

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

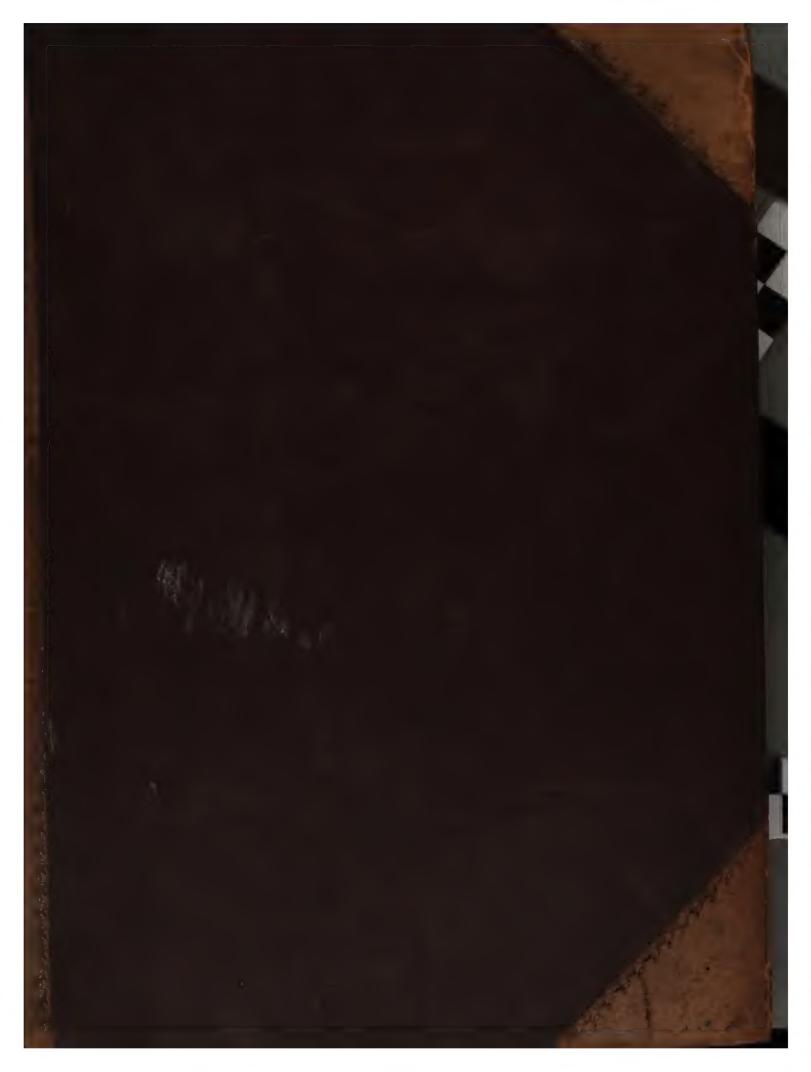



Σ. π.

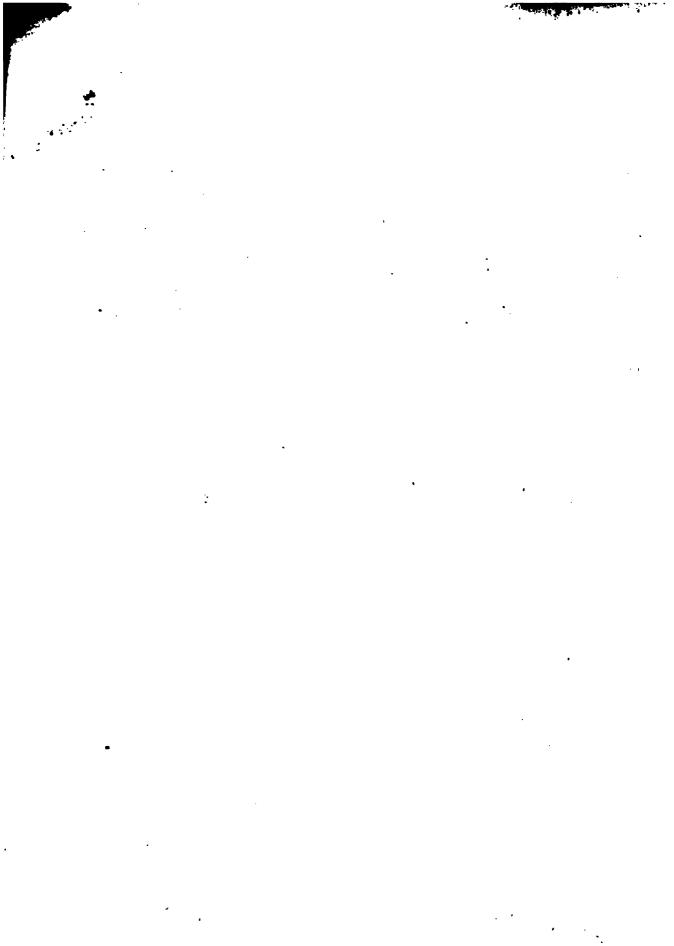





|   |     |   |   |   | • |  |
|---|-----|---|---|---|---|--|
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   | · | • |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   | • |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   | • • |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   | • |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
| • |     |   |   |   |   |  |
|   |     | • |   |   |   |  |
|   |     | - |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |

# **DIZIONARIO**

## PIEMONTESE ITALIANO, LATINO E FRANCESE

Compilato



DI CHIERI

**EDIZIONE SECONDA** 

Riordinata e di muori vocaboli arricchita

VOLUME II.





CARMAGNOLA Dalla Cipografia di Pietro Barbië 4830.

303 u.110.

L'Editore implora il Sovrano favore, di cui all'art. 18. delle R. Patenti 28 febbr. 1826; avendo adempiro alle relative prescrizioni.

### MA

### MA

M , duodecima lettera dell'alfabeto piemontese, e la nona delle consonanti. M, talvolta sia in carattere majuscolo di stampa, come numero Romano, sia in carattere corsivo, come abbreviazione accanto alle cifre, denota mille.

MA, congiunzione che distingue, eccettua, o contraria, ma, sed, at, verum, vero,

MACABEI, nome de' due ultimi libri del vecchio Testamento che contengono la storia di Giuda soprannominato Maccabeo, de'suoi fratelli, e delle guerre che essi e gli Ebrei sostennero contro i Re di Siria per difendere la religione e la libertà, Maccabei, libri Machabæorum, les Machabées.

Macaco, animale della famiglia delle scimie, e che si rassomiglia alla scimia comune, ha la testa triangolare, il naso schiacciato, le natiche callose, la coda corta, sylvanus, inuus, guenon. Macaco, uomo deforme, di piccola statura, nano, simile alla bertuccia, bertuccione, caramogio, pigmeo, deformis, pumilio, nanus, homuncio, homo inconcinnus, homme malfait, vilain, nain, bambouche, macaque, godenot, magot.

MACADURA, contusione, ammaccatura, ammaccamento, contusio, suggillatio, livor subcruentus, meurtrissure. V. Niss.

Macanon, pasta di farina di grano, ridotta a forma di tubi piccoli e corti, per uso di minestre, maccheroni, pastillus, macaroni. Caschè'l formag sui macaron, prov. accadere opportunamente, cascar il cacio sui maccheroni, opportune aliquid obvenire, venir tout à son souhait, venir à propos. Macaron, uomo di poco intelletto, maccherone, homo crassæ minervæ, lourdeau, bête, cruche, mal-adroit. Macaron, pittura od imagine qualunque d'uomo o d'oggetto malissimo espressa, scarabocchio, rudior pictura, barbouillage. Macaron, macchia d'inchiostro caduta sulla carta, sgorbio, litura, pâté. Macaron, erroraccio, farfallone, error, erratum, sottise, bêtise.

MACARÖNICH, agg. di poesla, di stile, poesìa macaronica, stil macaronich, compo- ploter.

sizione piacevole in latino mescolato di volgare, terminante alla latina, poesia maccheronica, maccheronea... poësie macaronique, macaronée.

Macassia, o mach-a-sia, confusamente, scompigliatamente, alla rinfusa, mediocremente, trascuratamente, con negligenza, alla peggio, inordinate, negligenter, confuse, acervatim, perturbate, promiscue, incuriose, pêle-mêle, négligemment, médiocrement, à la diable. Macassia, comunque, indifferentemente, in qualunque maniera, comunque sia, sia come si voglia, utcumque, quomodocumque, indiscriminatim, sine ullo discrimine, c'est égal, en quelque façon que ce soit, de telle façon que ce soit, sans distinction.

MACE, V. Macie.

Maci, solo, soltanto, solamente, solum, dumtaxat, seulement. Mach, si congiunge con altri vocaboli, così mach-adèss, pur ora, testè, poco sa, nuper, modo, paullo ante, tantôt, il n'y a guère. Mach-a-sia, V. Macassìa.

MACH, sost. cattivo odore, V. Mofa. Butè

a mach', V. Anbaronè. Маснъ, ammaccare, acciaccare, far contusione, plagis contundere, conterere, meurtrir.

Machignon, inezzano, sensale di cavalli, cozzone, equorum pararius, maquignon. Machignon, dicesi pure in cattiva parte dei sensali di matrimonii, o di contratti disonesti, mezzano . . . . maquignon.

MACHIGNOÑA, V. Rufiaña.

MACHINA, ogni cosa grande, mole, moles, machine. Machina, nome generico d'ordigni, o d'istrumenti formati di più ordigni ingegnosamente composti per agevolare all'uomo le operazioni meccaniche risparmiando o tempo o forza, o si muovano da sè stessi, o ricevano da forza estrinseca il movimento; macchina, automato, ingegno, machina, machinamentum, automa, machine, automate.

MACHINÈ, disporre insidie, ordire inganni, macchinare, moliri, machinari, contechnari aliquid, machiner, conjurer, cabaler, com-

MACHINISTA, che fa ordigni, macchine ec. 1 macchinista, machinarius, machiniste, facteur d'instrumens de physique, d'astronomie, de mathématique, de haromètres etc.

Machinòs, grandissimo, grosso assai, di gran mole, ingens, très-gros, très-grand,

volumineux.

MACIA, segno o tintura nelle superficie de' corpi diversa dal loro colore proprio, e che ne guasta l'aspetto, tacca, magagna, macchia, macula, tache. Macia, per difetto, colpa, stigma, labes, tache, blâme, défaut, péché. Macia, o anvia, nome generico di quelle marche od impressioni che si vedono sulla pelle de' bambini fin dal primo momento della nascita, e che diconsi cagionate dalle voglie avute dalla madre, durante la gravidanza, voglia, neo materno, macchia, nævus, macula, macule, envie.

MACIACULA, percossa del culo cadendo, culattata, culata, culi ictus, un coup de cul, casse-cul. Dè na maciacula, cascare dando del culo in terra, batter una culata, anum terræ impingere, podice terram percutere, se donner un casse-cul, donner de cul par

MACIAFER, scoria che si forma nelle fucine ove si lavora il ferro con carbone, e che si separa dal ferro mentre è battuto rovente, o risulta dai residui terrosi del carbone semivetrificati; schiuma di ferro, rosticci, scoria serri, crasse, écume, ordure de fer, mâchefer, scorie.

MACIARON, o Maciairon, massa piramidale di fieno, che nei campi fanno gli agricoltori, dopo averlo fatto seccare al sole, maragnuola, congeries, acervus, strues fæni,

meule de foin, veillote.

MACIAVELICA, o maciavelism, sistema politico formato dietro quello esecrabile spiegato nel libro del Principe di Machiavello, ed intendesi pure d'ogni perfido maneggio segreto, machiavelismo... machiavelisme. Maciavelica, società di persone insieme radunate per far pratiche, raggiri, inganni, congiure, conventiculum, clique, V. Crica. Maciavelica, dicesi comunemente ed in modo plebeo, un segreto, un mezzo difficile ed ignoto di riuscire qualche cosa, arcano, stratagemma, ingegnuolo, arcanum, secret, secrette, malice. I intendo la maciavelica, capisco l'artifizio, il segreto, artem, calliditatem percipio, assequor, je comprends la ruse, le manège, la cabale.

Macia, o mace, bruttar con macchie, macchare, imbrattare, maculare, inquinare,

colori, di varie macchie, screziare, variegare, coforibus distinguere, bigarrer, tacheter, barioler.

Macieta, dim. di *macia*, macchietta, piccola macchia, labecula, petite tache.

Machiert, estenuato, magro assai, macilento, macer, macilentus, maigre, défait, malingre, exténué.

MACIN, masin, o smasinòr, utensile di granito, o di porfido formato a guisa di cono, sì che impugnandolo per la parte più stretta, si macinano colla sua base i colori sopra altra pietra larga piana e liscia, maci-

nello . . . . molette.

Macina, lastra di pietra durissima piana e liscia sulla quale col macinello (macin) si triturano le materie coloranti, macina, macine . . . . tablette à broyer les cou-

leurs, porphyre.

MACINE, masine, o smasine, termine dei pit'ori, stitolare minutissimamente i colori sopra di una lastra di pictea dura col macinello, immolandoli intanto con acqua, o con olio di noce, o di lino, per potersene valere a colorare e dipingere, e dicesi pure d'ogni operazione simile fatta per altro oggetto, macinare, polverizzare, triturare, in pulverem redigere, conterere, atterere, pulvériser, porphyriser, broyer.

Macioca D' DNE, gnoca, denaro messo a parte, denaro lampante, sepositæ pecuniæ, otiosa pecunia, argentum in arca positum, loculus, fonds d'argent, aigent mignon. A l'a na macioca d'anè, ha la cassa fornita di denaro, est in suis nummis, apud eum pecunia subsidet, il a de l'argent mignon.

MACIÖCH, V. Mugia. MACIÖCIA, V. Macöla.

Macioriù, agg. d'uomo assai grasso e grosso, paffuto, grossaccio, maccianghero, pallone da vento, bene habitus, pinguis, obesus, corpulentus, lacertosus, boursoussé, gras et replet, qui a de grosses joues, trapu.

MACIORLA, pieno di macchie, macchioso, maculosus, madré, tavelé, taché, maculé,

Maciorit, v. macchiare, sporcare, imbrattare, bruttare, lordare, insudiciare, fadare, inquinare, maculare, salir, barbouiller, mâchurer, souiller, tacher.

Macionee n. V. Gerlè.

Macis, seconda spoglia della noce moscada, quella che è posta fra il mallo, e il guscio, ed è membranosa, dura, gialliccia, e fragile, mace, macis, macis.

MACOBAR, insetto con quattro ali, e lunghe tacher, maculer. Maciè, tingere di varii antenne intieramente verde e talora azzurro-

gnolo, o color di rame, vive sui vecchi verso la sposa, e la madre della sposa verso salici, e sparge assai lontano un odor forte di rosa, per cui è ricercato onde porlo nel tabacco, e dargli quel profumo, scarafaggio, capricorno, muschiato, ceramby x moschatus, callichrome, petit capricorne. Macobar, dicesi pure un tabacco dell'America meridionale, che ha l'odore di rosa.

Macola, maciocia, frode adoprata nel giuoco accozzando nascostamente le carte in modo, che le migliori ci tocchino quasi per sorte, maceatella, dolus in ludo, pâté. Fè macola, o fè la macola, far frode nel giuoco, mariolare, far maccatella, fare berlicberloc (dicono i Fiorentini); dolose ludere, assembler les cartes pour tricher, faire pâté. Macola, combinazione, intelligenza di più persone per un fine dannoso altrui, intrico, artificio, macchinazione, machina, manège.

MACURA, V. Macadura.

MADAMA, titolo d'onore che si dà a donne maritate di civil condizione, signora, donna, madama, domina, madame. Madama patafia, dicesi per ischerno a donna sciatta, scomposta, sconcia negli abiti e nella persona, pettegola, vilis femella, madame Ango, madame la bégueule, mariegraillon. Madama Real l'è morta, prov. per motteggiare colui che racconta alcuna cosa già nota a tutti, e da assai tempo occorsa, la favola dell'uccellino, cosa che sanno i pesciolini, è scritta pei boccali, res nota lippis et tonsoribus, repetita crambe, pont aux ânes, c'est la chanson du ricochet, c'est des vieux contes, vous datez de loin, ce n'est que de la viande rechauffée.

MADAMIN, dim. di madama, titolo che si dà alla nuora per distinguerla dalla suocera cui si dice madama, nurus, belle-fille, la bru, petite dame, la plus jeune. V. Madama.

MADAMISÈLA, titolo d'onore che dassi a zitelle nobili o civili, usato però oggidi meno frequentemente che töta se si tratta di zitelle giovani, damigella, madamigella, puella, domina, demoiselle, mademoiselle. Madamisèla d'i spron, V. Madamislon.

MADAMISLON, toton, madamisèla d'i spron, voci di scherzo o di scherno, damigella, pulcella avanzata in età, pulcellona, virgo provectior, pucelle, demoiselle avancée en

âge. V. Madur.

Madona, nome di riverenza, quasi mia donna o mia signora, con cui si appella comunemente la SS. Vergine, Madonna, nostra Donna, Virgo deipara, Notre-Dame, la Vierge. Madona, chiamasi la madre d'uno de'due sposi

il marito, suocera, socrus, belle-mère. Madona, dicesi pure un' immagine della B. Vergine, madonna . . . . madonne. Madona, ogni festa che si fa dalla Chiesa Cattolica in onore della B. V. distinguendole con varii attributi : Madona d'agost, madona d'stember, madonna di agosto, madonna di settembre, festum adsumptæ Virginis, festum nativitatis Deiparæ, notre-Dame d'août. notre-Dame de septembre.

Madone, sorta di fiore, papaver, rheas,

ponceaux, coquelicot.

MADONIÑA, dim. di Madona, in sig. d' immagine dalla B. Vergine Maria, Madonnetta . . petite image de Notre-Dame, Madonne.

Madon, sudoretto, leggier umore, umidore, madore, tenuis sudor, mador, moiteur.

Madornal, agg. ad errore, a strano racconto, a favola, e simili, vale grandissimo, strepitoso, madornale, maximus, très-grand. MADRÀSS, stoffa il cui ordito è di seta ed

il tessuto di cotone, madras . . . . madras. Madre, voce ital. usata in vece di maman e di mare dalle persone nobili, o da quelle

cui piace distinguersi nel linguaggio piemontese dal comune dei cittadini, madre, genitrice, mater, mère. V. Maman, Mare.

MADREPERLA, sostanza dura, splendente, bianca con riflesso d'altri colori, che veste l'interno di molte conchiglie, e principalmente con molta spessezza quella del mitilo margaritifero ove si trovano le perle, e se ne fanno varii oggettuzzi preziosi; madreperla, concha, mater perlarum, nacre de perle.

Madrevis, term. de' ferrai, chiocciola con cui si forma la vite, madrevite, cochlea,

écrou, filière.

Madrigal, poesia lirica non soggetta a ordine di rime, simile all'epigramına, e che contiene in pochi versi un pensiero ingegnoso e brillante, madrigale, madriale, genus quoddam epigrammatis, madrigal.

Madron, stepa, pancone, asse grossa, tavolone, axis, o tabula crassior, spissior,

madrier.

Madur, o mur, agg. di ciò che è venuto alla sua perfezione secondo le condizioni che vi si desiderano, e dicesi principalmente delle frutta, degli apostemi e simili malori, e fig. dell'età alquanto avanzata, maturo, *ma*turus, mûr, parfait. Madur, parlandosi d'uomo, vale anche circospetto, prudente, maturo, saggio, giudizioso, animi maturus, prudens, prudent, sage, circonspect, mûr. Madura, dicesi di ragazza attempata, ragazza a riguardo dell'altro, cioè la madre del marito | vecchia, ragazza che invecchia senza prender

marito, pulcellona, virgo provectior, pucelle | dezza, majestas, decor, dignitas, majesté

âgée, qui monte en graine.

MADURE, in s. n. maturare, maturarsi, divenir maturo, proprio de' frutti, venir a perfezione, maturescere, maturare, maturari, maturitatem capere, ad maturitatem venire, mûrir, devenir mûr. Madure dnans tenp, madurè bonora, maturare a buon'ora, avanti tempo, præcocem maturitatem trahere, mûrir avant le temps, avant la saison. Madurè, si dice dell'apostema ed altri simili malori quando avendo finito di crescere sono prossimi ad aprirsi, maturare, caput facere, mûrir, aboutir, venir à suppuration. 'L giavèl comenssa a madurè, a se punta, il fignolo, il ciccione comincia a maturare, si avvicina al suo maggior aumento, comincia a far capo, a suppurare, furunculus caput facit, le furoncle commence à mûrir. Madurè, in s. att. e n. pass. 'L sol a madura, o a fa madure j'uve, il sole fa maturare le uve, a sole mitescunt uvæ, le soleil mûrit les raisins, les raisins mûrissent au soleil. Medicament ch'a fan madure la postema, rimedii che maturano gli ascessi, medicamenta suppuratoria, médicamens qui font mûrir les abcès. Le fave mastià a giün a san madure e guari i giavei, le fave masticate a digiuno maturano e risolvono i fignoli, faba commanducata jejuno ore ad furuncu– los maturandos discutiendosque est efficax, les féves machées à jeun font murir les furoncles et les résolvent. Madure, fig. fornire, dar perfezione, compimento, o effetto, recar a fine, maturare, dar l'ultima mano, compiere, finire, terminare, complere, perficere, absolvere, reliquam operam dare, achever, consommer. Maduré, far alcuna | bene, quantunque, quand' anche, ctsi, lice cosa consideratamente, e con maturità di consiglio, maturare, considerate agere, réfléchir, considérer mûrement, mûrir, Con'l tenp e la paja i nespo a maduro, col tempo e colla paglia si maturan le nespole, cioè, che col tempo si perfezionano le cose, omnia fert tempus, temporibus servire decet, avec le temps et la paille les nèsses mûrissent. Madurè j' inconbent, t. legale . . . . contester plus amplement.

MAESTA, apparenza e sembianza, che impone venerazione, ammirazione, rispetto, maestà, majestas, majesté, grandeur, noblesse. Maestà, distintivo de' Principi sovrani che hanno titolo d'Imperatore, o di Re, e delle loro spose, maesta, majestas, majesté. Maesta, la grandezza, l'autorità augusta e suprema di Dio, e quella de Principi, o degli Stati Sovrani, o delle Leggi, maestà, gran- che non ha se non ossa e pelle, che po

grandeur. Lesa-maestà, delitto contro l'au torità sovrana, o la sicurezza del Principe o della nazione, lesa-maestà, crimen imminuto majestatis perduellio, crime de lèse-majesté

Maestos , maestoso , augusto , venerabile grande, magnifico, gravis, venerandus majestatem habens, majestate præditus majestueux, noble, auguste, grand.

Maestria, arte, maestria, eccellenza d'arte ars, artificium, peritia, industria, sollertia art, artifice, adresse, habileté, finesse d'art

Maeströ, voce ital. usata soltanto per equi valente di meist d'capèla, colui che compon opere musicali o ne dirige l'esecuzione, mae stro di cappella, compositore, musices au ctor, coriphœus musicorum, maître de mu sique, compositeur.

MAFI, e mafio, uomo bozzacchiuto, ca ramogio, malfatto, piccolo di statura, de *formis* , *pumilio* , *pumilus*, marmouset, cra poussin, nabot, magot, courtaud. Mafio uomo incivile, rustico, che non parla, no risponde, non cura altrui, tanghero, villa no, plenus ruris, agrestis, rustre, bourre

MAG, quinto mese dell'anno, maggio majus, mai. Mag brun, miche spesse, cio se fa tempo nuvoloso nel mese di maggio avrà abbondante raccolta di biade, e simil majus aridus nubilusque portendunt fertili tatem segetum, mai mou est signe d'un bonne année. La metà d'mag, la metà maggio, idibus maji, la mi-mai, quei d' hiver. Mag o majo, V. Mai sost.

MAGA, femm. di mago, V. Mago, e Masca MAGARA, così fosse, Dio il voglia, utinan plût à Dieu. Magara che, ancorchè, sel etiamsi, quoique, bien que. Magara, anch ctiam, aussi.

MAGASIN, ampia stanza da riporre e cust dire merci, biade, derrate, e simili, maga zino, apotheca, cella, promptuarium, cel promptuaria, magasin.

MAGASINE, nom. colui, che custodisce magazzino, e tiene conto delle robe che entrano e ne escono, magazziniere, apothec rius, horrearius, garde-magasin.

MAGASINE, verb., porre in un magazzine in promptuario condere, emmagasiner.

MAGHER, maire, agg. di persona o d'ar male che ha poca carne sulle ossa, con di gràss, magro, sparuto, macer, gracil macilentus, maigre, sec, fluet. Magher co un pich, com un ciò, maire ch' a fa fe ch'a l'a nen autr ch' la pel e j' öss, mag

al sole se gli vedrebbero le interiora, grandi | suoni mentre vanno saltellando in giro premacie torridus, totus ossa atque pellis, macer ita ut exta in sole inspicere liceat, très-maigre, décharné. Veni maire, o fè vni maire, V. Mairi. Maire, parlandosi di carne dicesi quella che non è adipe, o grasso, magro, strigosus, maigre. Maire, agg. degli alimenti che non sono e non contengono carne di quadrupedi terrestri, e non sono conditi con essa, magro, a carnibus distans, maigre. Di d' magher, mangè magher, fè magher, giorno magro, astenersi dalla carne, ec. dies severioris abstinentiæ, dies quo abstinetur a carnibus, cibis carnalibus abstinere, jour maigre, manger maigre. Fela maira, vivere stentatamente, far pentolini, parce victitare, faire maigre chère. Magher o maire, parlandosi di formaggi, di latticinii, di brodo, s' intende, che ha poca sostanza nutritiva, magro, tenuis, maigre. Magher, parlandosi di terreno da coltura, di sabbione, calce, o altro, magro, sterile, infecondo, aridus, exilis, sterilis, macer, maigre, stérile, sec. Magher, per poco, piccolo, exilis, modicus, tenuis, modique, chétif.

MAGI, o Re magi, titolo che si dà popolarmente ai tre sapienti che vennero dall'oriente ad adorare Gesù Cristo, pochi di dopo la sua natività, Magio . . . . Mage. La festa di tre Re magi, la festa de' Magi, l'epifania, epiphania, le jour des rois, l'épi-

phanie.

Magia, arte supposta e vana di fare incanti per sapere le cose occulte e produrre effetti soprannaturali; magia, ars magica, magie. Magia bianca, applicazione delle leggi della natura alla produzione di molti sorprendenti, ma pur naturali effetti, magla bianca, magla naturale, magice naturalis, magie blanche, magie naturelle. Magia, adoprasi pure per significare un'ignota forza di piacere, di persuadere, di far illusione, col mezzo del discorso, della bellezza, delle belle arti, e simili, magla, incanto, fascino, illecebra, fascinum, illicium, charme, prestige, magie.

MAGICIA, che appartiene alla magia, che produce incanti, od effetti maravigliosi, sorprendenti, magico, magicus, magique.

Magio, sono due piramidi dell'altezza di quattro palmi in circa, tutte ornate all' intorno di lunghi nastri di varii colori, che in certi paesi del Piemonte, ed altrove le due villanelle portano in sul capo in occasione della festa del loro Santo protettore, e fra tamburo, o tamburino maggiore.... grande comitiva di giovani e siglie, e fra l'tambour-major. Stat magiòr, V. Magiorità.

cedute dagli abbà provvisti d'alabarda . . . . Magio, pezzetti di focaccia conditi con pepe, e tinti di zafferano che si distribuiscono in simili occasioni . . . . panis benedictus, chanteaux, pains safranés. V. Carità.

Magion, sost. nell'arte della guerra è un nome dato a diversi uffiziali incaricati dei particolari del servizio delle truppe, con qualità, autorità ed uffizii distinti, maggiore, major, major. Magiòr general, uno dei principali ufficiali dell'esercito, maggiore generale . . . . major-général. Magiòr d'brigada, maggior di brigata... major de brigade. Magior d'un regiment, uffiziale a cui spetta di trasmettere tutti gli ordini al reggimento, farne la rassegna, raccoglierlo ed esercitarlo, vedere ch' ei marci con buon ordine, pensare ai suoi quartieri, ec.; è il solo uffiziale di un reggimento di fanteria, a cui è permesso d'andare a cavallo in tempo di servigio, ma egli cavalca appunto per trasportarsi sollecitamente da luogo a luogo nel bisogno; maggiore, tribuni legatus, major. Magiòr d' un regiment d' cavalaria, è il primo capitano del reggimento, e comanda in assenza del colonnello, maggiore . . . . major. Magior dla piassa, uffiziale di un presidio, che vi comanda dopo il governatore, ed il luogotenente di lui, veglia all'esattezza del servizio, debbe esser inteso della fortificazione, ed ha l'incarico delle guardie, delle ronde, delle pattuglie, e delle sentinelle, maggiore della piazza... major de la place. V. Magiòr add. Magiòr, cioè maggiore d'anni, dicesi secondo le leggi civili colui, il quale ha l'età idonea per maneggiare le cose sue, maggiore, major, majeur. La magiòr, si dice da' logici la prima parte dell'argomento, la maggiore, propositio, majeure, la première proposition du syllogisme.

Magion, add. comparativo di grand, o di gröss, più grande, maggiore, major, plus grand, plus gros, principal. Autàr magiòr, l'altare principale fra i molti che sono in un tempio, altar maggiore, ara templi maxima, le maître autel. Magiòr, agg. a nome di grandi militari indica una preeminenza d'autorità, od onorifica sugli altri dello stesso nome; come Agiutant magior, ajutante maggiore . . . . aide-major : sargent magior , sergente maggiore . . . . sergent-major: caporàl magiòr, caporale maggiore.... caporal-major: tanborn magior, maggiore

ano grato odore, e per gli usi cull'scrive come pianta arominica, magnorana, pajo-rana, persa, sansuco, amaraco, sampone come pianta arominica, magnorana, persa, sansuco, amaraco, sampone come proprieta mariolane, mariolane gentile. per logge devono scuppre passate af priffic-gento de light, primoconitura, haveanas que da majorem nata special, primogentara, majoret, primogentario, in majoret, primogentario, majorat.

majorat.

majorat.

majorat.

majorat.

morrandi, e particolarmente in quella de priaraticolarmente in quella de priaraticolarme maire d'hotel; "hoteles d'ariste d'aris

The gualio les lestere per la mando de particulari illinité de la companion de preceptor, magister, precepteding professour, mattie. Magister ld Paleet; aleondart , innethe dell'abbet, primerant elementariony atterarum magister, quill'enbelque la lire l'area nilla di l'indure d'étecte l'infagister nissaira, prov., di vale missarbi sivère), arigide pile-goroso l'arigidita ; leveres parespher imputtre rigotheta; W. Mette, Meistero, alumalia "Middistant, penno glado jeboni confesione nell'università degli attatta destro un some fattorne egil elementi "delle dilocofia 🤌 hagisteto ("inagisterium") sunterae-be-aste d'grafie de l'inistère-és-arb): Mingisteri pats antiquedi chimica e de farmecia padottato per significate of the parasitation paragraph this cate of filia ( 'cotto dittenta magistrale y est ora mesto in pochissimi cast count pouda dinobilitae sicime precipiacioni magistero , magistero magistère. . PROGRESA & Trincetta Thinky isthe ; mailtease.

W. Mighter, Metrical wildingson in 1919 di'unitatat } glive i in missiega y magistrate , imperioso, qui magistrum missiega y impisto-uss; magistrali Magistrati; iche sembakiatto da missimo qui sempara amientos, ibeni fanto, excellent principally about the principale, excellent principale, excellent principally and miles, all

mini legamente instituito con potesta di gluelicarei en far eseguire le leggiu ,o shomi pare

Tom. IL.

in medicina come assorbente gli umori del corpo umano, magnesia, magnesia, magnésie. Magnesia, sorta d'uva . . . Magnesia, V. Marchiseta.

MAGNETICE, che ha la qualità dell'ago calamitato, della calamita, magnetico, ma-

gneticus, magnétique.

MAGNETISM, complesso delle proprietà degli effetti ossia di tutti i fenomeni di quel fluido imponderabile che si suppone agire nella calamita, ovvero lo stato d'ogni corpo in relazione con quel fluido, magnetismo, magnetismus, vis magnetica, magnétisme.

MAGNIFICAMENT, con magnificenza, con lusso e splendidezza, magnificamente, pomposamente, magnifice, splendide, magnifiquement.

MAGNIFICENSSA, splendidezza, sontuosità, lustro, pompa, bellezza sorprendente di case, inagnificenza, species, splendor, magnificentia, inagnificence.

MAGNIFICH, splendido, grande, magnifico, magnificus, splendidus, magnifique, splen-

dide

MACHIFICHE, eclatè, esaltare i meriti, i pregj d'una persona o d'una cosa parlandone, magnificare, vantare, sublimare, magnificare, prædieare, laudibus efferre, magnifier, célébrer, exalter.

MAGNIN, artefice, che fa, vende e specialmente attende a raggiustare caldaie, pajuoli, e altri utensili da cucina di rame, calderajo, faber ærarius, chaudronnier.

Maco, colui che crede, od è creduto adoperare mezzi soprannaturali, malie, incantesimi, stregone, mago, che esercita l'arte magica, magus, veneficus, præstigiator,

magicien, sorcier, conjurateur.

Macon, rancore, disgusto, crepacuore, molestia, tædium, angor, cordolium, crévecœur, tourment. Magon, cumulo di sdegno, d'ira, di rancore, odio invecchiato, gozzaja, simultas, odium, haine invétérée, colère enracinée, vieille baine.

Magone, avèi'l magon, conservar il rancore, accumular nell'interno ira sopra ira, far saccaja, iram decoquere, couver la co-

lère, la rancune.

Macagesa o mairessa, stato del corpo degli nomini e degli animali che hanno poca carne, magrezza, estenuazione, macies, macri-

tudo, maigreur.

Magal, o mairl, o vni maire, verbo n. divenir magro, ammagrare, ammagrire, macrescere, emaciaris, macie tenuari, maigrir. Magri, o se vni maire, in senso att. render magro, emaciare, emaciare, amaigrir, rendre maigre.

Tom. II.

MAI, sost. piccolo martello ritóndo di legno, armato di ferro con asta assai lunga per uso di giuocare al pallamaglio (paramal) maglio, clava lusoria, malleus lusorius, mail. Mai, grosso martello da fucina o da simile opifizio, che si muove ad acqua, o con altro mezzo meccanico, maglio, malleus, maillet. Mai, majo, o mag, albero, o grosso ramo d'albero reciso, ed ornato in varie guise con nastri , , bandiere , fogliami ecc. e che si pianta il primo giorno di maggio o la notte che lo precede, avanti la porta d'alcuno per fargli onore, o mostrargli affezione, o davanti alle chiese in segno di festa, e di riverenza, majo, maggio, arbor majalis, festa arbor maja, mai. Mai, (pronunziato brevemente) per mëi, e mai-mai, per mëimëi, V. Mëi, Mëi-mëi.

Mai, avv. mai, in alcun tempo, nunquām, jamais. Maipi, mai più, non più, nunquam,

jainais.

Mai-mai , V. Mëi-mëi.

MAIMON, V. Gat maimon.

MAINAGI, o menagi, voce volg. il governo domestico, la cura delle faccende domestiche, tutto ciò, che spetta al mantenimento d'una casa, rei domesticæ cura, administratio,

ménage.

Mainaek, o menagè, fare, o regolar bene con risparmio, e buona economia, maneggiare, governare, misurar bene, rem administrare, curare, ménager. Menagè na persoña, condursi con alcuno in guisa di non irritarlo, non perderne la benevolenza, andar colla sesta, condursi con riserbo, circumspecta agere, se accomodare, se ménager avec quelqu'un.

MAINAGERA, e menagera, grembiale corto, ventrale, tablier. Mainagèra, boña mainagèra, donna che intende al buon governo della casa, all'economia, massaja, rei familiaris diligens curatrix, bonne ménagère.

MAIRE, V. Magher.

MAIRI, in senso neut. o vent maire, immagrire, ristecchire, divenir magro, ammagrare, ammagrire, magrescere, macia tenuari, macrescere, emaciari, maigrir. Mairi,
in s. att. fe vnt maire, dimagrare, smagrare, render magro, emaciare, rendre
maigre, amagrir.

MAIRON, accr. di maire, magher com un

ció, V. Maire.

MAIROSCHIN, malingher, magretto, magrino, sparutello, macellus, maigret, maigrelet, fleet.

MAISIN, isoletta, isolotta, parva insula, ilot. Maisin, palude, stagno, acquitrino, pantano, palus, inarais.

desin queol yarbo asse significano bver desiderio di ottenere alcuna cosa non prontezza, essenne juppajante', esserna Laldon sembrar tardi, summo desiderio flagrare, anxie rem egpeterqu, tarder , être impatient de etc.

minute piccal anello, formato con filo intrecciato in guisa che moltissimi uniti insieme, entrando l'uno nell'altro i formano tissuti assai ayranderoli, per vestimenta, calza, reti;[cec. e chiamasi collo stesso nome il vimo ous rimane tra mezzo, red il file l'intrecciato che, forma detti vani, maglia, macula, ausyla, qqulus maille. Maja, borsa fornigia, di tesanto a maglia , adi in generale ogni borsa da denaro, che si tenga in tasca, maile, house. Maja, rețe da testa , reticella, reticulus; coifiq de reseau, out d'entoilage Maja, drappa tessute aj maglia, lavoro di maglia, textura reticulque, trical, tricatage. Rassè, lo iscapà per nquitaja rota, uscirsche pel mittailella enfitionsimpung abire, so there d'une affaire les braics nettes A. I'd, and air per na maja rota, mappo, pochissimo che ciò accadesse , vix actiff war invident defeat; it seemest fallt tres-pen Maja su m'eui, VenFionde.

Main, Micesi proprindel legarti pullty o allingspeed intorno a guisa, dispete , sammagligheim im retis modum colligered lier en Tormet de maille , maillan , o ; ment a sur

Maier, martello di legno al due teste, marapierlian, marin , malbolus ligneds, mailer maileober a comb nor , and

Majšū, silo imajėūly (sermentouchlo si aplaca) 'stiv it, equiled, on, directorid tradictionalist don't garun wilget in omit in in or of the contract of the con makeplutu charcotte, laungeomyrejeteni "

astro. Malan, ususi | ohgalhuty portiM-Mercucki, 'piesti , dd oblitobilvaseblevini di territori di diperimatananti ali porte Hana philippidiate identification printerest interesting the second lithout inthatencedoroilgent shuplek cappaident si lavora in fracueta il e. Ifu eduna-majulica dallirisolaridi Malorica: o Mbjara, Muve gid si and the sprend perdicuspide amagents in the

Majuscon, grande (parlando da querze) nthjusan coming maringens y grand, agrowler. Know majutualli arrora mani isolo latinan minut camiqisi yegrdon orunen ligraniy omlor, o litte geogramii: iomdeniklaranminininolanumunten

litteræ grandiores, lette majuscule, capital MAJUSCOLA, sost. lettera grande, lette iniziale, majuscola, litera major, majuscul

lettre capitale.

Mar, sost contrario al bene ed al buon male, malum, mal. Mal, azione cattivi nociva, proibita, male, colpa, mal fatto culpa, crimen, mal, fauto, erreur. Chi fait?l mal , fassa la penitenssa, prov. toe a chi fa una cattiva azione il portarne conseguenza, chi imbratta spazzi, qui md agit, panitentiam agat, qui casse les ve imputare altrui cattive azioni, dirne del mal mormorare, iniquos sermones de aliqu spargere, male loqui alicui, parler mal quelqu'un, médire, dire du mal. Mal, gu sto, danno, pregiudizio qualunque, disagi disgrazia, male, mahim, damnum, ceri mna, incommodum, imal, dommage, pein calamité, préjudice, malheur, disgrace. D'un pe mali jeno un gross, fara d'una bolla canchero, ex cloaca arcem facere, faire i grand mal d'une chose de rien. Aveje u ma piè a mal, piè an mala part, V. Piè. Me discordia, zizzania, male, discordia, disc dium, discorder, dissension, mal. Bute ma metter bietta, ester mala bietta, commett male fra gli amiel, voluntatem alicujus abi fichare, alium ab alio divellere, mettre m entre deux personnes; bemer la discord mal, maladie. Mal d'san Givan, infe mità i cui insulti, rinuovandosi quasi il provisi cagionano conviduoni, perdita di tu i sensi, e schiuma alla bocce y mai cadut epilessia, morbus major, morbus comitisti morbus sonticus, epiplesia, le mal cadi haut-mal, épilepsie, mal de saint Jean, mal de saint. Mal massich ; melattia, cospende ogul azione de muscell, e rende corps immobile, in quella stessa posizio in cui fu sorpreso dal mole, o che gli ven ilata, catalessia, catalepsis, estalepsia. Ma franceis, mal francese; lue veneres morb gallieus, 'lues veneren, Vérole, maliedie 4 périenne , mat fruttenis! Mat de costa ; m di puntus delot iluteraleis pungente e vi lonto, ragionato de inflammazione della ple ra pleurititle; settlihand matifuli cost coldinary picturities, Theuresies Mittala pe palattie prettotta dialle concretioni pietro the si generatio welle reni , o'hella vescio und di shletrati talcolor, Latetti indrons; majuscol, lettera majuscola, carattere malu-i pieliel lettera majuscola, carattere malu-i pieliel lettera majuscola, carattere malu-i pieliel lettera majuscola carattere malu-i pieliel lettera majuscola maj m, b. male della matrice, passione, affezione isterica, isterismo, v. dell'uso, morbus muliebris, hysteralgia, passion, ou affection hysterique, hysteralgie. Mal d'panssa, fremiti e dolori nel ventre, dolori negli intestini, tormini, tormina, torsiones, intestinorum rosiones, tranchées, épreintes. Mal al, cheur, o mal d'cheur, sentimento di mal essere, di pena che non si saprebbe spiegare, e che si prova intorno alle regioni del cuore, e porta inclinazione al vomito nausea, mal di cuore, nausea, nausée, mal au cœur. Con mel al cheur, con mal a la panssa, avv., di malavoglia, malvolentieri, a malincorpo, a malincuore, ægre, vix, invito aninio, à contre-cœur, de mauvais cœur. Mal' dla smaña, escrezione di sangue che ogni mese hanno le donne nella migliore età, mestrui, mesi, purghe di sangue, menstrua, menses, abundantia fæminarum, rigles, menstrues, steurs. Mal d'eūi, insermità che viene agli occhi per infiammazione, oftalmia, lippitudo, ophtalmia, oplitalinie, lipgitude, mal d'yeux. 'L mal ven an pressa e va via adasi, prov. si cade malato in un atomo, e si guarisce lentamente, il mal viene a libbre, e vassene a once... Mal da murì, maladia mortal, male che conduce prossimamente alla morte, mal da magire, male che il prete ne gode, lethalis marbus, maladie mortelle, mal qui fait chanter le curé.

.MAL, add. adoprato in qualche caso nel genega femm. malo, cattivo, malus, perversus, mauvais. D'mala veŭia, di malavoglia, a contraggenio, malvolontieri, repugnanter, iniquo, animo, malgré soi, à contre-cœur, aspec aversion. Mala grassia, e d'mala gras-

sigis V. Mala-grassia.

Mal, avv. in guisa cattiva, in modo nocino a riprovevole, malamente, male, difficilmente, a stento, male, perperam, pervarse, mal, difficilement, avec peine. Fela mal, o fesla mal, esser in cattivo stato, fura male... être dans la misère. Esse mal con un, essere in inimicizia, o lontano dalla grazia di alcuno, esser male d'alcuno, simultatem cum aliquo gerere, être mal auprès de quelqu'un. A andard nen sempre mal, le condizioni si mutano talora dal male al bene, sempre non istà il male dove si posa, non si male nunc, et olim sic erit, le diable n'est pas toujours à la parte d'un panyre homme. Mal, si accoppia molte volte a diverse voci sì che forma con esse une parola sola; V. Mal-creà, Malfaita, ec.

hanno dietro di se, nella quale portanti le lettere, valigia, belgia, borsa, euletti di cinarius, hippopera, porte manteau, made, sacoche. Mala y valigia qualunque da viage giatore, V. Valisi

MALADET, maladi, ecci V. Maledet puntier

Maladia, statu deloroso o nocivo del chiffo; cagionato da interno sconcerto delle sue flinzioni, infermità y indisposizione delle sue flinzioni, infermità y morbus, ægrotatio flivaletudo, maladie, infirmité. V: Mál.

MALADRAT, che maned di desterità, d'abilità, disadatto, balerdo, di mal garbo, mallibide male-habilis, lineptus, mal-attroit, grossiel.

MALADRESSA, sgarbatezzay goffaggine; disadattaggine, unalafatta, fagiuolata, imperitita unaladresse.

MALA-GRASSIA, sgarbo, sgarbatezza, inaciniera incivile, e disobbligante, inconcinnitalidinelegantia, rusticitas, inurbanitas, impiciolitesse, mauvaise grâce, grossièreté. D' malagrassia, con maniera sgarbata, senza garbo;
sgarbatamente, sgraziatamente; con disgraziataggine, incepte, inconcinniter, inclegante
ter, invenuste, impoliment, grossièrement,
maussadement, de mauvaise grâce, d'une
manière gauche.

MALAMENT, in modo cattivo, nocivo in the giurioso, con danno, aspramente, cruello mente, malamente, nequiter, male, see la contractiva de la contractiva del contractiva del contractiva de la c

improbe, aspere, méchanment, durementide Malan, somma sciagura, malanno, matematinfortunium, grand malheur, calamité des sastre. Malan, usasi popolarmente per imprecazione, dicendo l' malan. l' ch'a ruchia l' malan, il malanno che ti colga, il malano che Dio ti dia, Deus te perdat, infetinitele que la peste to crève, que le diable t'emperie/ Mal-arangià.

MALANDAIT, conditito a mal termine; mildiandato, povero, perditus, en mauvais etide; mal-en-point.

MALAÑDE, condursi a mal termine tanto di sanità, quanto di fortuna, malandare, (non è usato, fuorche nell'inf. e nel participio) in summum discrimen adduci, se rainer, se perdre.

wolte a diverse voci si che forma con esse malattia leggiera ma eroniano une parola sola; V. Mal-cred, Malfaita, ec. e per lo più s' intende di una pinga elle mala valigia che i corrieri, e postieri stilla, incomodo, indisposizione, infermità,

deq Malaudu Boottone, berro di sterco in che impiginipatra di The store in the s ria, e che deve schivate) kroko postatu. WOLLS COMMENSATION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA MARAVIRON Almin di wasaniy informino, and promise of the property player, indippo Inticcio , infermiccio , malmanesto , describio , malicalo y , instrumento o , describio , malicalo y , instrumento o , describio o , describi Shrinosan , promosoquitandrino y latro, mortiscatolii ealitasimeetika joht salis ja Survey of the su mayodetudinis in Charles morbosas ; mila-dif i malitudinine 3 internes 1911 (1911) 1016 TIMAL STREET, V. STOTE OF THE SOUTH STREET, CONTROL OF THE SOUTH STREET, C Jug andien e con inquieterza: masswim wester war market MALBROCH , V. Marbroch.
MALBROCH , V. Marbroyangia. ansoning 1, 200 314 male rescribing to secure 120 miles west, displayere, disgusto, MANUAL MANUAL STREET, semicuto ; amicentamento, affensio ; mile muen ducere; 11. "... Mar-seres ) idducted some cognizatione dei SUA 1 WEST CONTRACTOR OF SUPERIOR S. MAL-CONTENT; add: non contratory driving afflitte; attheon to a first state of the same of the scostunato , nalis imbulismi racibus i mal meet meadnent teste philigo Hal-contra MENE 3 MINERAL CHARLES AT A LANGE OF THE PARTY OF THE PAR che non à soddictaile del serand à del lidy teol 11: MALLIGRATIN O MCPINSTING V. ALCHSLING della persona inferiore, scontento, mi fiction CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF note lost salts and months and the salts of NIMARITA WALLSOOMEN Majared , Durise of California and allegatory -interpretation of the mala posthe mon 28 promptorshimit & comming the illuminated south W. mubiceratione con inu-ORTANO , Shortene, Williams, Marinbanus, interesting Tesiglia, seacheso, seetta, cochesto, soppin mala i pote MALEDET, maladet, add., che si maladet, som alligi Myents ool hardesse / oospello impoli, maleteré. auble kostantivationte ; contento, de le mendito, some, in speakerson dael meserro dabie dinin innestetto y occarrentis, dettribulis, martill County and Print, 1990 ; "Walchester dire cot our Mairdely B. Premonancha Par. J. fund i gat i mideliane do Okola C. esperies i la much sino , pravis , pessinus , maudit , mari warms a state of the state of t Na maledeta di canirale directionistico Det (601) production (1) In Pr Santone & Graph section / March January (1988) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1984) 1848 (1 find la made pessy food in pegganital si pub, imperverso, infurio, fece un orribile abiasso, midmione (collected) must multidette divisiting and nogities Angrig beolists in a low light succession in the state of the district of the state of t THE PROPERTY AND PROPERTY AND PARTY Mineral supremery makes abrent sumaledires M. W. Water Conf. Heconvenicultanoute. sconicip. maledicere alicui, mala precari, mardico, Matthe A grow of the Assessment of the bolds for manufacture de la company de l independent applies intention (i.e.) innounnone, Maledin la with colona of which had a state abers tempore y the portune y make propos, discolar vita (4) 4 and 12 and 15 and 16 and SEND PARCES IN LINE 1 SAISCIA SING 1 postero exoplare inse prum exogram; mant stable milest, weth a succession 1888. disper-There was advance 3,196 absorbed to a containe 3, 147.7116 Sent Aller bish girlishir, aller beda tattı ina In M. L. Brising B. S. Imeledizione y Crestatio i lim-Treat State Land al deserto. 1680 187 uniforce 1880 8 Minister of Minist mal in arnese, whiter, supplications and assetting Addition-Fig. 3 dams a state of the state of nim in aringon and and and items to be desired for STUDENT AND IN THE PROPERTY OF mitoline de one one los sand and impressed to see idea und jedictings. instruction of the state of the mer partie ( is the life is in the construction of the constructio ASA S. (A) profession in thooks selling ) commenced that is a second of the second of HEIRAGE A CHEST RUINE BEIOSCHE, FORGERO IDAMOOODS & TOMORISE & Od School Commence Hill State | 12 Spine so the losse, the losse, the losses and the same of the same Minde Marin Marin Marin Danie Company Marin Mari STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA Services Services May HUSOLI MEC 11.110 1 (197.7) idosphari la de maria Section 1 miles in section of the se ction est sur cela. Multidistant - ille was water in the little on methodiand apprehenous N. Male Hess. Manufactor states and second states of the second s MORE STREET, MARKET DE TOUR PROPERTY OF THE PR Total a segunda de la companya de la

darsi alla malinconia, tristitiæ se tradere, ægritudini se se dedere, se chagriner, tattrister, se donner à la mélancolie. Malinconia paga nen debit, prov., e tale che l'afflizione, la maliuconia non ripara le disgrazie, inanis est tristitia ad eriunnas arcendas, la tristesse ne répare point les malheurs. Malinconia, risoluzione, volontà durevole che altrui sembra cagionata da passione d'animo o da capriccio stranissimo, specie di mania, fantasia, mattezza, smania, insanitas, morositas, manie, passion.

MALINCONICE, che ha malinconia, melancolico, melanconioso, malinconioso, melancholicus, mélancolique. Malinconich, dolente, tristo, afflitto, che ha i bachi, malinconico, ipocondriaco, mæstus, tristis, mærens, animo æger, triste, chagrin, sombre, mclancolique. Malinconich, dicesi anche di cose die ispirano malinconia, malinconico, "lugubre, tristis, lugubris, mæstus, inelanco-

lique.

Malingue, e malingre, mingherlino, estenuato, sparuto, macilento, di non buon colore, tristanzuolo, segrenna, v. b., gracills, macer, strigosus, macilentus, lingre, maigrelet, de peu de mine, flandrin, chetif.

MALINTEISA, o malanteisa, equivoco, shaglio, errore, ambiguitas, error, errotum,

mal-entendu.

MALINTELIGENSSA, dissensione, discordia, briga, litigio, inimicizia, dissapore, disunione, dissensio, dissidium, discordia, jurgium, contentio, mésintelligence, brouillerie,

Mal-mreassiona, nomo di prave intenzioni, cattivo uomo, maligno, malevolo", malvagio, malintenzionato, malbigatto, malevolus, malignus, malintentionne, malvedlant, ma-

lévoie , méchant.

Malissia, inclinazione a nuocere! "ta mal fare, malizia, malignità, perversita, cattivezzi! improbitas, perversitas, nequitia, maligititas, malice, malignité. Malissia, cognizione delle cose cattive, ed ingegno di scoprire le altrui intenzioni nocive, o di supporle tali, o di nascondere le proprie scaltrezze, malizia, astuzia, malitia, tristitia, astus, ealliditas, malice, ruse, finesse, détour. I' eu nen fait lo con malissia, ciò io non feci con malizia, a malizia, astutamente, facinus abest a culpa mea, je ne l'ai pas fait par malice.

Malissit, darsi al maligno, malignare, mulitiose agere, in malum prolabi, agir

malicicusement.

trito , maliziato a malizioso , viziato , fallace ingannevole, malyagio, facimale, maliticans, callidus, vafer, persutus, improbus, malicieux, ruse, madre, artificieux, malin, cannard, trigaud, fin, cauteleux. Malissios com 'l peca, maliziosissimo, perversus, improbissimus, vaferrinus, très-malicieux. Ma-lissioset, alquanto malizioso, maliziosetto, vafellus, improbulus, un peu malicieux.

MALISSIOSAMENT, 24V., con inganno, con malizia, maliziosamente, malitiose, dolose, improbe, malicieusement, artificieusement.

MALMASTIA, sconcerto, dissensione, screzio, inganno, malizia, jurgium, confusio, contentio, discorde, sacherie, dépit, grabuge, A j'è d' masmasua, a j'è d' guai, a j'è dle dificoltà, gatta ci cova, c'è sotto inganno, latet anguis in herba, intus est equus Græcorum, lute( error, il y a anguille sous roche.

Malöcu, quantità indeterminata di qual-sivoglia cosa aminontata insieme, massa, mucchio, bica, moles, acervus, cumulus, massa, congeries, masse, amas, tas. 16 Maloa, per maladia, V. Per afflizione,

V. Sagrin.

MALORA, guasto, rovina, corruptio, excidium, degat. Ande an malora, parlandou di alimenti, di bevande, di arredi, e simili, corrompersi, guastarsi, infracidarsi, imputridire, vitiari, corrumpi, se gater, se pour-rir, se corrompre. Andè an malora, perlandosi di persona benestante, consumare il patrimonio, andare in rovina, andare in brodetto, andare a secco, alla malora, persum ire, concidere, tomber en déconfiture, ne ruiner. A la malora, va a la malora, esclamazioni imprecative, il malanno, ti colga il malanno, alla malora, un canchero! Dii te perdant! au diable! Malora per disgrazia, V. Desfortuña.

MAL-PARA, che è in cattivo termine, mal parato, male in ordine, mal provveduto, malarrivato, malcapitato, in angustias redactus, in magnium discrimen adductus, ruina proximius, reduit en mauvais état, mal-en-noint

mal-en-point.

MAL-PARLARY, che dice cose sconce, disp neste, o calunniose, maldicente, turpia et obscena loquens, maledicus, obtrectator, sottisier, médisant, détracteur.

MAL-PENTINA, descons, v. pleb., agg. a chi ha i capelli mal conci, scarmigliato, scapigliato, arruffato, passis crinibus, échevelé, déchevelé.

Mal-paatica, inesperto, imperito, mal-Malissiòs, astuto, maligno, scaltro, scal- [pratico, inexpertus, imperitus, imexperi-

qui suent. A man busà ; di buona voglian, facile, liberter, gratiarum actione, grato animo, fucilement et d'accord, avec remerciment. De mon, tenere altrui per mano, onde sostenerlo", e principalmente a'ragazai, dar mane, guidar per mano, manu ducere, tenir par la main. De man a na cosa, afferrare, dar di mano, arripere, prendre à la main, se saisir. De na man, dure altrei un sjuto di mano, dar mano, adesse alieni auxilio, dexteram porrigere, preter la main, assister. E più fig. dè la mun a na cosa, cooperare ad un affare; a solunto assentirvi, dare mano, dare opera y dessensu, bel opena comprobare, domer his mains à qualque chose. Nen ancalè tochè'l grass con luman, toccarselo col guanto, esser soverchiamente scrupoloso, curimit simularej etre trop serupuloux. Bute la man sui arche fissi flanch ; gesto di collera imperiosa ; and in collera in metter antlie le mani sui fiatichi, far la pignatta a due manich?!... A faire le pot à tieux anses, se mettre an colere. Freid d'man caud d'cheur, prov. chi lui lo mani quasi sempre fredde è più caldo amatore ; freddo di mano; caldo di tuore . . . . febides mains, chandes attouts. Vertebe na man, e mi con doe, si dice dell'accordanci a far una cosa più volentieri di quello che farbbbe chi la propone, se tu con una mano el io von due!, libentistime; très-volontiers. Fè segn dla man, atchnire ton da mano, manu significare, faire signe de la muin. Mne ta man', reggere, condurre la mano d'un fautiulle che illipata a servere, pueri scribere discentis manum mami super impo-situ regere, mener la milin d'un enfant qui apprend à écrire! Mne le man, percuotere, dar busse, verberare, manu ictus congerere, trapper, tapoter, jouer des mains. Muel volonte le man, esser facile di mano, pronto a dare, a percuotere ; "manu promptum, paratum, expeditum este, avoir la main légère, être prompt la Trapper. Om ch' mena volonte le man; maneses, manu promptas, qui joue volontiers des mains. Dmore d'mun, tittore da villet, o gieugh d'mun, ec. V. Tiengh. A P d d' l'istessa man, d'l'istess'adulor, ell a fini l'un a l'a fait l'autr', è opera del médesimo au tore, ex eadem officina exist hoe opus, de la même main ,"du même ouvrier ; qui "a fait l'un a sait l'autre. Fè a soit man, fe ande a soe man' na chissinti, far lavorare un podere per profirio conto, senza darlo a massarizio, fare a sua mano, a sue mani, late ; parte , mano , istus , mais , obti, d

sudant. marins sudore madeflette, mains de suo terras colere, exploiter soi-même son bien, faire valoir soi-même. Aveje a la man, avere in pronto, avere in memoria, avere alla mano, remine promptu habera, avoir à la main. Aveju per la man un ase, un travaj, esser occupato in un lavoro, esservi attorno, rei incumbere, être occupé à faire quelque chosex Aveje le man lid, fig. non poter operane ciò che si vorrebbe; per impedimenti, aver le mani legate, propediti, avoir les mains liées. Avdi le man an pasta, ingerirsi con proprio interesse, in qualche affare, negotii participem asse, avon les mains à la pâte. Et man bassa; V. Fe, pag. 324 Vol. I., e così pure di molte altre frasi eve man è congiunto con verbi. A man, fait a man, dicesi delle core che si lavorano o si muoveno colla mano, per opposizione a quelle che si fanno o si muovono colla stampa, colle macchine, o con altra forza, come caratteri, disegni, intagli, molini, ecc., colla mano, con mano, manualmente, manibus, à la main. V. anche A man. Dè l'ultima man a un travaj, finire, terminare, perfezionare, dar l'ultima inano ad un lavoro, summam operi manum imponere, opus ad umbilicum ducere, achever, donner la dernière main à un ouvrage. I é a per le man lo.ch a fa da brögn per rispondie, ho per la mani quanto fa d'uopo per rispondergli, in promptu est quod respondeam, ad manum est responsio, j'ai en ausin de quoi lui répondre. Tirè la pèra e sconde la man, prov. far un male e celare d'esserne l'autore, gittar la pietra e nascondere la mano,...simulatione officii injuriam tegere, jeter la pierre et cacher la main. Butisse la man a la consienssa, esaminare se stesso, se si fece qualche torto ad alcuno, o se si commise qualche ingiustizia, inquirere in se, introspicere in mentem suam, mettre la main à la conscience, ou sur la stonscience, examiner si on a fait du tout de quelqu'un, etc: Man, fig., potere, balin, forza, cura, direzione, mano, possessione, vis, potestas, eura, pouvoir, puissance, disposition, main. Tonbe ant le man, caders in balla, in potestatem venire, tomber entre les mains. Butè na cosa an terssa man, metter qualche cosa in mano terza, deporre una cosa in mano d'un terzo, apud sequestrem deponere, mettre une chose en ma tièrce. Man, parlandosi d'esecusione di musica istrumentale, vale agilità, destrezza, papidità nel suono; aveje d'man, aver la mano sciolta inen . e avoir de la anaino: Mano, , banda.

nese distriction desir nan-paléta-jon editain permitangak dimitah Na hittipelian temblan permitan gemitritumuk and to property of the propert Daniel Labobillater (Belle unternity scienters (Beilie ...) arver tion about the yeldscore . enque : isoribere., chepuntes daterus estaratra . avoir une bolle mer v. recht i versen alled anter eroya tresta distant, mangalangult. de parque palagandorite colore che suddigurente dunce più Weiters) crosin, signid, anions etchiche, couthe, and commenced the second of the second secon inc diano y albam odorani anal daop m no y materius apucha da bismi Maa., ik altrejuisco , un giudes sombises a abla si atanatar gaira alta punana , garece presidas, ching a country the that make time radell unade annio digrama il appropriata di prista di pris Vieteropymen and arren thence circle up 0, 41 gorian about a tinger identisand knebigiwasa i, about primition isomment in all a mounds satur problems and the presupt and the passes are passes and cope gramme delice so fortunitage bunca sair alean Anti-ahe gambagus (colun-ah quale Maring a design and service of the property of the service of the otaloge des della pilas extreprimentale professoriale del Land atroste i directi i paralla canta come disconti manti-deprivation, it is inclinated in the composition of the comment of the contract of the c and The term stratory una rote recorde birelines. Their , 1181 000 to 15 a more tyrological, i galacce quality Mi Montbre poplupeurus Auffe mamman with a state mand, up to the property of the state of the gloval - fam plat ither labbana inhabiana ik by nteres large for successful retroff (Presidently) Mess 'Aumites' d'uommi, aliqui parsiner, Terrifie nombre portains quantité d'hommes. em Chagle Mille, gille tempo d, dunga ponte fa, Hart Albit Vita predene y chaptais, lang-temper, on the lamann a la core missen structed Maly A P clad of a dues one agus rant anni cadale **Mil mundi** Ylak diolovyké znakripa glis jilhepi Maraka estano mult demota adili Sun pramanna i, West Proc Verlands , pareis Augulorum, mis there 'phrekey: andered. Mana ,, mgo/symb the contour grantabile talkingus, actioicus designationalitate alita estilo de la contraction de la contractio iemerati ingliendus dieseraniplanije , sempa-Litte der Alal. Duminguille Galachrine: etwanger, Mind?, Madingers qualities che generalispande Mataile Mateurery Mahadeaning gradific forfae Blac 4857 freinge leingehim, de interne beile Militari (1911) de la comença de Comendaciones e manna photogram shortcholometrand forter Tom. II.

antalia paratta ani mentandella ingisioni fatte nella scorre degli alberti nella quali d'assenza ma Glouds paglampens farle setenda, hand forme, de lacrune quell à la pauthance de la parimers of disease, moneyapinate and a manual squesta , menon formatalla, popula artificiale. mands arigin; um manyo an larinas, spungs counciles, Alege . in prende per sabo, supper Assessment is apportered the two that the of cities the second Montrelline exquise Monte medicano inconte Atholic . Aspet some has an emphasis its solution mulygon media. 1. Mana and mangappe diominia Hit be the most sopiage white a grand uppar Strain appointmens work some sound of the contraction of the contracti the more planting of the same and seems nigle with a constant of the c anuping of Phias desicts of the granders of the white Present Daniela, manerata, Pilgillica RVSHRC please manulife mand nemak diffic f expense A luogo imp of print nir de fengenting, per calpolidinamo, Alt na annaj aheriniren ar grappane at adriperally grapper, an deside timber complete gailer chita nul a shisa aronay opposite discharge and shippolar and a shippolar and a shippolar a shippo paper , mangua », reside-pente, , soli 110) the s taging the representation of the surface of the sur sarvous a associble ber saffiar is cuthin cotelle de beccajo , managa, ornettate l'ache content; à haches, and, are annuelle manier de la proposition de la parte de morte marche, et la parte allere de la la parte de la parte del parte de la parte de la parte del parte de la cum sorm, serendo loto quan di minico, manonella, manighone, manig "Manchinabe hole che serve diffe Bet tille chanchaniqvina, mancanta, di qualchq casa, moito " ( and a sufficient by series ) millioning maldat, assent herucoupation only one and the constant of the bicogno. Imancanza, willigh, perurid, month santas, defaultabetis, puntabe, an grancante a buona, malle paces in geri geque quinque. panoine in the second collection of the parties of the second of the sec the title of the state of the same of the

Mancarr, che manca, che patisce difetto di quantità, mancante, manco, monco, disettoso, deficiens, cui aliquid deest, qui manque, défectueux, qui a défaut.

MAN-CAUDA, sorta di giuoco fanciullesco, che è fatto così : s'adunano più fanciulli, uno si mette a sedere sopra una seggiola, ed un altro posandogli il capo in grembo onde gli rimane impedita la vista, tiene una mano dietro sopra alle reni, la quale gli è percossa senza far motto da alcuno degli astanti, ed egli deve indovinare da chi, e se s'appone, ha vinto, e pone il percussore in luogo suo; scaldamano, beccalaglio . . . . frappe main, pied de beuf, main-chaude.

MANCH, sost., deficit, mancamento, mancanza, defectio, defectus, manque. A l'a trovà un manch, un deficit d'des scu, ha trovato mancarvi dieci scudi, decem scuta deesse sensit, il a trouvé dix écus de manque, de moins. Manch, difetto, mancanza, imperfezione, vitium, mendum, défaut, faute, manque, imperfection. Manch, errore di tessitura, malafatta, error, désauts d'une toile.

MANCH, gnanca, congiunzioni negative, manco, nemmeno, neppure, ne, nec, nequidem, pas-même, ni, non, non pas, ne,

, MANCHE, non essere nel luogo ove la cosa e cercata, o non essere in quantità sufficiente, mancare, deesse, manquer, faillir. Manchè d'una cosa, avere penuria di alcun che, aver mancanza, mancare, penuriare, carere, egere, deficit aliqua re, manquer, avoir vere, commettere un fallo, fallire, mancare, errare, peccare, delinquere, manquer. Manche d'parola, manche a so superier, manche d'rispet, mancar di parola, mancare, far fallo, fidem fallere, præpositis deesse, à reverentia discedere, manquer à sa parole, manquer à ses supérieurs, manquer au respect que l'on doit. Manche, sadere privo de sensi, svenire, venir meno, trambasciare, animo kinqui, tomber en défaillance, s'évanouir, Manche, mancare ai vivi, morire, mori, perire, interire, manquer, périr. Manche, parlandosi di fiamma, o di fuoco, andar via estinguendosi, venir meno. spegpersi, extingui, imminui, s'affaiblir, s'éteindre. Ai manca poch, a j'è mancaje poch, si dice dell'essere od essere stata vicina a seguire una tal...cosa, manca poco, poco mancò, parum abest, parum absuit, peu s'en faut, peu s'en fallut.

volontariamente alle persone di servizio non stre od altrui per una certa amorevolezza o per dimostrare soddisfazione del servizio ricevuto, mancia, benandata, præmium, strens, étrenne, le pot de vin, les épingles.

Mancin, sost., colui che adopera naturalmente la sinistra mano in cambio della destra, mancino, scæva, scævola, gaucher. Drit e mancin, che adopra egualmente l'une e l'altra mano, mancino, mandritto, ambidestro, ambidexter, æquimanus, ambidextre.

Mancin, add., sinistro, sinister, lævus, gauche. A man manciña, avv. dalla mane sinistra, a mancina, sinistrorsum, à la gauche, a main gauche.

Mancion, manica grande, manicottolo, manicone, ingens manica, large, ou longue manche, manche pendante.

MANCIPE, V. Emancipe.

Mancomal, avv., appunto, mancomale, bene sta, scilicet, utique, quidem, à la bonne heure, si fait, oui-da.

MANDAMENT, territorio determinato in cui un Giudice di prima istanza esercita la sua giurisdizione, distretto, territorium, territoire, détroit, jurisdiction, district.

Mandanin, nome dato dai Portoghesi ai governatori, ed ai magistrati della China 🙎 dei paesi vicini, sebbene detta voce in questo senso sia ignota fra i Chinesi, i quali chiamano invece i loro grandi ossigno letterati (chè ivi lo studio tiene luogo di nobiltà) quan, o quan-su, cioè servo, o ministro di un Principe, o koon, che significa uomo pubblico, e li dividono in nove classi che hanno prerogative e segni particolari; mandarino., servus, minister principis, mandarin. Mandarin è anche il nome che i Chinesi danno al linguaggio dotto del paese, il quale è nella China ciò che fu nell'Enropa il latino, ed è una delle due lingue in cui si pubblicano gli atti del governo; mandarino . . . mandarin.

MANDATARI, colui, che per commissione, ossia mandato d'altri fa alcuna cosa; mandatario, procurator, mandataire, commissionaire, envoyé.

MANDATO, convenzione per cui uno interica un altro di fare qualche cosa a nome suo, commissione, mandato, mandatum, mandat, commission. Mandato, in legge canonica, rescritto pontificio per la collazione d'un beneficio, mandato, diploma pontificium beneficii nconferendi causa, mandat. Mandato, per livranssa, V.

MANDE, comandare che una persona vada, MANGIA, ponaman, quel denaro che si da lo che una cosa sia recata altrove, spedire.

a fe da l'aso, a fe 'npiume', a fe scrive, s sè 'npi'l cul d'aj, mandè a spass, e simili, modi bassi, mandar via uno, o separsi da uno con indifferenza o disprezzo, licenziare, cacciare, mandar via, mandar alla malora, abbandonare, mandar al diavolo, mandar di là da'monti, mandar sano, mandare a spasso, dare l'addio, dar lo sfratto, valedicere, pellere, ejicere, abigere, missum facere, renvoyer, licencier, faire sauter, abandonner, quitter, chasser, envoyer au paitre, envoyer promener. Mandè via, licenssiè, sè core un servitòr da so servissi, licenziare un servo, mandar via, famulum dimittere, missum facere, renvoyer, congédier, licencier, se défaire d'un domestique. Chi veul vada chi veul nen manda, prov. per esser certo dell'esito d'una cosa bisogna farla da sè stesso, chi vuol vada e chi non vuol mandi, chi vuol ottener una cosa vada a chiederla da per se, non v'è più bel messo che se stesso, chi va lecca e chi sta si secca, quod pro te vis ex te age, il ne faut pas s'obliger à d'autres pour ce qu'on peut faire nous-même. Mandè a di, far avvisare, significare, monere, admonere, significare, mander, faire avertir, avertir. Mande a spass una suplica, a domanda, dichiarare illegittima la dimanda di alcuno, exceptione petitorem excludere, débouter, mettre au néant. Mandè un da Erode a Pilat, far alla palla d'uno; mandarlo dall'uno all'altro senz'aver voglia di fare alcuna cosa per lui, tener lungo tempo su la corda, follitim aliquem ductilare, aliquem quasi pilam habere, phaleratis verbis ducere, circumvenire, ballotter quelqu'un, le renvoyer de Carphe à Pilate. Mande le copie, chiamare in giudizio, citare a' magistrati, diem alicui dicere, citer traduire en justice. Ch' Nosgnòr t'la manda boña, Dio te la mandi buona, Dio ti sia propizio, salvus sis, ita te Deus amet, que Dien vous soit en aide. Mande averti un sotman, far avvertito alcuno segretamente, mandar dicendo furtivamente, aliquem submonere, submittere qui moneat, saire avertir quelqu'un sous main.

Masola, o mendia, v. contadinesche formate da mandè via, che si dicono delle atelle maggiori di età, che sono da mandar via a casa d'uno sposo, zitella nubile, zitella da marito, virgo nubilis, puella viro ma-

wa, fille mariable, nubile.

MANDENDA, osso della bocca ove sono in- una noce; si la pianta che il frutto di cui

mandare, inviare, mittere, envoyer. Mandè mascella, mandibula, maxilla, mandibule; a se da l'aso, a se 'npiumè, a se scrive, niachoire.

Mandilia, V. Mandrilia.

MANDOLA, o amandola, frutto di buon sapore, chiuso in un piccolo guscio compresso ed assai oblungo, e vestito d'un mallo superiore, come la noce, mandola, mandorla, amygdala, amygdalum, amande. Mandola. albero del genere del pruno e del persico, che produce le mandorle, e di cui sono più varietà ; mandorlo , amygdalus , amandier. Mandola, per simil. si dice alla figura di quattro lati eguali e congiunti per due afigoli acuti, e due ottusi, rombo, rhombus, losange: onde fait a mandola, ammandorlato, o mandorlato, opus amygdalaceum, losange, fait, taillé en losange. Mandold dicesi pure l'anima, od il seme che è nel nocciuolo di altri frutti perchè presenta una forma consimile, qual è quello della pesca, prugna, albicocca, e simili, mandorla, anima del nocciuolo, nux, noyau, amande. Mandola del pigneul, pinocchio, nucleus pineus, strobilus, pignon. Mandola a la plariña, o praliña, mandorla tostata, inzuccherata, confetto zuccherino, amygdula saccharo condita, dulcia, bellaria, amandes à la praline, dragées. Fiache d'amandole, fig. V. Fiachè.

MANDÖLA, istrumento musicale, oggidi fuori d'uso, e che era una spezie di piccolo liuto con sedici corde, e si suonava pure come il liuto, mandola, cythara, fidicula, mandone.

Mandola, alimento sodo, o bevanda composti per lo più di mandorle, mandorlato, ammandolata, jus, pulmentum ex amygdalis confectum, ragoût au lait d'amandes.

Mandole, V. Carotè.

MANDOLERA, radunanza, o brigata di persone che conversano oziosamente in pubblico, capannella, capannello, hominum conventus, corona, troupe, bande, assemblée.

Mandolin, istrumento musicale formato di un guscio rotondo coperto, e con manico munito di sei o di quattro corde accordate come il violino, e che si suonano con un dentuzzo di ciliegio o di penna, è un secondo diminutivo del liuto, e simile alla mandola, ma più piccolo, mandolino, parva cythara, mandoline.

MANDRAGORA, pianta vivace, assai simile alla bella donna, con radici grosse, lunghe, semplici o divise, foglie ampie, ovali, fiori solitarii a campana su di un corto gambo, che poi mutansi in frutti gialli, grossi come una noce; si la pianta che il frutto di cui sono due varietà il maschio, e la femmissa.

sono puzzelenti ; narcotici ervelenosi ; le si attribuirono molte virtù medicinali 🖦 gran parte senza fondamento, ondevoggi non se no fa altro uso, essetto quello delle sue foglie fresche nei cataphani, e nei somenti anodini, ed emollienti; mandragora, mandragola, mandragora, atropa mandragora, umndragore, belladone sansitige. Mandragora, term. ingiurioso, V. Retegola. 2012

Mandria yi congregamento di bestiame, e ricettacolo d'esso, mandra, mandria, mandra, troupeau, bergerie, bercail. Mandria, luogo destinato per mantenervi stallori, e giumente, ed allevare i puledri, rama, mandra, mandria, *mandra*, haras. 👉 🕔

MANDRILIA, o mandilia, sorta d'ornamento, o d'abito, che portano le donne sulle spalle, mantiglia....manteau de femme.

Mandan, t. dei tornaj, pezzo di legno di rorpo cilindrico, però di forme varie, nel quale si aggiustano per torniarli quegli oggetti che non possono mettersi fra le due punte del tornio, caviglia . . . . mandrin.

Manducativa, o manducatoria, cibi, alimenti, alimenta, esca, cibaria, alimens.

MARE, manico, V. Mario Maneg, arte di domare ed addestrare i cavalli, e di cavalcarli con grazia e fermezza; byvero luogo destinato per ammaestrarli, cavallerizza, maneggio, ars domandi equos, equitandi disciplina, hyppodremus, equorum palæstra, manège. Manèg y governo di una casa, di un affare, managgio, direzione, amministrazione, cura , administratio, régie, gestion. Maneg, scaltrezza, artifizio, maneggio, rigiro, ars, calliditas, manège. Manèg, per mainagi, V. ......

Manggè, trattare, tospare colle mani, maneggibre, tratture, contrecture, sungere, manler. Manege, reggere, governore, amministrare, regolare, maneggiare, administrare, gouverner, diriger. Manege j'afe dla ca, aveine 'l manèg, maneggiare gli affari di casa, res domesticas dispensare, conduire les affaires de la maison. Manegè un caval, maneggiare un cavallo, esercitarlo, ammaestrarlo a caprinole, corrette ec., equum flectere, fingere, circumagère, dresser un theval, le lever à cabrioles, à pesades, à courbettes. Manegesse, maneggiarsi con prudenza i recolarsi con parsimonia; comportarsi bene, o male, bene aut male se tractare, se diriger bien ou mal.

MANELA, o manera, verme ossia insetto piccolo ruvido e nero dell'ordine dei coleopteri, che avvolgendo le sue uova fra le fo-

peri rampolli, asaro, convolvulus, involvulus, eumospus vitis, coupebourgeon, chenille de vigne, ver coquin, lisette, stribouri des vigues, eumolpe de la vigne.

Manena, modo, guisa, mezzo, forme; maniera, modus, pactum , ratio, manière; guiser, moyen, façon. Manèra, dicesi senzale tro , e principalmente al plurale manère; del modo di condursi cogli altri in società y maniera; garbon, modi, atti, maniere; mores, mas, ingenium, conduite, manière, manières. D'manèra che, di modo che, tali mente che, in guisa che, ua ut, adeo ut; de manière que. Per manèra d'dì, per modo di dire, per così dire, ut ita dicam, ut sie loquar, par manière de dire. D'tute manère, ad ogni modo, in qualunque modo la cosa sia, omnimode, quoquomodo, en toutes mas nières. Manèra, ascetta da legnajuolo ascia torta...19. herminette à marteau. Manère, o manèla , V. Manèla.

... MANESCARD, quegli che ferra e medica i cavalli, maniscaleo, veterinario, zoojatro; veterinarius, medicus jumentorum, maréchali vétérimire , maréchal ferrant.

Manesca, facile a maneggiarsi, manesco, maneggevole, maneggiabile, promptus, qui est à la main, maniable. Manesch; inclinate a percuotere, od a rubare, manesco, manu promptus, paratus, qui joue volontiers des mains.

MANETE, strumento di ferro col quale i ministri di giustizia legano le mani giunte insieme alle persone che vogliono conducre e tenere in arresto, per impedirne la fuga 🖟 manette, manica, menottes y manicles. Bute le manete, legar colle manette, ammanettare, injicere vincula, mettre aux fers, mettre les menottes, garrotter.

MANBŪVRA, maneggio, pratica, negotium, manosuvre, affaire. Manenvra, maneggio delle armi, o movimenti d'un esercito, esercirio militare, campestris exercitatio, manœuvre, évolution.

Mangagna, difetto, mancamento, magagna, maccatella, vitium, labes, menda, mosta, défectuesité, vice, tache, défaut.

MANGAGNA, magagnato, difettoso, guasto, malito, storpiato, vitiatus, corruptus, maneus v gaté, vicié, défectueux, blessé, estropié.

Mangant, dar il lustro alle stoffe col mangano, manganare, *prolo lovigare*, calandrer, catie, pretser le drap pour le rendre poli, uni, et luisant.

Mange, mangiare, cibarsi, edere, cese, comodere, vesci, manducare, manger. Mangè glie delle viti-le rode principulmente nei-te-f biv , mangiare buoni-e-sani alimenti, avene

boscarado, mento che sporge assai ed al galoche.

Marroutt, quel ferro, in cui entra il saliscendo, e lo peravalcio per serrar, l'uscio, mouschetto......mintonnet de loquet.

Marola , gifra che sogliopo fare i notali ai piedi dei loro atti in segno di autenticità l ghirigoro, segno manuale, signum notarii, grille, cadeau, trait de plume. Manual, libro che contiene gli elementi più comuni d'una scienza o d'un'arte, o quelle notaie ad ogni occorrenza; manuale ... manuel:

MANUALMENT, de mano, con mano, con regno manuale, manualmente, manibus,

Maguscaer, libro, o carta scritti a mano, scritti a peuna, non istampati, manoscritto, ooder manuscriptus, manuscrit.

MARUTERSHOW, manteniment, somministranione del vitto ad una persona, e talora vi si comprende anche il vestimento e l'albergo, alimenti , mantenimento , intrattenimento , sumidio, alimenta, entretion, Manutenssion, conservazione , mantenimento della com , manutenzione . . . maintenue.

Mara, strumento, di ferro, ottone, od altra materia con picgatura simile ad un ancllo, per sostenere usci od imposte, ganghero, cardo, gond, pivot. Mapa, cima pamoc-chiuta di molte piante od erbe, quando sono in fiosp<sub>11</sub> o in grano, come inocchi, anisi, cavoli fiori ect., cespo, muscariage, bouquet. Mapa, per paña, V. Paña. Mapa, a cabreo, carta topografica degli edificii, terreni ed acque di un distretto, secondo le misure, e le divisioni di qualità, endi

Peroprietà estastro , consus , cadastre.
Marasono , figura piana , che rappresenta la superficie di tutto il globo terracqueo, in due emisseri secondo le leggi della projezione, mappemondo, tabula geographica, mappe-monde. Mapamond, dicesi per ischerio di grosse natiche, culaccio, vilis, o magnus culus, gros fessier, un gros cul.

Maron, stampone; V. Lovaton. MAR, vesto tratto di acqua salsa, che occupa usa gran parte del nostro globo, e circonda tutta la terra, più propriamente chiamato oceano, (V. Oceano), e per quante. si considerano le : sue diverse divisioni, o quei tratti che penetrano tra terre e terre dicesi particolarmente, mor, e su dittingue con denominacioni, press da passi che egli turis dell'umana industria, ed arano: r. le turis dell'umana industria, ed arano: r. le turis e gli orti pensiti di Bubilonia, 2. Il combagna, o da eltre circostanza, così digitario losso di Rodi, o la statua di bronzo dell'sole, il mare bellico, il 3. Le piramidi, d'Egitti, f. li Mauselco;

mar rosso ec : chismansi pure collo stesso nome alcum vastissimi tratti d'acqua salsa affatto chiusi entro le terre senza comunicazione coll'oceano, e che meglio direbbersi laghi salati picome, il mar caspio, il umr morto, mare, pelagus aquor, pontus, mare, salum, mer. Loda l mar tente a la tèra, lodo il mare a tienti alla terra, prov. cioè che è cosa più sicura il cumminare per terra, che per mare, tutius est terra quam mari iter facere, il yaut mieux voyager pag , terre | que par mer : e fig. vale doversi lodare l'util grande e pericoloso, e attenersi al pircolo e sicuro, tuttora persequi, il chance des grandes fortunes qui exposent à besucoup de dangers. Mar, o mare-magno, lig. V. Mare-magno.

Missie, marajót, marajóto, V. Masna, Masnajeta.

Marana, perjagalan, V. Malan, Maranasa <sub>H.</sub> V. Marana,

. MARAKAN, axyerbiq., che denota tema di un evenimento funesto o contrario, e vale, può per mala sorte accadere che, forse che, alle volte poi , se alle volta, prfelici fato fiert potest ut, quoties vero, si vero, il peut arriver par diagrace, si le cas y échoit, il est à craindre que. Maraman, significa talvolta, quindi, finalmente, quand'esco, di poi , tum , denique , jame vero , deinde , ensuite, enfin , voila que, mais voila...

Marassa, mogle del padre di colpi al quale sia moria la madre, matrigna ... 10verca , maritre, helle-mète. Maratra , fig. cattiva madre, maier improba, seva, ma-ratro, mauvaise mère. Fe la maratre, perceder da matrigua , matriguare , sepresciare, novercam , agere , movercam , amiters , ager en maratre.

Manazia, pasquare, e commozione, d'animo che rende attonito nascente da novità: o da gazità dell'oggetto che ci rade sotto i sessi, aminirazione, inameriglia, stupore, *admiratio*, admiration , étonnement. Maravier , com nuova, rara, perfetta, o mostruosa, che si fa ammirare, ed ercita una particolare attenzione, maraviglia, meraviglia, prodigio, mirup, res mira, miraculum, marmile, prodige. Le sci maravie del mond, sette opere di architettura, e scoltura, che ai tempi

Tom. II.

sepoles one Artemisia due edificare pel suo marita Maretto, S. Wiero d'Alessandra, C. Il tempiod disi DinadimuElesos 7: La Salua di Giove dimpios que secendo al mi di telispio di Genusalemment to Parificetro di Roma detto sopteno mirabilia maindi , les appt adecreilles dustinalde. sermanusia papatonent. pag. 76. cob/ 2. 1 Marante al Bougas, i pulnitella del . generodalla gislappa, har fibrita di foglie affiliata, o da ber dori rossi o bijachi o gialli a Hogeland imbate chieff chiudeno quantio il sole la reseno sull'etticonte , gelsoimad di notto l da chella -peravulna di infiliabilis Perils vianas marvolle du Parou, helle de burt filiabili - Idan agenta f. protiderer Harry ighir , "marahis arounder Andreicher iriques, fiereigne comments proficiely part the exchitination of

emberson and manages, see plant and the region of the light cabboard and the characters of the plant of the light cabboard and the characters of the light cabboard and the characters of the light cabboard and the light cabboard a As Comission Spread propagation of the state of the state

maibourough. o dernation diffic di sandavable, destantel e fouren. "darkhio "marquis. "marking marquis. fourgen.

sale super, conservated throughtte theurstelse marforgidy promgrassilly primary state el aret situite of the formatter of the state of the marchese, marchespin, higheltanetuseither

Marca, segno che si fa a cose per 19404, noscerbay marca, legnot, signism pomera Philippie mipressite, Marcaillatuste inimité del maneriele proprié 495 of this and the contraction is a state of the sale distingues to sach delli intelli possistivato per distingues to sach delliuso i significatione. Associativate che rimane usuali distributo de rimane usuali distributo de rimane usuali distributo de rimane usuali distributo de rimane distributo de rimane. matcher per displaced. On a feeling marchief fichous addressed protes, electrone fichous addressed manufactures of the protest of the first marchief for the first first fir dio i mariasia, lupi pyrais, unales i con control so

Mana, Jungo in multiple actions interes o demanting corti agroral dell'agrico, personali e frequenti y mencalo penealinto e mississa forma equina inchession, enancia a mississa an oral in offerior of the state of the control of

come un'admunita in di di mercata , fre donne famio un inevcata i matchini genus loquacissimum, trois feitimes font le marche Marta, radinania di popolo per vendere e comperare merci, murato, hominum ma titudo ad mercapatan facendum, narcha Marcz, per lo trattao del predo della late cancia; per lo trattao del predo della late cancia; per lo trattao del predo della late cancia; mercato per della late per la predio della late per la predio del predio della late per la predio del predio Marcà del vin, mercato del vino, forinte vintifili marche di vin. Marcà die pate mercato di derratecchi, di rigatiori, forinte scrutarium, nilliche des fripiers, des regratioles. March di eroe, mercato dell'erbe forum officiam, marche des hentages. Marche des hentages. court pest, piasta di pess, peschera, peschera, piasta di pess, peschera, processo di pessonale di pess, peschera, peschera, porto di pessonale di p within the termination of the control of the contro

drank "Al" Magistrati Tum seguato in fronti oshishe alela uparte del corpit (con febra co volte, Dallata, Elemotics, marque. V. sistes gladeliture nell guided della palla o de halloug ber notited fruit delighoro, a

apprimarca wite phopilist, margaere Ma chemica, colm che osserva e nota gli altroi antismenta, esploratore, attitorator, qui ob-serve les antismes des anties, exploratore, copionis Manca-pricing without & 10 . V. Marca.

chi, while the bib al traitio, per feuer contaction, while the bib al traitio, per feuer contaction, with the marking, marching, and choose a contaction of the marking, marchine, and contaction of the marking, white a asset of the contaction of t prezzo, far meirento pietuan penre con-stalere algemento pietuan penre con-stalere algemento pietua, marchinder dar cutatt sint, stancenare il prezzo, de preta sabilitar continuere, marchinder son a son, Azertante so lecto, apertane e procade an artitaniente a tempo opportuno il fare un municio alla compo apportuno il fare un proficiset mentale, in

Marcarolla, effetti ,e robe che si trafficu ; si mercanta mercatanzia merce merce, misschandise. Fe valli spa .. marcanssia 14 in senso proprio e figurativo esaltare, colebrare, vantare, innalsare, o magnificar con parole, decantage, predicage, assgarare cose sue il proprio merito, se suaque menditare, et ostentare, meritum summ i au megus extollere, proper, vanter son mérite,

MARCART, quegli che escreita la mercatura, sperculante, anercante, megozianto, merculor, quant, Marcunt a l'ingross, mercante che vende all' ingrosso, magnarius, solidarius, marchand on gros, commercant, trafiquent, marchand grosner. Morcant al detaj, al miauto, mercante che vende al minuto, propola, marchand en détail, détailleur. Marcant d'pape stange, mercante di carta stampata , dominotier. Marcant da pan, mercante da panni, pannajuolo, mercator sestiarius, marchand dispier, on de disperie. Margans da seda, increante da seta, diappiere, mercator, serigarius, marchand de soierses. Marcant da beilanda bestie boviñe, hoattiere, bubsequa, marchand de bouise. Marcant da fer, mercante da ferro, mer-cator ferrarius, ferronier, Margant da sufrin, mercante di solfanelli , institor, mercis sul-pharate, marchand d'allumettes. Marcans de pan, bisdajuolo, frugum venduor, blatier. Marcant da osnoa, canspajo, cannabis men-cator, marchand de chanvre. Marcant da pel d'anguile, mercanta di niuna consideraniche, mercantumo, mercator triabali, petit marchand. Margant da fie, in m. b. esplomiore, spione, explorator, delator, espion, Pe'orie des marcant, far le viste di pon sentire, dar grecchie di mercatante, auditte dissimulat, audiens non audit, faire le sourde-creille, faire le sourd. O rich marçant, à . pover polaje, y Polaje.

MARCATALA, abito, con maniche il quale mende sino ai ginocchi, e sergi il corpo,

ginstacuore, guardacuore, busto, adstrictius

Mance, andare, camminare, marciare, meciare, meciare, ambulare, iter habers, aller, marelsie. Marce s' una cosa , searpise , sastpiccitre, conculoure, marchuer sur quelque chom. Moce, sodar con relocità, correre, cur-Marie drit , lig. jar il mo dovere , andara distali , munut munt exoque, marches droit. Marie, il cammiour degli eserciti, marches, droit, reficisci , incodere , procedure , marches , stre en marche, Mange freicheine in min mit anche, andar pattoristo con le mani sui fiadehi, ansatum incedere a informe se submissionalis qual efforme, marcher dependent at lourement and les anches saugules cotes, one a mar l'

MARCHE, seguare, motare salementare your genre, sodure minoter pi marquer. Marchà l parlapdoli di mujo, sepepalara a finde e fin tisocro, minus agere, so crementer, et fidudre, ec.
percer-Merchel dicesi-d'un invalente mante i segui nei denti, ande nom ha più di otto anni, destibus wies auguitin, corcheval marque encore. Marche, dinen di albeti di fratco piantati,, che danno segno di siter preserendire con qualche, germoglio, metteres, rigermogliare andices, agent, marques, founder. Marche le casse, notare le caccie, natone focum primi casius pila micia, ramarcher gli altrai andamenti i per cessuanti promenvare, ispiare, biaspingen sliquem cheeviers ad armendum divier quelquains contisser: ergoter. dourough.

Mancata, titale di nabiltà che d'dismetto fra quello di ducani e quello di honie; maichese, marchio, marquis.

Mancana, megliandi, menebam, menebata, marcheming , marchiguises , manquise, return Managana an American paradopate o To Hatelefield marchese, marchesate, supelitanetus when WAR E. SOL O CLE ALTO a cose oct Assign

Mangaring , Manghesing, dim die marches, rnarchera, marchera pa Americhana, marranchia i junenis marchianism, jento macdrift - jenke mutdage i bergenmerdeise ....

Marcho stages od sittipeonts whe side ria, tin., pubblich, officio a ciò destinato mar riconnecers, il titolo oppo ila qualità dell'eye p , dell'aggenta; che si pana in paramentio ... anarchio, signum , nota manque, comprehete.

Mancategrape, detty anche; impropriamente wagnesid a nome egenune, a theeni minoreli sulfares, she same piriti, compatta di force, o d'amenico , di rause , di minen le di cobolto, ed atte ad seine la lerrate - in- mineterio ; e lisciate; marcassita, lapis pyrites, marcassites

Marcia, mosse, camining, viggio, seets, nin, iter, marchel, Marcia il comininati de addati, e degli, serviti marringuist, expeditio, marche. Mangia, t. sa mus come fonta o aucetata cqualingua, quadonta più accompagnare. La mageta de soldati is continui a sumite a superio o magetata a superio de soldati i continui a superio de soldati i continui a soldati a soldati i continui a soldati a soldati i continui a soldati a soldati i continui a sold

lo più alquanto elegato su di men streda, s di un punto, store può pennere chi cammina

mayte, similiampietispiede stroe, trothir, favonius, white to the state of the same o -vallpacombacypialla saittual che dan le ligglie -runtidesbudriligadsboloanibasqlos chu inferi nkhisaobowestysk rowskos afibaninialirkiyai, ánblatisvidél vergrirda resta sliditskemovsetudeno. e idsteilst, italensie achiente utlasseutichlosse betenmen oilabaicen, alkeimangsquildia gnoble, vignette, mercarishammundlandoù Maniña, tutto ciò che riguarda il moller, la melo iga si dinastran ari paparastri coloresa remodilinte sume. , Miritang qualitar chilosefqir each tadii all, maximum pietherpelaguagquipumining idioesoipurevideghi himmalia chea bisannor digitato mentred, intider, wide. All airth and und und und afatosddaadlus*aabsuinada*s shfanisddaepaleisde. madre, e si dice anche fra molte coséssimulla -chesindingening the design of the contraction of t gione, il principio, l'origine placempio ecc. namen, samero ofference of the ligatin orbo, prov. lai sovenelitis deste exacio rente, situado, prov. lai sovenelitis destablas de la lai figilia de la constante gfamiliatisellemissourfangentellomete sebou ntropuder resupplaiennée, estades enfants Montrée en sono maré sa poudmitsado, picovidistable pesention adiabating piring consultation and personal per ibacolo, sulo descentalita, colsopris la incidir par mae buseamer bair utahinate o, dan same buseambal nella botte, madre, mammaçuifloces pylex who git is stight of the charitte, it bile, inhere estation distribution of the second and the second to the of the second special properties · · · · fex , lie du café. trotton weigi piecelegora, decomoreadhanidio hinreggojolicipiccion econopiglical, iguadanbu

ibon findes de constantes y constantes qui periodice leguo, pupa advertio militia ordale le siduous. Markea, quantità distibolary quatra di markea -mahanta monarcogéchereanos à danderela and which do white application march a printing will guindolo, agguindelares, strengivelvete, inte MARIURA, VOCALASMANDO AN STREETH PSINIV

ordinasops in appearing inquirement and and the confinements patricinal physics of the contract of the contrac tent - soit - peu , prustillogiai-mairgalqui Olumbus mplacele apeter project prendida **ayicoltov**ž **tro**řiliz**áraní spraváta vže**na z **poter**enska apped of principal physics with the principal house authority in a partie of the state of . worth antipolitica, some conditions successful go attent interesed the follows journite feathermann que merenduccia:, exigua merendia questir latin Medication, dim. di martallanden de l'estimate de l'estima -120 Mannethal and Sales Sales designations are 460 designations and

silm, armaelicits parael ileliko dasopio mia I provincas affi e jaboravoni deserranse ibaiqea. t spansent "miozustinian ognifitistyte historia si spitte edalia positisment manghatisqen queges, ghi cosl chiamano un luogyiqueludodol, a lo ii Maggora, ramo di pianta che si eratma Pe rienametariaministria, écum ceptaradidal maryi persolyçai sanghana elezi quan ado, ahkip seeisibel das, átérgib jib utiniis , akumpdda, hithetiallaturinggaaggibetsupevottif, una dignità di primo ordine, e che cons edicationistic mallocalibul, stankscattaous Ma -wohal introcessed & receipt or afficialist applifor che comanda sotto gli ordini od in as acht repens, ilmonfeiteranar ghirime Irdah, Sold Mangaristo, Indoorganite verstall group van propies ovináletříhyšeh osklahiciahbař dost). obeerd speck gir bildegiannicht, despitielenste di dire piggilade ladoradouragentajudasantla an cleb canoixadastroures lebiquezares de la ... e, of zofs fine slotigles (nontry equipaterized), publicants, Assumer endlanssaude doupers bouneallenstraccio, ornamento donnescorslippieto, equeto miripanist, entropeir dentresignisto quipang conjurt seiden inot gemanionenilischemis oner isvilani, publikutioneli phoconiere, sikelin odifichet, chillen, pompon eledan pretintail fredsless reasonst. is but openshiptens qualifie pen:dar ibaburreatu'ibqacian geninaquelende, lentus , gracilis, miser pintigia pingadiani srodies at a reflected of the state of the s ansi chellorichilo stesso mame pie olettenanche ar fiiq fibr sand mallopitamiqu manakon Mello de Marganities prives pianticelle vience die bonda nei prati sulungo la strade considw, attate leadin his showourd and attached gambilyng prindere outtibekufioreogiallis.com steberm aples. padvotaip like, countd concorna redimentishs germenica it mandarit stricondeposite. thenpun Acuemethen une pol chargea ifthe span olice prés, grande margacita pigiande paquitte. Aftergazitor promiter paritin: geniti, wantingoutitan pinatuella nerbaccamirace or shau ediceure obus svenifemenulante interiore admin bello, diambientedo colorato, detable nelle praterie, eduadoprate: comandiunctico; bellide minore whether w pagnettal pagnenette donna in mittimustisasgeamballadeggamen -laicogte: achibes comitione: pindes in macallicus mente upelindattespreorprodetti alitise en coine -posmotic opated c. showers lad wilgoup bruly grafd) cacisfuole, rammiun, linter plaineur der from age y cremier. Isbeinageh, harbena: residence es appropries vinde latte hurro, -Men i, eloquiseini, attifità, inincispoli, i actio with the property of the same asinieli senz'essoidi imamenda poi ligi manulmente isimo hundushi lidisaqulirilian pa, sidapadhia, promine per similian partini partin

MARGÖTA, ramo di pianta che si patga e lablybinestages muree, directioning mining summing a district of the summer of the sum stromame, rigita oranzi din primo ordine e che communia chinstognitim malloteidilad, shools cottoo as Man eroping industry of transport ficial and in the control of the con che comanda sotto gli ordini od in as dish il emising nama contributioni , company Mraceret indelocipekulikoo dargiditakurino obean depent gilde lide die nach die des vielenster di dire populato ledpassamannistipissississississi bian clab cannizini naturare al chai un zzare quillome, alas of the consequence of the contract of -ushtranical cosquoti shussembre rememble straccio, ornamento donnesc<del>orshippieto, op</del> pengino othighezi**no** i decorpio primali had vano eximaleulinamennime partrumine priproichifeliet, dildien, posiquoq skedaripretistoida. nimbles manyais, islient openingten qualifie windar ibaban patrikan jaman naminan makanan m lentus, gracilis, miser panaigre, pinee sulturi oroll and stagg. offendesondiffdowns.complianti maji denlimidalin, stetuti peemp pierodutiteemodie inquincomonibarical serialism. Mate propriamente ammogliato, uxorem. sinio squritiq Rha short manifequinen quyramità e mitella elide adda conjunction in the fille state of the state of -biem dot ber king in the artifer of the modeled immi, stabulla min ha slattooma leattika isculta. centro-pitobilamo, alliquitoslang, adquirectura -mallentagrapinagnismöni goigeinnib legisticana diem sitement concernitions upon colo large alliberations of pres, grande margantieritigende poeinette. utipa, pinetarila indiaconsilizaçe systletiqueta successions of the metaliance and release the ries selfares, editorio a acheritalem citil, elised mioni with practice, educity administration bellidenadikorerszechigeopa gaettell perficente donna in matrimonisosponadoslis deggineseli special principal or a percentage contract of the second antionoi de Baroidió horaposa respendente as a contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrat offind quagtim to Cloreseate, stating aid and a older from a grey country the image by buringen entitions uses, double minesteen because milities -Marièsaboquainder, saintitit, thebeneleinesin in trimonium, se marier. Mariessey simuloglimest,

zejriedi senz'esseich immendatoiligemannhuent; remanyre, similioquastinqueite atros, narthir, shinquestinqueite atros, narthir, shinquesteb Maireilhe, telicolocalite dan lefiglic-valqueconhusppalla sittual che dan lefiglic-antidespondurali gadabolomikoseqlos chu inficiali, ifgiali finirandhe entrevious del statura del valueli atronolocali se confluita etta describi se son della finishi della finishi della finishi parquesiali per aprincipale promiesti e gromiesti per sibili per si

MARINA, tutto ciò che riguarda il maler. da arab igazi dunyan eri paparami çdipton *menilikna* khat daes figito bids mallee p genitried., sniveri, genianingmpasysqueitsiq manisam, ibnest, iBidescipure idagh himmal a chea hanga manta to membred, which , whop, lattainspiggenden it whe . issistrondheimilta athumustan enibechheolala madre, e si dice anche fra molte coséveralla .chestadirapria atpateit blogitit gi osast 4 n ta Mcagione, il principio, l'origine plierini pio ecc., inteles, instalorantes, aftainsquie contribable atin örbo, prov. Iniverenchidalioteemsisinasie, nittued, isladee photologicalisasies of a matical is a little in the angular is a little and a sound is a sound in the angular is a s duopadir oungetaisaale, standin ostamib Maulle-se opposesse sa spundraisada sloevibisajika -alvanimitéesa sitratiria gristaire io, insiduare rattar a secienació rebienda rispedendenda lincolo, and plesce daltto, a desprindade incida par splane by feeting o, letterished vindremention nella botte, madre, manamuam/locoibyscx wien, sliedulu, vitiyatdach deilgilfe piene where , déil aintièr dillit a criarea paranta itéairna taotra sturan taon iy pleathram (and idingée a de lecaille fex, lie du café.

-inalbageomanib, suopil chariqui pintupian Minraq goriolitytectaq suonquipion, iguadan bulius iboofactaq ibenevitus , calittaryd confighta, , triangle pluintucivitism with sungrapay , ongel finale, quantitis disholograpay dos disable el -analisata, micraaroj generas area officially en , subloude publicus polidir namola, nimaligo en guindolo, agguinitatures sirendro de des inge

vistionimalific. En, doimentator i asusalification of the complete of the contract of the cont

Marlestin, dim. di marlait ampotentino, include de productione postetto, sapulain paris

quantulum, pauliulum, un petit peu; tuntsoit-peu.

Marmara, conteje, marmaglia, chiaglia plebaglia, arease, fex populi diffebecula, populis, etrdes civitatis, sordialissimum hominum gadus, canalleula, marmaille, canaille recaille i manuadulle. Marmaja; tarba di 

--- Mahurta; vaso di rame stagnato; o di ferpay o di ferro fuso per carettri alimenti ramino, ramina, pentola, laveggio, cacabas lebes. marinite in white the in the second

Manuron, l'attimo garrine di cucina, finit nercarite di inima are coin nightas passing Manustona, guatteri ( loteli ) Culifortii lavouse ou divireuse de plats et d'étables ola circiand statutus o deisainan abiano la suoli suoli luos

"Maharana", "confettura" semi-liquida "fitti colle sciroppo di seccité o cotto colli polpa de dratti o tooi fioti die humo dur tal qua bollaria in establiane, de fraits a chiarischide. pomentade d'pois per printippe de poisse de po trees and Marit Douglin 100 manual 3

. Masso , pietre visit carlibillo Calcare Illi ro, compatto, capace d'essere Mattato per pregerole d'aper l'amitan del colone de per initeuglio di butte coloni pi pinite della scolura, alliformato predi alle i costruzione minters , market y war bies Missing 12 Stickmassuch, manustlem, tietho o donna intificie di coltura, stupida attipida Medici in the tiller Mantheory , 1044 that , shearan , subilote

office of subsangle of the class of the characters of the control of the characters chile w somiglianza di zvatii manai colonat matelizato do introdunt marmoris apratis martire. Cartte martioris 1984 pl Carta? (911

Materdatek, dipiteger wrieggiardi, iffiterition screnare, dar il marenzo alla Mittir di ililiti Marner, strumentesquif prendram (cre., J.

- Warnester, mulmbris, laveratore de Mari mily mainmint, melynistrario, become mil ono lieiti, che e un fixinsindum tymispota Liber Belognyfilling in antison in the succession of the comments of the comme tord, special control of a service of a serv beand on begin this and and a solution to the contract of the Printerno da lletarge ; speciel de copo princes condition of the mainteen of the parties of the contract of th

. Morapozat, intringot poure being/ spener

come una marmotta intormentita, martufio, marmotta, infingardaccio, gagliosso, cialtrone, guidone, bertuccione, supes, et truncus homo, marufle, matroquin.

Mano; erba di gat, erba aromatica che porta foglie ovali ed acute, e fiori a grappoli, e minore della persa minuta, ma di un odor più penetrante, il quale piace trilmente ai gatti, che a forza di fregaria la rovinano, maro, marilin, tencrium marun; germandrée maritime, herbe du chat, marum.

Marton erba vivace, comune nei luoghi intcolth, con molti stelli, foglie ovali rugose, e fiori rotondi piccoli bianchi, ha sapore amaro, "hi odbre gradito, ed e usata come rimedio infusti nel vino; ingrrobbio, marrabio, prastio prasme, marrabium vul-

Minoca, if petitiore di qualsivoglia cosa, marame, sceltime, purgamen, rebut, éplu-chures. Maroca, t. influrioso the si da ad una donna dissoluta e di mondo, cantoniera, bildracca; scortuit, garce, conreuse.

Manacant, o maruchin, caojo di particolume believa, fabbricato con pelli di capre e di pecore i lucido, di superficie rugosa datigli artificialmente, ed adoprato a legar libri, a mulifii ed that usi; marrocchino,

cornins hircinam, vet caprinum, marroquin.
Mraone, scorrere il puese predando, predare, rubare, predari, rupere, populari, maramier.

"Manorita, voldato clie va e predare, predatore, ladro, assassino, prædo, prædator, populator, marindeur.

Manon, tapelli arrictiati in grossi anelli, grossi ricci . . . . cheveux frisés en marrons. Maron, frutto ilel castagno coltivato, marrone, castanea majori, marron, châtaigne. Pit sill maron, cogliete sul fatto, in malelicio; deprehendere, prendre sur le fait.

"Manoss", contratto illecito lesivo, montra, confirmente refarries, contrat illicite, monintra. -Manossi, (verbo) raffazzonare, arvuffazzare Www.Hi. e figur. affazzonare qualunque com per faria appairre più bella , o migliore , e renderla più cara i mangorizare , maquimonters Murose, rivendere, permutare, cambiare, Marattare, bundere, res emtas vili pretio carius vendere, permutare, brocan-

21 Mataili, sost. "sensile di envalit, corrone, nacióino, vivilorido paratias; magniguon.

Manossan, colui, che sa sutt cattivi con-"Manorn jude ville faiteinille, custague, V.

Al mora para para por la mana para mars , grains semailles de mois de muns de muns de mois de muns de codex, super ourdus, redus, sorn, idiot., grossier, stupide intersuction, che sil ia nel mese di marzo in alcum luogin di Ton seena marrolino caseus martius sexcellent fromage ide Toscane, mess, dell'anno vol-mars, sost., il derro mess, dell'anno vol-gare, marzo, martius, mars, Marss, il marcio, il anarciame, todes, le pouga, Marss, mistero, arcano, guasto, rague, my steriom, motum, houche, Ant opt off a h chel marsi, gatta ci pova de nunche, opculta trode i latel anguis in herba; intus, and equis feen janus, il y a anguille sous roche; Marsi marcio il giuoco, e vala perdita doppia minarcio il geminata in ludo jactura; partie ropulate. capot, Et partin marsa, lar parcio suffem force: punctum, perdre le dontile faire capot. putrido, putris, tabidus, corruptus, poures, putrelle, carie, Marss, marsson, marss com an bate, agg. ad homo il colore di cui tende al giallo per interion di pelmonti i mipole minato, patialis, pele , jame, gulmonique. Marss, dicesi du persona assau penta mi que cosa , molto versata in qua spienza, in an urte, peritissimo, peritissimus, tres verseo, tres experimente. Marss, agg, di persona o di cose molto inunollate in acqua molle, guazzoso, men d'acqua, madens, madefactus, madidus, perfusus o mouillé jusqu'aux os., trempé.

Massa, umor putrido, marcia, marciuine j tabes, pus, sanies o pust, virus o same. MARSSANA, majanssana, maranssana. meruussana, pianta anaya, che si coltiva negli orti, ed ogni anno rinasce, dal suo seme, con toglie histupetic avalt, e fiari bianchi ; o grasson liscio il avatalli e grossa, come i ma Beldherabo's mejansaha's mejandine? mejangena oxalata, xolanum-melongena, mahun insanum, make innana praudergine, poston gene mayenne o anticrinane, herenjene morelle miclongene i la parietà che portani frutti hiaccin dicesi pianti dell'appropriedare

Plante in cents aurus and a dan a purpo ou re di manderle e di ruccaro manapapes crustulumen anagadalis el sacchard supastillus upmagedalinus primastr MARSALCE, nome generico delle biade aha

it semujano pel mano di mano como oficiano, faginoli ecc., marznolo, marznoro, martia papolie. Issaie, piateli celtinas tenar de una

MARKET, (FAREDO-PLAD ERSANGERE) " WINESER " divenir marcio, putrefarsi, imputridam dute brescene in labercene, putriefers ... pouren me purifier, appetumer, aboution Mangemulta contaberere , crounts, Maries, por attention guare strabocchessimpante, stanguare, die manillen treupper. Marson na custura , sug dar tanto che la camiciona e di dinerigarende camicia di sudore, industria mantalesse, paca MARKET OF THE SAME OF THE STATE OF THE STATE

mercante di minuterie, come nghi spilistini stringlie in pettini 101 forbisi a sec. Michigan apilita secondi, lyagoranda agosto appropriate agosto pola circumforaneus, colposianio psistendiales hauta-last titalaus upresente mercionalités of acolumn an entered actions of the company value spria di ingrei o megciaje, megciuji o androni consistenza, come albicocchi recerconacolitata

MARSON of Marioned , Marion Kindland putrescenti i mattama longui quida , sociale , orlures col pountiupe diassi uni per maris , capace d'esternite de la company de la compa neil poschie water half annivir selfer no or segmen martagone mais o down , william phatman h coltura stupide genigida, nogaj anganamilik dolutis, mausade, ledetialik Verogafrak lett ib starog emissioslesianiq attak

cutine de appendence de possione de passione de passione de la pas dare, enachtergoroungmenterforgensteine mardini, ibosso deno palentes a bustoness , disepicahian keradal parahinjah sada se alian iono, l'ani, che è un foromentapartical apprin international material properties of the company of the contraction of are parte affice et stansantar ed stansantal have en sen de charerta bisme economistrato incomentallo, operana ero tagion panne. L manico, manico, pantimentali

tello fermo nel manico, bietta, cuncus, coin. *Martèl da porta* , batóc , martello della porta, campanella, picchia porta.... heurtoir, V. Batoc. Martel da incisor, murtellino da incisore . . . . flatoir. Martèl da manescard, martello da ferrar cavalli... brochoir. Martèl da sterniòr, martello da lastricatore, martellina . . . . epinçoir. *Mar*tèl da sarajè, da frè, martello da ferrajo, marculus, marteau. Martêl da mulin, maglio . . . . . martinet. Martèl da muradòr, inartellina, malleus, grêlet, têtu. Martêl gross da murador, piecone a lingua di botta, marculus, pieche des maçons. Martèl da picapère, martello che serve ai macstri di scarpello per lavorare le pietre dure, martellina . . . . matteline. Martel da fatusia, martello per assottigliare il filo delle falci . . . . marteau à tirer , à licer. Martèl da cenbalo, martellino . . . longuet. Martèl da cassè le nos, V. Massorèt. Mar-Tèl d'bösch, mazzapicchio, malleus ligneus, maillet. Martel peiot d'bosch, mazzuolo, malicolus, mailloche. Martèl a doe ponte . . . . smille. Esse tra'l martèl e l'ancuso, esser tra'l muro e l'uscio, tra le forche e santa candida, tra l'incuidine ed il martello, aver mal fare da tutte due le bonde ; *inter* incudem et malleum esse, Inter Scyllam et Charybdim, inter saxum et sacrum, être entre l'enclume et le marteau , entre le bois et l'écorce.

Manths , V. Maitas.

Martes, nome del terro giorno della settimana, martedi, dies martis, feria tertia; mardi. Martès grass, il martedì, che precede il giorno delle ceneri, postremus ba-chanalium dies, dies geniulis proxime ante quadragenarium jejunium, carcine prenant, mardi gras.

Mantes , Y. Maitas,

MARTINA, add. Carte martina, carte apparecchiate, disposte a line di mariolate nel giuoco, carte di vantaggio, folia lusoria dolora, folia notata fallente signo, cartes apprétées, cartes pipées, cartes qu'on faisifie

MARTINE, studiare o lavorare con perseveranza per imparare, per riuscire, sloriarsi ingegnazai, atillarsi, il recriello, appicare aguzzare i suoi ferrarri, adoperarsi, summa

ope niti, acuire menten, severtuer.

MARTURE, martello che è mosso dalla forma d'una ruota ad acqua, marzo, martello martellone, malleur, martinet. Martindr

perché non maturano se non più tardi, cioè verso la metà circa di novembre, in cui cade la festa di s. Martino . . . grapillous, .

MARTINGALA, striscia di cuojo, che a attacca da un capo alle cinghie, e dall'altro alla musernola, acciò il cavallo porti il capo con garbo , *lorum , corrigia* , martingale. *Mar*tingala, t. di giuoco, Giughè a la martif gala, raddoppiare sempre la posta, dapa care quod in ludo amissum est, jouer la martingale.

MARTIR, quegli che soffre od ha soffreto la morte, o mortali tormenti per la sue religione, e si dice per estensione di chi soffre volontariamente per un oggetto qualun-

martirizato, martirio, martyrium, more ob fidem obita , martyre. Murtiri , affanno , e passion d'animo, crucio, martirio, tormente, affanno, *egritudo , dolor* , martyre , **tou**rment, peine d'esprit.

MARTINIST, tormentare, o mecidere quelli che non si voglioso ribellare della fede di Gristo; martiritzare, martoriare, straciare, aliquem eo nomine quod christianus est neci dare, supplicits afficers, propter fidem torquere, martyriser, faise southir le martyre. Martirisè, lig. alliegere, crusiare, inquietare, martoriare, vanare, angere, sollicitare, cruciare, tonquere, hourreler, faire souffrir, tourmenter, vexer, inquieter, travailler. Martirisdese, darn pena, se afflictant, s'évertuer, se tourmenter.

Maurinouder , catalogo e storie de mertiri e d'altri santi , martinologio , album martyrum, martyrologium jemertyrologe, agas

Mantal, colpo di muriello, martellote ictus mellei, coup de martante de l

Marris, persuotes tol martalle, martellare, malleo percutere, marinlera Marile la fauria; la masse; assottigliare col martello il filo della falce, del nomero, falces, mo-merem acaere, i affiler la faiscilla, le soci Martie, insistere, persistene, fare istenm, ostinami, sollecitare, proseguine a chieders, in ire alique insistere, commonari works pluribus, insister, marteles. E daila a possa e martelu , V. Daila. . . .

Manrienk, martille, nomi che sindateo nelle Alpi alla specio di quadina domestica; detta tonnamemente Gu-bianta, Var e en

Mentret , dim. di mustel , martelletto, midleofter, mertelet, openit marten, Marilit, martellone , malleur, martinet. Martinde", o mirtile, specie di stadina delle più me-diconsi dai contadini quei grappoli, chi si cole d'Europa, con becomemetro, coda a laciano dai veodeministori attaccati alla vite forbice, e pluma di paler grigio mario, tare

Willer total effective Branca and ardunellar, " had relied of relients the state of submitted store additional qualitative ship with the code la feste die. Mai timo ... Supply the state of the state o Marine Managana, surveyshand population of the control of the cont and and school of the constant preziosa, inartora, martes, martinalitation, delibritation oller, emilies connectes, pustelle cutter is Agencia, Loughtfor, Lingstico da Branco pages 193800. Partin submonumenth of the hard the substanting and of distributed president incompression of the second mille oule y wantatro de chen unbauratro de ment, peane d'esprit. mir in please such nemare y squir shinches ofth cilique me co nomine questiplicable suppose sistementing, picture and crestive parties, subsequent Allottonia plaint sense continuidentinament wild Pitter had in whaterenon partiture dere , the light site. ture, mertorar ducademented, diffeste entreller citare, cruente, suddied, tomosler alfane stangargettanemonage, este alamings para Mesa girl agent of an interesting a second of the latter masculus , male. Mana qui tiente, fatto, dalla whither and comment of the second section in the second ashennes appeared opposite the section of the state of languette splites i charac mitrosi ele molte altre constitutationale l'abou cobrisphistone, per la loro forma ad mitumpatti (menyate)ide queli consequences amortal increased and the state of the state maghanda di atangan oragut, verteficati socciare, magnetennelli Makerit dunin brotto a vecclia, primatia punceopest deformas materi, massena dintend primary compressionati, socialisti prizappe i spudiani parama operana i antiali plurius, master, marteluanai swelpanaida WARRASSON, Surfamiliating thous costingen these

mancardon, instantos (noto, certifo, piete page pages de Colination of the state of the

Tom. II.

personal delight delight des si mette alle delight delight des si mette alle delight des si mette alle delight od altere Periocumanto in mediciolario del constituto del constitu e se ne vende la carne, macello, beccheria, laniena, boucherie, abattoir. Masèl gentil, luogo, ove si vende la carne di vitelli, macello di vitelli, laniena vitulorum, boucherie de veaux. Masèl, uccisione, strage, scempio, condes, carnage, massacre. Mnè un al masèl, condurre altrui in rovina, menare alla mazza, ad exitium deducere aliquem, conduire quelqu'un à sa perte, à sa sume. Al masèl si resta mai nen d'gionta; prov. non resta carne in beccheria per cattiva ch'ella sia, quevis patella tandem reperit operculum, il siy a personne si laide qui pe trouve è se marier.

Massar, maneggio, governo, amministrazione, administratio, maniement, régime,

gestion, administration.

MASSETÈ, triture, summusare, ridurre in polvere, macinare, terere, broyer. Masentè, disciogliere, stemprare, diluere, intridere, macerare, délayèr, détremper. Masentè, mnè la harca, sumministrare, reggere, governare, aver il maneggio, aver la condotta administrare, administrare, mener la barque.

MASERA, muro fatto con pietre piane poste l'una sopra l'altra senza calcina, muriccia, macia, muro secco, macerio, maceries
sine calce, mur de pierres séches, muraille
séche. Masèra, argine che si pratica ne' torrenti, e rivi o di sole pietre unite ed ammucchiate senza ordine in fila con ghiaja,
oppure in forma di muraglia asciutta ben
ordinata con travi collegati, che l'attraversano per la sua altersa e lunghezza, e si fa,
e serve per lo stesso uso della ficca; muriccia, macia, argine, riparo, maceria, cataracta, digue, tas de pierres, marialle séche.
Masen, V. Macin.

Massiador, o massinor, sorta di macinello di oni si servoris gli Stampatori, per rimestare e prendere il loro inchiostro, paletta

Masine, V. Macine.

Massing V. Masinadori

MASLE, sosti v bechè; macellajo, beccajo, lanus; bouchet.

Maste, agg. V. Massie.

Maste, v. l'accidere che fanno i beccaj le bestie, macellare, fare una vitella, un bue, concidere, lantare, mactare, prosternere, tuer, égorger, assommer les bêtes à la boucherie.

MASNA, pezzo cilindrico di pietra dura, e qualche volta di ferro o d'acciajo, disposto sopra o sotto un altro similo, per triturare le sostanze che si frappongono, pietra da mulino, macina, macine, mola, mola, meule.

Misnà, (voce derivata probabilmente de quest'altre mach adèss na, testè nato, o da masnados, voce spagnola), maraja, fanciullo, fanciulla, putto, putta, raganzo, raganza, puer, infans, puella, enfant, petite fille, marmot. Masnà ch' a comenssa portè le braje, raganzo che comincia portar i calzoni.... culottin. Fè la masnà, jè d'masnojade, V. Masnojada. Fin da masnà, infin nel guscio, ab evo, dès le ventre de sa mère.

MASNASETA, masnajiña, marajôt, marajêta, dim. di masna e di maraja, rabacchio, rabacchino, infans, puerulus, petit-enfant,

marmouset, poupon.

MASNARI, masnajon, masnaju, dicesi d'uomo fatto che fa ancor delle fanciullaggini, bacchillone, nugax, nugator, badaud, nisis.

Masnason, t. di dispresso verse un fauciullo, ragazzaccio, malus puer, nequam

adolescens, margajat.

MASNOJADA, azion da fauciullo, hambinaggine, bambolinaggine, fanciullaggine,
puerilitas, actio puerilis, nugas pueriles,
enfantillage. Fè d' masnojade, fe la massud, fare a bambini, fare a' fanciulli, fare
alle mammucce, fare scloccherie, bamboleggiare, pueriliter agere, pueriliter se gesrere, lusitare infantis more, faire l'enfant,
s'amuser à des choses puériles, faire des
niaiseries, des sottises, des puérilités, jouer
avec des poupées.

Mason, o masovè quegli che: coltiva le terre ed esercita per proprio conto l'agricoltura, agricoltore, contadino, massare, villicus, agricola, paysan, laboureus; cultivateur. Masoè, o masovè, colui che lavora le terre d'un altro, e divide con esso i prodotti a parti eguali od in altre proporzioni, mezzajuelo, colonus partiarius, métayer, fermier, amodiateur, rentier. Cassiña o tère a masovè, cascina o podere a mezzajuelo.... terre à moison.

Walter William Helle Bistica quantumellar, Ambay Mercifo rither Merciadonipartay hidosalelle cade la festa di s. Martino . . . Eisgayit 36 MINTERCALA, SCIPCESSIGNAMORE CHITEARIMACCA ABORRANGAS SHORESTO STRUCTURE CHARLES OF CHICAGO CHARLES CONTRACTORS CONTRACTORS CONTRACTORS CONTRACTORS aday ping square oroni, which ind which Saintale ad botter you kelpellicited bear preziosa; martora, martes, martenuisliuntra, morter paminicalisto, anthing en and this gold ligione, e si cheening calendary in procession of the state of ollen, amilie pennythe, produite overten in control in amagnated tentalentibeartatament pensions ment, peane d'esprit.
-st Moses a soil gent de esprit.
-st Moses a soil gent alement, a o gracules a decident de la fariantis.
-st Moses appropriate and a second de la fariantis. Personal minerarentaminaria un chantamine la constante aliquint co nomine quantipitishanus stations ilan e pilantitus undere strephender, dieben Morwhile faller bad the printers are a grant and the contraction of the house the contraction of the contractio tare, martoniard gadamntes, diget anticilir -Fill and physicale who, conservantive will property allistam tuncionare, diles panoireronificialia masculus , male. Maturyurisatus futto dulla pitibulehgorante legno cheminosstrario, sellinnlanguette philaso idioes, alingshedi, malte alire cols luisatenate patheniconrisposione rest la loro forma ad sakrasopatti quesvatattila, queli compression of annual fractal language and of the compression of the c Price of the state of the state

MASCALASON , furfamilion with the profit makelous, beloomen parelessist to hirryliss prof 1461-

tienterugaleunuhenquib piesujetalle dei de eliste in eli

persons nollangene maschetala, insubgraphia, persons nollangene maschetala, institutione storest l'actua dalla botta, dalla dalla botta, dalla con altrone sportest l'actua dalla botta, dalla con altrone sportest l'actua dalla botta, dalla con altrone con altrone maschetala, insubgraphia, della con altrone con altrone maschetala, insubgraphia, della con altrone con altrone maschetala, insubgraphia, della contractione con altrone con al periore in the system in the system of the system in the system of the system in the s

sentimento tenuto dapprima telato. Lavinte sentimento tenuto dapprima telato. Lavinte la maschera, spiegara liberaficiali, illistratione de la maschera, spiegara liberaficiali, illistratione de la maschera, aurappear la lavinte de la lavint

so, ammazzasette, divoramenti, mangiaferro. tagliacantoni,, thraso , jactator , miles gloriosus, bravache,, faux brave y matamore, rudomont "fanfaron "mangeur de charrettes farrées, enfonceur de portes auvertes a > 1. O. MASSE THE PROPERTY OF THE P divitativinterficeps of needed per imesor tues, égargesi Majedistana tontumand un incomt zerjare; Alandyendlynainmacentourispacentie sanguinem affinedare in imporium perimere, terser, le sang innocente Marse Magaterione miller in the serves of the office in secure volper roymarti la saluta, uccidenti, ac labora con-ના મુક્સમુદ્રો , તા för sand deshauds , i soyinard ook enverchio, travaglim, con its mozzoriglie, nimio дурге, aup gcapula confici sabstani, в'ексо́∙ der de travail "de débauches. CONTRACTOR

Massi, post, custode delle suppellettili di una società ne talvolta anche preposto alla direzione degli affari di una confraternita o di simili sorpi, massajo, massaro, profestus o custos supellectilis, administrator, intendenti, pedenu. V. Alia.

"Massina, la parte laterale del volto, guancia, gota, mascella, gana, joue. Pertus flà massela, possetta, maxilla cavum, grain de beauté. Massela, la parte del cane d'archibugio, che stringe la pietra focaja, mascella, machoire.

Massea, colei che nelle confraternite di donne è incaricata della custodia delle suppellettili, e di certi affari appartenenti alla compagnia, massaja .... femme de change.

Masser, masseta, massolin, dim. di mass, mazzolino, fascetto, fasciculus, petite botte, petit paquet, petit bouquet.

Massera, quantità di piccole matasse, matassata, mataxarum copia, plusieurs écheveaux. V. Massèt.

Massicot, secondo ossido di piombo, di color giallo, formato col sottomettere a nuova calcinazione il primo ossido, ossin le ceneri di quel metallo, ed adoprato dai pittori; massicotto, giallo di vetro, color luteus, massicot.

Massima, proposizione che per la sua evidenza serve di principio ad arte o scienza; assioma, regola, massima, axioma, maxime, axiome. Massima, regola di condotta si ne'costumi che nelle altre discipline, massima, norma, regula, norma, maxime, règle.

Manue; comasimement; 444. massime; massimamente; principal-mente; massime, precipue; stribut; principal-palament.

open altre indicio mostrano essere fatte di manteria stabile: el soda person votel o fin altra ghisa: fragili promoterio prostito di solidita persona sciotta di solidita persona sciotta di solidita persona sciotta di solidita maniero connateriale, vomoly rutifa, hebet, locatio grocciati.

Masta, o masle, agg. di dente da lato, mascellare y deus molaris y dens muxillaris, dentsmolaire y ou machellère.

Massoca, estremità di mazza, o bastone, e simili, che sa più grossa assai del fusto, capocchia, caput bacuti y le gros bout d'un baton.

MASSOCA, V. Massuca:
Massocin, V. Musset.

MASSONARIA, opera, lavoro, edifizio di mattoni o di sassi, muri structura, ma-

commerie , mur.

Masson's , voce volg. ammassare, adunare, raccogliere , congerere , congere , concervare ,

amaster, entasser, assembler.

Massart, martello di legno ad uso di varii artigiani, massuolo, malleolus ligneus, maillet, mailloche. Massorèt da fiachè i vasòn, specie di massa con manico lungo, colla quale gli agricoltori schiacciano le zolle, mazzuolo da terra, malleolus, casse-motte. Massorèt per ronpe le nos, le ninssole, martello da rompere le noci, le nocciuole, nunifrangibulum, casse-noisette.

Massucà, o massocà, colpo di mazza, mazzata, clave ictus, coup de bâton, de massue. Massucà, caduta, cascata, stramazzone, casus, lapsus, rude coup qu'on se donne en tombant par terre.

Massùca, nomo, o donna incapace d'istruzione, V. Marsoch. Mal massuch, V. Mal.

Mastiana, e mastiura, l'atto di masticare, masticamento, inasticazione, ciborum dentibus confectio, mastication. Mastiada, difficoltà, dubbio, pretesto, nodus, hastiatio, difficulté. Fè d'mastiade, mastiè, muover dubbii, difficoltà, ostacoli, nodum in scirpe quarere, in re facili hasitare, trouver des difficultés. Mastiada, mistero, arcano, V. Masse, secondo sign.

MANTIA-PATER, lega-bardèle, chiesolastico. ecc. V. Leca-bandèle.

pistacchio, lentisco facendori, incisioni trasveregli, nella corteccia, e forma de grani giallicci, semi-trasparenti, fragili, fusibili, d'odore e sapore aromatico il mustice y gummi-mastichie, mastice prostie, mustic en larmes. Mastich p name generico, delle nomposizioni che ai nadoprana molliniper, commettem le Tessure of perintenseare nerticlevori, b. ohe tosio indurano, some quallo de vatrai satto di ressore d'oliga ecc., luto, cemento, mastine , mastrice , lutum , mastic Mastich composta di segatura di legno e di colla forte ndi sui i falegnami si servono a riempire i fessi del legname difettoso y mastice To the Co luique, ..., antice.

Mastaces, impiastrer con mastice, imman stricciare, lutare, appiccare mastice, mastice illinere, conglutinare, mastiquer.

Mastre, sminuzzare, estritare il ciboscoi denti, masticare, macinare, mandere, cibos conficere, dentibus terere, mâcher. Mastie; non osare dire liberamente il suo sentimento, non audere libere loqui, ne pas parler ouvertement, hésiter. Nen mastie, parlar fuor de'denti, mettervi ne salané olio plibere loqui, ne point mâcher une chese à quelqu'un Mastiè 'la cadnèss, sopportare con rabbia, rodere il freno, mordere il chiavistello, frænum mondere, måcher son frein, ronger son frein. Mastie, se d'mastiade, V. Mastiada. Mastiè, dicesi de'ferri e specialmente delle forbici che tagliano malamente, e quasi masticano in vece di tagliare, cincischiare, lancinare, laviniare, hâcher, déchiqueter.

Mastigadon, sorta di morso che si mette nella bocca dei cavalli per eccitarne la salivazione e l'appetito; frenella . . . mastigadour.

Mastin, cane di razza particolare, grosso, alto, con testa grossa ed ottusa, orecchie corte e penzolanti, e pelo liscio corto e lucente, è forte e coraggioso; onde serve più d'ogni altro cane a difesa dell'uomo e custodia delle sue abitazioni; mastino, molossus, canis villaticus, mâtin, dogue. Mastin, fig. uomo che conserva il mal umore, protervo, ostinato, caparbio, pugnax, pertinax, tenax iræ; matin, fier, entêté, opiniâtre.

Mastine, trattare sconciamente, villanamente, inclementer, duriter tractare, mîtiner, traiter durement. Mastinè, operar da mastino, esser ostinato, ostinarsi, intestarsi, incaponirsi, obdurare animum, s'opiniatrer, senteter.

Mastidaa, masticazione, V. Mastiada.

Magrice, resina che finisca dell'albero del Mantièra ; la consegnable la mesticaticejo. mansum, ee qu'un a mache, thortent mâthe. Mastiuru, per Smorfie, simugre, V.

Masmort, il masticate di chi non ha dentied è proprio dei vecchi sdentati; che volendo masticare oun cibo. 1884 to Himenano spesso per bocca , biascicare biasciare intifficulter mandere 41 machonites. Mastroje 1. mantiar senz appetito in masticatelliare in denticchiare . - macher de Haut. Mastroje na stofa. eouciarimale, claricolife out cencio di un drappo y tongli vilrilustrou toli maneggiarlo spieguanes i scipare i plessendo vet stringendo corregare contrathers in right; in sinus replicare parnum initorem panti contrectando obscurare (chiffonner) bouchonner; fromser, ôterole lustre od uheo étoffé six force de la manier. Mastrojessey dicesi di stoffe; o Vesti, incresparsi, raggrienatti, spiegazzarsi, ru-

Masura q drockism, casa rovinata, casolare , stamberga , casa iche minaccia rovina ; domus fatiscens, masure, méchante liabita tion qui menace ruine.

MAT, sost. pazzo, stolto, matto, mentecatto, stulius, demens, mente captus, fou, iol, extravagant, insensé. Ande mat, affannarsi, agitarsi oltre misura nel cercare o fare una cosa, erucciarvisi, tormentarsi, angi, exeruciari, s'empresser, se tourmenter. Ande mat d'na cosa, d'na persona, esser innamo= rato d'una persona, esser vogliosissimo d'una cosa, esser pazzo, andarne matto, deperire, perdite amarc, aimer à le folie, aimer éperdument, être fou de quelqu'un ou de quelque chose. Mat, e più comunemente fol, V. Föl ult. signif. Mat, maton, giovinotto, V. Matòn.

Mar, agg. di cose, d'azioni da persona pazza, contrarie al senno; insensato, pazzo, matto, stolto, stulius, fou, extravagant. Voles na ben mata, amare perdutamente, adorare, perdite amare, aimer à la folie, adorer. Mat, agg. di metallo che non è brunito .... mat. Colòr/mat, colore smontato, color dilutus, couleur matte, coloris mat.

MATA, ragazza, giovinotta, puella, jeunefille. Fe pian ch'la mata pians, pian barn biere che il ranno è caldo, non abbiate tanta fretta, pian, piano, cunctanter quaso, allez-y doucement.

MATADOR, term. di giuoco, che significando origine le carte più potenti al giuoco dell'ombra, vale presso di noi esperto giuocatore, mattadore, lusor expertus, probatus, matador.

MATATÀM, uomo di alta statura, me buono

a poco, giovinastro di poco senno, manigoidaccio, longurio et ineptus homo, adolescens rerum imperitus, fagot mal-bâti, grand-flandrin. Matajam, cencio che si mette nei saminati, o in altri luoghi per ispaventare gli uccelli, spaventacchio, spauracchio, terriculamentum, épouvantail.

MATAFIO, passuto, paccioso, carnaccioso, pallone di vento, pinguis, obesus, bene

habitus, joufflu, boursoufflé.

MATALOT, colui che serve alla manovra d'una nave, marinajo, nauta, matelot.

MATALÖTA, V. Matlöta.

Maranas, sacco largo quanto il letto, ripieno comunemente di lana o di crine, ed impunito nel mezzo per dormirvi sopra, materasso, anaclinterium, culcita lanea, matelas. Matardss d'piume, coltrice, culcita plumea, lit de plume, duvet. Matardss d'coce, materasso di borra, culcita tomentita, matelas d'étoupe. Matardss d'erin, materasso di crini, culcita crinibus contexta, sommier.

MATARASSÀ, cascata, caduta, colpo che si dà come sopra un materasso, stramazzone, materassata, v. dell'uso, lapsus, prolapsus gravis, coup qu'on donne en tombant per terre comme sur un matelas.

MATABASSE, quegli, che sa materasse, materassajo, culcitrurum confector, culcitra-

rius, matelassier.

MATARITA, parzarello, matterello, gioviale,

allegro, insipiens, lepidus, follet.

Mariala, materia, la mancanna di senno nell' nomo, mattezza, matteria, pazzia,
follia, stultitia, dementia, insania, extravagance, démence, manie, folie, sottise.
Mataria, azione o detto da pazzo: pazzia,
stoltezza, ineptia, stultitia, follie, sottise.
Fè na mataria, far una pazzia, condursi
da pazzo, metter il fodero in bucato, ineptire, agir en fou. V. Matesè.

. Marks, nomo di buon carattere, bonario, buon-compagno, uomo alla mano, bo-

næ frugis homo, bon-vivant.

MATASSE D'SEDA, matasse di seta unite insieme, matazarum copia, hottes de soie, matasses, matteaux.

Maragoner, pentolene, tangoccio, capocchio, babbeo, grossolano, stupido, torpidus, crassior, obesior homo, lourd, engourdi, boursoufflé.

MATEMATICA, o matematiche, scienza che ha per oggetto la quantità e ne considera le proprietà, od i modi di misuraria; matematica, mathesis, mathematica, mathématique.

MATEMATICA, sost colui che professa la

matematica, matematico, mathematicus, mathématicien.

MATEMATICE, add. che appartiene alla matematica, matematico, mathematicus, mathématique.

MATERIA, sostanza di cui constano le core corporce, materia, materies, matière. Materia, fig. si prende in molti significati, oggetto, soggetto, argomento, cagione, materia, res, terminus, argumentum, materia, matière, motif, objet, sujet. An materia d'guèra, in fatto, sull'oggetto di guerra, in re bellica, en fait, en matière de guerre. Materia, marcia, marciume, postema, pus, sanies, matière, pus, sanie. Materie, tecce, escrementi, stercus, excrementa, matières,

déjections. Materia, pazzia, V. Mataria.

Material, o materiàj, al plur., diconsi
quelle opere di terra cotta fatte per murare, come mattoni, mezzane, quadruoci, e
simili, materiale, materiali, opus tateritium,
matériaux de terre cuite, briques, tuiles
pour bâtir. Materiàl, rimasugli di fabbrica
rovinata, distrutta, muriccia, sfasciume,
rottami, rudus, rudera, décombres.

MATERIAL, add. di materia, che appartiene alla materia, materiale, materialis, materiale, materialis, materiale. Material, dicesi anche del tempo considerato nella sua quantità; temp material, V. Temp. Material, semplice, rozzo, grossolano, materiale, di grossa intelligenza, rudis, crassus, hebes, grossier, stupide.

MATERIALMENT, in modo materiale secondo le leggi della materia, materialmente, materialiter, materialment. Materialment, grossolanamente, ruzzamente, materialmente, crasse, grossièrement.

MATERIE , V. Materia.

MATESE, far mattezze, matteggiare, insanire, delirare, desipere, dementire, faire le fou, faire des folies.

MATET, mateta, v. contad. ragazzo, ragazza, fanciullo, fanciulla, puer, puella,

enfant, petite fille.

MATIN, il principio del giorno, ovvero il tempo che passa tra il levare del sole, ed il mezzodi, secondo gli astronomi dalla mezzanotte al mezzogiorno, mattina, mattino, mane, matin. Bsögna levèsse a la matin ben da bonora per pielo, dicesi fig. d'uomo molto accorto, per sorprenderlo fa d'uopo sorgere assai di buon mattino; è volpe astuta che sa menar le oche a bere, . . . . est ad rem suam callidus et recoctus, rem suam capit, il faudrait se lever bien matin pour le surprendre. Sta matin, questa mattina, hodie mane, ce matin. Tute

le matin, ogni mattino, quotidie mane, matutinis omnibus, touts les matins. I partireu doman matin ben da bonora, partiro domani di buon mattino, cras abibo cum prima luce, je partirai demain de bon matin. Durmi tuta la santa matin, dormire tutta la mattina, totum mane, ad multum diei dormire, dormir la grasse matinée. Matin, la parte dell'orizzonte onde spunta il mattino, ossia leva il sole, oriente, levante, mattino, oriens, ortus, levant; orient, est.

MATISÀ, tutto lo spazio della mattina, mat-

tinata, totum mane, matinée.

Mature, che è avvezzo a levarsi di buon ora, che si leva per tempo, homo matuti-

nus, matinal, matineux.

Matlota, matalota, ed anche impropriamente mantlota, veste da uomo con ripieghi sul petto ordinariamente di diverso colore, così detta dagli abiti de'marinari, chiamati in francese matelots . . . Matlöte, ripieghi simili in uso su alcuni uniformi militari; matalotta, (v. dell'uso)... revers. Matlota, t. di cucina, certa maniera d'apparecchiare il pesce a guisa dei marinaj . . . . matelotei A la mailota, marinarescamente, nautarum in morem, à la matelote, à la façon des matelots.

MATON, matona, matot, matota, v. cont. giovinotto, giovinotta, giovane, juvenis, adolescens, puella, jeune homme, jouven-

ceau, jeunet, jeune fille.

MATRÀSS, vaso di vetro a guisa di fiasco col collo lungo intorno a due braccia per uso di distillare, matraccio.... matras.

MATRICARIA, erba bianca, erba-dona, erba-maria, pianta vivace con foglie alternate, odore alquanto aromatico e sapore amarognolo, crescente ne' luoghi incolti, e coltivata ne'giardini per le sue virtà medicinali e la bellezza de'fiori; matricaria, matricale, amarella, parthenium, matricaria-parthenium, matricaire.

MATRICOLA, registro dell'ammessione degli ufficiali, ed altri membri di un corpo, di una società, di un collegio; matricola, registro, album, index, matricule, régistre. Matricola, dicesi pure dello scritto od altro segno che si dà a testimonianza dell'ammes-

sione, matricola . . . matricule.

MATRICOLE, registrare alla matricola, matricolare, in albium referre, immatriculer.

Matricon, o bagagiass, malattia di donna, della quale fu creduta la sede nell'utero, caratterizzata da eccessiva mobilità nervosa, sopore, convulsioni, e senso di un globo

isterismo, afferione isterica, hysteria, passio hysterica, hysteralgia, hystérie, passion ou affection hystérique

MATRIMONI, contratto civile o religioso, e sacramento presso i cattolici per cui un uomo si congiunge per tutta la vita ad una donna pel fine principalmente di procrear figliuoli e di vicendevolmente assistersi; conjugio, matrimonio, matrimonium, maritale conjugium ; connubium, nuptiæ, mariage. Consume'i matrimoni, venire all'atto del congiungersi carnalmente colla moglie, consumare il matrimonio, coire, matrimonium conficere, consommer le mariage. Matrimoni d'consienssa, matrimonio, in cui le formalità, e le cerimonie della Chiesa si fanno segretamente, matrimonio segreto, connubium rite at non

publice initim, mariage de conscience. Marais, viscere concavo della femmina d'ogni animale viviparo, ed in cui è concepito il feto, e nutrito sino al tempo del parto; nella donna quest'organo è simmetrico, somigliante nella forma ad un pero, o ad una fiala schiacciata e rovescia, e situato nella pelve, o capacità dell' ipogastrio sopra la vagina, tra la vescica urinaria, e l'intestino retto, si stende sino ai fianchi, ed è circondato e difeso davanti dall'osso pube, di dietro dal sacro, di quà e di là dall'ileo, o ischio; utero, alvo, matrice, matrix, uterus, alvus, matrice. Matris, forma metallica nella quale si gittano i caratteri da stampa, e con cui si coniano le monete e le medaglie, matrice, madre, matrix, matrice. Matris, dicesi quel registro che serve come di madre agli altri perchè questi sovr' esso si formano, o ad esso si riferiscono; registro-madre . . . . matrice.

MATRISE, esser nei costumi, o nei lineamenti del volto simile alla madre, madreg-

giare, matrescere, tirer de sa mère.

Matrona, donna autorevole per l'età e per la nobiltà, matrona, matrona, femme respectable par son age, et par sa condition. Matrona, dicesi pure di donna ancor giovane di perfetta statura, e d'aria e portamento grave e decoroso, donna d'aspetto matronale, mulier ad instar matrona, femme majestueuse. Matrona presso i Romani significava una donna maritata, e qualche volta ancora una madre di famiglia, matrona Romana, mairona, dame, ou matrone Romaine.

MATUSALEM, cupo, malinconico, fantastico, saturnino, tristis, morosus, sombre, saturnien, misantrope.

MATUTIN, la prima parte dell'Officio diviche dallo stomaco si porta alle fauci; isteria, l no, che contiene un certo numero di salmi,

tina innanzi giorno da' Sacerdoti, mattutino, matutinum, matines.

MAUNET, salop, sporco, sudicio, immondo, fædus, sordidus, sale, mal-propre.

Mausorto, stabile e pompeso monumento funebre, innalzato ad illustre defunto, e credesene derivato il nome da quello meraviglioso eretto dalla vedova Artemisia a Mausolo re di Caria, mausoleo, mausoleum, mausolée, cénotaphe.

- Mareita, agg. a uomo senza garbo, senza grazia, disadatto, sgarbato, spiacevole, gosso, incivile, zotico, tanghero ineptus, rudis, inclegans, inconcinnus, invenustus, inurbanus, insulsus, maussade, sot, grossier, malotre, impoli, maladroit.

MAUTA ji terra argillosa bagnata ed impastata, che s' indura seccando, e perciò si adopera per murare, creta, loto, creta, lutum, vase, terre grasse.

Mi, a per sincope m', pronoma personale del terzo e del quarto caso, a me, mi, milii, me, à moi, me.

Mè, sost., la cosa di mia proprietà, di miq dominio: il mio, il fatto mio, ciò che e mio, meum, quod ad me spectat, le mien, ce qui est à moi. I me, sostantivamente in vece di i mè parent, i miei, i miei genitori, i miei congiunti, parentes, cognati, les miens.

Ma, ed al femm. mia, pronome, o piuttosto addiettivo possessivo, o che nota proprietà, mio, mia, meus, mea, meum, mon, ma. ..

MBA CULPA, v. lat. per cagion mia, per colpa mia, coussa mea, culpa mea, par ma faute.

Mecanica, scienza che considera e calcola le leggi del moto, e delle forze o potenze e resistenze, ed indaga le migliori maniere di adoperarle, ovvero arte che applica tali leggi senza conoscerne i principii; meccanica, scienția machinalis, mécanique. Mecanica, dicesi anche talora dell'artifiziale: struttura di una macchina, e delle macchine stesse, meccanismo, machinamentum, mécanisme, mécanique.

MEGAFICE, sost. professore della meccanica, o come scienza, o come arte, meccanico, machinalis scientiæ professor, mécanicien.

Macanicu, add. che appartiene alla meccanica, meccanico, mechanicus, mécanique. Art mecaniche, arti meccaniche, si dicono a distinzione delle arti liberali, artes vulgares, que manu tractantur, que manuum ministerio utuntur, les arts mécaniques. Mer le forme che si voglione dara alle vestiments

e di lezioni che si debbono recitare la mat- [canich, vile, abbietto, meccanico, illiberalis, vilis, humilis, mécanique, ignoble, bas.

Mecanism, struttura propria d'un corpo formato secondo i precetti della meccanica, meccanismo . . . mécanisme.

Mecia, bolè, fungo fatto a somiglianta d'un ferro da cavallo, che cresce en molte piante, e che scorzato, battute e mollificato forma l'agarico de chirurghi, e bollito con lisciva di cenere, e macerato in soluzione di nitro forma l'esca focaja, agarico, belette fomentarius, boletus ungulatus, egaric ongulé, amadouvier. Mecia, o basaña, il fungo stesso ridotto per uso domestico di pronto accendimento colle scintille tratte della pictra focaja, esca, fomes, amadon, Mecia, cordicella di canapa o di cotone concist con infusione di salnitro e con tritume di polvere da schioppo per dar fueco all'artiglieria, a' fuochi d'artifizio, e simili, miccia, corda cotta, funis incendiarias, mèche, étoupille. Mecia freida, dicesi per dispresso a nom di poco coraggio, che sempre teme scingure, cencio molle, pulcin bagnato, finimonde, homo demissi et jacentis animi, homo meticulosus, linge mouillé, homme faible, mou, qui n'a point de force ni de courage. Mecia, o mëcia, la parte dei trapani ed altri simili strumenti che penetrando apre il foro, saetturza, sagittula, mèche.

MECONIO, sugo del papavero cavato per espressione, e seccato, il quale ha le qualità dell'oppio, però meno energiche, opp bruto, meconio, meconium, méconium. Meconio, è anche un escremento che i bambini scaricano per l'ano poco dopo la nascita, vischioso, denso, nero o verdastro, ed alquanto simile al sugo di papavero ond'ebbe il nome, e formato infatti d'acqua, di muso e di meconio proprio, meconio, meconium, purgamenta infantis, méconium.

MEDEM, medesim, medesimo, stesso, idem, même. Istèss e medèm, tut l'istèss, istessissim, medesimissimo, ipsissimus, tout-à-fait le même.

Meden, modano, modello, misura, colla quale si regolano gli artefici nel fare i loro lavori, modulus, forma, exemplar, typus, archetypum, modèle, règle, type, patron. Meder, recipiente di metallo, di gesso, de terra, o d'altra materia, foggiato secondo figure determinate, nel quale si gettano matalli, gesso, cera in fusione, o pasta liquida, per fare statue, o altro lavero di rilievo, forma, modello, stampa, modello, moule. Meder, pezzo di carta tagliato secondo e-loro parti persul quale si taglia con sicurezza la stoffa; modello: . . patron. Meder da canestres, formas di fetro desfar cialde William Meder da canestrei, dicesi per ischerzonarchine guasto dal vajuolo, -butterato?, pustalorus y pustulardos cicatrici--tus scatens; picoté de petite vérole. 45 Mainting, Vto Mellemonth on the action of the

. Manishi Awart | medesimamente , parlanente , -similmente granitery similiter, nitem, parcildement, semblablement, de même.

Mediant, mediante, col mezzo di , per ob , propter ; meyennant ; au moyen de. Sediantinus illis, modo di dire popol. e burlesco, a denari contanti, presenti pecunia, -argent comptant, Folice

Mediasion pinterposizione di persona che concilia due persone che hanno interessi: ini contracto o l'offesou collipfiensore o mediazione, intercessiones, intercessio, deprecatio, médiation, interession, entremise.

Msbiatòn, quegli che s'intromette tra l'una e l'altra parte per conciliarne i dissapori , o gl' interessì, mediatore, mezano, conciliator, compositor , mediator, médiateur ventremetl'effeso e l'offensore, tra Banferiore e il superiore per ottenere a quello la pace, il perdone y conciliatore y intercessore, vener-liator, deprecator, conciliateury intercesseur, anédiateur. Madinsòr, borta di ginoco delle embre ; chie si giuòca (tha quattro persone); quartiglie : "" voo médiateur quadrille: " - "

Mantes somoglievdelomedicos recor medicis, femme de médeoin? Medica ; donna che sa orpretende saperer di medicina primedichessa medica, mudiku medenthi perita i femme qui se mêle de la maédecine. Medica y aggirad cross, V. Bristmedica: of most a se

Manucharayimedicina yimeisina ; ciò che serve in uso esterno del interno a ristorare lar sailute ; le figral portan riparo ai meli , alle - wentare ; agli - mconvenienti'; medicamento is "ineditina s'\rintedio y" medicamen um, pharmacum, remedium, médicument Marga, modero, modelio, resurgablemo

"Msprose coluit che euta infernità i medico, medicus, medecin "Medich d'aqua fresca, medicenzolo (1 medicastrelasolo), inedico//da receiole: 4 vilis 4 obscurus medious, infinde www.medious:piniédelinadienurdouse pinédes ien peu-liabile. Applieles vejy strogich glocc worthe rale essertiene servirsi d'un medice bechio (sicioù aperimuntato mell'arque parita) manday endington, othirusto diesane è cioè metro e spedies abil'arte sunq per l'étà descu

whirego, il faut presidre and medecin vieux, et ma chirurgion fettico omtors isse all conti

MEDICHE, meisine, maisine, e misine, curare le infermità col consiglie o coll'opera manuale, medicare, curing ywneders, mediearns, medicamenter, a stabile, cares i.i.e.

Manicina, scienza est arte dinconservaré e diarestituipe la salutet medicina quers medendi, medicina, médicine. Medicina o medicina , ximedio , V. Medicaments 🐠

Medicinal, sost. V. Medicament. medicinals, . salutevole, salutaris, utilis medentii , médicinal i salutaire. an Manicon y accrescal disaned in this paredict - eccellente, celebre, mediconsumedicus præstantissimus jieteks habile, shéderinu (2011).

MEDIOCRE, che sta tra dubuonoried il cattivo, tra balto al basso que cost in mezzo ai limiti spposti in qualità co quaistità, inediocre, mezano, mediocrisquadiusquadiocre, moyen. Trans. Jure anase

in Municipaturare piconi mediocritica mediocremente jumediocriter, médiocrement.

Mediocrata, stato di cidoche è mediocre, mediocrità y mediocritas y médiocrité. 😅 Meditassion quatto peri cui d'anima tutta mccolta in se stessa impiegasio alla contemplazione d'alcuna verità é ineditapione, meditatio prontemplation attenta regitatio prinéditation, contemplation unto its content.

MEDITE, considerare, meditari, meditari, commentario macditers contempler de Médité, per Kantastiche, Viresessoq ozitleibin com . Markeski, io madfierse, allu Malfillesse!

Mei, o mej, avv. compar. di din, pira bape pimeglious melitis , inieux. Aucomensso stej um po mevi i stagh doo volte mei d'prima, comincio a star un po'meglio, sto molto maglio di prima meliuscide mihi est phis thuto valeny quantivalui prius., jeumes porte un peu mieux joleux foit mieux que joue faisais? daMesodopanojio notne comper. ciòsche è piè buono od inimiglior stato a pacagone d'altra cosasysmedio presigioramento symbolicas proces stantion status mieure, whéire saion duti sun trove danditanisto dissionari junia men tuti a suamufou d'incipo facil dora é il cemprare questo dizionario, ma non è poi costiagerole ik kundinneglib precilerest kac varpere lexicom prifficile meliena soriberapide estraisé de acritiques co dictionnaires et analyaisé de faires mioux sa Costappei a mipias mendaudit, questo asserito uniglio) amento nom mi soddisfa. timeo hunc prostantiorem statum poste antéliestion are donne a craindre. Mei preceduto dall'articolo i di prende molte volta come miley l'acoda mulicon grandes cout : engente l'elisaltris epmparativi y, ils grado superlativo

Tom. II.

'l mei, ciò che havvi di più eccellente, A maestro di posta, tabellariorum, et veredameglio, il migliore, l'ottimo, il fiore, mieux, le meilleur, la crême, la sleur. Mei, nome compar. o superl. di bin, in senso di affetto; maggiore affetto, il più tenero affetto; A t'veul la mei del mond, ei ti vuole il meglio del mondo, te unice diligit, te summa complectitur benevolentia, il l'aime le plus du monde.

Mer, o mej, add. compar. di bon, 'più' buono, migliore, mellor, meilleur. 'L mei, add. superl. il più buono, il migliore, l'ottimo, optimus, præstantissimus, le meilleur,

le plus excellent.

Mēi, pianta graminea annua con radici forti e fibrose, e stelo dritto o nodoso che porta diverse spiche fornite di moltissimi granelli gialli liscii lucenti, che servono di alimento al pollame e talora all'uomo, ed hanno lo stesso nome, panico, miglio, panicum italicum, milium, petit millet à épi, millet d'Italie, millet. Mei d'Spagna, o'melia rossa, V. Melia. Mei pelegrin, mei sarvaj, pianta che ha lo stelo alto, diritto e ramoso, foglie numerose alterne e di color verde cupo, e fiori bianchi, i semi di cui hanno quasi la figura d'una perla, essi sono diuretici, e buoni per la gonorrea, miglialsale, lithospermum, gremil, herbe aux per-les. Mëi-mëi, grande paura, formido, peur, crainte. Spatare 'l mëi, semne 'l mëi, fè mēl-mēi, aveje 'l mei-mēi, na grana d'mei ai stopa 'l pertus del cul, modi bassi signif. aver timore, paventare, temere, aver le budella in un paniere, fagli il cul lappelappe , timere , formidare , pavere , craindre , trembler de peur.

Mei-mei, paura, V. Mei.

Mein, meje, o meil, sermento della vite, maglinolo, tralcio, malleolus, palmes, marcotte, branche. Meir portor, tralcio fruttuoso, palnies frugifer, branche fertile.

Mets, una delle dodici parti dell'anno

mese, mensis, mois. Meis, mesata, paga di un mese, mensis merces, la paye d'un mois.

Meisiña, meisine, V. Medicament, Mediche. Meist, o meistr, add. che sa operare, maestro, sollers, peritus, industrias, habile, expérimenté. Meistr, principale, pracipules, princeps, major!; principal. Roda meistra d'un arlogi, ruota principale d'un oriuolo, rota precipna horologii, roue principale d'un horloge. Contrà meistra, V. Contrà.

Meist, o meistr; sost., uomo perito in qualche professione, padrone di bottega, maestro, magister; maître. Meist d'posta, moscovada ossia muchero in farina, e serve

riorum magister, cursualium equorum præoptimum ; quod excellentissimum est, le fectus, maître de poste. Meist d'casa, mastro di casa, maggiordomo, rei familiaris curator, maître d'hôtel, majordome. Meist da bösch, falegname, legnaquolo, faber iignarius, charpentier. Meist da mur, muratore, structor, comentarius, macon. Meistd'capèla, maestro di cappella, maestro di musica, coriphœus musicorum maître de musique. Meist d'seca, maestro di zecca, præsectus corarii, directeur de la monnoies Meist ciapius, colui che guasta la materia intorno a cui lavora, guastamestieri, e figl saccentone a credensa, imbrogliona, ignarus y imperitus, gate-métier, maître aliboron. Meist Peder, meist Paul, così chiamansi gli artigiani, i capi di bottega, mastro Pietro, mastro Paolo, dominus, maître Pierre, maître Paul.

MEISTRA, equivalente di magistra, ma dicesi particolarmente di quelle preposte all'insegnamento d'un certo numero di fanciulle nelle case d'educazione, maestra, hera, do-

mina, magistra, maîtresse.

Meistranssa, tutti gli operaj che si adoprano per un lavoro, maestranza, fabrorum, o artificum manus, tous les ouvriers qu'on emploie à quelque ouvrage.

MEI, avv., sost., od add. V. Mei.

Mus, V. Meir.

Mësë, segare le biade, tagliar le spighe,

mietere, metere, moissonner.

Met, amèl, liquore dolcissimo e denso. di color giallo pallido, bianco, o nero, raccolto dalle api sui fiori, e da esse portato nelle cellule cerose de' loro alveari; mele, miele, mel, miel. Mel rosa, miele cotto con infusione di rose, miele rosato, mel rosaceum, miel rosat, miel violat. Con'l mel a s'ciapa le mosche, V. Mosca. Fè'l mel, mellificare, mellificare, faire du miel.

Melangià, agg. di stoffe la tintura delle quali presenta più colori misti, cangiante, varieggiante, discolor, polymitus, madré,

bigarré, mélangé.

MELANS, v. fr., mescuglio, mescolanza, mistura, admistio, permistio, mélange. Melans o d'colòr melans, tintura che presenta più colori non benedistinti, o che mutano d'aspetto secondo la luce, color cangiante, screziatura, brizzolatura, colorum mistura, colorum temperatio, mélange, union de plusieurs couleurs.

Merassi sostanza liquida dolce e sciropposa, la quale dopo la seconda cottura del sugo della canna da succhero si separa della alla formazione di liquori alcoolici, come il rum ed il tafin, melassa . . . mélasse.

Marreo, maleso, a mleso, albero della famiglia dei pini, gigante fra le piante d' Europa, crescente su tutti gli alti monti, con forma piramidale, rami volgenti in giù, foglie armazsi ed ottuse, frutti a coni, e di legno duro denso resinoso rosso o bianco. incorruttibile, larice, pino-larice, frassignuolo, laria, pinus - lariæ, niélèze, larix.

Macra, pianta graminea di genere particolare, che sopra un fusto grosso e nodoso, munito di foglie lunghe, porta diverse pannocchie coperte di grossi grani bianchi o gialli, i quali ci somministrano l'alimento il più comune dopo il frumento, e che chiamansi pur essi melia; meliga, saggina, zea, frumentum tuncicum, triticum indicum, mais, maiz, blé d'Inde, blé d'Espa-gne, blé de Turquie. Melia quarantina, specie: di meliga che compie tutta la sua vegetazione in quaranta giorni, e porta pannocchie e grani più piccoli, sagginella . . . . mais quarantin, mais à poulet. Melia rossa o melia da ramasse, pianta di genere diverso dalla meliga, più alta con fusto più sottile anche nodoso ed a guisa di canna, onde si fanno le scope, ed alla cima del quale sorgono molte spiche di fiori gialli, che quindi portuno semi retendi più grossi del miglio, di coles rosso cupe, alimento del pollame e dei majali ; saggina da scope ; miglio indiano, sorgo, sergo resso, holcus-sorgham, milium indicum, grandunillet d'Inde, millet d'Afrique, sorghe, melica.

Merries, gambo della saggina, sagginale, milis Indici calamus, la tige du blé de

Turquie , du mats.

Meritor, erba annua medicinale, simile al trifoglio, crescente nelle siepi od in mez-20 alle biade, con uno o più gambi liscii, foglie ovali ed ottuse, e fiori gialli pendenti a grappeli, tribolo, meliloto, soffiola, erba retturium; melilotus, melilotum, trifolium meliletus, surtula campana, mélilot, mirlirot.

Melissa, sitronèla, erba-sira, confortacheur, pianta vivace con gambo nodoso e liscio, foglie ovali e dentellate, crescente nei terreni incolti , e coltivato nei giardini pet suo odore e per le virtà medicinali delle soglie e dei fiori nelle affezioni nervose, melissa, cedronella, melissophyllon, melissa, mélisse, citronelle, herhe de citron, Poncirade, piment des meuches à miel.

Maronia, successione di seconi musicali

mento, e direbbesi una frase, un discorso, e distinguesi dall'armonia, che è il grate effetto dell'unione di due o più suoni musicali concordanti, uditi in uno stesso tempo: melodia, melos, concentus, melodie.

Marionios, agg. di canto o di suono che ha melodia, melodioso, e vale anche dolce, soave, melicus, suavis, melodieux, suave. Ms-mro, quel garrir, che fa la quaglia

prima di cantare . . . . gringotter.

Memonia, facoltà della meute, per cui ella ritiene, e richiama le idee che ha percepite e le immagini delle cose che abbiamo vedute, immaginate, intese ecc.; memoria. memoria, mémoire. Memoria, l'atto del richiamare una cosa alla mente, ricordanza, rimembranza, memoria, recordatio, mel moria, souvenir. Fè memoria, Y. Memorie. Memoria da gat, memoria labile, infelice, cervel di gatta, memoriuccia, infirma, fluxa, labans memoria, mémoire de lièvre, mé--moire labile, infidéle, chancelante. A memöria, a ment, a memoria, a mente, memoriter, par cœur. A memoria d'ommi, per quante si ha d'antiche notizie, o dalla tradizione degli uomini, a memoria d'uomini, post homines natos, post hominum memoriam, de mémoire d'homme. Memoria, o memoriàl, contrassegno per ricordarsi, nota, segno, ricordo, signum, commentarius, mnemosynon, marque pour se rassouvenir, note; mémoire. J' eu butà na memoria ant la mis tabachèra, mi son fatto un ricordo nella tabacchiera, monitum mihi in capsella praposui, j ai placé un souvenir dans ma tau batière. Memoria, regalo che si fa ad una persona da cui si separiamo, quasi per miantenergli viva la nostra ricordanza; ricordo, monumentam, souvenir. Felice memoria, o d'felice memoria, bon entime, parole ché si sogliono aggiungere al nome dei defunti che di sono cari allorchè li ranmentiamo di grata memoria, memorandus, optimo recordationis integræ memoriæ, d'heureuse mémoire. Memoria, seritto che altrui si presenta per informazione o nicordanza, motizia, memoria (voce dell'uro)....mémoire (in questo senso è mascolino).

Memoralu, supplica, memoriale, libellus supplex, placet, requête, supplique, mémorial. Memorial, contrassegno per ricor-

darsi ;: V. Membria.::

Memonie, fatti od avvenimenti particolari descritti da persone che vi ebbero qualche parte, od interesso, notisie, memorie, cho ri≈ feriscono, commentaria, mémoires, notes. Megrati all'orecchio, e che formano un senti- i morre, significa anche un giornale degli atti;

d'una società, ovvero una raccolta delle materie disputate, agitate, ventilate, compite in quella, atti, scritture, commentarium, diarium, mémoires, livre journal.

MENORIE, armemorie, se memoria, richiamare all'altrui memoria, ricordare, rimembrare, metter, in memoria, rammentare, rammemorare, sar memoria, commemorare, in memoriam revocare, ad memoriam redigere, memorare, rappeler, saire souvenir. Memorièsse, ricordarsi, rammentarsi, rimembrare, sovvenirsi, meminisse, recordari, se souvenir, se ressouvenir, se rappeler.

MENONIONA, accr. di, memoria, memoriona, memoria felice, memoria molto tenace, memoria firmissima, memoria acris, tenacissima, très-heureuse mémoire, grande memoire,

Men, avv., meno, manco, minus, moins. A costa la metà d'men, costa la metà di meno, dimidio minoris constat, il conte la moitié moins. Ne pà nè men, nè più nè meno, perinde, ni plus ni moins. Nè pi nè men, nondimeno, nonostante, nihilo secius, tamen, cependant, quoiqu'il en soit. Al men, per lo men, almeno, per lo meno, saltem, minimum, ad minimum, du moins, pour le moins. A l'è mort an età poch men d'otant'ani, morì in età prossima agli anni ottanta, paullo minus octogesimo ætatis anno decessit, il est mort agé d'un peu moins de quatre-vingt ans.

Mrī, meno, sost., V. Mignin.
Mexica, menagera, menagi, V. Mainage,

mainagèra, mainagi.

Mainagèra, mainagi.

Mainagèra, che usasi avverbialmente col
verbo saveje o simili; saveje a meña-dì,
sapere a mena-dito, ottimamente, benissimo, optime callere rem mirifice scire, savoir
très-bien, connaître supérieurement bien.
Fènna cosa a meña-dì, fare con somma
facilità y a mena dito, rem facile gerere,
faire une chose sans le moindre effort.

MENA-MAN, meña-onge, manesco, pronto a perculoterel, che volentieri perculote, i ad venticrandum promptuo, proclivis, léger à la main, V. Mud le man.

MEXERAÑA, tessuto slessibile e compatto di fibre del dorpo animale, che serve per coprire, od involgere le principali cavità del corpo, e ne forma altre minori, come le arterie, le vene, membrana, membrana, membrane, tunique.

MENDRO, usato quasi soltanto nel plurale faire mention, nomu menbri, parte esteniore del corpo animale distinta dalle altre per qualche sua funzione particolare membro, membrum, artus, chaque mois,

membre. Menbro pecator, membro virile, membro di natura, pascipeca, pinco, membro, membro, membro, membro, membro, membro, membro, parte d'una cosa qualunque, anche d'un corpo morale, d'una società e simili, membro, parte, membrum, pars, membre, partie. Menbro d'na ca, parti diverse in cui è divisa una casa, un appartamento; stauza, camera, cella, camera, pièce.

MENBRÙ, di grosse membra, atticciato, maccianghero, membruto, corpulentus, la-certasus, obesus, membru, trapu, replet.

Mendia, V. Mandia. MENDICANT, che mendica, mendicante qui stipem rogat, mendicus, mendiant. Mondicant per meste, colui che mendica non per incapacità di lavorare, ma per infingardaggine, accattone, peltoniere, hirbone. mendicabulus, sestortiarius, trucheur. Mendicant, nome generico degli Ordini religiosi che sono per loso instituto incapaci di posseder rendite, e perciò vivono di limosine che mandano a mendicare di porta in porta: e sono i Carmelitani, i Domenicani, i Francescani, gli Agostiniani, i Cappuccini; i Riformati di a Francesco, i Minimi, ed altri che sono derivazioni dai primi ; Mendicanti , religiosi mendicantium Ordines, Religioux mendians.

Menoique, chieder limosina per sostentari, mendicare, accattare, limosinare, mendicare, stipem rogare, mendier, demander l'anmône, trucher. Mendichè, ricercare, procesciarsi, quarere nqueritare, sibi comparare, rechercher avec empressement, mendier. Andè mendicand de scuse, andar cercando pretesti, velamina quarere, fingere falsas caussas, mendier des excuses, des subterfuges.

Ment, V. Mine.

Meson, v. Mignin., Meson, menomo, y. Minim,

Mensea, entrata applicata al enstentamento d'un Vesooyo o d'un Capitolo, mense, mensa, mense épiscopale, revenu d'un Evêshé, ou d'un Chapitre.

Mension, o manssion, commemorazione, raumentazione, menzione, mentio, commemoration. V. Manssion.

Menseione, manssione, far menzione, menzionare, mentovare, ricordare, nominare, memorari, mentionem facere, mentionner, faire mention, nommer,

Mensuale, d'ogni mese, mensuale, menstruus, mensuaire, de tous les mois, de chaque mois, MH

mo, anima, spirito, mente, animus, mens, ame, esprit. Ment; facoltà dell'arima, colla quale l'uomo intende e conosce; mente, intelletto, mens, esprit, entendement. Ment, volontà, affetto, animus, voluntas, volonté, esprit. Ment, la facolta d'immaginare, immaginazione, pensiero, fantasia, vis mentis, phantasia, pensée, imagination. Ment, themoria, memoria, mémoire, ressouvenir. Savèi a ment na cosa, saper a mente qualche cosa, memoriter scire, savoir par cœur. Scape dan la ment, desmentièsse, useir di mente, dimenticare, mente labi, oblivisci, schapper proublier. Thi a ment, tener a mente, memeria tenere, se souvemr. Ini da ment, considerare, osservare, por mente, affissare d'intelletto, animadvertere, animum attendere, mentem withibere, faire attention, s'appliquer a quelque chose; prendre garde, regarder, aviser.

.. MENTA, pianta vivace ed anche arbusto con mmi forniti di foglie ovali, acute, e talora dentellate; havvene moltissime specie tutte dotate di odore assai grato più o meno forte, somministranti un olio essenziale, e tutte calde, aperitive, e correboranti il capo e lo stomaco, menta, mentha, mentha genulis, mentha sativa, menthe, herbe du cœur, baume des jardins. Menta piperita; specie di menta che ha odore più forte e sapore più piccante d'ogni altra; il qual sapore bruciante i masticandola passa poi in un frespe nasai grato, laonde si estrae da essa un'essenza, con cui si fanno le pastiche o diavolini detti di menta che s'adoprano per confortare lo stomaco; menta piperina, o peperina, mentha piperita, menthe poivrée, menthe d'Angleterre. Menta salvaja, V. Erba carera, Mentastr.

MENTAL, che appartiene alla mente, od è operato colla mente, mentale, di mente, ad mentem pertinens, mental. Fe orassion mental, pregar Dio collo spirito senza profferire parola, far orazione mentale, mente orare, silentio Deum precari, faire oraison mentale.

Mentastr ; mentrass, specie di menta non coltivata, che cresce nei luoghi incolti, con soglie bislunghe lanute nella parte inseriore, e fiori rossastri; mentastro, menthastrum, mentha sylvestris, menthe sauvage.

Marri, dir bugia, mentire, mentiri, mendacium dicere, a veritate deflectere,

Marria, accusa di menzogna, ed usasi

Mest, la parte spirituale dell'uomo, ani- | cusare alcuno di menzogna, dare una mentita, mendacii insimulare, donner un dé-

MENTITOR, V. Busiard. MENTERSS, V. Mentastr.

Mro, o meŭjo, cassetta quadrangolare in forma di guglia rovesciata, che versa regolarmente sopra la macina il grano o la biada che si 'vuol macinare, o la farina per: abburattarla, tramoggia, infundibulum, auget, trémie de moulin.

Merris, v. fr., o dispress, sentimente per cui si giudica un oggetto indegno di stima, dispregio, disprezzo, noncuranza, contemptio, despicatio, aspernatio, mépris. Mepris, o despresi, atto con cui si manifesta la disistima, dilegio, dispregio, scherno, villania, motteggio, insulto, oltraggio, injuria, contumella; irrisio, mépris.

Meraise, v. fr. dispregiare, disprezzare, sprezzare, beffire, schernire, contemnere, asperhari, irridere, illudere, mépriser, dé-

deigner, coronner.

Men, sost, nome del primo magistrato di un comune preiso i Francesi, ed introdotto in Italia durante il loro dominio; presso di noi corrisponde quasi al sindaco, major populi, maire.

Men, add. puro, mero, purus, merus, par. Usasi soltanto nella frase pur e mer, V. Pur. Mer', per sincope d'amèr, V. Amèr. Mercanssia, e mercant, V. Marcanssia, e marcant:

Merci, mercede, ricompensa, premio, guiderdone, mercede, merces, præmium, récompense, prix. Senssa mercede, gratuitamente, V. A gratis. Mercede per ajuto, o stipendio V. Agiut, stipendi. Merce, arbitrio, discrezione, mercè, arbitrium, bonus animus, merci. Armetse a la merce d' j aitri, rimettersi all'altrui merce, porsi in altrui arbitrio, alicujus arbitrio se committere, se to-tum alicui tradere, se remettre à la merci, à la volonté de quelqu'un.

Merce, avv. usato nel modo seguente, e di rado. Son guarì, mercè di Dio, grassie a Dio, son guarito laddiomerce, grazie al cielo, convalui quod fuit Dei beneficium, divina ope, vel Dei beneficio convalui, Dieu merci je suis guéri, par bonté de Dieu je suis guéri.

MERCENARI, che serve a prezzo pattuito, mercenario, mercenarius, mercenaire.

Mencimoni, traffico illecito, mercimonio, mercimonium, commerce défendu, trafic illicite.

soltanto nella frase de na mentia, vale ac- | Menci, marcanissic, nome plurale e ge-

d'una società, ovvero una raccolta delle materie disputate, agitate, ventilate, compite in quella, atti, scritture, commentarium, diarium, mémoires, livre journal.

Memorie, armemorie, se memoria, richiamare all'altrui memoria, ricordare, rimembrare, metter, in memoria, rammentare, rammemorare, far memoria, commemorare, in memoriam revocare, ad memoriam redigere, memorare, rappeler, faire souvenir. Memoriesse, ricordarsi, rammentarsi, rimembrarc, sovvenirsi, meminisse, recordari, se souvenir, se ressouvenir, se rappeler.

Memorioña, accr. di memoria, memoriona, memoria felice, memoria molto tenace, memoria firmissima, memoria acris, tenacissima, très-heureuse mémoire, grande memoire,

Men, avv., meno, manco, minus, moins. A costa la metà d'men, costa la metà di meno, dimidio minoris constat, il coûte la moitié moins. Ne pì ne men, ne più ne meno, perinde, ni plus ni moins. Ne pi nè men, nondimeno, nonostante, nihilo sceius, tamen, cependant, quoiqu'il en soit. Al men, per lo men, almeno, per lo meno, saltem, minimum, ad minimum, du moins, pour le moins. A l'è mort an età poch men d'otant'ani, morì in età prossima agli anni ottanta, paullo minus oclogesimo ætatis anno decessit, il est mort âgé d'un peu moins de quatre-vingt ans.

Mes, meno, sost., V. Mignin.

Mexica, menagèra, menagi, V. Mainagè, mainagèra, mainagi.

Man-ol, che usasi avverbialmente col verbo saveje o simili; saveje a meña-dì, sapere a mena-dito, ottimamento, benissimo, optime callere rem mirifice scire, savoir très-bien , connaître aupérieurement bien. Fènna cosa a menu-di , larg con somma facilità , a mena dito, rem facile gerere, faire une chose sans le moindre effort.

Meña-Man, meña-onge, manesco, pronto a permiotere., che. volentieri percuote . ad verberandum promptus, proclivis, léger à la main, V. Muè le man.

MENBRAÑA, tessuto flessibile e compatto di fibre del corpo animale, che serve per coprire, od involgere le principali cavità del corpo, e ne forma altre minori, come le arterie, le vene, membrana, membrana, membrane, tunique.

Meximo, usato quasi soltanto nel plurale menbri, parte esteriore del corpo animale particolare, membro, membrum, artus, chaque mois,

membre. Menbro pecator, membro virile. membro di natura, pascipeco, pinco, membro, mentula, penis, membre viril, verge. Menbro, parte d'una cosa qualunque, anche d'un corpo morale, d'una società e simili, membro, parte, membrum, pars, membre, partie. Menbro d'na ca, partir diverse in cui è divisa una casa, un appartamento; stanza, camera, cella, camena, pièce. . and the second

Menerà, di grosse membra, atticciato, maccianghero, membruto, corpulentus, lacertosus, obesus, membru, trapu, replet.

Mexdia, V. Mandia.

MENDICANT, che mendica, mendicante, qui stipem rogat, mendicus, mendiant. Mendicant per meste, colui che mendica non per incapacità di lavorare, ma per infingardaggine, accattone, paltoniere, hirbone, mendicabulus, sestertiarius, trucheur. Mendicant, nome generico degli Ordini religiosi che sono per loro instituto incapaci di posseder rendite, e perciò vivono di limosine che mandano a mendicare di porta in porta; e sono i Carmelitani, i Domenicani, i Francescani, gli Agostiniani, i Cappuccini, i Riformati di s. Francesco, i Minimi, ed altri che sono derivazioni dai primi; Mendicanti, religiosi mendicantium Ordines, Religieuz mendians.

MENDICHE, chieder limosina per sostentari, mendicare, accattare, limosimare, mendicare , supem rogere, mendier, demander l'unmône, trucher. Mendiche, ricercare, procacciarsi, quærere, quæritare, sibi comparare, rechercher avec empressement, mendier. Andè mendicand, die scuse, andar cercando pretesti, velamina querere, fingere falsas caussas, mendier des excuses, des subterfuges.

Ment, V. Mnè.

Mero, V. Mignin... Menon , menomo , V. Minim,

"Menssa, entrata applicata al costentamento d'un Vescovo o d'un Capitolo, mensa, monsa, mense épiscopale, revenu d'un Evêthé, ou d'un Chapitre.

Mexision, o munission, conuncemorazione, rammentazione, menzione, mentio, commemoratio, mention, commémoration. V. Manssion.

Menssione, manssione, far menzione menzione zionare, mentovare, ricordare, nominare, memorari, mentionem facere, mentionner, faire mention, nommer.

Mensual, d'ogni mese, mensuale, mendistinta dalle altre per qualche sua funzione struus, mensuaire, de tous les mois, de nerico di qualunque cosa mobile, di cui poco pregio, ragazzaccio, merdeffone, frusi può fare traffico e commercio, merci, merces, marchandises.

Merco, il quarto giorno della settimana, mercoledi, e mercordi, Mercurii dies, feria quarta, mercredi. Merco grass, dicesi volg. il merceledì che precede il berlingaccio, ed è l'ultimo del carnovale, mercoledi grasso, genialis dies, mercredi gras. Merco scurot, primo giorno di quaresima, dies einerum, dies prima jejunii quadragesimalis, le jour des cendres.

Menaces, argent viv., metallo dotato di liquidità nelle più rigide nostre temperature, bianco, più pesante del piombo e meno dell'oro, e che si trova per le più nativo, o combinato collo zolfo, mercurio, argento vivo, idrargiro, argentum vivum, hydrargyrum, vif-argent, mercure. Mercuri fulminant, polvere compessa di mercurio cimentato cell'acido nitrico e coll'alcool, e che pescossa produce fiamma e scoppio violento; mercurio fulminante, hydrargyrum displodens, mercure foliminant.

· Mencunia, stato del prezzo dei grani e dei frutti formato da un officiale pubblico. dopo terminata una fiera od un mercato, tassa de'generi, taxatio, existimatio, taux.

Menda, escremento del cibo sceverato per mezzo della digestione, merda, sterco, stercas, merda, merde, bran, caca. Merda d'osèl, caentura d'uccelli . . . . émeut. Merda d'osèl d'rapiña, cacatura d'uccello di rapina . . . . ómonde. Merda d'colonb, colombina, fimus columbus, colombine. Merda ch'monta an scagn o ch'a spussa o ch'a fa dan, prov.; dicesi di coloro che per qualche azione o qualche parola fanno vedere, che ritengono nncora qualche cosa della loro nascita in basso stato, oppure di quegli uomini di bassa fortuna, che innalzati ad onorati gradi sono orgogliosi ed insolenti; al mal villano non gli dar bacchetta in mano, la botte getta del vino che ella ha, quando lo sterco monta in scanno o puzza o fa danno, intumescit humilis quum surgit in altum, talis vir talis oratio, la caque sent toujours le hareng. Merda, dicesi per maniera d'imprecazione popol. contro ciò che muove a dispetto; gavocciolo a te, malum, au diable.

Mendania, v. pleb. di scherno per denotare un ammasso di cose sporche, cessame, sucidume, sudiciume, fox, sordes, immunditiæ, ordures, cochonneries. Merdaria, parlandosi di persone, V. Merdonaja.

Mende, merdon, merdoiron, v. popol. e di disprezzo a ragazzo, per dinotarlo vile, di stum pueri, puer elementarius, vilis puer, petit garçon, petit écolier, merdeux, marmot,

Menosna, voce di disprezzo ad una ragatza, merdosa, pisciosa, puella, puellula, pissense, marmotte.

Meanoà, sorta di colore, verdegiallo . . merde d'oie.

Mendon, composizione di calce con orpimento ridotta in pasta liquida con acqua calda, e che posta sulla pelle ne se cadere i peli in pochi minuti, onde è adoprata da taluni per toghersi la barbe in vece di raderla, merdocco, depilatorio, psilothirum, dropax, dépilatoire, dropax.

Merdon, merdoiron, V. Merde.

Mendonala, merdòsaria, merdaria, v. pleb. di disprezso ad una meltitudine di ragazzi, ragazzame, ragazzaglia, puerorum multitudo, merdaille, marmaille.

Menoòs, imbrattato di merda, merdoso, merdir inquinatub, merdeux, breneux, salope. Merdos, merdoset, merdon, V. Merde.

Merdosaria, V. Merdonaja. Mererais, donna che fa copia di suo corbo altrui per mercede, meretrice, meretrix, fille de joie, courtisane, femme débauchée.

Menìa, dignità, uffizio del mer, ossia del primo fra gli amministratori d'un comune secondo gli usi di Francia, primo officiale municipale . . . mairie. Meria, il pelazzo municipale . . . . la mairie.

Menidian, sost. quello de'cerchii massimi della supposta sfera celeste, il quale passando pei due poli e per lo zenit d'ogni punto della terra, segua successivamente il mezzodi a tutti i popoli, meridiano, virculus merilianus, le méridien.

Meridiana, arlogi a sol, orologio formato col mezzo d'uno stilo infisso in un muro od in un piano orizzontale, il quale allorché è tocco dal sole, segna le diverse ore del giorno, ed il mezzodi principalmente, colla sua ombra che cade su alcune linee regolarmente disposte e numerate, erologio a sole, horologium solare, soiatericum, cadran solaire.

Merinsaña, V. Marsaña.

Merit, il meritare, merito, meritum, promeritum, mérite. Persoña d' merit, uomo di merito, persona ragguardevole, vir maximi pretii, homme d'un grand mérite. A fan nen giustissia al sò merit, non fassi giustizia al di lui merito, non respondet favor meritis, on ne rend pas justice au mérite. Pesse un merit d'nen d'autut, voler dar per favore ciò che ad altri o non giova od é dovuto vendere il sol di luglio, farsi onore del sol

di luglio, quisquilias pro auro, saire bien valoir sa marchandise. Merit, per premio, guiderdone, ricompensa, præmium, compensatio, remuneratio, récompense, réconnoissance, prix, Merit dla causa, sostanza della causa, merito della causa, rei summa, caput, les raisons, le fond d'une cause. Entrè ant' i merit, entrare nella ragione, o nella sostanza di checchessia, entrare, ne' meriti, causam tueri, entrer dans la raison.

MEAITE, esser degno di bene o di male, secondo le operazioni, e detto assolutamente s' intende sempre in bene; meritare, mereri, merere, promereri, promerere, mériter, gagner, s'attirer. Tut lo ch'i podreu di d'pi colatant an soa löde, a sarà sempre al dsot dlo ch'a merita, tutto ciò che di più insigne potrò dire in sua lode, sarà sempre inferiore al suo merito, nunquam ita magnifice quidquam dicam, quin virus exsuperet sua, tout ce que je pourrai dire de plus grand à sa louange, sera toujours au dessous de son mérite. Merite la peña, meritar il prezzo, metter il conto, operæ pretium esse, être d'une grande conséquence, valoir la peine, importer, être expédient.

MERITAVOL, che merita, meritevole, de-

gno, meritus, digne.

Meritori, agg. delle azioni che recano merito all'autore, meritorio, pramio dignus,

Menta, femmina del merlo, che distinguesi principalmente dal maschio perchè ha il becco ed i piedi nerastri, e la piuma non già nera, ma bruno-scura nelle parti superiori, e bruna mista di fulvo e di bigio nelle altre parti, merla, merula, merlesse, merlette, merluche, femelle du merle. Merla-peschera, nome dato nelle Langue al merlo d'eva, merlo d'acqua, ed alla sereña uccello pescatore: V. Merlo, Sereña.

MERLAN, pesce di mare abbondantissimo, poco più grosso dell'aringa, nerastro sul dorso, e pel resto di bel colore di madreperla, ricercato per la tavola, perchè bianco, aporito e di facile digestione; merlano, merlango, gado-merlango, merlangus, merlan.

MERLE, V. Molinet.
MERLE, fornitura o trina fatta di refe, d'oro, o d'altm sostanza ridotta a sottilissime fila, e tessuta in modo particolare per Ornamento d'abiti; merletto, textile pinnatum, dentelle.

Mentiro, varietà della salvia comune, che ha le foglie un po'maggiori, rugose e di forma più vicina alla rotonda; salvia crespa, o ricciuta, salvia crispa, sauge frisée.

Merco, o menia, ucoallo cantore dell'ordine dei passeri, di colore interamente nero anche ne piedi e negli oochi, con becco e palpebre gialle, che ama la solitudine e vive solo, merlo, turdus-merula, merle. Merlo d'eva, o merla peschera, uccello di genere prossimo al merlo, ma alquanto più piccolo, di color cenerognolo superiormente, con petto bianco, ventre fulvo, becco e piedi neri, che si compiace nelle acque vive e vi s'immerge affaito; storno, merlo d'acqua, sturnus-cinclus, hydrobata, merle d'eau, aquassière. Merlo, merla al femm., fig. vale uomo o donna accorto, astuto, callidus, sagax, cautus, vafer, xusé, fin, adroit. Merlo, fig. vale anche il contrario; baggeo, minchione, melenso, balordo, bardus, incautus, niais, sot.

Мянот, пото balordo, grossolano, merlotto, bebes, stolidus, grossier, niais.

Mentoss., pesce di mare che ha il corpo liscio bianchiccio con barbigli intorno alla bocca, e la mandibola superiore più lunga dell'altra, e serve in gran copia salato all'alimento dell'uomo; merluzzo, baccalà, gadus-æglefinus, merluche, églefin, égrefin, anon, gade-églefin. Merluss, dicesi ancor più comunemente un'altra specie di pesce simile al precedente di corpo schiacciato bianco o grigio con macchie giallastre, indicibilmente abbondante nei mari settentrionali, onde portasi spaccato e salato per alimento in tutti i paesi; morva, asello, nasello, asellus, gadus-morrhua, morue, cahillau. Merluss sala, nasello salato, baccalà . . . bacaliau, merluche.

Menda, V. Ameror. Merse, V. Marese.

Merssa, t. di giuoco, tutte le carte o le minchiate che portano uno stesso segno o seme benchè lo abbiano a numero diverso, seme, signum, folia lusoria ejusdem generis, vel coloris, couleur, couleur des cartes. Quattro sono i semi delle carte, cioè cheur, fior, piche, quader; e quattro i semi delle minchiate, baston, cope, dnè, spà, V. tutti questi nomi ai loro luoghi.

Mrs., sost., ciò che è ngualmente distante dai suoi estremi, mezzo, centro, medium, media pars, milieu, cœur, centre. 'L mes del mond, il mezzo del mondo, medius mundi locus, le milieu du monde. Per mes, per metà, a metà, a mezzo, in parte media, par le milieu, à moitié. Mes, adoprasi avverbialmente nelle frasi an mes, e d'mes, e significa la collocazione in un punto distante dagli estremi, od almeno con altri oggetti

Allower Charles of the control of the property of the control of t entre. An bel e mes, ant el bel mes, mezzo-mazzo ; wel bal mezzo" appunto in prezzo, en medio setticet; "au deine unitien ; tout an anifered who meet that cesse, the morro della visiesoquis messio tempto, dans le finitien de l'eglise. Quand re persone d'passegio ans-sume cola che lle n'mes a l'è la pl'onord, satiliselle tre persone passeggiano disselle quella lene tiene il suogo di metto è la più unoproper in the second in the second in the second second in the second in allulas opplitum ribus interfluit, Te ruisseau divise la ville. Taje un pont all més, rom-pose, wgliste un ponte nel niezzo, panlem merrinapere , intercidere ; Tompre un pont paraleomilleur Olitte an mes the mond, fig. abitare in un piese fertifissimo e molto salubre, esse in regione uberrima lithue mulain salutifera, demeurer datis une region trèsfertile et tres salabre. Same d'mes ; fig. pativiid Wirilevarne pregiudizio" averne danno, tutlite! detrimentum puti, ette endbihinage, kitodeffler, être la victime ou lei dûpe. Pie d'ures, fig! truffare, ingamare, incitere in melio, decipere, fraudure, tromper, duper. The tutlisted d'ures, star di mello, star neutrille; mentri parti se addirere, rustam parsens segui, u'heutra parle sture, parder le milieu, kester neutre, Balesse Unies, o tramilieu, lester neutre, Bulesse Unies, o tra-mes, esser di mezzo, esser utellatore, aver Impegno che si effettui citi che di trutta, conciliararem esse rei de qua ministri, curam sibb numere, etre mediateur fi soptientette. Butesse d'mes', portarsi in mezzo a sur che contendono per separarli, porsi trat mezzo, inter "tonuendentes ventre", "se peter au millen calla.

millen, O.J.L. . Mes, o metà, una di due perfit eguali in cui de diffici di la corpo, menta nicizzo, dimidium; dimilla pars, monte, denti? De rasson nes a un mes a caura si decenti. si da la sentenza alquanto in favor dell'una parte? d'alquanto in favor dell'una in quel mezio, piùri in lique fuvere, partager le tallerena. Mes da buric, miles da bon, 

Mes, a meso, mezzo, medici y r diener Miss, add.; mezzo, medici o dintilla, milieu, denit, filoitie: Mes solle nicissa solda, obolies; im liaid denlison is House, while the mes will, hon wate the bolos recurse note valet, tela" he vitt phis one waite. Field so mes sold; o fiche than Vi Pane. Capi a mesa vos , capi per Metremon, intendere a meza voce pres itire qual per nebutam , emendre à delin-mot. Na mas ora ; una 'mezz' ora", sciniliorit, dimiditta hora , tiemi-heure. W ora e messo , un ora e mezzo , sesquinoru , hora el dimidit ; una heure et derne. Na mein live d'pen, una inezza libbra, semisis libra; selibra, demi-livre. Na lira e-mesa; iniii libbia e meiio, selgaitiona, une livie et denne. Mes'ora dop mesal , dop mesanente, metrora depo mesal , dop mesanente, metrora depo mesal , dopo mesanente, metrora post meridiem , post mediam nocem; midi et deini , minut et deni. Mesa Mission ; diconsi la primavera ; e l'autumo, martir tanno mesal autumit de dell'accidente mezzo tempo , ver , autumniti, delini-saison. Mes sheait, mezzo cotto, semicrado, guisà denn-ceu. Mes mort, mezzo morto, senfivivo, semloivus, seminex, demi-mort, presque mort, Mes , mediocre , themand, medius, mo yen, médiocre. Mes etd, eth mediocre; V. But. Mesa, femm, 'dell'add. mes', "che adoprasi sostatilivamente în vece di mes-ore , massime parlando del suono delle ore; mereora, hi înetza, semihora, la deuñe.

MESA-CARTELA, oftava parte del foglio! faccinola, quartino, paginula, pagella, carre de papier.

Mesa-Guera, calzare che "arriva a mesm

gamba, calzaretto, cothurnus, bottine. mezzslana, accellana; quasi técia e lana; pannus e huna tineque confectus, sorte de drap moitié laine et moitié fil.

Mes-ALEGER, mes d'olanda; is mesa brodal vino, paullulum ebrius, semilerris, entre deur vino, paullulum ebrius, semilerris, entre deur vino, paullulum ebrius, semilerris, entre deur vino, qui est en billite de vin, un peu gai de vin ou entre deux vine.

Mesa-luna, figura, teirend, od ultro oggetto foggisto a guisa di funa crescente, meza-luna, res lunata, detni-lane. Mesa-

maniche per le donne, manicotte, manucula, manches pendantes. ....

Musan; sost. di disprezzo, colui che guidato da vil interesse s'interpone tra due parti dissidenti, mezzano, mediator, conciliator, compositor, entremetteur, médiateur, intercesseur. Mesan per rufian, mezzano prezzalato di cose venerce, ruffiano, leno, aqua-

riolus, maquereau.

Mesan, add., che è tra il grande e il piccolo, tra il buono ed il cattivo, mezzano, mediocre, mediocris, modicus, moyen, médiocre. Mesan, d'mesa statura, nè grand ne poit, di mediocre statura, mediocri statura, modica corporatura, de moyenne taille.

Mes-Andurmi, ansupi, merzo addormen-tato, addormentaticcio, dormiglioso, grullo, assopito, semisopitus, somniculosus, semiso-

mnis, assoupi, pris de sommeil.

Mesanti, piano di mezzo fra il piano principale d'un edifizio, e'l piano di sopra, ed anche quel piano che è più basso degli altri, mezzanino, mezzado . . . entresol, mezanine.

MESANELA, sorta di mattone col quale si ammattonano i pavimenti, così detto perchè e di grossezza fra il mattone, e la pianella,

mezzana, later, carreau.

Mesanzorr, il punto della metà della notte, mezzanotte, media nox, minuit, le milieu de la nuit. L'enp da mesaneuit al se del di, lo spazio di tempo dalla mezzanotte al farsi del giorno, tempus antelucanum, le temps depuis la minuit jusqu'au point du jour. Un bot dop mesa-neuit, un'ora dopo mezzanotte, hora una post mediam noctem, une heure du matin. Mesaneuit, nord, la parte del mondo che è verso il polo artico, ossia opposta al mezzogiorno, settentrione, tramontana, aquilone, notte; regio aquitonaris, exptentrion, nord. Leugh espost a mesaneuit, luogo a bacio, a tramontana locus ad aquilonem conversus, lieu situé,

MESA-PIÀÑA, ferro da legnajuolo, col quale si fa il minor membro alla cornice, saetta

· · · · rayon.

Mesa-TIETA, colore fra il chiaro, e l'oscuro, mezzatinta, mezzoscuro...demi-teinte.

Mesa-vos, parlare dimesso quasi piano, mezza voce, voce sommessa, sotto voce, vox demissa, vox remissa, demi-voix. Ca-Pi a mesa vos, fig. capi per discression, intendere a mezza voce, rem scire quasi per nebulam, entendre à demi-mot. Mesa vos,

Tom. II.

Man-serman, mesa-mania, mancion, megre della scala diatonica, a si forma engli necidenti, semi-tuono, hemitospiam, demi-ton, semi-ton.

> Masca, mescere, mescolare, miscere, mêler. Mescè le carte, mescolare le carte, scozzare, sejungere, separare, folia lusoria, battre les cartes. Mescè 'l vin, innacquare il vino, diluere vinum, tremper le vin, baptiser le vin. Mescièsse, parlare od agire non chiamato negli affari altrui, o nell'altrui compagnia, mettersi in mazzo, entrare nel mazzo, intromettersi, impacciarsi, se immiscere, se interponere, se meler, se faufiler.

> Mescain, che possede poco o mulla, poverello, miserello, meschino, meschinello, misellus, miser, infelix, pauvret, misérable.

> Meschinament, avv. miseramente, infelitemente, meschinamente, misere, infeliciter, misérablement, chétivement, chichement.

> Mescia., l'atto di mescolare, e le cose mescolate, mistura, miscuglio, mescolanza, mistione, admixtio, permixtio, mixtura, mélange, mixtion.

Mesciass, V. Masciass.

MESCOLA, t. prov., o Lasagnor, V.

Mesol, il punto della metà del giorno, mezzogiorno, meridies, midi. D' pien mesdi. di fitto meriggio, summo in restu, en plein midi, au point du midi. Mesdì, la parte del mondo che è verso il polo antartico, e quanto a noi la parte verso la quale sale il sole a maggior alterza, mezzogiorno, mezzodi, meridies, meridiana mundi pars, midi, sud. Leugh espost a mesdì, meriggio, plaga meridiana, endroit exposé au midi.

Mes d'Olanda, V. Mes-alegher. MESEÑA D'LARD, parte di lardo che si toglie dall'uno de'lati d'un majale dalla

spalla sino alla coscia, lardone, succidia, flèche de lard, quartier de lard. Mesi-stivai, V. Stivalèt.

Meso, o mes, modo, mezzo, maniera, espediente, verso, via, modus, ratio, via, moyen, ressort, expédient.

Mess, servient, famiglio di uffizii pubblici, amministrazioni, e magistrati, messo, lictor, apparitor, accensus, huissier, sergent, ap-

pariteur.

MESSA, il sacrificio Eucaristico, che offeriscono a Dio i sacerdoti cristiani, messa, missa, sacrum sacrificium, messe. Messa bassa, messa senza canto, messa bassa, sacrum privatum, sacrificium sine cantu, messe basse. Messa cantà, messa granda, messa cantata, sacrificium cum cantu, messe o semiton, t. di musica, intervallo di un haute, grande messe. Messa da mort, messa mezo tuono, che si trova in alcuni gradi de'morti, sacrum mortuale, sacrificium pia-

aspettato dagli Ebrei, Messia, Christus, le Messie, le Sauveur du monde.

Messona, piccola falce semicircolare con corto manico con cui si mietono le biade, falciuola, falcetto, falx, faucille.

Messoirà, colpo di falce, falciata, falcis

ictus, fauchée.

Messon, raccolta delle biade, messe, messis, récolte des blés, moisson. Messon, il tempo della messe, mietitura, messio, moisson. Messon, le biade raccolte spigolando, e l'atto di spigolare, spigolatura; spicæ collectæ, spicarum lectio, glanure.

Messone, raccogliere le spighe rimaste in

un campo dopo fatta la raccolta, spigolare, rispigolare, ristoppiare, spicas legere, col+

ligere, glaner.

Messonera, colei che spigola, spigolatrice:, spicarum legula, spicilega, glaneuse.

Messonon, colui che spigola, spigolatore,

spicilegus, glaneur.

Mesra, esercizio di un'opera affatto mescanica, e dicesi pure d'arti e di professioni distinte, ma esercitate senza cognizioni o con viltà, ovvero di occupazioni disprezzevoli. mestiero, ars, artificium, métier. Meste da borgno, cosa che chiunque è capace di eseguire, res cuique facillima, métier d'avengles. Strapassè 'l mestè, operar inconsideratamente, far alcuna cosa a strapazzo, strapazzare il mestiere, inconsiderate, temere = agere, maçonner, travailler à dépêche compagnon, agir à l'étourdie, à la boulevue. Ognidun a so mestè, prov. ciascuno deve fare il proprio mestiere, la propria professione, se vuole riuscire, si opera male in ciò che non si è appreso; chi fa l'altrui mestiere, fa la zuppa nel paniere, quans quisque novit artem in hac se exerceat, qui fait ça qu'il ne sait pas, fait souvent un tron dans l'enu. Esse del meste, sercitar o conoscere appunto il mestiero, l'arte o la scienza di cui si tratta, essere del mestiere, rem callete, s'y entendre, être dans son affaire. Fene un meste, far professione d'una cosa, esser molto usato a far alcuna cosa, solemne habere aliquid, quotidianum aliquod facere, rem in more habere, thire métier et marchandise d'une chose, la faire souvent. A na fa un meste d' parle mal d'tuti, ha in uso di sparlare di tutti, questui habet male loqui de omnibus, il fait métier et marchandise de mal parler, il ne s'occupe qu'à médire. A fa 'l meste, dicesi d'una donna che eserciti il meretricio; ella è donna da partito, meretriciam exercet, elle 

culare pro mortuis, messe de morts, messe l pour les défunts. Messa d'mesal, quella che si celebra verso il mezzogiorno, messa ultima, missa ad meridiem, messe musquée. Di doe messe al di, dir due messe in un giorno, la qual cosa si permette in alcuni luoghi dov' è mancanza di sacerdoti, bis die sacrum facere, biner. Di messa neuva, celebrare la prima messa, cantar messa, libare Deo sacerdotii primitias ad aram, dire sa première messe, chanter messe. Cante messa, captare la messa, ad sacrificium cantum adhibere, rem divinam adhibito cantu facere, dire la grande messe. Senti Messa, assistere alla messa, interesse sacro, entendre la messe, quir la messe. Servi Messa, servire il sacerdote che celebra la messa, servire la messa, ministrari sacerdoti operanti sacris, servir la messe. Servi la messa a un, V. Servi. Col ch'a serv messa, 'l servient . . . . minister, qui ministrat sacerdoti celebranti, le répondant. Messa, il denaro che si dà ad un sacerdote sotto nome di limosina onde celebri una messa, messa, eleemosyna missæ, messe, aumône d'une messe. Messa, la composizione musicale con cui si cantano e si accompagnano talora le preghiere della messa, messa, musicalis missa, messe.

Massa, ciò, che si mette nel giuoco, in una società di commercio, messa, positio,

introductio, mise, fond.

Message, message, messano del maritaggio, paraninfo, pronubus, courtier du mariage.

Massi, pare grand, padre del padre, e della madre, avo, avolo, nonno, avus, aïeul, grand-père. Messè, padre del marito, o della moglie, suocero, socer, beau-père. Messe, titolo di maggioranza, messere, dominus, messire. Messe, dicesi per vezzo ad uomo vecchio; messe Lorenss, messe Gironi, ec., messer Lorenzo, messer Girolamo, dominus: Laurentius, dominus Hieronymus, messire Laurent, messire Jérôme. Messe, badola, pataloch, uomo sciocco; mestola, merendone, baggeo, stipes, stolidus, bourdaud, hébéte, cruche. Messè da piè con le mole, volpone, scaltro in primo grado, putta scodata, formicon da sorbo, gatta di masino, sorcio ricotto, pipistrello vecchio, callidus, versutus, astutus, eruditus simulationis artificio, homo veterator, vafer, subdolus, rusé, fieffé, fin merle, fin matois, vieux renard, maître gonin.

Messia, voce ebraica che significa unto, e dicesi unicamente del Salvatore promesso dai Profeti dell'antica legge nato nella persona dell'Uomo-Dio Gesu-Cristo, ma tuttora est du métier. partito di mezzo, consilium, propositum, ratio, modus, expédient, moyen.

MESTRUI, o corss dle done, V. Corss.

· Mustura, dicesi di frumento, pane, o simili, che sia alterato per mescolamento di biade d'inferior bontà, grano mescolo, pane mescolo, mistura, mixtura, melange, mouture.

Musura, strumento col quale si determina uma quantità ancora ignota paragonandola ad una quantità nota; e dicesi pure dell'operazione con cui si eseguisce un tal paragone, e della quantità che ne viene determinata, misura, mensura, mesure. Mesura, precauzione, riguardo, regola, termine, modo, ratio, modus, mesure. Piè gnune mesure, non aver alcun riguardo, nullam rationem babere, ne garder aucune mesure. Boña mesura, quantità determinata dall'atto della misura, negli usi del commercio, ma alquanto eccedente, buona misura, colma, traboccante, mensura redundans, bonne mesure, mesure comble. Boña mesura, la piccola quantità che eccede la misura giusta, buona misura, arroto, giunta, auctarium, la bonne mesure. Mesura d'teren, operazione con cui si determina l'estensione delle proprietà rurali, agrimensura, agrimensura, arpentage. Mesura, o batuda t. di musica, ♥. Batuda.

Mesurador, misuratore, mensor, mesureur. Mesuradòr d'tèra, agrimensore, decempedator, arpenteur, cerquemaneur. Mesuradòr dla sai . . . amineur. Mesurador del feñ,

dla paja . . . toiseur.

Masura, determinare la quantità con misura, misurare, metiri, mesurer. Chi la mesura, la dura, prov. chi si regola nello spendere non impoverisce, il moderar l'uscita sumenta l'entrata, magnum vectigal est parsimonia, qui se régle devient riche. Mesurè l'aitri a sò ras, giudicar gli altri secondo le nostre proprie abitudini, misurar gli altri colla sua canna, col suo passetto, alios modelo suo metiri, mesurer les autres à son rune, juger d'autrui par soi-même. Mesurè perole, parlar riserbato, pesar le parole, serviere colle seste, pensitare verba, ménager s termes. Mesure doe, taje una, prov. si lesse prendere ogni precauzione prima di >Omi all'opera, prender bene le misure, probe perpendere priusquam agatur; prendre ses messres, ménager son Exofie. Mesure 'l pañ a un, tagliar i bocco-🚾 ad alcuno, dangli appena onde sussistere, pioggia, e le ignee, come al lampo; meteora, vix dare alicui quo famem extinguat i meteors, sublimis impressio, météore.

Mustkamu, spediente, mezzo, risoluzione, tailler les morceaux à quelqu'un, lui donner à peine de quoi subsister.

Merà, metà, dimidium, moitié. Meti d' quaresima, le mezza quaresima, dimidium quadragesime, moitié-carême. Esse d'metà, esser in società con patto di dividere egualmente danni e vantaggi, fare a metà, associari æquis partibus, être de moitié. Metà, fig. dicesi la moglie, uxor, moitié. V. Mes. sost.

METAFISICA, scienza che tratta degli esseri spirituali, degli enti di ragione, dei principii più generali delle cognizioni umane, e delle idee universali, metafisica, metaphysica, métaphysique.

METAPISICE, add. ciò che appartiene alla metafisica, e dicesi anche di ragionamenti, degli argomenti, che sono sottili astratti difficili, o dei casi chimerici od improbabili; metafisico, metaphysicus, métaphysique, au subst. métaphysicien.

METAFORA, figura rettorica per cui ad un vocabolo, per cagione di somiglianza, si dà un significato diverso dal proprio, metafora, metaphora, translatio, métaphore.

METAFORICAMENT, sot metafora, con metafora, per metafora, metaforicamente, metaphorice, per metaphoram, métaphorique-

ment, par métaphore.

METAL, nome generico di una classe di minerali che ha per caratteri l'opacita, il grave peso, la fusibilità, la tenacità, la malleabilità, la duttilità in gradi diversissimi, e quello di unirsi tutti coll'ossigeno in qualche modo, metallo, metallum, métal. Metal, dicesi in particolare la lega del rame collo zinco formante l'ottone, ma preparato e lavorato nella maniera più fina e perfetta possibile, ottone, æs coronarium, laiton.

Metamorrosi, cambiamento di forma, metamorfosi, trasformazione, metamorphosis, transfiguratio, métamorphose, transforma-

Meteursicosi, supposto passaggio dell'anima umana dopo la morte dal proprio corpo in quello di qualche bruto, secondo la dottrina di Pittagora; metempsicosi, metempsycosis, anima trasmigratio seu transitus ab uno corpore in alind, métempsycose.

Mereona, corpo o mutazione d'un corpo, che si mostra per qualche tempo nell'atmosfera, e formasi dalle materie che vi stanno sospese; ed avvene di tre apebie, le aeree, quali sono i venti, le acquese, qual è la elitisteren; ordinato; metodios; metiodinage elethodiques of original original electronic personal come ossa opicion controlo per secondo certi principity metodo, methodis, methodo; ordres Metodo, talvolta vale ancho stile, usanza, costume, modo; modus; consuostido, institutum, mos, methodo pusage, habitudo, contume. Metodo: dilino di metiodo pusage, trabitudo, contume. Metodo: dilino di metio gnamento formato colla mirguili comunicare de cose da dirsi secondo uni ordine: particolare; ovvero libro che insegna labinamiera di studiare un'arte qualunque punotòdo, liber elementaris, methodem unicolare.

Mera, o metro, misura lineare sequivalente alla disci-milionesima purte del qualito del meridiamo terrestre, eletta dalla Grancia per elemento di tutte le misure i formata col concorso dei dotti dimuttari Europa, adottata da molti Stati, e peri a pace imena di due piedi liprandi; dividesi incidecimetri; e centimetri; metro, mensura, mètrel Metro, in poesia sistema di piedi di gista lunghezza, V. Metro.

Merre y uomo perito in qualche arte o scienza, e che fa professiozov d'insegnanta altrui , e dicesi preferibilmente al magister , parlando di professori d'articliberali : maestro-, magister!; maître. Metre, si idice di quelli che essendo stato un qualche sempo ad imparar un'arte, è ricevuto colle formole ordinarie mel corpo di coloro (zhebla) estricitano; mastro.... mastre : coslo dicess metre prucké, metre sartor, metre valièn mastro perrucchiere, mastro sarto, mastro calzolajo . . . . mattre perruquier . mattre tailleur, maître cordonnier. Metre d'arme, schermidore, maestro di schermia, lamistro escrimeur, maître d'armes, Metre-ecriment qui fre maestro di scrittura, scribendi magister, multre écrivain. Metre d'dansse, maestre di ballo, chorem magister, maître à danser. Metre, colui che sa molto bene una cosa quasi ne fosse professore, maestro, dotto perito, magister, doctus, maître, savant, expert: V. Megister.

Merriessa, v. fr.: padrona; isignora, domina, mattresse: Metressa, per imamorata, vaga, bella, amanza, amasiunoula, mattresse. Metressu, adoprasi talora per maestra, V. Magistra, Meistra.

Merno, to dispossio positione di misure, e di ritmo nei versi postro positione, misure, metto, mètro, metto, metto

dioinparioprogineinisse abadiando di chiese i Ma Chiesa atvivesodvilė a principale dinuna citthad metropali; metropoliojanaput, provincia yarib vitas princeps paglisermethopoler a contra sutice , Merropourtair, uncisescovo d'una morrob iolit, metropolitanou/metropolitau/metropole bitanub, mátropolitania p Archevêque. , a descor a Maure, temodosprint, sanariera ; a acessor guisa, modus, via, ratio, moyen. Mausio idea, pensiero lespissios, piacese, coluntas, libitum; raprice probinté, plaisir y fantaicie. A me mendy come place a me, a thoda mior, a miorgeniolyprovineo libito, a mon goût, à mon grésiulité fêtun. a nöst meld s tracre il filo dalla camicia ad uno, flectoro cogere aliquem in nostram sententiam; eleter pir de quelqu'un ce qu'on veut. Trove mend: e mandra, itrovar namedo; trovar la wia: di fare alcun che, wannihone, trouver le biainte ா Mēvī:, voce sidoprata voltante nelie svasi bulė a mėdė, otpi a mėdė, umettere, stenine in molle, tenero cost solitla immersa in alcuer liquido, annollade, nincerare, immensioni aliquid detinere o amedino, maverure, mettro

METILE, mulinè, ridurre impolvene chessiavon macina, finadisale smolere, minudes, broyent Metile microsit, si dice de muq lini, che non avendo acquerentinua a sufficienza per macinare paspettano che l'acque si macinare di moto alle ruote pinacinare di raccolta.

à tremper : maveresq amollir:

Māŭsı , lento , pigro , tardo , ciondolone , dondolone, tempellone, oca impastojata, tentennone, deses piger, seguis, chipotler, lambin, irrésolu, paresseux, long, lent. - Mārīve , levar da un luogo e porre 🕍 un altro, far trascordere uno spazio a qualeho oggetto i muovere , dar moto ; movere ; mouvoir, remuer, faire changer de places Meure, indurre, persuadere, muovere, commuovere, movere, persuadere, excitare, impellere., mouvoir, exciter, engagen, persuader, animer, déterminer. Médire., commuovere gli affetti, agitare, movere, exciture, toucher, émouvoir ( remuer eles passions. Méuve na question qui muovere quistione. attaccar briga, quastionem proponere, 6. lever une question; élever une difficulté, mouvoir une querelle. Meuve lite, cominciar a litigare promuover. lite qui litera intendere ; entrer on proces, intenter, commencer un procès. Menusci, muoversi darsi moto, se movere, bouger, se remuer, changer...de place: 3770 July 50 Crystilic of

Missippioni persidella prima persona, ilo, ['nocavole, letalisis meuriziat', très-muisible. gratije i moi. Mi com mi, dal canto mio, di mia autorità, di mio capo, da me stesso, ex me, marte mee, me duce, me auctore, de mon chef, de mon cru, de mon côté, enemon particulier., moi-même. Mi; ti di musica, terra nota della scala naturale . e nome del tuono che ha quella nota per fondamestale, mi, elami . . . mi, e-si-mi.

Msa, misura di strada, di lunghezza diversa na varii paesi, e che ha il nome dall'antica lunghezza di mille passi; il piemontese e di 800 trabucchi e ed equivale a metri 2466, miglio, milliarium, mille passus, mille. Esse lontan sent mia, fig. non compermetera, non indovinare affatto la cosa di eni si parla, esser lontano le mille miglia. ignarum esse, plurimum a rei mente distare, en être à cent lieues.

Meacia, o mnigacia, torta di miglio fatta nella tegghia, migliaccia, polenta, kibum rusticum, sorte de tourte, ou de gêteau, benillie de farine de mil. Miacia, donna che di tutto si fa scrupolo o paura, donna lenta, pigra, esitante, oca impastojata, deses, maticulosa fæmina, chipotière, paresseuse, lambiner.

Menna, paura, battisoffia, metus, formido, peux, frayeun, frissonnement. Tirè d'miane, temere, aver paura, formidare, pavere, timere; craindre, avoir peur.

Miamoisia, specie di garofano di color gridellino o violaceo purpureo nel centro, biancheggiante sui lembi, odoroso, minutamente fractagliato e vivace . . . . dianthus moscatus, ceillet musqué, mignardisc.

Mianina, campo seminato a miglio, campus, ager milliarius, carreau de millet. Miariña, per la paglia del miglio, stramentum millii, paille du millet. Miariña, dragea fina, pialla piccolissima di piombo per caricare armi da fuoco migliarola . . . . cendrée de plomb, menu plomb. Miariña, o miarola, nome con cui è chiamato nelle rimje la passera d'salès, detta anche cirich altrove: V. Cirich.

Minetar, o miarole al plurale V. Miliàr. Miarola, o miariña, V. Miariña.

Mica, pagnoto, pan lungo, panis oblongus, miche.

Miceria, dim. di mica, pane, panis, pain. **fisheta, piccolo pezio di pane fatto a** modi y impastato col burro, o col latte, ed inzuccherato; panis butyro, et saccharo conpain au lait, petit paint many it deposit to

Michas, nome proprio, che s'usa nel modo seguente parlando di chi non vuol darsi altro pensiere, oche di rampar allegramente senza fastidite: fè la vita del Miclass : mange, beive, e andè a spass, fan la vita di michelaccio, ciod. mangiario, bere nie spassarei: è venuto questa proverbio danun tal Michele Panichi farentina all quale dopo aver lun+ gamente maneggiato gli affari pubblici , vitiratosi da ogni impiego rispondeva a chi il richiedesse dispigliar alcun uffizio, io pon voglio fammulla paginio indulgere, gerere vitam chiam, ne penser qu'à vivre et à s'amuser. o tagent on ...

: Mich-maca, trama, misterio, dubbio, segneto inganno, pratica , (maneggio, maccatella u mdchinatio, dolusi intrigue, marigance, micmac. Shaj'd quaich mich-mach, il serpente tra fibri e l'erbangiace ince squalche malanno , gatta ci cova silatest angius in herba, il y a anguille

un pain.

Microsodel., pochiale composto d'una o più lentinconvesso cal quale s'ingrossa l'imumgine delle coosentninatissime; migroscopio, microscopium, microscope.

MIDAIA, piastra metallica di forma simile alle monete, ma sovente d'assai maggiore grandezza, è su cui si è inciso un qualche societto o disegno a memorio d'uomini illustri, o di grandi avvenimenti, medaglia; numisma, médaille. Midaja, midajon in m. b. macchia su panni, o vestiti, frittella, macula, tache sur les habits.

Midajon, accr. di midaja, medaglia di non ordinaria grandezza, la quale perciò coniata in metallo prezioso serve spesse volte a fare un dono, o per ricco ornamento; medaglione, numisma majus, médaillon. Midajon, terma di architettura, ornamento di mura, in forma di medaglia, cioè rotondo od ovale, nel quale è scolpita in basso rilievo una testa, od un soggetto istorico; medaglione . . . . médaille, médaillon.

MIENGE, chiamano i contadini il fieno della prima segatura de prati; che suol tagliarsi dopo la metà di maggio, fieno maggese . . . prémière recolte ed soin, prémière coupe de l'herbe.

MIGNA, migniña; gattuccia, mucia, muscia, mucina, micia, micina, gatta, feles exigua, parva feles, minette, chatte, pe-Comment of the section of the sectio tite chatte.

MIGNIN; migno, meno, men, così si chiama Micipile, mortifero, che da morte, molte dai fanciulli il gatto, percesser la voce più comoda alla Ioro pronuncia; micio, micino, muci, mucino, gattino, gatto, feles, œlurus, chat, minet.

Mignon, sost. favorito, prediletto, mignone, intimus, deliciæ, mignon, favori, bien-aimé.

Mignon, v. fr., leggiadro, gentile, vago, vezzoso, venustus, elegans, pulchellus, mignon, jouli, gentil. Dnè mignon, denaro pronto in riserva, denaro lampante, prompta pecunia, argent mignon.

Mignonita, merletto di poca altezza consistente in un semplice lavoro reticolato con ornamenti fatti a contorni con filo più grosso . . . mignonette.

MILA, t. numerico, dieci volte cento, ed adoprasi pure per gran numero indeterminato; mille, mille, mille. L'an mila eut sent e tranta, l'anno mille ottocento trenta, anmil-huit cent-trente. Mila völte, o milevölte, mille volte, spessissimamente, millies, sepissime, mille fois. Mila völte tant, mille volte più, il millecuplo, millies majus, mille fois plus.

MILASTARIA, vanto, jattanza, millanteria, ostentatio, jactantia, vanterie, hablerie, jactance.

MULANTATOR, vantatore, millantatore, jactator, sui vanus commendator, vanteur, vantard, hableur.

MILANTESSE, Vantarsi, vanagloriarsi, millantarsi, se magnifice jactare, atque ostentare, gloriari, gloriose loqui, se vanter, se faire valoir, habler.

MILETEUI, erba vivace con foglie assai frastagliate é stelo scanalato, crescente nei terreni incolti, ed usata come rimedio specialmente delle ferite e delle emorragie, millefoglie, millefolium, achillea - millefolium, mille-feuille, achillée commune, herbe aux coupures, herbe au charpentier.

MILEIS, V. Milesim.

MILERE, vermicello, od insetto senz'ali che ha gran quantità di piedi collocati lungo tutto il corpo, e due piccole antenne, ed abita sotto terra, o sotto corteccie o muschio o foglie di vegetali; centogambe, millepiedi, myriapoda, centipes, myriapode, mille-pieds.

Muesim, sost. o milèis, l'anno segnato sopra le monete o le medaglie, od anche sopra altri oggetti, millesimo.....millésime. Milesim, una delle parti d'un oggetto diviso in mille porzioni eguali; millesimo, millesimus, millesimus, millèsimus.

Milesim, agg. numerale, millesimo, millesimus, milliéme. MILEVÖLTE, V. Mila.

MILIAIA, nome numerale di somma che arriva al numero di mille; migliajo, mille, millia, millia, millier, mille. A miliaja, dinota quantità innumerabile o grandissima, a migliaja, millanta, innumeri, par milliers, ma nombre infini, en très-grande quantité.

MILLAR, miarola, o miarole, macchiette, rosse, purpuree, brune, violacee, o nerestre, che si mostrano sul corpo umano senza rialso, pizzicore o dolore, in alcune febbri maligne, variando anche di colore nel corso di un giorno; petecchie, miliari, petechia, peticula, pétéchies, fièvre miliaire. Miliar, e miliard, V.

MILIARD, o miliar, migliajo di milioni, mille milioni, dieci volte cento milioni, billione, milles mille millia, milliard, billion,

Мицевам, misura di peso, millesima parte del gramma, milligramma . . . milligramme. Mициета, misura di lunghezza, millesima parte del metro, millimetro . . . millimètre.

Millon, dieci volte cento mila, ed adoprasi pure per gran numero indeterminato; milione, decies centena millia, million.

MILIONARI, ricco a milioni, ricchissimo, locupletissimus, divitiis affluens, millionaire.

Milissia, arte della guerra; milisia, militia, res militaris, milice. Milissie, nel num. pl., si chiamano le truppe che non sono raccolte continuamente sotto le bandiere, ma si formano in certe occorrenze straordinarie chiamando alle armi i migliori fra i cittadini, milisie, milites indigenæ, copiæ collectitiæ, tirones, milices. Milissia, soldato di milizia, milite, miles indigena, milicien, soldat de milice.

MILISSIM, corruzione di Umilissim, V.
MILITÀR, sost. colui che esercita l'arte militare, soldato, guerriero, militare, homo
militaris, miles, soldat, militaire, guerrier.

MILITAR, add. che appartiene alla milizia, ai soldati, militare, guerriero, militaris,

bellicus, militaire, guerrier.

Mnön, milord, lord, titolo, d'onore che significa quanto monsignore in italiano, ed è dovuto a tutti i Pari dell'impero britannico, a coloro che vi occupano certi impieghi distinti, come il gran-giudice, e vi si da pure abusivamente ai figli de'duchi, e dei marchesi; Signore, Lord... Milord, Lord. Milor, dicesi di persona, che soverchiamente la sfoggi, fastoso, fastigioso, lautitie studiosus, fastaeux. Milor, miloria, voce vezzeggiativa, e dicesi di chi fa il bello e il galante, milordino, vagheggino, damerino, trassulus, elegans, damoiseau, dameret, galant, petit milord, muscadia.

Mussa, uno dei viscer del corpo umano o di molti animali, collocato nella patte sinistra dell'abdome, vascoloso, molle, di forma e grossezza assai varia, e le funzioni fabulæ, nugæ, tricæ, gerræ, bagatelle, niaidi cui non sono ancora ben note; milza, lien, rate.

Minar, punta della poppa delle donne, donde esce il latte, capezzolo, papilla, pa-pilla, pamilla, tetin, bout de la mamelle, mamelon. Mimin, estremità della mammella delle bestie; tettola, tetta, papilla, pis,

trayen, bout du teton, tetin.

M. . misura delle liade e di alcuni
frutti, fatta di legno, o di ferro, a guisa di un cilindro vuoto alto oncie sei circa, e largo oncie otto ed un quarto circa del piede piemontese; la sua capacità si divide in otto coppi, ed equivale a 23 litri; emina, mina, hemina, hemine, boisseau.

Milla, cavità sotterranea aperta sotto un balvardo, entro una roccia, od altra mole onde farlo andar in pezzi per via della polvere da schioppo che vi si racchiude e s'infiamma, mina, cuntculus, mine. Mina, per Minèra, V.

MINA, aria, aspetto, apparenza, sembianza, brio, disinvoltura, avvenenza, bella grazia, species, visus, forma, imago, air, mine, apparence, éclat.

MINACE, V. Mnasse.

Minacia, V. Mnassa.
Minapòn, uomo che lavora attorno alle mine, minatore, cunicularius. mineur.

Mwack, minagèra, minagi, V. Mainage,

Mainagèra , Mainagi.

MINAGELA, mainagera, o faudàl, V. Faudàl. MIRCA, vocabolo che significa ogni, ad ogni, ma non si adopera solo, e si accoppia nei modi seguenti, mincanen, mincapas, mincapoch, mincatant, di quando in quando, di tanto in tanto, ad ogni tratto, sovente, a otta a otta, identidem sæpe, crebro, freguenter, subinde, de temps en temps, de sois

MISCA DONTERDI, o minca doi o tre di, ogni due o tre giorni, secundo vel tertio Trois jours. Mincan'

MINCIANT, debole, tenue, di poco valore, mechino; debilis, tenuis, futilis, vilis; mince,

tit, foible, chetif.

Minicion, sciocco, balardo, minchione, bars, hebes, ineautus, ninis, sot, stupide. Nen ==== mincion, saper il fatto suo, solertem esse, m suam sapere, avoir de l'esprit, del'adresse, ce tendre, bien son compte, n'être pas manchot.

neria, jocus, facetia, plaisanterie, raillerie, badinage. Mincionaria, cosa di poco rilievo, o di niuna importanza, zacchera, bagatella, serie, vétille. Mincionaria, error grande, sproposito, fallo, corbelleria, balordaggine, error, mendum, sottise, bêtise, étourderie, balourdise, grosse faute.

Mincione, burlarsi di chicchessia, irridere, illudere, railler, badiner, plaisanter. Mincione, ingannare, abbindolare, accoccarla; decipere;

tromper, duper.

Mixe, minare, far una mina, cuniculos

agere, suffodere, miner.

MINERA, o miña, luogo sotterranco od al: meno appartato, abbondante di sostanze metalliche, terrose, o combustibili, od altre tali che sono oggetto di ricerca, e meritevoli di spesa per estrarle e separarle dalla terra; miniera, fodina, mine, minière. Minèra d'fèr, cava di ferro, ferriera; ferraria, ferrarium metallum; mine de ser. Minèra, per Mineràl, V.

Mineral, sost, materia di miniera, mine-

rale, metallum, minéral.

MINERAL, agg. delle sostanze che si trovano nella terra o nella superficie, ed in generale di tutti i corpi che si vogliono distinguere dagli animali o dai vegetabili, o che in qualche modo partecipano de' minerali, minerale; metallicus; mineral. Aqua mineral, acqua in cui sono naturalmente od artifizialmente ed in abbondanza disciolte materie metalliche saline, o gasose; acqua minerale; aqua metallica, eau minérale.

Minevi, V. Meūsi.

Mingraña, erba annua crescente ne' luoghi aridi e sassosi, del genere del camedrio di cui ha pure la proprietà, botri, botrys, teucrium botrys, hotrys, germandrée-botrude.

Minoraña, dolor acuto di testa, che ne occupa soltanto la metà od una parte, accompagnato da un senso generale di malore, da nausce, brividi, brama d'oscurità e di riposo, e molte volte periodico, emicrania, hemicrania, migraine.

MINIATURA, pittura fatta in piccole dimensioni su avorio, pergamena, od altro fondo liscio, con colori stemprati nell'acqua gommosa, e per lo più a punteggiamenti; mir niatura, pictura minutulis punctis laborata, miniature. Miniatura, oggetto dipinto in miniatura, pittura miniata, miniatura, res coloribus aqua dilutis picta, miniature.

Mixis, dipingere in miniatura, miniare, minio pingere, coloribus aqua dilutis effin-Miscionania, motto detto giocoso, minchio- gere, pingere, peindre en miniature.

espressa da un cerchietto con coda, e che vale una mezza 'misura di tempo perfetto, minima . . . . minime, blanche.

MINIM, o menom, minimo, menomo, sup. di piccolo, minimo, menomo, minimus, le moindre, le plus petit. Minim, minimi, così erano chiamati da noi i frati di s. Francesco di Paola, Religiosi minimi, Patres minimi, moines minimes.

Minio, ossido rosso di piombo, al terzo grado, ossia polvere rossa di piombo, che si trova nativa in tale stato, ovvero si fabbrica sottomettendo quel metallo a fuoco fortissimo, e serve alla pittura, minio, minium, plumbum oxidatum rubrum, vermillon, oxyde rouge de plombs, minium.

MINISTERI, ufficio, impiego, ministerio, ministerium, ministère. Ministeri, carica di .chi governa lo stato sotto gli ordini immediati del Sovrano, ministero, segreteria di stato . . . . ministère.

Ministra, che ha il maneggio delle cose, ministro, ministre, ministre. Ministr d'stat, ministro scelto dal Sovrano per reggere sotto à suol ordini una parte del governo dello stato, e spesse volte titolo senza funzioni, ministro di stato, regni administer, ministre d'état. Ministr dle finansse, finanziere, v. dell'uso . . . ministre des finances. Ministr, dicesi abusivamente presso di noi, perchè simile nell'ufficio ai ministri d'altre nazioni, ogni primo segretario di stato . . . . preanier secretaire d'état. Ministr foreste, ambasciatore, legato, o simile, mandato da un'altra nazione, legatus, missus, ministre, envoyé, ambassadeur. Ministr, presso i Luterani, e Calvinisti, V. Preciaire.

MINISTRASSION, o aministrassion, maneggio degli affari e dicesi altresi del corpo di persone che hanno questo maneggio; amministrazione, administratio, ministratio, administration.

MINISTRE, service, ministrare, officio, o munere fungi, ministrare, administrer, exercer son ministère. Ministre, o aministre, conferire per opera del proprio ministero, e si dice particolarmente de sacramenti, dare, amministrare, ministrare, conferre, administrer. V. Aministrè.

Minost, minussie, andar lento nell'operare, o nel risolversi, indugiare, lentare, tentennare, fare a spiluzzico, hærere, cunctari, ambigere, titubare, immorari, retardare, barguigner, hésiter, chipoter, lambiner.

- Minon, sost. colui o colei che ha terminata l'età pupillare, e non è ancora giunto

Minma, una delle figure, o note musicali ai venti anni, onde non può amministrare il fatto suo senza un curatore; minore, minor, mineur.

Minox, add. compar. di piccolo, e talora anche sost., più piccole, minore, minor, moindre, plus petit. Minòr, parlandosi di età dicesi la persona che è nata dopo un'altra più giovane, natu minor, moins âgé: e parlandosi di fratelli, cadetto, natu minor, cadet, puiné.

Minorità, stato di chi non è giunto all'età prescritta dalla legge per avere la libera aniministrazione de'suoi beni, minerità, minor ætas, minorité.

Minue, danza composta di un solo passo rinnovato sulla stessa figura od aria a tre tempi adattatana tal danza; minuetto . . . . menuet.

Minusia, artefice che lavora il legno per arredi ed opere gentili, e si distingue dal meist da bösch, che lavora opere grossolane, legnajuolo, falegname, minutarius faber, menuisier.

Minussia, e meglio al pl. minussie, bagatelle, carabattole, coselluccie, bazzecole, chiappole, cose da nulla, di niun conto, di poco prezzo, frascherie, baje, inezie, nugæ, tricæ, gerræ, inepties, bagatelles, peutes choses, minuties, choses de rien.

Minussie, v. V. Minojė.

Mixur, minuto, che sta attaccato alle minuzie, che cava il sottile dal sottile, scrupulosus, minutieux. Minut, preciso, particolare, puntuale, esatto, accurato, minuto, diligens, sedulus, accuratus, exact, précis, detaillé, circonstancié. Minut, minuto, mnu, sino, sottile, minuto, tenue, esile, debole, gracile, piccolo, gracilis, exilis, parvus, temus, subtilis, minutus, délié, menu, mince. Scritura minuta , carater mnu , scrittura 🖦 nuta, carattere minuto, litera, qua fallit oculos, literulæ minutæ, des lettres menues, caractère fort menu, fort petit. Minuti. piaceri, certe spese, che non entrano nella spesa ordinaria della casa, e sono o non affatto necessarie, o superflue, minuti piaceri, nerum voluptariarum impensæ, menus plaisirs.

MINUTA, sessantesima parte dell'ora, od anche di un grado del circolo, minuto, horæ momentum, sexagesima pars gradus, minute de temps, minute,

Minura, bozza di scrittura da metter poi in pulito, minuta, informatio, original, brouillon d'une écriture, minute. Minute, original degli atti, che vengono stipulati dai notaj, e delle sentenze, che si spediscono nelle cancellerie, sopra cui poscia si estrag-

edelchanpace 20 Ministart quantella nellen un indernidankillen attebouige ommenentleranp. elneheitest regu pinciplen Bueneglesserferentrantificati conin alli mitiginalin degli itani che ticonanisihoen bei eberupait odlihim, zilleinning enil la perseniorieque, nata, degroomejelre, onper -uslingure; reindeienl'abbeiro d'ama scrittura democraticated description and a standard description of the control of the contr tionem describere, dresser une minutening Minourà, stato di chimble Nguelondi eta , structure us likeli as logges aver saversole likes alfansuriostas ofie sheims lakeling usqueet a pareile gli interstizi delle fibre, midtellaupranidulle, edulida en cello desoglarossi delo la a socianza colors in tentuosa er paisse ette ridurpie fler cavità, strimpi sellbistaj diskladadė, selonetorolei s delle ossa, midolla, midollo, medadia, Minuris, artefice che lavorgoilessignes lab Magaul agacello cheletapple biode , mietitore meistaubiodogatograficationo pagesam especialistica -lognii y wilgo feelogroteen iyloo yon ee afelir , gliorare, miglioramento, melior status primi , indicaroid, energiciledasi, relevente altem parlandoù d'ammalati , shiglibramentolidi minto, melior valellito, smelior constitutio, netublissement. Disonierumentsoricuperari le fordet alleggeriets dilla mulattia, contralescore, se semettre per rétablish nouve ver les chorces, la santé. Mioramento villi num. pl., spese latte die uni postesore inden potersu le quali ne sersegni, painlemensi Assutusu, itapante colore, partuale, esati**anoirereilème (asion** (21 Mione, in s. att) y rideare in inhighiore state, -migliocare ( melierahe simulibrant ifacere): mb-Librar neddere, umsligrery benifier, amender, rundre meilleur, whomir, aldiord, .in usin. passe sadquistar migliorveriere, miglior.forma, iglior stato, meliorana for bysad meliorem fortanement transite a of table nire see a bonifier . -olas ib isobnalrap yérékkitusilism récesso correction fort mean, finstageroim distribute and and special principles in langua predisor doversta, soni Wille a runa compepeta, reto , ildeus fessides, , motestad callebuppes at trible pales and the baleston. dell'archidense imperisionis especiales dell'archidente dell'a Pocoble per agglestare ile solpesal, bemailio, and y would direction and way visee thoutishis is herry, prender de mire, cutileserey miren, dresser, buter. Profile wind vilgers con continuo pensiero di perseguitarchine pi piender di mira elemno imante estanimo in paliquem insistere y iprendre it personteni quelqu'un. deci alimita, baratela mentenyaka patiqu, al deva parlanzal, rope, misseficienti winte paliquid specimens stigatibismentines, Tom. II.

augicipie (uspethialombattanlinde, administration) at united a distribution of the property of the property of the contract of gronista da un cendido consendas pulsados il tato suo senzalo utorialmo primi por a MINUTARI, sfera di minutituentiti aiguille . Minaq gonnito besina indiafana, rossas(ra), males di grato colora delli sapone raromatico di aspuo salbemariamentaniguotec, poeta nin, etumperaso conicons in prihais gluminis insprihas, internihas, indiamentale organization orthonormanidations che eccita maraviglia, stupendo y maravioghidede, industrie il adminabile, adminabile, nherweilleung, ktommentschaftprenant. etar -in the search allege is take that a volumental Mal. posibilia , odintem mbles frequentem null volgo!, far commensatiffice if for mercy if in partice lon , oxyde roeshistrophonobs, astmanuguus -criticalidations of complex attenuation of the bilmiente si minita issistioilum statinistablechi governa le s'aténemengilierrèmi amen l'ordine naturale, o prodotto dalla potenza divina: | sporteinte or prodigio, stairacolo, Ninirandium unithdisiam i mirade in prodigniciblinaco başiquidioesin pervacherro, ogni cosa, che althi vogimofanistredom portentom o difficile, eisminido sinspuntos; costaveomuneo, effetto obdinario wattishtro a che, strangho maravigliosovizocen volgare, maturale, ner vulgaris, adultiusos, , somulate, dentimance infilmaco maturantionientel'extraordinaire. Minuco e conicontinuo suotina maini materia della continuo di அர....signe. dentautprise ut d'étonnement p au miracles Migrom is at l'a vera e miraco s'aille faitoleturalme silaha non è vero, che si che nonilidia, fatto ingliamentebbe un miracolo se, mirandum osi, versitti est i nem imagnani prisstitit si, etcisquirdaitVsi,, cela est vrai , il y a à perier noissil n'a pas fait cela, Miraco, o quatrosquovistblalmente, forse, può essert, facilmente, of optograperandum; peut-être, prohablementicillanaco a guarite, lorse guaruos, può essere che guarisca, forte convaluscation Mini ii a, servire i **shiringale tashiridalorq**witte 1991, starago, pago, ibadapinististopastifice prodigioso , prodigioso , portantoso, iprodigiosimijamioragelia plenus pamiroculaux b surahturdasMercellos, solicas popolarmente okinhilas : non e anigamui 'acas/esaphini allorchè pregando Dio od i Santi davanti je congli laggettial si ottennero , molte ni volte le gratzie semppliceden zubris seur vloste 15:20 51 in Minucolosament , (pen miracolo,, con mira, colo promiracolonamente, minapulo, divinitus kary end, henter, chip statemenimim enderenim odlessed, la cocket la contenida la santinprendent learning panies e stephens are a learning to the state of the

viser, buter. Mirè, guardar fissamente, | budella, acutus tenuioris intestini morbus, mirare, intentis oculis intueri, regarder fixement, contempler.

Mibiagram, misura di peso di diecimila grammi, equivalente a ventisette libbre circa, miriagramma . . . . myriagramme.

Miriametr, misura itineraria di diecimila metri, che vale poco più di quattro miglia; · miriametro . . . . myriamètre.

MIRIAR, misura di superficie di diecimila are, equivalente a giornate 263; miriara . . . myriare.

Mirto, leggiadro arboscello di legno daro, con foglie sempre verdi, folte, ovali, liscie, lucenti, e che esalano un odore soave, baoche porporine, fiori bianchi, e rami flessibili, mirto, myrtus, myrte.

Misantaoro, che odia gli uomini, e dicesi per lo più d'uomo di cattivo, umore, che fugge l'altrui compagnia, misantropo, humani generis osor, misanthrope.

MISCREDENT, incredul, che non crede, e dicesi specialmente a riguardo dei dogmi religiosi, incredulo, miscredente, incredulus, mécréant, incrédule.

Miscredenssa, incredulità, mancanza di fede nei dogmi religiosi, incredulità, miscredenza, incredulitas, impietas, incrédulité.

MISER, infelice, povero, misero, infelix, egenus, inops, miser, malheureux, panvre, misérable.

MISERABIL, sventurato, miserabile, miser, miserabilis, misérable, malheureux. Miserabil, povero, V. Miser, Pöver.

MISERABILMENT, o miserament, avv. infelicemente, miseramente, miserabiliter, misere,

misérablement, malheureusement. Miserere, v. lat. colla quale principia il salmo cinquantesimo di Davide; e che significa abbi pietà, abbi misericordia; miserere, miserere, ayez pitié, ayez compassion. Miserere, dicesi dello spazio del tempo, che vi sarebbe nel recitare questo salmo; i tornreu ant un miserere, fra un miserere, io tornerò incontanente, io sarò quà in un momento, in un istante, brevi revertar, mox redibo, je reviendrai dans un miséréré. Miserere, usasi dal volgo per esclamazione di meraviglia, oh! ohi! ve'! heu! hem! oh! voyez! Miserere, o völverö, t. di medicina, terribile malattia prodotta da infiammazione, o da spasimo nello stomaco e negli intestini per cui gli escrementi sono rigettati per bocca, e sono cagionati uelle viscere dolori atroci; passione iliaca, dolore dell'intestino ileo, che volgarmente dicesi intralciamento od attorcigliamento delle l

passio iliaca, volvulus, ileus, acutum tormentum, miséréré, passion iliaque.

Miseria, infelicità, disgrazia, miseria, miseria, infelicitas, misère, malheur. Miseria, povertà, bisogno, indigenza, privazione del necessario, egestas, inopia, peuvreté, misère, indigence. Miseria, miserie, cosa di poca importanza, res nullius momenti, minutie, petitesse, bagatelle, chosa de rien. Miseria, sorta di merletto ordinario, textile pinnatum, bisette, petite dentelle.

Misericondia, affetto che muove adraves compassione d'altrui nelle sue miserie, e a sovvenirlo, od a perdonargli le offese; e parlaudosi di Dio significa la sua bontà infinita; misericordia, pietà, compassione, misericordia, miséricorde, pitié, compassion, commisération. Misericordia, esclamazione colla quale si chiede pietà da chi ci opprime, od ajuto dagli altri; misericordia, soccorso, ajuto, miserere, miseremini, miséricorde, à l'aide. Misericordia, esclamazione. di somma sorpresa; misericordia, keu, miséricorde.

Misericordia, compassionevole, misericordioso, pietoso, miserator, misericors, clemens, miséricordieux, pitoyable, charitable.

MISIÑA, V. Medicament. Misine, V. Medichè.

Missal, libro in cui sta registrato ciò che appartiene al sacrifizio della Messa, messale, liber sacrorum, missale, missarum liber, missel.

Misselanea, libro che contiene varii scritti di argomento e materia diversa, miscella. nea . . . . miscellanées. .

Mussion, il mandare sacerdoti a predicare la Fede di Cristo, o ad istruire i cristiani; e dicesi pure del corpo delle persone mandate a tale oggetto, e delle prediche ed altreopere sacerdotali da esse fatte in un luogo e tempo determinato; missione, missio, mission. Mission, congregazione di preti e di laici istituita da s. Vincenzo de Paoli, e confermata nel 1626 dal Papa Urbano VHL sotto il titolo de' preti della Congregazione della missione, i quali vivono in comune sotto un superiore generale, e l'istituto di cui riguarda principalmente l'istruzione religiosa dei villici, missione, congregatio, o domus missionis, mission. Mission, prendesi anche per la casa, ove abitano i suddetti sacerdoti, la missione, domus missionis, la mission.

Missionari, ecclesiastico, il quele si oc-

cupa in qualche missione, o per ammaestramento degli ortodossi, o per convincere gli eretici, o per convertire gli infedeli; missionario, operajo evangelico, banditore del Vangelo, evangelii preco, divini verbi sator, missus ad ethnicos, ad hæreticos catholica fide ac doctrina imbuendos, ad plebem in christiana disciplina instituendam, missionaire, homme apostolique, ouvrier évangélique. Missionari, più particolarmente appellansi i preti della congregazione della missione, (V. Mission); missionarii, religiosi della missione; presbyteri congregationis missionis, les prêtres de la mission, missionaires.

Mist, o mesc, mescolato, misto, mixtus,

confusus, mêlé, mixte.

Misrà, o bgeüia, immagine, figura stampata, effigie, impronta, effigies, imago, image, figure. Mistà, dicesi di persona che nè si muove nè parla, come fosse una pittura, una statua, simulacrum, statue, machine.

Mistantiura, voce usata avverbialmente nel modo seguente; a la mistanfluta, alla carlona, all' ingrosso, senza cura, malamente, abborracciatamente, alla peggio, crasse, incondite, inconcinne, à la diable, négli-

gemment, par manière d'acquit.

Mistrai, segreto sacro, articolo di fede che la ragione umana non può comprendere, cerimonia religiosa, soggetto sacro da contemplarsi, mistero, arcanum, mysterium, meditationis argumentum, mystère. Mistèri, si dice anche comunemente qualunque segreto, arcano, mistero, secreto, arcanum, secretam, mysterium, mystère, secret. Fè d'mistèri, agire, parlare in modo che altri non intenda il tutto, agire misteriosamente, far misterio d'una cosa, aver paglia in becoo, tacitum aliquid tamquam mysterium tenere, faire mystère.

Mistraids, o mistich, incomprensibile, difficile ad intendersi, od indovinarsi, misterioso, arcanus, mysticus, mystérieux.

Misrous, v. b., cacca, merda, stercus, caca, merde.

MISTRANSSA, V. Meistranssa.

Mistòra, mescuglio, mescolanza, mistura, aclinistio, permistio, mistura, mélange, mixtion. Mistùra, composizione liquida di pri sostanze per medicamento, rimedio, medicamentum, remedium, médecine. V. arreche Mestura.

Misrupi, mescid, o faturd, agg. di cose del Papa, mitra propria del Sommo Ponparancipalmente alimentarie, alterate per frode in guisa che conservino la loro naturale apperenza, fatturato, adulterato, mescolato, tiara, tiare, trirègne.

confusus, mistus, altéré, mélé, frelaté.

Mistuak, confondere cose diverse fra loro,
mescolare, miscere, confundere, mêler,
confondre.

Mirrà, per Meta, V.

MITARIA, società, societas, société.

MITE, piacevole, mansueto, mite, mitis, dulcis, benignus, doux, affable, traitable. Mite, agg. a caldo o freddo, vale temperato, temperatus, tempéré.

MITENA, guanto che copre soltanto la parte superiore delle dita, manica, mitaine.

MITIGATI, sorta di giuoco di tarocchi . . . jeu qu'on fait avec les tarots.

Mirroux, render più mite, più dolce, meno aspro, meno forte, meno severo, ecc. mitigare, temperare, correggere, addolcire, mitigare, lenire, mitiger, adoucir, modérer.

Mirocia, santa mitocia, bigota, donna che affetta divozione superstiziosa e minuta, pinzocchera, bacchettona, beghina, beguina, simpulatrix, pietatis ostentatrix, béguine, bigote. Mitocia, santa-mitocia, dicesi pure d'uomo che affetta la divozione ed il buon costume, V. Inpostòr.

Mrron, sorta di guanto che copre soltan-

to il cubito . . . . miton.

MITON-MITENA, cosa che non conchiude in affare, rimedio che non fa nè ben nè male, acqua d'occhi, rimedio inutile, cosa che dà in nulla . . . . miton-mitaine. Miton-mitena, mediocremente, nè bene nè male, nec bene noc male, mediocriter, ni bien ni mal, miton-mitaine.

MITONE, dicesi degli alimenti semiliquidi, come la zuppa che cuocono in modo da perdere una parte dell' umido, cuocere bene a fuoco lento, lento igni concoquere, mitonner. La supa mitona, la zuppa bolle a fuoco lento.... la soupe se mitonne. Mitonè, fig. starsene cheto e da sè per collera od afflizione, bofonchiare, turgere, bouder.

MITTAJA, t. militare, rottami di ferro, o di rame onde si caricano i cannoni in vece di palla, per renderne più esteso e moltiplicato, sebben più debole, l'effetto, metra-

glia . . . . . mitraille.

MITRIA, mitra, ornamento che portano in capo i Vescovi, e quei Prelati che hanno prerogative vescovili, formato di due facce unite là dove cingono la testa, e che poco sopra si separano, e s'alzano terminando in punta amendue; mitra, mitra, mitra. Mitra del Papa, mitra propria del Sommo Pontefice, tutta chiusa di sopra, e circondata da tre corone, tiara pontificia, triregno, tiara, tiare, trirègne.

Mitridat, rimedio ossia elettuario composto di moltissime sostanze diverse, fra le quali la mirra, lo zafferano, la cannella, 1<sup>7</sup> incenso, il nardo, la gomma arabica, ecc., altrevolte assai in uso ed ora pochissimo, e quasi abbandonato, mitridato, mithridatiun, mithridate.

MLA, fatto con miele, o dolce come miele, melato, mellitus, dulcis, emmellé, doini, mielleux.

MLASS, V. Melass. MLESO, V. Meleso.

15 233 4 MLON, frutto tenero sugoso, dolce, e di buon sapore, grosso, ovale o rotondo, e per lo più bernoccoluto, di buccia verde-gialla e di color al di dentro rossigno o bianco, prodotto da una pianta annua strisciante, del genere dei cocomeri, con radici fibrose, steh ruvidi, foglie alterne, rotonde, ruvide, e precoli fiori gialli; popone, melo, pepo, cucumis-melo; me-Ion. Mlon da invern, frutto di figura bislunga con buccia sottile, di color verdognolo, liscio, e senza spicchi; la sua polpa è di color verdebianco inolto sugosa, dolce e delicata, con seme piccolo, e ordinariamente storto e gibboso; popone vernino : . . melon d'hiver... Mlon gram, e insipid, cossa, poponella, poponessa . . .

MLONA, dicesi per ischefizo quella parte del capo che cuopre e difende il cervello. e si prende anche per tutto il capo, 'zucca, capo, testa, caput, tête, cuboche.

Mione, venditor di poponi, mellomajo, poponajo, melopola, vendeur de melons, melonnier.

Mionera, luogo piantato di poponi, poponeto, poponajo, locus peponibus consitus, melonnière.

Mnà, V. Manà.

Mnada, raggiro con finzione, scusa, pretesto, sutterfugio, macchinazione, giro di parole, ambage, andirivieni, segreta e malvagia pratica per far riuscire qualche disegno, maneggio, circuitio, ambages, clandestinum consilium, efficium, tergiversatio, tours et détours, menée.

MNASSA, minacia, minaccia, minacio, mina, comminatio menace. Un po a le bone, e'n pö a le mnasse, un po' per amor, e un po' alle brusche, qua vi qua sponte, moitié rigue moitié raisin, un peu assablement, un peu brusquement.

Mnassè minacè, metter terrore altrui con atti o con parole, minacciare, minari, menacer. Minacè dicesi altresì delle cose inani-

far temere, minari, menacer: Cola ca a minacia, quell'edifizio da indizio di rovinara, minaccia rovina, la rovina di quella casa è imminente; ades ista ruinosa sunt, cette mison menace ruine. Tses minacia d'una maladia; sei minacciato di malattia, malum noi impendet; tu risques de tomber malade. Mat , n. V. Meusi.

Mut, verbo, mehare, condurre da un luoge ad un altro, guidare, ducere, mener; conduire, guider. Mne, apportare, generare, produrre, ferre, parere, gignere, produire, apporter, amener. Son a meña di guaj; cio farà pascere de'guai, hinc mala orinira sunt, il s'en produira des troubles. Mne, dicesi d'una strada per cui si va ad un luogo, sta stra meña fiña añ piassa, questa strada conduce alla piazza, hæc via ducit ad plateam, ce chemin mêne à la place publique. Mne a spass, condurre a diporto, deambulatum ducere, promener. Mne, vettureggiare, vecturam facere, voiturer. Mne la lenga, la patarica, la gasòja, 'l sarsèt, ciaramle, esser linguacciuto, berlingare, tattamellare, chiacchierare, cicalare, blaterare, effutire verba inaniter, fatari, caquetter, babiller, dégoiser, jaser. Mne a la longa, mnè an longa, mnè d'ancheni a doman, mnè per el nas, o mnè semplicemente, menar per parole, tirar in lungo, menar per le lunghe, moras injicere, diem de die trahere, ducere, differre, morari, trainer en longueur, chipoter, mener. Mne per et nas, far fare una persona a nostro modo con inganni, governare, condurre uno, menar pel naso, ingarbugliare, decipere, ducere aliquem phaleratis dictis, ducere dolis, ductare frustra, tromper, gouverner, mener, mener par le nez. Un ch'a s'lassa mnè per el nas, midollone, midollonaccio, levis, minium, facilis, inconstans, sot, imbécille, simple, piais, jocrisse. Mne an brasseta, o sot brasseta, dè 'l brass, menare a braccia, sostenere, reggere in sulle braccia chi non vuole, o non può reggersi da se medesimo, *manibus sustentare*, sublimem ducere, porter par dessous le bras. Mnè an brasseta, dè brasseta, fè 'l brassiè, dè 'I brass, dar il braccio, esse a brachiis, faire l'écuyer, donner le bras, accompagner, mener, Mnè 'l brando, mnè la barca, farla frullare, avere il governo, menar la danza, il trescone (frase tratta dal ballo di questo nome), esser il principale in un trattato maneggiandolo a suo senno, familiam dumate le quali danno indizio di cagionare cere, diriger de sa propre autorité, conduire prossimamente qualche male, minacciare, les affaires, mener la maison, mener la mordano, humanis rebus ninus deditus, profanus, mondain.

Mospàss, accr. di mond, o mondo, numerosa raunata di popolo. moltitudine, folla, solta, frequentia, multitudo, concursus, turba, foule, presse, multitude.

Monde, levar la scorza, mondare, sbucgiare, decorticare, monder, éplucher. Monsie, nettare, purgare, purgare, emundare,

pettover.

Mondissia, parte inutile e cattiva, che , leva dalle cose per mondarle, e purgarle أَدَةُ mondiglia, purgamen, épluchures.

Mospo, moltitudine, V. Mond.

Nosposovo, macchinetta entro la quale si garostrano al volgo dietro vetri ottici che le i regressano le vedute di varie città e luoghi copicui; mondo nuovo . . . optique. v. dell'uso fr.)

Mosena, metallo coniato con pubblico impronto per uso di cambio con ogni sorta di merci, e di opere, moneta, nummus, moneta, monnaie. Moneda bianca, moneta dugento, o mista anche di rame oltre alle solite proportioni; moneta bianca, nummus argenteus, argent blanc. Moneda erosa, moses composta di puro rame, moneta di rame, manus eness, billon, monnaie de cuivre, quincaille. Monèda decimal, moneta, di cui titolo, il peso, ed il valore sono regolati secondo il nuovo sistema delle misure metrithe, e dal calcolo decimale . . . . monnaie decimile. Moneda calanta, moneta dilettora, per macanza di giusto peso, moneta tosata. mani improbati, obrosi, deficientes, piece rogice. Monèda, dicesi più volgarmente la picola pezza di rame o di argento o mista. inferiori allo scudo; moneta piccola . . . . monnie. La moneda d'un scu, tanta moeta piecola che equivalga ad uno scudo ... la monnaie d'un écu. Bate moneda, labbricar moneta con qualche metallo, mooctare, batter moneta, cudere nummos, monayer, faire de la monnaie. Fe moneda pellanus militaris. autoccer. fausa, far moneta falsa, falsare, falsiti are a moneta, adulterare pecuniam, cudere numnos adulterinos, donner un sofflet au Roi, hire la fance mouneire. Fe monede foussa arte false per alcuno, amnem movere lapiden pro aliquo, comnibus viribus alicui. Monorento, quella incetta che si fa, tornadene, faire de la fanne monnaie pour perando tutta una mercantia per sucre silthe personne.

couvent, cloitre. Moneste, dicesi più propriamente di quello delle monache, convento di monache, monastero, monasterium, sacrum gynæceum, monastere, cloitre, couvent. Moset, o ticio, V. Giughe al ticio.

Monetari, chi batte la moneta, monetiere, battinzecca, monitatore, monetarius, monnaveur. Monetari fauss, falsamonete, falsificator di monete, nummos adulterans, saux monnaveur.

Mosgasa, V. Vitel du lait.

Monta, mongra, monaca, religiosa regolare, monaca, monialis, religieuse. Fesse monia, monacarsi, sacro nimbo initiari, se faire religieuse, prendre le voile. Monia quacia, monighèta, persona scaltra, che tinge ignoranza, od ardita che finge modestia, timidita, sommessione, mozzina, astuto, scaltrito, bindolo, sagnone, gatta di masino, gattone, santone. rafer, callidus, astutus, lepus dormiens, fin , rusé, matois, chattemite. Monia o preive, arnese di legno in cui si sospende, o si posa un caldanino pieno di brace per iscaldar il letto, trabiccolo, prete ... moine. Monie, diconsi dalle donne in Piemonte quei filugelli, i quali intristiti per qualche malore non si conducono a far il bozzolo, o per non esser andati per tempo alla frasca. i incrisalidano sulle stuoje, vacche: in To-cana si chiamano frati, tratta la similitudine dallo star involvi come i frati nella cappa . . . . vers malades.

Mostera, dim. di monia, V. Monigheta. Mosiera, detta anche Cocai nel paese Avigliana, accello dell'ordine dai nuotatori, del genere delle starne. con becco diritto, coda a forbice, di manto scuiro, con capo. collo, becco neri, e piedi rosso-scuri, ma varia di colore nella prima sua eta : rondine di mare nera, sterna fissipes, sterna nigra. introndrile de mer noire, épouvantail, gachet guitette.

Mosie. omonie. cappellano d'armata. ca-

Mostgagta, dim. di monia, monachina. monacuccia, junior moniau, noncette. Uznighèta, o monia-quasta, V. Monta.

Mostesios, term. leg. precetto, ordine per Mr w, fig. amer uno si che si farebbe comparire in giudizio, in gorno ed ora dequalinque com per lui anche illecita, fare terminat, modizione, monico, admonito: assignation . ajournament.

a rivenderla , dicesi altresi di tutte le con-Morpre, abitazione di monaci, o mona- venzioni inique, che si fanno fra mercadanti. de; monastero, cenobio, chiostro, con- per alterare o incarire di concerto qualifice incartale, monasterium, cemobium, monastere, cauxia: monopolio, monopolium, monopole.

tin gere, o lustrare a guisa di marezzo, dare il marezzo, marezzare . . . . jasper, moirer, onder.

Möbil, sost. arredo, arnese di casa, utensile di casa o di cucina, mobile, supellex, instrumentum, meuble, effet, ustensile.

. Möbil, add., che è atto a muoversi, che si può muovere, od è destinato ad esser mosso, mobile, mobile, mobile.

Monnia, tutti gli arredi che servono all'ornamento ed ai bisogni d'una casa, sedie, tavele, letti, ecc. e che non vi sono infissi; suppellettili, bagaglie, masserizie, supellex, instrumenta, meubles, ameublemens, meubles meublans, ustensiles.

Möbilità, fornire di suppellettili, arredare, addobbare, guarnire d'arnesi, ammobigliare, mobilare, instrucre, exornare, parare, munire supellectilibus, meubler, garnir de meubles.

Moc, V. Mot.

Mocanda, licenzioso, scapestrato, dissoluto, dato al libertinaggio, alle dissolutezze, sviato, sregolato, sfrenato, libertino, taverniere, bordelliere, perditus, dissolutus, libidinum maculis notatissimus, ganco, scortator, frappart, libertin, débauché.

Mocaln, dicesi in m. b. il fazzoletto da nasa, moccichino, muccinium, mouchoir.

· Moct, levar la punta di checchessia, spuntare, rintuzzare, aciem retundere, hebetare, émousser, rabattre la pointe. Mocè la coa, le orie d'un caval, d'un can, tagliar la coda, le oreechie ad un cavallo decurlare, écourter. Mocè, desponte 'l gran, segare, o sfogliare il grano, che lussureggia, acciò non vada in soverchio rigoglio . . . . effioler.

Mocera, term. dei falegnami, pialletto che ha il taglio a gola rovescia, serve a scanalare od a lavorare altrimenti il legno per uso di cornici e simili, e ve ne sono di varie grandezze e forme, incorzatojo, pialletto a scorniciare... doucine, mouchette.

Mocs, sost. quel bottone, che si genera nella sommità del lucignolo acceso della lucerna specialmente in tempo di umidità, fungo, moccolaja, smoccolatura, fungus, le bout du lumignon, champignon, mouchure de chandelle. Moch, pel lucignolo stesso, V. Lumignon. Moch, per quella parte del lucignolo acceso che vien recisa quando si smoccola, V. Mocura. Moch, legume del genère delle lenti, di forma simile al pisello, ma di colore quasi nero, di sapore meno grato, e cibo nocivo, nasce da una pianta di stelo alto e sottile, con fiori biancastri e | de nouveautés, modiste. A la môda, alla

Moare, verb. se 'l moare, dipingere, o | bucce penzolanti; lero, moco, veggiolo, orobo, ervum-verum, ervum-ervilia, ers, orobe, lentille ervillière, pois de pigeon.

Moca, add. deluso, privo, mortificato. delusus, spe cassus, retusus, repressus, frustré, capot, mortifié. Restè moch, esser privo, restar deluso, rimanersi confuso, carere, destitui, decipi, frustrari spe, adstupere, être trompé dans son espoir, être déconcerté, rester confus, capot.

Mocat, trattandosi di lumi, troncare la sommità del lucignolo acceso, troppo lunga o fungosa, per ravvivarne il lume, smoccolare, ellychnium candelæ detrahere, candelam emungere, mungere, moucher. Mochè, troncare, mozzare le messe delle viti. o d'altre piante per impedirne il rigoglio ... pincer. Mochè 'l gran, V. Mocè. Mochà, troncare le vette degli alberi, delle piante ec., svettare, verticem demere, ôter la pointe des arbres, des plantes, tondre les arbres, écimer les plantes. Mochè un, se restè un moch, deludere alcuno, togliergli improvvisamente la speranza od il possesso d'una cosa, far restar confuso, sconcertare, turbare, stordire, frustrare, spe destituere, os occludere, pudorem incutere, frustrer, déconcerter, confondre, réduire au silence.

Moceir, avanzo di candela, moccolo, moccolino, candelæ semiustæ reliquia, bout de chandelle, lumignon. Mochèt, penzi di candela di cera così rotti per vendersi, candelæ frusta, bouts de chandelle.

Mocheta, stoffa ordita e tessuta con filo, e vellutata in lana, mocchetta ... moquette. Mocaere, strumento col quale si sinoccola.

fatto a guisa di cesoje con due manichetti imperniati insieme, e con una cassettina da capo, nella quale si chiude la smoccolatura, smoccolatoja, e smoccolatojo, emunctoria. forfices, mouchettes.

Mocuna, o moch, quella parte del lucignolo acceso che vien recisa smoccolando per avvivare il lume, smoccolatura, *ellychnii* resecamentum, mouchure. Mocura, ciò che si toglie nel mozzare le viti, e gli alberi, messa, vetta; germen, ramusculus, jet, rejeton, branches.

Möda, usanza che corre al presente, e dicesi principalmente di quanto riguarda gli abiti e l'acconciatura del capo, moda, mos, consuctudo temporis presentis, mode. Marcant da möda, mercante che vende oggetti d'abbigliamento o d'addobbo i più variabili pel gusto delle mode; mercante da moda, modista . . . . marchand de modes, marchand

moda, more presenti, à la mode. Möda, maniera, guisa, modo, modus, ratio, maniere, godt.

Morana, V. Motoben.

Monte, rilievo o disegno dell'opera, che si vuol fare od imitare per lo più in pro-porzioni maggioti, modello, modeno, forma, exemplum, typus, archetypus, modèle.

Moderassion, temperamento delle cose lontano dagli eccessi, regola, modo, moderazione, moderatio, remissio, temperatio, mo-

dération, réserve.

Montana, allontanare. dagli 'eccessi, temperare, modificare, addolcire, moderare, modum adhibere, temperamentum adjicere, moderari, temperare, modifier, tempérer, adoucir, modérer. Moderèsse, comprimere le proprie passioni, e principalmente la collera, moderarsi, temperarsi, iracundiam, motus animi cohibere, animis temperare, se modérer, se contenir, se contraindre, mettre de l'eau dans son vin.

Modern, nuovo, novello, moderno, conforme all'uso presente, novus, recens, ho-

diernus, moderne, nouveau.

Monest, composto, moderato, modesto, costumato, modestus, modeste, sage. Modest, verecondo, pudico, modesto, modestus, retenu, modeste, pudique. Modest, dicesi pure delle cose esteriori che danno indizio di modestia, come vesti e simili, modesto, modestus, modeste.

Modestament, con modestia, modestamente,

modeste, decenter, modestement.

Monesma, ritegno esteriore in qualunque azione, onestà d'atti e di parole, medestia, modestia, moderatio, modestie, sagesse. Modestia, verecondia, pudore, pudor, verecundia, pudeur, retenue.

Mongue, parola, motto, contrassegno verbale dei soldati, signum, tessera militaris, vocale signum, parole, signal, mot du guet, le mot secret servant de signal, le mot.

Modificasion, il modificare, modificazione,

temperamentum, modification.

Moderical, mutare une cosa in qualche parte senza distruggerle nel fondo, modificare, moderate, temperare, temperamentum, achibere modum, adjicere, temperare, modiffier, modérer.

Modion, sostegno, o reggimento di trave, di cornice, od altro oggetto, che esce a dirattura dal piano retto ove è affisso, mensola, peduccio, beccatello, mutulus, console, corbeau, modillon.

Möms, voce latina usata per ischerzo nella Irase in modis et formis, in buona maniera, hyberna manica, mousse, mitaine. Mosso,

per eccellente, optime, eximie, egregie, de la belle manière, de la bonne manière,

Model, far modelli, modellare, efformare, fingere, modeler. Modlè na cösa su n'autra, modlèsse su na cosa, formare un oggetto d'imitazione d'un altro, prendere per modello, regolarsi, medellarsi su altro oggetto, normam sequi, exemplo facere, se modeler, se former, se régler.

Module, fare sentire i suoni d'un tuono o di più tuoni successivamente passando dall'uno all'altro con qualche melodia, o colle regole dell'armonia: modulare, moduluri, moduler. Module, dicesi anche impropriamente per regolare il canta, od il suono, modulare, modulari, régler la voix, le son d'un instrument de musique, moduler,

· Mozza, drappo di seta ondate e compatto,: e di grana un po grossa; moerro ... moire, gros de Naples.

Mozzox, morlon, stoffa di seta del genere. del moerro, ma più ordinaria, igrossagrana .... gros-de-tours, gnos de Paris.

Mora, vegetazione erbosa che appartiene. all'ordine delle piante criptogame, abbondante principalmente nei paesi settentrionali, minuta, solta, sempre verde, vivace, e crescente sia dove ogni altra vegetazione manca, sia su altre piante, o sulle acque, musco, muschio, porracina, muscus, mousse.. Mofa, altra specie di vegetazione dello stesso ordine, formata di fila semplici o ramose, sottilissime, fievoli, di colori diversi, ma principalmente bianco grigio o verde, e che si forma a maochie su tutte le sostanze ove è muco ed umidità, e più di tutto sugli alimenti cui comunica odore e sapore disgustoso; musta, mucor, moisissure, chancissure. Savei d'mosa, o d'mach, aver il setore della musia, mucorem redolera, avoir un goût de moisi, de clianci. Odor d' mofa, tanfo, situs, mephitis, goût de moisi. Pera ch' rubata pia mai mosa, V. Pera.

Morra, macchina la quale coll'unione di più carrucole parte fisse e parte mobili, rende più facile in ragione del loro numero l'inmalzamento de' pesi, taglia, trochlearum compages, mousse. Mosla, vaso di terra cotta, fatto come un mezzo cilindro aperto alle estremità, e nel quale si assestano dai chimici i corpi che si vogliono riscaldare, collocandolo ne' fornelli; muffola... mousse. Mosta, calzare formato con striscie di pannolano intrecciate, e guerrito internamente di lana, per uso d'inverno....

Morlo, guanto di cuojo o di lana

perchè stia fermo mentre si eta per ferrarlo, cavargli sangue, o fargli altra operazione; morza, forceps, lupi, lupatum, morailles.

Monle, sost., la scienza, e la dottrina de'costumi del dovere, del giusto e dell'onesto, dedotta dalla ragione naturale; morale, etica, dottrina de'doveri, filosofia morale, ethica, philosophia moralis, morale, doctrine des mœurs, éthique, philosophie morale. Moral, condotta de'costumi, ovvero opinione sui proprii ed altrui doveri, professata da un individuo; morale, costumi, vitae institutum, mores, disciplina, morale,

mœurs. Moràl, per moralità V.

Monli, add., che riguarda i costumi, morale, moralis, moral. Teologia moral, parte della teologia che tratta dei casi di coscienza, teologia morale, theologia moralis, théologie morale. Virtù moraj, le virtù che hanno per principio i soli lumi della ragione, virtù morali, virtutes morales, vertus morales. Certessa moral, assai forte probabilità dedotta dal ragionamento appoggiato all'abitudine delle cose; certezza morale, certitudo moralis, assurance morale, certitude, sûreté morale.

Moralist, ridurre a morale, parlare di morale, fare riflessioni morali, moralizzare, ad mores traducere, de moribus loqui, ad mores informandos documenta ducere, mo-

raliser.

MORALITÀ, o moràl, l'istruzione che si cava da un racconto vero o favoloso, moralità, rillessione morale, documentum morale,

affabulatio, moralité.

MORALMENT, avv. secondo le regole della morale, della retta ragione, con moralità, moralmente, recte, integre, congruenter moribus, moralement. Moralment parlant, moralmente parlando, giusta tutte le apparenze, secondo la comune opinione, ex communi hominum sensu, selon l'opinion commune, moralement parlant, vraisemblablement.

Mönn, malattia, morbo, morbus, maladie.
 V. Mal, Maladia. Mörb, cattivo odore, peste, fator, pestis, puanteur, infection.

Mosse, appestare, infettare, ammorbare, attoscar d'odore, fatore corrumpere, empester, empuantir, empoisonner. Morbè, in s. neutro, putire di pessimo odore, essere fetente, fatere, puer comme la peste.

Monstar, persona ammorbata e fetente, fatore corruptus, putidus, puant, empesté.

Mörbin, delicato, dolce al tatto, morbido, mollis, delicatus, souple, moëlleux, morbide, (v. dell'uso fr.).

MO

Monsid, V. Marblu.

Mondacia, pezzo di legno o di ferro ; che si mette alla bocca d'un uomo o d'un animale per impedirlo dal parlare, gridare, o

mordere, sbarra . . . baillon.

Mörde, stringere coi denti, dar di dente, morsicare, mordere, mordere, mordre. Morde, dicesi anche impropriamente dello stringere che fanno gli augelli col becco, o del pungere degli insetti; dar di dente, mordere, morsicare, appinsare, mordere, admordere, pungere, mordre, piquer. Mordse i pugn, i dì, mordersi le mani, mordersi le dita, pentirsi, graviter pænitere, se mordre les pouces, les doigts, se ronger les poings. Mordse la lenga, contenersi dal dire una cosa che già si voleva profferire, linguam compescere, se contenir de parler. Chi a peul nè lechè nè morde, dicesi di cosa o persona, che non può recar pregiudizio, che non fa nissun male, imnocuus, chose qui ne mord ni ne tue.

giature.

Mordora, o mordura, l'atto del mordere o il segno che lascia, morsicatura, morso, morsus, morsiuncula, moursure. Mordure d'pules, punture di pulei, pulicum morsiunculæ, morsures, piqures de puces.

Mont, V. Mor.

Montra, pianta annua erbacea, che infista gli orti ed i giardini, le foglie di cui sono ovali, molli e dentate, ed hanno edore di muschio, e sapore nauseoso, e le cui bache verdi, o gialle, o nere sono velenose pel pollame e pei porci, solatro, solanum-nigrum, solanum bacciferum, solanum, merelle noire.

Morena, mucchio oblungo di terra, che i contadini raccolgono dallo squarcio fatto in una parte del prato onde renderlo piano, e che dopo averlo lasciato nell'estate esposto ai raggi del sole, mescolano poi con altro

ingrasso, e spandono per fecondare il prato leggiera dell'elmo, sormontata da una cresta, miedesimo . . . . tas.

Montra, moronèra, fila di gelsi, linea Lunga di gelsi, productus, mororum versus,

Figne de mûriers.

Monteca, specie di seta grossolana disposta regolarmente attorno ai bozzoli, e che si zae da essi, allorchè si filano, prima di =avarne la vera seta; bavella, bava . . . . . pourre de soie, soie de bourre, sleuret, Florelle.

Montr, che ha alquanto del bruno, che a capelli neri, e pelle bruna; brunotto, runetto, neretto, subniger, subfuscus, bru-∡t, noirâtre, noiraud, morigaud.

Monrata, escremento che esce dal naso, mocio, mucus, pituita nasi, morve...

Monglè, V. Morflès.

Moneton, v. b., colpo di mano aperta

Monrido, morflè, imbrattato di mocci, moccioso, moccicoso, mucosus, morveux. Morflòs, per metaf. si dice di chi è dappoco, quasi non sappia nettarsi i mocci; Expoceeca, moccicone, vappa, bardus, bénêt, sot, morveux, niais.

Mongant, maruf, v. pop., uomo ruvido, scortese, villano, zotico, inurbanus, inhumanus, inofficiosus, impolitus, rusticus, impoli, incivil, grossier, rustre, qui a de

la morgue.

Monusono, che è in punto di morte, moribondo, moriente, moribundus, moribond, mourant,

Monicanà, ben accostumato, morigerato, moribus imbutus, bene moratus, morigéné, bien élevé.

Morgenatessa, regola lodevole di costume, contegno di buon costume, morigeratezza, liberalis educatio, optimi mores, bonne édu-cation, disciplime réglée, des mœurs.

Monsount, riderre a buon costume, accostumere, morigerare, aliquem ad optimos mores instituere, mores ad honestatem informare, morigéner, former les mœure.

Monur, insetto nero, che rode le biade, • principalmente il grano ed il riso ne'gra-🛂; è una specie di gorgoglione, ( V. Gorgojen), e non meno nociva; gorgoglione nero del grane, tonchio nero, curculio, calendra granaria, espéce de charanson, calandre du blé, calandre du ris.

Nouva, il bucarsi, che fanno i legumi, e le biado correse da tenchii, gorgogliare, toochine, curculionibus absumi, lædi, être

rongé des charansons.

e che oggidi vedesi principalmente nelle armi gentilizie; morione, cassis, galea, morion.

-Mormorassion, detrazione dell'altrui fama con discorsi famigliari; mormorazione, maldicenza, sparlamento, mormorio, obtrectatio, médisance, détraction.

Mormorator, colui che mormora, che sparla di alcuno, mormoratore, maldicente, obtrectator, detrectator, médisant, détracteur.

Mormoratris, donna che sparla di altrui, mormoratrice, detrectatrix, médisante.

Mormont, quel leggero romoreggiare che fanno le acque correnti, le foglie scosse dall'aura, e simili, mormorare, admurmurare, murmurer. Mormore, besbie, parlare sommessamente, mormorare, bisbigliare, mussare, susurrare, murmurer, cuchoter, parler tout bas. Mormore, taje i pan, dir inale di alcuno, mormoracchiare, mormorave, maledicere, de fama alicujus detrahere, murmurer contre quelqu'un, en dire du mal, médire.

Monnonio, rumor confuso e leggiero che fa il mare, l'acqua d'un fiume, i rami delle piante agitati, ec. mormoslo, murmur, murmure, bruissement, bruit. Mormorlo,

per bisbiglio, V. Besbit.

Möno, sost. nome generico di popoli di color arsiccio che abitano l'Affrica settentrionale e centrale, tolto l'Egitto; moro, maurus, maure. Moro, sost. ed agg., con cui chiamansi volgarmente gli uomini di pelle nera i quali abitano le parti meridionale, orientale, ed occidentale, ed anche nel centro dell'Affrica, nero, negro, moro, nigrita, ethiops, noir, nègre, maure, more. Turch e moro, V. Turch. Moro, agg. d'animali o di frutti di colore volgente al nero; moro, nero, fosco, niger, fuscus, noir, more. Gran moro, V. Gran. Testa d'moro, colore bigio, cupo, quasi nero, leucophæus, gris de more, tête de more.

Mono, o muso, usati indifferentemente l'uno per l'altro, V. Muso. Moro, dicesi più propriamente quel pezzo di carne più delicata che si toglie all'estremità del muso delle bestie che si macellano . . . . .

Monodan, nella frase piè 'l morodan, dicesi propriamente de'cavalli che non sentono più il morso, e vanno disordinata-mente senza che chi li guida possa più trattenerli; e dicesi fig. delle persone che repentinamente s' indispettiscono di qualche cosa, o si sottraggouo all'ubbidienza; pren-Meason, armatura antica del capo, più dere il morso ai denti, vincere il freno,

Mosoroiste, colui che protecha dessere solo venditore d'una increanza d'en prezzo qualunque mezo ve la accrescere il prezzo. specialmente dei grani, e di altre derrate di prima necessità, monopolistà, monopolità fa-ciens, monopoleur.

Monosuraso, parola di maa sillaba sona, ilionosillabo, berbum monosyllaban mo

monosilabo, verbum monosyltabun land mosyllabe.

Movorosia, uniformità stucchevole nel sue monotonia, indiversa di discorso, o nelle cose, monotonia, indiversa compensa di discorso, che e sempre nella stessa ginsa stucchevole; nojoso, clasdem semper tenoria, gravis, tedania, afferent monotone, emitalia. yeux.

Movement pasta di vermicelli ridova a nastri langhi, sottili, e molto stretti; sorta di lasagna, lagagum, permicelles plats mon pareilles, pates d'Italia.

Mosse, spremere le poppe agli animali pen trarue il latte, mungere, mugnere, mulgere, distenta ubera siccare, ubera palmis pressare, traire. Mosse un rupelo, pelare, spogliare, traire. Monsé un pupelo, pelare, spodlare, angariare, torre altrui le sostanze, tavar de-uari con fueberie, simungere, emingere aliquem, sucer quelqu'un.

Monsonoa tuolo puetatino, Monsienore,
Dominius, Monseigneur.
Monsonina, V. Mossotina.
Monsonina, V. Mossotina.
Monso, titolo che si da indistintamente

Mossò, titolò che si da indistintamente alle persone di civil conflictore don altrimenti titolate, signore, dominius, monsieru.

Mosta, o monda, salta, erta, posgio montata, ascensus, ctivus, inguna accirire, montee, eminence. Monta, innaltamento, crescimento, incrementum, accroissemento, elevation. Monta t. d'architettura, alteza, plevarione muci, vel fornicis in majorem altitudinem extructio, exhaussement. Monta, l'atto dell'accompiamento de grossi quadrispedi. Accompiamento de grossi quadrispedi. Accompiamento de grossi quadrispedi. Accompiamento, monta, acquisso maris ad feminam, monte, accomplement. Afrè à la monta, condurre una guariente, una viscea, ad atra feminina d'animale, perche sia co-porta ossia fecondata del maschio, intetter a guadagno, maris feminam admovere, l'alice couver.

Moss ana, casa del camione, dell'ai-chibugio, d'una pistola, scapas, armamen-ana, pars fignea tormenti bellici, monture d'une arme à feu, d'un pistolet, su de canon.

Montadura, il lavoro, o le parti necessarie
per mettere insieme i peni d'un arnese gualunque, ovvero la mercede di tale opera;
assetto

net bear plote sense is in sufficient and in nualche modo pranidile, della suplime net globa terrestre, e dices appulanament causta, o massi di roba, monte, mostagna, mone, monte, mantalgne, Delabatagna, indo dense de antichem de la companie de regge perfectationalitatione in the presentation, to the program of the second party of the property o blico stabilimento falto dal governo y di chile amunitistrazioni della itta, dovo si pigliamo e si pongono diniari a sinteress, amunte, inbat, unont, viditonara a troschila villa.

Hone, o dionii, a chiamano a ceditistati die si lianno verso apuello ambilimento. luoghi di monti "tendite sul mento q sin thonie, monti : " stirente picrodite var l'hôtel de ville. Monte d'parta, pubblico prestito, dove intellibre un pegno si pristano dentiti acche talvolta sensa intelesse i monte di pietà " " non montride piete car a rottimi

Monra, verbo att. e n. dadine in alto, dere monter. Monte with tosays portaria se collocaria in luogo più altre, faresafire, in-nalaire, montare, ectollere, por anno es-rene, montare, certollere, por anno es-lere, monter, certo, por constituti. Monte sna edsa, metter i pledi sopra mia cosa , calpestarla , conculcare , atterere , forler aux pieds, fouler; mouter dessus. Monte sul trono, diventar printipe (2 sovrano) sille bul trono, supremisio potentiem Lapesser, resem fiert, monter un uone a decemir Roi off Findle south with Monte of careful with the rössa', 'montar a'tavallo-;''W carozsa, eqinali', curried conscenders, mounter a cheval; en currosse. Monte a const al doss, senson sell, montar a cavallo a bisdossby "nuilo Egilo" mudis equit hutherfit Midere ," montel un 'cheval a' nu l'sains selle l'a Moneè "un caselle adopure un carallo, cavaleure, eque una delle, "monter" un telleval? Wer caval ch'as laisa nen monte, chvillo chernon er lan cavalcare; equas 'qui 'sessorem' recusat ; chaval qui ne se laisse pas monter. Monte sul clavell mat, an zard, all cialipatele; entrait in collera, montare in favore; dar nelle furie, dar nel matto, irasci, ira corripi, exemdescere, monter en colère. Monte la sentura

dest settentes (charges anche rivoldonest citila vimort farila. intradionated distribution by intort. 7. Mare, orhierates Triansent comments Presentation sistem, preside definitois mortuur, physicitis, odaniatamania servici sumas en pertin sumas en - Idefunt semorthur amprendia annue der trappe nismennomern and sky fedely, defunt, spill caryagoli -other Micod of morth Alake States Hallanders and Hallander entertain partition of approximation and amount and approximation of the second of the क्षेत्रकाराधारम् विशेषे हेर्ने व्यवस्थाता वार्षकार वारकार वार्षकार Supplied British Strategistic Capter Sale Contract "Specially on the Activity of the State of t change united in 1966 discipling in place this partition. -mes - 4-omortipliquentità di denarq i tenuta THE CONTRACT OF THE PROPERTY OF STREET OF THE PROPERTY OF THE word bestelber Bechart action bechann allowers, before tracking path, hesograms, and allowers, and the has cosses, it resears is the his cosses of the his cosses of the his cosses of the his cosses of the history. ण्डातते, समानुसार कृष गामरक्षा अस्तरका पुर, तर प्रदेश आधाः वार्यकृष्णकार्यकार विस्तर्था स्थानकार्यकार विश्वतिकार O' Charles of the biological Color of the particle Princip was the belief which as the him wind anteredida menoro Mortaliam, postenta anteredida menoro ampora on in anno , anteredida menoro ampora on in anno , a succession of the property supplies of the property of SHARBAROO BECAN SERVE AND HERE IN THOSE HAS THAT - I saved will the property of the meters of

mairation ples phoiss pat, des arantiges ide la lagua propint ammana, paturale d'acqua che nou corre a non e scasso da alcuna cagiode; acqua, ferma, acqua, stremme, aqua, meres en l'ordre, de la cora morte, e l'ordre marte, e l'ordre de puttingero ocatic impetant caro emerius,

> mortel. Inimis mortil, nemico mortale, Accomplishing munitures mortales hastes cawith outstain butth to optil' fresh the solution with the second of the property of the second of th

Alle of the second of the seco

Ment with the state of the method of the state of the sta " spire and another against the the resident and a special state of the spire of th Magnist al maccarg a ed incastrare a dente in the manufacture in the interior interior in the interior in the interior inter arang ush anggrafq of offices et one nam perthereof attronicau de lorse metrumento d'ac-THE ME TO BE WELLE TO BE THE WASTERN TO STATE TO - 16. 100 m. 11. Andrew Andrews . All Marie and Marie an

Mortificant, che mortifica, che cagiona | disgusto, mortificante, molestus, gravis, fâcheux, mortifiant.

Mortificassion, atto volontario con cui si rintuzza la propria sensualità, mortificazione, macerazione, mortificatio, volontaria corporis afflictio, mortification. Un om ch'a fa d'gran mortificassion, uomo che molto mortifica il suo corpo, i sensi, le passioni, vir vitæ asperitate insignis, qui pravos animi sensuumque motus acriter et assidue reprimit, un homme qui fait grandes mortifications, Mortificassion, afflizione, disgusto, affronto, confusione, mortificazione, dolor, objurgatio, molestia, mortification, déplaisir, chagrin, affliction.

Mortificare, macerare, affliggere la carne, sævire in corpus suum, tourmenter son corps, le saire soussirir, mortisier la chair. Mortifichè le passion, mortificare le passioni, i proprii sensi, rintuzzarli, reprimerli, cupiditates frangere, coercere, compescere, mortifier ses passions. Mortifichè un, de na mortificassion, dare altrui una negativa, o fare un rimprovero o cagionare altra pena che affligga l'amor proprio, accorare, addolorare, attristare, mortificare alcuno, dolorem alicui commovere, inurere, in aliquem facere aliquid asperum, facere quo sit illi cor dolens, objurgare, mortifier une personne, lui causer du chagrin par quelque réprimande, ou par quelque dureté, blesser l'amour propre.

Mortori, onoranza nel seppellire i morti, mortorio, pompa funebris, funérailles. Mortori, sepoltura, avello, sepulcrum, monumentum, tombeau.

Mortett, o mortaret, strumento, che si carica con polvere d'archibugio per fare strepito in occasione di solennità, mastio, mortaretto, crepitaculum, boîte.

Mord , V. Moronic.

Mörva, malattia creduta contagiosa, a cui sono soggetti i cavalli, e che loro cagiona un profluvio di mucosità ed anche di sangue alle narici, con infiammazione od ulcerazione nell' interno, tosse, ssinimento e gonsiezza; moccio . . . morve.

Mosaich, specie di pittura fatta con pietruzze colorate naturali od artificiali, dette paste o smalti, e commesse in modo da rappresentare gli oggetti; musaico, tessera+ rum opus, musivum opus, mosaïque, ouvrage en mosaïque. Palchèt, o sterni a la mosaica, palco a: pavimento alla mosaica, sectilia pavimenta, plancher, ou pavénà la mosaïque. Travaj a la mosaica, sorta de

di molti pezzetti di legno lavorati e di due o più colori o tinte; intarsiatura, tarsia, opus vermiculatum, tessella, ouvrage de marqueterie.

Mosca, piccolo insetto volante, nerastro, con due sote ali, colla bocca munita d'una proboscide carnosa, avido degli alimenti dell'uomo, frequente nelle case nei giorni d'estate, e che muore al ritorno dell' inverno, mosca, musca, mouche. Mosca cavaliña o cagniña, insetto di corpo ovale schiacciato con due larghe ali ottuse, e sei gambe, simile al tafano, e poco maggiore d'una mosca, tormentosissimo pei cavalli, buoi, asini, cani, e simili, che cerca di mordere nelle parti meno difese; ippobosca, falsamosca, moscaragno, pidocchio volante, hippobosca equina, mouche de chien, mouche araignée, mouche bretonne, mouche d'Espagne, hippobosque. Fè dna mosca n'elefant, della mosca far ramarro, far d'una bolla un canchero, ex cloaca arcem facere, faire d'une monche un éléphant. L'alba dle mosche, ora tarda del mattino, alba de'tafani, a giorno avanzato, sub meridie, fort tard, sur le midi. Con l'amèl a s'pia le mosche, con l'asil a s'fan scapè, le cortesie obbligano più altrui che i cattivi trattamenti, si alletta il can più con le carezze, che con la catena, il miele si fa leccare perch'egli è dolce, munera, crede mihi, placant hominesque Deosque, on aime le miel parcequ'il est doux, on prend plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre. A se sent nen na mosce a volè, oppure a se sentiria na mosca a volè, vale esservi sommo silenzio, esser ogni cosa quieta e tranquilla, non sentesi un zitto, silent omnia, tranquilla omnia et pacata sunt, tout est tranquille. Piè na mosca, 'l me can l'a pià na mosca, dicesi in m. basso, restar gabbato, deluso di sue speranze, ingannarsi, spe sua frustrari, se tromper, se méprendre, prendre le change, echouer. Levè la mosca, incollorirsi, saltar la mosca, venire il moscherino, irasci, indignari, se piquer, prendre la monche. Saveise parè le mosche, non si lasciar fare ingiurie, sapersi levar le mosche dal maso, injurias arcore, ne se laisser pas offenser. Mosche ant i fidej, modo di esprimersi per significare i dissapori tra persone amiche o congiunte, litigio, garbuglio, contesa, contrasto, quistione, querela, dissensione, discordia, briga, inimicizia, lis, controversia, querela, jurgium, querimonia, sinudtas, grahuges, demêles, brouillerie, il y a de musaico di legname fatto colla commessura la brouille dans le ménage. Mosca, ornamento che si mettono le donne sulla faccia, neo, musca serica, macula serica, mouche.

Mosca, indanajato, bianco con macchie nere, maculis varius, maculosus, notis distinctus, interpunctus, scutulatus, tacheté, moucheté. Moscà, nos moscà, V. Nos.

Moscas, istrumento per iscacciare le mosche; cacciamosche, paramosche, moscajuolo, musearium, chasse-mouches, émouchoir. V. Moschèra.

Moscardin, insetto odoroso detto anche macobàr, V.

Moscataria, quantità di mosche, moscajo, magna muscarum vis, grande quantité de

mouches, volée de mouches.

Moscatel, sost. od agg. qualità d'uva di gusto particolare, detta così dal suo sapore che tien di moscado, di cui sono diverse varietà, e con cui si fanno vini eccellenti, che hanno lo stesso nome; moscadello, uva apiana, vinum ex uvis apianis, muscat, raisin muscat, vin muscat. Moscatel, agg. di diverse sorte di frutte, che hanno un edore simile all'uva chiamata moscadello, come pere, pesche, fragole, poponi, ciriegie, e simili; moscadello, apianus, poire muscade, fraises muscades, melon muscat, etc.

MOSCATION, qualità d'uva, detta così dal sapore che tiene di moscado, ed in tutto simile al moscatel, eccettoche ha gli acini alquanto più grossi; grosso moscadello, uva apiana major, gros muscat, raisin muscat.

V. Moscatèl.

Mosceta, tempio de' Maomettani ossia luogo destinato per gli esercizii della loro religione, fabbricato a guisa di una gran sala con ale, corridoj e cupole sormontate da una mezza luna, e da un lato una vasca d'acqua con più chiavi; moschea, Turcatemplum, mosquée.

Moschera, arnese composto di regoli di legno, di forma quadra, e impannato di tela, il quale serve per guardare i cibi dalle mosche; moscajuola, guardavivande, muscarium, gardemanger. Moschèra o moscaj, dicesi anche un tessuto a forma di rete con cordicelle pendenti, che si sovrappone ai cavalli acciò non siano molestati dalle mosche . . . . caparaçon , émouchette.

Moscaer, antica arma da fuoco alquanto più grossa dell'archibugio, e che si sparava col mezzo d'una miccia accesa; moschetto,

ballista ignea, mousquet.

Moschin, nome generico dei piccoli insetti a due ali che ronzano per l'aria, si cacciano negli occhi, in gola, e nel naso, dando noja ed offesa, moscherino, moschino, mo-llino, mussolina, linea nebula, mousseline.

schettina, exigue musca, moucheron. Moschin, specie di mosca tutta quanta nera, pelosa ed assai piccola, e che frequenta le cantine ed i luoghi dove si fa il vino e si tengono frutti dolci in istato di fermentazione, e nasce per lo più nelle tinaje al tempo del mosto, moscione, moscino, mosta cantiniera, musca cellaris, vinulus, mosillus cellarius, culex vinarius, mouche cellière, cousin des caves.

Moschin, agg. a uomo, che facilmente s'offende e piglia a male ogni azione o detto altrui, stizzoso, schizzinoso, permaloso, aromatico, fastidiens, iracundus, morosus, dépiteux, homme tendre aux mouches, pointilleux, chatouilleux, qui prend tout à mal.

Moscola, strumento d'ottone, o di ferro che si appone alla cima del fuso o bottone che vi è formato nel legno stesso, per poter più agevolmente filare, cocca, fusi extremitates, les deux boutons du fuseau, calotte.

Moscon, accr. di mosca, moscone, mosconaccio, musca grandior, grosse mouche. Moscon, specie di mosca grossa, che si fa conoscere col suo forte zonzio, ha il capo giallastro, il corpo nero, l'abdome grosso, azzurro-scuro e peloso, e cerca a deporre le uova sulla carne; moscone, mosca schifosa, musca vomitaria, grande mouche, mouche à ver, mouche bleue de la viande.

Moscovada, materia solida farinosa ricavata dalla seconda cottura del sugo della canna da zucchero, e di colore bruno volgente al bigio, dalla quale si ricava lo zucchero rastinandola; zucchero rozzo, farina di zucchero, moscovada... moscovade.

Mössa, cagheta; scarica di materie fecali liquide e molto più abbondanti che nello stato ordinario, cacajuola, soccorrenza, uscita, diarrea, diarrhea, foria, alvus liquida, diarrhée, foire, dévoiement, cours de ventre.

Mosse, dicesi del vino che zampilla dalla bottiglia quando si distura, e spuma nel bicchiere, apumeggiare, spumare, spumare, emicare, mousser, faire de l'écume, jaillir.

Mosseta, abito che copre le spalle sino alla cintura, e che i Vescovi ed altri Prelati portano sopra il rocchetto, mantelletta, mantellina, mozzetta, palliolum, camail, aumusse. Mosseta dij Canonich, mozzetta, pelliceum, vel sericum amiculum, chausso de chanoine, chaperon, aumusse.

Mossoliña, tela sottilissima di cotone, leggiera, rada e morbida, cosi chiamata dal nome ch'essa ha nella Persia, donde in prima fu portata in Europa, mussolo, mussoCapèi d'mossolina, diconsi volgarmente o e con maniera sgarbata, repulsa, repulsa, per ischerzo le donne, forminæ, les femmes.

Mosson, specie di topo più piccolo del sorcio, e più grosso del ratto comune, e con testa assai grossa, orecchie più ampie, e gambe più alte, e quasi tutto di color fulvo nerastro; dannosissimo alle novelle piantagioni e specialmente ai carciofoli che rode e distrugge insinuandosi fra le radici; topo selvatico, mus sylvaticus, mus agrestis major, mulot.

Most, liquore colante dalle uve prima di vigarle, premone, mosto, mustum lixivum, mère-goutte, tocane. Most, liquore colante dalle uve premute, ma non ancor fermentato; mosto, mustum, moût. Most, vino nuovo e non ancor bene parificato: mosto, mustum, moût, vin doux.

Mostachui, sost. plur. pezzetti di pasta condita con zucchero, aromi ed altri ingredienti, mostacciuoli, mustacea, pâte faite avec des épiceries, pâte épicée, sucreries épicées; a Parigi chiamansi col nome italiano mostac-

Mostarda, vin cheuit, mosto cotto e rassodato nel bollire, che serve di condimento, sapa, sapa, suc de raisins cuits, raisiné. Mostarda, composto di senapa rinvenuta in aceto, con mosto, o pezzi di frutta confetta e simili per uso di tavola, mostarda, intritum sinapi, embamma musteum, moutarde. Fè colè la mostarda. percuotere altrui sul volto, si che ne grondi il sangue, os ad sanguinem cædere, frapper au visage jusqu'à faire couler le sang.

Mostardera, mostardie, coppia di vasetti uniti, ove si mette per uso di tavola, la sapa e la senapa che vi si sogliono mescolate per savore, e chiamansi allora mostarda; mostardiere, sinapedochos, moutardier.

Most Ass, motria, faccia, volto, viso, cera, vultus, os, facies, visage, face. Mostass d' lecoira, dicesi per ischerno a uomo ghiotto, lurco, helluo, goula, glouton. Mostàss da fe rie, viso da far ridere, volto ridicolo, vultus risum movens, visage falot. Bon mostàss, boña motria, motria franca, faccia ardita, volto di chi non teme di presentarsi altrui, e dire la sua o l'altrui ragione, ferinezza, audacia, confidentia, audace, courage. Mostass d'tola, agg. a persona, vale sfacciata, faccia tosta, impudens, effronté, visage éhonté. Aveje mostass, aveje motria, aver l'ardire, aver la faccia, aver la sfacciatezza, audere, non pudere, oser, avoir l'effronterie, n'avoir pas honte.

Mostassa, ripulsa data con riprensione,

refus mortifiant, rebut, deni.

Mostassm, visetto, mostaccino, vulticulus, petit visage, joli minois.

Mostasson, accr. e peg. di mostass, grossa faccia, mostacciaccio, visaccio, facies deformis, improba facies, gros visage, visage

réfrogné, visage laid, contrefait, difforme. Mostera, piccolo quadrupede carnivoro del genere delle martore, di color fulvo chiaro, con corpo sottile, piedi corti ed unghiuti, infestissimo al pollame, agli uccelletti, ai sorci, alle uova ecc. dennola, mustela, belette.

Mostos, o mostuos, che contiene mosto, od ha sapore o dolcezza di mosto, sugoso, mostoso, musteus, qui tient du moût, vineux.

Mostra, l'atto di mostrare una cosa, di metterla altrui in evidenza, mostramento, ostentatio, montre. Mostra, apparenza, dimostrazione, mostra, species, montre, apparence, semblant. Fè mostra d'na cosa, ostentare, far pompa, ostentare, faire montre. Fè mostra, far vista, V. Mostrè. Mostra, rassegna de'soldati, ordinanza d'eserciti, mostra, lustratio, recensio, recognitio exercitus, revue. Mostra, piccoli pezzi di panno, o piccola parte di checchessia che si danno dai mercanti o da chiunque vuol vendere per far vedere come è il rimanente, mostra; scampoletto, panni frustulum, specimen, échantillon, montre. La mostra val pi ch'la marcanssia, prov. che dicesi delle persone, o delle cose che hanno bella apparenza ma poco merito, poca sostanza, assai pampini e poca uva, multi thirsigeri, pauci vero baechi , helle montre , et peu de rapport. Mostra, parte di mercanzia, che si pone in vista avanti le botteghe, insegna, mostra; explicatio mercium venalium, montre, étalage. Mostra, esempio o saggio di lavoro, prova, specimen, indicium, essai, échantillon. Mostra, o giojèra, cassetta a guisa di scannello talvolta con coperchio di vetro, ove si tengono in mostra dai mercanti i saggi delle cose di cui fanno commercio, bacheca, mostra, dactyliotheca, transenna, montre. Mostra, piastra di ferro, o altro metallo, che suol esser intagliata, e serve d'ornamento al foro della serratura, bocchetta, scudetto . . . . . entrée, platine. Mostra, piccola macchinetta che segna le ore e si porta in tasca, oriuolo da tasca, mostra, horologium-manuale, montre. Mostra a ripetission, oriuolo da tasca, il quale ogni volta che si spinge internamente un

piccolo ingegno esteriore, detto premitojo | (possoàr), suona le ore che l'ago segna sulla mostra; oriuolo a ripetizione, horologium manuale horis eanendis aptus, répétition, montre à répétition, Mostra a possodr, oriuolo da tasca coperto dalla parte della mostra non da un vetro, ma da una cassa metallica che si fa alzare premendo un ingegno allorchè voglionsi vedere le ore . . . . montre à poussoir. Mostra, e più comunemente mostre plur., quella rivolta di panno foderata, per lo più di color disse-rente da quello della veste medesima, mostra

... parement.

Mostre, verb. att., porre innanzi agli occhi ed all'intelletto, far vedere, manifestare, mostrare, ostendere, monstrare, patefacere, in conspectum ponere, præbere, aperire, significare, montrer, faire voir, manisceter. Mostrè i dent, proprio de'cani, quando nel ringhiare ritirano le labbra, e scoprono i denti; digrignare i denti, frendere, ringi, grincer les dents. Mostrè i dent, figur. rivoltarsi, difendersi, opporsi arditamente, non cedere, non cagliare, mostrar il volto, mostrare i denti, audenter se opponere, obsistere, non cedere, cornua alicuiobvertere, montrer les dents, tenir tête, résister en face, faire face. Mostrè 'l pi bel d'Roma, ossia mostrè'l cul, (poichè per 'l pi bel d'Roma s' intende il Culiseo); mostrar il culo, ostendere culum, montrer le cul. Mostre 'l cul, figur. vale palesare i fatti proprii, ed i meno onorevoli, o far cattiva figura in un affare, propria sua facinora, miserias suas patefacere, tristam personam sustinere, découvrir ses affaires, mostrer le cul. Mostrè le söle, fuggire, alzare i mazzi, solum vertere, montrer les talons, s'enfuir. Mostrè la cicia, la carn, le vergögne, mostrar le carni, dicesi di chi è estremamente lacero e pezzente, veste dilacerata incedere, carnem, nates ostendere, montrer sa chair, être déchiré, ou mal-vêtu. Mostrè la corda, dicesi de'panni lani così usati che non hanno più pelo, mostrare la trama, tritium esse, obsoletium, montrer la corde, être usé. Mostre, indicare altrui una cosa per sè patente, additare y accennaro, mostrare, indicare, ostendere, monstrare, indiquer, montrer. Mostrè, in senso n. o fè mostra, fè finta, fingere, far vista, mostrare, voler far credere, voler, dar ad intendere, fingere, simulare, faire semblant, se donner l'air de. Mostre, lasciar apparire delle cose inanimate che danno indizio di lo vason, pezzo di terra spiccata nei campi

qualche mutazione; mostrare, dimostrare, dar segno di, declarare, indicium præbere, montrer, laisser paraître. Mostrè, in senso att. o neutr., insegnare, mostrare, docere, edocere, erudire, enseigner, montrer, apprendre. Mostrè 'l conponiment, ajutare a comporre altrui il tema, imburchiare, componendo et dictando esse auxilio alicui, dicter, aider à composer. Mostrè ai gat a ranpiè, mostrè a soa mare a fè d'masnà, dicesi di colui che pretende insegnare a chi di gran lunga è più dotto di lui, insegnare ai gatti a rampicare, alle lepri a correre, insegnare a fare i figliuoli al babbo, insegnare a beccare ai polli, sus minervam, sus oratorem, hyrundo contendit cygnis, gros Jean qui remontre à son curé, un ignorant qui veut l'emporter sur les savans, istruire Minerve.

Mostraña, piccolo oriuolo da tasca, mostretta, exigium horologium, petite montre.

Mostro, animale o pianta che degenera notabilmente dal numero, o dalla giusta, e consueta forma, proporzione o disposizione delle parti propria della specie a cui appartiene, mostro, monstrum, monstre. Mostro, persona molto brutta, deforme, mostro, ad deformitatem insignis, monstrum, monstre personne extrêmement laide. Mostro, denota anche singolarità, e si usa in buona, o cattiva parte, mostro, portento, prodigio, res miranda, portento similis, monstrum, prodigium, portentum, monstro, prodige. Un mostro d'sienssa, un prodigio di dottrina, prodigium scientiæ, un abyme de science. Mostro, uomo snaturato, crudelissimo, mostro, fiera, monstrum, monstre, tigre...

Mostroès, che ha del mostro (nel primo significato di questa parola) mostruoso, mon-

strosus, monstrueux.

Мот, moc, add. contrario di pontù, ottuso, smusso, obtusus, hebes, retusus, émoussé, écorné. Mot, senza mano, o con mano storpiata, monco, mancus, manchot. Bràss mot, braccio senza mano, o con mano storpia, moncherino, brachium mutilum, manchot.

Mor, sost., detto breve, arguto, o piacevole, o pungente, motto, dictum, sententia, jocus, dicterium, sales, bon mot, saillie, quolibet. Piè al mot, prendere in parola, verba aucupari, in sermone capere, prendre au

mot Mota, specie di sciabla corta, e senza un nostro interno sentimento, e dicesi anche punta . . . . courte epée. Mota, motass,

lavorati, zolla, gleba, gleba, motte. Mota, j mozzo di terra appiccato alle barbe d'una pianta sradicata; pane, zolla, pes, motte. Mota, mote, masse rotonde e schiacciate formate dai conciatori con polvere di concia, che non serve più a preparare il cuojo, e buone per far fuoco; scamosciatura . . . . motte à brûler. Mota o balöta d'fioca, V. Balöta.

MOTARDIE, V. Mostardèra. Motass, vason, V. Mota.

Motera, bersaglio, brocco, mira, segno, signum, scopulus, but. Falì la motera, tig. errare nei principj, sbagliarla intieramente, in errore versari, faire une bévue.

Motera, term. d'agricoltura, specie di capannuccia o di fornello formato con legno da ardere o sterpi, e col terreno del campo, o del prato per ricuocerlo, purgarlo dall'erbacce, mettendovi fuoco sotto e renderlo così più fecondo; debbio (con e chiusa) . . . . motte de terre qu'on brûle, incinération. Fè d'motère, debbiare . . . . écobuer les terres, préparer de l'engrais.

Morer, pezzo di musica vocale composto su parole latine od italiane tolte dai salmi od inni sacri, e che si canta nelle funzioni religiose; mottetto, cantiuncula sacra, motet.

Möti convulsiv, contrazione involontaria, violenta, irregolare e non permanente, e successivo allontanamento dei muscoli che servono all'ordinario movimento esterno; convulsione, convulsio, alternæ distensiones nervorum, convulsion, spasme, mouvement, convulsif.

Morry, occasione, motivo, impulso, materia, cagione, ratio que movet, incitamentum, caussa, origo, occasio, motus, impulsus, motif, occasion, cause, sujet, raison, impulsion. Motiv, t. di mus. idea primitiva e principale, seguita dal compositore di un pezzo di musica; motivo . . . . motif.

Morivà, dare il motivo di qualche atto od opinione, e dicesi principalmente delle sentenze de'magistrati; spiegare i motivi, rationes exponere, motiver. Motive, menzionare, mentovare, motivare, mentionem fucere, mentionem habere, memorare, nominare, commemorare mentionner, toucher une chose, en parler, en faire mention. Motive, dare un leggiero indizio di checchessia, dicendone qualche parola, accennare, far motto, toccare un motto, leviter attingere, memorare, toucher, donner quelque marque.

Möro, il trasferirsi di un corpo da un luogo ad un altro, moto, motus, mouve-

ment. Fè d'molo, far esercizio, passeggiare, deambulare, motare corpus, exercere corpus, faire des promenades, marcher, faire de l'exercice, se tenir en mouvement, di exercice. Moto, per motiv; V. Motiv. V. anche Moviment.

Motoren, motobin, modben, sost. che denota quantità di oggetti, di tempo, di luogo, d'ogni cosa, gran copia, gran quantità, molto, plurimum, plurimi, magna copia, beaucoup, grande quantité, grand nombre. A l'è motoben d'avèi riussì, non è poco, è un gran che l'avere riuscito, haud inane fuit id consequi, c'est beaucoup d'avoir réussi.

Motoben, modben, motobin, avv., molto, assai, grandemente, admodum, multum,

valde, beaucoup, abondamment.

Moron, quadrupede domestico erbivoro dimezzana grandezza, unico animale che ci somministri la lana , e la carne ed il latte di cui servono d'alimento all'uomo; e dicesi più particolarmente del maschio di detta specie; il maschio della pecora, montone, ariete, ovis, aries, mouton, bélier. Moton, chiamasi più comunemente il maschio adulto e castrato; montone castrato, castrone, vervex, aries castratus, mouton, bélier châtré. V. Bec, Pecora. Moton, sorta d'ariete a foggia di mazzeranga, che tirato in alto si lascia cader sopra i pali per affondarli, berta, castello, mazzapicchio, fistuca, sonnette, declic, mouton. Moton, agnèl, fig. uomo d'indole dolce, condiscendente, benigna, quieta; agnello, persona mansueta, mansuetus, lenis, mitis, mouton, homme doux.

Morone, che vende carne di castrato

. . . . . charcutier.

Motontt, agnèl, figlio della pecora, montone non ancora adulto nè castrato, agnello. agnellino, pecorino; agnus, agnellus, agneau.

Moroa, che muove, movitore, motore, motor, moteur, celui qui donne le monvement. Motòr, fig. colui che è la cagione principale, l'autore d'un fatte, d'un impresa, motore, autore, motor, auctor, concitator, moteur, auteur principal.

Motria, dicesi per ischerzo la faccia, 4 volto, mostaccio; che bela motria! che metria d'sunia! che bel cesso! che succia de scimia! egregie facies! quel beau museau quelle mine de singe! V. Mostàss.

Motura, l'atto di macinare, e la quantità di roba che si macina, macinatura, macinio, macinamento, macinata, molitura, mouture. Motura, il prezzo che si pagni al mugnajo in farina o in denaro per la

Morune, il prendere che fa il mugnajo una parte della materia macinata per mercede della sua opera, sbozzolare, molituræ mer-∡edem sumere, molitori portionem certam frumenti pro mercede molituræ præbere, nesurer la mouture, prendre ce qui est dû pour la mouture.

Movibil, o amovibil, che può esser mosso, che si può rimuovere, movibile, amovi-

bile, mobilis, mobile.

Moviment, il trasferirsi di un corpo o delle parti di lui da un luogo ad un altro; e talvolta anche la cosa stessa che si trasferisce, o che è cagione della traslazione; moto, motus, mouvement. Moviment (e non moto), il moto, l'agitazione delle cose incorporee, moto, movimento, commozione, motus, mouvement, commotion. Tuta la sità a l'è an moviment, an moto per arssèive 'l Sovran, tutta la città è in movimento per ricevere il Re, trepidat tota civitas ad excipiendum Regem, toute la ville est en mouvement pour recevoir le Roi. Desse gnun moviment riguard a un afè d'conseguenssa, non darsi alcun movimento intorno ad un affare d'importanza, non darsene briga, de re aliqua gravi nihil agere, nihil adniti , ne digitum quidem porrigere in rem aliquam, ne se donner nul mouvement sur une affaire importante. Osserve i moviment del nemis, spiare i movimenti del nemico, hostis itinera explorare, observer les mouvemens de l'ennemi. Moviment, turbolenza, sedizione, novità, tumulto, movimento, turbamenta, motus, troubles, mouvemens, tumultes. Moviment, t. di rettorica, l'eccitare le affezioni, il movimento degli affetti, affectuum concitatio, mouvement, les sigures propres à exciter les grandes passions. Moviment d'un arlògi, molla che la muovere un orologio, movimento d'un orinolo, occultum organum, motus, mouvement, ou mouvemens.

Morion, V. Moclon.

Maonses, pianta erbacea di cui sono tre pecie con frutti rotondi, e foglie alternate Sue a cuore, e simili a quelle dell'edera, ero più o meno rotonde secondo le specie, mao tutte un sepore acre ed amarissimo, e odore forte, e le foro radici servono a molti nedici; aristologia rotonda, o lunga, o dematide, aristolochia rotunda, longa, clemetis, aristoloche ronde, aristoloche longue, masine ou aristoloche clématite.

macinatura, molenda, pretium moliture, | cumulo, monte, ammasso, bica, batuffolo, cumulus, acervus, congeries, strues, cumulus, tas, amas, monceau. Muc d'sabia. monte di sabbia, congeries arenæ, amas de sable. Muc d'père, mora, muriccia, coagmentum lapidum, amas de pierres. Muc d'gent, mucchio di uomini, collectio hominum, foule, amas de gens, tas de personnes. Mug, o mugia d'fen, catasta di sieno, colmo di fieno, acervus, strues fæni, meule de foin, veillotte. Muc d'gran, mucchio, bica di frumento, mons frumenti, monceau de blé. A l'a i dnè a muc, a l'a na mugia, un mugio d'dnè, egli ha un tesoretto, una grande quantità di danari, apud illum acervi nummorum construuntur, effuse affluunt opes, l'argent est chez lui à tas. V. Macioca. A muc, a mucchii, acervatim, cumulatim, en tas, par monceaux. Fè mug, fè mugio, far bica, ammassare, accumulare, coacervare, aggerere, amasser, entasser, accumuler. Muc, per abbondanza, quantità, moltitudine, gran numero, copia, affluentia, abundantia, quantité, multitude, abondance.

Mucilagine, sostanza vegetale, viscosa, nutritiva senza sapore nè odore, solubile nell'acqua, simile quasi affatto alla gomma, e che si estrae da molte piante, e specialmente dai semi e dalle radici; mucilagine,

nucus, mucilage.

Mucilaginos, che ha mucilagine, mucilaginoso, mucosus, mucilagineux, visqueux.

Mucos, V. Viscos.

Muda, il rinnovamento delle penne che accade agli uccelli, il mudare, e il luogo ove si muda, muda, mudagione, defluvium, vernatio, pennarum mutatio, mue. Muda, ciò che si tiene in serbo per mutare, siano vesti, calze, giubbe, ed intendesi anche di un abito compito; muta, cambio, mutatio, vices, échange. Muda d'quatr, d'ses cavai, quattro o sei cavalli accoppiati per uso di trarre carrozza o simili, muta a quattro, muta a sei, quadrijuges, sejuges, attelage à quatre, à six chevaux.

MUDANDE, piccole brache o calzoni stretti di tela, che si portano di sotto, mutande,

subligaculum, calecons.

Mude, o mue, verb. att. canbie, e dicesi propriamente del cambiare alcuno di panni, di lenzuoli, ecc. mutare, cambiare, novas alicui vestes induere, changer quelqu'un d'habits, mudè, o muè, in s. n. dicesi degli uccelli quando rinnovano le penne, mudare, vernatione defungi, exuvias ponere, pennas mutare, renovare, muer. Muè, Muc, mug, mugia, o mugio, mucchio I dicesi del cervo quando rinnova le corna,

cornad amilitare methy town on but faire, nourelle, this wife of the state of the s

o mattoni sovrapposti tenza cemento, muro senza calcina, muro a secco, maceries, muras sine cates, muraille seche, muraille à pierres seches. Le muraja suita, fig. muraie a secro, far cosa poco dutevole, maceriem extruere, batir a sec, faire une chose qui ne durera pas. Fe muraja sinta , detto fig, per ischerzo, murare a secco, mangiare senza here, comedere at non bibere, manger sans

boire. V. past til aso, sotto Past. Murast, cingere di inura, muro claudere, ciorre, entothet de muralles. V. Marc.

Monaron, acci, di muraja, muro di al-tezza e grossezza oltre alle muraglie comuni, muraglione , muris allior el crassior , mu-

raille flaute et épaisée.

Must, muraje, annuiraje, commetter insieme sussi a mattoni colla calcina per far muri, mutare, wdiffeare i struere, batir, macoiner, construire. Mure, turare il vago d'una pirta, d'una finestra o simili con calvinh e mattoni o sassi, murare, miero chu-dere, obutrare, murer, condaptaer une porte etc. Mire, rinchiodere in un lungo donde non s'abbia, ad uscire; murare, muyo

claidere, fetthet de murs, murer. Mure, o madure, divenir maturo, V. Madure, Muset; dim. di mur, muro di poca aftera che serve ad appoggio, o per ritegno o per sedlle, o per fortezza della parcte maggiore cii sia addossato, muriccipolo, maggiore cii sia addossato, muricipolo, maggiore cii sia addossato, maggiore cii sia cii sia addossato, maggiore cii sia addossato, maggiore cii sia addossato cii sia add muretto, murello, fulcimen tapideum, la-tereum, petit mur, siège de matonnerie au pied il in mar. Muret pet Parapet in Suit

Muai cessar di vivore morire, mori, emori, obire, perire, interire, impurire, Muri, parlandosi dell'uomo, morire, trapassare, passare ad altra vita, mori, pita, fungi, e vita discedere, deceder, rendre Pesprit, trepasser. Un pent muri, dicesa Peprit, trepasser. Un peul muri, dicesi quando si chiede altrui uno scritto per testimonanza il un presilto, d'una promessa e similit e vale esser incerto se si vivra tanto per adempirvi, siamo inceris della vita e della morte incertum an vivenus, on ne salt qui meuri ni qui vit. Ch' peussa muri e feu fait lo, i veni muri, sa l'a vera che cc., maniere di giuramento vo morire, possa io morte se no fatto la tal cosa, perenni, disperenni, morian si id patravi, je veni mouri, que je ineure tout presentement si l'al fait la telle chose. Fe muri, privar di vita, uccidere, morte afficere, seprivar di vita, uccidere, morte afficere, ne-cidere, necare, laire mourir, donner la Music, musarola, o gabitul, rete roton-mort, tuer. Fe mori, grustigiare, V. Re da di corde, stromento che i mulattici at-

declivem murum strucre murum proclinare, passe [t. 1. pag. 3254] Muri ansime na taluter. Muraja suita, muro fatto di pietre cosa, aver un vecmente desiderio di checechessia, morirno di voglia, ardere, flagrare incredibili cupidiate, contabescere, angi supidiate, mouris d'envie, désirer passionnement, convoiter. Muri d'addia, d'dispèt ec., vale essère ficramente da si latte passioni pariette e comment de la latte. passioni agitato e commosso, morir di rebbia di sdegno, angi, excruciari, conta-bescère, torqueri, languere, perire, necari, mourir de rage, de deuit, de colère. Muri d' fam, d' se, d'seugn, d' freid, fig. aver gran hisogno di cibo, di hovanda, di ripono, di riscaldarsi, morir di fame, di sete, di sonno, di freddo, incdia, siti, somno, frigore languere, perire, mourir de laim, de soit, de sommeil, de froid, souffrir le faim, la soif, avoir bien faim, bien soif etc. Mor d' fam, d' necessita, essere in estrema miseria, morir di fame, summa in paupertate esse, mourir de besoin. Muri, parlandosi di piante, morire, alidirsi, disseccarsi, inaridire, deficera, arescere, se técher, mourir. Muri, metal, mancare. cessare a poco a poco, consumare, estinguersi, deficere prezingui, mouris, s'éleise

dre , manquer. 1 ovi- (simbra, trasre il suo nome dalla Moriana)..... fromage fort.

fromage fort.

Micsanora; V. Miceel,

Muscapen, v. fr. uomo lexioso, che alletta di seguir le mode d'esser vestito al mighor, gusto, e profumato, mulletto, divettipo, zerbino, profumino, cacaribetto, attilata, venustulus, poupin, muguet, muscadia, Musca , V. Nusch.

Muscis, add. meschino, sconcio, gratto, carso, stentato, miscro, spilorcio, sordiliu, pareus, præpareus, inconcinnus, inc decorus, mesquin.

Mugus, avv. da muscis, meschinamento, carsamente,, sordidamente, miseramente, parce, hvare, sordide, misere, mesquinement.

Muscou, parti carnose, fibross ed estremamente contrattili, che vestono le membra ed il tronco, ed alcuni visceri del corpo di, un animale, l'organo del moto, muscole, musculus, torus, muscle.

Muscovos, agg. di corpo che ha molti muscoli, o che ha molte forza in qui; me-

scoloso musculosus, torosus, musculeux.

Muse, pensare, riflettere, cogitare, aumadvertere, meditari, penser, réfléchierêver. Muse, per amuse, V.

a chief a stille a

tactino al copò dei mull con entre strame i për pascerli; gabbia, fiscella, cage, mo-reau. Musel, graticola rotonda di vinchii di ferro, o di cuojo che si mette al muso dei cami, o di altri ardinali, acciò non mor-demo, o non pliscolino, frenello, muso-licia, fiscella, musellore. Fè l'imasèi, star pensoso, fair castelli in aria, stair topra pensoso, plantare una vigad, mania me-ditari, in aere piscari, faire des chateaux en Espagne, réver.

Musico, raccolta ordinata d'oggetti d'antichitif, di belle arti, di storia naturale, a d'altre rarità della natura o dell' industria umara; e si da lo stesso nome al luogo dove tale raccolta è collocata, galleria, museo, pinacotheca; cabinet, collection de choses

rares, muséum, musée.

Mustr, museto, bel museto, dim. di muso nel signif. scherzevole di viso, volto di piccole proporzioni, c piuttosto bello, visetto, bel mostaccino, musino, vulticulus,

petit visage, joli museau.

Morica, arte di producre, modulare e concertare i suoni in modo gradevole all'orecchio, ed espressivo per l'animit; urte che diventa scienta afforche sale ad indagare le proporzioni e le ragioni delle combinazioni de suoni, ed i principii secondo i quali queste movono i nostri affetti; musica, musica, musique. Musich antabili; musica di gat, dicesi per ischerzo di una cattiva musica musica arrabbiata, musica da gatti, frastaouo; strepitit, fragor confusus, vociferatio, charivari, munque de chats, mauvaise inusique. Fè d'musica, esoguire qualche perso «li musica col tuono o col canto; musicare, annisiere concentus edere, faire de la musique. Musica, fig. suono confuso di voci che altercano, gridano, minacciano, contrasto, contesa, contentio, altercatio, querelle, dispute, debat. Musica, fig. Roso di pianto di gemiti , di singulti, pisgnisteo , ploratus, Lescius, fletus, pleurs, gémissemens. Musica, compagnia di persone che professano la musica, e sono destinate a suonare insiethe in nama chiesa, alla testa d'un reggimento, è sismili ; i musici , musicorum cutur , la mu-

Mosscarr, musich, che sa ed esercita la ana unica; munico, musicus, musicien. Musich alfacesi anche per ischerzo in m. b. a chi è constato, menno, evirutar, châtré.

Muso, moro, propr. la testa del cane dagli occhi all'estremità delle labbra, e dicesi a wache di altri animali, muso, ceffo, rostrum, Pactur, museau, bejoue. Per similandine

dicen anche al viso dell'uomo, ma per ischerpo, o per ischerro, muso, grifo, rictus, facles , museau, visago. Muso del can, cello del caue, rostrum, ricus, museu, mulle.
Muso del porte, grifo, grugno , rostrum, grifo, museu de cochen, hajoue. Pè'l muso, fè'l moro, si dice, di chi fa del ritroso, o dello sdegitoso, far cello far bratto cello, lar muso, contrabere frontem, naso suspendere adujeco, fuire la moue De del muso faire la grimace, grimacer. Dè del muso o del moro per tèra, dar del cesto in terra, vultu procumbere, tomben sur le visage.
Mustica, specie di fornello, fornacula,

tlibanus ad stillandum, fourneau.

Mur, sost, ed add. colui che nou può parlare perche privo degli organi della perche, o che non parla per essere sordo dal mascimento; e dicesi per, ischerzo, di chi non.

vaole parlare; muto, mutolo, mutus, muet.
Mur, add. V. Mul sost, Mul, agg. per simil, de suoni che non sono chiari, iperti, che sono produnciati nella gola, quo senisoin'd.

Mura sost. adoprato nella ininiara avverbiale a la mula, in modo millo, nuntescendo, muet en muet. Grughe a la meta, V. Per e dispar. Gughe à la muta, tacere ostinantamente per dispetto, star muto, summutire, anmutolire, obmutescere, faire le muet.

MUTABLE, V. Fariabil.

Mutasion, cambiamento, mutazione, varanone, mulatio, immulatio, implenou,, changement, variation.

Moressa, stato di chi è muto, mutezza,

utatilazione, mutilamento, auputazione, amputatio, abscissio, mutilation, retranchement amoutation.

Muries, troncare un membro del corpo, animale, o d'una statua; e fig. una parte di un libro, e simili; mozzare, mutilare, mutilare , mutiler. Mutile , detto assolutamente s'intende molte volte per l'amputazione delle parti genitali; mutilare, castrare, evirare, châtrer, mutiler.

Murint, ostingto, caparbio, dispettoso, protervo, provano, pertinax, pugnax, pervicate , mutin. Mutin , pensoso , taciturne , musone, faciaurus, tectus, arcanus, cogi-

tabundus, sombre, réveur.

MUTINAMENT, O amutinament, sollovazione di saldati, o del popolo, ammutinamento, seditio militum, conspiratio, tumultus, unatinerie, révolte, sédition.

384 mones . sumate Merinala, ostinazione, caparbica, per gianta la portinazione poinistrate, municipie. in Murumus, ametinesis; sollerarsi contro Pautersia legittimo, ricusarle ostinatamente ub-bidienza, ammutuarsia, policearsia a dice defiore, seditionem facere durbes sacere, se mu-tionen, se ponten à la softitione, Mutififse, se na continguia "L'ostavani, de fauciulli, contro la polonia de loro, supuliore suzzarsi, incaponira indignati sobdurare animum, se muliper houseux, demoures over up prid de ner, m aron un pull de na Aze, sanotine teuno in faccia, incettargli la falsific di ciò the sustencess, costonderlo, mento ne die-Long as made for com make sinced, be no fourm arguire, put com almus mentere,

North year at, o sails, brightful culta conto the congrunterente si cambia in Mr., riprensione, e cen mede sambato, masta, edit.

Topola, repiera, reds, camouflet rebute.

The new reds, camouflet rebute.

The new reds, camouflet rebute.

semplicemente sei.

N', seguito da apostrofo tiene riogo dell'avticolo iin', iina , quando precedono an violne coninciante da vocale: un, und, qualqui, un. Nom, un uomo, homio qualqui, un lionime: Navia, un ape, apes, ilhe ifficille. N', seguito da apostrolo tiene plute llabgo d'un, ed una add, o tioni numerici dell'unità, uno, unus, un: u fera much nome dor fomne, eravi un uomio solo d'une don ne, ilmus foi vier teterat dua vero fichina. il n'y avait qu'un homme et deux lenthes a I a mach n'aquila ant soé urme; nella sus impresa sta un'aquilla soin, 'm 'mstittible unam tantum aquiliam fert'a il illi qu'in aigle dans ses armoiries.

pasalmente, è lo stesso articolo di alldicitti d numerale inscolino un privo dell'ur infinale. perche così, adoptato sovente nella problimita quando è segund da un'mome the tomincia per consonante, ed è preceduto da un'ma the cale: un, uno, quidam, utius; un. "" "in poch-valu, e an maltartuffe;"hpnie hiquam est, c'est ud vaurien. A na ciama 'h stild, ne vuole un soldo, stillitum ihitin bro pretio rogat, il on vent and ili. The bill

"Merild, add." recipe ofth, scannie ofe, the dio, multus, dittuel, reciproque?

servendösene, e'st terattisce id equivalente mutilo, manifili, pret d'arient, pret d'arient, pret d'arient, pret d'arient, pret d'arient, pret mutilo predicti d'ariente mutilo predicti d'ariente de mutilo predicti d'ariente d' prunter. De a bluid, dare in pretion, and medition prefer to a to a last to and a set succession brougho, non macepearles, para an par brown I ma a me fo write no please the hatel ab state etg of, it don't read of cus pur it avon as bach in mal. Si northendern infend in , dementer , onfordre, the questa rote, occurredo collocada dopo an victor congrunting the structural in Mark

decimaterra lettera dell'alfabeto più montese decima delle colisonanti, e conmonaute liquida, di subno l'inflie alla M.
Questa lettera semplice o raddopplina leia montese, decima delle colisonanti, e conmonaute liquida, di subno l'inflie alla M.
Questa lettera semplice o raddopplina leia
liago d'un nome proprio che l'ignota, o
non si vuol nominare scrivendo invete N'odi
non scrivento e tento della parada n'odi scrivento e si vuol nomina della scrivento e si seguro di scrivento e seguro di scrivent da min, consomitie inducate hierothe funti Papostrofio e de atribia nul pronome che de precele: in obale provin l'accionance de atribia l'accionance de atribia. Vol forte ? non ne nor alligità ? ne nota aunez vous pas? Quando phi union il precis ditte du ulub pridnome ad user si la precetiere Papestrofo Noprohumiandele come in breite primit'ant e vitato to N deve interi da mits ? ne souponisations pass? ( France Me? with the contraction of the properties of the contraction of the contr

"nasimente" (firment) nego "della preposizione illi efe di privir dell'a initiale, quando segon tila vocale i introdente , illi ("filan, est, dang," I son'dadd in quasar eastell, uni permi in pinzza castello, in fortute castri profesta surregallat kur la place du châtent. Quantio thucken preporisione witternpages have measure colfacticolo, minhdosh unt in vice de ad contrat adopters per sincope for judence de de sa "Wingle "hit un behity vinggit in mir colunc skryoge consisse une-maller Worth THE CHEST SMOOTHER BUTTERS OF THE BOTTON

Nii; particella relativa o pronome in ca génitivo od villativo a cui, se è seguita des Hittoffe à mail y literate productet prédérates durab

disloi da leia ecc. cius allius ab illo ab rincagnato, ricagnato, ricagnato, resimus) silo, illa cic. en, de cela, de lui ecc. d'ha sa caniis, bisogno, non mihi opus est, je n'en ai pas besoun. I na veiii pi aveje ne piasi ne despiasì , non voglio più avere da lui ni pincere ne disgusto, nequeo exinde quill boni vel mali per eum mihi subeat, je ne veux plus en avoir ni bien ni mal. Si noti the questa voce, occorrendo collocarlo dopo un verbo congiuntamente si cambia in Ne; Yedi.

NA, avv., bene, via, benissimo, così si for all bone being a city in the collection of the city of the collection of the city of t maliera l'incriate : 2444 a quadam a pine. L'è weredu der found bisself mus Hobus muliel. gundam pertrandition in Ju Passa, unti Helining. Solventer of the control of the cont parus o eduna minuNa sola na saliva sicila, pato, sotto, maligna, stella, najus, majevolente ranio, diis inatus patus el genio sinistro, nú was une matheursuse, stoller of don to more Risio para sonto dogo la morta di suo padre, postlemines, postbuma nue après la most de pen per naturale disposizione, accoucio, atto, ner in arme, insta open de lettere, per le beaus, pour les grues. Ben 143, age di persone, di civil oppulazione, e liene educata, moribus, benguinstitutus, hier vé.

Nations dicesi di Supriullo, phe mai non si Kerma, e sempre aprocaçei, di far qualche tanale, nabisso, listulo, lacienale, efficeris olution, dishletan, direct .

willie, she the il neso schieggisto, campro

honteux, demeurer avec un pied de nez, en avoir un pied de nez. Nace, smentire, alcuno in faccia, mostrargli la falsità di ciò the sosteneva, confonderlo, mendacii aliquem arguere, pudorem alicui incutere, raborem infundere, démentir, confondre.

NACIA, nacia, o nasa, negativa data con riprensione; e con medo sgarbato, nasata, repulsa, repulsa, refus, camoullet, rebut-fude. Piè na nasà, avèi na nacià, restè nagià, V. Nage, Naciù, per mortificassion V. Nata, giapa del cul manica, nates, fesse.

Nata la fama di tun, immergere e la scare per alcuni giorni immersi sell'acqua la canapa od il lino per poterne separate il tiglio dal l'usto, inacerare, annacquare la campa, il lino macerare entollire, aqua dilurre, temperare tremper rouir le chanyte, ou le lin, le mettre au rutor du routoir.

Navon, nevor, nasor o gorgh, fossi piena d'acqua, dova si macera il lino to la canapa, maceratoio, macero, lacuna, rou-

canapa maceratojo macero lacuna, rou-

toir gutoir mare, Names, anaguora, sost, maic amante, vaso, drudo, anisque, amaros amoroso, vaso, drudo, anisque, aniant, amoureux, galant. Namora, annamora, femin, amante, innamorata, amica, bella, anusia, doni-

Assort, aunamore inamore, part. V. Verbo Auamore union o donna che non

hauno la minima naturale ordinaria grandezza nano , nanerottolo, nanerello, cazzatello, caramogio , nana, cazzatella, punilo , nanus, agag, pain, hambouche, aubot, courte-

bott , nalotte naine, tina piante o frutta mostruosi per piccolezza, nano, nanus, nain. Ilaza, voce usata delle balle, quando pel culture, o dinnare i bambini vogiono larli addormentare dicendo hina nana, nanna, lallus, dodo, Fé nana, lar la vanna, lallure, laire dodo, Fé nana, andè a nana, dormire, andar a dormire, dormire, petere cubitum, dormir , se concher.

mezzana finezza, e naturalmente colorata in giallo rossigno, che prese il nome dalla città ove da principio fu fabbricatà, nanchino v. dell'uso . . . nankin. Nanchin, colone proprio della stoffa così chiamata, /e che ha per base la ruggine di ferro con un minimo di garanza; nanchino, anchina ... nankin.

NANT, specie di cingallegra, V. Cassalaso, Tupinet.

NAPEL, planta vivace del genere degli aconiti con radice grossa come un dito, a forn ma di navone, coltivata nei giardini pei belli ed eleganti suoi fiori, ma il sugo di cui è mortifero a chi l'inghiotte, oil alum no estremamente nocivo, nappello, acopitumnapellus, napela

NAPIA, napion, papola, naso; grosso, e deforme, nasaccio,, nasone, masorre, in-

manis nasies, gros nez, vilgin nez. Napóra, ripieno di terra col quale i contadini colmano i fossi quando dalla, strada devono col carro introdursi nei loro fondi, e che tolgono poi all'autunno per lo sgorgo delle acque ... lexés. Napola , grosso e deforme naso, V. Napia.

NAPOLITANA, t. del giuoco di biscia e di alcuni altri, e dicesi del giuoco di colui che ha tre carte simili a quella che di voltata; cricca propositi del compositiono di colui compositiono della compositiono di colui compositiono di colui compositiono di colui compositiono della columna di column

rativa, racconto nagrativa, narration, nur-

relation, municipal and pinedio od agg. di rimedio che, mitiga, la sensibilità a calma, i dolori, e induce it squip ; soppidero narporosits a rigraphicus, parcolique, soporific, que, assoupissant, soporifice, soporifice, 10

contare, parraremenderune, exponere parrer Manter, raccontar, retracer, faire un recit. Nart fatto a puntin com a l'è sur cess, riferire partitamente una cosa com è succeduta affine di danne esatta notizia altrui, rem omnen ordine narrare, narrer un fait, et dire de point co point comme

la chose s'est passee.

Nants, doppie menta esterno del naso di
cui si giova la respirazione, e nelle interne
pareti del quale sta particolarmente il senso dell'oblatto; nare, pari, narice, narici nares, narine, les narines, (e parlandosi) di bestie, anche) naseaux.

Nansis, piccola pianta perenne che nasce, da bulbo, con poehe foglie piane e lunghe, appiattare, nascondere, occultare, alsconde-

" 7P" NANCHIN, od anchiqu, tela di cotone di un gambo solo e liscio, che porta molti belli ed odorosi fiori hignelii o gialli o forma discampana; ed havvene più, varietà; tazzetta, narciso, narcissus, narcisse. Narsiv salvai, specie, di narcisa che cresce ne boschi con grossa radice bulbosa, fuglie lungue e. sottili, ed un solo fiore giallo seusa odores harciso compestre, narcissus compestris, narcissus pseudo-nuncissus , marcisse des bois, jeannette des hois, porion, campanille.

Nas, parte della faccia dell'uomo e dei quadrupedi, (più o meno proeminente, o che essendo attraversata da due narici è organo di respirazione e serve all'odorato, naso, hasus, pez. Nas gnech, neso schiactinto; naşus fimus, nez épaténulas largh, nasass, pasq di larghe narici, nasaccio, nasas patulus, nez évasé. Nas fait a pongola, neso bitorzoluto, moccolo, nasus tuberosus, nen bourgeonné. Nas aquilin, naso aquilino, adunco, a similitudine del becco dell'aquila, nasus aquilinus, aduncus nasus, nez aquilin. Nas volta ansi , naso voltato in su, naso arricciato, nasus crispans, nes retrousse. Nas pien, a l'a 'l nas pien, nuso moccieso, il naso gli cola, pendet illi stiria, nares mucosæ, nez morveux. Nas dl'elefant, proboscide, probascis, proboscide, trompe de l'éléphant. Sul nas, sul so nas, fig. in sun presenza, in burba, alla barba, coriani, au nez. Apeje bon nas, aver il senso dell'udorato squisito; aver buon naso, acrem 'naribus esse, être de haut nez, avoir hon nez: Aveje bon nas, essere sagace, prevedere le dose, aver buon occliio, emunicie naris esse, avoir bon nez. Dè del nas dare, dar dove si dà al bossolo delle spezierie, podici nasum intrudere, donner du nez au cul. Sofficese 'l nas, nettarsi il naso, soffiarsi il naso, iquiungere nares, nuico nares expurgare, se NARE MARCONTARE MARTARE, rifering, ridired choucher. De dle ghighe sul nas, dar dei boffetti sul naso, unguem argutum in nasum infligere, nasarder. Fiche'l nas da per tut, voler prender parte ad ogni cosa, sapere ogni cosa , impigliarsi in ogni cosa , ogni cencio vuol entrar in bucato, se immiscere cuisis negotio, fourrer son nez par tout, le petit morveux gen vaut mêler. Reste con na branca d'nas, reste nacia, V. Nace. De aut. l nas, dicesi di una cosa dispincevole che si comprende sebbene tenuta occulta, dare nel naso, percellere, frupper, éveiller l'attention. Butè sul nas, bute sul mostass, V. Butè.

NASA, V. Nacid.

NASCONDE, v. sottrarre dalla vista altrui.

Muratan, la moglie del mugnajo, o donna

maja , molitria , mennière.

Munner, dim. di muliu, piccolo molino, muliuello, pastrilla, petit moulin. Fè '? muliuet, V. Fè (Tom. I. pag. 323). Muliuet, applinet, sorta di giuoco, V. Molinet. Muliuet, aggiramento circolare che fa l'acqua in ac stessa in alcuni lunghi dei fiumi, o de'stagni, ritroso, rigiro, vortice, morter, tournant de l'eau.

Musion, emulsion, preparazione farmacentica liquida, di apparenza lattiginosa, preparata stemprando semi olegsi e mucilaginosi nell'acqua e con zucchero, emulsione,

amulsio, emulsion.

Mutta, v. lat., pena pecuniaria, amamenda, malta, multa, mulcia, amende, mulcie.

Murit, condamnere ad una pena pecuniaria, a pagare una multa, multare, imporre una multa, un'ammenda, multam alicui irrogare, multam facere glicui, multer, amender, condamner à payer une amende.

Meurireigamon, multiplicator, multipliche

V. Moltiplicassion ec.

Munia, cadavere d'uomo o d'animale essiento ed imbalsamato per conservarlo intiero
ed incorruttibile, coma fu in uso presso gli
Egiziani; mammia, medicatum corpus, mumia, corpus differtum odoribus, momie,
corps embaumé. Munia, o munia natural,
diconsi pure i corpi umani o d'animali sepolti ed aniccati sotto le arene della Lihia o
che si conservarono intatti e duri per freddo,
ed altra cagione naturale; mummia, corpus
expiccatum, momie, mumie, momie naturelle. Mamia, per similit, si dice in scherzo
d'uomo brutto e secco, mummia, cadaver
expiccatum, momie.

Muni, fornire il necessario per la conservazione o la difesa, guernire, munire, instruere, munir, fournir le nécessaire, garnir. Munisse, munirsi, ripararsi, provvedersi, guernirsi, se instruere, se munire, se

munir, se gagnir, se pourvoir.

Musicipit, agg. di legge particolare a qualche paese o provincia, e di un magistrato rappresentante la città ove risiede, municipale, municipale.

Municipalità, nome adoprato alcun tempo presso di noi per designare il corpo degli amministratori de'comuni, magistrato unumicipale, municipalità, municipium, municipalità, corps municipal.

Tom. II.

Munitricunasa, liberalità somma; munifi-

cenm, munificentia, munificence.

Munission, le cose necessarie al vitto dei soldati ed al servisio delle armi da fuoco; munizione, provvisione da guerra e da hocca, res in bello absumende, munition. Munission da guèra, in particulare dicesi la polveçe ed il piòmbò, con che si caricano archibugi, hombarde, tamboni, ecc. munizione da guerra. ... munition de guerre. Munission da boca, provvisione pel vivere de soldati, munizione, bellica amona, cibaria, munition de bouche, provisions, vivres. Munission da cassa, munizione di caccia, polvere da achioppo ... poudre à giboyer. Manission, o pan da munission, pane di munizione, panis castrensis, pain de munition.

Munssione, t. milit. distributore di munizioni, o viveri si spidati, munizioniere . . . . munitionnalre, fournisseur.

Mua, sost. muraglia, muro, V. Mucaja.

Mun, add. V. Madur.

MURADOR, che esercita l'arte del murare, muratore, structor camentarius, maçon. Pich-

muradòr , V. Pich.

Muraja, sassi o mattoni consunessi con calcina l'uno sopra l'altro ordinatamente, per chiudere o coprire qualche spasio, muro, muraglia , murus , paries , nur , muraille. Muraja meistra, uno dei muri principali dell'edificio, muraglia maestra, murus princeps, gros mur. Muraja nen meistra, muro di spartimento, parete . . . . mur de re-lend, mur dans œuvre. Muraja divisoria, muro che divide due possessioni appartenenti a proprietarii diversi, e si presume comune ad entrambi, muro divisorio . . . . mur mitoyen. Muraja a schina d'aso, sommità d'un muro che forma un capo di due faccie inclinate l'una verso l'altra, e terminanti in punta, muro a cresta, muro a dorso d'asino .... muraille chaperonnée , le haut d'une muraille de clôture fait en forme de toit. Muraja dla cavrid, muro che termina in punta, e regge il colmo del tetto . . . . pignon. Muraja d'cinta, muro che non forma edificio ma rinserra soltanto una parte di terreno, un giardino, o simili, muro di cinta, integerrinus paries, clôture, mur de clôture. Muraje dna sità, mura, ma-nia, remparts, boulevards, bastion. Muraja faita a scarpa, muro a pendio, muro a scarpa, nurus acclivis, muraille à talus, mur bâti, telle sorte que de haut en bas il aille toujours en s'épaississant. Fe na muraja a scarpa, alzar un muro a scarpa,

and inoco il siorno di distales lama di Mar il montresso di qualle qualità mo di Jushan percupater, a alla mella per persula mella per persula di della con persula della con persula di della c ה אוניים באוואנים שלביו של ואיניים ובאינים האוניים באוואנים באווא ामित्रकार होते हेस्स काम स्वापन का अन्य का स्वापन का अन्य होता ।

outer an entire of the particular particular the the in channa sade de più mechindi, matura illa ell-spragging in the iggine and a property diese impelie maden naturd ismades patura. Mari tue in the rather internation of an adult of the to facers advenuente at propagante, partino a bellaco numendie ellercar optima. Praque o bellero nume, discullarer southers of nature, delle cose, probabile, naturely fuelle secondaries, manuale fuelle secondaries, manuale fuelle secondaries, sapora, photodaries, capital specialistic secondaries, naturely probable substitution, sapora, photodaries, capitalistic secondaries, sapora, photodaries, capitalistic secondaries, sapora, probable secondaries, sapora, constitution, sapora, s

and the property of the proper

the che sembragon dipendere dalla di financia di finan will bon, uomo di naturale alluno home carmiers being ferrequity radia a a langest , huminally officially appears.

Out-office of the Description of practice of practice of practice of the property of the practice of the practi Address activities continued in institute in the same constant actional particles and actional part

naturalité, le matimalisse durs du oni partire de materiale de materia inatorale individual procession of the processio navigabet, omitien de la company de la compa and a state of the control of the co douner de description in the sure board in the construction of the sure of the construction of dolo sulfacqua unith sulfondat unit quot que unit di unitariamento de di unitariamento di unitari

with the matterna the een and fuscion de tro

he prenome personale adoperato noltanto dapo, ili,/rerbo/intedaogativo/ed unita-ad esco serve perode primacoperagna unitable setto i cgo , ije; perolo oprima persola placalo , mei nos, mous deiper la derra portuna plumale eark resse millio millio di ibrgialito e Madreotinionio? de terrolissonos é abtenvences on ablevis estables. sto il alqueste allero automon nomili l'indenenz finalments and important discherents? temderic surind Million amount nounce to the control of the party izemp, izequiodi binoganoige ficitequoli ile illipse forestierial accodunt hospites hanrivent-ile quin es etrangers? Nordopobil.mezborsenzarineer regessiones ed-unitoral escopreered per pronome person. della prima personary furale neliterzono quartanitaso preside il ve o mprisvens i pridonquid lo in mention, an endrav faktora in mans, moust Fond uta gracteia, faceure andi, fateci, questo fa bbe, indicateci partice, hand nobis, gratiantedeprecumur; sine un agamus, faites mons languace de nous laises pareir. We server aniche hellor stusse model per pronome milativo e persona bissea già accemnata di lai, mireidit nert spart earlierte, dertut. discolational I. behilled were strucke in noming . noglio-più super-ultrog baill amplias de de es audiant je njem venu pluvicustiklye parlet. section of parado, maro, telepolitical el-... Mole particularly cher serve for maniera d' interrogarentie vero deferse mosidane description ng?!.n'est-ce:pus?!n'est-il:pus:vraft! done? Cosi, austraina intodsi al-untermetri victime agitur? est-on donc sincil que l'on traite? Bloupa verane che 'l tule l'è un galantom? mon è vara chrysche il ante d un galantitimo? nonne vir probus est iste timestil pas Trais que le tel ser un geland de mine qu'

. Phily or the particella inchutive for congran-भाषां अधिक के प्रमाणक विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के कि विकास के कि कि कि कि कि कि कि क madgia and alder, Anecredit the biblis, 197 ne bois uns unsunstange:-New delt new brusch !! !di ments supere, hilled ; subtilitely inductions. aigre-doux. Ne pi-tile-men, ne thunke meni molnie Mel fot relius 1934, walla raffatto, middle, the advoid might problem out sembre stemps obtain a company tout, parsie and inclinion parsies of a roll

ed ester vapori acquesti sparsi un victuation della terra che intorbiffatto la respettita

Nentan, 'nebiasta acer: & Wegg. di nebia ovvers 'nebbik alta" e "sollevata da" terra". nebbione, nebbionaccio, densa intellitti brouillard épais.

-inspired:, dime di valuis, nebplette, parus nebida, petit brouillard, petit nwagening in -i. Numatir useonta; di uva y ciki vino. ....... -11 Neoldsy publicisal, pieno di nebhia 1916bulance, plein deshepublish solecure min

NECESSARIAL BOST I (19) Cho : 2 , 20 ) ASTROLE I PRE wineras, ili hisoguegole pail mecessarigatil Tifto, vistus gland satistostu la mécassoira, Nacassari, cesso, latrina, latrina, farios, priva militation Nocessani super ilo stanzina, slove è diverse ; necessario y forios , gardarobel in

Necessary add, sho è indispensabile name-,cossario j. necessarius j. nécessaire . (11) mil/1 "Africasev beumming ingit docessits" ("Indicatedial.

non curations piccommingency in the strategies of the strategies Necessità, estremo bisogno che violente noteseità : uneres sittos ., mécessitá 31 / 1889in / Pe all mosenite in the processor of the control of the tengono dimmano, dan na manamana tengan mecest sità ciò che per altro non farebbesia codess al tempo ; . farte della , meccanità vistà na Em-Perceptal in the service of the serv préchanté vertuis Nécestaimons a lages discu dell farsi lecito peninecessità ciò che per leggenévillocite ula necessità unna ba legge de cessitant feriis cavet a hécessité n'a pourtoile loi. Necessità y miseria un potertà estreme, angustien, tinopizquirécasité je dernier besoin. Lucimonssita na fin findie cost 41 necessità gran icose insagna y rievessità contringe adult perare - bisognine la trottar la necchie. versitas cacuit ingenium quila daire chassoile loup rivers du bois, met , the nit a nut out ... Necessith, mettere in necessith, aforme, violentare, necessitare, cogere, adstringere, "Nacessrtos"; che è in necessità , bisogueso, nesessitoso ; inops, peneria oppressus, pour per , egenus , pauvre , indigent , mécessiteus. White, intalineories, comments, idiaguatato, ingrognato, offeso ; mesto, tristis , lurbales, mester i irahu ; indignatus ptriste.; sombre, no, ademissina a posse house of the plus bouter degoute, factie. Tenp nech, temp -nemogrecelline hebidesium, consciumin, hemps

Negativ, che ha form di negare, che Name of the property of the party of the par integarts, Regulticular, negutific commercial

acqua pronder bakhano affilianto della prophedula della dell Medianti, Al negatione pregntism, district, negare planegure, inficiari, mit, Fieldser! "A highly of the will as o come bamble diffin diedi the blift non whole confessore com

l'clie si abbien fatta benehib sian manifesta,

districted and the second of t bisogno, non mihi opus est, je n'en ai pas besom. I na veiu pl aveje ne piasl ne despiasi, non voglio più avere da lui ni piacere ne disgusto, nequeo exinde quill boni vel mali per eum mihi subeat, je ne veux plus en avoir ni bien ni mal. Si nort che questa voce, occorrendo collocarla dopo un verbo congiuntamente si cambia in Ne; Vedi.

NA, avv., bene, via, benissimo, così si facein 31,50th sip. Burg. appon, patient, 32,50ifeet, fac. affer affer ben 41, bigg, a.out, 5,6th égal, poit , ii de boane heure 2 (11) ur ... (11) de une colle : mart, semme abbrejato de une collecte. L'animale : mus querdon : une ... (1) museyn 74 Januar, passo, una donna, mulier -2744 "Bartichiol' befinished 'statica stein', again's communicial communication's communication's description's d maturia editura ministra. sota ma sutiva sigila. anto, sotto, maligna, stella, natus majevolento eas une matheurous stoile of don to neurt office, pure y nato dopo la morte di suo padre, -martinique, postinues and apres is mort de the per naturale despessions, actingio, atto, maturellement deposé Na, pgr. le siensse, chet if arme i teate sport de lettere, per le

morebus, inbengueratstutus, bien vé. Nasist, directi da fanciullo plue mai non si ferms, a sempre aprocaços de far qualche male, nabisto, fistulo, facionde, effrenis, data . dishletan ....

m unto, in liber on liberalis un imbuly, bonis

samme - laterne pila arma matus ... pé, ppur les lutres, pour les armes, leu na, age, di

unificant of the silential adjusting the countries of

rincagnato, ricagnato, simus, resimus; silo, cantilis; c

beffire altano hella sperma di conseguire negare alcano nella persona di consegure alcuna cistà i sillifere uliquem, convers de honte jonet quelqu'un. Restimacid, resti chi' ila branca a' time, più ma nacid, o na nacid, rimineri colle belle di cosa spersta è non consegure; riminerel con un palmo di misti "con tanto di misti di misti di misti con un palmo di misti "con tanto di misti di mist vertien com rubbre Williter , hvoir un reins lionteux, demeurer avec un pied de nez, en avoir un pied de nes. Nace, smentire alcuno in faccia, mostrargli la falsità di ciò the sosteneva, confouderlo, mendacii aliquem arguere, pudorem alicui incutere, ruborem infundere, démentir, confondre.

NACIA, nacià, o nasa, negativa data con riprensione, e con modo sgarbate, nasata, repulsa, repulsa, refus, camouslet, rebol-sade. Piè na nassì, avèi na nacià, resuè ngcia, V. Nace, Nacia, per mortificassion V.

Aux, ciapa del cul matica, nates, fesse.

Nurt la cauna i l'un, innuergera e la sciare per alcuni giorni immersi nell'acqua la canapa od il ino per poterne separapa il tiglio dal l'usto, macerare, annacquare la campa, il lino, macerare e emollire, aqua dituere, temperare tremper rouir le chanvre, og le lin, le mettre au retoir, ain routoir.
Naivon, nejvor, nasor, o gorgh, fossa piena d'acqua, dova si macera il lino o la canapa, maceratoio, macero, lacuta, routoir, rutoir, mare.

toit, rutoir, mare Namosă, annamord, sost, masc amante, innamorato, amico, amadore amoroso, 13go, drudo, amicous, amant, amoureux, galant, Namora, appaniora, femus amante, innamorata, appres, bella, amasta, domina, amante, malifesse. Namona, aquamora ingmora, part.

il serbo luamare uniono o donna che non hamo la minima naturale ordinaria granderza , nano , nanerottulo, nanerello, cazzatello, caramogio, nana, cazzatella, pumilo, nanus, agna, nam, hambouche, nabot, courte-

bott, naliotic, name, Nax, agg. di, animali o piante o frutta mostruosi per piecolezza, nano, nanus, nain.

(Sana, voce vsata dalle balle, quando pel cullare o pinnare) bambini vogliobo farli addormentare dicendo ning nana, nana, lallur, dodo, Fè nana, far la nanna, lallure, laire dodo, Fè, nana, andè a nana, dormire, andar a dormire, dormire, petere cubitam, gormir 182 concher. cubiques, docuir 21 80 . cosse

ભારત પાસના જાતા કરવાના કે માના કરવાના માત્ર કરવાના માત્ર કરવાના મુખ્ય તેને માત્ર કરવાના માત્ર કરા માત્ ditthit! fittle affatto !"Gea 2 http://punthiblini?" he diet one , Carring Rainop Barto de Ballin todinic New Philiry When warms Jun 1911 and the Hen Hallite. With populati, a warth motor. in niun conto, nullo prorsus Moto, ten aucune facon. Yen dip, nemplo matta pià, nint diale la man au destis. WEND SO STATE OF THE LEASE SO SEEMEN SOUTHERING à propos de rieft? Fe the poch che net que All Appropries Market Arthor Control of the Bulling ineptire, otigiri, ballander i ne nen-fainti. Aca, adoprato come misquisi i issivet molte volte the physical work of the physicale: All the state of the continuer care the conference of the continuer

INEEDS, noja, tedio, factatamassaratariap putanematantiapiconist, ibothen ballitan Ballitani weinen waren alle in interes of some statement of the comment that the contact the statement of the statemen maliuconia, ipocoukiou, repotueta, tristriciosynilidoda rittivni i, chiati jurisquilitariandicartism 

religionalististionalli in interior entre entre

midella spinale propaga keloma trattovit 1904 | 194 popular in a spinale distribution de la company corio nudata entretrollutar, biareas, unorfode sussyfindias, romaino y en uper cast e hadled attermating the similar of the similar of the second of the secon esse, : withings, possibles, établishenvenstellingound telpisadaire le topis mét. Chair e viet V. The reuse forth armosphies and property of the self of the cente partindei sperbi ditualerentialianto, the fid heattarburguren separare ilocative il estra programment, programment, personal description of the programment of the programmen wife artists articles, involvention to parties and the Art of mastringite internal

Negamanapuller hatti y the restant colpi dirmeren, proprine y tordiler y cutrere thatte taken paint werbestantes where we dispersion of minimized the state of the collision of the state o boul. De de stimpedanitariana naturna land up antur, matularen rimondare, iripolire .

Mereod, opherb, dhumbrell ocherhad period cherty postsymble specifications of the second property with a learning second contraction of the second se de nerfs. To a second replacement in the second property age. busto, unarobsusy takertosis, sitervoux ivigoup nox, nuit. Fesse neitt, funk jughiclorifiunga tonisil apollishershore obmirateli .v.l.v. 4HoviVi pathanceled aguadolagues anales apostantes of ber J ightlicate an endualding in an endual ding in the interesting in the i udeschole edistus upundit fahlad con the ingrine neillt, augurio e salugorialioni ofundougoid chered in when the should have a substantial states in the safety of the difendition asletingon new melshary beneficiers we ideand wolk, Generalia's original who [kalarodosclassissis, sastvorqffsutlang: grqalas LOGINISCENTALINER PROCEST AND USE SHE TO SEPTEMBER IN parting by chique moscially hespetial mespital esk taibiodano est dassab i i sallanini. in mattaremai, obsident telepertla telepertla telepertla in loro mova, callesarste in inglication in the case in t minimit outil to the interior in the state of the state o Tred, Process interin moltein with the the dia omnia superantus by the vient de south

matthered in the order in the contract of the Signatures ditto, mencerial, ellimis bertonger director encorposee sal unishistor, tredakt curedant lise tecnish extension and transposed as a superior distriction of the same superior and the same superior districtions and the same superior distriction of the sam rotender pribilizater qui avolteb desculta againtit (i himmy residente, pribiten presentario anticolori mombination in you the whitenest vellor of the william in tide, net, vide, clair. At and wife qualified comergrational monther about a comment of the contract of the polestine rest transpalent constituent part in a part disercion quince proportione de la constitue de la const

objection opening the reservoir of the state of heristy her conditioner sharp allowers of confidences of the needs of liveterentencestation distantiant managements il public of ment and sold of the manufacture of the company of the c anic i abthacresson daire anit. . La monsta white margaret space the party space and mentre menticular and a suggest of the control of the cont ndum appromulation and partial coursely florid west, augurio e solutorisho di fardopo di effensione and manage distributed and design and managements ele ichanne muit. Annomation comme palent peskindiaschamphopi umtanggiatunda si grada odebanastanungenastaohan ambusupanastania eli faikydautest applu. Allmint, polituupa mallamidi, malian tempalis nalleliupan perikamasin malian tempalis nalleliupan direction who was a substitute with the second of the substitute o commenced interestation of the property of the POPAL MICCOSTALL IN PRODUCTS - A CONTRACT STARTED FOR PARTY a conna superantimobision vilat dos sure Neusa, noja, tedio, fastidenoisuoissiaiu disetten mach Addiginignfalbanng gifteintennel, Nar, pulito, senza macchino enello, guita

THE THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY WAS THE PARTY WAS THE PARTY OF THE TRANSPORT OF THE PROPERTY toggen, the best of the state o in niun conte, nullo proreusoionodo, tenta ancune facon, 'Yorkari', extrapi o acoloria de alla per all gradia to nipote a repolicie staticie and arcacia This opportune representation of the control of the a propos de rieffeyen the poor en en apogique nthing affector, in reserved an hornorarie. neptire, otigit, badkkerijisge, noa langii Neā, gdopade comesidegsanalisaived milke Moisquel ipunelo, veoracinos de fiveres la loro nova, e alleunen iglinat control fiveres la loro nova, e alleunen iglination de la loro nova, e alleunen iglination de la loro nova, e alleunen iglination de la loro nova de la loro nova la lor pure ali, quella datto slagle, santho . 946 versos de alouidoutrisagimale, pulo, molo, angum dubile postigation with a supplied of the supp d'uccellagi parde regne disang de de landison Tradit of the contribution, in old the selection of the state of the selection of the selec house Amobittob tepper infrigure sufficient peringering therease, melancian description of the melancian of the melanc Pales an Dading and Mary and an annual an annual and an annual an annual and an annual an annual and an annual and an annual and an annual a percenture trees against posterior par estand opineral discrepantelle and plopsing estation, total interpretation, and plopsing estation in the estation of th more , composite as nestar coloring out in regiment in it is the provider of the state of the st Total experimental population opposite opposite prespersional president population parameters and president property of the president pres membreshing ingo decombinativellum o waller direction, net, vide, clair Al and planta men Allen, toppe musterale obtassque imaneticale statepartvollimpo della langua della militaria consequences aireal particular particular independent dicities described and and anti-sequences are a sequences and a sequence and a sequence are a sequence and a sequence and a sequence are a sequence as a sequence and a sequence are a sequence as a sequence are a sequence are a sequence are a sequence as a sequence are for state of the place of the state of the personal property of the state of the st e unartaminica visus politici de la prima de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa del la completa de la completa del la completa del la completa de la completa del la or nedata emergin kineras zaselotjesta kineras zaselotjesta kineras passoniperas pa modertie. V. Notice 3 supply the company description of the providence of published and problems of the company apetra germal pratico granico voga konja, radari, pullorulu finturaciji midule, sturilas Anat, period to the partness general difference extendence at interest amont professional commissions from the commission of the comm piponce y ghianiest, paramagumunteu Novo d'osco admatolineam. Mogaramidita, midato, o apris caffetto abare, beliteranuoro propertidus, nichée, tas. Nia d'assantignochianso a promateur battatt mentre de l'oscore many al magnuidi informaticale pinali de la materiale pinali de l'assantignochiani prefestivamente fugito effigiare adventionale, prefestivamente fugito effigiare adventionale, o prefestivamente fugito. be it. He december descriptions of the second and t deductions and the second seco

erieufit anna sileinnigalalisareq söteistenist. Perdin. Sinch tilbit infige salvustige stillitainiar instincenia, innesticia, rapotetica, rapotetica, repolitica, chagrin, tristesse, melancoling ethususess. New mediane value verification of the post of ter hills for dean a bear debris grand of the party of the little for the little

25 e connected as notes of chailes of charges of the feather in a configurate of the charles of the charge of the chailes of the charge of the convergencia de la compacta del compacta de la compacta del compacta de la compacta del la compacta del la compacta del la compacta de la compacta del la compacta de la compacta de la compacta del la compacta de la compacta del la compacta d Proposition of the first teleproper is the contract of the con comminité frantainge roma hanchineaphicataine doort dun tenton dir metto, office, é i questigio, qu corio nudata enzelediment, himeas, unorfo de l'enspejfinalities, enominou, abuporonet e esse , andribus , poblibus étali ibenseunt chringount delpino anjou de tapio mét. Chair e rieby V. Th

Popular visitation de la compartation de la contraction de la cont boeuf. De de stempedayinerbeig staures red lyplantin, mundaren rimonitare, iripultre,

oneste de la contraction del contraction de la c cheste postevelle quatevrencipbervent riverse vitta, lemniseus, novud d'épée. . . . erren eb de nerfs. The state of the s hivid selections sixteresistivenesses livid nox, puit. Fesse neillt, fact nathelogikuber PANTA Lighter-cyle a system states is also by the color in the color of the ignificate the compression of the specification of waogi sasuto bajant gianuer ample despis neitt, augurio e salysoziaboni ofendoponi trismontantile degle, it spiration outsories sortisma difanditon a lesifgo to nuesa, weith a release to them w inbande podt. Considerations and the problem spesimosóssciamospósi, umtsoogssciálargi grada Compared in the Compared in th mettro b'schique moscielle acsielle hesp esk faibiodaub čet dagadu...sklasinit,...sklismupaa di **matiq**amdi, aleksa terapadia'iishekampanni bedriver apprised latinoth occurs the surjoyed gentrale orthing of monutary granded ince their appending money, est componentation per minutes of the monutary parties and the regarding problems of the months of the mo distinct fantacionismis i institutione substituti tombe confuient l'hiseile plantium de l'estate i institutione de la confue de la conf religions estimative unique delicit de delicit de l'adiabation en accompany de la la company de la c 

apundan canadare, natibire, analista ujurini da philinge aduond dalovia pentanlisti viabanter membrahen ingo the minimibrellin o elubis britidus, net, vide, clair. Al atidu perputitol midella spinale perputable interiorization de perputable de perputable interiorization de perputable interiorization de perputable de perp orgalization ingocas . detter hammanionilgi merse 3 touthundbattaio? Diract., coolquebit tagillarellor inches is sour resulting the rained that with a sector when so the section and the section are section as the section are section are section are section are section as the section are section are section are section as the section are section are section are section as the section are section are section as the section are section are section as the section are section gliando que de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del la compania del la compania de la compania del la Missamushiniwaraning oribagis, radigis levels streets streets, attender, attender, ettender, parent parent streets streets, and streets, and streets at the continuous parents of the continuous parents Poleonia restriction de la companie nerbosinday appretto primerralis ib petit mell un fanciullo . . . ebrener. . . . . . diagrandina no

orene dispersion , deprint the och entral public literated of the property of the second of t busto, and observable colles, attempted fivige iox, nuit. Fesse neuit, santi naussoannais The is beth bereston of air ownit. . La minista orlege de stadostarisme insente è de mante in golsigli oidenterrium viennes del salonni when the constitution with the substitution of wait, augurio e salutorisho ni sandoponili of a contemporation also also the property of the contemporation o iffanding a lengo by 1998, neith say is 1901 but akilin sahina biniteranda. Beneralii sahina palitika pestarodiaeclamationi, wasteorquanilarsi erada oibbac a et arien or a la cinte le mente de la cinte le cancina la cinte la men'n u vocalque en octobra hespotial alcopula M Spidiodand est appolit. Allocatic, 1911 thuba inicumitation'albegins neither ibmession i distribute a potent la linette senne descrive Ner, pulito, senza macchino nello fulli

-ordenousses, stance, achievandenistie, oanvalhi, istano, achievandenistien vervelerilonion depinion achievandenistien depinion achievandenistien depinion depinion achievandenistien depinion d celluley meritanamayén nonca sermalism verminamen त्सारिक्षेत्र विश्वस्त विश्वस्त स्वार्थित स्वार्थित विश्वस्त स्वार्थित स्वार्य स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्य todhisenen nervana himil ambro 1811 Taure. And phonen, and himil androg in niun conto *nullo prorsus*oimoits 1967 aucine (acon. 'Yehl abi, Herspip maka ista, ithir hulgisti iith adate happens na otusik. Nesouse Les issuit astigass, esegin soutleroi interimentalisment appasse, esegin tendentifi Printipundo alla della militario della militario à propos de riesse sur liberties de manoginale ntekte affector, ibar Barrayen epihorniquyal incontire, otigri, ballatter ijage. vion faireir incontire, otigri, ballatterijage. vion faireire Avia et algaired molle. Algaria et algaired molle. Algaria et algar rivery dep. attrace algade other ofther in arun takes Continued etaenjandinne government \* The thirty of the series in the strict of emilia orthi geno hi de mina haikedali noa eliste fapemen emesse, correstanomenestani propier Bergangereningenen lelemineste odenmine to uccellinde prederager series de destataen Tred thecounterplain molteinbette the chief a omnia superantuabuted vidne desprise leptific antined trubbet , sion , activities antined trubbet and trubbet antined trubbet and trubbet antined trubbet and trubbet antined trubbet and tr nadatelle apprentation delibertonie delibert perotsicalist pietelles uteriogined lana mitakunga pesser den utanten seliniv postiocioszunien metal institute lut votierie denne bia istane centare discominada pare elopseprequitans, mentella luta presente interest in the same in the same south of the same of MESSEY, Soldilation inconsequences is a share of particle of the property of t deriated bundistura atolistican page atolisus afar on the coloristic atolis of the transfer of religional strains a proposed a mornal strain politic plants of the plan mombienhen ingo die studmenbrelbin o utalier bildies, net, vide, clair. Al nethylbergauther middle se in arto prografa fabricamento de la liquida de liquida alemente de la composito de l convergencional an orine caste de intersectiv, schonos pale aniche. Lacore provincion district regular sere or allocate ingers, skilled bear and a subject of the state of Ideals. . coolqueter the little of r courne naternal chiracite dango neutlad cheolateve e presentally can laternalitate of a langual ban terfell consider freshingeroma basely bequadrous and statistic tenanto, officer, dispersion, opened if le sittélaction de le constant de le Podatne. V. Viviv a ringo . the amplicate the property of the state of nespetito anmalpratico printovo pi longi, radiyi, pullonula finturale michie enantes. Nicht, permit pullonula finturale michie enantes (Nicht), permit pullonula finturale michie enantes (Nicht), permit pullonula finturale michie enantes (Nicht), permit pullonula finturale proprieta pro Poprosochilderbestellysikersettag calpi diimegan, ip opiese zerösediles Acitron tilestlechturg sample Milibrillouni. bottoilih mubo diri Ile omideppletteti yanutik fugiro, effigiroyudd erthadady o houf. De dezstenquelapingsstupengsstupengereddyp anthis, undularent riamothere istopuliee, which alporting risulater in large varieties and a second comments of the NERVET, dim. di nerv, piccoleomorus su viibilomere christica santiques dattoques de neibosinis que de companie de la companie

muri per servinadilatitiro (n' picoloni , cellula) columborumy salumbarium paboulin.

Nist, accello di rapina, del genera ( del falcone, grosso e muscoloso, ma debole e vile, di colorifornigao, non cape himchicoid, la base del becca gialla, a la suda a farbica, nibbio, milvo, priless si falco-miless, milan, milan royal, agla a speque flourebuel.

Nicus, voto nel incavatura a meno ceridio, che fassi pelle inuroglia, podin altra corpo solido, perimettervi, statua, o gimili, piechia, loculas, adduda, nichel Nicio, diseli pure ogni luogo afondato o vistretto per mettervi un letto, un sodile, un vimili, e chiuso d'ogni parte salvo sul davanti, almedato, nicahia, bugigatto, stanzino, loculas, niche, enfoncemente, rédait.

Nichock statement autheringio generations; gretola, richas seeffugiame, achoppatore, enhotet erfuge, antifichen stand de mosses, see

Nie, v. att. far morire affogato, nell'acqua, o in altro finild mannegam, affogare, sub-mergere, noyer. Niè, in s. neutro, annegare, annegare, mbractgi, se noyer. Niè ant un cuciar d'aqua, mai slice di chi matice gran danno in un leggier pericolon, affogare mai mocci, affogania un bicchier d'acqua; romperà il collo in un filt di paglio, in-minimis periclitari, se moyen dans son craobatati.

Nierre primientus, o nem; cost. mente; nulla, non punto, nihil, nihilium puntoment, rier. Nienta punto in minita minita affait, niante affaito, nulla del tutto, un malla nihil omnino, rien du tout, absolument rien. A l'è niente, parlandosi di una cosa, di un colpo, di un fatto, cui si vuol dare pochissima importanza, di una nulla puon cale, levia sunt hare, on n'est rien. Ant un niente, antiqui una, in branistimo tompo i in pochi istanti, aitissime, en très peu de tems. V. Nente

Nisa, mome con leui si chiama una fasaciulla accaremandola, bambina, ninna, mimma, puellula, jeune fallette, pouponno.

Mixada, harcollamento del corpo, il dondolarsi, dibratio, balancoment.

Nine, v. neutro, ciondolare, penzolare, nutare, branler, halancer. Nine, cune, in s. att. ninnare, cullare, cunam agitare, hercer.

Nuva, nome generico delle false divinità che la mitologia fingeva abitanti e custodi de'mari, de'fiumi, de'hoschi, de'fonti ecc.,

ervero seguaci di divinità unaggioli nyaphan, mymphem Ninfa pialeta, unfinda prosetta, vel formina alegana, ventata, prantima, nymphe. Ninfa potagèra lug fontesca da pocay fantastanhudicis pantaghan familia, milis familia, deform lagans familia, mymphe pataghout toctillom de canisme, laideron. Ninfa generico degl' intetti pahentrolaminimi intermedia tra quelli ali evernte in aluto, ed in cui restano più o mem la doso formo come al filiagello nel ninfa, crimitale propani, papa pia ametia, atyntolo primpani, papa pia

Marka, pianta acquatica con calice sima, foglic a cuove, e fiori che si giorno, e shocciano alla supessitie di daranti libitoppo della feccadunium due specie assai comunicatica acque legi usato come ciutedio marcotico, duto i fiori-biopolite d'altre gialdic nenufer, signiphate projuphers projuphe

"Name, nome con cui si chiama" za, un infante accascizandolog sacis bo, bambino, fanciallina, putrula enfant , metit enfant , bouchon , po -- Nixsona , arbuseille avelta, di loga erestante apontungo inclicatoresta y e criandio, pel suo frutto, le pendo. del suo legno, ed il carbone diasson nocciuologavellano , corpilus , noi linier, conditier, conden. Niksiöle dell' albero dello stesso nome , sorte noce liscia, rotanda, che racchiude i saporita i nocciuole, avellana , sur nux pontica, corylus avellana, nyeline. *Ninsiöla verda* <sub>y</sub> nocchin a Ninssöla sarvaja, bacuccola, avellans avellana silvestris, noisette muvag Nuesone, luogo pientato di nocc arboscelli, di nocciuali, raccolti, anbuscula, arbrisseaux de coudres,

Nuotans, autorità de nipoti, e de Papi, e la cura posta da parecch per esaltarli, ed arriechirli, nepot nepotisme.

Niss, sont. o nisson, pereum che fivenuto alla pelle, cagionata per percosse, lividore, lividezza, penca rizzo, monachino, livor, viber, me tache. Aiss d'un hasin, segno ch hacio, succio, sona, vestigium osci. Niss d'un pession, segno d'un suggillatio, pincon.

Nise , add. o livid , livido , livia

plombé. Pen le manimisto deli freist, ho le i di nobiltà antica, mobilissimo, praeclari gemani agghiodate, ...intirizzite ; undolenzite ; livida .per. ingion: delli faeddoly i manus pra frigore obtorpescunti, if ai les instins engourdies par les aroid a regiment the state of the same of the mo sparatory frala: smolle, languitte, rdalostio; faothu debole, sagrenda u imbecillus; grasitis; delolis, silust, admblel. Mini porchiny i noce chet-mette chia calcumo dignificato coltre cancello dis nest fred ruseriv sollianiti per ischerzo uttrici: abto, ed in cui instano nu onodavodetitor

Nixou iterrali chetiè inclinifondo ide' diami i stom. , otol icelipsia a mishishapi, idgaly sizol limo , poltiglia , fanghiglia , belletta , melma, lima, lunda, comunt, honor, limon, vasc, suna. fo or a cuore, e fiora che salgebreed Let no, a shactano alla ministra Viel invilua militant; mitriré accignately proprie del cualvallous dinaries; dicamirum con more more white o water sprage distempo di cielo entilora usato come kosti comento i di nubi i pieno y nurredo, pieno zli muroli, nubiha, obscurus, couvert de punges, dombre, couverti de le miro prime fa niro pri tempo è nuvoditouverto despuestion sail . Or a ser con con-

Nivera, : o mulvolai, . quantità di rapori aquei mocolti in mased nesal visibile, vedatinino iontimanta quel in qualche alterra miliatanda fera pre che per lo più si risolvono a:piogria:, grandine o neve; nube, nuvola: mgolo, nubes, nubilum, nue, nuage.

Nivolena, .W. Annivolèsse:

Nivoznia:, ciela coperto di nuvoli, 'nuvolaglia, nuvolato, mubium globas, cælum mbilum, catiginomm, ciel couvert de nuages,

produté de nuages, ciel nuageux.

No, pasticella negativa, contraria di si; 10, non, non, nec, neque, minime, nequaquam, none. No no, no no, oibow miwine same, menni. Dinche duo, dir di no, refuse, negare, dire non, refuser, nicr. No, adeprasi talora come sostantivo, e vale ridate, negativa ; ridate, negatio ; inficictio, refus, inégation. A m'a dime un bel no, mi ha dato mas no tondo, aperte negavil, il m'a dit tout simplement que non, il ma donné un relus.

No, (con o chiuso) V. Nod. . Nom., cost. persona che porta titolo di curaliere od altro superiore o per diritto di mata, a per concessione sovrana; nobile, titolato, nobilis, noble, titré.

Nom, aggi di persona titolata o di naacita illustre, o di rare virtà, nobile, nobilis, genere nobilis, noble. Nobil com el sol, neris nobilitate inter primes, très-noble, de la première noblesse. Nolul com el sol e poviricom la luña, dicesi dei discendenti delle famiglie più illustriruaduti in povertà, noble ed indigente, inblititute et l'indigentia regregates 3 materia hobble equeupauvien Nobili, agg. discossuche appartengono alle persone nobili e distinte, mobile; signorile, prastans, egregius i noble distingué y de seigneur. Nobil, figil ragguardevole, coetilunte, isublime, diguitoso, nobile, grandop alto, esimio, grandity) præstante ; vetecelsmul præclarus , nobilismillustris, noble, grand y elevé, signalé, magnanime, villustreus ma manantime

-Nonkasy inotilowy incress id i, wibil east. nobile di nascita, inversona ggio i di i glun condi ziones di gran chavaggio, di asobile legunggio, nobilissime quin mattriage (plendire odniniciuis, personne de haute noblisses, moblesse demand sparageoffs school and the law or

Nonitre , far nobile unoblitate, hobilitane, mobilent est plebeio facere, in nobilium ordinem discribere nachhir, ennoblir. Novitite; rendere più dignitoso, più illustre, più sublime una reon tura discorso, un concetto , do stille; hobilitare, flustrare, illustrure, ennoblir. Nobilitésse, fitrsi nobile, nobilitatsi, a plebeio ad nobilium gradum ascendere j'se illustrare, s'anoblir, se rendre illustre and the second

'Montaire, avv. signorilmente, da nobile, nebilmente, nobiliter, clure, noblement, libéralement.

Nonicon , V. Nobildss.

Nовита, chiarezza di sangue, di dignità, di virtù, o di sentimenti, o decoro d'espressioni, nohiltà, nobilitas, noblesse. Nobiltà, la classe od il complesso delle persone nobili, la nobiltà, i titolati, primates, nobiles, nobilium ordo, la noblesse, le corps des gentilhommes.

Nontroce, nobile di pochi giorni, nobile innestato, nobile di nuova stampa, gente di fortuna, plebejus homo in nobiles cooptatas, homo novus, noblesse greffée, noble de nouvelle impression, anobli, nouvel anobli.

Nocry, add. che fa danno, che nuoce; nocivo , nocente , nocevole , pernicioso , *no*xius, nocens, nocivus, infensus, nuisible, pernicieux , dangereux.

Non, nodo, nocchio, nodus, nœud. Nod, si dicono le congiunture delle parti o falangi in cui si dividono e si piegano le dita delle mani, e dei piedi; nocca, articolo, articulus digitorum, commissura, condylus, nœud. Nod, si dicono anche quegli interrompimenti,

che sopolipudhamperlicie.lischoonmelhilpinoq palitiurea del (instal dambiquampiames rostue all radiophy and a second seco nodello, nodus, articulantigenedations patible Indenseutless amocote gruff, informiels Thork Properties interesting description in the properties of the colonial states of the colonial listup chang anaboumou labi oquation, randuttoi li

und che sin trovathumpolimben ipollemsep unuhambitus distandidase planifie, nicol supopresidasest, diffrantim neuristicifon/value physical executive appropriate of the execution of the contraction of Additionage to a property la label at a linguage column igestation appropriate alumentary appropriate in the state of the stat cegine, Amandateotifentenahertend atgrang Chies, cel bra un tale matero, festadelità ne and the property of the property of the party of the part FRIEDER CORNELLE FURNISHE PRESENTATION acconcio per andare o reggent de la some ancione de la gentida de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya d milet wonths if togrand in page to be the mil der tener for the the after the contest and the tener to the the the the tener for the the the the tener to t coutre le vent, aller contre telit et matte 

demen providentem manyoner, eldeberennich bis papituannoda padimus pinimutalisaminiba, almo relitarings addinampa, tandinamparer, il uni fost unimurant, alaraba innoquiae diminis rohanis pinimus renorma, arabation, arabation chain to complete in a supplier by the calculation of complete in the calculation of the tetrement wordproofs whether days or days or days , aftitusyopagamentarda) pelatardalle a die ,soodalpo comprendateskumanigh pe conversatotterslarmanigly y wa immyoporranulary tholesy nelimaneuty dank spelar accompany towards aloginority marking pella, tantenia retra norbinstra recommy reinter minimum is much inspectional design to the cholan Licentina d'ultimaterne de la Contampare de Colonia de Contampare family in a sto paramerche-hanner de and distinguishing in a proper proper particular inc., prenomer prehone store distinction of familiaries completes, equiet momentus de actiones alle discouthmart Angridine, nomen, nomen gentil notards familie, stom Chine terrose p off wom judice in weeth ancoroled and calls pulle carere disputerule , chindari la quita gatta, libero ac sinceres ure luqui, appeller chat his that! Const the let know nord, tom de mun could the elitie emportance; white side (175 mining hilland the eliticate through the trient and the section of the back the wag fifthe their. Divinoin aller feeder is the name alle feede ; the this the diffusion freeze in the section in his que son nom Orne' admit nombe estigo, riomactio, italiani indices villes patt. Mon, per cattible o voce di personii italia fities i nom, in vice, in cattilio, per pure cim mittle proposition of the state of the state

Nound "presentatione's makes grado " poere chi pikti estepe siennia, o nunincia it "bil belleficio", grido ; et! , vocasta , pominarione, nominatio, nomination. Col ch'a c'il' nominatio commention. Col ch'a c'il' nomination il columbia che las il dritto di il dr reputation rennunce, does tone nomital , aver bulgh home, dodore buona reputations, the extended of the non-

tache, etre estupé, etre en crédit.

"Minera, s'homalo, homanto, finaleindia, celebre, nominatus, celebris, magai

to a fear-planeauthout , spenialitätingueratilitier

fost ereses autre oburdus sees conferright directs many conferring to a compershinustonaga meneralel galitaralelle egoique. lie, sus mining costinos doctoramentament, suglia pella rancomero y no rancom obe ; som proprio suddingradentes himse besterntestada testar Palionneissed was destroited andmile pateils Santa, mostanaupost mendener/etipercent danch क्षणामा क्षणामान कार्या क्षणामा क्षणामा कार्यामा कार्या क um state animitration deficience and lin-Analys Parations a should have been appeared gatta, tibero ac sunephiene 2000, appeller chart in the confidence of the confidence TOTAL THE SHIPLE CONTINUE OF THE SHIPLE OF THE PROPERTY OF THE Elose Cance Bousses, meets to no stands of the control of the cont ans profit a herricht more place per per por of the profit e docevole affilituato, aumaniamo, norembo, mones, de la comprendición de la comprendi

che sopellivellantemerficie i ischronivellifa rajkysna dėl, (katal disert)speryinster, to cillagos subng le antaculacherse egina phielaifaile larily artina, gul amilitoulisammit ammus, salem i nodello, nodus, articulastlycanlations partiti A consequent i fure seconic alulus sendi di que de la consequente di seconic https: class molecumon Ishi ospation, randuttail uno che sin trovathumpolimben inollettesp Novin, estimate probabicaria entritivative filiofili-statensetti , inthophysis guirellabstattimus 9)19441 i. finthophysis diamideo ja lithadibia: elle Newsterne twig or beaver laidle atail brane color haris standard teles attained proposed the August and Language and Lan altheo, all tales and the second selection of the second second distributions of the second s Vergine, AnnualitatiotBestandation of arginary Apportunient Augsselvationene, Menicae information in tale mistero, festaladich nie Mariane oder two desertias in it is ospiolitic acconcio de la constanta de la used destroit into the partition seems a tomber hereoredistrepartibly and in the property of the last THE THEORY TO THE STATE OF THE POST OF THE PROPERTY OF THE PRO Biller Aram authunates verterations inde and a state of a plant of a state chirurgien herniaire, chirurgien qui s'attache | foglie ampie folte e liscie e di un bel verde, principalement à guérir les parties de la gé-le che produce frutti chiamati noci dimoce

Nönd, V. Mesaneuit. NORFANTI, V. Anorfanti. Norman, V. Nuritura.

Nona, modello, regpla, norma, norma, regula, modèle, règle. Norma per squara Y.

Nos., o uosèra, albero, V. Nosèra. Nos., frutto dell'albero detto nosèra, con mestibile oleoso, chiuso in un guscio duro e legnoso, involto in un altro guscio tenero ossia, mallo, detto rola, nece (la), nuz noix. Nos garbia, sorta di noce più grossa delle altre .... noix de jange. Nos sucitera, noce malescia, nux mala, noix angleuse, Nos cassariña, noce spiccaeciola, noce stacciamani . . . . Nos conjeta, noce coperta di succaro e cotta in esso, noce consettata, nux saceharo condita, noix confite. Baricola, Gurii, Grevia, Rola dla nos, Martèl da casse le nos, V. sotto quei Vocaboli.

Nos d'India, frutto del cocco, albero delle Indic ed altri paesi meridionali, è fatto a somiglianza di una grossissima noce, il cui mello fibroso è atto a far cordami, ed il guscio serve in molti usi e racchiude una mandorla comestibile che ha sapore di nosciuola e somministra un olio eccellente:, cocco, noce d'India . . . noix d'Inde, noix de coco. Nos moscà, o noscà, frutto d'un bell'albero delle Molucche chiamato myristica, diritto, a rami orizzontali con foglie ovali e liscie, simili a quelle del persico ma più piccole, fiori piccoli a rosa pendenti giallastri odorosi, il frutto grosso come una noce comune, spogliato delle trescorze, cioè il mallo, il macis (V. Macis) ed il guscio, si presenta di color bigio rosetro, venato, ruvido, ed ha sapore caldo aromutico e stimolante; nece moscada, nux nuscada, aromatica, unuscade, noix muscade. Nos vomica, frutto o peme duro come corno, rotondo e schiacciatello, contenuto nel guscio legnoso prodotto dall'albero indiano chiamato strychnon (vomico), je che serve di veleno ai lupi ed animali minori eccitandoli a vomiti incessanti; noce vomica, nux vomica, noix vomigue, noix des Mo-'luques.

Nos, quella parte della balestra, dove s'appicca la corda quando si carica, come. sul quale si posa la molla per iscattare,

Nosera, o Nos, bello e grande alhero notre compagnie. di legno duro con fusto ritto ed altissimo, i Nostalu, nostran, agg. di cosa nata o

(il) nux, juglans regia, noyer. 🗀

Nostra, parte dell'osso della gamba dell'uomo, che, vi forma un'eminenza si interna che esterna verso l'estremità, noce, talus; cheville du pied, mallégle. Noseta, piccolo osso piano e rotondo, posto pellaparte anteriore dell'articolazione del giaocchio, rotella, rotela, molla, petella, rotule, palette, du genou. Noseta, piccola glandula commestibile che è nella spalla del vitello, presso l'articolazione, colla carne che vi sta da presso ; noce .... noix.

Nostra, colore simile a quello dell'avellana de color di necciuela , *colurnus color d* conlent de noisette.

Noscaur, o nosisgnor, Nostro Signore, Domeneddio, Dio, Deus, Dominus noster, Dieu , le Seigneur. Nosgnor , dicesi pure delle immagini di Dio dipinte o scolpite, divina imago, tabula qua Deus exprimitue, image, tableau où Dieu est representé.

No-secon, no-sgnora, maniera civile di negative usata verso le persone cui si dà titolo di signore, o signora; no signore, no signora, nunime, nequaquam, non monsieur , non madame. id r l v

Nösse, matrimoni, norze, matrimonio, paritaggio muptiæ, mutrimonium, pêcs., maringe. Nosson feste e/conviti che si fannenelle: solennità degli sposalizii , poszo, cananuptialis, convivium nuptiale, noce, rapet sa de nôces. Passe a soconde nosse rimaritaria convolare i o paguare a seconde nozze i literum nubere, alteram uxorem dycers.,.[sa reuparier, convolen en secondes nûnes. Andi a nosse, fig. andè an paradis and un sastis far cosa di sommo piacare a andara, a mouse rem gratissimam aggnedi, suscipere, aggne aller gaiement comme si on allait aux pôce

Nossent, innocente, V. Inocent, a Nove sens.

NOSCHITEMENT, V. Inoccutement. Nösta, add. possessivo, dipendente pronome personale noi : nostro , nostar , notre, le nôtre.

Nösta, sost. ciò che appartiene a moi, il nostro, il nestro aussie, res. postra , post mostra, le notre, netre bien, og qui ant nous. I nosuri, plur. le persone che sono attinenti, o che sono della nostra opipure il pezzo di ferro nelle armi a fuoco il nione, e simili ; i nostri parenti, i nostri amici, soglales, societo, amici nostri, les nôtres, mes parens, mes amis,

து **ப**ட்டி வள்ளது சிச do with yelye yelad

Common of The North of the Party of the Part -littora, angus-stato per ricardo idi qualche man , ricordo "Heritto"; meta", "hota", "nota. Nan , per segmo di spini krique (gériéve ; ne-maio , atmosfazionie ; introducto , nota ; moto, nignes Niers, entillege friedicer; liste, dieden. ember plun lambanton in brevir scrifte cher s punkondi på destoren inn i Mirel i i i de eltit distinct per chierine is sentite, o dern la prova y o tonionala e all alminesti dibistraria 5' 100te , annotassoni 🖟 1006: vitzioni : commendarible, Abservationer ( palneautionés noine y remarques. "Note" in those in plut!! segni della musica i quali servotio per indiwe in quality o la ditrato de suosi che si vagliono far eseguiro, e sono pieroli segui quadri o rotondi, silimo steri, o cos occitio, e thiorn cost code | dritte o curvat; etcollo-osti ste righe determinatel/biote/-ness; mose musice , notes de musique.

Nora, (collo stretto) così chiamenni/in Terino coloro che portamialla cam del comi pratore il vitto vendutogli all'ingressi sulli; ann o nella tantimi, ed an lat senso equivale a brinder; facchino "the Mad Porester tore, (\*17dell'uso'); bajuker; girulus, dos-marius, sporte befilde, amphorarius, bistent , exocheteirs (Notes; dictant punt 1988 pinttasts per dispregiot, piriosti venuti in Terino delle primine velli, per le più di groots membre; e di vuride maniere, e che vendono il vino all'ingrosso ed'al mistate, 🕶 danne anché" di 'mangiare 👝 . . . (marchand do win. Indi note, that the elevation dicend'unio group ; fertel el grossolatio ; macchina di carne, pentolone , maniguldaccio done please; remit, torough littertous; grand Charleso , pièce de chair permetei .....

Notania, degree d'encré notate, che deve motarsi, notando, notabile, notabilis, notabile, remarquible. Notabil, agg, che ti-guilles 'grandezza, decoro, ricebezza, od itta qualità singulare di persona o di cosa, regguardevole, notabile, notabilit, insignis, metable, considérable.

· Noramiter, in mode notabile, notabilmente, notevolmente, evidentemente, 🖚 tabiliter, insigniter, conspinue, évidenment, considement, notablement, considérablement.

Norther, V. Sensitios.

Novandra, dim. di noto, notorella, notolette , annotazioneslia , brevio nota , petite

itraloj testrini, infetejo, te ricività da un ubtrijo, Novamaro, l'ufficio, la cariga, la profes-

tione del notero, notariato, notaria, the bellionis officium, notariat, tabelliolage:

Norsantisa, acquistare la dichiarazione di orpacità d'elérciture le funzioni di Mottijo, ester attencioti all'imprego di notajo; de labellidità officium esercondunt idonaitalena adquirère conficiul la declaration de capitene

peter electric le potertit."
"Norsated à diodission", distribute faisa
inforto a checklique e dolità que ribordo,
annotazione à bise razione ; municipalità di tatio, diminishersis, inter amounted;

ture', activete', contrabegiare, rappresent notane ad allemit apponers; moter; mate quer; colet! Note; considerine, por mente notare, dhimblaveriese, dinmain apponers; intendere, coliticalityre, noter, rentarquer,

Notificate, the note, significate, possible, significate, thinditiale, declarate, indicate, possible, significate, fine savoir, annough,

"Northa , ditte of hote , come segne di musica l'hote the 'si 'scrive pillopiccola delle attre ;' perché hom ka sompo 'broprio , 'e'n confuscit toglientio dunicite partir del tempo della nota victor e serve all'abbellimento, notine ... ... petre note , doté de gout."
"Normala : cognizione d'una com , raggue-

connaimente, indication, notice, avis, vertice, dur awrist , dur atticis , significare . denuntiare , admontre, aviser, mander, don-ner avis, donner constimunce, faire savoir quelque chose: "

Nermais', w moglio-anatomia, parte della medicipa che insegna la dissecuzione dei cadireri , e 'quindi 'is stidio dell' interna ed esterna struttura di tutte le parti dell'uomo z degli animali i diceti pure di unu operasione di dissenzione in particolare, e di un simile studio fatto sopra le pinate; anatomin, are dissocandi corporis, are anatomica , cadaverum suctio , incitio , concisio , dissectio, antitone , anatonia , dimection du corps. Fe Canatomie, anatomisme, dissecare un cadavere ed esaminarlo, mortuum corpus incidere , cadavar dissecure , anatomiser. Fè la notomia, fig. considerace miautamente ; ed equiritamente um com , annimizante, rem perfecte, considerate, exacte perpendere, rem scrapulosius introspicere, singula suriosius perscrutari, sun-

Committee & manifester & personature or publicul

righta probatio a stricle de notories. House of scattering temps of mouse westerness of the substitution of the substitution

The state of the s The local actions and the second and the second and the second and the second actions are second actions and the second actions and the second actions are second actions and the second actions and the second actions are seco

The Passe I Po at nou, passecul dere mugto, Padum transmare, humen, estudi frequentitiere, enginer, passecul, Politicia, equi che puola a modulate faltator, natura passecul, propaga antique a harante passecul, passec

presume falsa, insussitente, nonellaten horelloria, nuovona, murigi, sustante inscounded conte, fable.

"Nove, y November al manufacture de misson e provincio de manufacture de misson e provincio de manufacture de m peu experimente, nouveau novice simplifi

Aportant, colui che è curioto di me

Application of the control of the co gere, stando exampto aistones societas, por sensitarios e consideras, por societas por estados e consideras e una , apper notocia vi rei, influenta i da mete all'unionari anninna d'alesa distribusca de la nosimien entre la manufacta di propieta i influenta de la nosimienta de la nosimi Petitentraty/sponial (Hamiston dividingsde) cavalcare scensiveline of padram panishuppy li liqvier e adden i muoto millomenchio malife By affire subson Daisiron usual and the ponitina, muriculpanementajopentanti tė. Novissi, dicesi d'uomoventaflice, co, sempliciotto prastandito ( \*\*\*\*\* Vi nie veleiseer veidsermannen is ophien. Kontel op entenderes andebores is entellende

> Novissi, sost., uomo mitelismolita itokrato in atlagionationductal deline product in structure of the standard of the condition of the standard of the sta quelique chose. tius, novice.

THUR , THOUSAND

Appropriate company and a principal state of the state of

gouvenu.

qualche;;mometring elicher;phi00000 pr000 printe, diulen denfersione : nortale, attelfalle novities, namen Nanigula pure isputte has b manifes .. mondi haquin, laymphis .. www.cile flutare, interare, abbasare, offa crashings in direction in the company of the condition of the condi cinii tenumanimbizimini ol manungi, and er dietemmel allahetemperhatiparti wadi V. Highiani ampuntermia paradysi desertie militativantrimie moib diamentaliprio, id destid dell'apumpo morte, offeldato y Latinto , Plants and putting the column of the property of the party of the part 1966, 46 form ottol variants appear, Kurtolden, montant miner entré : l'élevints deport. Ple thu tareate disease will a not execute disease, but edifizio, oringiam temanoly sicherpitàs d anggidrenik wicipa b i anavazidhe 440 w sa Pregro, millo, instalatasine orientellos mg/myrodilant (mord | preceditto | dis-utili 1986) seunate ) qirdpyyrin, plantio qilbit, intra (2016) dane, coli shi dollanti, libih matam (bra (2016) questo libro mellhuspahisushi sha'. don, iribba honom marleghikuno librum yiy nir luven lleve dans une heure, 'N seeks dubbeau mitthe of the control of the ignedit , midus sameg/Yusallpenamath. sin stiden idi qualunque com aha simpriyas da codi at ogere, absende Darentroppio quistomento, Linguis gliate ... | nucleate , nucleaters un parjordenad , ode saudo, igoudos) saudato y districtor praudits istraginas machus manus ndeganadu dope da - meral searpe nentalson al pichi pudi pinudis elpadibus, mus, piedal Monto un develle alleu. cavalcare sepas solla, si bisdomo anudo equip ab By ver a address francis restrogger problem of one a same sellen Nuneroerst anignudistitio nedo mato, omnina mudury ma comine tili te. Source, diers of comodospolary, Aller overMuaness Youdnessession or company , as Total West State Community of the Commun hope discolori manlanes ation altiscululto rele-November Williamonion . Server -Luft જમ્મે , , Lattoudely fintare વ લોહામાના પ્રાથમિક મોડ ill astrop, de clavers sibe poits hugely distation Just pfineture, Bartidas desdlaistrehigileernehi quelque chose. un Marterophiamines inchetzo il marrifore of the language compagnal is paleona congression Maffiets, datend, puoces podisequis, ginns-denution seem at lab. quado, his mantie, ARRIVelle fintare , odorare , annasare , olfaceren indo-Nufic fig. rispiare, stemates supprir passe Supercondustant, expensive explorers (1868der, decouvrir le terraint, dialessound uni Vacate simughels pientidella leggiaded vi-yaca ediagbaceae, che ha magambandatile - indicate indicate chapte of the international indicates of the indi phin color bance, diagrato odore, mitalita quello del fior di cedro, eduncia covoltate zapopetala, e campaniforme, ed ha batchel uptonde ameghiata autoti obe maturino i meiabotto ellium norvallium peorvallium i pelle des vallees e lia demain; magnes, maintes ma New garage, all common dispersons di saino pregio, nullo, inutilety midius, inumis y med. mutiles. And sidioes id un atte che non può producena effetto obspale miavalido , futuristepte di nim walore, mullo, wribes, milites, unit, etrappénie, aulité, could aborte men, du touts miente y media pamidide suil protente

milian in Bright Shight Seeking and a control of the seeking and the control of t witeren binvaliditen cancellate, and diave, abrogare, destruere, irritum fittelle inwalider ; fin recept grind girilline in wild -Ballelle o'henthes, o'nemenn en entann e. Henten the tree with the tell of the same said the said -third has of the state of the organism

Anterior of the control of the contr qual inquire and an entermination of the little and the little and the party number of the little and the littl morte dather of entra, all mert, high tite, childe. Pumer; tegressone milicites of affective alle-parate per semplice teglio, tolla faltione alle quantità, mullero, tisses, hote di-camenca; admeto: wante, diolitatione dipersone o di cose, numero, multitudo, min, montrale di cose, numero, multitudo, min, montrale di cose, numero, multitudo, min, montrale di compensa di cose, numero, minimaliario delle minere, minimaliario delle minere, manieri di cario e inimizzationi delle minere, manieri di cario e inimizzationi delle minere, manieri delle minimaliario delle minere del rame, argento odi otto inimizzatio delle cario della compensa di compensa della comp ponenti una somma, itota numerica, nota di utonete s'italia numeraria, pordere au situata di utonete s'italia numeraria, pordere au situata di controlla di utonete s'italia di utoneta di numere, porre la cifra numerale, che serve a notare la quantità delle cose, porre l'aument proper de la cifra numerale, che segnat con diffici i numera notare, inche tore artifinetica nota, numero de pagine if un scartari, d'un luce, porre alle pagine if un quaterno, e d'un timo la numero adscribere, numero et chartis numeros adscribere, numeroter, les pagins, il pour la numero adscribere, numeroter, les pagins, il pour la numero adscribere, numeroter, les pagins, il pour la numero adscribere.

Numbros, di molto numero, monteroso,

numerosus, nombreut,

Numbert, t. mercantesco, porre i numeri, segnar con numeri, mercium fascem insignire, vel inscribere arithmetica nota, numéroter, marquer un numero sur une balle, sur un ballot, mettre le numero, ou la

cole.

Numi, bescheuit diadin feni, lught, manot, quibus, voci diverse colle quali chiamansi, pec issherro, daniri dindo, numini, pecunia, argent.

Numi o nuti verb. att. e neutr. nudive, mutire, nutricare alimentare, alere, nutricare alimentare, alere, nutricare, pascersi, alimentaris, pesci, vilami sissimere, vivre, se nourrir.

sustinere y vivre , se nourrir.

Nunesa v. Ir. donna che allatte, o coltanto alleva gli altrui liglinoli , balia , nudritrice , nutrice , nutrici , autricula , nour-

south the 5 M. B. W. C.

rice, gouvernante, maman.

Nuassaur, nutritivo, che mi virtà di nutrire, nutricio, nutriente quarimentale, nutribilis, alibilis, nourrisson.

Nuassau, mortura, nuicone per cui tutte le parti d'un corpo organizzato riparano, le loro pendite, o prendono acrrescimento per loro perdite, o prendono accrescimento per l'assituitazione delle sostanze solide o liquide che a introducció in esso, autritione, que ritura, noritura, nome generico delle sostance che s' introducono nel corpo a fine di nuvolo, coperto di nuvol

the first of the second

4,

2300

A Same of

miliadie, gli elimenti di cattiva qualità più ducono malori, insalubrium' ciborium succi vulgant morbes, la mauvaise nouvriture engendre des mandies. L'ait a l'era la soa nuritura, non si cibava d'altro, che non di latte, lacte victum tolerabat, il mavale pour toute nourriture , que du lait.

NU

Nusca sostanza grassa, specie di protumo d'un odor fortissimo è durerole, la quale troyasi, concreta in un sacco posto sotto all'umbilico d'un animale salvatico ruminante chiamato mosco o moschifero, grosso come un oppriolo, simile alla gazzella ed si cervi, ma senza corna; muschio, moschui; Muse.

Nosla , pasta di mandorle, di noci ecue amygdalarum, vel nucum pressarum massa

pate d'amandes , de noix.
Nuscitt , che appartieue alle noise, noise riale, nuptialis, nuptial.

NUTRIMENT , per maritares V. (1. 11 . 1) NUTBIASION, per nuriture, nel primo sign, o V. Nuritura,

Nuvise , V. Nejiv. Nuron, e nuvola, V. Nivo, e nivola.
Nuroniss nuvola, accr, di nuvola, involone, nubes densior, gros nuage, gros ciel. D'unvolon, plur, quantità di nubi, novolaglia, nuvolato, nubium globus, quantité de nuages.

also rations as to

أغيان واأوا وور

dell'allabeto pjemontese e affine molte volte coll'u italiano.

0, che anche si scrive on, interjezione che serve all'espressione di molti e varii affetti, come di maraviglia, di curiosità, di sdegno, di dolore, di soverchia gioja, di O o raddoppiato, è anche voce d'ampaira- | per la parola o ed esprimono i titoli sotto à

quarta lettera vocale a decima-quarta i sione e di applauso; oh oh ! o ! hens ! oh bh! Adoptasi anche in forma di nome; cuit fe dij o, vale fare le maraviglie, maravigliarsi, mirari, s'étomer. V. O bela ! O bon! O cola!

0, particella che serve a chiamare od a vivolgere il discorso ad una persona e perciò esclamazione, di sospetto e timore, d'irri- accompagna il caso vocativo, o, o, heur; sione, di tenerezza, d'allegressa" ec., o! (o. Si chiamano O le setta antifone della oh! deh! o / heur! oh! o! he! sh! ah! novena di Natale, le quali principiano tutte quali i Profeti appunciavano il Menia; antilone di Natale, antipone magnes, les o,

D, è anche particella separativa, o, omia, o lia, ovvero, aut, sive, vel, seu, ou, ou bien. che fanno gli amanti la notte al sereno daconcentus nocturnus, ad ostium amica, sérépage ; se ba luogo verso l'alba; mattinata ; z'obada, far una serenata, occentare ostium assica, donner une sérénade, une auhade.

Osani, obedienssa, obedient, V. Ubidi,

ebidiensia , ubidient.

. O bzia! bela! usansi queste espressioni per una specie d'interjezione di sorpresa, o di beffa; bella! kem! bott! oh bon! O' bela! kela! significano anche; veramente, appunto, hene sta, "Isl veramente, scilicet, ulique, quidem, vraiment, tout de Bon.

Osseusca, mole quadrangolare di pietra, fatta in forma di piramide stretta, altissima, d'un solo pérso con pianta smussata, ornata d'iscrizioni o di scolture, ed eretta per ornamento in qualche luogo pubblico; obelisco, aguglia ; obeliscus , obelisque.

Oseni, v. fr. aggravato, di debiti, inde-

bitato, are alieno pressus, obéré-

Oseage, casa pubblica ove por mercede si di a manglière e hi alloggia in camere addobbate; albergo, locanda, osteria, diversorium, hospitium, auberge, hôtellerie.

Ostatusta, sost, mas, colui che tiene albergo, albergatore, locandiere, oste, cad aubergiste. Obërgista, fem. la moglie dell'al-Desgatore, o colei che tiene albergo, alber-En trice, locandiera, ostesse, unor componis, Acospita, aubergiste.

Oses, giusso estremamente, pingue troppo, Brasso bracato, corpulente, pinguissimus,

ta es gras , plein de chair.

Ou , detto anche opi , albero od arbocom correccia higin : leglie divise a sinque lo bi , fiori verdastri a grappoli e legno duro Che serve a far legami, ad ardere, a lavori Pestre, érable commun, petit érable des bois. Osce, piecola homba senza manico, e che saglia con una specie di mortajo chiamale chimo : obice . . . obus. Obice , dicen pure il mortajo che scaglia le hombe dello stesso nome, o che si spara orizzontal-

Osuret, v. opporre ragioni a ragioni, fare obbienoni, dobiettare, objicere, opponere, objecter, opposer une difficulte, faire des objections.

OBLASSION, V. Oferta. Oblassion, dicesi particolarmente l'offerta che un accusato di contravvenzione soggetta a pena pecuniaria, fa al fisco per essere liberato dal giudicio prima che la reita sia acceptata colla sentenza, oblazione, oblatio, mulcia transa-

ctio, oblation.

OBLAT, per Converss V. Obldi ; erano anticamente persone secolpii, afferte nella pr ma età, o che offrivano sè stesse od i beni loro a qualche monasterio ove erano apamesse come fratelli, o da cui grano mantenuti; in oggi sono Sacerdoti regolari o donne che vivono ritirate dal mondo solto una regola e che non fanno la professione, ma una semplice promissa d'oblédien

ta: oblato, oblatus, oblat:

Oscaroa, colai che offerisce, e el dice
per lo più di chi offerisce per comprare;
oblatore, licitator, offrant.

Oscaro, verb. V. Desmentic.

Direit, nom, colui che sa cielde e ciddoni; cialdonajo crustularius, oablieur, faiseur

de. gaufres.
Obliga, ben obliga, obligato . V. Obliga.
to. Obliga, t. di musici, dicesi di quelle to. Obliga, 't. di musica, accominati che sono essenziali nella melodia o nell'armonia, coal che soppresse la musica su-rebbe maneante ; abbligato ... oblige. Recitatio obliga , V. Recitativ.

Osmonii, che ama compiacere sitrili, cortese, ambrevole, gentie, officioso, ubbligante, benignus, officionus, obligeant, officioux, qui aime à faire plaisir, h obliger. OREMATERET, con mode certesi, con misriere obbliganti , obbligantemente , officiose, amanter, amree, benevale, obligenmment, d'une manière obligamente.

Ozoicassion, obligh, obbliganione, obbligo, devere, obligatio, debitum, officiam, munus, obligation, devoir, engagement. Obligation, riconoscens, gratitudine, ale blugatione, gratic debitio, obligation, bros-connaissance, gratitude. Avei l'abbigassion ch'a Bhan i borgno a Santa Instite, dimni di chi si spestra ingrato si baselizi ricevuti , benefició immemorem es prebere, ingréto animo esse erga aliquem , manquer de reconnaissance pour un hienfait requ. Dicesi pure del non dover alkus riconoscona varuna, avenne ricevuto piuttosto male che hine, Changes, ragione in contrario, obbiccione, sullum beneficium retuliste, n'avoir reçau le Prositio, objecta ratio, objection, difficulté. Incindre planie. Obligaceior, t. di musice

pezzi di un concerto, nei quali un istrumento ha una parte essenziale da eseguire: obbligazione . . . . . obligation.

Овывато, obligatissim, ben-obligà. pressioni di ringraziamento, grazie, obbligatissimo, gnatias refero, gratus sum, je vous suis obligé. Obligato! voce di ammirazione, canchero ! cospetto! papæ! nargue! me. foi!

OBLIGH, V. Obligassion. Obligh, per scri-

tura d' öbligh , V. Scritura.

Osuscut, imporre un dovere ad alcuno, mettere in obbligo, obbligare, legare, obligare, devincire, obliger, engager. Oblighè, sforzare, costringere, obbligare, cogers, obligor, forcer, contraindre. Oblight, irapegnade pratimolare, eccitare, indurre, inpellene, excitare, porter, exciter, engager. Oblighe i so beni, impegnare od ipotecare i prophii beni per sicurezza dell'adompimento d'una promessa, obbligare, rincolare i beni, bona oppignorare, res suas pignoris vel hypotheeæ vinculo zubjicere, obliger ses biens. Oblight, prestare servizio, rendersi obbligata una persona; far un favore, un servicio, de aliquo bene mereri, promerere, aliquem sibi officio obstringere, devincire, obliger, rendre service, faire plaisir. A s' perd mai nen a oblighè un galantom, nulla si perde nel far servigio ad un onest' uomo, bonis quod bene fit haud perit, on ne perd rien a obliger un tronnête homine. Col vh' a fa d'prast per interesse, a merita nen ch'un i no sia obliga, colui che fa altrui servigio per interesse, non merita d'essergli obbligato; qui alteri ob suam causam commodat, injuria postulat id sibi graviæ apponi, qui n'oblige, que par intérêt a tort de prétendre qu'on lui en soit obligé, Oblighèsse, addossarsi un obbligazione, obbligarsi, aliquam sibi necessitatem imponere, s'obliger, s'imposer quelque obligation. Oblighèsse, dè parola. obbligarsi, promettere, dar parola, obligare se, obligare fidem suam, fidem dare. s'obliger à quelqu'un, lui donner perole. Oblighèsse, responde per un autr, obbligarri per sicurezza delle altrui promesse, rendersi mallevadore, prædem pro aliquo fieri, sponsione obligari, fidejubere, spondere, s'obliger, répondre pour un autre.

Ortioi, cialda avvolta a guisa di cartoccio, cialdone, offila, crustula, oublie, cornet,

plaisir des dames.

OBLIQUAMENT; avv. in direzione non diritta, contrario di rettamente, obbliquamente, oblique, obbliquement, transversalement.

Osmourrà, qualità di ciò che è obbliquo,

obbliquità, obliquitas, obliquité.

: Ontiquo, non retto, torto, obbliquo, oblique, transversus, oblique.

OBLONGE, bestough, più lungo che largo, bislungo, oblungo, oblongus, oblong, alongé.

.Oson, istrumento musicale da fiato, con linguetta, la voce di cui è sonora e graziosa, e che fra gli istrumenti del suo genere corrisponde, alla parte che fa il violino fra quelli da arco; oboe, dolzaina, cibia chorica, major tibia, hauthois. Obod, colui che suona tale istrumento, oboè, tibicen, choraula, hauthois.

O son ! modo, di dire usato per esprimere la sorpresa, iatorno a ciò, che ci è riferito: o che non crede o che non va a nostro modo; como? oh come? via! bene,!...optime, (ironicamente) oh bou! O bon, modo di negare assoluto e dispettoso; eli no,) no invero, minime quidem, nequequam, non vraiment.

Osnosai, infamia, disonore, obbrobrio. dedecus, ignominia, infamia, opprobre, honte . déshonneur.

Osnierios, che produce obbrobrio, infamia, obbrobrioso, vituperevole, dedecorans, probroas , infamis , infamant, déshonorant, honteux.

OBROBRIOGAMENT, con obbrobrio, obbrobriosamente, probrose, contumeliose, ignominicusement, bonteusement.

- Ossonera, piccola piastra di ferro, con anello a guisa di ferro da cavallo, affissa nel manico d'un chiavistello, od in checchessia per ricevere la stanghetta di quel serrami ne' quali essa non esce al di fuori, come nei hauli, e tiene luogo della bocchetta necessaria nelle altre serrature; boncinello. maniglia con uno o più boncinelli ........ aubron, auberon, aubronnières ai anti-

Oca, grosso uccello acquation dell'ordine dei nuotatori, poco dissimile dall'anetre, ma con becco più rotondo, e piuma di color grigio cenerognolo nelle razze selvatiche, e talora tutta bianca nei maschi domestici: oca, anser, vie. Fè la vos ulfoca, gracidar come un'oca, gingrire, glosser comme une oie. Fè'l bech a l'oos, fig. terminare un' affare, fare il becco all'oca, ad sonbibicume aliquid adducere, postremam imponere opers; manum, finir, achever un ouvrage, donner la dernière main. A l'è fait el bech a l'oca, il dado è gettato, jacta est ales, l'assaire est faite, le dé en est jeté. J'ochèt meño j'öche u beive, prov. gl' ignoranti vogliono insegnare a chi ne sa; i paperi menan le oche a bere, ante barbam senes docere, sus Minervam, c'est gros Jean qui remontre

Ocasionalment, in mode occasionales purmedalione of plandsfordante, mocessorulinetite, -magnionis lammingo occasionis digmaint.

OCEANO, duties quanto, il mare, or quella smilete little coprany un odistinente dall'altro, o ampledidenti amedanpiog trattorida manis menune trientemittelimente opdenmantel despublic danger paper pleasing wanting rane patient be , e talora tutte barea ner-nessoly safarenessis rabi Congras, opincio adili gabbiggio ad millipi di sachpland many, uccoling maring othell ardund material and a specific for the state of the round/galla, idi coloret dennigi squrention gambe make washin acresments become ministration in denus caternhaetes insternacia intentarrinestes phospad parties principally with parties principally decore oculor, m. gliguens, ren "plysevere", and severe Tom. II.

results of Hadden Dirad addition of the digital to They complete the state of the second of the lader. A ditatini doctado d'scondente devanti for the single to the state of the second to the second the second to th Heisen drawn gradawanto, agrigas, cebbliga abertre-dominalantrips cellardos males déveléet want approache in my proposition in the internation of hapigiary spaggatelinasyvaschadapa-pobehiukettas petite cellade. Services. V. Services. otteste behaviertels un pidogemunamet.pfter. odski de ozoopide opidopine pologije i dosoo by a temperature getting bill will consecutive the tiensi, inkinish darhamatgiooccia pot quinte sedaring the dynast partition of particular hunter down spraidhan , rhimeites ar bagu les a Marijo attalbur, Orazistopedrai sanapar que chi sordigui siglibila prophi idead ilgobioseliza beethabhiquestern di manapoquanen yobbil desse , cimedides idlas m , boma**zitjengkorardijazerings papaib**er**red** sipporture a sainthich in ing in spilather as the man (Postific, recebents to a result of a procession) una porsiblegul a radbiseure, radiquemento. le alique bene merer, proble ree, estable m early custoy less , thing quarting loss le gland had Hente, continue, paredanting omer way i keech land, act far services ad un tower named monograph and changed his training the property of the control of the contro spra , webbattomashi wasanoak bioliya, tast-Trem, the prevention with a series and resources of the line of th practition of the interest property of the property of the clare identify south widers, force less sens double commendos your. Friesendo docembres contitocchie, ausquire, per banen, affine di non-lessero used como a whire are much proception lipo mactare, faces ague da libeila loggistis oblicatione oblicated annual de properties ginaria adoptaton dai: Toringal inel adistorso temigliane apparette entra menta apparette dissertion apparette disserti peignicante andre meig, manigo, di segui andre andre andre andre andre andre andre andre andre and andre andre and andre and andre and andre andre and andre andre and andre andre andre and andre andre and andre and Ocorenssa, occasione, incontro, caso, e-mergenza, accidente, occorrenza, occasio, casus, eventus, occurrence, conjoncture, rencontre, événement fortuit, occasion. A l'ocorenssa, second l'ocorenssa, secondo l'occasione, prout obvenit occasio, suivant le besoin, selon les occurrences.

Ocorrat, sost. ciò che è necessario, il necessario, il bisognevole, l'occorrente, quod

opus, quod satis est, le nécessaire.

Ocasa, terra di color giallo o rosso, reso
talora più intenso colla calcinazione, friabile,
morbida al tatto, e che serve per la pittura
grossolana; ossido od idrato di ferro che si
trova nelle miniere di questo metallo; ocra,
ocria, ochra, ocre, ochre.

Octaoà, imposizione che si esige all'entrata d'alcune città e villaggi per conto del governo o del comune medesimo, sulle derrate di consumo che vi si portano; dazio..... octroi.

Ocula, cauto, accorto, considerato, avveduto, avvertente, oculato, perspiçaz, cautus, consideratus, prudens, saga, éclairé, clairvoyant, avisé, prudent.

Oculia, agg. a lestimoni, V. Testimoni.
Oculista, medico o chirurgo, che s'applica singolarmente a curare le malattie degli occhi, oculista, ophthalmicus, ocularius medicus, oculiste, médecin ophtalmique.

Oculta, non conosciuto, ignoto, nascosto, occulto, occultus, cacus, tectus, occulte, caché, secret, couvert.

OCULTAMENT, avv. di nascosto, occultamente, occulte, abscondite, clam, secrétement, en secret, en cachetto, à la dérobée.

Ocupà, trattenuto a fare qualche cosa, che ha un impiego, che non sta ozioso, occupato, impiegato, occupatus, negotio dissentus, occupé, employé. V. Oc. pè.

Ocupaci, masserizie, che si portan dietro i soldati nell'esercito, bagaglio, impedimenta, bagage, hardes. Ocupagi, per similit. dicesi di tutti gli arnesi o delle masserizie, bagaglio, supellex, sarcinæ, hardes, meubles. Ocupagi, treno, seguito, muli, cavalli, carrozze, domestici, arredi, salmeria, equipaggio, instrumentum, comitatus, trein, suite, mulets, chevaux, carosses, valets, hardes etc., equipage. Ochpagi, dicesi pur anche soltanto della carrozza, rheda, équipage. Ocupagi, prendesi ancora per il corpo degli ufliziali di marina, soldati, marinari, mozzi, ed altri che servono in una nave, equipaggio, navalis turba, classiarii, équipage.

OCUPAGE, V. Echipage.

Ocupasion, affare, cura; occupazione, occupatio, negotium, occupation, affaire. Ocupassion, l'atto d'occupare, di possedere le cose altrui senza ragione, occupazione, occupatio, occupation.

Ocupt, dar lavoro, dar occupazione, oecupare, impiegare, occupare, adhibere, exercere, occupatum tenere, occuper, appliquer, employer. Ocupe, tratteuere la mente in serie considerazioni, animum defigere, mentem occupare, occuper. Ocupe, anpadronisse, mettersi in possesso delle coss altrui, o di nessuno, occupare, usurpare, impadronirsi, invadere, occupare, obsidere, potiri, usurpare, occuper, usurper, se saisir, envahir. Ocupe, ingombrare uno spazio, tenere un luogo, occupare, occupare, replere, tenere, occuper, remplir une place, tenir la place. Ocupesse, dare a se stesso un lavoro ed eseguirlo, lavorare, occupara, non stare in ozio, impiegarsi, dar opera, attendere, versari in aliqua re, operam ponere, operam impendere, s'occuper, s'employer, s'appliquer à quelque chose, y donner tout son tems.

ODE, poesia lirica divisa a strofe e di stile e soggetto nobile, illustre o sublime, ode, oda, cantio, carmen, ode, ode.

Odis, desiderare altrui del male, avere a sdegno una persona, aver in odio, odiare, abbominare, odisse, odio persequi, hair, abhorrer. Fèsse odiè da tuti, farsi odiare da tutti, omnium invidiam incurrere, omnium in se odia incendere, se faire hair de tout le monde. Odiè a mort, odiare all'estremo, odiare a morte, male odisse, hostili odie esse, hair à la mort. Esse odià a mort, esser odiato a morte, capitali odio omnibus esse, être hai à mort. Odiè na cosa, esser avverso ad una cosa, abborrire, odiare, a ser aliqua abhorrere, hair, avoir de l'aversion.

Ono, sdegno e desiderio di male controuna persona, o forte aversione ad una coss; abborrimento, odio, odium, haine, aversion, malveillance.

Oniòs, molesto, nojoso, odioso, odiosos, molestus, invisus, odieux, halssable, détestable.

Odiosamente, avv. con odio, in modo edioso, odiosamente, odiose, odieusement.

Odiosità, qualità di cosa odiosa, ediosità

Opòn, evaporazione di sottilissime parti de'corpi, che muove il senso dell'odorato, odore, odor, odeur, senteur. Bon odòr, odorone, odore grato, fragranza, fragrantia, suavis odor, bonne odeur. Cativ odòr,

Oficina, bottega dove si fabbricano opere da porre in commercio; laboratorio, officina, officinti, atelier, laboratoire.

Oriciòs; pronto a compiacere altrui, che volontieri s'udopra in altrui vantaggio, officioso, compiacente, cortese, officiosus, comis, secundus, officieux, obligeant, serviable, empressé.

Oficiosament, con cortesia, cortesemente, officiosamente, comiter, benevole, officiose,

officieusement, avec empressement. OFLE, facitore o venditore d'offelle, offellaro, ciambellajo, crustularius, pâtissier, oublieur. Chi è oflè, fassa ofèle, V. Chi.

Oral, significare con parole, con scritture o con gesti di voler dare qualche cosà, esibire, presentare, offrire, offerre, deferre offrir, présenter.

OPTALMIA, nome generico di diverse inférmità degli occhi; oftalmia, ottalmia, lip-

pitudo, ophtalmia, ophtalmie.

Ofuscus, indurre oscurità, render fosco, offuscare, obscurare, obumbrare, offusquer. Osuschè, parlandosi della vista, o degli organi visorii, togliere o diminuire la facoltà di vedere, offuscare, abbagliare, caliginem offundere, oculorum aciem suffundere, ostusquer, troubler la vue, éblouir. Ofusche, fig. abhagliare la mente, turbare, oscurare, offuscare, menti caliginem offundere, offusquer, troubler, obscurcir.

ODET, quello in che s'affissa l'intelletto, e la vista, obbietto, oggetto, res objecta, quod sensum movet, objet. Ogèt, tutto ciò che è considerato come la cagione di checchessia, obbietto, oggetto, scopo, fine, mira, motivo, scopus, finis, terminus, meta, materia, caussa, objet, sujet, motif,

cause, but, fin.

OGETE, fare un' obbiezione, un' opposizione, opporre; obbiettare, objicere, opponere, objecter, opposer une difficulté à une proposition. Ogeté un' testimoni, addurre contro un testimonio in giudicio le ragioni che debbono diminuire la credenza a ciò che depone, allegare per sospetto, dare una ripulsa ad un testimonio, refutare, refellere, infirmare testem, reprocher un témoin.

Oct, öggi, anchēūi, in questo giorno, oggi, hodie, anjourd'hui. Ogi n' oma vint del meis, oggi siamo ai venti del mese, hodie vigesima dies mensis completur, c'est aujourd'hui le vingt du mois. Ogi, al tempo uomini, homines, hommes. Bei-cimo, piants, presente, oggi, oggidi, oggigiorno, luc V. Bejoimo.

ætate, nunc, his temporihus, anjound'hui, au tems qui court.

Ocar, add. d'ogni genere, e che com-prende l'universalità delle cose di cui si tratta, accennandole però singolarmente; ogni, qualunque, ciascuno, omnis, quisque, tout, chaque, quelque. Ogni doi di, ogni due giorni, altero quoque die, de deux en deux jours. Ogni meis, ogni an, qgni mese, ogni anno, singulis mensibus,, quotannis par mois, par an. Ogni ses meis, ogni sei mesi, sexto quoque mensa, tous les isix mois. Ogni cosa ben pensa, ogni cosa hen pensata, omnibus perpensis, tout bien considéré. Ogni poch, ögni tant, di, tanto in tanto, identidem, interdum, à tous coups, de tems en tems. Ogni crava a l'a so paloch, prov. dicesi del trovár subito riparo a tutte le accuse, aver più ritortole che fastella, promptum ac paratum ingenium habere ad evertendas quaslibet accusationes; autant de trous autant de chevilles. Ogni cösa a l'a sou stagion tripe siole goj, e mlon, oppure, prediche e mlon ögni cosa a soa stagion, prov., e vale che tutte le cose debbono farsi a tempo e luogo, ed a proposito, omnia tempestive, facienda, in omnibus servanda loci ac temporis opportunitas, chaque chose à sa saison.

OGNIDUN, pron. singol. che accenna tutti gl'individui d'un numero di cose o di persone; ciascuno, ognuno, ogniuno, quisque

chacun, un chacun.

O1, interjezione di chi chiama, V. O2. Oi od öi, esclamazione di dolore; oi, ohi, oime, ohime, heu, hei, hei mihi, ah === hélas , aie.

Oico, interjezione di disprezzo, o dispia cere e talora di semplice negazione ; oibò 🚐 vah, non, nequaquam, fi, oh que non 😑

nenni.

Oide, esclamazione, che serve a dimostrar nausea, disapprovazione, dispiacere = dolore corporale, oimè, oibò, hei, heu

ah, hélas, oh ciel.

Oimi, esclamazione composta da oi e mil e si manda fuora per espressione di dolore , soggiungendo talvolta qualche cosa inmediatamente dopo; öimi pövr öm! öimi che dolor! oi, ohimè! oimè! oimè misero hei mihi! heu me miserum! hélas, misérable que je suis! Oimì, talvolta dinota orrore, indignazione, stupore, e simili, ohime ohi! oh, ah, hélas, oh ciel!

Oino, num. pl. di om, usato volgarmente,

di dolore, V. Oi, öimì.

- Ono, 'pelle tratta intiera dall'animale, e per lo più di becchi, di capre, e chiusa e cacina a forma di sacco serve per portarvi denteo vino "olio, e simili liquori, otre, oculi, grands yeux, beaux yeux. wer, outre. Oiro, istrumento a fiato compusto d'una pelle di montone enfiata come pallone; col soffiarvi entro per mezzo d'an cannello animellato, e da cui l'aria esec modulata da tre tubi, due de'quali etonano in bordone, o basso perpetuo, e Fatro a guisa di zampogna con linguetta, mediante la pressione che vi fa il suonatore cel braccio, cornamusa, piva, tibia infixa wricolo; cornemuse. Mange com'un oiro; genfiar l'otre, gozzovigliare, ventrem dipourpoint, sempiffrer, manger à ventre decutonne. Pien com'un oiro, V. Pien. Oire pien d'vin , dicesi d'un gran bevitore, phiriacone, otre pien di vino, vinosus, bibacissimus, grand buveur, ivrogne, sac

Osr, add. od ont, unto, untuoso, une besoit, untissiuro, bisunto, inzavardato, imbrodolato, unctissimus, très-graissé, craseux. Oit, per sozzo, sporco, sucido, lordo, fadus, sordidus, sale, oint, crasseux.

Orr, nome; materia grassa, untuosa, come sugna, burro, e simili, untume, Pinguedo, unguen, graisse, matière onctueuse. Oit, sucidume, untuosità, sordes, saleté, ordure. Oit, in m. b. percosse, verbera, comps. Dè dioit, percuotere, verberare,

Orron, od ontim, qualità di ciò che è grasso ed untuoso; untuosità, untume, unpinguedo, onctuosité.

Osà, add., infermiccio, cagionevole, baaticcio, che ha gli occhi lividi, ad morbos **Proclivis**, infirma valetudine, liventes oculi, maladif, yeux abattus, yeux cernés, yeux ≥n compôte, air meurtri.

Oslas, ocidss, pegg. d'eui, occhiaccio, eulus minax, yeux gros, mauvais œil. Fè ojass, dare segno di disgusto, di abbotninazione, far occhiacci, fastidientem viiltum præ se ferre, regarder de mauvais œil, faire manvaise mine, regarder avec des yeux d'indignation.

Ost, agg. dei denti canini della mascella superiore, perché hanno corrispondenza col-Pocchio, dente occhiale, dens caninus, dens ocularis, dent oculaire, dent œillère.

"Or-or," od öl-öi, esclamazione" duplicata od attorno; occhiaja, insignita, livor oculorum, cerne.

Oser, V. Ujet.

OJON, accr. d'eui con idea di bellezza. occhio grande e bello; occhione, venusti

OLA, vaso grossolano per lo più di terra cotta, di forma alquanto ovale nella sua altezza, e con due o più manichi a lato, olla, pignatta, pentola, olla, cacabus, pot. I ciap smio a j'ole, V. Ciap.

OLA, öè, interjezione di chi chiama, obi,

olà, eho, heus, holà, hé.

OLANDA, d'olanda, V. sotto D' Tom. 13 pag. 216.

OLE, fabbricante d'olle, vasajo, pentolajo, figulus, vascularius, potier de terre. OLETA, dim. d'ola, pentolino, ollula,

petit pot. OLEOs, agg., di frutto, some od altra sostanza che contiene in sè un qualche olio o pinguedine liquida della natura dell'olio; oleaceo, oleoso, olioso, oleosus, huileux, oléagineux, gras.

OLIA, sorta d'intingolo, o pevero alla

spagnuola . . . oille.

OLIA, condito od unto con olio, oliato, oleo conditus, oleo unctus, huilé.

QLIAN, uliàn, agg. de'panni lini alquanto usati si che ne hanno perduta ogni ruvidezza; usato, adoperato, usu aliquantulum attritus, un peu usé, mou.

Oliane, uliane, usare i panni lini nuovi, adoperare, uti, adhibere, mettre en usage,

faire usage des draps.

Onè, sost. colui che lavora nel fattojo per far l'olio, fattojano, qui factorio dat operam, pressureur, meûnier d'un moulin à huile. Oliè, colui che rivende l'olio al minuto, oliandolo, ogliaro, olearius, vendeur d'huile.

Out, verb. ungere, imbevere d'olio, oleo ungere, perfundere, imbuere, huiler.

Oniòs, agg. d'insalata o d'altro icibo condito con olio abbondantemente; olioso, nimis oleo conditus, huilé. Oliòs, per oleòs, ed olià, V.

OLIÙM, untume che ha dell'oleoso, pinguedo oleosa, oleacea, substance grasse et de la nature de l'huile, matière onctueuse.

Olm, orm, albero fronzuto di bella altezza, con lunghe e profonde radici, tronco diritto, molti rami, foglie ruvide acute e più lunghe da un lato, ha il legno duro, compatio e giallastro, piantasi per orna-mento o per sostegno delle viti, olme: Ortan, lividore che viene sotto gli occhi lulmus, orme, ormeau, ormille.

ON

n gelesiskustar ogelooise fish mangettus magulosire, a cui per via di manganumi el listo ille laand these restances are of the contract of the standard of the quale copre, arma od mvestebliosticamia, bristrotherpib antang ordertalnohmine child entre ordertalnohmine of the standard of cose piccole, seimendee sensrense , aguaspana, relikulerupithandilahe dameij rindha bangalik ... alinist apianandese malae , advande to te e più de leate per reguardadula mandagoelo. orgover i minte de la constitue de la constitu -1990 Opputtegers sturmento portatile, pure parte, og Osterning i bill persopho ope ulgiace abitali - Midsoloonol Romandardo , minoraror , omp n. 2010 για βεξείου (scriptitos ο για factor για στο στο μεταιών για στο στο μεταιών για μεταιών για καθαίδια (π , negotost , shipsome to morehus promptibiosis, a jakohung justo, thombets, Grants of par hando and terescopied in a server of between the month of the server of the se stanbort derabute, estente, edergerlighten siterilleup bibr seglebia, elembe, elember geligi 

- teamos framedo danagamento debachado de desta de la compositione de souther dependent and antique of the series I commune to the les oucloslimos riper de oucloslimos riperrendenden, stasignalmen apparatuo 

adunco i se agratos subtemper aggarapate e literan e- protesti e subtemper establica in a complete de la compania e la compania trange manth qualche oggetto hunting idecus igiffe dopas de désentation audit l'appar e Agrifica parameter and bourses, bloods their performances mune, other paper executive electric and appropriate and appro flycture, isogele, allobite roque, be worth application in a second second of the second che fanno i liquidi nelo-quove monardi puri palano tal montinamentos plonio cregara, . Rest appared of subspilere of the test of your tate in ondered, adotter afternamed abstracting deste silonasti, cerome miglion pan char mathendialing godel, oberat supersinos contestinos con parlaudativite stuffound. Cardinage out tout of coundiscretione magazine matiques on Dani, sont calpo, diritta agrossi ondariou - honnétenant i sulfisamment i passablisació data fra agrossi mode impulsos, boulle i Drivara i monetti d'aracidell' Ungheris si brigant i magnet Danish poper la stassa etala ; mile alla secchiata, e dell'aracide d'ungheris si V. Onda.

débanning-Bhoomhusquidinembras, attentit payanti, ngg. Jainne ands yadioni di desti. amentengocindo distileggi (della) gingtinia ratus έμφιλιμομικ, ήτηματιστούσελο, ευχάσευσελης, συσέκελος μουτέρτουλικόλο γ seger - Ονίέτε, , agg. τέν μεσιμά ostantian invanimentaria prominatio, atrabianda, iguatora canado palacreto pregno, ragionavole adasancear y sidestribe of the contract of the concern all the Aventes) maggliomis of cheerold , discreto, land agnOfficando, sem tili perogeni si utolida tutto ci gravob ela chaixittuin alla ciultatoavar adua, tomolteili faisiteabrana tatanapunta, ioranno derighunga, defralata, obehth stu henbriufin selection to a valid when la enortesting it also demonstrated at he discount in the design of the second in parantici diamendaten, vel simpularisis invat. - do mines decet honestas, Vhonpêteté sied b im ile smanter did littomeralis contempera inflanc o ting parlandous sit interessi, edi discutary s litto a cesticula un eliqui gundegnita media hillun conesta: prolitto d'alama q conditione i di screta, lecture e non moritene, son pla withdrauteoric, tonders now deglabeth, Amelienter d'unimidit honnête. Nen conte

unghero, ducatus ungarus, ducat d'Hongrie,

sequin d'Hongris.

Orgia; lema più o meno ricurva, di sostanza biancastra trasparente, e cornea, la quale copre, arma od investe l'estremità delle dita dell'uomo e di molti animali, unghia, unguis, ungula, ongle. Tut ven a taj, fina j'onge a ple l'ai, prov. e vale che delle cose piccole se ne dec far conto, ogni prun fa siepe, vol minima curanda sunt, tout est bon à quelque chose. De ant' j'onge, fig. venir in potere, cader in mano, in manus incidere, sub potestatem venire, tomber sous · les pattes de quelqu'un. Mvèi ant' j' onge, ever in potere, in arbitrio, alicujus potestatem habere, avoir dans ses pattes, tenir . sous sa patte. Scape dant j'onge, uscir delle Sorze e potere altrui, excedere, evadere, eximere se alicujus potestate, se dégager, Bees carnue ongia, esser molto congiunto inconi alcuno d'interessi o d'amicizia, esser Mome pane e cacio y familiaritate conjungi, être unis comme les deux doigts de la main. Taje, o seursse j'onge, diminuire altrui l'autorità, il lucro, il potere di spendere, la libertà ecc. tarpare le ali, agendi libertatem alicui demere, vires, vim, quæstum alicui minuere, ronger les ongles, ronger les ailes. Guarne o guarde un ant j'onge, guardare che altri non rubi, aver cura alle mani altrui, tener mente alle mani, aliquem sedulo observare, prendre garde aux mains, regorder quelqu'un plutôt wx mains qu'aux pieds. L'ongia, quando è ncurva ed aduca come negli animali rapaci, i chimma grinfa, V.

Ongia, penna del martello stiacciata, augusta, divisa per lo mezzo, e piegata alquanto all'ingiù, adoperata dai leguajuoli ed atri artefici per metter a lieva, cavar chio-

d, ecc. granchio . . . panne.

Oncià, segno che lascià il colpo dell' onghia, scalittura, graffiatura, scarificatio, cutis laceratio, entamure, égratignure légère, écorchure, éraflure. Ongià, colpo d'unghia, mguis impacti ictus, coup d'ongle.

Oscurar, composto medicinale untuoso, alquanto più denso degli oglii, che ha per bue corpi grassi ed oleosi mescolati con somme mediche, e destinato per uso esterno, manento, anguentam, onguent. Onguent, ficesi anche ogui composto di cose untuose elorisere, pomata, manteca, compositio ulignosa, odoria, pommade. Onguent d'bochin, per icherno scialiva, saliva, salive.

Omformaca, potere infinito di Dio, on-

Tom. II.

nipotenza, oninipotentia, toute-puissance.

Omporent, agg. del solo Dio, onde talora si prende anche per sostantivo; ma per similitudine si dice anche di chi può molto, o di chi può ottenere da taluno tutto ciò che desidera; onnipotente, onnipossente, omnipo-

tens, toutpuissant.

Onon, sentimento della propria dignità nell'adempimento de'doveri meno imperiosi e più delicati per riguardo alla nostra coscienza, ed all'altrui estimazione; ortore, honor, honneur. Onor, riverenza che altrui si rende per riguardo di virtù , o di maggioranza, onore, onoranza, rispetto, ossequio, reverentia, observantia, honos, honneur, respect. Onor, plur. pompe e segni di distinzione di cui si circonda, si rivesto una persona, onori, gradi, dignità, dignitates, munera, honores, honneurs, dignités, grades. Onor, gloria, lode, gloria, fama, gloire, louange. Onor dle galine, onore fallace, honor futilis, fallax, honneur malentendu. Fè onòr a quaicadun, ricevere c festeggiace altrui con pompa ed atti d'ossequio, fare onore, honorem alicui habere, faire les honneurs, rendre les honneurs. Fè onòr, procacciare altrui gloria e considerazione, far onore, essere l'onore, honori esse, saire honneur, être l'honneur de. Fèsse onòr a disnè, o se onòr a'n disnè, mangiare molto, farsi onore a tavola, officio suo in apulis egregie jungi, faire honneur à un repas.

Onor, ts di giuoco, nome generico delle carte più importanti; mattadore, carte superiori . . . . honneur, mattador.

Onora, agg. di persona che non manca alle leggi dell'onesta e dell'onore; onorato, honoratus, honestus, honorable, plein d'honneur. Onora, part. d'onore, V. il verbo.

ONORANSSA, onorificenza che si presta, o che si riceve, onoranza, honor, observantia,

honneur, respect.

ONORARI, riconoscimento, premio, guiderdone, mercede, salario, che si dà ai professori delle arti liberali per le loro fatiche o per qualunque lavoro d'ingegno, onorario, honorarium, minerval, honoraire, rétribution, entretieu, appointement.

ONORATAMENT, con onore, onoratamente, honorate, honeste, honorablement, avec honneur.

Onone, onorifiche, rendere onore, onorare, venerare, honorare, honorem tribuere, honestare, venerari, honorer, révérer. Onorè, render glorioso altrui, procurar considerazione, fare un atto che per altrui è onorevole, onorare, honorare, honorer, faire de l'honneur.

Ononevol, agg. di parole o d'atti confor- | Onta, sdegno, dispetto, mi all'onore, degni d'onore, onorevole, honorabilis, honore llignus, honorable, digne d'honneur. Onorevol, onorifich, che reca onore, onorevole, onorifico, honorificus, honorable.

Onorifica, V. Onorevol. Onorificate, V. Onore.

Onse, aspergere, o fregare con grasso, olio, o altra cosa che abbia dell' untuoso, ungere, ugnere, ungere, linire, oindre, graisser, frotter d'huile ou de graisse. Onsesse i barbis, mangiar del grasso e dell'unto, ugnere il griso, ungere il dente, opipare edere, goinfrer, bâfrer, faire bonne chère. Onse le man, figur. far presenti ad alcuno per trarlo al nostro volere, renderlo propenso a quel che noi bramiamo, o fare che non ci sia nemico, insaponar le carru-cole, unger le mini, corrompere con danaro, pecuniti corrumpere, graisser la patte, graisser le marteau, corrompre par les présens. Onse passa dose, espressione proverbiale antibologica per significare che per riuscire, i doni valgono meglio che le ragioni, tangunt munera hominesque deosque, la cles d'or ouvre partout.

Onssa, peso adottato in gran parte d'Europa come eguale a 576 grani, equivalente a trenta grammi circa, e che appresso di noi è la parte dodicesima della libbra, oncia, uncia, once. Mes onssa, mezz'oncia, semuncia, demi-once. Val pì un'onssa d'boneur, ch'una lira d'savèi, prov. e vale che la fortuna talora giova più che 'l senno, val più un' oncia di sorte che una libbra di sapere, gutta fortunæ præ dolio sapientiæ, le bonheur vaut mieux que tout le savoir, bonheur passe mérite. Onssa, è anche una misura di lunghezza equivalente in circa ad una volta e mezzo la larghezza del pollice, od a 43 millimetri ed è la duodecima parte del nostro piede liprando, oncia, uncia....

Onssion, ontura, l'atto di ungere, unzione, unctio, onction. Onssion, l'azione di consacrare una persona per qualche ufficio religioso con cerimonie fra le quali quella d'ungerlo con olii sacri, consacrazione, consecratio, consécration. Onssion, qualità dei discorsi e de'scritti morali, per cui s' insinuano facilmente nel cuore, e muovono alla divozione, unzione, mellissus sermo, onction.

Ort, V. Oit add. Ont, per consacrà, consecrato, consecratus, consacré.

Onta, villania, ingiuria, onta, contumelia, affront, insulte. Onta, vergogna, rossore, pudor, verecundia, honte, confusion. lattore, actor, acteur.

indignatio, dépit. Ontos, ontosament, V. Vergognos, vengognosament.

Ontun, V. Oitum.

Ontuòs, che è formato di sostanza grassa ed oleosa, che è atto ad ungere, untucco, olioso, unctuosus, onctueux.

OFTURA, V. Onssion nel 1. signif.

Opa, mazzo di più fili di lana o di seta uniti insieme in forma semi-sferica con manico per varii usi domestici, nappa, fiocco, lemniseus, houpe. Quella, che è fatta di pelo di cigno, chiamasi piumin, V.

OPACH, agg. di corpo che non trasmette la luce, che non è trasparente, contrario di diafano, opaco, opacus, opaque.

OPADA, nome con cui si chiama in Torino la specie di allodola detta anche lodna coridora, che ha un ciufio sul capo a guisa di cresta ed è più grossa della lodola comune; allodola capelluta, allodola mattolina, lodola petragnuola, lodola corriera, panterana, alauda cristata, grosse alouette hup-

pée, cochevis. V. Lödna.

OPERA, operazione, l'operare, opera, atto, azione, opus, factum, ouvrage, œuvre, action, composition, besogne, travail. Opera, nome generico di qualunque lavoro letterario, opera, scritto, scrittura, opus, scriptum, ouvrage, écrit, œuvre. Opera, nella fabbricazione delle stoffe dicesi quel lavoro, mediante il quale si rappresentano fiori, fogliami, frutti, animali, o qualsivoglia altra cosa sulle medesime; opera, damascatura, vestis picturata, damassure. Butè an opera, metter in esecuzione, metter in opera, adoprare, exequi, perficere, employer, mettre en œuvre. Opera faita due a vaita, cioè che il lavoro trova facilmente spaccio quando è terminato, lavoro fattodanari aspetta . . . . ouvrage fait vaut de l'argent. Opera, composizione drammatica. scritta in poesia, e posta in musica, e rappresentata sul teatro, o destinata ad esserlo opera, opera, spectacula scenæ, opera. Opera bufa, quella che rappresenta caratteri o fatti. ridicoli; opera buffa.... opéra comique.

Opera, ritiro, convitto, luogo d'educa-zione, di lavoro, o d'asilo; sodalitas, éta-

blissement, maison.

OPERA, agg. di drappi e tele lavorate a opera cioè che non sono unite, ma in cui si veggono più lavori, come quadretti, fiori, e simili tessuto a opere, figuris distinctus, variatus, étoffe ouvrée.

OPERANT, colui che rappresenta opere;

Ormani, colui che lavora in opere meccaniche per mercede, operajo, lavoratore, operiere, operarius, opera, artifex, opifex,

officinator, ouvrier.

Orranssion, l'atto dell'operare, operazione, operatio, opus, actio, opération, acte, action. Operassion, diconsi specialmente quelle de'chirurghi sul corpo umano, operazione, operatio medica, opération. Fè operassion, operare, far operazione, si dice propriamente delle medicine, prodesse, proficere, agere, opérer, faire son opération.

Orent, fare, operare, agire, operari, agere, efficere, facere, opérer, agir, faire. Operè, fè operassion, V. Operassion.

OPERETA, V. Opuscol.

Ori, arboscello che cresce nei luoghi umidi o paludosi con tronco diritto, corteccia liscia e bianca, fiori bianchi odorosi, feglie frastagliate, baoche rosse, e legno bello e bianco, quasi somigliante all'acero, del quale si fanno gioghi da buoi, taglieri, assi e tavole per delicati lavori; oppio, viburno pallone di neve, opulus, viburnum opulus, aubier, viorne-obier, obier stérile, bonle de neige, caillebotte, sureau d'eau.

OPIATA, preparazione farmaceutica molle semplice o composta, ed in cui entra dell'oppio; ovvero preparazione in cui non entra oppio, ma simile nella densità agli elettuarii molli; oppiato, compositio medi-

ca., opiatum, opiat.

Oriname, opignatre, che sta fermamente nel suo proposito contro ragione; pertinace, ostinato, caparbio, pervicax, pertinax, procax, obstiné, entêté, mutin, opiniâtre.

OTIME, dar il suo parere, opinare, sensentiam suam exponere, opiner, donner son avis.
OTIMION, credenza ragionata intorno ad un fatto dubbio, o giudicio dell'intelletto, opinione, opinio, opinion. Esse fiss ant la son opinion, durare nella sua opinione, in sua persistere opinione, propositum suum servare, être ferme dans son opinion. Avèi boña o cativa opinion d'quaicadun, aver buona o cativa opinione d'alcuno, bene vel male de aliquo existimare, bonam vel malam de aliquo opinionem habere, avoir bonne ou mauvaise opinion de quelqu'un.

Orio, sugo concreto bruno infiaminabile omaro puzzolento e soporifero, che si estrae principalmente della testa del papavero bianco, ed in ispecie ne' paesi d'Oriente; oppio,

Pium, opium, suc de pavot.

Origane, v. lat. splendidamente, sontuosamente, opipare, somptueusement, magnilicquement. Oroña, porte o addurre in contrario, opporre, opponere, objicere, opposer. Opoñsse, opporsi, contraddire, contrastare, obsistere, adversari, s'opposer, contracier, contredire, combattre. Opoñsse a l'ordinanssa del Giudisse, opporsi all'ordinanza del Giudice, moram intercessione afferre, intercedere, intercessione prohibere, former opposition, s'opposer à l'ordonnance du Juge.

Opponente, contraddicente, intercessor, in-

tercedens, opposant.

OPORTUR, comodo, che giunge a tempo, opportuno, aptus, appositus, opportun, commode.

Oronzumità, occasione favorevole, opportunità, opportunitas, commoditas, opportunitas

tunité, commodité.

Oposission, contraddizione, contrarietà, opposizione, objectus, discrepantia, opposition, contradiction. Oposission, l'atto d'opposizione, intercessio, opposition. Fè oposizione, intercessione alla parte, adversario intercessionem objicere, adversarii intentionem intercessione convellere, s'opposer. Oposission, quella parte de' consessi legislativi, che più frequentemente prende a censurare o combattere gli atti e le proposte del governo, opposizione... opposition.

Oröst, add. contrario, opposto, contrarius,

opposé, contraire.

Oröst, sost. 'l contrari, l'inverss dla midaja, ciò che è in contraddizione assoluta, il contrario, l'opposto, il rovescie, contrarium, quod secus, le contraire, le revers, l'opposite. A l'opöst, al contrari, all'opposto, contra, e contrario, au contraire.

Oranssion, oppressione, soffocamento, aggravamento, pressura, suffocatio, suppressio, oppression. Oppression d'pèt, oppressione di petto, pectoris oppressio, oppression de la poitrine. Oppression, atto ingiusto esercitato dal più forte a danno dei deboli, oppressione, tirannia, angheria, oppressio, tyrannie, oppression.

OPRIME, aggravare di mali gli inferiori colla forza, opprimere, tiranneggiare, opprimere, premere, opprimer, assommer.

Orssion, la facoltà di scegliere, o la scelta stessa di una cosa o di una persona, opzione, delectus, option, choix.

OFTE, scegliere, eleggere, risolversi, o determinarsi fra due partiti, eligere, seligere, opter, choisir.

Ortica, scienza delle leggi della visione, e cognizione dell' occhio, che n'è lo stro-

nusses, orchestre, data dally at handrodore dame o constitution of the state of the scule, petit ouvrage, brochure. - erizefirm - "Ok", metiliki frakteratila piggiri bah-sakon diplo, et shipiperato, nigatene a niego epitanie Girlo, et shipiperato, nigatenie e poreșe epital puldelication of the contract Thomas or unitality office of the constant of orach Barrer or 124 Jenas Jagine of in the displacement bonne house. Và a la mai ora, V. Maine. foglic bit will also wealth a tensore when difare la supelinte devent aggenni (. treftefice the test Milute Total and asking Pargerso. children and child affects to the property of the same plei docite , b intrecurer circumat republication in the companies of the contract of the cont tiffical, the somights' stironormal colone gross' fillentical in in interesting of the substitution of the Juliane, resolvence dans and se committee piller Beck. Or finder with throw with the control of the state of the imbalbapili, anganimanan sustente bondus. on una 'tatoja' di 'titiardique 'Apposti ber' mel' cht per 'could that a "Het that de paren e 'har a millor per 'dant y latet i Port an en e 'har veft' ledel e d'oro', 'bit 'latet hat 'e 'e e e comille or mionte! "Par veft', ales 'e comille or mionte! "Par veft', ales 'e comille or mionte!" "Par veft' e comille or mionte!" Torozto della come del valori köli Besilli (Abr. Terib) tanını arin para salı bibi köli kirilli kiril

mente) e dei meta in mente in minimum i martini mana in mententanti della distributioni serveno, collegationi August ihr maastrock, ittedoend; mengateor dell'anterioritato pell'astricio antipastivi cula undditition; burn ld progressial and aller Gains bottender, bringelierung durin-vent , zéphir. I strass-shine sempre . Foris Vic Straudly no or addition in 1991. Miss description (maintal accept, 40, 4001in presens, à présent, maintenné, els Profil Bosaid oraniminimu making benke District Sender districtions of the Sender Constitution of gerio, ill semposte tanibi bieni, antiti mai

Court (pont o chiusos) printum villante elant) larvidesimaquareta purter del Anioi orași dura devarel Marialilii i del afic รู้เหลา เ**ประเทศ** (การ การเหลา การ เการ์ Distributors y postantpod a librar original postante la librar original la librar origina ilVcaderedet notey il: finir del giorun sen sione conservata dal modo di seguiti le allita him plespeto it reale de cointaire pitimil appe dal wontinciae della ulette ; entil mourie 400 in the terriprette of notification nbete y de mais tombante, y int's quatr il Gore l'in mothe ha phanabilli Po dillere panielli pani distributed annies of the street introduct. war apprechie noest tubert, "te mettre live were temberite. Were wede form after cheaftin'biris' smiè un idit; "impettare" con gran der weitlette ed imphaienza l'avtenittiento" di qualche com , non veder l'ora , un'ora plines millet, l'hore : yélbis l'expecte "longié" mili videntur , tarder polic voir put le mithent A 2011 fore ch's wrotell; ch's some de volte, made i de volte, made i de volte, made i de volte, made i de volte, man von alghor di magple promitie de la company de la

ORACOL, predizione dell'avvenire o rispose interned al maco presi importante, che i pe gand dredefatte date dulle foro divinità , da persone deco be Bisto "inspirate , erano attificii e parole lempte enigmatiche de unbigue dei sacerdoti, e dicesi fig. persom d'anolti unviezza" e "prufensi , o d schtentir gesitdata ettati infallitille; oracole, oracole, oracole, oracle; Oracole; persona che prisume pronunziar oracoli, predir l'avvenire, e 'similt', oracolista, hariolus, oracle.

Onsignation of this contrading arrived a tempesta. violenta: per contanto-di più venti; oragano, uragana , ventomus turling instant pracella, westus bacchans, temphio vesiente, ouengan.

Opprovada bemada, fetter dicengo dicenteattance apremuta-con acquare ducched payane ent , zephir I strass-shangany e at 4 cff

Onant, regola stabilita in un uffinopio ui/ an collegie no der mit indistiductoper. Kithobset signification murprofer, and allah, again Provide a mentification management proposed santi- acanone-coratio, supplication planes , praison, print ... Phiermanique far oraiome, orare purparegan, out a zacroglimento rare, Dans compressed, prier Dieus Grastion, nobile ed elegante discover, ungiques sento 12 aranga 4 orazones, ocatio elequentile State Comboled in burner management Assemble of the standard of th

P. . Ozateug. Orpsormipet, grekort ikateby Vir periorialian plaquen dopped, sance participal salidation is a seriorial property and sance and seriorial sance property and serioria tricial private glott, lar, qraneget leappellar dit asa , pratorio u specifica, domestirion o codon tile , destoire Oratori, an sangegazione, du ersone divote, a le squali. A detesanjuate con hiamano, i fedels a far arazona, a chiamasi. egolari metutuita a porma di quella stabilità n Roma da S., Filippo Nezi, i prembri all ui sono detti Rasira dell'Oratorio, sodalitas, recantium ingenita pratoire. Oratori, iti in musica, piccola composizione drammatica r sacra, messa in musica, o destinata ad essere cantata in chiesa da diversi pantori-s Pratorio . . . . opatorio , oratoire, . . . .

Ontron, add, the appartiene allorators. Parion oratorius , oratore of miles I bujo, in tenedrito à tâtone à l'avenigliste. Appa, fig. inconsideratements, socianismente, alla cieca, esco impetualingmentaling

Demere, inconsiplarate, scientaria inscita, neculi Estment . a. Lavenghille- non l'im , 10,0 ,0 Onaccape , mettile che parpecipai della din certola, e dei serpecipi dia liaj gorapi, assai dungo

e que coppie, di piedu molto, distantan squat me quadre, o rotoude a higie, pechi, welle munité de palpebre : , è , viv para : ne là relentato ai contrae, in piccola massa dura de facilmente va la pezzi : coccila cicigna, werta-chalcides, angus staggis sept whale.

respections to surgetime econists of Marse Oncuestato, duoga, dage, tang, collogatinge tentained rather I washi, day spette colo , . i , erronateti che debbono, segui e, pare di musicali di concerto ; dicen pure de mananziori atenti presi collettivamente : prelimitist, presintos ; musici, orchestre. Probestrat lugge, dore stagmo i consetti phila physique i dove pridenriamental samo glangeria; Bribales, proprietare orchestre.

scule, petit ouviner, brorliure, sriesitor dishiveted forgic sinhe guar with in doube, od aggidi anohe una parte degli, Acomini e approcate da parte mannom degli, ocecchi i bandeliter buscopino - ludurite subsident d'oreste

lest laboucle alimet lles consequia b os. Anneque poute agençico adegli stromenti artifiques mentancemporth, Per duerse, operazioni, a principalmente per deres a dermana thingsidents offe, washinger offiguo, marichina y reseaset, instruments conti simposis

Short, puntagerwinner, conclusive afternate compartition of the contract the second broth grappile chishophi toleate aruti alle estremitie. chankortenan la steren namen e sono una

stant they is like they be seen the mode of the contraction of the con squal atta a beug tempo is secondo is suo couplinioni ; regola , mode in ordine , ardo demante on ardination, mades, petre, orderig organ, metter in punta, preparare, second cince in disposare, a paratr pi comparare, ex ordine collocare, ordinalim disponere inter-tre en ordin préparer appréten Butesse on ordin., prepararei, ad lagurei, mettersi in ondine,, accingersi a le prepararei, se accingersi a le prepararei, se accingersi a le prepararei, se accingersi a le prepararei se accinger a qualità accia, ordine, orde, orde, chasta, orden a qualità accine, accine, orden a prima lordin, egli è qua dotto di lillina riga, docto di lillina riga, docto di prima prima prepararei inter primos, e est un savant du primier ordre. Ordin - cammessione o du primier ordres Argun, commessione of pracetto dato dal superiore all inferiore a communication, insurant imperatura, mandatum, praceptum prascriptum, ordre commandement, mandement, commission charge, Ordin, eduto, ordine, legge, ediictum, fex proceptum, decretum, ordon-inance, édit, arrêt, proce, disordin porto-f quelle, da cattivi costum, vengono le buone leggi, dono leges ex malis pioritus procreanture un desordre amene un ordre. Ordin Cuo, privo del vedere, W. Borgad. Ma., parti, dell'edifizio prie partine delle

colonne e loro membri ed ornamenti, secondo diverse regole, onde ne nasce la solidità e la bellezza; ordine . . . . ordre. Ordin religiòs, congregazione di frati, monache od altre persone che s'obbligano di vivere secondo alcupe regole determinate per fini religiosi; ordine religioso, religiosus ordo, religiosorum hominum sodalitas, ordre religieux. Ordin, compagnia di persone insignite di qualche distintivo enorifico conferito dal sovrano per ricompensa di merito civile o militare, od altro motivo, e sottoposte molte volte all'adempimento di qualche dovere; ordine, ordo, ordre. Dicesi pure talora delle iusegne medesime; ordine, insignia, ordre.

Ordin, uno dei sacramenti della Chiesa cattolica, per cui chi lo riceve acquista, secondo i diversi gradi, il potere d'esercitare le funzioni ecclesiastiche, e di amministrare i Sacramenti ; ordine , sacer ordo , ordre ,

les ordres.

OBDINAND, chi deve ricevere gli ordini ecclesiastici, ordinando, qui sacris ordinibus

mox est initiandus, ordinand.

ORDINANSA, ordine, disposizione, ordinanza, ordo, dispositio, ordinatio, institutio, ordonnance. 'Ordinanssa, decreto giudiciale, e dicesi per lo più di quelli dati per l'istruttoria della causa, piuttosto che delle sentenze che decidono la lite, ordinanza, judicis praceptum, judiciarium decretum, ordonnance. Ordinanssa, schiera di soldati in armi, ordinanza, acies, agmen, ordonnance. Ordinanssa, o soldà d'ordinanssa, soldato che si manda ad un generale per dargli avviso delle operazioni del nemico, o che porta e fa eseguire gli ordini del governo militare; ordinanza, miles, ordonnance. Ordinanssa, soldà d'ordinanssa, diconsi da noi i soldati che servono continuamente per un numero d'anni determinato, a distinzione di quelli che servono soltanto per un breve tempo periodico, e chiamansi provinciai; truppa stabile, militia assidua, troupe fixe.

Ondinani, sost. quegli che ha giurisdizione ordinaria nelle cose ecclesiastiche, Ordinario, proprius loci Ep scopus, Ordinarius, Ordinaire, l'Evêque diocésain. Ordinari, corriere che in giorno determinato porta le lettere, o parte con esse; posta, ordinario, tabellarius, ordinaire, courrier ordinaire, la poste. Ordinari, dicesi anche del giorno in cui parte il corriere, ordinario, dies ordinarius, ordinaire. Ordinari, quel libretto ove si prescrive il rito della celebrazione della Messa e dell' Ufficio, e che ogni anno de tisscrand.

si compone d'ordine del Vescovo, calendario, ordinario per l'ufficio, calendarium, ordo, calendrier. Ordinari, si prende anche per la mensa, la tavela, il vitto quotidiano, consuctus familie victus, l'ordinaire. Fè bon ordinari, far buona tavola, rocto apparatu vivere, curare cutom, saire beane chère. V. Ordinari add.

ORDINARI, add., conforme all'uso più fiequente, consucto, ordinario, consuctus, solitus, ordinarius, communis, ordinaise, commun. Ordinari, agg. di cosa vile e di poce conto, ordinario, nullius pretii, vulgaris, vulgatus, ordinaire, vulgaire. Ordinari, agg. di stoffa, vale grossolano, grosso, rozzo, non fino, rudis, gressier. Ordinari, agg. di persona di condizione ed educazione infiena e volgare, plebeo, tenuis homo homme du commun. Ordinari, in forza de sost. vale cosa ordinaria, solita, consueta, l'ordinario, quod fieri solet, ce qu'on a accontumé de faire, ce qui a accontumé d'être, l'ordinaire. D'ordinari, V. Ordinariament.

ORDINARIAMENT, d' ördinari, avv. comunemente, per l'ordinario, d'ordinario, per lo più, ordinariamente, plerumque, persæpe, utpluriman, vulgo, ordinairement, pour l'ordinaire, d'ordinaire, communément.

ORDINASSION, l'atto del conserire gli ordini. ecclesiastici; ordinazione, ordinatio sacra ordination. Ordinassion, ricetta o rimedi prescritti dal medico, medici præscriptum, ordonnance.

ORDINATO, sost. deliberazione d'un collegio, d'un consiglio amministrativo di qualche comune, o di simili corpi, ridotta in... iscritto; e dicesi anche dell'atto stesso in cui è redatta; ordinato, jussus, decretum = ordonnance.

Ording, v. disporre a luogo le cose inbuon ordine; ordinare, disponere, ordinare, mettre en ordre, ranger. Ordine, commettere, od imporre che si faccia una com , jubere, præscribere, imperare, dare operun ut illud fiat, ordonner, commander. Ordine giudicialment, ordinare giudicialmente, pro tribunali decernore, in lite decretum interponere, ordonuer judiciairement. Ordinè, dè j'ordin, conserire gli ordini ecclesiastici; ordinare, quempiam initiare sacris ordinibus, ordonner, conférer les or-

Ordin, unione di più fili distesi per lungo sul telajo, di lunghezza corrispondente a quella che si vuol dare alla pezza di panno od al nastro; ordito, orsus, textus, chaîne

Ondruma, l'atto di mettere in ordine le file sull'orditojo, orditura, textura, our-

ORECHIONI, male che viene nelle gavigne, tumescenza dolorosa ed infiammatoria delle ghiandole che stanno sotto le orecchie, gavine, orecchioni, parotide, parotitis, oreillons, ourles, parotidite.

OREFICE, colui che layora l'oro per arredi od ornamenti e liga le gemme, orafo,

orelice, aurifer, orfèvre.

OREMUS, nome generico delle preghiere latine che si leggono in Chiesa dal Sacerdote cominciando con quella parola che significa preghiamo; oremus, oremus, orémus. Cante n'oremus, cante un tu autem, agridare alcuno severamente, fare una risiacquata, cantare la zolfa, dare una sbrigliata, lavar il capo ad uno; accrrime aliquem increpare, chanter la gamme à quelqu'un.

Oneno, oribil, che porta orrore, orribile, orrendo, horribilis, horridus, horrible,

épouvantable, affreux.

Onession, vizio d'una concessione ottenuta dal sovrano, dai magistrati, od altra pedestà tacendo nella domanda le circostanze che li avrebbero indotti a negarla, orrezione, obreptio, obreption, surprise.

OBETA, piccola ora, ora non affatto compita, oruzza, oretta, brevis hora, petite

ORFABELA, fanciulla rimasta priva del padre e della madre o di uno d'essi, orfana, pupilla, puella altero parentum orbata, orba parentibus, orphelina, fille qui n'a plus son père ou sa mère, ou tous les deux.

Onzano, fanciullo privo de' suoi genitari, o dell'uno d'essi soltanto, orfano, orfanollo, orfanino, parente orbus puer, pupillus,

orphanus, orphelin.

ORGANAR, fabbricante d'organi, organaro,

Organopæus, facteur d'orgues, organiste. gano portatile, ovvero istrumento a corde rinchiuso in una cassetta, e che si suona per mezzo di una manovella, che fa muovere un cilindro armato di punte disposte in guisa a toccare gli opportuni pezzi d'una tastiera; organetto . . . . orgue à cylindre , orgue de Barbarie, serinette. Organin, istrumento da fiato di forma simile ad un piccolo organo, o all' ala d'un uccello, composto di sette o più cannucce di diverse lunghezze, e grossezze poste accanto le une alle altre; fistola, zampogna, siringa, fistula, chalumeau, pipeaux, flûte de Pan.

ORGANISATOR, che ordina, che dispone, e stabilisce con certe regole l'interno d'un corpo politico, d'un' amministrazione, organizzatore, (v. dell'uso); constitutor, organisateur.

Organise, stabilire e regolare l'interno d'un corpo politico, d'un amministrazione, organizzare, (v. dell' uso); constituere,

organiser.

ORGANISTA, sonator d'organo, organista, organorum modulator, pulsator, organicus,

organiste.

Organo, istrumento musicale di somma importanza e perfezione, composto di più tubi, di grossezza e lunghezza diversa, ai quali si dà fiato con mantici, e si suona mediante una o più testiere, organo, organum pueumaticum, organum-musicum, orgue. Cane dl'organo, tubi, fistulæ, tuyaux d'orgue. Mantes d' organo, mantici, soussets. Parlando del sito in cui è collocato, dicesi in fr. tribune.

One ansim, seta fina formata con più fili torti separatamente e pei ritorti insieme al filatojo, e che serve principalmente all'orditura delle steffe; organzino.... organsin.

OBGURŪI, V. Superbia.

Osia, membro parte esterno e parte o totalmente interno dell'uomo e di molti animali, collecato ai lati della testa, ed organo dell'udito, orecchio, orecchia, auris, oreille. Oria fina, bon oria, orecchio che ode facilmente i suoni anche deboli; orecchiq fino, udito sottile, solers auditus, bonne oreille. Bon oria, motoben d'oria, oria giusta, parlandosi di musica, dicesi di chi apprezza con precisione il valore de'suoni . . . . oreille juste, de l'oreille. Esse dur d'oria, sentire con difficoltà, esser duro d'orecchie, aver orecchie dure, hebetes aures habere, êtreudus d'oreilles. Ch'a l'a j. orle langue, j'arie da aso, onecchiuto, au-ritus, qui a de grandes oscilles. De d'oria, ascoltar alla sfuggita, o di nascosto, dar d'orecchia, orecchiare, origliare, aures admovere, prêter l'oreille, être aux écoutes. Le orie a corno, a subio., a cioco, il fischiar degli orecchi, quel sufolamento che si sente talvolta negli ozecchi, e suol dirsi per baja che ciò accade quando alcuno parla di quel tale, cornar gli orecchi, aures timmiunt, les oreilles cornent. Tire j' orie, tirar gli orecchi, aures provellere, tirer l'oreille. Sofiè ant' j'orie, favellar in segreto, dan alcuna segreta notizia, zufolare altrui negli orecchi, ad aurem aliquid insusurrare, aurem alicujus adire, souffler aux oreilles. Stè con

arrigine, allentami lauromi pravere y ouvrir bien les ornibes y écouter attentivement. Fè die da marcant, ... Marcant. Vni ant J'oris, venire a cognizione d'alcuno, venire alle preachie meonipertum fieri; venire ad aures, menir à l'orcille, menir à la connaisi sanna de squelipi'un. i Butrà per n'oria surti , peraliquira , idicasi delle cose che milite con indifferent si-dimentiona fabilizate o si disprezzano . . . . entrer par une oreille et sontir, pen l'autre. Rospe forle ; vetrir a maje nokanimiere , torre gli orecchi , imporsux oreilles Base Fore, abbases gli orecshi, perder l'orgaglio, ander grulle gsulle, auras demittere, hausser les oreilles, être mortilié, humilié. Tachesla a j'orie, prendat incmoria, d'alcuna cua per vendicara, o per correggersi, o per travue altrimenti profitto, legarscla al dito, firmissime memoria mandare, imprimere in animo, graver dans sa mémoire. Dè sù j'orie, fig. ridondere in danno dar sulle orecchie, malam rem esse, donner, sur les oreilles. ., Orias, per similit., și dice alla parte pro-

minente di molte cosa, orecchio . . . oraille. Oria dia sioira, legno dell'aratro atlacento al ceppo, o al timono, per mezzo del quale il, solco si fa più largo, e si rovescia la terra amossa; oregeliione, rovesciatojo, auris, spillon, oreille, versoir. Orie, chiamansi quei fori delle secchie o delle pentole, e di simili vasi, ne'quali si pone il manico, perche avendo un po' d'alzata sopra l'orlo rassomigliano gli orecchi degli unimali . . . . Oria, piegatura in cima, o in fine del margine d'un fogho, plicatura, flexura summi, aut imi folii librarii, oreille de livre, signet. Oria dia scarpa, quella parte che è attaccata al tomajo superiore della scarpa, e cuopre il collo del piede, bocchetta . . . orcille, coude-pied. Oria, si dice volgarmente, credendola organo dell'udito de pesci quella fessura che hanno questi animali da ciascuna parte del capo, destinata a lasciar comunicare l'acqua e l'aria coi loro, organi interni della respirazione, ossia delle branchie; apertura branchiale, apertura brun-

chialis, ouic. Oria d'aso, pianta medicinale, emolliente, e creduta vulneraria ed astringente, che cresce nei prati e nei boschi umidi, con foglie ampie oblunghe acute vellose, ma ruvide, e spiche di fiori rossastri, consolida

Forie divite, iter con gli oscochi tati, aures [alpina, e visues eta foglio liscie a dentell che hanno qualche somigiante sell'orece dell'orso, gambo nudo e cilindrico e fiori a mazzo , di colori diversi , pei qu coltivasi ne giardini all'ombra come le i movere di cui è una specie; oreschie d'oi cortusa, (.t. de' sempliciati), primula, as cula ursi, orcilla d'ours, auticule. G d'rat, pianta annua che è sempre in fik duranto la state , ha molti gambi auti foglie verdi ovali ed acute 4, e fiorà a ste semiliscii, ed è assei compano nei esta: orecchia di topor, mposolo jarvenois ;1 au cula muris, oreide de souris, mposoto. champs.

Оківільняя, інчу сріднокторе, соднарав bruttezza o deformità, orribilmente, 🌲 rendum in modum, horriblement, affin seinent.

Our , bruttissimo , abbominevole , scen orrulo, fædissimus, turpissimus, ad dej milatem insignis, horrible, très-laid, en cramoisi , abomin**able.** 

Oningssa, bruttema estrema, ornidez insignis deformitus, summa turpitudo, l deur excessive | horreur.

Onit, origin, cuscino corto, che serve sostener il capo, origliere, guanciale,

perzale, pulvinar, oreiller.
Onixue, detto altrove becafi, ardie compare-pero, o garba, uccello dell'ord dei passeri, grosso come un nicrlo, becco rosso-bruno, il corpo ed il e giallo , le ali e la coda nere ; è insettivo una si pasce anche di bacche e di ciries rigogolo, melziosello, galbula, uccello d ciliegie, oriolus-galbula, loriot, compi loriot.

Onirissi, apertura, o bocca dei vasi, licio, orificium, ostium, orifice,

Oniginal, add. usato per lo più in fi di sostantivo e dicesi di scrittura, od oj di pittura o scultura , o cosa simile , cli la prima ad esser fatta, e dalla quale sono state cavate le copie, originale, explar, archetypum, exemplum, origi (Se di scrittura) autographum, autograp Confronte la copia con l'original, colla nare uno scritto sull'originale, copiam ( archetypo comparare, collationner une a conforme. Original, dicesi di persona sia lare in qualche cosa, e specialmente in n parte, singolare, stravagante, originale, maggiore, symphytum officinale, grande singularis, hounne singulier, original. Consoude, oreille d'ane. Oria d'orss, pianta original, uom instragio, galtone, bare

șindpanas, e senemuel cancilodite licenaryedurgialed che hand qual birigina bagin distrancaly d Gammeby (permaipid y recomming mention) I sta main dotto , rosigihe ipolatnih , caraga ,s feed inquired present grand translated and present activities may its endictes the anneauge conjunted in indicate such such such states a string the sobrebuild the properties of the contraction of the contrac dicat, pranta annua chisid espranta de con control especiale de con control especial especial

dissipated in state the discount growth and the contract of foglie verds ovals ed arrightightiphiliphintelo

darin piner debroade weinbra alividire da

dens horisthand and the month

Outsouresse, torthe alladinemoral, right eline Titles situltina dialis doss ; Tilletters più dicesi dal ricondicete luoghi e la sundia, ad ie redire distribitione de discher seconnaire

Onissi, term, the cottlading and gardous of Oragun.

cost' chiamasi' nella Beccheri ORIGH' l'orecchio del vitello, mante, indiale, ta-strato, d'similli, orecchio, attrifula, l'offille. On amo, nome d'atomo stroprato nella liese seguente: orlando firitoso ch'a massala j'omini morti, e dicesa d'ano sniargiasso, rodonionte, inangiaferro, tagliscantoni, miles

rodomonte, manglaferro, tagliscantoni, miles gloriosus, alter thraso, brave comme un lapin, manglafer de charrettes fetrees.

Onle, far l'orlo, orlare Unitum assiere durler border Orle na camisa lat l'orlo ad una camicia subuculo oram unito praesere border une chemise.

Onlo, estremitta de panni cucta con al quanto rimesso, orlo, fimbria, orlatura fimbria ora, ourlet, bord, bordure, Orlo, per qualquage estremita, orlo, lejubo, ora, extremitas, bord, exacemita, Orlo die mangla ana camisa la poque. Orlo d'una mongaa libita in la camisa de panni.

Conforme Unique, diego di personali de la conforme Unique, di personali di personal

arti tromainto atta taun para la ingrama de ministra per la superiore de la su na Gallanstrapudda uitn etsantrale chia siran Afterwiselle unre citradipazzione debeluno presing instruction of any actions with a characteristic aures , similar proposition product, midurationario gonita ade aquelicable. a fratage giggas price Grant , pykniloripodiadenien ubliebaseraleriaduses ador nano colabile il mort connect connect liberti. . . . eatrer par unerdiedl dispirezzano.

skabitir, pas lautogradospe, ytorie sovetir man and a standard of the second of the seco restrictions of the state of th andir; mai d'achient de la completa del la completa de la completa or Onor to separe near personal parties of superson of the control terra dal cielo; orizzonte, horizon, Worlkon, ontilvon, desirutte, occindi in Debn istanzarion; Officerial printed of planto dell'origiont, oduscop Worth dell'originale per allo the modern wander and the state of the state See Orner problem and the orner property as a Const. ne colla superficie dell'empre dell'ottamentie District district segment oregine of segment te die solte if combattone de le si odiette in <del>gann</del>usiloge<del>ntaligeric</del>gnor<del>tensis</del>ilesatherityye acuto in the sample of the state of the sample of the samp wenn's de propose "B' Bolle o "Belle" (atta" di wenn's d' propose "B' Bolle o "Belle" (attallation o Mallation (attallation) (at

outest. slob storage of most le dara, pranta outest. slob storage of most le dara to me un grand d'orzo, the state of most le dara to me un grand d'orzo, the state of most le dell'orchio a salidit, so de dara de da

Tom. II.

Orssù, avv. orsu, or via age, agedum, age vero, çà, sus, là là, courage, allons, voyons. Orssù andoma, via via si parta,

ageduni, eja, ça allons.

ORT, campo che si coltiva a erbe da cucina, orto, hortus, potager, légumier. Ort sarà da una bussolà, orto assiepato, chiuso, cinto da siepe, hortus circumseptus, closeau. A l'è nen la strà dl'ort, modo di significare che la via è lunghissima e disastrosa perchè d'ordinario dall'orto alla casa nou v'è che un passo, via est longissima et aspera, le chemin est très-long et disticile.

ORTAJA, erbe che si coltivano nell'orto, piante oleracie, ortensi, olitorie, piante eulinarie, ortaglia, ortaggio, erhaggio, olera,

herbes potagères.

ORTET, dim. d'ort, orticello, hortulus, petit potager.

ORTICHETA, V. Sedon.

ORTMILIA, così dai contadini è chiamata l' artemisia, V. Artemisia.

ORTOLAN, quegli che lavora, coltiva e custodisce l'orto, ortolano, olitor, hortorum cultor, jardinier. Ortolan, per quegli, che rivende l'erbe per mangiare, treccone, olerum propola, revendeur d'herbages. Ortolan, uccelletto granivoro dell'ordine dei passeri, di color fulvo alquanto picchiettato, colla testa ed il collo olivastro o cenericcio, avvene però delle varietà di colori diversi; s'ingrassa ne' serbatoj, ed è boccone di molta stima; ortolano, fimo del grano, tordino, emberiza hortulana, ortolan, bénaris.

ORTOLANDA, che vende erbe per mangiare, treccola, rivendugliola d'erbe, olerum venditrix, herbière. Ortolanda, per moglie d'ortolano, ortolana, hortorum cultrix, jar-

dinière.

.. Osàn, soldato a cavallo Ungarese e dicesi parimente di quelli d'altri paesi, che hanno la stessa particolar maniera di trattare le armi, ussaro . . . . houssard, housard, hussard.

Oscor, v. f., mesa-luña dj'ufissiai, piastra metallica a foggia di mezzaluna che gli uffiziali di alcune truppe portano al collo per ornamento o difesa, gorgiera, collare, gutturis tegmen, hausse-col.

Oscur, oscuri, V. Scur, Scuri.

Ose , V. Ancale.

Oset, nome generico di tutti gli animali bipedi, alati, e pennuti, uccello, avis, volucris, oiseau. Osèl d'rapiña, uccello grifagno, avis rapax, oisean de proie. Osèl d'arciùm, uccello legato per allettar e chiamare gli altri uccelli ed impadronirsene;

zimbello, ilex, aves ilica, appeau. Trist col osèl ch'nass an cativa val, chi nasce sventurato lo è sempre, tristo quell'uccello che nasce in cattiva valle, ve inimico sidere nato, malheur à qui nait sous une mauvaise étoile. Ogni osèl so nì è bel, V. Ni. Osèl, uomo scempio, V. Oslàss. Osèl, per membro virile, (v. famil. e libera); cotale, zugo, carne senz'osso, penis, mentula, membre viril.

Oslàss, accr. o pegg. d'osèl, uecellaccio, magna avis, gros oiseau. Oslass, oslon, osel, metaf. persona sciocca, e da essere uccellata, e beffata; uccellaccio, uccellone, merlotto, gazzerotto, scempiato, sciocco, minchione, zimbello, zugo, squasimodeo, vappa , bardus , fatuus , stupidus **, fungus ,** sot, lourdaud, badaud, niais, fou, simple,

mal-adroit, idiot, stupide.

Osur, colui la cui professione è di prender uccelli colle reti, uccellatore, auceps, oiseleur. Osle, colui che vende uccellini, qui aves educit et renditat, oiselier. Oslè uccello rapace del genere dei falchi di colore = azzurro di lavagna, con coda nera, beccome e piedi rossastri, e gran cacciatore di quaglicare nelle ore notturne . . . . falco-rufipes , falco-vespertinus, faucon-kober, hobreau

Oslera, luogo ove si conservano vivi gli uccelli, uccelliera, aviarium, volière.

Oslet, din. d'osèl, uccellino, avicula

petit oiscau.

Osmonda, V. Feiles. Osmonda real, piantache molto rassomiglia alle felci, che s' innalza in ampio cesto d'aspetto piacevole 👄 principalmente nei boschi paludosi, ed 📚 adoprata come medicipale, felce aequatica 🕳 osmunda regalis, osmonde commune, fou-

gère à fleurs, fougère sleurie.

Ospedal, ospidal, luogo ove per carita si curano gli infermi, si ritirano e si mutriscono i poveri, e si nutriscono ed educano i fanciulli esposti, ospedale, xenodochium , publicum hospitium, hôpital, hôtel-Dieu. Ospidal di bastard, ospedale dei fauciulli esposti, degl' innocenti, de'trovatelli, de' bastardi, brephotrophium, hopital des batards, des ensans trouves. Ospidal di mat, ospedale de' pazzarelli, manicomio, hospitium dementium, hôpital des foux, petites-maisons.

Ospidale, povero ricoverato nell'ospedale, pauper, pauvre. Ospidale, raguzzo deposto ed allevato nell'ospedale de fanciulli espesti; trovatello, innocentino, puer projectitus, enfant trouvé. Ospidale, per inferme, V.

Ospissi, luogo pubblico, ove senza mer-

cede veruna si albergano tutti i viandanti o ascolto alle parole, alle dicerie del volgo, quelli pei quali quel luogo in particolare è destinato; ospizio, hospitium, hospice. Ospissi, ospedale, V. Ospedál.

- Oservalità, liberalità che si esercita nell'albergare, e tenere alla propria tavola gratuitamente i forestieri; e dicesi pure dello stesso albergo e vitto loro fornito; ospitalità,

hospitalitas, hospitalité.

Oss, nome generico di quelle parti più dure e compatte, bianche, calcari, servono di sostegno delle parti molli nel corpo dell'uomo, dei quadrupedi, degli uccelli, dei rettili, e di molti pesci, e prese insieme ne formano lo scheletro; osso, os, os. Oss miole, osso midolloso, os medullosum, os moëlleux, savouret. Oss dla ganba, osso della gamba, che è dal ginocchio al collo del piede, stinco, tibia, le tibia, l'os de la jambe; se è del cavallo . . . . canon. Oss del stomi, sterno . . . . Oss del cul, osso sacro, os sucrum, sacrum. Oss dla schiña, rastèl dla schiña, V. Rastèl. Oss dla testa, osso, che a foggia di volta cuo-pre, e difende il cervello dell'animale; cranio, cranium, crâne. Avèi la gargaria ant j'oss, esser pigro ed influgardo, aver l'osso del poltrone, desidem, inertem, ignavum esse, marcescere desidia, consenescere veterno, avoir la paresse dans les os. Avei nen cutr ch' la pel e j'oss, essere magrissimo, essere osso e pelle, ossa atque pellis totus esse, n'avoir que la peau et les os, avoir la peau collée sur les os. Lasse j'oss, rovinarsi interamente intorno ad una cosa, lasciarvi la polpa e le ossa, ad assem omnia in negoeio perdere, manger jusqu'à sa chemise. Avei un oss dur da rusie, pigliare a sare una cosa difficile, torre a rodere un osso duro, onus difficile suscipere, entreprendre quelque chose de bien difficile, de bien pémble, avoir un os à ronger. Butesse sot con l'oss del col, mettersi coll'arco e col micollo dell'esso, mettersi a far alcuna operanone con tutte le forze, remis velisque agere, nervos omnes intendere, se mettre à quelque ouvrage de toute sa force, faire rage des pieds de derrière. Oss d'ceresa, com di niun valoge, an nulla, un acca, un lupino, un cavolo, hilum, titivillitium, rien, un fétu. nen du tout. I t' vale nen un öss d'ceresa, ma pipa d'tabach, sei una persona affatto dappeco, tu non vali una man di noccioli, non sai accozzare tre mani di noccioli in un anno, nauci es, homo trioboli es, tu n'es bon à rien, tu ne vaux pas deux liards. tore, contemplator, observateur. Le parole ronpo nen j'oss, non devesi dar

quando uno opera bene; devesi perdonare agli altrai detti, dieta mordacia parenda, il faut se moquer des mauvaises langues. Fê l'oss, prendere abitudine ad un lavoro, ad un male, ad un vizio, così che si segue senza badarvi nè soffrirne, fare il callo, callum oblincere, assuefieri, s'habituer, se faire un calus. Doi can antorn a n'oss, si dice di due persone che appetiscono e vogliono la stessa cosa; due ghiotti a un tagliere, duo unum expetunt palumbem, deux chiens après un os.

Oss, seme avviluppato da guscio legnoso che si genera in alcune frutte, come perca, ciriegio, ecc. nocciolo, osso, nucleus, novam,

ossicule.

Ossa, abbigliamento che si attacca alla sella delle bestie da cavalcare od alla bardatura dei cavalli da tiro, e copre loro il dorso, copertina, gualdruppa, covertina, stragulum, dorsale instrutum, equistratum, housse, caparaçon. Ossa, dicesi pure di altri pezzi di stotfa coi quali si coprono varie cose, come quello con cui si copre la cassetta del cocchiere, covertina, stragulum, housse.

Ossadura, sostegno interiore d'alcuna macchina, ossatura, structura, carcusse. Ossudura dua curossa, cassa, ossatura d'una carrozza . . . . bateau.

Ossequi, sentimento od atto di gran rivereaza, rispetto, ossequio, obsequium, obsequentia, respect, soumission, hommage.

Ossequia, render ossequio, ossequiare, venerari, observare, révérer, respecter,

rendre hommage.

Osvervanssa, adempimento d'una regola, osservanza, observatio, obtemperatio, observance. Osservanssa, regola ed ordine religioso, osservanza, religiosa disciplina, observance, règle. D'streita osservantsa, fig. che adempisce scrupolosamente e minutamente i suoi doveri, di stretta osservanza, tena.c officii ad scrupulum, exact au scrupule. D'streita osservanssa, poco liberale, che dona difficilmente, taocaguo, tenace, tenax, avarus, avaricieux, avare, chiche.

Osservassion, considerazione attenta, osservazione, observatio, consideratio, observation. Osservassion, riflessione, nota, osservazione, animadversio, adnotatio, obser-

vation, remarque.

Osservator. che osserva, che considera attentamente le cose e le persone, osserva-

Ossenvatori, V. Specula.

:: 10 seallein, consideracit laften tamente, motarei omervarei i animadvertero, observarei obsesven pariter. Obstrud le degi, le regole plesservare le: leggi; eneguirle ; e nogolarsi a norma di quelle, legibis partre, leges aut regulai conservare juscu confirmer laux dois, a suix règles. Osserve du manola, le promesse lattenere que amantenere cià che si è promesso. constructe i patti supromissa ushrvare siihufidb stares telain parale glistre fidelle à ses speciinesis i Ossarue i fare unidsservadorio, fare una riflessione, reservane, manipuddvertene, ro una a ceto versa, d'undidochiona manura steorich read red leaders store addition to see leader Octo inveso daludetnonia, sinvesta, sindemoniato; osesso, obsessus pattergumenta, obsesse des espoits (maline proposeé de , némergumbne.: 1577/2 bOsstrupiessicino osserello, essetto, emicui lum, osselet. Ossèt, ossicello dello stemmed degli) accelli addibisa in due branche elatioffice authoricalists; estruccios t., cado cappone cotto gettasi talvoltavano aria per immerably enderinfesimalism mandonna pardecompination and them, dishdess duraning fundamenteifolohettmalel pettaidura lanette: Ossitu certo davezzo enquasi .osserellinche si formano nella polpsi d'alcuni frutti nocchie alta deliberation of caller at a contract of the contract

Osibu, partigelle separativaçõe o. sia, ossia, orreropudiçante oride separativações in bien, adit.

Osso, colori prima un investi. L'ossion Blito pur al manti prima di controli d

Ossiosament, comodnio', nell'okio, caideamente, otiose, ragniteri, cinivement. (1) -109000 haltangairius y inverso las modie dulli cele, custessa johoppia quanqia yihôtenio.

Ostacol, impedimento, ostacolo, impedio, obstaculum, impedimento mora, obstacle, controllet, inécisanto. Al estuació y V. Oste. Oste. Ostacles de un impedimento, io da un comunidante in dirim potent altrui per signità dell'unicoquanti per signità dell'unicoquanti per signità dell'unicoquanti per signità dell'unicoquanti per signità.

Olimita, Pathio eve si dana mangiare, e si alberga per mercede, osteria, diverso-rium, camponildoamberge, honellerie, cabaret. Olithia grithes, ilila bon pat gloseria povera e mal agiata, bettolis osteria da mal usinpo, cauponula, somiida campona, popina, ca-baret Borgne, gargoter com olimitati.

Agramment, also publications of the continuous of the case of the

Otrustos, vaso acre di figura quasissilindrica, sostenuto de un piede dentro pui si pone. l'Ostia consecrata, cusi fa vederelal popole mediante i vetri destrigorio del pig ostensatio, et estensoire, dimini, con malli popole mediante i vetri destrigorio del milio si desa di qualche merito o essa discrimane si manta; casentamento, estintazione, jacino tiono gloriatio destentatione; pariade destrigorio, postentare, faire parade des quolque chate, se glorifier, montror avec estentatione discrimaalizzatare,

Ostia, paun sottile e senza lievito, che ticonsatra alla Messa : siargià gonsacrato 12,0
non ontia di hestia, i panis essentus; hostia—
Ostia, per ubià V. 1000 de 1

OSTILITÀ, atto da nemico, si pubblico che private il iguerra in azione il estilità , hosti-Litae I, hostilité. أهلا والاعتباء الما ... Ostunent, avv. in mode nemice ( estile mente , mimichevolimente , hostiliter , hostiloment. si Gerinà ; aggio di persona che persista come tro ragione nel suo proposito, di infermiti che resiste ai rimedii, di cosal che continue oltre la sua durata prdinaria; estimata, pertimaces, portinares epervioar se obstinatus opiniâtre, ma tradition monte a sur a lu-- Ostinasmony atto di persona ostinata, edi astratto di ostinato, ostinazione y gertinaciti/ obstinatio, pervicacia, obstination, iopinifical treté, mentélement, manifest de la constant de la c

Astructure, vorb. n. p. stare o fassi perfinace nele suo proposito; e dicesi fig. della cose che continuano oltre la durata consucta; estinarsi, animula obfirmare, obstiner, s' piniatrer, se roidir.

Osro, quegli che dà a bere e mangiane, ed alberga altrai per danari, coste, tavermajo, treotone, ostiero; caupo, tabermariat; cabaretier, aubergiste, gargotien, tavernier. Le l'econt; senssa l'osto, determinar da per se quelle a che dee concorrere auche la volontà d'altri, fare il conto sensa l'osto;

na conto sa il gliotto e l'altro il tavernito, finistra secum rationes supputare, male subducere, compter sons son hôte. Ciamè a l'astors'a l'a d'ou vin, prov. domandar cosa che la cappi cesto, che il doisandato rispondente a favor suo, quantunque ei non sia per dir vero, dimandare all'este se egli ha heura vine, sum ouique banum et putchrum, demander à l'hète vil a du bon vin.

Ostraica, animale tutto molle; chrnoso; senza sapo; chluse in un nicchie bivalve; si quasi sotonde, abitante achimare; comestibilei assai stimato da molti, e clid si mare; gia per dospiù tendo; ostrica; estrea, huitre;

Ostrussion, malattis che romsiste null'ostrusione pobto al movimento deglis maori dal sumamento od intasantento delle qui di del sumamento od intasantento delle qui di del sumamento delle qui di delle sumamento delle qui della sumamenta deglis qui della deglis qui di medesimi ; butruzione ; butruzione infatottio, infatottio, emphrateir, obstruitton.

Suis, altiotionto, tanto, come, tomen,

OTANTA, numero formatol d'otto decine, manta, octoginamp quatristringtur; .

o OTANTARA, quantità numerala d'oggetti che autivatad atto decimend d'oconsiderata come

an tutto, una cosa sola ייי יועיער, יייס אווי אייני אייני אייני אייני אוויי יייטיער. - Orangesen praddided numero oftantas otzantesimo, ottagesimo, noctogos indis imm treil Osmin ., atto de nomico, signibamitabilgair - Granda, bi pita sarvaj, accella dell'ardina Bei gallinacei, il più grosso de inbitoil climit >cedende la mole dinumpollo d'India ufalge isentoinsidité eller di sharque supse sasce di vegetali, ed il maschio hattartosta meta. d'am ciado picumosos, ottardas stattlamagiore , ibiis-mirde proprie-tanden antarde) made outside Reita otheda; medla della ofthe generate man make piningedseard ah ofthe Signo, dictolor various pero substrapo, bianco sul ventre, simile ad una quaglia piechiet-Enh; ottanda minoru, incoppranajuolacy oti-

Orav, sost. l'ottava parte dinchetchessia i ottava, sost. l'ottava parte dinchetchessia i ottava, sost. l'ottava parte dinchetchessia i ottava, sostia di queso i che cod lottava parte dell'onnià, continuo y adgrani; el equivale a poco meno dina gramma; ottavo, grosso dramma, octavit uncie para ilra-lavo, grosso dramma, octavit uncie para ilra-lavo, poida de trois dénista, i gross drachue.

Orav, add. numerale, paggiunto dell'unità las con sette, altre compisso il suumero etto; de l'unitare, octavit, dupitiones odme porte dell'unitare.

stance, petite contarde, canopatibressien

Oneva, spazio d'atta giorni e più comunicamente si dice di quelli, che seguitano al-

kuitaine. Otava y Fultimo giorno delli otto che segnono una festat, e nel quala si riunovella talora una parte delle selennità; ottava, dies octavus, le dernier jour de l'octave. Otava, t. di musica, quella voce che è distante da un'altre per sette intervalli della scala diatonica, e portà lo stesso nome, è la miglior consonanza dopo l'unissono e vi è molto somigliante; ottava . . . octave. Otava d anche intervallo inusico che separa dud voci di cui l'una è : ottava coll'altra; ottava, dispason, dispason. Otava, stanza poetica d'otto versi, d'undici piedi, i primi sei dei qualit nellas desimenza alternatamente tra res con ispondono que, gli ultimi due corrispondono insterne ditaya. ..... octaves. Scrit ah otava rima, is sai otave, composto in ottava trima and a a écrit; stances de and a great that , wardle delivery wind -.. Ozavaty: colennità o predibhe cho si fanno nell'ottava di qualche festa; ottavario t., eccl. and a series octavairos dal mentre, retron carrieggo y -: Or avin, pesse mobile e matabile del corno da cacciangia con s'attacea, d'imboccatura in e serve: a cambiar il tuonos dell'istrumento, ettavino ..... ic. itom de rechange, i ton du con. Otavin, piccolo flatto che suona all'ottava alta del Hauto comune; ottavino, Bautino ..... octavini octave, petit flûte. Drine, buonissimo y ottimo, optimus, exdelient, tres-bon potime, optime, .... - OTIMAMENT , involuentissimo, ottimamente, optime, egregie, intréadbiency fort-bien, à

merveille ; supérieunement bien.

Oral ; conseguire quel che uom desidern ;
orchiede ; ottensre ; impetune ; adipisci ; as-

sequi problèmere, obtanio vi describere, octobre, octobre

OTON, leastunno, Vi. Auton. 183, 1940 and Quarant, aggy di versi formati d'otto sillabe. o piedimottonario, octonarius, do huit pieda a ci micratro atros a processos de la litta

OTORE, o lotordy W. Lotord.
OTUACENAR:, che ha ottant'anui, ottogenario, ottogenario, octogenarius, octogénaire.

Orus prontrario di acuto, attuso, helies, obtusus, incidente di ingeno quello che difficilmente comprende, mardo, estuso, materiale, obtusus, abtus, grossiot, printra di ingeno quello che difficilmente comprende, materiale, obtusus, abtus, grossiot, printra di ingenerale, accessiota de la comprende de

copposale oratus youda oblunga we somice gliente a quella dell'une di gallina a alittico prosale oratus youale con in the local oratus and in the local oratus oratus and in the local oratus orat

Overa, parte interiore delle femmine, po-

Orssù, avv. orsù, or via age, agedum, age vero, çà, sus, là là, courage, allons, voyons. Orssù andoma, via via si parta,

agedum, eja, ça allons.

ORT, campo che si coltiva a erbe da cucina, orto, hortus, potager, légumier. Ort sarà da una bussolà, orto assiepato, chiuso, cinto da siepe, hartus circumseptus, closeau. A l'è nen la strà dl'ort, modo di significare che la via è lunghissima e disastrosa, perchè d'ordinario dall'orto alla casa non v'è che un passo, via est longissima et aspera, le chemin est très-long et disticile.

ORTAIA, erbe che si coltivano nell'orto, piante oleracie, ortensi, olitorie, piante eulinarie, ortaglia, ortaggio, erbaggio, olera,

herbes potagères.

ORTET, dim. d'ort, orticello, hortulus, petit potager.

ORTICHETA, V. Sedon.

ORTMILIA, così dai contadini è chiamata l' artemisia, V. Artemisia.

ORTOLAN, quegli che lavora, coltiva e custodisce l'orto, ortolano, olitor, hortorum cultor, jardinier. Ortolan, per quegli, che rivende l'erbe per mangiare, treccone, okrum propola, revendeur d'herbages. Ortolan, uccelletto granivoro dell'ordine dei passeri, di color fulvo alquanto picchiettato, colla testa ed il collo olivastro o cenericcio, avvene però delle varietà di colori diversi; s'ingrassa ne' serbatoj, ed è boccone di molta stima; ortolano, fimo del grano, tordino,

ORTOLANDA, che vende erbe per mangiare, treccola, rivendugliola d'erbe, olerum venditrix, herbière. Ortolanda, per moglie d'ortolano, ortolana, hortorum cultrix, jar-

emberiza hortulana, ortolan, bénaris.

dinière.

. Osàn, soldato a cavallo Ungarese e dicesi parimente di quelli d'altri paesi, che hanno la stessa particolar maniera di trattare le armi, ussaro....houssard, housard, hussard.

Oscol, v. f., mesi-luña dj'ufissiai, piastra metallica a foggia di mezzaluna che gli · uffiziali di alcune truppe portano al colle per ornamento o difesa, gorgiera, collare, gutturis tegmen, bausse-col.

Oscur, ascurì, V. Scur, Scurì.

Ost, V. Ancalè.

Oser, nome generico di tutti gli animali bipedi, alati, e pennuti, uccello, avis, volucris, oiseau. Osèl d'rapiña, uccello grifagno, avis rapax, oisean de proie. Osèl d'arciàm, uccella legata per allettar e chia- enfant trouvé. Ospidale, per inferme, V. mare gli altri uccelli ed impadronirsene;

zimbello, ilex, aves ilicæ, appeau. Trist col osèl ch'nass an cativa val, chi nasce sventurato lo è sempre, tristo quell'uccello che nasce in cattiva valle, væ inimico sidere nato, malheur à qui nait sous une mauvaise étoile. Ogni osèl so nì è bel, V. M. Osèl, uomo scempio, V. Oslàss. Osèl, per membro virile, (v. famil. e libera); cotale, zugo, carne senz'osso, penis, mentula, membre viril.

Osliss, accr. o pegg. d'osèl, uecellaccio, magna avis, gros oiseau. Oslass, oslon, osel, metaf. persona sciocca, e da essere uccellata, e hessata; uccellaccio, uccellone, merlotto, gazzerotto, scempiato, sciocco, minchione, zimbello, zugo, squasimodeo, vappa , bardus , fatuus , stupid**us , fungus ,** sot, lourdaud, badaud, niais, fou, simple,

mal-adroit, idiot, stupide.

Osur, colui la cui professione è di prender uccelli colle reti, uccellatore, auceps, oiseleur. Oslè, colui che vende uccellini, qui aves educit et venditat, oiselier. Osle, uccello rapace del genere dei falchi di colore azzurro di lavagna, con coda nera, becco e piedi rossastri, e gran cacciatore di quaglie nelle ore notturne . . . . fulco-rufipes , falco-vespertinus, faucon-kober, hobreau

Oslena, luogo ove si conservano vivi gli uccelli, uccelliera, aviarium, volière.

Oslet, din. d'osèl, uccellino, avicula, petit oiseau.

Osmonda, V. Feiles. Osmonda real, piauta che molto rassomiglia alle felci, che s'innalza in ampio cesto d'aspetto piacevole e principalmente nei boschi paludosi, ed è adoprata come medicinale, felce aequatica; osmunda regalis, osmonde commune, fou-

gère à fleurs, fougère fleurie.

Ospedal, ospidal, luogo ove per carità si curano gli infermi, si ritirano e si nutriscono i poveri, e si nutriscono ed educano i fanciulli esposti, ospedale, xenodochium, publicum hospitium, hôpital, hôtel-Dieu. Ospidal di bastard, ospedale dei fanciulli csposti, degl' innocenti, de'trovatelli, de' bastardi, brephotrophium, hopital des batards, des ensans trouves. Ospidal di mat, ospedale de' pazzarelli, manicomio, hospitium dementium, hôpital des foux, petites-maisons.

Ospidale, povero ricoverato nell'ospedale pauper, pauvre. Ospidale, raguzzo deposto ed allevato nell'ospedale de fanciulli espesti; trovatello, innocentino, puer projectitus,

Ospissi, luogo pubblico, ove senza mer-

· Omeranti, liberalità che si secreta nell'alhergare, e tenere alla propria tarola gra-tuitamente i forestieri : e diresi pure dello stesse albergo e vitto loro fornito; ospitalità.

hospitalites, bospitalité.

Oss, nome generico di quelle parti più dare e compatte, bianche, calcari, che servono di sustegno delle parti molli nel corpo dell'uomo, dei quadrupedi, degli uccelli, dei rettili, e di molti pesci, e prese insieme ne formano lo scheletro; osso, os, os. Oss miolė, osso midolloso, os medullosum, os moëlleux, savouret. Oss dla gamba. osso della gamba, che è dal ginocchio al collo del piede, stinco, tibia, le tibia, l'os de la jambe; se è del cavallo . . . . canon. Oss del stomi, sterno . . . . Oss del cul, osso sacro, os sacrum, sacrum. Oss dla schiña, rastèl dla schiña, V. Rastèl. Oss Ma testa, osso, che a foggia di volta cuopre, e difende il cervello dell'animale; cranio, cranium, crane. Avei la garguria ant' j'oss, esser pigro ed infingardo, aver l'os-. so del poltrone desidem, inertem, ignavum esse, marcescere desidia, consenescere veterno, avoir la paresse dans les os. Avei nen autr ch' la pel e j'oss, essere magrissimo, essere osso e pelle, ossa atque pellis totus esse, n'avoir que la peau et les os, avoir la penu collée sur les os. Lasse j'oss, rovinarsi interamente intorno ad una cosa, lasciarvi ha polpa e le ossa, ad assem omnie in negotio perdere, manger jusqu'à sa chemise. Arei un oss dur da rusie, pigliare a surc ana cosa difficile, torre a rodere un omo duro, onus difficile suscipere, entreprendre quelque chose de bien difficile, de bien pémible, avoir un os à ronger. Butèsse sot con l'oss del col, mettersi coll'arco e col midello dell'osso, mettersi a far alcuna operazione con tutte le forze, remis velisque agere, nervos omnes intendere, se mettre à quelque ouvrage de toute sa force, faire rage des pieds de derrière. Oss d'ceresa, com di niun valore, un nulla, un acca, un lupino, un cavolo, hilum, titivillitium, rien, un fétu, rien du tout. I l'vale nen un öss d'cercsa, una pipa d'tabach, sei una persona affatto dappoco, tu non vali una man di noccioli, mon sai accozzare tre mani di noccioli iu un anno, nauci es, homo trioboli es, tu n'es bon à rieu, tu ne vaux pas deux liards. tore, contemplator, observateur. Le parôle ronpo nen j'oss, non devesi dar

quelli pei quali quel lunge in particolare è quando une spera brue : dereis perrhunte destinato : aquino hopeinan , haquice. O- achi altrui desti , dieu surrdinis sorra le . quini, aqualit. code versus si albergano tatti i viandanti e ascolto alle pande, alle diverie del velev. this premiere abitudine ad un larum, all un make, ad un raim, and the singue sessa ladarri në sellitere . Are il calki, in , routidad's , irelevance , remailes mailes shire he calms. The even andrew a night, a effect of the present the appetions of the gliono la stresa cien ; ilur ganitti a un tigliere, dan mann erpetant sedamben, denchiens après un es.

Os , seme arriluppato da guscio leguno che si genera in alcune frutte, conse perci, ciriogio, ecc. nocciolo, esso, matrice, nocion.

owicule.

Ossa, abhigliamento che si attacca alla sella delle hestie da curuhure ud alla hadatura dei cavalli da tiro, e copre loro il dorso, copertion, gualitappa, correction, stragalum, dorsale instruture, equiporturi, housse, caparaçon. Chan, dierai pure di altri pezzi di stoffa coi quali si coprono varie cose, come quello con cui si copre la cassetta del cocchiere, covertina, www.sulina, house.

Ossadura, somegno interiore d'alcune marchina, ossutura, structura, carcunec. (A.... dura dua curdina, cuen, mantun d'una carrozza . . . . bateau.

Osseve, sentimento od utto di gran rivereasa, rispetto, ommululo, obsequium, chrequentia, respect, soundadou, hommingo.

Omegrie, ronder omegnie, munquint, venerari, observare, reverus, teapentus,

rendre hommage.

Osozavanska, ademplimento d'una regola, osservanza, observatio, obtemperatio, observance. Osservanasa, regola ini ordina migioso, omervanna, religiosa disciplina, ofmervance, ragle. D'streils ossevumme, fig. che adempisce scrupokmamente e ministrinente i suoi doveri, di strotta osservanza, terta i officil ad scrupulum, exact an amupule. D'streita osservanssis, poco liberale, cho dona difficilmente, taoriquo, tennon, tentar, avarus, ataricieux, avore, chiche.

Osaravassion, considerations attenta, osservazione, observatio, consideratio, observation. Osservassion, riflemione, note, inservazione, animadversio, adnotatio, almer-

vation, remarque.

Ossenvaton, che osserva, che considera attentamente le cose e la persona, osserva-

Oseznystijai , V. Specula.

PACIOYLUMIN. Pario Pacion, mangione, pacchione, hellus, glouton, goinfre, baffeur, Pacion, pacio, uomo di buon carattere, compiacente, arrendevole, huon, mgazzo, bonario, momo alla mano, hono fragis homo mbon vivant, bon enfint , bon compagnon, bon diable bohasse.

PADRIA, peila, recipiente largo a di poca altezza, per lo più di ferro, da tenervi dento per iscaldarsi, caldanq;, caldarium, poèle; brasier, Padèla, arnese da cucina, più comunemente detto peila, V. Peila però usato in questo senso, nelle seguenti frati: Avel l'éui a la padèla, esser guardingo, badere ai fatti suoi , oyvero agli altrui quando se ne teine danno, procedere captungnte o te ner, un occhio alla padella ed uno alla gatta, sibi cayere, sibi prospicere, anterium aux champs et l'autre à la ville, l'Lu padila disti al ingifraul arte anti-là ch' diste m' cunce, a dicesi ad uno che riprende altrui d'alcun vizio pidel quale sia macchiato esso pure; la padella dice, al pajuolo fatti in là che itu, mi singi, Clodius accusati mechas Catilina Cethegum, cocles claudum vellicas, la pelle se moque du fourgon, Vedi Pela. Padron, acqui idi padela sinel i signif.

grosso caldano, magna patella, caldarium, Panior, dim. di padela, nel 2. signif.

N. Peifot. Рароди, uomo scioperato, perlana, perdigiorno, poltrane, sfaccendato, ciondolone, fuggifique, ignavus, seguis, incres, desidiosus, cessaror, fligipus laboris, oisif, chipotier, nonchalant, fainéant.

Panoanse, sorta di vettura leggiera a una sola piagza e tirata da au sol cavallo . . . . . . . solitaire. temper house

Paper, voce ital useta in vece di papa o di pare a dalle persone, titolata, specialujęnię "18. da. quelle::/cui "piace. i distinguersi nel linguaggio piemontese: dalincomunendei cittadini ; ; padre , . genitore , ! pater , genitor , père. Padre, titolo, di rispetto col, queln si nominano i Religiosi regolari sacerdoti, padre, pater, père, Padre scopassagat, dicesi in ischerzo dei frati cerventi, V. Chiston.

Padmin, parin, Var Paring and the contraction of the Padmin of the Contraction of the Padmin of the Padron, che ha dominio sepra una gosa. padrone, dominus, maître, seigneur, Padron dla ciav di canaveui, dicesi per ischerno a chi vuol signoreggiare, e non la alcun dominio, padron di pulla in . . . valet de carreau. Fe 'l padron, fe da padron, fura

giuoso colla sua mentola adominatura comipare, régenter, maitriser, egir en maitre. Padron prediossi pure riguardo si somired agli operaj di chi li tiene atano. servizio per mercede; padrone, dominus, herus, mettre. ... Padroža, feminingo di padron, padro heru, , domina празыем Padraña ; . в. и berna, tusa da cartocci che postano i soldatis, V. Gibernie and it supplies to me its PADROHAMMA, Pengan padrous w. Kaver superiorità padronanza , donunium y autorité ,

supériorité, ,, empire, de secodo no son de 188 Papeoner "dimi, do padnos, nel 2.8. o detto per rezzo al padrone giovane, ed al figlia del pedrone, pedroncino, juvenis derus, jeune maître did di

PAPP's paffate a vocamente per esprimente PAGA y quantità determinata di monetty di derrate g po d'altro-oggetto(,materiale ,di , wa lore, che si de per mercede di servisiono di lavore; paga, salarie, stipendio, stipendium, salarium, paye, gage, salaire. Rag di soldà, soldo pas militane, stipendium, paye, solde, Per page, per marcede, constituto protio, à prix d'argent. Raga, parlandosi di persona, che deve pagare, paga tore, debitor, nomen, paye. De la cative paghe a bsögna piè lo ch'ass veul ; dai 🗪 tivi pagatori isi dee pigliare qualsisia, cose j dal mal pagatore quaceto o cercone, abusinprobo debitoro nilul non accipiendum, il faut tires d'une mauraise payace qu'on peut. Bona naga , paga d'fen, buon pagatore, persona esatta nel pagare, probus debitori, honum nomen, bon payeur, bonne paye. Citiva paga, che paga difficilmente, and poco per volta, pagatonello, difficile mot men, malum nomen, "improbus debitor. Pagà, part, deliverbo paghè, V. Pagha

Fe. pagà , V. Pacian innere PAGAME, che deve ussere pageto, de pegarsi, pagabile piselvendus a pagable. .. inni PAGAMET, soddisferione del debito, pego

mento, nominis solutio, pausio payemant PAGRE, der illurrento o de mercede convenuta delle cose o delle opere i uscir di ida bito pipagare, solvere privendera proxiolven as alienum, payer, s'acquitter d'une dette Pughè o astingua i satibit, Van Debit. Ra po-ghè i debit, (per simil. della forma della comique de benit) fin adens cola deretatio acculature, culattere, bnum terrie impini gere alicui, donnerale casse-cul... Ragisita so tenp, paghà a di e ora; pagare un deil padrone, padroneggingo, for gerrere il hito al tempo pattuito, rispondene al pegi-

majoonto suit ghoute e l'altre il tavernito, frustra secum rationes supputare, male suit-duceres, compter same son hous. Ciand a l'aston a la d'hon vin, provi domandar cosa chu tu sappi certo, che il doutandate rispondent a savorisue, quantunque ci non sia per dir vero, dimandare all'aste se egli ha lauta vinte, mannouique bunum et putchram, demander à l'hôto s'il a da bontvin.

Ostaica, animale tutto molle; chrneso; senza napo; chluse in um nicchie bivalve; enquasi notonde, abitante nel mare; come stibile assai stimato da molti, e clid si mane gia per da più tendo; ostrica; estres, kuitre;

Ostrussion, malattis: che etonsiste mult'ostrecolon posto al quavigmento ideglisi minori i dal
senramento od intasantento delle i quitti i del
corpo, ovvero dall'occessiva quantità, o visiosa
qualità deglia quacci interlesioni pio ostrusione: )
obtavetta, infertativo emphrateiri, obstrustion.
Ostro, alptottanto, santo, come, santori,
tantumdans, seque ser, autanto i si incore.

OTANTA, numero formatol d'otton decine, o Otantenapounistità aumeralia diogesti che agrival ad atto decimenad, disconsiderate come un tutto, una cosa sola J. with ned . See ! -10 TANTESME PRINCIPLE OF BUILDING PRINCIPLE OF tantesimo, ottagesimo, i octogus ipality ipantreil Osmara, atto da nemeo, a pubbushighir -. Otheral b pita sarvaj, mesello dell'ordina dei gallinacei, il più grosso de intestoil climità echedende la mola dinmpollo d'India y fugge is enternationality along it should be supported in the support of pasce di vegetali, ed il maschio hattantesta onnata. diam cindo mionamoi ottarda estatila progree, blis-surden pristanden autarde granda outarda oficita albeda, uccello dello old c da 'bassony nimenani piningthesand' an oldgiano, di color vario y pero sul trapo, bianco sal ventre, simile ad una quaglia piechiete than; ottander minorul, incenteraparuolacurettisjoirant , petite contacte , can epatibre poten nepotrati. Accountate a morning orangedo

OTAV, sost. l'ottava parte direchet chessia; ottava parte di parte de l'antititute partie: Otav, misura i di queso l'ottava parte dell'onnis, sontiente y algranis; ottavo, grosso dranma, octavibunciae parte directavo, grosso dranma, octavibunciae parte directavo, poide de trois dénicis, i gross drachtae.

Carav, add. numerale paggiunto i dell'anità
che con sette altre compisso il suumero ettor
ottavo, octavit, dimiticae redui: poide des
parva, spario d'otta giorni pe più comunimente si dice di quelli, che seguitano almemente si dice di quelli, che seguitano al-

kuitaine. Otava y l'ultimo giorno delli otto che segnono una festave nel quala si riunovella talora una par'e delle selennità; ottava, dies octavus, les dernier jour de l'octave. Otava, to di musica, quella voce che è distante da un'altre per sette intervalli della scala diatonica, e porta lo stesso nome, è la miglior consonanza dopo l'unissono e vi èmbolto, somigliante ; cottava . . . octave. Otora è anche intervallo inusico che separa duel voci di cui l'una è : ottava coll'altra ; ottava, dispason, dispason. Otova, stanza poetica d'otto versi, d'undici piedi,, i primi sciodei quali nella desimenza alternatamente tra res con ispondono que, gli rultimi due corrispondono insieme: ottava. . . . octaves. Scrit ah otava rima, io sin otave, composto in ottava trima and en o écrity otances (de built versel in allowers, organic delivers our ... Ozavanty: solennika o prediche che si fanno pell'ottava di qualche desta; ottavario t., ecol. and and cotton and all taken tayens of the conjugate -: Ar ann, perse mobile e matebile del corno da cacciamancai s'attacea, d'imboccatura que serre: at cambiar il buonoto dell'histrumento: ottavino ..... izantoni de rechange () toni du con. Otavit, piccolo flatto che suona all'ottava alta del Hauto comuna, ottavino, Bautino de de contavimos octaves, petitellate de

dellant, très-bongeotime groptimes, exdellant, très-bongeotime groptimes, exel Otimament giavvolbenissimo, ottimamente, optime greggie, authérieurement, font-bien, à marveille granférieurement, bien, desident

Oraly comeguire quel the uom desiders, oralises, as seque soldinere, obtained oralises, as officere, obtained oralises, oralis

Oron, lantunno, V. Auton. 18, 1910 21 Duannel, aggirdi versi formati d'otto villabe dipiedimattonesio, octonarius, da huit piede qui alanteo atros aggir and the

Orona, a lotondy. W. Lotond.
Oruseram, che ha ottant'anni, ettogenario, ottungenario, actogenarius, octogenalre.
Orusycentrario di acuto, perlandosi di ingegno quello che difficilmente comprendes della condo, ottuno y materiale, obustis acabitis
individua, di figura anna oblunga in sonigliente a quella dell'uno di gallina additico pronde o oratte provale con in la la la
. Ovara, K. Camingta a sensi dell'uno di con-

Overs, parte interiore delle femmine, po-

padelle, ad altri lediriginumme ; stal pridellajo, bettimba, John areniel, sarikginum instano, chandrotnies, philiotaise um Pampier, i dimardi Pairiti el caldifocie d

many or alar. Patepopulards people berrang . Pale, estquiode di turra abitsta na abi tabile, regione i profuncia Japanes, in regio i terms , tractant, payas, mágiopresitentels quantinas. Chi cambio, máirleánda japotudos, promitir mata lata enutalista, cindo chi emigid malure emply amintodox one ad annilging conseq mulat fortunava i deperantificio en changeant de paye on fresten quelqueleb qui and everygenish chartely signific, blues till, itros che difingue può entrersi, do che idenper tutto c'è, del bine, le delimele i inpre- il mondy, à quant), en militan philametria mande and quaris terrat matrio make vit pak fout, spat-tout il passim bien atalugani, mut le, mandi ast pagami l'anti-puls dente advante, ma dente indies cianul pame des le sant pame paties per le sant Dyacuryl mais , andpris il posse , sistipotosi quatamenta grinta idi inaltrarini per amitu-i rant di aggusti , o sistili, deca perserntare, découvrir terrain. Bescurve pais , fig. probdere ed acquietors notinio, stoptico il segrato d'un affairé, escoprire passe, éxpériente que pumière des connoissantes, dégoparir les pobleux roses, découvrir terrain, l'altridité un opposizione: di atti , villeggio , nagat, autte, villege. Pais, biogo dore unda instel: q dove pere de l'ungo tempo stabile dottibile patie, petrie, patale soine , petrie, paya natale pays , potrie. Pair delimpte differen , quityire o nione dava abitano principalimentel le persone addette al formi, prois regin quare incohert veri forbores outlinites, ilia igue 

Polance e mitteren abis reppersente la mettera exapestre, cioè ensipages sperts con lab erte gon inthecit passettal, macsimo pipilater regibbes, frança

Panks , . tintading , agricultors , ) is domo di campagni, vienti di tilla iliba lavora la terra, campagnuela, nillano, l'at-sticus, agricola payan, villageois, homàni de campagne. Paisda e panteril e dicesi pare

Pausona et mour di manum eptomber simila al d'uomo incivile, villement refignativillement pairetill, mai anni più ludgo, caldaga e debany tangliero e, renationa a cortinda absolutiona groundament decon.

Parsona e quantità di roba also di duoce che non parsonte al consistente e che non parsonte al consistente e che n 

no ignous, enville, i o i o i o in alimi, annous in in in it in it is in in it is in in it is in in it is in it Patrice of the party of the case of the patrice of

out it sifese heaten Erne things coulded ribinalio, o per la poi, si dece di carre cantalinello pi ristatable, si fucci di carre cinte pali pagranti hant ribigratio della ill'amatica, formalla, i formatti i formati contadopalia in illanello per lo più diore leggiadra contadina, metadeni ole pagran-lleggiadra contadina, metadeni pote pagransolque ; sellerercial sustante sausa que sass withanis , impolius rusiques. 6199 ateur.c. box relet, bonchet, r adaquit

Statio I combanta partitute wanto a bengaria Bustos persento a generale a bengaria de la bengaria barrens a dedicionales benerales de la bengaria parenta a dedicionales de femilia de la benerales Quant protein dailing despriment was

Patron V. Lait. prop operate building it bulma a la folle delle b che cominciano ad comin de princiere tult, e principalmente : quende .. pop biole i paglio , pulges a ucque strapique paille, suove. Paja da sprobaga responsa Pajargusta, paja rata i L. Pajissi, Un in alle un welle, on heurold, un les co, un finstellino, famios, kilung, pp. Botte per da papa, nè mucem, no parcent. print pays and law baseship, most with grapile, debale; amanto, apprinto a nonminhagia nel farestra america confecta engles depta, âtre dimise. Raje al diffi de diamenti e da cristalli, che comuta in a riga oscura intermijila quale, samo una strat trian men enbegjot me phietamibe ba Company of spansors of spansors of session appeals

timeritemis prillering i control a current funcionis prillering di parome, con der uni parome, continue i alla continue parime, control viriginali manima i alla control parime, control minima di principali de la control di parime.

e**positely somethy Popular** valvations on the Paratiti ("Solore dispoglite", pagliato", flocht hanne hell laterno time in puje, es unimme cht hanne hell laterno time in puje, esta scrupolation; antiphine, tapillatus; pulleux, qui d'the fulle. State putate, this d'ultra di bilais quitte pulleute di opagin, othern infimue, huile d'olive de la timetra qualité. "Puthe," raffice de la timetra qualité. gin di corchio, unto de chi: piera pasi in capti de cerchio desletto esticolisse metalit, bedarite dell'agrico accominatori della della della contrata della

Suglie di anggina, cucito da ogni parte, bon prochie plante libertale portulaterio primic-ciale , è che l'industri continuado desti unito

Be materane illitteles parlimeters inchise mobilitation of supporter and implification in the inchise in the in unciliand dei faithight, plantat, paranya-phe! Platti, halifiard ragh discopine v activitatif, who gianti montulunci.

erin', che "li "Witeftile alle repotole sopre De territ and little territory couring, sirculus

- Piricipa of grand divingale application participal of grand divingale application participal of control of grands of control of co

m noni drammatielleib enthelche per bullone, servo dappoeo e pauroso paklaicue, mani, servii, ridicitarile i Minieri pullasse, unhi, sincimeno balino

Whatie y Pathan grunde di pagile, whe did colinated at fareigning all bien, con-ware title they steemed about her hetter the extend; e of pine per lamin alternous avanti Le lore they madelly productions y pailler, was the pailtent the productions y pailler,

Phieri, ibatfintim pe empatatima retalo dultio inetallo desensi nel cierro, e che se billio gista di senso del subtersi per cinimatrio sullivorsi, atterni eles consta deter build remi atter altifu oppetti di di dista compi in ilina en de la constine, Wile , Wesettle , . Westettinh 'chi ricamo ;

"Histor, practically phillette."

Thities, testipo reche higomen eta in lutto i lifficat del pictor putopicio, perto, pentopicio, perto, pentopicio, perto, pentopicio, perto, pentopicio, perto, pentopicio del lifficatione del lifficatione del lifficatione del lifficatione del life del lifficatione del life del l

"both, denne dispurto e donne che è nel Papario, puerpura, puerpura, d'essouchée, | = Panamir, VasParamel.

Paion, prigotel pajassahaneme mil fol-nito di paghi quentishi mpines dinun' letth mitte di paghil e entitoliti ipuno adienna l'ibità misarabile e casille l'adificelle ignantifre l'othè garbatur, gerbat, mechant lit. Brued 'l sur janeyith affirmed, adar in étitanny, étatif f

Pudio, pujaris ofpujar platar pujar rolle, s tritumedi puglin dagliaccio, giulioge, philips tricoid; puglindo pages transphille hacieb, realle phile, manua quille, pullide, feines. tab dange lettgades. Johnson angel justedegli altiere de l'écute de l'écute de l'est le sur le sur le de l'écute de l dergetade Tale Burth: del pieu, échalas. Pal.popullude marglipeassus., pale: grassistien etrateule shoisaph , che la dison receptained, misside apartenmes de vitt sell. sient detentiones principalitation of the second production of the seco distante in fonde , attilature indicinium piks producençal quantità distante mignaticus escor a vacjuant, montolous rayab terrama j. petetran terminani pupulotulpiaup pastaryimenti; pulti-lévier; phosis chattelphinafé, biango legitori-od antenna; che distante émpanyondet pulo gliajativituleylaminabdal qagiidjati. . . . tigu.

nac plantiminate form to divient acipleiste d'anc did farrety piece, evenieros di variaben ganomine and appropriate of a druge serve. tengente instante of coule stung, rhinds, terre; terre; terre; emiliornanies/natator; phild. Pales da patent, of the thouse, epatent; parent, V. Rhintorani, intequients different up manich di legno y poer iltaliando dallo que econum; punnty arelie morte, willingerapita; mera ; badile y bankleni y perte , hoyum Pala , parte della sudus di jers sucitor inttera foggia di pala sedan battannehallunganeo dal sento lo politapate doligi sapate harma mejengjine.

sque armany design of spirits a familia and polity politic and applied believes -cob- of spracing that he defetted in the content of pib teolluresta journanter, violbimine, optibus Patennelle i tariga etriatile di stilliocia, piana e retorale relevit donne portano talora per ripare siat freddo intorno at collo, palatina . . . . . palatine , bon.

Photoglastyrepogli, chie commina allo stallo dal palafrano rete enstadisce e governa; palefremere y sufficiery equaritie, palefreniers Palafored prichinomentomento oggidi coluè che dei curarellei cavalli da solla o da tiro

stalla phinfranitre, squorum curator, pa-lafranitre, squorum curator, pandile sélderié des signori ; mono, garson da

Palai, palandran, palandre, palermo, in modo cha giunga a fermani più vidno panbianch, perlia, uonio di sproportionata che si può al lecco a ossia al posto che sioù stitura, ma disadatto, maifatto, spilungone, prefisso; che viene ad essere un giunoco sa sperticato, manigoldaccio, longurio, haut mile a quello delle pallottola; piastrella, spilundre de la pallottola; piastrella. en jambes, escogrisse, Palan ec., e princi-palmente panhianch, panpaluna, diren an-che d'uomo adulto, che la delle fanciullaggini, bacchillone, nugaz, nugator, badauch niais , lourdaud.

Palazca, palo lungo e grosso, che serve a sollevare pesi, od a fare steccati, steccone, ridica, polis.

Huras, grande e nollife edificio per lo più isolato; e destinato all'abjestione di Principi di persone illustri, a pubblici, stabilimenti, scientifici, od a Magistrati i palagio, palazzo i palazzo, palaz magistrati d'ogni grado, foro, coste di giu-stitia, senato, curia tribunile, forus,

PALASON, accr. di palas gran palama, gran casa, palazzone, pigens palatina, gran palais.

gran palais.

Phasor, dim. di pata, palazzo di unadiocre grandezza, casa a lorina di palazzo di unadiocre grandezza, casa a lorina di palazzo palazzotto modicum palazzotto modicum palazzotto palazzotto modicum palazzotto, palas ni trop grand.

Pataro, parte superiore della cavita della borca, palato palato, palato, palato, palato, distinguere squisttamente, i gissi degli alimenti e delle bevande, aver il palato palato sagaci policre, avoir bon golit.

Paten, tavolato posticcio elevato da terra per stavvi sopra a vedere, o per altra pargione, palco, incastellamento, labelatum, tabulatto, pulpitum edialagid. Palch da ciarlatan tretcau. Patri, tavolato posticcio sul quale si espongono in pubblico i malfattori, o si fa toro subire attra pena; gogna, palco di morte, pegma ferale, gogna , palco di morte , pegma fernie ,

Parcari, pavimento composto di legnami lavorati, commessi, e confitti insieme, palco, tavolato, pavimento di tavole, tabulatum, pavimentum tesseratum, parquet, plan-cher parquete. Polchet, per logia. V. Logia.

PAICETTE, intavolure il pavamento d'una camera, impalcarla colle tavole, impossolare, cubiculi, conclavis pavimentum facere opere sectill, vel tesselato, vermiculato,

Palenco, V. Palan...

Palenco, V. Palan...

Palet, pietra o piastra di metallo piana e rotonda, colla quale si giuoca, gettandola pale, faible.

morella, sarea, ferrea vol phynica lamalla, PARTA, piccola pela di ferro a che si adon Paleta, arnese di legno a foggia di paletta, cui si servono le lavandare per butter la biancheria nel lavarla pilo, pestono pelmula , battoir. Paleta , strumento di lagne piano,, con manico, che arre per giuedo ulla palla , mastola upalanda fusoria , pilanis. clavula, palette, triquet, battoir pour joues a la pappie. Paleta de trineat paletta per giuecare alla, palla a carda, natuuda pilaria, triques. Pulgus dia gelosia, asseello sottila stretto e, lungo , con molti de quali di fern mano le gelinie da finestra; regolo, regulaj. latte, tringle de bois, planchette. t, degli ormalaj , aletta, apinta vialia ruota. degliscontri per cui si rantovano a governama. le , vrbrazioni, del , regulatore ; , paletta, ... (1911) paletto, Puleta, t. degli Stampatori, abtunigado di furo a guisa di piccola pala, con cuo si prende l' inchiostro ; suletta . . . paletta... L'augra, dim. di propta n'inal. ta' signif...

PALITON, paletta da geloria. V. Palgia.
PALITON, paletta da geloria. V. Palgia.
PALITON, paletta da geloria. un male o copre un danno, ma non lo ripe-c.

ra; pallintivo, fucatum remedium, palliaid. 7 Pau-corzon, malattin che ha per carat-teri un'estreum pallulezza della polle i sielle labbra, e fin della lingua, debolezza, espara grimppto, strani appetiti, lividori, agli totelia, stanchezza, dolori, al petto, ed all'abdon me ; e della quale sono per lo più assalita soltanto le zitelle o le dompe, clezosi , pallide colorie, chlorosis, fadi colores, icteritia alba, morbus virgineus, Sèvre blanche des filles, chlorose, fièvre amoureuse, pûlescouleurs , maladia des vierges,

Paur , colore bianco livido che viene principalmente nel volto per subita paura o dolore, o che si porta naturalmente, pallido, smorto, *pallidus*, *pallens*, pâle, blê**me**, Dventê pulld, dventê bianch com na pataş impallidare, farsi pellido in volto, allibbire, discolorarsi, pullescere, ora pullere, pulir, blémir, changer de couleur. Palid, dicen pure de'colori smunti, poco vivaci, pallido, shiancator, dilayato, languescens, evanidus, PROPERTY OF WARRING

maternace distribute partiropologica maternace distribute dispersional material dispersional dispersional material dispersional dispers

decurate affici for continued the installed principals diid dei liiktugh , plantiky paranya Bei ester Attoriogischelle att alza esse Britische Abilent essentingen.

a, che 'lli" initefititi allu : pentola espra-In the the most with terms of remine , secondar 

glierrend Fielde siebend para culciral stititita pattelest, upperarpintano. Paraso littorialisto contacto berga-mateo littorialisto doministo el altre asioni drammanelle berthelehe per bullone, • servo dappoco e pauroso paglisicoie, muni, sciera , redicida ello si interio, pallisse, min,

Phis , Chinilly & nation grands di paglis che dal colitadi di di faral gaisa di bica, con muoi tille dell'alessay: diponisioni bostuto il giand; è si pinè per la più sibaporto a anti-le loro dise, pagrafe puntalbiane, pailler; sid de patribus pri simpata prol Pat. "Prigra, bominima pe manimima retoli-lini d'oro pur gelledurat emolo, d'acciajo;

o d'aftro metallo formani nel ctutro, e che polite a ginta qui stance del misterai per mento sulte vesti, otteral tibu oppetti di idili') di wirin erangi: pilingni pilinntino; ildilibin', inicipi, distribini di ricano i

in field, westerdung phillanners an in lutto a tagione del parte, puesperio, parto, parte merium , couches , temps qu'une frame mile le lit après l'accelement. Tibble, démardi parto , donna che è nel

purperio, puerpera, puerpera, l'essouchée, l'ai Penant. V. Finantel.

aft ibban picu , echalas. Pal-p-publisher wit a mainent 'amengapatente tapan historia wasa oren e juliamile marchémie tion immi propolioly-alphany productivents, pat, levier people chartefore by a bonger legion, and ben commenced in the state of the sta

de neigiverteet de ees d'age dedi farrety plane, a vincave, el varia forme, è sont llange bilindre i d'equale active per transplantament despirations que lle non si imgendulusionesi conic vone, rhinte, terra , neve ; e-vimility medas installers; polle. Polet-da-pature, de the Henry species i parest, V. Philate dista, integnième di degre van manich dis legac y passo distanti di talle qui e vomuni. mous anothe appropriation orange to the dila yi basil luni pribbelim, ilboynasi ilbila , partis della: sudca idi jam inulina datteini faggia ili palmyrdine battamerdall'acquas o dal vento lo horacte palmyrdia palacyman mblandiae nia gibablespallocuierres promoni

belgenferreigegeber bereige beingen delneuer der sebe pibleoformajourneer, violbinium, opthus Patunnikey luigu awistikidi palilieda , pisna e retordayeksi la damé portato talora per ripare alai fredito intorno ei sullo, pelanna

palatine, bon.

Prancianty-pough, che commine alla staffit
del fishafreno urbe essendime e governa; palafrenoure y staffiere y equarite, palafrenier; Palafored a pith comminements oggist colub-clus har curared of pavalli da solla o da tire ndite séluterile det signori ; messo, garson de stalla , piletronière , equorum curator , pa-

facile anuere, ne se faire pas de Poredie ne se faire pas beaucoup prieta Taje ? Buth

Pantly Palimento più compagy del popoli d' Burope, fatto di farina di framento de di ciolo si fit uso per le rippe ; fail tiebeta ; pan boffice . . . pain à ibile : Pan artis. pane inipustato senza lievito, pane vilino Pun bufet, pane sopraffind, pani Lifetta Pun bufet, pane sopraffind pan Bulletta, pane bianco, panis candidas, panis prinare, pane bianco, panis candidas, panis prinare, relevi pain blanco. Pun tava, panis prinare di farina non si è separato Hi crastillo, panis relativi inferiore, pianis secundarelle, pianis prinare di farina de con penis prinare di farina de con panis qui la des preda.

Pani rubata, pane che rimidie maccinico della forza, a di non hell'amente. diffusora, o di non hell ispello. The la spello di pere. Pañ brea, pañ d'arpital pane de pete farina mescolara con litacettitara den strello, pane inferigno, pañ d'aren, pañ la car. De la care de grunu pain bis. Pañ d'aren, pañ la car. patie di crusca, pan de that a fanci fariurutette, accrossa, paill de son distinuit fariurutette, accrossa, paill de son distinuit fariurutette, accrossa, pane massictio, pane mal' ligvisore sodo, mazzero, pinter patritis duras, pain massir, sec, pain lourd. Pan interficto, molle, panis interpretation, pain mibilet , pain tendre. Pun guersin , V Ghersan. Pan bescott, pane die Volte botto petie hiscotto, panis lostus, biscotto, parlindosi del hiscotto de marina, biscotto, panis lostus, biscotto, panis matericus, galette. Pan a ministion, pane grossolano e senza sale che si da si soldati; pane di munizione, panis tastrendis, pain de munition. Pan grata, o pan pist, ini-nestra fatta di pan grattugiato, e cotto in brodo , od sequa , pan grattato , panjs attritus, pain rape, pain parié. Mdnge 4 pah suit, mange pañ e saliva, murigi la modia

seere , ise contenter de ce questir cant in-quieter personne. Nen fesse motifise l'aille fine don ; non fesse surusse , nen fesse preche che non faticano come converrebbe ; patte trop; non si fare stracciar i panin , hon si mod si guiddignano ciò che mangiano ; mod. gidto il pane a tradimento, essere un piro pinh qu'on mange. Esse at pan e 't pat and aith ; esse a so pan e so vin , essette unit spète alla mercede altrui, state air dirite pane, alicujus suntibus ali, être aux unit de quelqu'in. Sa le nen supa ; el bagha, V. Supa. Bon com V pan, dicest the persona che sia in estremo grado di botti raffieddato che sia , pana retenti à fibilità colors, meglio che il pane , vit simplifi ottimo, meglio che il pane , vit simplifi il pane , alimenta , le pani il pane , alimenta , le pani il pane ; pani raffini di pane interiori stula adusta, croutelette, croustiffe, poelit, rotie. Toch d'pas ; V. Toch Pas d'bir, pail d'nicher ec., peuto de buttos 6 d'aftia cosa , di volume equivalente ad litte pate fatte con uva, succhero, William o pentin', in guise diverse; pant pate de Spinicia, Estimate pate de Pavia, pan de Spinicia, Estimate paste fatte con uva, succhero, William pentin', in guise diverse; pun depide paris-duciarius, pinti depide paris-duciarius, pinti depide paris-duciarius pinti depide paris cipi depide paris pinti depide

obil'foglie ampie frastagliate e ruvide e 116 rotoidi pure spinosi; eringe, itiligis i principi di pure spinosi; eringe, itiligis i principi di principi di principio di tellité rugose, ed un gambo hudo de lieggialri alquanto ederosi d'il soluite destina vairie ; tassobarbasso, primale veri d'il soluite de la company de la c meyere odorante, primerole. Pañ del cott ngli stessi usi , cresoente nel boschi elis montague, con radici strinciauti; fortito val-lose a cuore, e fiori bianchi; tribulto act toso, ossalide, irifolium acciosum oblatica acetosella, oxalide-oscille, vistific de 1866 ron , oscille à troit femilles , surelle , she luia, pain à coucou. Pas d'fir, arboucelle crescente nelle siepi e ne'hrogbi incolti ci foglie semplici ed alternate; di cui la cortes cia e le bacche immature servono alla tidal tura gialla , e le bacche poi mature danno il colore verde detto di vescion; spin-cervino ramnus-catharticus, nerpran purgatif. Pali

135

del due a pianta racquitten comune nelle pas | Panaries much che la a nende il pana pudi e Jungo le acque singuanti con radici panattiere, pistor, boulanger. such e lungo le acque stagnanti con radici struscianti gambi midollosi bori à spiche registranti gamin midoliosi pori a spicing a logdie strette, a lunginssime che servong a lage striple, ed a simili usi, mazza-sorda por la mujor, massette à longues femilies, la mujor, massette à longues femilies, la mujor, mod., L'anguaria. Pan porçie, erba magilicinale con radice grassa a carnosa, faring quasi motorde e deniate, coltivata negliar di la majori, ed aximmente ricrenta dai majori, onde ha il suo The in altrettante celle le dices pure d'altre

Personal and serial designation of the serial seria serria per tennerara la crudeza acqua littura con pare la corta con midolla di pare serria per di pare serria per di pare serria per di pare serria per di pare la crudeza acqua condeza acqua condeza acqua la crudeza acqua

paracta o juggin dunch con foglie ampie unte dentate , adoptata ne paesi freddi a and si trae nell griente la gommo-risina cetta opoponace : panacea , panace erculeo , legaleum spondy lum , heracteum panaces , lege-brandursine , grande herce , panacée ,

Para d'beraclée.

Para , minestra fatta de pane eptto el sequa, o mel brodo, panesta, pappa, pollito, pan esto, pulticula, ex pane effeta, puls est pane frinto, panade, pain

Parametta, dim. di panada , panatella, icula a pane friato, petite panade.

Pasanina, bruscis, sorta di spazzola fatta setole, onde si puliscono i cavalli, bru-

peluria, scopetta, scopulci brosse. muie, panereccio, patereccio, panaritium, propolia, panarit mai d'aventure.
Listinia, farno, e bottega da parattiere,

Paratiere, pistor, nounanger.

Paratiera, donna che fa e vende il pane o moglie del panattiera, furmia, putricera boulangere, fanatera, acopa, da riporti il pane, panattiera, panatriuri, corbeilla, di mettre le Rain, quanta col sono, sano da.

Paratiera, panatriuri, quantiera, pompa sano da.

degine, pell indifferenza, perdegorna, soloh perato, fuggi fatiga, infigardarciou descrit ouosus, jegnis midenauus, graad piguandon

otiones, legas, of the school panagagiangno o pangagana o poino da panagagana calais

mio Will a fundation those I formation i bound by the inclination of ballest collect terrority contains the inclination of the

PARTITUDE COLLEGE COLL respectively being the members of the particular and control of the particular of th

dicesi principalmente nance of hutiria mouse di burro, meta, frustum timpri, petit pena

Passion, pannatuota, panniere a fabbrican tore di panni pannarum opilet, drepiers

Dance dans les desperter de minostre pangratuto de Pan pangratuto de Pangratuto de Pangratuto pangrat

et inante mouse, tegreur panique.

Paris specie di guardinfante, faldiglia.

panier, Panie of ridicht, issue o speci chettino che le donne portano in mano per metterri il famolato, denni de altra come cie che vogliona avas, seconsecuolo di caso. cie che voglione avas, seco mecendo di casa i cie che voglione avas, seco mecendo di casa i paniera. Depa panataria dicen per ischerro cule. Panieralan vesti giole, mobili gano i france di la posti fili paniera che la posti interp manta presentare alla sua fidanzatà in un paniere | beivo a cherga panssa , mangiare a han .... corbeille. 

Parie, agg. di cavallo di pelo nero o nerastro, morello, equis nigri coloris, anoreau. Panir, pianta erbaces annua, tollo stelo dritto e nodoso, terminato da molte spighe, con foglie simili a quelle delle canne, e semi molto similiral miglio, si coltiva principalmento per alimento degli uccelli canterini, però anche per cibo degli meninh; panicol, passicum italizam, millet des oiseaux perpetit millet à épis, panic, panis, -passicum, i Panili, i è i inche uno: stromanto, fatta a rete, che i mulattieri attaccano al capo de muli per metterri entro strame; gabbia, fiscella, filet , sao.

Pamaa, ogni socta di panno lano in pozza, pannina, pannus, draperio. Panina presento d'inferion qualità, pannes crasses, gres diap, Forso scine. simile: queliutilitation qui dimud-

Paro in insidia tesa per far skadere, altrui in qualche danno ; laccio, ragna, laqueus, francipalmente nella frase tonbe ant coli pano, dur nella ragna p in laqueos se inducre p donner dans le panueau. To be more with a - doo 11; :::Panera pila pelle lipendente dal collo dei butoi, giogeja, peglioleja 1,17 palearia, 1 funon. Panoja, dioesi per ischerzo la pelle pendente dal collo di persona grassa, soggiogo, buq-

Panon panuc dla melia, stempone . V. 

PARPALUGHETO, personaggio: fisso de burattimi, ormai non più in uso, e vale allocto, barbagismai , babbeo , fatuus , bardus , stolidus, minis. Democratica abbit dis . 18 of PANTALUÑA, V. Palañ, e Rañ-bianch.
PANTINELA, V. Pinpinela.

... Paā-rist y sortu di minestra, , pengrattato,

But the same of the same of the Panssa, parte capace del corpo di molti animali, dalla bocca dello stomeco al pettignone, nella quale seno chiusi i visceri principali , pancia , ventre , venter , pause , ventre, bas ventre. A panssa möla, boccone, corporone, colla bosna in terra, colla pancia vemo la terra, pronus in wentrem, ventre à terre, couché sur le ventre. Panssa pieña, panssa gonfia:, panssa grossa, pancia piena, tripa, epa, buzzo, venter distentus, panse pleine, ventre plein. Panesa grossa, a soltanto panssa, si dice dell'atero gravido, pregno, pregnante, venter, uterus gravidus, ventre pros. Cola somma a l'u la pantsa, quella donna è pregnante, venter pragnans Enicosus, ventrosus, ventru, pansu, cim est, elle est grosse, elle est enceinte. Mangè, de cuisine.

crepa pelle., a crepa pancia, se effenci vino se inguegiture , manger, boire à ven deboutouné, à regorge-museau. Rica che panssa, N. Panssa. Cherpa panssa eliet vanssa, piuttosto crepa panza elie solia vansa, potius rumpatur venter, quamo qu piam in morsa relinquatur, plutột le mi crèvo, que de laisser de la viande au p Ranssa piena giöja mena, quando talut hen pasciuto, è giulivo, ventre pienes ani consolata, saturatus largiloquas, ventre p onuse volontiers. Panssa venida, venta famato, menter vacuus, ventre plat. & servà la panesa per i si, sechar il comp ficht, veder di vivere quanto si può de mettersi a rischio d'esser ucciso ... ..... wout aller loin, mémage sa monture. tosse la panssa, V. Grate. Mal d'pa mal a la penssa ; V. Mal. Chi a bed chi a mal a la pansta, chi è sortu chi è disgininte, ulii prospera, alii adol utuntur fortuna, qui est heureux, qui a heureux. Le parôle enpoinen la panses dice a chi in cambio di fatti da parole. parole non empiono il corpo, factiona verbis opus est, les mots ne remplissent le ventre. Causs ant la pansse, percotte q altrui col piede nel ventro , pecciata , rel ventri inflictus; coup de pied dans le im

Panssa, parte di molti oggetti retst spongente a guiss del ventre dell'uomos po, gonfierza, pancia d'un fiasco i de botte, d'un barile, e simili, ventery es citas, amplitudo, ventre, botigo. Rei pian dicesi di ogni com che si pieghi in come contro il suo stato naturale, far gomites ventre, in ventrem prominere, ventrem cere, faire ventre, se déjeter en déhem

Parssà, eccellente mangiata di checolte corpocciata, ventris repletio, repas à ve deboutonné. Fesne na panssa, na k panssa, empissne la panssa, sar una bil corpacciata di chekehessia, effercire se, si bourrer son pourpoint. Piessne na mani rie a cherpa panssa, sganasciare dalles risu disrumpi, ilia dissolvera, cachini tollere, rire à gorge déployée, ou à men déboutanné, étousser, crever de rire, L une gorge chaude. Panssà, percossa d pancia, ventratu, ictus ventris, coppildi sur le ventre. Panssà per tère, colposti in terra colla pancia, spanciata ... . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pansaani, di grossa pancia, panciuto, u

- Profesesti phydrussa y ventraccio y panter, abdomen, gros ventre, hedaine. . .. PARSER : organo : muscoloso e membranoso Prima di sacco o di cornamusa, che è silvato nellamparto superiore dell'abdome, za zil degato edarmilza, comunica coll'esoaming al saobirost itamilia de secritos e la prima Jugestione prentrialion ventricolor storaco. postriculus y stomavhus y rentricule, estomac. · Panestra, dim. e verzeggi di panssa, ado--sin orth diese fin standarding attend Fido giver Pausanti- tra sections , in mos 1: Paxeson, Dedron + nomo grosso; impersomato, compaciuto, pancione, buzzone, ven-Li one , pancinto , grossa pancia , crusus , corpulantus; ventrosas, rentru, membru pansu., pansardu Punsion papau pansect, V. -25 Rasta in person diredrappo cube si cappione pendente interno al delo del baldacchino, cornicioni) e sibili per orusuicuto; desppediane, pendaglio, balza, peristroma, pente. L. TPARTALINA, tela cho: si distande in :aria, -takalko scoperto per riparare what sole i dathi pioggia .ec., tendar, velarium, tente, voile. ·Pantulèra d'assi, tavolamo di bottega per disenderla dali solo, o dalla pioggia; tetincie , palchistuolo puntraculum , auvent. Pantalèra ; estemità del tetto, che sporge facri dulla parete, perche da essa grondi la pingia ; gronda y subgrunda y subgrundia , gontière battellement. . :26 x - Parrazon, pantaloñe, braje longhe, calzoni. danghi che coptono la gamba almeno fino shaualleolo del piede, calza, braca, pannidigamba, calzoni, calze a campanile, femeralia, chausses à la matelotte, culottes logues, pantalon, min Al Pantan, luogo cavo e basso pieno d'acqua ecma e di melma, pantano, acquitrino, acqua stagnante, canum, lutum, pelus, limosa lucuna, mace, bourbier. in PARTERA , quadrupede ferece del genere tella tigre però più picoble, e capace d'esse aumansato, di pelame bianchiccio, manacchie enere disposte a rose di linee sversali sui fianchi, ed irregolari nel resto licorpo; pantera, panthera, felis-pardus,

> "arrorla", patoflu, scarpa comoda e larga ni tiene in casa, e per lo più non veste alcagno; pianella, pantofola, mula, sanw, crepida domestica, mule, pantou-Puntoslati del Papa , calzare ricamato osamente con croce, in mezzo, portato

Tom. II.

Parroscos, V. Patoflo.

Pantomina, espressione degli interni sentimenti o passioni del cuore non meno che delle cose esterne:, per mezzo di gesti ed atteggisimenti senza parole ne d'alcun use di voce ; pantomima , mimica , *pantomimoriu*u jocus 4 pantolnine 5 jan. 11 ili 11 ili 12 t. 12 5 jan. 12 ili 12 t. 12 jan. 12 ili 12 t. 12 jan. 12 ili 12 ili 12 jan. 12 jan Alaon pavon, belliming usello domestico dell'ordine dei gallinacei, grosso come nun pollo d'India e distinto pel suo bel colore verde ed azzurro egn riflessi d'oro pel ciutto delisuo (capo , i e iperila lungaista coda tempestuta di macchie a foggia: d'occhir e ch'euli può aprire ed alzare anguisa di nuota; pavone, pavo cristatus, paon. 1 ... ... ... .... neckauta grupacota grifentininan del pasobe, hannuezu hapronicuint banad haonuard an Haquir , expravonciony realized timp argument le rosso scuro, simile a quello mella viola munimela, populable pennecidek parane; pavenazo, paonazzo, wiodacensi; violatapourpressurp in . Ricaussi 4: pavonassa 4:10. pivič deminican, uncelloudell'ordine sideis trainpolieri, unolto annlogo al piviere ; grosso come un picciose, di color nero volgente per via di frifletsi metallici lali verde ed al rosso dorato di con piedi rossi perpennadhio ad capo a vanello, payoonilal an slay wringa - napullus, vannesi, the collect persons tindrib, soggwess, mosq Paosor, dimendiapaon presente la constanta de la constanta de

Voucinggradoninis pullus., promeauvi'i Рара, (colla prima sillaba lunga) Sommo Pontefice quiprimo apastore o capo visibile della Chiesa cattolica, Papa, Pontifex maximus y Summus Autistes & Papa, Souverain Pontife, chef de l'Eglise universelle.

Para:, (-colia primanaillaba breve ) minestra di farina o di pan trito, che si fa bollire in acqua, o brodo; pappa, farinata, paniccia, puls. pulticula, papparium, houiltier Pupar parlando coi bambini dicesi di ogni minestra je ben anche d'ogni alimento che loro w dia, zuppa, minestra, cibo, pulmentum, cibas, esca soupe, potage, aliment. Fè la papa, dicesi ai bambini per mangiare la pappa od altro cibo, vesci, edere, manger la soupe. Fè la papa a n'autr, dejo la papa faita, figur. lavorare perch'altri goda, dare altrui quasi compito il lavoro, che dovrebbe fare, risparmiare altrui ogni fatica, aheigus opus subire, nihil faciendum alterius gratia relinquere, donner à quelqu'un konvrage tout fait, travailler pour un autre, ommo Pentolice allowite animette al marter les morceaux à quelqu'un. Papa, del piede e sundalo, saudalium, mule, per papafarine, o paparota, V. . . . -req ellowilled icine was passed hilder per-

sone civili chiamano il loro padre, babbo, la bell'agio, a suo comodo, facile, commo padre, pater, père, papa. Papà grand, pare-grand, grand, padre del padre o della madre, avo, avolo, avus, grand-papa, grand-père, aïeul.

PAPACARRA, an papacaréa, a predellucce,

a predelline, V. Portè.

Papafariña, paparota, papeta, potri, potia, poltiglia, pappa frullata, farinata, paniccia, minestra fatta di farina, e più comunemente di quella di meliga, puls,

pulticula, bouillie.

PAPAGAL, uccello che viene dalle Indie, di più colori, per lo più verde, e col becco convesso e adunco a modo di sparviere, piedi capaci a servirgli di mano, lingua grossa ed analoga a quella dell'uomo, onde facilmente impara ad imitar la favella umana; pappagallo, psittacus, perroquet. Fà'l papagal, proflerire le parole e non intenderne il senso, favellare come i pappagalli, psittacum imitari, parlet comme un perroquet, faire l'echo. Son pa 'n papagal, si dice quando non si vuol ripetere una cosa già detta; noi non siamo di maggio, jam dixi, je ne suis pas sils de prêtre. Papagul, vaso di vetro ad uso di chi vuole agiatamente orinare in letto sensa pericolo di versar l'orina, pisciatojo, orinale di vetro, matula o matella vitrea, scaphium vitreum, pot de chambre, urinal de verre.

Papaliña, berrettino, che copre le orecchie, forse così detto por essere fatto a foggia del camauro, o berrettino che porta il Papa, pileus, bonnet, calotte à oreilles.

PAPARDELA, v. pop., manifesto pubblico per iscrittura intorno a checchessia; cartello, libellus, affiche, placard, écriteau, manifeste, pancarte.

Parasura, papeta, papa, colla di farina, o d'amido bolliti, gluten farinaceum gluten cx amylo, colle de farine, colle d'amidon. Papareta, per Papafarina, V. 🕠 🕠

PAPATACI, uomo che per mangiare o per altro guadagno soffre cose vituperevoli ed inoneste; pappataci . . . . homme com-

mode, mari qui ferme les yeux.

PAPATO, dignità papale, pontificato, papato, pontificatus, papouté, pontificat. Papato, dicesi di persona assai comoda, che vive negli agj, nell' opulenza, nell' abbondanza, che è servito come un Rapa, che se ne sta agiatamente assiso, che gode il papato, qui sibi volupe est, sibi bene est, suis inservit commodis, homme très-commode, très à son aise, qui prend ses aises, papecolas, servi comme le Pape. Da papato, la joie. Butè i laver an papiota, in ess

à son aise, en pantousles.

PAPAVER, pianta annua erbacea, che via ovunque ne'giardini e ne'campi, con gam semplice, e grosso fiore purpureo in cim è sonnifera, da essa si cava l'oppio, havvene della domestica, e della salvatia Papaver domesti, papavero domestico, 1 paver sativum, papaver somniferum., h tense, pavot. Papaver salvai di canp, 1 pavero erratico o selvatico, papaver erra cum, rhæas, coquelicot, pavot, rouge. & paver, uomo sciocco e scipito, paolin gente paolina, pappacchione, merendon bardus, blennus, nigaud, niais, sot.

Pare, compesto di cenci lini maces nell'acqua e per lo più scolorati, indi rido in foglia sottilissima per uso di scriver carta, foglio, charta, papyrus, papi Pupè bleu, carta grossolana fatta di ce colorati di cotone; carta azzurro . . . papi vanant. Papè in plur., titoli, document memorie, carte, scritture, scripta, ptura, codices, papiers, documens. V. Car PARETA, V. Paparota, e papafariña.

PAPETR, anpapote, appiccare insieme car tela, o simili con pasta, o colla di fari impastricciare, impastare, conglutinare, c ler avec de la pate.

Parì, non più, non amplius, non phy

pas plus, assez.

Partition, estremità di una cuffia o cres clre tengono dalla fronte o dall'orecchio si alla punta in forma circolare od ovale; ca noncini . , 41. papillons.

Parin, medicamento esterno di comister pastosa, capace di conservarsi umido a lun e per lo più composto di midolla di pe o di qualche farina inzuppata nel latte: nell'acqua, con altri ingredienti, cataplasa cataplasma, emplastrum, malagma, cal plasme, emplâtre, émollient, malagmes

Papiña, voce usata per ischerzo, schiad

alapa, colaphus, soufilet.

Papiota, pezzo di carta per lo più ser colla, con cui s'involgono i capegli, che vogliono inanellare per farli tener arriogia carta, glomus chartaceus, papillote. Papië tirabosson, ciocca di capelli inanellati pa dente dalle tempia od altrimenti, cerneech . . . . . boucle de cheveux. Fè le papie avvolger i capelli nella carta per arricciar far le carte . . . . papilloter. Bute i las an papiota, mostrar segni d'allegretz gaudium, lætitiam præ se ferre, oculis pi ferre, montrer, manifester du plaisir,

abdomen , gros ventre , bedame. ar Parmer , organo muscoloro e mondrenoso i tamento o paneiras del cuere neu secus che igraficas di mos e di consumo, che e mto nella parte asperiore dell'abdome, ta di fegato e la milza, comunica coll'esoga e morre gli alimenti faccudene la prima utione, vantriplio, ventricolo, storaco, priculus: 4 stomacius - rentricule, estoune. o de la parece de la constante de la parece de la constante de to principalmente nel seuso di utero gra-John Farmer Land & Land Land Com le Paraco, Jedron, mono grosso, impersomile, corpacione, pancione, bozzone, ventreps, pancisto, gressa pancia, crussus. langus , mentensan , rentru , membru , m., pansand. Panssen , spen pansset. V. assique in sda: opporte ils compa questa de a prodente mitirno al delo del haldachine. rimornicioni, e minili per oramaento: desp llone, pendaglio, balza, pezistroma, pente. ber America, tele che a distande in aria. -bilimilia scoperto: per riparare vilal sole judatha ioggia .ec.... tenda(y evlarian;, tente:, voile. Pantulèra d'assi, tavalame di bottega : per difenderla del soles, o della pieggia; tetchecie:, - malabistuolo paniraculum panvent. Mintalèra, esternità del tetto, che sporge Jaari dalla parcte ; perchè da essa grondi la . pinggia: 1 gronda: 4 subgrunda 4: subgrundies . -in Passaros, pantalone, braje longhe, calegni, dan che coprono la gamba almeno fino akqualleolo del piede, calza, braca, panai , de gamba, calzoni, calze a campanile asyeevalia, chausses à la matelotte, culottes Thingues, pantalon, a train come care in the me -pt Вытып, luogo cavo e basso pieno d'acqua ferma e di melaja, pantano, acquitimo, acqua stegnante y comm , datum ; spalus, limasa lacunas, mases, bourbienson EnoPARTERA p. quadrupede ferece del genere adolla tigre però più picoble ; e/capace d'es--acre aumansato, di pelaine bianchiquio, , han umacchie enere disposte a rose di linee dissversali. sui dianchi, ed dregolari ael resto malicorpo; panteracji panthera, felis-parches, e panthère. Transport in Same эньРангона, patofla, scurpa comoda e largu chin sistiene in casa, e per do più non vesto salianicagno; piamella y pantofola privila paralalium, crepida domestica, mule, puntouque Pantoflat del Papa pe calture ricamato preziosamente con croce, in mezzo y portato n**j. Sommo** i P**ant**ufiqe *i* akkonclië , simmette – a per property and alog sandalium; mule, per populatione, propartie, propartie, propartie, proparties, v. ... pantoufle. de comme.

Patroscor . V. Patrick

Parrowia . espressive dech interni wadelle coor estrane, per messo di grati ed atteggismenti senza parode ne d'alcun neo di PODE, PARTOUNIER, INNIERS, MINISTRA jeus pantomine, jeu

PANEUE .. France . No. London

Herry program, bellemisso werello alomentica dell'ordine thei gallinaroi , grosso capie un polio d'Isiña e distinto: pel sum hel colore ottués ley ono o inoltra non crauma los slover. del suo capo, e per la lungo sun coda tempestata di marchie a leggia d'archi: e ch'enli può-aprice ed alraze a guisa di mota ; porone , pare cristinas , pien. a subsurge from semental parameter according humine a sementaria de promote de la comparte del comparte de la comparte del comparte de la comparte del la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte del la comparte de la comparte de la comparte de la comparte de la comparte del la comparte rosso scuro, simile a quella della viola muntmela, while who so that aware paramen. paonanto, wiedecens, violateponipira, p. ... Process, a promouse a in miss about name, morelloudellordine videi transpolieri . molto analogo al: piriera; ; groporcume un picciour, di color nero volgente per via di drittetsi metallici al vertered al russo dorato decon pindi: nomi pre preminednio and rapo e synadio. diverses, buildings-uphiracycla aprial spectred the collection of the second property of the collection of the col

Paosor, dinaudiopaon i paroucello., ohn-Voucing and commonwhite, promesus all

Papa , ( colla prima sillaba lunga ) Sommo Prostebbe or prima apastoge. o capo visibile delhi Chiesa cattolica, Pape, Pontifex mitxinuce, i diminima: laftifico y l'Apo ... Louverain Pontife, chef de l'Eglise universelle. And

Panayo (-adh prima) allaba breve ) utinestra di farina o di pan trito, che si fa bolliro in nequa o brodo; pappa, faritata, paniccia , *puls pulticula , papparium* **, houi**tieu Papag parlandos eqi bambini diorti di ogni minestratecchen anche d'ogni alimento che loro widla, zappa, minestra, cilo, puimentum, cibro, escalpsonpo, potago, aliment. Eò la parta y dicusi qi bambini/per mangiare la pappa od altro cibo, vesch odere, nungor la soupe: "Wè da" pupa u mantr, deje da papa faita, figuri davorare perch'ultri goda , dare struiriquasi compito il lavoro, che davrebbe fare, risparmiare altrui ogni futica, when its pour moire, minit faciendum alterius gratia relinquero y donner à quelqu'un Educiage tout fait, travailler pour un autre, mather les inorcents winduclqu'un. Pupa, -ray offolialight ichis ares passers hillerich due eguali le quali salgono ad unirsi in un piccol maglio, pallamaglio, clava: disopunta conficcandosi nel monaco o colonnello, puntone, braccio, biscantero, paradosso (v. dell'uso), cantherium, arbalêtrier.

Parafanga, ampio pezzo di cuojo, che copre la parte d'avanti d'un calesse, o d'altro simil legno, e per difendere dal fango e dalla pioggia le persone che vi sono dentro; parafango, (v. dell'uso)... tablier.

PARAFEU, foglia di cartone sottile con leggiero manico, o telajo mobile su piedi, di cui ci serviamo per ripararci dall'ardor del fuoco, parafuoco jumbella focaria, écran.

PARAGON, operazione della mente con cui si considera la somiglianza o la differenza di due oggetti; paragone, comparazione, comparatio, collutio, aquipunatio, confrontation, comparaison, parallèle, Paragon, per prova, cimento, esperienza, experimentum, specimen, épreuve, essai. Paragon, o pera d'pa-ragon, pietra dura, di grano tino, cornea, nera o verdastra, specie di schisto o di ha-salto che serve agli orefici a provare il titolo dell'oro o dell'argento fregandovelo sopre, e paragando il colore che vi rimane impresso con quello di una lega già nota , pietra di paragone, lapis lydius, lapis metullorum,

PARAGONE , fan paragone di due oggetti, metter a paragone, confrontare, paragonaro, comparage, conferre, equare a comparer, confronter. Paragone na cosa con l'autra, confrontere una cosa coll'altra, duorum contentionem instituera, aliquid aliqui æquare, confronter une chose avec l'autre.

PARALEL, sost, comparazione, paralello, parallelo, paragone, contronto, parallelum, comparato, parallele, comparaison.

Panaish, ti geom, agg. di linee o di piani che prolungati all'infinito, non si incontra-rebbero mai; paralello, parallelus, parallèle, Panaine, rendere paralitico, membris inco-

tians injecers, paralyser. Raralise, fig. rendere inutila, di niuna forza, assiderare, fiaccare , speryarg; spossare, frangere, debilitare, "paralyser " fnerver. " ", , , , ,

Paratisia, malattia consistente nella privazione del senso je, della faceltà motrice dei muscoli in una n. R. più, parti del corpa; paralisia, paralysis, hereogenm resolutio , pa-

ralysje, PARALITICK, infermo, di paralisia, paralitico, paralyticus, paralysi lahorans, membris iners , paralytique, alway sole or an

PARALIJA V. Paraciait sulla pianà terra con palla di legno e con besu-père. 🛒 🗀

ria, jeu du mail, mail.

PARAMAN, l'estremità della manica d'un abito, mostra delle maniche, aliotto, fimbria, manica, parement. Paraman, concella quadrata o scantonata con manico eriazontale fitto di sotto ad uso di tenervi la calcina per arricciare , o intonacare ; sperviere, nettatoja t. dei muratori . . ... epervier , baquet. tilita i

PARAMENTA, o pianeta, quella veste, che porta il Sacerdote sopra gli altri abiti, quando celebra la Messa, pianeta, casula, chasubla

PARAMENTAL, paramente, teste le vesti che dal Sacerdote e dagli altri ministri della Chiesa si adoppano nelle funzioni: sacre you sono la pianeta, le dalmatiche, i pivinii et : paramento, peripetasmata, ornemens; has bits sacerdotaux.

PARAMOSCHE, specie di resta, cha svento lando allentana de mosche paramosahe flabellum musearium, dhasso-mauches: uni

PARAPET, o murci, (se edimuro) sponda orlo, muraghia che si la si dati d'un pome o d'una strada fiancheggiata de profond fossi, o dirupi, spallette :: parapetto, davan zale, peribolus, lorica, repagula, parapote garde-fon a mw. d'appuis Parapèt, elevazion di terra, o di pietre: al dissopra d'un ben luardo, parapetto, lonica, prepido ... 111 PARAPIA, voce, con qui si esprime par

subita , e inumerosa i confusione di perse a o di azioni; tumulta zichiassata, paranigi i turba, tumultus, charivari, cohue, foule. presse.

PARAPIÄUVA, parasoli arnesi portatile composto d'un manico, dalla cima del quale a stendono in cercliio diegi lunghe stecche d'om di balena, o di ferro somentte mobilmente da altre più piccole,, e sulle quali sta tuo un pagno di seta o di gotone e simili, abbastanza denso e liscio perché l'acqua cat dendovi sopra ne scorra a mon lo penetra laonde serve a parar la pioggia, come punt a far. ombra; paracqua, parasole, ombrello solecchio, ad imbres, munimen, umbella 19/0 umbraculum, parapluie, parasol. PARASOL, anbrela, arnese, simile al passi pioggia , sa non che talora destinandola :: solo uso di parar, il sole, si fa di stoffa mu liscia, e più piccolo; parasole, ombrelle umbella, umbraculum, parasol. V.: Para

agaricus clavus, parasol. om m. PARASTR, marito, della madre di colui. Panault, o palamal, giunco che si fa cui, sia morto il padre; patrigno, vitricia The Contract of the Contract o

piauva. Parasol, specie di fungo ....

contrario, V. Fè 'l grogno, a pag. 323 serve per parare lo splendore del lume di Tom. 1.

PAPOCIA, V. Pantofla.

PAPOT, ano fra i tarocchi che diconsi trionfi, ed è quello segnato cel numero cinque, e rappresenta il papa . . . le Pape, petit à tout. Papot, chiamansi anche fra i tarocchi i primi trionfi dal numero due al quattro, ed in certi giuochi hanno tutti il medesimo valore; onde dicesi da giuocatori

papot pla papot.

PAPOTE, piusie, popone, usar morbideme, far vezzi, far carezze, vezzeggiane, careggiare, accarezzare, blandiri, permulcere, subblandiri, vultu oculis verbis actibus benevolentiam significure, caresser, flatter, mignoter, cajoler, dorloter, mitonner, amigaarder, chover. Papotèsse, trattar se stesso con soverchia delicatezza, careggiarsi, tenersi in panciolle, erogiolarsi, nimis sibi indulgere, nimium valetulini servire, compori deservire, curare pelliculam, vacare corpori, deticate et molliter vivere, se choyer, se délicater, se dorloter, se dodiner.

PAPELSS, carta scritta che serve a nulla, o che si stima inutile, cartaccia, carta inutile, scartafaccio, rharta rejectanea, obso-

lette, paperasse.

PAPRE, colui che fa o vende la carta cartaro, cartajo, charta, vel papyri opifex, papetier.

Papaèna, cartèra, fabrica dla carta, Sabbrica da carta, cartiera, officina charta-

ria, papeterie.

Par, add. uguale, pani, par, equalis, egal. Del par, avverb. in istato equale, in condizione uguale, a pari, pares, au pair. Par o giust, agg. di numero che diviso per due non lascia alcun resto, mentre Mincontro si dice disput, vallo, quando rimane l'unità; pari, par, pair. Giughe a par e dispar, od a la muta, specie di giuoco di morra nel quale viace colui i cui punti con quelli dell'avversario formano natnero pari se ha scelto prima il pari, o viciversa; Giughè a par e dispar, è anche altro giuoco, in cui si dà a indevisare, se le cose, che tengonsi chiuse in mano, siano pari, o no; giuocare a pari e casso; ludere par impar, jouer à pair en non.

Parabora, discorso col quale s'insegna una massima tratta la similitudine da qualche fatto vero o supposto; e dicesi specialmente di quelle narrate nel Vangelo; parabola,

parabola, parabole.

Parabut, paravote, o frontal, V. Frontal. PARACIAIR, paraliim, piccola rosta, the totto, onde ne tetti a due pioggio, ne sono

lucerna o di candela, affinchè non dia negli occhi; ventola . . . . garde-vue.

PARA COL GAT, modo di dire pop., usato per significare, subito, tosto, in un istante, in un batter d'occhio, in un momento; uctulum, confestim, uno oculi iclu, momento temporis, en un clia d'enl, en un tour de

main, en moins de rien.

PARADA, mostra, pompa, apparato, apparatus, species, ostentatio, parade, étalage. Parada, t. milit. comparsa degli ufficiali e de' soldati in un posto assegnato per porsi in artine e farvi evoluzioni in occasione di festa; parata... parade. Parada, addobbo, ornamento, ornatus, ornamentum, parure, aquetement, ornement. Esse d'parada, o 'n parada, ester addobbato, abbigliato in gran pompa, exornatas induere vestes, ornato di paramenti . . . être paré, ou en parade. Les d'parada, stanssa d'parada, letto di parata, camera di parata, lectus, locus ad specient ornatus, lit de parade, chambre de parade. Parada, term. degli schermidori, l'azione di parare un colpo, parata, declinatio, vitatio petitionis, parade. Fè na parada, paraie un colpo, petitionem declinare, ictum vitare, faire une parade.

Panansy soggiorno di felicità eterna, nel quale Dio ricompensa i giusti; cielo, paradiso, ccelum, beutorum sedes, paradisus, ciel, paradis. Paradis terestr, sucgo delizioso, dove primieramente Iddio collocò Adamo, ed Eva, paradiso terrestre, paradisus terrestris, paradisus voluptatis, paradis ternestre, éden. Paradis, dicesi per estensione di qualunque luogo ameno e delizioso, di qualunque sommo divertimento, paradiso, delizia, ebysii campi, delicie, paradis, lieu de délices. Andè an paradis aut un sestin, vale far cosa che rechi sommo piacere, rem perjucundam agere, aller geiement. Bute un an paradis, lodarlo altamente, metter aleuno in panadiso, laudibus ad calum efferre,

loggione . . . . paradis, amplitéatre. Pananoss, term. filos, proposiziono apparentemente falsa, perchè contraria alle ricevute opinioni, ma che può esser vera, paradosso, paradoxum, paradoxe. Paradossi, o brass d'cavrià, trave che pertendo dall'estremità dell'asticciuola, forma il lato obliquo del cavalletto triangolare che sostiene il

exalter, élever jusqu'aux nues. Paradis,

la parte più alta de moderni teatri, superiore agli ordini de'palchi; pigionaja, paradiso,

P7

PARENTELA, parentado, l'esser parente, parentela, propinquitas, consanguinitas, cognatio, agnatio, sanguinis communio, conjunctio, propinquitatis vincula, parenté, cousinage, alliance. Gradi & parentela, i gradi di parentado, cognationis gradus, les dégrés de parente. Parentela, tutti i parenti propinqui, cognati, consanguinei, parentado, familia propinqui, confuncti cognatio, la parenté, tous les parens.

PARENTEII, lineetta curva, che insieme ad altra opposta serve a racchindere un menabretto staccato dal discorso, parentesi, parenthesis, interiectio, parenthese. Per parentesi, dicesi quando s'interroupe il discorso per frapporvi alcun breve detto di soggetto diverso; tra parentesi, interfectione utendo,

par purenthèse. Pasentèsse, anparentèsse, divenir parente per via d'affinità, far parentado, imparentarsi, affinitate jungi, affinitatem' jungere,

s'apparenter, s'allier.

PARER, opinione, sentimento, avviso, consiglio, consulta, parere, opinio, sententia, consilium, avis, consultation, conseil, parère.

Paresse, apparire, comparire, farsi vedere, sporgere, se ostendere, apparere, comparere, eminere, extare, prominere, apparaître, paraître, se présenter, se faire voir, se montrer, sortir. Paresse, per Compari, V.

Panicioi, necisione del padre, e si dice anche per estensione dell'uccisione della madre, e della rovina recata alla patria, par-

ricidio, parricidium, parricide.

Parit, approcechiare; preparare, parare, instruere, apture, préparer, appreter, mettre en ordre. Parie la taola, acconciare la tavola per mangiare, mensam instruere, mettre le couvert. Parie, se pariura, scomete, far patto scambievole di dare o di vincere una cosa secondo che un fatto che prima era dubbio si chiarisce secondo l'opinione dell'uno dei contraenti; scommettere, fare scommessa, pigitore certare, pignus deponere, gager, parier, faire un pari.

Parietabla, panataria, o pañ mol, pianta erbacea medicinale assai comune, e vivace con foglie lunghe ed ovali, detta parietaria, perché nasce per le pareti, é detta anche vetriuola, perché è in uso per ripulire i

vetri , parietaria , parietaire.

Paris, padrin, colui che leva alcuno al sacro fonte, o lo presenta alla cresima; patrino, santolo, patrinus, pro infante ad sacrum fontem sponsor, parrain. Parin, padrin, quegli che mette in campo uno dei il volgo possa intendere; volgarizzare, inter-

compagno, patrino, fautor, parrain, second. Parità, similitudine, paragone, comparazione, parità, egualità, similitudo, æqualitas, comparatio, equiparatio, "paritas, comparaison, parité, égalité.
Pariura, scommessa, pignus, sponno

pari, gageure.

Parladon, che parla molto, parliere, parolajo, parlatore, verbosus, garrulus,

loquar, porleur, harangeur, heau discur.
Parlament, il discorrere pubblicamente, parlamento, orazione, concio, oratio, ha rangue. Parlament, corpo di cittadini adnnati dall'autorità sovmana e secondo le leggi dello stato per render giustizia, o formir leggi, o per altre pubbliche bisogne, part lamento, supremus senatus, senatus concilium, parlement.

PARLAMENTE, favellar nel consiglii, e nelle adunanze di stato, intorno alle cose poste in deliberazione, parlamentare, concionari, con cionem habere, sermonem conferre, harunguet. Parlamente, si dice anche del trattare i disensori cogli aggressori per occasione di reudere alcuna piazza, o del trattare segretamente qualche negozio con varie persone, parlamentare, in colloquium venire, de compositione agere, parlementer.

PARLANT, che parla, parlante, loquens. cloquens, parlant, qui parle. Parlant, fig. dicesi d'un ritratto o d'una statua somigliantissimi ed animati, e parimenti per ischerze dell'innmagine d'una bestia, parlante, somigliante, verissimus, ad veritatem adductus parlant, ressemblant. Parlant, "dicesi pur di ogni cosa di cui la sola vista basti peprovare un fatto, od eccitare un sentimento.

parlante, vocalis, parlant.

Parlaton, luogo ove le persone estrance possono favellare con quelle chiuse in un monastero od altra casa di ritiro, parlatorica

cancelli, parloir.

Parce, verb. profferir parole, favellare parlare, discorrere, fari, loqui, verba fes cere, parler, discourir, s'entretenir. Par per drit e per traverss, di lo ch'a ven boca; parlè per avei la lenga, parle sconsideratamente, loqui inconsiderate. cenda facienda loqui, garrire quidlibet, p ler à tort et à travers, raisonner pantous Quand un parla del luv , 'l luv ariva Luv. Parlè di mort a taola, ragionar fum di proposito, abs re loqui, parler mal propos, hors de saison. Parle an bon per monteis, dichiarare in maniera, che insissi combattenti a duello e lo assiste; secondo pretari, explanare, exponere, s'expliquez Para vat., le due parti mobili del giogo, che avvolgono il collo de'buoi da lato; ma-glie....

PARAVENT, usciale con che si chiudono le perte per disendere le stanze dal vento; paravento, diathyrum, paravent, porteverte. Paravent, arnese satto comunemente di tela dipinta attaccata su grandi telas di legno, i quali si distendeno, e si ripiegano l'uno su l'altro, e si pone nelle stanze per interrompere il corso dell'aria delle porte e delle sinestre, specialmente d'inverno, paravento, objectaculum aura arcenda, paravent.

PARSIÙ, sorta di giuramento burlesco, o Catto d'ammirazione; affè; poffar bacco, poffare il mondo, mehercle, ma foi, parbler.

PARCAMENT, avvilton parsimonia, parcamente, parco, fruguliter, sobrement.

Parca, parchèt, parchetè, V. Palck, palshèt, palchetè. Purch, lugge selvoso cinto
dismora, o chiuso altrimenti, ove si ratchiudono animali selvaggi pel piacere della
ancia, o peli passeggio, parco, leporarium,
nivarium, roborarium; parc. Parch, luggo
ove si ripone l'artiglieria, le manimoni, i
viveci, quando l'armatante im campagna,
parco

Parel , pardiaschne , pardiochna , pardidne , pardiribaco , interjezioni d'ammirazione ; possare il mondo! cappita! capperi! competto! per certo! corbezzoli! papæ! mehercle / morbleu l ventre bleu le dame !!!!!!! ... Pane, colui dal quale una persona fu generata, padre, genitore, pater, genitor, père. Pare, per metaf. autore, padre, auctor, pater , pere, auteur. Pare die balade, il capo, i il piùmo y che eccita gli altri al chiasso, al divertimento, colui che fa più schiamazzo degli altri, qui alios ad liuticra, semulais, procacitates hortatur, movet wextellat , boute-en-train; tapageur, ile plus haladin. Pare die dificolia vidle landne, colui: che muove dubbii; che mette difficoltà in ogni cosa; capriccioso; fisicoso; inquieto, stilico, rematico, incontentabile, tempellone y tentennone, nodum in scirpo querens, solers ambagibus, cui nihil in expedito est, hasitans in re vel facili, hargneux, scrupubux, difficile, chipotier, difficultueux - qui tomive, sans cesse des difficultés. Pare-grand, papa-grand, V. Papa.

Pant, verbo, parare, porgere, perrigere, parente, sum et genere proximior prabere, tendre, présenter. Parè man, gradu sanguinis mini propior mon plus proche parent. Parent tendre la main. Parè le masselle, potger la gumeia, gonant offerre, prélonginqua cognatione janctus, penter les joues. Parè, riparare, portare éloigne, parent du côté d'Adam.

riparo, far riparo, avertere, reparare, parer, réparer. Pare un colp, na stoca, riparare, parare un colpo, una stoccata, amovere, repellere, parer, empêcher, éviter. Pare un, difendere, guarentire, riparare, tueri, defendere, défendre, garder, couvrir, garantir. Pare, impedire, togliere, ostare, officere, parer. Pare'l cidr, 'l sol, la vista, parare, impedire il lume, il sole, la vista, impedire, obstare, officere luminibus, parer, masquer le jour, le soleil. Parè le mosche, cacciare le mosche, muscas abigere, chasser les mouches. Pare, addobbare, ornare con paramenti, con vesti o stoffe ricche e fastose, parare, exornare, parer. Paresse, paresse dhass, venire dinanzi, venire a fronte, presentarsi, pararsi dinanzi, occurrere, se pre-senter. Puresse, difendersi, ripararsi, se defendere, resister, tenir bon, 'é' détendre, Partsse le mosche dal nas, o dant feni, non si lasciar fat ingiurie, llevars le mosche dal naso, injurias propulsare, savoir se faire raison.

Paret , cost, avv. cost, in questo modo, in tal mode; sic, ita', hoc modo; ainst. Paret ch'as trutta? cost si thatta? sictine agittà? est-ce ainsi, que l'on traite?

Parti, add. simile, uguale, conforme, che ha semblanza di quello cui si paragona, tale, shnitis, semblable, partil, egal, conforme, analogue, tel. Parti, add. femm. di parti, susa talofa in guisa d'avverbio, v. Parti.

Paneir, congiunto di parentela, sia con-sanguinità, sia affinità; purente, consanguineo, congiunto, attinente, appartenente, propinquis, consunguineus, conjunctus sanguine, agridus, proche, parent. Parent, da ta part del pare, parente dal canto di padre agnato consanguineo, agnatus, parent du cote du pere, agnat. Parent da la part illa mare, "parente dal ranto di madre, rognato', cognates, parent du côte de la mère. A l'è mej un bon amis ch'un parent, è meglio 'un vero amico che un parente, pluris valet ingenuus amicus quam propinques, un bon ami vaut mieux qu'un parent. A l'è di me parent, egli è uno de mici parenti, cum eo sum propinquitate conjunctus, c'est un'de mer proches. A' l'e' 'l me pi prössim parent, egli è il mio più stretto parente, sun el genere proximior, non alter gradu sanguinis mihi propior est; il est mon plus proche parent. Parent a la lontana, parente rimoto, in ultimo grado, longinqua cognatione jancuis, parent fort maris rompo la tiste a grun, dando buone e parote si italiani altitus disperote disperote di parote di disperote di parote di disperote di parote di disperote di di disperote di di disperote di disperote di of the state of th autr ch'in parola, dicesi d'un ritritto tonti Manuschino, oranga Desta che indica de la consultate de la con eum deficit, il ne lui manque que la parble.

(molarola) i gromes d'imparoll' (prodission)

- flates, parolle. En parolle (prodission)
è corsa ; Mes contenta est ; del d'impres e corsa; "Mes " worther " off d" of "et " hours " fesse de " parock" pesse of " parockette of " off of the "off of the " off o "Historial" and the second of the second of

Harolitale, "1 24. An heart of the light of food Water of the the to de the to the

clairement, nettement. Parlè an bon piemonteis, parle ciair e net, o parle fora di dent, parlare spiattellatamente, liberamente, parlare fuori de'denti, senza barbazzale, dire al pan pane, spippolare, spiattellare, aperte, libere loqui, parler franchement, à découvert, ne point macher ce qu'on a à dire, parler net et clair, ne point faire la peute bouche. Parlè per mes d'persona terssa, parlar per interposta persona, favellar per cerbottana, per internuncium agere, parler par sarbacane. Parle sul serio, parlare consideratamente, e senza burla, favellare in sul saldo, loqui extra jocum, seria loqui, parler sérieusement. Parle aut, parlar imperiosamente, minacciocamente, minaci, superba voce affari, parler des grosses dents. Com i parle voi, parlo mì, a botta risposta, par pari refertur, à brusquin brusquet. Parle antbrojà, ch'a s'antend nen, parlar corrottamente da non farsi intendere, parlare in gola, barbugliare, nec plane nec intelligenter loqui lingua inexplanața loqui, baragouiner. Parlè ant, el nas, profferire le parole ripercotendo la voce nel naso, vocem naribus infuscare, naribus elidere vocis sonum, nasiller, parler du nez. Parle sot vos, far pissi pissi, parlar sotto voce, bisbigliare, insusurrare, chuchoter, parler bas. Parlè a mesa boca, ant' i dent, parlar copertamente, o senza lasciarsi intendere, parlar fra i denti, o a mezza bocca, mussiture, parler à mots couverts, gazer, marmotter quelque chose entre ses dents. Parle fora di deni, V. Denti Fè parle d'se medesim, dar occasione che si parli di se, sermonem subire hominum, faire parler de soi, donner à parler. Ferse parlè aprèss, far parlar di sè in cattiva parte, far dire de fatti suoi , far bello il vicinato , populo fabulam erse, obloquendi de se ansam præbere, faire parler de soi, provoquer la critique. Parle ai mort, predicar ai porri, surdo canere, prêcher aux sourds. Parlè bin e fè mal, avere il cervello nella lingua, dictis facta non respondent, parler bien et agir mai. Parle con prosopopea, parlar con sussiego, prosare, graviter loqui sibique plaudendo, s'econter, parlet. Parlè grass, tener discorsi alquanto lubrici, esser come l'orciuolo de'poveri, verba licentiora habere, tenir des discours graveleux, parler gras.

Parte, sost discorso, parlare, sermo, eseroum, oratio, discours, langage, parole. Un bel parlè d'boca molt a val e poch a costa, onestà di bocca vale assai e peco costa, il bel parlare apporta vantaggio anzi | qu'un attre allait dire. Bone parble e pom

che danno, verba officiosa ne te pertudeat loqui, jamais beau parler n'écorcha langue.

PARLEUR, V. Parladòr.

Parmela, vervela desnodà, specie di ganghero, il cui ago s'imperna in un arpione affisso all' intelajatura dell'uscio; mastietto

. . . paumelle.

PARMESAÑ, lodsañ, nome di un formaggio fatto con latte sfiorato congulato con aggiunta di piccola dose di zafferano, fabbricato principalmente nella provincia di Lodi, ed altre volte posto unicamente in commercio dai magazzini che se ne formava in Parma, cacio Parmigiano, caseus Parmensis, fromage de Parme, Parmesan.

Parochia, Chiesa che ha cura d'anime. circoscritta ad un piccol numero di case o di casali non molto distanti; e si prende anche per tutto il territorio, gli abitanti di cui sono soggetti nello spirituale a quella Chiesa, non meno che pel tempio medesimo; cura, parrocchia, parochia, paræcia, pa-

roisse, oure.

PAROGRIAN, colui che abita in una parrocchia e vi è soggetto; parrocchiano, curialis, paroissien.

Panoco, sacerdote rettore della parrocchia,

PAROEL, uccello granivoro delle al-i, detto anche nella pianura ciafeil, ciafò, e. folèra, dell'ordine dei passeri, molto somigliante alla capinera, con becco nero e giallastro, piedi giallastri, e la piuma mista di bianco di bigio e di fulvo . . . . motacilla alpina, accentor alpinus, pégot, fauvette

des alpes.

Parola; voce articolata, significativa del concetti dell'uomo, parola, verbum, parole, mot, terme. Parble dosse, purole che esprimono complacenza, affezione, parole melate o fregiate, parolozze, paroline, aurea dieta, mellita verba, paroles musquées, paroles emmiellées, douceurs. Parole dure, parole brusche, parole torto, motti aspri, probrosa verba, verba contumeliosa, coup de boutoir, dureté, chose piquante. Boñe parole e grum fait, buone parole cui non corrisponde il fatto, buone parole e friggi, il mele in bocca ed'il rasojo a cintola, vox vox prætèrenque nihil tel vend qui ne livre pas, enti bénite de cour. Una parola, discorso brevissimo, una parola, paura, un mot. Gave la parola d'an bora, prof ferire una parola ch'altri era sul punto di pronunziare, rompere la parola in bocca, alicujus verba præoccupare, prevenit ce

communiquer, mander. aver parte o portione in checchessia, esser a parte, partecipare, hibers partem, par-ticipem esse, participer, avoir part, avoir

Parvessa, il partire, partensa, partita, discessus, discessuo, depart, Parti, sost., via, modo, guisa, partito, modur, ratio, manière, façon. Parli, offerta di prezzo o d'altra condizione di contratto, o di stato, partito, bulatio, conditio, parti, offre, mise à prix, Parti, determinazione, deliberazione, condizione cui uno si appiglia. stato in cui uno si troya, partito, risoluzione, proposition, condition, sons, partis usere in cattivo stato, essere in pericolo di prostima rovina, in periculo versari, infortimo versari, etto en danger, ne battre plus que d'une alle. Parti, uso che si fa d'una cost, ed insti soltanto nella frase tira parti, trar partito profittare, valersi, franctimo della compari, trar partito profittare, valersi, franctimo della compari, trar partito profittare, unificatem percepere, tirer partito appoint di percepere. clim capere, utilitatem percipere, firer partitirer arantage. Parti unione di persone
clie hanno un interesse od un'opinione contraria, a quella d'altrui, parte, partito, settafuzione, factio, parter, parti. Esse del parti
d'qualeudui, henere per alcuno, haituggiare,
ab alicijas causa sture, etre du parti de
quelqu'un. Pie parti, abbrateria la militia,
militiant applecti, capussere, prendre le,
parti des arnies, s'enrière. Butò i servet a
partit, emendansi, metter cervello, metter
i peli canuti, metter cervello a partito, se
ad metiorem frugem recipere, se corriger.
Per seriamente pensare, riflettere, considerare, perpendere, examinet, avec attention rare, perpendere, examiner avec attention, penser murement, Parti, occasione, trattato di matrimonio, partito, parti, cta-blissement de mariage. Fia ch'a trenva genue parti, pulcella clus non trova partito, illo-cabilis virgo, fille qui ne trouve pas de parti, que personne ne veut épouser. La soa dotte j'a fuje trove un parti, la sua dote le procuro un marito, dole meruit virum sa dot lui a fait trouver parti.

Panti, verb., far parti, partire, separare, dividere, partiri, dispertire, dividere, distribuere, partager, separes, diviser, partir. Partl , dividere il nuntero in parti eguali con operazione aritmetica, partine, dividere, in aquas partes minierum secure, diviser a dost da un luogo per andare in un altre, partire, andarsene, sfrattare, disordere, eg-Parti, dicesi pure delle cose inanimate che la partie. Particus , V. Partecipe.

Partecipe, v. n. | mutano luogo repentinamente; partire, scoc-

cure , avventarsi , erumpere , partir. Paarta , accompadità di bestiame che si di altrui perchè il governi a messo guad guo e mezza perdita; socio, società, bestia mi, societas, cheptel, bail, cheptel. Partis giuoco , partita , certatio luiera , partie. Fe partie giuocare, e dicesi principalmente que gluochi che si fanno a tavolino, fudere fullo certare, faire sa partie. Guadagne parlla, doe partie, vincere un givoco, din givochi, unam, binas lusiones vincere, gaptie dite on deux parties. Veule ch'i entra ai partia? ch'i sia dla vöstra partia? 🕬 🙀 soccetarini nella vostra partita? vultisne vo biscum colludam? voulez-vous que je sois de la partie? Chità la partia, desse per perse dursi vinto, lasciar la partitu, abjicere ha-stis, desperare victoriam, quitter la partie déscripérer de gagner. La parlia el nostra rbbiani vinto, vicimus', nostra est victoria nous avons la partie. A quenti gieugh vale la partiu? a tre nen d'pi, a quanti giuocht si riduce la partita? a tre e non di più, quot ludis statuta est victoria? oppnino tribus, a confiden de jeux la partie? à troli sam plus. Mesa partia, al giuoco di bazzica dicesi l'ottenere tre carte simili schbene di seme diverso, mentre se ne fa la distribuzione. guelcoue . . . tricon. Partia ugual o dans gual', partita che ha luogo tra gluocatora che sono tutti della stessa forza, che sauno tutti ègualmente il giuoco, od al contrario ; partita uguale o disuguale, aqua vel iniqua ludi concertatio, partie etale ou inégale. Parlia, nota o memoria, che si sa di debite o credito sui libri de conti, articolo di un conto, partita, dati vel expensi codex, nominum codex, pars dati vel expensi, cap articulus, partie, orticle. Partia, numero indeterminato ma non affatto tenue, di perstine o di cose ; più , molti, aliqui, plores plusieurs, certain nombre. Partia, brigații società di piacere, compagnia, condictio a venandum, ad lulendum, ad deambulandum, ad compotationem, courie, partie de cliese, de jeu, de promenade, de debauche. Partie dicesi pure lo stesso divertimento che prende in compagnia, od il progetto soltanto; partita di divertimento, festa, festino,

Partier, coltivatore d'un podere altrui che ne divide col padrone i raccolti , mesradro, mezzajuolo, colonus partiarius, mepartita, nel giusco, colluste, socias, con-

ticula, hastie pour communier. Particola al un testament, V. Testament.

Particolat, soit, persona, che vive del mo, che non appartica ad altri, benestante, qui fructibus suis, vilam agit, qui a du hien. qui est à son sise. Particolar , persona che mon he pubbliche enriche, privato, homo privatus, particulier, pérsonne privée. marficular, ciò che è singolare, strano, quad warum est, ce qui est singulier. An parti--coler, separatablente, singolarmente, a pare, in particolore, scorsion, separalim, particulier , à part,

Particola, agg, di com che non è co-mune, che appartiene o si riferisce a un morto odi a pochi, particolare, peculiaris i proprius, particulier, special. Particolare, ingulare, strano, cuiroso, caro, a communi, recedent, rarus, singulier, curieux,

Particulation, narrare minutamente, par-Escularizzare prom ungulatim prosequi, par-Esculariser. Particolarisesse, agire diversamente dagli altri, fitrsi singolare, percare distinguersi, singolaribarsi, a communi monore descedere, seorsim ab alies sentire, se Singulariser,

Particon turn , minuto fatto o qualità di una cosa , particolarità , notizia ungolare , sagiunto , adjuncture , particularità , circonwhatee.

Particopanion, avv. specificatamente, porticolormente, notantemente, specialmente, speciatim, nommatim, particulièrement, singulièrement.

PARTISAR , dilensore , protettore, che favo-

tiles altrui , partigiano , funtor , partisan, funtori, chi ufferisce, chi la partito per comprare , offatore , bellajor , encherisseur, dirat.

Parroni, mandar fuori del corpo il figliolo, portoriro, figliate, agravarsi, mandar hion, dace al mondo, parere, enti, edere, attoucher. Parturi, parlandosi della specia timma dicesi nache tate il haupbino, infantime delle bestie, faonare ... impitre bu. V. it verbo Fè. Pariart doi fie in ant ma volta, V. Pessone.

ı

Þ

•

h

Paros, abbighamento di particolare belista, gila, sfoggio, acconciamento, cultis, tractus, periore, magnificence, ornement,

Pattanka, musee della sista-mora melle

PARUTA, apparenza, paruta, species, ap-

Pas, concordia pubblica e privata tran-quillità, contrario di guerra e di discordia, pace, pax tranquillitas, paix tranquillite.

Desse plus, quietarii, quiescere, equo anima ferre, se tranquillitet. Mide n pas incide di licentitire, augurando bene altrui. date in pace, pax ithi sit, Deus tibi adri, rate, ratejo, alles en paix, Dieu rous penisse. Avèi la pas ant, cd, starcin grandinima concordia, essere tutti d'accordo nella famigha, avere la pace di casa, aimmia flat animorum concordia, vivre en honga union. Pe pus, la pace, deporre l'inimicizio, pa-Te pas, lai pace, deporte i inimicizio pacem pangere, se reconcilier, laire la paix.
An saula pas, con tassegnazione, senso resentimento, in paue, in saula pace, avverbinmente V. nella lettera A, topio I, pag. 30.
Buite la pas, porte la pas V. Pacifiche
e Pasta. Desse pas, V. sotto il verbo Detonio I, pag. 233.
Pascata, prato o camino nel viuste de-

Pascasta, prato o camipo nel quale i percoraj chiudoho il gregge con una rete, asginaccio, ovatmi septiani pare de brebis.

Pascot, prato naturale destinato a pascotlare il hestiame pastura, pascolo pasciume paturage, patas, lucitage, rateage.

Past, pacatas, pacifique, tranquillo.

Paste, far cessare l'altrus collora, acquestate, patticare, appaciare, calimare, paciare.

tare, patthicare, appaciare ; calinare paciare, tare, patilitare, appariare, calinare, pacifire, placare, sedare, pacem conciliure, pacifire, apaiser, caliner, Fasie, fair restar di piange gere, racchetare, luctum compescere, consoler, caliner. Pasiesse, calinarii, quiestere, darsi pace, lar pace, lram sedare, quiescere, ira moderari, s'apaiser, se caliner, se trinequilliser, souffir en paix.

Pasqua, festa che gli Ebasi delebrano per commemorare la loro uscita dall'Egitto, eche la Chiesa solemizza ogni anno per la

che la Chiesa solennizza ogni anno per memoria della risurrezione di Cristo, Pisque, Parcha; Paque, Paques, Pe Pasque fare la cacramental consunione prescrittà dalla Chiesa mel tempo pérquelle, sar la Psique sarre Eucharistie sumptione Pascha cese brare, faire ves Paques.

Pasqua 'agg, di tempo che segue la so-lennità di Pasqua sino a quella di Pentecoste i si d'ogni altra cosa attenente alla Pasi

squa; pasquale; paschalit; pascal.

Pasouetz, pianta erbacea medicinale pindetosto alta, bisannus crescente nelle strade te me catops con loglie ovali, veltose, blanda-

mitigo ine grasqueso, atmuspuntumo parkenfese di marzo cilea, ilutempo edicidas que por contrata di marzo contra parasso isostromas remains in the parasson of the parasson is some parasson is some parasson is some parasson in the parasson is some parasson in the parasson is some parasson is some parasson in the parasson in the parasson is some parasson in the parasson in the parasson in the parasson is some parasson in the parasson cial incetarnot-rectivismentalizadilived il sutellalar une ilisabeni, cliministes attant, aprincoartiza gialization chemiti chemiti che minutali dell'impilio per cartello in Randaoud, dangitatua, diginapu muttleggiatesch idicest quireblingsinsätissisch destroupingen tenantine proposition site of the continue of th sensial delayertation made in substitution e des palquinataq ipanipullo, esatinggermaldicanka pabalicativalistum martine stice religion l'altereu Who the page that the forest present when the person with passe-port.

LASSARETA SORTA d'UVARA COMO MIOLERA FE--Munkany passindent, nansay soqta di galo: ulaqionippe ole inivitillamm rahman doqCaid mente le passere, onde ha preso il suoilieu ine, ritrosa, gabbianitrosa . V Agamenela

PASSARIN, passaroi, quasinimiodisficating Milds counts, ibbier bear motored form trees destalla inpandandes inputation quality and photostopic time ums oiceaniciodusatica delligique, cutlellob preser duffingerall'altre apiede of the segretarity Darenthibingure 's higgine esphagathibi hanssilla). Lett ifutul il eten fambermelig, mongul erene gu sogni, e per quello che potesse devennen Cautufarsiopiglia serie parsibius postenius med video , prioridres qes minsennes, sempressitionio nonunco pienitrojeto prasentatumie video mécestata e pourstant cel quirppaton ribers selle in a specie pour faces spiglink in the less being it in the squalche negozio, fare un parso falso pomener yatti aburrant lifairesem faire description seminal Passannania, arte di fare i, qizmuhanbirsh hathor dilibritha beziquonith, ithildireten lla Passion passagin, hangon they be passed in the passage of the pass luogo dinscritturali i Ng Rassasii i i versi kur dhegariche luogo i vid, statibile blabi ; percell

a Bassacing planetite, a iloteinmo denme patiatish passo, agussab, eritha gufhachdaul un' altra da dirsi, patenggintèlbasselegtraini conjugate de la constanti de l passents tentimetable platement temperate posteriai sale palectrose qui orientellassocio sulvoyanouth beat annu abymet, lear worth udyup, 1900qici.5 Papaji) usudnomdi pikama chenindien da unotte di alcue, , segulo al transitous existentiquetinada in the timent Posed u pard. dispissor law. otlosu rabrasun al -IP alganus dan petersus upandaran medidendi campartanologi and perabilegi medideni dalam interest. continuonulus esprobabilis et tolorobilis et pass an gros sas, contitution que que rouibemile stirlas indrige in her general and the continue of the nentoj mediobritinj rabb idpodumi, vatempo mode, wide abilitary with disy apalisable control in min sean de passage. Pansegrapoihènes, quéonasc desergiobach stammentoring Asidiais and idrve i propostaren posovijegije i o destunicillana: tumerno-dis unels spasti discanje pier celare -perpensional and infinite a speed of the second participation of the second participa Esceve tratto di uno scritto, di un disconterol -Hassani Lit passile, of the Beesegiq Passade erst grabbe quanting allow is a street or a consecuent of the cons

pediametros turas, elicaristicas ando ensurarionetre pediametros nestilere pprerezinis muntivio stips erogaine rissoustinslish unus pietrobi canbanadi, summa passager. passagers. passage. oiggesseq all outsin in the control of pieces and a september of the control of the control

ment cttorrotion pandiverser utwingskidde, italih, p descript oned transfer to all it it is one distance transcape -Bresdoówyję że dzoścjącimi utodnegoba ed jo transizja ses anesatescal pensopia and in the pola form perendic, perendino die, après desimplifica

ola o aboistată despesio de lapirilită cu noartendu li cărinte arqui purintuo celepraturi describită de cărinte luniori de cări c'este lampachista pranqui econtequerptul maccelphuro sostenga lengatimina expediucciono inscina ab sacod ar na good qu'i che il que is ne qu'a pa sa la sacod de sacod de sacod qu'i che de la compete a partir de la compete de ai-nostrigunetzi-precen farolis pastor te donder la planta di travicello o piana i probes spesandi. gamba, distendersi più ch'il latzavio: #ilurpu//dalla sparte.infishipre: #spart mansalizyso. #sch capyellarium di libarratio cuantina i torofte fishe le disconstruction cuantina cuantina cuantina que capyellarium de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio della companio de szásza akkadagas gergalargepáterephia árank febrúlga átpeniste éspártandágánig falásta, agasaki qubiled entr Anticis and passing the minimum had regular attaction the faccian points, in a quality of the contract of the con presto, mudaredi huon pakase promiir di passo, Aterrazzo, ballatojo, o altra qualsisia cosausied plene gradultine que per de la les parts, de les control faxellaggettes fuorisedel marchanal mortuon in apparamente etter i viter i proposition i marchanal i mutalitic et i mortuo i marchanal marchan programsitial chander someting assolv prisorer augus prisorer divitor in metallar allom lehiamatic postation gradus traplogues. A passel deserve unisure contration divitor divita divitor div

Pass, addipasting a dice delle with, william, erade y metenty menching home dicion delle Butten gunndatper inche angele i Brasset V. Might de line inche et de la delle Butten gunndat de la de la de la delle Butten delle Butten de la delle Butten delle Butten de la delle Butten delle Bu Pantiona, commichia, pane oma orta cristiani, particola comunichino, sacra par-

dun testament, V. Testament: Parricorate, soit, persona, she vive del mo, che non appartiene ad altri, benestante, qui fructibus suis bitam agit, qui a du bien, qui est à son sise. Particolar, persona die privatus, particulier, pérsonne privée. L particular, ciò che è singolare, strano, qual rarun est, ce qui est singulier. An particoler, squarataniunte, singolarmente, a parter, in particolare, scorsian, separatim, en particulier , à part,

Particula, agg, di odea che non è comane, che appartiene o si riferisce a un proprius, particulier, special. Particularis, particulier, special. Particular, special. Particular, spagulare, strano, curioso, caro, a communi

Partmonaust, narrare municamente, particolarizzare rom singulatim prosequi, par-ticulariser. Particolarisesse, agire diversamonte dagli altri, farsi singolare, cercare di distinguersi , singolaritzarsi , a communi more discedere, seorsim ab altis sentire, se

singulariser, minuto isto o qualità di una cosa, particolarità notizia singolare, aggiunto, adjunctum, particularità, circon-

mance.

PARTICOLARMENT, avv. specificatamente, particolarmente, notantemente, specialmente, speciatim, nomenatim, particulièrement, singulièrement.

Parrisan, difensore, protettore, che favo-

risee altrui, partigiano, faulor, partisan. Farmair, chi ufferisce, chi fa partito per compene, obiatore, licitator, encheriscur,

offigant,

Parrexi, mandar fuori del corpo il figliuélo, partorire, figliare, agravarsi, mandar fliori, dare al mondo, parere, enti, edere, decoucher. Parturi, parlandesi della specia tage . . . . enfanter. Parlandosi specialmente delle bestie, fronare , . . . niettre bol. V. il verbo Fe. Paptier, doi fielli ant una volta, V. Pessone,

Panua, abbigliamento di particolare bellesso, gila, slocuio, acconciamento, cultus, simanus, parure, magnificence, ornement, pompe, habit de gale.

Pantasina, nome della stig-mora nelle Alpi ; V. Testamordi

Panuta, apparenza, paruta parence, figure, aspect.

Pas , concordia pubblica e privata tran-quillità, contrario di guerra e di discordia pace pax tranquilitas, paix tranquilité. Desse pas, quietass, quiescere, equo animo ferre, se tranquiliter. Ande n pas modo di licentaire, augurando bene altini, andi licentiare, augurando bene altini andate in pace, paz itti sit, Daus titi adsit,
vale, valeto, allez en paix, Dieu vous penisse. Avei la pas ant ca, stancan grandistima concordia, essere tutti d'accordo nella
famigha, avere la pace di casa, simma ffui
animorum concordia, vivre en bonpe uniou.
Fe pass, lar pace, deporre l'inimicizia, macem pangere, se recontiler, lare la pals.
An sanda vais, con tassemanoue, serva licem pangere, se réconcilier, lairé la paix. An santa pas, con rassegnazione, sensa il-sentimento, in pace, in santa poce, aqua atimo, en paix. An santa pas, avverbinamente V. pella lettera A, tomo I, pag, 30. Bute la pas, porte la pas, V. Pacifiche e Passe. Desse pas, V. sono il verbo Detono I, pag, 233.

Pascan, prato o campo nel quale i percoraj chiudono il gregge con una fete, agginaccio, ovium septimi, pare de brebis.

Pacon, prato naturale destinato a pascolare il bestianie, pastura, pascolo pascuum, pitturage, pats, lietbage, picage.

lare it hestlame, pastura, pascolo pascium, piturage, patis, lierbage, pilenge, pascium, patirage, patis, lierbage, pilenge, pascilico, tranquillo, quieto paccilicus, pacatus, pacilique, tranquillo.

Pasis, far cessare l'altrui collera, acquetare, patilicare, appaciare, calinare, pacitier, pacitier, patilicare, appaciare, calinare, pacitier, apaiser, caliner, fasie, far vestar di pianesoler, caliner, fasie, far vestar di pianesoler, caliner, luctum compescere, consoler, caliner, pasiesse, calinarii, quietarsi, darsi pace, far pace, irain sedare, quiescere, irie moderari, s'apalaer, se caliner, se tranquilliser, souliris en pala.

Pasoca, festa che all Ebasi celebrano per commensoiner la loro uscita dall'Egitto, e che la Chieta solenniza ogni anno per la tranceia dalla risurrezione di Cristo, Pa-

che la Chiesa solenniza ogni anno per mentoria della risurrezione di Cristo, Pasqua, Parcha; Pâque, Paques, Pè Pasqua, fare la cacramental comunione prescritta dalla Chiesa mel tempo pasquale, far la Pasqua sacree Euchavistie sumptione Parcha celle

Urdre ; faire ses Pâques.

Paouli, agg, di tempo che legue la solennità di Pasqua fipo a quella di Pesteroete a d'ogni altra cosa attenente alla Pa-

squa; pasquale, paschalit, pascal.

Pasquetz, pianta erbacia medicinale piultosto alta, hisamuta crescente nelle strade è me'campi con fuglie ovali , vellose , biancatro, tragittare, passare, transire, iter ha- | declinare, febris inclinat, in fièvre comibere, proturire.., permeare, passer. Passe, dicesi pure delle cosa, de'crediti, delle idee, e simili se uhbiano, subito qualche movimento o vero o figurato da uno ad altrapersona, da un tempo all'altre, od in qualunque, modo, passare, trapassare, attraversare, transire, pertransire, webi, transgredi, passer, traverser. Passè per la testa, andar per la memoria, venire in mente, in andnum redire, se présenter à l'esprit. Passè dsora a tut, nou avere riguardi, passar a guazzo, niliil attendera, passer par dessus toutes les considérations. Purse nsima na casa, non ne far motto, passarla tacitamente, starsone cheto, preterire liberar, leuiter attendere, passer sur une chose, passer sous.. silence ... omettre .. n'en purier point. Passè 'nsime , dè passagi , V. Passagi. Passè, t. di giuoco, non voler per allora legar la posta o non giuocare ; dat passata; for pusso, codere: passeri Passè abon acordi, passèla ben ansem, mer buenn cerrispandenza, esser in grandinima concordia, inten so optime consumire, vivieren bonne union. Passà per bardot, dicesi di colui che non paga la sua parte, pursar per bardotto, asymbolum comedere, ne pas payer son écot. Passa da n'estremed l'autr. passare da munestremo all'altro, nehementem esse in utranque partent, aller da blanc no noir. Fè passe la nouja, divaghèsse, cucciar la noju, distrarsi, se oblectore, animum reficere, relazare, chasses la tristesse, s'antuser, tromper son cunui. Passe da costa vita. passare mi altra vita, trapamere, morire, animam efflure, trepasser, mourir, passer. Fè passè, far morire per ordine di pubblice autorità, V. Fà passè. Passè per le verghe, per j'arme, esser punito di morte militarmente, esser passato per l'armi, cadi virgis, interfici, passer par les baguettes, par les armes, être fusillé. Passe, perdonare, costa si i vla passo, questa ve la passo ? ve la perdono, id tibi condono, ignosco, remitto, je veux hien vous passer cettr faute, vous la pardonner, passe pour cette fois. Passè con na pira dsor di cop, variè i cop dua fabrica, scagliare una pietra al di la del tetto, far travalicare la casa ad un sasso, transmittere tectum lapide, passer par dessus les toits en jetant des pierres. 'L temp passare, detedere, desinere, labi, sluere, cesser, finir, disninuer, passer. La frev smuña ec. parlandosi d'un immalato, soccomcomentan a passe, la sobbre comincie a bere, non passare la giornata intorire pri-

mence à pamer. La colera fè passujé ; sé gli è calmato lo sdegno, ira consedit; restdit, sa colère est passée. Passè per un om' giust, passè per un sirbatà; passare per un giusto, aver neme di efacciato, probum haberi, existimari, habere opinionens justitice, notam temeritatis subire, passer pour un homme juste, être regardé partout comme un téméraire. Volti passe per un sguor, far ricredera d'esser nomo di condizione onorata, nobilius fingere genus, vouloir passer pour homme de qualité. Fessé passé per un antr i mentir nome o qualità sociali, farsi tenere per un altro, nomen genusve ementiri, se faire passer pour un autre. Passà a la classe superior, ester pro mosso alla classe superiore, ad superiorem classem promoveri, evchi, passet à la classe supérieure. Passèsse, accadere, arrivare fieri, accidere, arriver, se passer. A s paisse d'brute cose ant col post, tristi cose vi s fanno, mala ibi perpetrantur, il se passe là des choses aboudnables. Passa, passa aucora, modo usato nel discorso famigliare perconcedere una proposizione seum discuteria sia, vuda, il voglio, sit equident, admittamus, pame, soit, juccorde. An passand, fig. in fretta , di volo , di fuga , alla sfuggita, festimenter, en toute hate, en passant. Passè, in senso attivo è altresi adoprato in moltissime guise; trasportare una coin, una persona da un luogo ad un altro, passave, transvehere, transferre, traficere, passor, transporter. Pusse un bindel, infilme un nastro in una guaina . . . . passer un ruban. Passe mostra, passar la rassegna, passar mostra, recensionem, luptrationem subire, passer en revue. Passela bela, passèla sens'aqua cauda, passè per na maja rola, aver alcun obbligo, o aver commeno ulum errore, e liberarsene senza spesa danno noju o castigo, impune abire, se tirer benreusement sans frais de quelque embarras. Pusse somission, sottomettersi, chieder licenan, subjicere se, facultatem petere, demander la permission. Passe sotmission, t. del foro, far atto di sommessione in giudisi . . . . . faire sa soumission au greffe. Passe un rusor sù la pèra, sul carám, ellitare un rasojo, novaculam acuere, passer des ranoire sur la pierre, sur le cuis. Passe le passa, il tempo pussa, tempus offluit, le giorni alegrament, passar i giorni lieti, vitemps passe. Passe, cessare, finire, svanire, ver allegramente, latos ducere dies, conter ses jours heureux. Nen passe la giornà, la

in pas passer la journée , la semaine. Passe Booligh and quitaning e gimili . Inter um enster, une obligation, donour quittance a see the cose , approvers , mener buses , probate, approuver, Passe un stepandi a un. Expendiare, alcung in superiduan dans, perm ere merceden alicuis, gagais, pensionaers, con payer, idea, gagais i Costa same rado, non la capiaco, non la grado, id me egit, hoc sails not intelligen, buig rei fidera on adhilien min n'y compronds men y je me wis pas gels, Basse, up mangerapa, spopula TE, passare . Timoche, sincore, presiare, caperary, surposter en merice passer. de grandessa, a b passa Atuta, la titua dan Passens solitarian opassero solitaria bisa expassa nella, statura del cupo intiero a com special de mento piccolardal media consiswrite supra est, il lo pune ide doute la penidioblerensauro caneritaios, con la code beare, tamiser, passer, Rasse, un liquid Leitrarlo , V. Filire. Passe , audamont dada, estere al di là soltrepassare passare protedete, excedere mapperane a aller au delà, onlishaseer, busher harrien upon hacheralla distinue, essen digerito setun difficulti, concoqui, fucili digestiane absolut, être digere.

Paurce V Spanegrada in mil ! Passens, passera d'imuraja, a paramos , saelletto somunisatuo dell'ordine dei passeri, e del genere dei kringuelli, granivoro, onl apó e la nuce da color felvo-castagno, il topo bigio-scuro o cenericcio quil vantre bin so-chiarq, hecco, ed unghie necastri, ed i ringuello domestico, capannaja scherzota, pauer, passer domesticus vulgaris, Jringillaltalie, moinau d'Italie , passerean, moineu tète tourron. Passera musenga, mocallette dello stesso genero, alquano più grosso del pasero comune , di color bigio-chiaro superormente, bianco shindato inferiormente, stituate di bigio, con becco e piedi bigii el unghie nece ... fringille patronia; sedese. Passera d'montagna, e nelle vicinante del monte Cenisio arpun, uccelletto del geace dei fringuelli ma più grosso del precalcute, con gola, henco e piedi meri, testacollo genericei, e nel resto, mescolato di bgio di bianco e di pero; vive nelle alte mostague; finco nived il fringuello delle sed pineione delle nevi , fringilla nivate, frugilla quetrolis ; pinson de neige, nin.
PASSON , affotto del course che non-è più
rem , niverolle , Passon d', sales , passon regolito della regione , passone , amini mo-

man, che il di finisca, ad dien non minere il della più piecola specio . V. Cirich Passpez d'icaca, serman, uccallette granivoto dell'erdine deli passariy a dal genere dell'ortolano ma più piccelo, col histo, il mips, la gola ed il, collo merimer misto di biatron di fultro di nem; nellejoltre:!psith primuidar vicioo: agli: staged odeni finmerin meno qi, givachi protolano, da cannen, in carterina i reternicius; ontelen de reseaux y brusik de rosceux. Per santatore: dell'ordine dei phoner 'abecie di sentatore: dell'ordine dei phoner 'apecie di cuchettale call home suttile e con color fulve primeggionje zella coda che ecuole continue! mente ida idifitta ja manchi icom: mater brimonu! talen andiformi correttole rossa, mignuble de muri motocillacry three postate productive cus-universequenc, comignola-des-musible? paidi advid begeommerastiches ibleauto di cell coniforme-ma graciose e malinconito; marle Aumitted a restle assistante pi pameta rabitaria , turylog openionisty: turches militarium (, ) human itha passengen solitaines concrete them. Parisent toituria- passa, ,) obamiss visody w convom gribes , altro meclamatic più pionia dal precedente. courbence on piedi, neri , sed il cospetradatdelas produk ib se ontach ibregentification, property and a research additional subsequently of we at a subsequential statement of the statement of the subsequent of the subsequent

Panal . To perder la distrazza e instruccionante Astronib identis, irana ib attout district di frutti , e einzili / appenire , languire , mili dayachira so fanor , the flethira the house

Passi , add. Ver Pass , Passaria. PASSERMAN, witth, while rinduce P. nome a 3 soffrire le avversità tenza lamentarii, publicati po, patientia pioleiantia, opolience odručene d passienssa , proparmi i associencia i maiji : don pozienza , emunirsi , armarsi di santa panieusa, minimuni milientia sirmare, commu-pir do palience. Rassinesso scapolar, parte d'abita di religiosi., V. Scapolàr.

Pastient pisost. il reo condamento e condotto al supplisio, reus, sens mosti addis 3 7 41 diss, patient, or a life

Pastusier, eggy che lin patienza, sofferente, dillorante i maziontal, passione, putianti 🕕 🔻

Passurety and grun passionsay piè passignate, soffrir constrainentaments, aver quementa , tollerare y tuti patientia, durare ; patientes, prendre patience, savoir grande pationedr

bere, proterire.; permatre, Spesser. Pane, dioesi, pure melle man, de crediti, delle idee, e, simili se alphieno. andite qualche movimento a sero a figurato da uno ad altra -aup ni be pentialis oques un ed in quefunque, medo, passers, trapassers, attraversare, transcre, portransire, webij transgradi, passer , traversen. Passè per de tèste, antier per la memoria quenire de mente quin andngum redire., sa présenter à l'asgrit, Passè deprate at the , non-overe niguardity passer a gunaro , milità attendera y passer per dessue tautes des considérations (Passé) asimo vacosa, non ne far motto, passarla tacitamente i starsene chete i printerire liberare i legiter , attendere quipasser a sus : una rehose q passers sous, allenersy comettre to men purier point. Passà intima , dè passagi y V. Pinsagi. Passè, te di giucco i non voleri per allora legar la posta o non giuncare pi day passata: for spanio, anderesy passers Passè il hom acordi, passela hen ancem, week buonn ogralspundensa , .. oner in grandining coul cordia, inter se optime consumire, vivieren house union. Passe per bardot, dicesi di colui s cho non pagnola anno peste y spenar per-hardotto , asymbolum comedere ( sie-pas payer sen écol. Bassi da m'estrenvid Fault. passare da autoritationema all'intro-residentitation esse in utranque partent, alles da blane no noin...Es pare la maija, direghèse, cuciar la maja y distrarri , su oblectore, animum reficere, relamere, chappes la tristome, s'autisen tremper son cumui. Passi da corta vilta. passere al altra suta , trapsmere , morire animam affluro, inépostan-, moverer y present. Fi passè, far morire per ordine di pubblica autorità "V. Fa passi. Passe per le vergit , per j'arme , esses punito di morte i militare mente , emer pemuto per l'armi , cadé vergis 4. interficit, passer par les bagnettes, par les armes, être fusillé. Passé y perdonaré ; costa si i via passo,, questa ve la passo y ve la perdono, id tibi condone, ignosce remitto, je meux bien vons pesser cette faute, vous in pardonner, passe paux eette fris. Passè con na pèra dior di cop , variè i cop dua fabrica - scagliare una pietra al di lu del tetto, fan travalicare la casa ad un sasso, transmitters testant lapide, posses per dessus les toits en jetent des pierres. L'temp passa , il tampo quesa , lasques affeit , le temps passe. Basser, comme, finire, evanire, ver allegramente, latos ducère dies, conti cesser , finir , diminuer , passes . La frev smalla er perkundest d'ast'immutalate, sticesus-commune a passè , la schica comincia a lucce , non pissure le giornits ; illorine pri-

tra , tragittava , passano , transiro , ster da- | declinare , floris inclinar , la fièvre redulfi menco à pamer. La colors s'é paintés de gli è calmato la sdegne, ira ébundit, résèl. dit , so colore est passee. Parse per int foil giust , parse per un strent ; passet poi dit giusto , aver neme til sincinto', problem haberi , existimari , kabere opinionem justili ties, notem temeritatis mibirės, passer pone un bomme, juste , étre regardé partous comme un téméraire. Kalti pasté per u gner y far viccedera d'assey nomo de conditione anarata , natrilius fingere genus , vonloir passer pour houses de qualité. Presi passe per un aut l'utentir' nome o qualità sociality land tenere per un' altro, humbi genueve ementiri, se laire passer pinar un suire. Passe a la classe superibi; ener promosso alla chane superiore , etd superiorem thattem promoveri, event; phiser's la clame supérieure. Passèsse, abcadere, atrivare fieri, accidere, arriver ; se passer. A l'passe d'brute cost ant col pôst ; tristi core un si fanne , male ibi perpetrantur , il ne pami là des choses abouilnubles. Passa, passa aucora i modo umto nel discorso fantigliare por concedere unte proponizione sensa discuterlasin, vada ; il voglio ; sit equidint , indiritta-mats p-finae ; soit ; j'uccordie. An passand; fig. in fretta , di volo p di fugar , alla singgita, festinanter , en toute hate, en passaut Passè, in senso attivo è altresi adoprate una persona die un trogo ud un altro, por sore, transvehere, transferre, traficere, passer , bransporter: Pusse un bindat , infilmen un nastro in una guaira . . . . . passer un rubaa. Passe mostra', passar la vassegna, passier mostra , recensioneni , histrationen , subire , passee en revue. Passeela bela , piese sela sens'aqua cauda, passe per na maja rota; aver alcun obbligo; o aver commence alcue errore; e liberariene senza spesa danna poja o castigo, impune atare, se tiver hea-Passe sotmission, settometters, chieder licestan, subjicara se, facultatam petere, deunau der la permission. Passà satultuion, t. del loro, far atto di sommessione in giudizio . . . . firme sa souminatou sas greffe. Passe unt resor su la père, sui coran, allilai un resojo , novaculato denere , passer du ramire sur la pierce , sur le citie. Passi le giorna alegrations, pessett i giorni lioti, vi passive, desedere, desinere, labi, fluere, ser jours heureux. Nen patrit la giorna, la

engrennight innernet berenntstellig neun angers situe afgar up histolises Hosibrellig sonsin einem gehrforren under belie utfahr iss sonsin einem gentanden der Stock allahrend einem inn diedespietanten Stock allahrend tarricade, pilotts. . ellotte , somme de , sei odtudirniid, biodei sphudeur splaceliniid lista di stotia che si adatta alla curidicia "f b Dikaraktari piranua na ci quentro , , i tuba giural m nato, pasteggarie y prupatera indraza a com-dinirit y didde y an aparea a mangerali. 72 1 14Plante y quechibiti diotolog altemperati ppi idotti impoltal masadati oledi appy atata a com mali, semia adoputama matana, liquida, sudosal e el astoristan bultarrantaria pastella. nonte logatithme figurature plantely and disc -aco cele categorie alleur piliparmemento del idhieri-sqom quastarati, sudakteo, egorparatet enq tankeet, albergaratetalah, pakt janua janakaben arbitostsukuricalquasakering janakaben arbitostsukuricalaharatetalah jana denembaharatetalah conto partellitare prettaldata uzukitanda, ni hall engreshingsine entite mamual trockelening chair i highly diamparatherather adpopriately special dlaso, fe murapa-sunte, maigabled com r.P. arrivo , a vimundas optim legino a mineralto di mithia chadhanigan metoprada, su phidism Parties gerpusticsada, coastist (hitmanni) (osne, (paittaibeepalembnaalengada orfgebeemse parametric de la control de la ili reise, ofattal and functionatal, so all his peggomanufung bang menering and appealment photonto

eg anolaitaaso banyana gungo/ngga tanashi hakan/kopabusanan-gartay applikantay dibana war parentel inquest page of the proceedings and ner repruner les passions, deet passantes art Ramonant patelonelle, mobiliosiejant preste shingiani ne patelonelle in immen par comvetuti stelic listive someleth fiori giallin foglischen doschunches seit und ihr den fonge en segin bestemt, sense response all many annion service commended to the service of aloheshime inpaninaga, pastingen populodel nostro Divan Redentore, Passanne, Cabena ender in the sinterest in the selection of the selections stodiece Jal perom, gueralumo, disperores indorajane photores, pastonello glanciano atumo memoria della Passassyudd Gantung stepmes orkerone artengera, mardene, disperore an corala battaleja wamanchetta. padaninnente den Vesenta apatorele a limita apedum , crosse. Pastoral , t. di mus. personal in ricolomia - d'affetjar à la relliplicità de appir

dipatori at patierale o agricies, giuscato app-dipatori at patierale o agricies, giuscato app-siolale o territoro e tratacies qui a occie. Partoria , agg. di pacie, a li principali al con-patoria di legione, and qual lundus, al tra com, cha apprepenti je, pita, de patorio com attan and certain heartoteles a partotecto , també-

alimento del bestiame; passiona, passiona, la mum. plur. striks, pation, i patender.

pâture.

Pasture, verb. n. pascersi, pascolarsi, pasci, prata pabulari, pattre, paturer. Pasture: in senso att. custodire gli armenti, tenendoli alla pastura, od al pascolo, pasturare, pascolare, pastiere, faire mître, herbeiller les troupebux. Pastire un prà, consumare l'erba d'un pieso pascplandovisi "pasturare, depa-scere pratum", consumer Pherbe d'un pré, patte l'hérbe.

PAT, convenzione particolare, accordo, condizione, patto, pactum, conventio, conventum; compositio; pacte; convention; condition, accord. Ande sot at put d'un autr, offrire condizioni migliori d'un altro specialmente quando an contratto e conchinso; o sta per 'esterio"; 'audar aud 'prezuo', 'sul tratu tato d'un altre ; liceri contra uliquem ; alicui pramercarl, courir sur les brisées d'un autre, aller sur le marché de quelqu'an. Pat ciulr amicissia longa, patto chiaro amico taro, si dibe per avvertire elle il rimanéte chiaramente d'accorde è mantenimento d'anticizia, unimorum consensus amicitias alia et fovet, les bons comptes font les bons anvist Fe pat, fe 'l pat, V. Patul. Con pat the con put pero che con patto però che, us tamen lege, sa sonditione ut h la condition que, h la charge que. A gruin par, in him modo, per nine conto; per alcun patto, nullo modo, nulla ratione, amiliement, en aucune façon. Pat, per prezzo, pretiune, prix. A bon put, a strussa pat, a baon mercato, a vilisimo preme, parvo, will pretto, a bon marché, à très-bon muse ché. 'L' bon put torna senpre a en, prot: il vil prezzo di ciò che si compra soventi è rismuoso per la cattiva qualità della merce o per altra frode, guardati dalle buone derrate . . . . prenez garde au bon marché.

Para, t. de sarti, qualsivoglia pezzo di tela, o altra steffa, che serve per intelucciare, ossia fortificare qualche parte di una veste, teluccia ... pate, droit-fil. Pata, pation : pessetto di stoffa logora, cencio, vilis lacinia, chillon. Dvente bianch com na pata, impolidire, allibbire, discolorarsi, pallescere, pâlir. Pata bagnà, pata mola, fig. nomo di poco spirito o coraggio, timido, freddo, o anche di debole complessione, cencio molle, pulcin bagnato, vigliacco, uom macido, homo denvissi, o jacentis animi, ignarus, vilis, komo imbecilla valetudinis, homme faible saus force, homme mou, poltron, lache, qui n'a point de nffatto ignudo, omnino nudus, tout ma

pensi di stoffa logora, cenci, scrute ; chif fons , haillons. Pate , vostimenta , a vestes, robes, habits. Tirè su le pate : ales su le vesti, vestes colligare, attollere, troube sa robe. Pata, pezo di ferro sattile e ti curvo da un'estremità che si figge mel mun e forate dall'attra che ei inchieda a comis di speechiy porte p gelesie, e simili per for marle contro il muro stesso; alia da confe 

Parachu, ferravecchio, signitiere, che since pra e rivende ognimenta di cese vocalie. scrutarius propola revendent brocentum e fra mic mominica sagre, olo fripier.

· Parace, patheny o pathaca, conticue and neta piccolissima che non è, più in gome e il nome di cui è usato ancora come, pe ragone di valor minimo: a val.pa i'n ma tock, non vale una pataeca, non val mulia vale un frutto , amo zero, terancii mon vo let, improba merx est, nullius prelii, est il ne want pas un patard , pas une maille.

PATACHIN, petaceuly poverelle, meschine povero in canna, pauperalus, indigens pauvee, mal à son aise, pied-plat, misérable

Partera, dicemper incherzo la bocca, più comunemente significa una larga basca boccaccia, os deforme, os immane, granc bonche, large, vilaine houche. Patafia, madama patafia, dicesi per ischenno a dona sciamannata y o che ostenta delicatezza 🗬 agi , ovvero a qualunque donna indistintamente per derisione: mona, pettegola, madonna baderla, pocofila... madame la bégueule, madame brimborion, madame ango, pecque.

Parario, agg. a persona paffuta, carrage ciuta, grassa e grossa, lenta na movimenti, o che ostenta delicatezza, pinguis, obesus bene hibitus, corpulentus, mafilé, potelé,

dodu, mouffard, pataud.

PATALOGH, patöla, gögo, nomo goffo, babbuasso, pecoraccia, badaloue, barbas gianni, pacchiano, pacchiarotto, vappas levis bardus, niais, set, butor, nigaud.

PATANFLASA, v. pop., sproposito, fandotia, farfullone, error, fatuitas, absurds, bôtica, coq à l'âne. Di d' patanflase, dir cose cas vere, ne verosimili, dir farfalloni, lancing campanili, errones, comenta, nugas profesta dire des sottises, habler.

Patanù, add. nu, nu e cru, senza vesti. ignudo nato, ignudo come quando ci nacque cœur, chisson mouillé, linge mouillé. Pate, Patuni, o nu, per simil. dicesi di qualun

demnes pillobitisopund in Source display semest on que es sina actua qui displatit que se session pulles sources estempy que to a qui despendent despendent source particular despendent despendent displayments tiarricade, pilotis, "silotò surom ob, suit lista di stotia che si adatta ada cuestita , 👫 a ismingabut: ", colansop is na **magac**ip i printess **(4)** pasto, pasteggiarou premadero ducha aco prosie 14 ser, alumentante en antique de de la constante de la consta didotti im paka ramodati eka eppuika e-riei quali semia radopatana amatexia, liquida, andoent a sit andoruson Sulkarpranta propastalida, bloorder passiffun figurature protecte , com Pantital prideolat poszegua de panta, sera dine communicate dispusate also concompared the transfer of the second constitution of the constituti conto partellitarq pertellan qualitarado, al Remains language with an amunal tresistion of clean Charació diamentales a sopra cidalogue 4 dadilliuso, fe muraju-sunts, amingalahat jan basilovein a natirshall collaratera, eriva fore purition publication automats, a philipur Rantisa perpustiesada igaskistighimanai (omai) pa itteibeeppinibneekeregails ophuosemseit Application of the properties estimate, o fastel on hipsanseptal, 42-4 list pegga namenaphili lear to the state of the state o

og analoji sugarani basta ini gongo inigala washin tion sometimentally tomains reappellatoract total net reptuner les passons, deet passoning displayding play come the common of convertaging stebblisher someletti from giallin-foglishere deschiarassisti umorbadanslomacangallattran sole uteropourofentaline ripondrone, aprincipone, indicapinale continuidos, penos. Indicapinale continuidos, penos. del nostro Div a Redentive, Pasianaq, (sheni enquirades integritationed programmentalities istodince ilalipagone, guardiano, ali, pagoren ila dorajan pastoret, pastoretto eliquitical attimi memory edella Passiongradi Control, 100mia o. RASTORA WIRESSYN, BURT GERGE CHIPSCOTE OF corsia , patterella , conwacertstore bassisse insugari dele Vesenta e pastorel a di que a personal dum, crosse. Pastorel, t. di que. personal musica interprentale in la republicità de appaira la inducerna de allette in la republicità de appaira la inducerna de allette in la republicità de appaira de appaira in patternico reprinta su inducerna cono a sono a la la republicità de appaira de appa

appartenga a pastorale, a pastorecció , sambe-

ramigarinach rabbusto, chimeatio, sterimande, patequiale, mande, patequiale, mande, patequiale, pate bagad, V. Puta. Patet, patet, pategraphy a scrupoloto, pacepa fluetuans, religiosus, scrupulosus, anamus patetta, baselinia ettaccamento; alle maiste the escarsiona attaccamento; alle maiste estariologistica estarcamento; alle maiste più sche di suore pinacechero, inportamento più sche di suore pinacechero, cagot, page più sche più sche di suore più sche di sportamento, cagot, page più sche più

PATETICH, addpuche muove glinafatti, alla compassione incal idolore, alla pietà in perteticani commencialistanimis idoneus, in affici ctifus months pathétique in silmonima is a standard attack of the control riserola allimous vadolora in molestia, tinere scingeath isosofficies patient parismistent augimiexcrutitutimiqónamaveni infeire mullim Mesor patition dufficie painer. Patient dice anche di cosa insensibile che rice ta danno inggenstessai pichaini specia di dateriare cemdizione, paties a sofficire " detrinspentura los». pere magning perion pating confirm da pur il mundyhan natito "la siesität, daaneggia ir campin la manpagna patiece la siscità y indomnum decepit murus, degrotant pomanemen impressessing autotio la munille arenustett, leg [fruits appel reat ...de] ila is soche resse. Parì dieniskaminterientel di dunnoppen; mancarne, patire, indigere, egere, opus histories indianulatic activities of the state as a statement cluses, satisficial, ing binders, anderson algere, riggranichten gsaighiden froith. Raid in matanipatial matanification esser settoposto ad upa upalattian a patir offinstomaco lo labon rays infurmation busine language somaito, être sujet à une maladie, au maladestoinac, Path, Michenson mapathadesindi pensona, vale; spimagire, prieder la taluta istimunati indebolirsi, emacescere, extenuari, maigling sofficial ostationes conficial ostationes.

Patipole naporatorei intrimmante di copolizio dono altri patina interipe per escenzione della giustizia, patibalo, patipulum arcano echafunta albat, potence in

PATIN , tapin include a mode di portare alteni sul primo desso, y a di batte des commente al di sotte.

Parin', tapin dellare, guarnito al di sotte cossi che muneggia inegli affari che d'una lama di ferral perpadicolare, e dol imbreglione, impigliature, avvilu quale si scorre facilmente schucciolando sul faccendeno, farce, cambator, contighiacio, pattino..., patin, Patin, dim. brouillon, tracamier simue-amiette.

Pariony overtes logoray laterra, agenció, lateres dello y cortes, parione del contes, hallon dello y cortes, parione dello y cortes. Idanes, settra compose fatta como rela estració y facilista des pariones y dello des pariones y lateres para la lateres. Partir y como estració y lateres y la electros. Partir y major to y millones. Pariones y mental como estració y mental y major to y millones. Pariones y contes y c

ciutat preichlouwy blaten , verbonin , custatiille Caturit preichlouwy blaten , special preichlouwy (this Paturit preichlouwy patent preichle preichlouwy (this patent patent preichlouwy permichlouwy p

.... pont, bavarischmut d. Lander in poster in proposed - Barok proposed posterior and the state of the state

RATÖKA ÇINGI Ratêlannez al antife e condu-RATOCHEN NE RATÊLANT DE CONTENT SE RATOCIA ÇINGIP CANTOCHEN PER OPPE AND PART PATOCIA ÇINGIP CANTOCHEN PATOCHEN P

futagy grassa in a managarima calamphensy i granditto y grassocalo iy pienesta e printingusis i finalessa e bane a habitusty i patanuk jumalike y qaoteké y dada, imonifiard a mondeleta managarida a to a to si si

Pandina patoja in disordino di miscuglio re confusione di molte cose primi moglio, gunta rabuglio, vilampo e sconvolgimento, scompiglio e confusio quentunbato e mala radmistio e confusione pri patoje e produce de confusione di patoje e produce de confusione de cossi gla managgia quangli affari che tratta, imbreglione e impigliatore, avviluppatore, faccandone e farca, catabator, contentione, buvuillone tracamier dinamenantie.

151

PATOVA, squadra ula voldatio che di motto frevole, patrierchistis, concertione digitalis, patrierchistis, concertione digitalis, patrierchistis, concertione digitalis, patrierchistis, concertione digitalis, concertione di gianno storre per le venerandus, patrierchistis, concertione digitalis, concertione di concertione de lunghi sehitetis por eipuretzia degli altitunti; gara de la compo per la impediama le que preses de la neu mittiglie, ios dentra in pathedista of secondade. (hittigenpunibulithmanze áténampe dalumala... categories in invitation de la prima de la contenta del contenta de la contenta de la contenta del contenta de la contenta del contenta de la contenta de la contenta de la contenta de la contenta del contenta de la contenta del contenta de la contenta de la contenta del contenta de la contenta de la contenta de la contenta de la contenta del contenta del contenta de la contenta de la contenta de la contenta del c multitudes primus patden Pittojihud gent il V. Chandise of Patojdie Hallerugling harabuller - Philippio, , jungines , itpsendius pretapage priblis okasinislovatas lembaradigus signali, laras isothint, vilippo antonfusio, porturbatio, revolat phoulevillementoja confusión...uollut - મુક્તિમાર, ભારતા જેકામાં કામાના જોતા જોતા કામાં erchance succeptained state of the second Jugliare, scompigliare, scombinare suspense 🚾 🗫 obondusiones șe partur blares pse onfilinde cul; Ahiettigsvingering) perventerquino minara, distu (encessors distributed of the complete of the - innotarque que la propination de la propination della propinatio dranger, dámigler, bouleverser of brouiller. Patofé, přibintiraty in filozofia, volac, police povinskou velel ≡nese consontleridale ustri i scriticatanto lo anti m-🗫 ustavanj dramestare di mari stane polovanja 🥫 kolo SZIGihovensi whetsuiderpister, furthis, willer, faire un reuntemenageup Patoje, -dhe stata pastabrikish mondista shashara -dhe myr i grantle latacea yacimbat talinga e graio area i grant Zecursote genese ichneledametra fa ire ia la diatife! pre lo sparato della par**tionismani, bosetufi**;-PATOLA , V. Patalosionavad , Inoq -desormen proposition l'accident de la comme de la com

assa, inquinterantato dispectura manhinament

1 "uomo nasce e viennioschicater under actiden 1 Talmente ed ha la sommin'dil tutte de l'eose Sue, e verso eui è tenutorial athore e vido-\*\* madre ( patril , L'ALORIO . POSINITÀ E SINTENDE SESSIONE SESSIONE SESSIONE

-Barniancus inonie sutto-si-spane i wenter ram molti santi persettyyi dell'antica lugge ; c med si shttribuiste per simila ad momini di età avanzata che gli imitamo unolla botità q santitale en semplicital videl bostumicy vipatrianea patriarca, quatimon . Bacolarca , i è pure titolo di dignità mediciantica dato altrore ài seli Vescovi che opresiedevano slieu Chiese di mote provincie cusaposeis anche in quelli di alcune sedi più distinte pprincipalmente mell'Oriente y Putriaren y Protriaren; Patriarche.

Miniamale pradd. che appartiene a patriara capie dicesi principalmente di vita pidinto stumi:, disetato daspatriarca nel senso dato a questa vote per moil. patriarcale, vone-Utrocinante; patrocinio, patrocinium, clien-

Parniacaro, dignità è giurisdizione del Patriarca ; patriarcato, patriarcatus, triarcat. mb b'o: , affginur' Bhu'b hud d'in inomarad i de famille i fortune Patriment, dicest inches quanto provient per successione di plate Hitsbussel culle selstung on washer in o patrimonio pluma platema, pull trimpine เอโลเทคายหมาเขาเลืองใหม่ vitalitia "nella sommir prescrittà dai reffichi, recessaria da chi deve estere initalizata agli brdini satti : patrimonio ecclesiástico, patrimodium cieria Parri en a unipiderentes en interioritate, old of

···Puraimitalit, sales. all olghi sorta di Belfi o titelio derivanti da patrimonio, patrimoniale, patrimonialis, patermis ; lett res famillari patismonial. "History patismodial. o pairimonità, sestantivamente plavedetto destinato dai: Principle a curate gli interessi del loro patrimonio, lavvocato phitrimoniale, Principis patrimonio phepositus, fisti littooalits avocat patrimoniatus odo olicisussu neos do donu -Paraioti; dutia medesima patite; compati triattay::dempatribtto ; "Ebkterräkens"; ENIS:; compathiote ill (concitty en "," qui est 'du' même' pays. Patrony whilithe fama la patrit ed opera 1969 di lelibelle, tratribittà (volg: 18.) patrio studiosis, gill purit that that late flagitit;

minum decemi maries, agratunt comstoring PARIBIRE SE CHARLES TO LINER I GENTLES REAL scorsi ecepresie si vifetscorio dill'amoridella patein; particities; patrice chartase plents; patrice chartase plents; "" patilotti" della patifa (" patilotti" smo, (volg. italiano)-in pairiam pictas (t) lamor patrite charitas; patriotismer

Parnist, esser nei vostumi ; e nei lines menti del volto simile al padre , padreggiare, patrimave; patrimore, vestembler à son pere, teminide sonipere. Jan 1 ....

PATRISSI , Works defilt prima Hobiltà , nobile: patrižiou bitricki, patriče; patričien,

PATROGINANT, avvicino o causidico che difende le altitré callé l'avaintle à Magistrati; patrocivatore, patrocinante, patronus, the senseur, avocat. V. Difenssor. "

Patrocine, v. difendere le altriu cause disvanti al giudici , d'contro Entitique, patro-cinare , defendere, auari , proteger ; desen-dre une cause , vaquer au barreau. Parnecisto, difesa delle altrui tause da-

vanti ai Magistrati, e stato di chi fa il pa-

tela, clientèle. Patrocinio, in genere per l protession, V.

PATRONA, patronato, digitto di nominare e presentare al Vescovo un chiorico o sacerdote perché, se è trovato capace, sia istituito in un tal beneficio ecclesiastico vacante; od anche dritto d'esservi nominato.; patronato, patronatus, patronage.

Patriono, Santo a cui vien dedicate un tempio ecc. V. Protetor. Patrono, chi fonda, riedifica o dota una chiesa od un beneficio ecclesiastico, onde ne acquista o se ne riserva per sè e suoi, o per altri, la nomina o il dritto d'esservi nominato, ed altri dritti accessorii; putropo, patronu, patron.

Parul, patege, fe pat, fe 'n pat, fermar patto, patteggiare, accordarsi, convenira, fare un accordo, mettersi d'accordo, pattuire, pacisci, pactionem facere, convenire, convenir, faire une convention, un pacte, un accord, un marché.

Patus, V. Spatuss. PAU, por, V. Paura.

Paul, moneta d'argento de'stati di Roma, e di Toscana del valore di centesimi 54, e

56 circa; paolo . . . . paul.

PAULOT, paolot, frate dell'ordine dei Minimi, frate di san Francesco di Paola, minimo, frater minimus ordine s. Francisci a Paula, frère minime, religieux minime.

Paura, pau, por, sentimento che muore ad evitare un inale soprastuate, sbigottimento d'animo per aspettazione di male, paura. tema, spuvento, metus, formido pavor. timor, peur, alarme, crainte. Avei paura dla pel, temere di qualche danno sul proprio corpo, temer della pelle, vereri plagarum, craindre pour sa peau, avoir peur de sa peau. Avèi paura d'soa onbra, essere paurosissimo, suum ipsius umbrum metuere, avoir peur de son ombre.

Pauròs, che teme di leggieri, vile d'animo, pauroso, paventoso, pavido, meticulosus,

*formidolosus* , poureux.

Pausa, fermata sia nell'andare, sia in qualunque altra azione; pausa, posa, pausa, cessatio, interposita quies, pausa, mora. pause. Pausa tenp d'aspèt, tampo di varia durata in cui cessa interpolatamente il suono od il canto in un pezzo di musica, e segni coi quali si notauo nella musica tali intervalli, pausa, fermata, silenzio, cantus intermessio, silence, pause. Fè pausa, cessar dall' operazione, fermarsi, quietarsi, far pausa, pausam facere, quiescere, quietem interponere, faire une pause, faire halte, se reposer, s'arréter.

PARTA, tarra immoliata dall'acque nelle strade, loto, limo, fanghiglia, fanga, dimer, conum, laturs, boue, fauge; erette, limen, vase, bourge. Strince d'pauta, schizzare il fango su alcuna cosa o persona, mecherare impillaccherare, loto aspergere, éclabousser. V. Paulusse, anpaule.

Pauriss, maresch, luogo pieno d'acqua ferma, e di fango, pantano, canum, lutum, bourbier. Nen podèi gave la rana dal pautiss non potersi liberare dai debiti, ere alieno prumi, ne pouvoir se dégager des dettes.

Pautassa, bruttato di fango, infangato

lutatus, crotté.

PAUTASSÈ, sporeliè d'pauta, lordare, bruttare di fango, luto conspurcure, cæno fædara, limo insicere, crotter. Pautassesse, lordarsi di fango, imbrattare le vesti di fango. empierle di fango, di zacchere, vestes cænos inquinare, se luto conspurcare, se crotter, salir de houe.

Pavajon, arnese formato con uno o picte pezzi di panno, che appiecato nelle camere al palco cala sopra il letto e circondalo; ovvero piegato da uno de'capi, ed attaccato ad un baldacchino attisso alla volta di una Chiesa, spicgasi inferiormente dall'altro capo ia tutta la sua larghezza formando una specie di capanna, padiglione, conopeum, tontorium, pavillon. Pavajon, atrio sostenuto per colonnati, od anche piccolo edifizio posto davanti ad un palazzo reale, staccato però da esso, e pestinato a stanza delle guardie, co-me se tosse una tenda, padiglione... pavillon.

Pavasa, grande ed improvvisa paura, ma brere, che cagiona battimento di cuore, e struquente alitare e soffiare; battisoffia, pavur, horror, formido, grande frayeur, tressaillement de crainte, peur. Tire d' paville . V. Petese.

PAVE, v. fr. usata in queste frasi: esse sul pave, essere senza quell'impiego che diva la sussistenza, ovvero non sapere deve albergare, essere sul lastrico, restare sull'amulattonato, nunere carere, officio vacare, ad incitas redigi, être sur le pavé. Bate'l pave, andar vagando scioperatamente per le contrade , fare il perdigiorno, frummiare, andarsi garabullando, per urbem vaguri, battre le pavé, roder, ne rien faire. Paviment, V. Sterni.

PAVON, pavoña, V. Paon, paoña.

PAVONINS, pavonassa, V. Paonass, pao-

Pavonegièse, pavonèsse, mostrarsi con compiacenza, fare il bello, pavoneggiari;

**==perbe incedere, glóriose prodire, se pava**mer, se panader.de. telle :

Pout , we contad .. per pentue V.

Pourra, infanzia, puerizia, tenera età, Empeiuliera, pueritia, infantia, enfance, getalia annatadan e y

Pcior, pciotin, V. Reit, poitin... Pozny objecióty cede di poca quantità, mterrio a grande, piccolo, picciolo, parpetit. A peti pais, a lento passo, lento worden, o incessed that petitipas, tout doucema ment al poid fou, a fluoco lento, leuto igne, petit, ildu., Aupcili, fau ; fig. a povo a poco, poco per volta, insensibilmente, pian sand, bel bello, medetentim, gradatin, peu pen, pied i piedy insensiblement, An peut, cli pitcola i misura 9 i contracta mansura , en pati. Ritrat an petty zituatto in piccolo, imp-80 in angustam tabeliam contracta, portrait en petit, en raccourci. Pcit-fieul; pcit-nevod, Varificuli, nevod. Bal poit al grand, dal pos al malto, de parvis ad magna, du petit au grand. Pcity stretterra di condizioni ne, piccolenza di fortuna, angustie, strettezze, angistie, arigue fortuna, détresse. Pril priminatosi di persona, rale bassotto, di han statura, piccolo, exigin staturae komo, benet, courtemel, homine de basse tailles Pail, massi anche in vece di funciallo, o figlinolo, ancor tenero; me peit,, il mio ragand, il mio bauthino, meus puer, meus filiu , inon enfant, mon fils.

Por, sost siò che è di poca quantità, di stretta misura, il piccolo, parva, le petit.

Petra praost. figlinule ; ragazza, bambina, filia, puera, infans, file, petite fille, enfant. Pcita, term. disonesto, druda, bella, puella , amasia , amie , fille.

PUTA-OFARDA, V. Chande.

Perriena, pieciolezza d'animo, debolezza busens; viltà, abjectur, pusillus animus, Deritered.

Para projection, dim. di prit, o priot, reflettor piccolimo, parvulur, fort petit,

Perron, v. b. detta per incherno a persona di piccola statura promatello , tangoccio, caramaggio, namerattolo, homunculus, homuncie, courtand, hout d'homme, crapoussia.

Pcrr-ze, detto impropriamente reatel nella valle d'Ala, piccolissimo accelletto dell'ordine dei passori, estatore, insettivoro, di color brune fulvo, con becco perastro, e piedi bigii, tiene sempre la coda ritta, e Ta per le siepi, ma pone il nido ne'hoschi ri, scriccio, re di maechia, forasiepi, glodite; motacilla-trogledytes, troglodyteseuropea, troglodyte d'Europe, roitelet (im-

propr.), fourre buisson.

Pa, membro del corpo di molti animali. unito all'estremità della gamba y sub quale si pesano, e col quale camprinane, i pinde. pes, pied. A pe, a pe giontina pe sepat; a perdipola, V. sotto la lettera A. Tom. I. pag. 45. An pe, mitto colla persona, sui piedi. in piedi , ritto , stante, sustante, stans :: assurgeus, en pied, débout. An pe, in ordino, pronto ad agire, disposto, in piedi, collectus. paratus, sur pied. Ande ai so pe, andareu camminare senza alcum ajuto, andere coisuci piedi, suis pedibus sine adminiculo progredi, aller de soi même sans aide, aller tout seul, se servir de ses jambes. Ande par i ao pei, ande a pe d'pionb, V. Ande. Aveje o pari freid, at pe, fig. esser poverelle, over poca fortuna, in indigentia versure yeduriter mitam agere, être mal à son alse. Avoi gid ton pe ant la fossa, esser vicino a morite, essone decrepito, vaver la boma sulla bata, aver il capo nella fossa, cupularem pcherunticum senem esse, avoir un pied dans la force. Avdi i pe mot , sì dice di chi essorito ubbriaco non può star fermo in piedi, barcollare, nuture, vacillane, chandeler. Bette. o piste di pe per tera ; N. Pittel Buta i pe adoss o sul col a un fig. signoreggiore uha persona, dominarla si che dabha obbedire in ogni com, porre il piè sul collo, simpuzzare alcuno, in aliquem dominari, injuriosius tractare aliquem, tenir le più sur la gorge à quelqu'un , le traiter avec dureté : lui faire faire à quelqu'un tout ce qu'on veut. Buté i pe a la muraja, V. Buté. Buté pe a ters, scender da cavallo, di carrozza, dalla nave, scendere a terra, metter piede a terra, ex equo, vel rheda, vel navi des scendore, desilire, mettre pied à terre. Billè tut sot ai pe, dimenticarsi dei torti ricevati, animo substernere omnia, injurias negligere, offensiones obliterare, se mettre au dessus de tout. Butèsse na cosa sot ai pè, fig. disprezzar una cosa, perdervi ogni riguardo, calpesture, pedibus subjicere, proterere, contemmere, fouler aux pieds, mépriser, me tenir aucun compte. Campesse ai pe dna persona, inginocchiatti davanti una persona. getturn ai piè d'una persona, ad aticajus pedes procidere, procumbere, se stament, se projicere, se mettre, se jeter aux pieds de quelqu'un. De d'pe dar ardire altrui colla condiscendenza a pretendere di troppo, foldi o nelle caverne ed ad altri luoghi oscu-l'incoraggiate, dar gambone, dannum addore,

malei, nel sulo, segletar impadioent infigure, ,, en marsputatonia quebanquedoesta auput seglet aliquent feterala dannar des coups de, deteras depagari latteralmental com valvera apped thins to derive and the control of the contro -i fedenalitées come par late aux comé de por le la late aux composition par la late aux compositions que la late aux la particular de la late aux compositions que la late aux late aux la late aux la late aux la late aux late aux la late aux late aux la late aux la late aux la Su doi pe pallimprovino elevanto pera due assendo che Locenzaguniquesto, piede partico spipdioragents, this aiprolinus, sun le champ, daris l'instant, china, lattaquasuti. Tajà darba (l'orbe primara darbinghassa darbanto. A . makent aperant . Taje . Tal, by mant doe traft, the quelbured place in women, man diver rendere, a que barno, bebailient boniasoni-legaso autorias nitacion spito spito signimentos contracti, diversus special conspensioni serve dinnarma roticle, par, pied a Bave outin ettalus aidentis partie atta partie atta partie per in pientis dei pientis citiente citiente citien o desistration es out, plustemanantes à nobe-take s'introducestem evengue le primmer ausni. Provid scarpa, perchaso ipe in califord. within and a mendowherend intermindica dell'ale, , hatterei pleuga soca tradit, mani altoni sanzal pied quant géaméanquer Resérvaisso state la corresso centera cira-tribilità rendere Marla manis, Mosliquen incidera i homber

Pc , parte interiore di checchetain, quado, thesanimum, pied bus a partin inferioure. Per allegration of the colonial and the colonial - 40 dalberga perlate, pinde commune, super ingleheler bidy whened tille ingle out feathres-Rojobbe the first, we need to a speny, burn in Siftensity tarts a biogo dof fetto a income, Updificite the costantono if setto is dioperts. parte del latta opposta al capetralo oli a la pieds du lit. Pe illa lucerna, V. Kilain. Pr I did menuages of the les countres of malien del Smeatern folds , suffices mouthfule bas will . perpe di férience de pique de le montagent. nautopundside ladour odore odilutar od craud. chicen de colpunette po alter accede formati a piè di biscia, a piè di pappa con delpinde algebiche à mic de de chevra de dipicta na eibin etimente pakuanto ene perento seinstate scale saglas inclinare paullyfunt solon mer du pied à une estelle. . Linbou . Lim - this Re a sandamento of manigra a regola supromerrope piede agendi gatio sigle entire moyen, train, pied of Opesta willininosmine piuttuto, incerta di chiariaca, nelle, acquenti incer. Pe d'en, modo con cui di sondunalla con per ossimio alle spe a presidentici i

mendagiam-fovere elementance albeidparandi, diretar d'alaistroded participate la communication de la commu res se se habantitotar, en predi la crota s triche ; ed requisale a land unibimetri un pieda, di firanzia a pieda apenterio a f prand, misura usata nel Piemonte, in dodici oncie, ad legitivalente a 6 santi metri cida copside diprindo a v., ospidi-li personal la Palempunista patten anità di la la edopujatet apresso, diamoi, prepenta emisurale finno, dei quale administration ottos ousig prede lipzanda pod bywanie każym millim dei , spierde conficiualement de produment Research, du poesia y comission edoloremos e duron spaul, different in discount and afterful disallabes, edidanveneddiskame soqta, u poesia ignorana latima i miedery. Per yele inesurecedus, mers, stored hater egerm w . Par d'oca y pianta unedicinale, anomay stento sus muri antichi adunga da colui

gen didescorencia pore apparente, logico en Identellate, disuppalments que stolo carrel chenopodio, chenopodium, anserine deca politerilloie a spiedl d'incarrosse, a consisti e mondum, settumi, mor ,, defaut ,, taches, 10 Recipi tenegradione della legge dia sulpa y percator, percatore unaoximi confe posite ... make. Pren toriginally pocentous quale, duth, menamous che ej derivatud percato del nostro primo padre, Adamo pescata obej nater, wróginie spoecodum y leba ganitum inecentume, speche eniginality thereight appearance of sompuredate the elegan prescritore impusicition despéchés de la chair piché dimprectis Agedida anhacin, penni di deciderio subsiderio dinadima, penni

100. IL

\_ desiderii i enpiditatis simmoderate , noxia , | avoir fait un petit pécule , avoir amasté un séché de désir ; de convoitise Peci, signiica anche sconvenienza y disordine , peccato, - detrimentum, dammunt, malheur, doinmage, - péchés A l'é un pecà sch'assia mort vost - prest po un peccato che sia morto così presto daninum ingens fecimus immatura epis morte, c'est un péché, c'est dommage, qu'il #soit mort si tôt

- r. Pecarias , gravitaitnaucolpa , enorme pecento , peccutaccio , turpe peccatam , poché

peccatore y peccator, pécheurs

Prose, commetter peccato, trasgredire la -legge divina, cadevin colpa, peccare, dedinquere, poecare, oulpam admittere, pocher. - Pechè per ignorantsa preccare per ignoranza, fallire i inscientia, vel per imprudention peccare, techer purmanquer par . Ignorance, Pechergravement peccare gra-- Temente, se aliquo vscolore impiare, contaminare . : pecher imalicionsement.

Promi bicchiero grande y biochiero da - . milresco, pecaheropperatera y hanap, grand to store and nel familia a spirite a

Pequo, v. contaduper Pento, V. 1911 Property someonic quadrupede domestico dell'ordine dei quanimanti ; animale lanifero de pecifico si quale vivenin mandra, ded è stilissimo all'obmon la pecerano fea, propriamente è la femmina del montone, una a prende anche per momo generico; pecora, perorella, evis, pecus, brebis. Pecora d'Spu-🚰 , pecora: cherha i comi volti a spirale: plare v lana più foltate più molle, ed un ficco crespo sulla fronte, pecora di razza Peganolus, incrinis grovis hispanica, monton d'Espagule , mérimos: Pecora giovo, aguella, Prorisa, obis, agreens ; joune brébis. Prit pecora y aguelle progent p agueau. V. Motor in the same of the American

Peconin, pecore , V. Berge, e Pastor. 'Promon, uomo smooro e scipito, pecorone, pecerines , seelidus , bardus , sot , stapide , Petore. Peceroni, kolui che non ha volontà a sudiase, the specierisce restar ignorante, the studia il specorone, a studiis abhorrens, laboris fugiens, ignarus, quinvout bien être mate, un ignorust.

Promo, semma di denaro radunata colla · Piopria industria , ie serbata al bisogno, finale, ifondo y borsa, tesoretto, pecunia, sammi, loculus , bourse, argent, petit trésor, force. Aveisse fait un po appendio, ever latto gruzzola | muihmos da loculos damisisse ,

Tom. II.

peu d'argent, avoir le magot: Peculio, term. leg. denaro o beni d'ogni sorta acquistati da un figlio di famiglia colla sua Industria, o in qualche altro modo to di cui il patire gli dà l'amministrazione; pecullo, pecultum, pécule. Quelle che si acquista al servizio militare, si dice peculio castrense, peculium castrense, pécule castrense; quello atchistato nelle pubbliche variche enortliche o colla professione delle arti liberali", dicesi peculia quasi castrense, peculium quasi dastrense, pecule quasi castrense, of tol me Pecunias, ricco di danaro, pecunioso pre-

cumosus, dives, riche, peculifeixul anh Product, dano che si paga per le mesti, gli animali o le persone che passano per certi luoghi; pedaggio, dano prettigal, par-torum i péage. Panagoo, V. Pedant. A. h. inverse

"Paname, t. dei legnajuoli scalpello gibiso fatto a ugnutura , ad uso d'incavar sil legno ed apritvi gli incastri, . . . . bee-d-ane. Penke, grossi tubi d'un organo ; le cume maggiori, che si fanto sonare ell pielli e dicesi pure dei fasti stessi premuti cel piede simoli'organo per dan saono anquer tahi,

che nel piano e nell'arpa per inodificate la

voce, medaleral il pedaleri sana cali Punar, partigigo ; t. cliu mostrano alobe guida Rancivilli, ed integra derbioledante, pedagogo, pedagogiris umbraticus docur, pedagogia pedagogia; pedagogiris Pedaut; eliesia il sopiato mile a proposito; o the settilmentu affetth attichzione alle legole pittlemdifferentiadella linguia que simili ; bedinte , insulsul litterator; peddint, a. in sberg in Parimir ; pietra od alure 2019000001do di

formu quadratu o rotohila, entempostoridi una base di da dado ostioneo i è all'mia cornice, il quale serve al partare una colonna, un pilastro, una statua, inclusto, fin vaso, o cost simili, piellestillo; stylobata, stylobates, pielestill.

PEDINA, quel pezzo, che nel giuocui degli succhi si alloga innanzi ngli aftri pezzi, pedina...; pion: Predina, dicesi pure quella ruotella , con cui si ginoca al ginoco di da-ma , pedina . . . dante! Pedina, e anche detta per ischerijo la donira di bassa condizione', perelie' ya 'li''biedi', 'donniccitiola, pedina, mulier piebeja, muliercula, femme du commun grisette, "i

Penon', personal elle vlaggia a piedi';" pe-done , peter ; preton ; voyageur' à 'pied. Pedon', messo, en rière, 'elle 'va' a piedi' da

una città all'altra a portar le lettere nei luo- | cils. Peil, una distauza, una quantità od una ghi che sono fuori di strada, pedone, pedes, savate.

PEG, V. Pes.

Pega, percuotere, dar busse, dar pugni, zombare, verberare, cædere, frapper, battre.

Proio, sost. colpo che si dà in terra da chi casca, cimbottolo, tombolo, stramazzone, casus, chûte, coup qu'on se donne à terre en tombant. Dè un pegio o piè un pegio, dar uno stramazzone, cader stramazzone per terra, stramazzare, cimbottolare, labi, cadere, tomber.

Pegio, talora per peg, o pes, V. Pes. Pegione, ridurre di cattivo stato in peggiore, peggiorare, deteriorare, guastare, in pejus mutare, in pejus augère, obesse, nocere, empirer, rendre pire. Pegiore, in s. n. andar di cattivo stato in peggiore, peggiorare, in pejus ruere, empirer, devenir

pire, tomber en pire état.

Pegs, contratto col quale uno dà in altrui mano una cosa mobile, onde il valore gli serva di malleveria per l'adempimento delle obbligazioni da quello assunte, e la restituisca dopo l'adempimento; e dicesi pure della cosa stessa; pegno, pignus, gage. Pegn d'ben stabil, convenzione, per mezzo della quale colui che prende denari a prestito, da al suo creditore il possesso d'un edifizio o d'un terreno, onde ne gioisca, e ne riscuota i frutti per gli interessi od anche pel capitale della somma prestata, anticresi, pignus, antichrèse.

Pei, V. Pruss. filamenti sottilissimi che spuntano fuor della cute in diverse parti del corpo dell'uomo, e di molti animali, od anche dall'epidermide di varie piante; pelo, pilus, villus, poil. Peil, per sim. la peluria che hanno i panni, pelo, lanugo, poil du drap. Peil folatin, peli vani mollissimi e poco visibili, che spuntano sulla faccia degli uomini, bordone, peluria, lanugine, prima barba, lunugo, duvet, poil follet. Peil folatin, diconsi anche quei peli che rimangono sulla carne agli uccelli pelati, o che spuntano negli animali prima che si coprano di piume o di vero pelo, e rimangono sotto questo; peluria, lanugine, panna matta, lanugo, pluma interior, poil follet, duvet. Peil d'crin, il pelo che ha in sul filo della pschiena il porco, setola o seta, soie. Peil dla coa, o dla coma del caval, detti più spesso crifi, V. Crin. Peil del nas, peli delle nari, vi- e simili, che si accendono per illuminare u brissi, vibrissa, poils des narines. Peil dle luogo scoperto, ponendole in cima d'un parpeile, ciglia, peli delle palpebre, cilia, | palo; face, fax, tæda, pot de feu.

cosa minutissima, un pelo, un nulla, un briciolo, mica, modicum, frustulum, us peu, un rien. Butè i peil, dicesi dell'antimale cui comincia la pelle a coprirsi pelo, impelare, pilos emittere, pousser de poil. Enpì d'p:il, attaccar peli alle altrui ve sti od arredi, ed è proprio degli animali pelosi nel tempo che mutano il pelo, se s soffregano contro un oggetto; impelare, pilis replere, couvrir du poils. Avei gnun per sla lenga, V. Lenga. 'L luv canbia'l pe nen 'l vissi, prov., e vale che l'uomo abituato nel vizio, per qualsivoglia mutazione ch'ei si faccia, difficilmente se ne rimane, il lupo cangia il pelo non il vizio o la na tura, lupus pilum mutat non mentem, vulg pilos mutat non mores, le loup mourra dans sa peau. Lassè 'l peil', o del peil, lassè la bora, V. Lassè. Serchè 'l peil ant l'eil, cercar le cose da non potersi trovare, inchitersi a considerare qualunque minutissi cosa, guardare il pelo nell'uovo, aucupari quæ inveniri non possunt, minima quæque scrutari, chercher à tondre sur un conf Can da peil e da piuma, cane che caccid ogui selvaggina quadrupede e volatile, bracci da fermo e da sangue . . . . chien au pol et à la plume. A peil, appunto, per l'appunto, a capello, adamussim, ad unguen, à point, précisément, exactement." A contrapeil, a contrappelo, capopiedi, alla rovescia, contrarie, opposite, à contrepoil, l contre-sens, au rebours. Peil, tutto il pek d'un cavallo od altro animale, ma dicesi **più** comunemente parlando del colore od altre qualità esteriori del medesimo; pelo, colore, ma tello, setarum, o villorum color, robe, poil

Peil dl'aqua, somma superficie dell'acqu de'fiumi, canali, ecc. considerata per opp sizione alla sua profondità, e nei rapport idraulici; pelo, pelo dell'acqua, aquæ 🎫 perficies, le sil, la surface de l'eau.

Peil d'nona od oria d'rat, pianta, V. Oria Pella, stromento da cucina nel quale friggono le vivande, padella, sartago, podi à frire. Mañe dla peila, manico della ped della... queue. Peila brusatoira, peila da castagne, padella tutta trasorata per 🛍 cuocere le castagne arrosto, padella da 🛍 bruciate, sartago cribrata, pocle perce V. Padela.

Peila, pentola, padella, od altro recipient pieno di materie combustibili, come resina

Penta verga, sorta d'uva . . . noiraut. Penl, quanto può contenere una padella, padellata, plena sartago, poélonnée.

Printera, V. Peilot.

Peno, stua, sorta di cammino isolato, contrutto in ferro od in terra da stovigli, stufa, hypocaustum, poèle. Peilo, dicesi pure la camera, in cui evvi la stufa e che on essa è riscaldata, e per simil. ogni luogo aldo, e ben chiuso a somiglianza di stufa; tula, caldano, hypocaustum, vaporarium, cure, poêle. Pello, pezzo di ferro lungo, e quadrato, il cui capo esce dalla seriatura. della quale fa parte, ed entra nella bocchetta per chiudere una porta, un armadio, un mano; stanghetta, pessulus, pêne.

Penor, peileta, padlot, padellino, parva sartago, petite poèle, poèlon.

Pzu, forza colla quale un corpo tende ad avvicinarsi alla terra, cioè a cadere, peso, pondus, poids, gravité. Peis, la cosa stessa che pesa, carico, fascio, soma, peso, sarema, onus, charge, fardeau, poids. D'peis, di peso, alto da terra . . . d'emblée, tout brandi, dans les bras. Piè, o porte d'peis na cosa, pigliare o portar una cosa sollevata da terra, levare in sublime, pigliare o portere di peso, attollere, alto extollere, enlever tout braudi. Lve un d'peis, sig. trastullare uno si che non gli si lasci riposo; palleggiare, trabalzare, illudere, irridere, peloter, jouer quelqu'un. Peis, quantità di roba misurata colla bilancia, peso, pondus, poids. Moneda d'peis, moneta che niente cala dal sno legittimo peso, moneta di peso, rammus non imminutus, probus et justi ponderis, monnaie de poids. Bon peis, quel poco di più che si aggiugne nella vendita a brore del compratore oltre l'esatto peso richiesto; giunta, tarantello, mantissa; aucturium, le bon poids, la bonne mesure. Peis, nome generico degli strumenti coi quali u pesa; e dicesi pure de'luoghi pubblici ove penno le merci; peso . . . . poids. V. Belanssa, Scandai. Peis dl'or, piccohssime bilance colle quali si pesano una ad una le monete d'oro o d'argento per riconoscere se ono giuste; saggiuolo .... biquet, trébuchet.

Pro, apeis, od anpeis, specie di catrame, ngia estratta per violenta distillazione nei formi dal legno del pino e dell'abete ridotta stato molle, denso, tenace, nero e lucate, mediante forte cottura che ne dissipa \*\*che le parți volatili; pece, pece nera, pegola, pix, poix. Peis greca, pece comune latta di miglior qualità con lunghe bolliture

la rendono secca e friabile; pece greca, pir optima, poix grecque, poix d'Espagne. Pels d' Borgogna, pece giallo-brunastra, formata colla resina che colla dai pini per via d'incisioni, fusa quindi a fuoco dolce e depurata, onde serve specialmente per empiastri; e chiamasi pure collo stesso nome un pezzo di pelle impiastrato di questa pece che si adopera a guisa di vescicante; pecc di Borgogna, pix burgundica, poix de Bourgogne. Tacant com la peis, dicesi di persona che si fa dell'altrui compagnia ovunque possa, sebbene non riccrcata; che si appicca come pece, fastidiosus comes, qui tient comme poix. Andant com la peis, dicesi di uomo avaro, tenax, avarus, avare, avaricieux,

Peisa, pezzi di ferro o di rame o d'altra sostanza assai grave, i quali contrapposti in sulla bilancia alla cosa che si pesa, ne distinguono la gravezza; peso, æquipondium,

Peisin, estremità che si luscia vuota nei canti dei sacchi e delle balle, per poterli più agevolmente sollevare; pellicino, nodus, orcille par où l'on prend une balle, ou un

sac, oreille d'un ballot.

Perven, pianta o frutice vivace che nasce nelle Indie orientali con fusto sermentoso, strisciante, nodoso, foglie ovali acute, e grappoli di fiori cui succedono, i semi che sono il pepe: albero da pepe, piper, poivrier. Peiver, serue della pianta dello stesso nome, spezieria d'uso comunissimo consistente in granelli secchi, rotondi, rugosi e nerastri che si adoperano per lo più in polvere per aromatizzare le vivande, pepe, pepe nero, piper, piper nigrust, poivre, poivre noir. Peiver-blanch, il granello del pepe nero spogliato della sua buccia colla macerazione nell'acqua marina, onde ne rimane bianco; pepe bianco, piper album, poivre blanc. Peiver longh, specie di pepe lungo come un piccolo baccello, cilindrico, terminante a punte, nerastro, o bianco internamente, che serve anche a condimento, pepe lungo, macropiper, poivre long. Avei'l peiver, dicesi di cosa che si venda a caro prezzo; esser salato, costar salato, plurimi vendi, être bien poivre, être foit cher.

Peivrera o peivrin, vasetto di stagno o latta nel quale si custodisce il pepe pesto per indi valersene, spruzzandolo dai fori che il vaso ha in punta; pepajuola, vasculum

ad piper, poivrier.

Per, spoglia od involucro più o meno rell'ac jua, che le tolgono l'odore incomodo e denso che copre e veste esternamente le

membra degli animali; be dell'usmo, pelle, frastagliate, fiori rotondi gialli a forma d'ombestie e viva o separata dal doro corpo ; pelle ; cuojo ; buccia; pellis; terium ; escuvies, pead 1 built. Pel all algrest i west motoris charfeet pulle divises har lance w bold roady vello, vellus, toison, mélote. Pel d' sagri; sorta: di cuojo ispepatato finataniera ipadicolore, Vandagrii Peteraloravot appolieral captetto, pelbiculta dachina, petu de chevel Pel d'cravot faità, pelle di capretto concin ; aluta hadina ; cheviothin Pras carre e pel, Poso nddentie Hellworper, endivesi fig. delle cose the si sond shiftinge pelo Bene o pelle! pelle pluterdas quelipenficie nemis que nere retitri et chair , superficiellementuiten podet i ste ant la pel, avere quell'induietezza pelle suol constant de l'affent de l'affent l'affent l'affent le debbono rebusefulle qualette cost de loco atte gio , operagrication, pelocinage , debaggeto no Shell au white of the color of non potet capito Hella pelle o melle cutia in white poter stare alle mosse o ne panni , ophisti voluptate gestire, être tuti de tole , ine ise conhitte pas de foie!! Rie sitt pet de air scherzate confudation wopericolo altruir adiment ationally fluderich samuer; bullatte des edais sur Talibbato des alleres Mott machille state that tother a take state the ficer weurd hoor establement in trimes in were un banner en banner of the subsection of th petiniavorare Thursesmittette con ognitatette; anche con Walling action splente pogotal si pusti tercre, se ipsum labore emishmero, su ther, sustre 19th Ala her de tuli at dutt, There viPra "filiche Thibliti, ifinelte salupsi, alling vivit; tare (th') firth Pelli appartinza estell 139.6 dalla helle city and can be south a coloritti, pene transis toret, terriligianiales Pething variethasi fig: per landes , a prag Jeffe, moines, vicinibere pranser farebeaus coset barra anti Her temele assertingers cosso 'da ucusou, ne capne perimosere ; chindre four sa pente Perisopeli da din , periga entropio in puno mono in mala , our o "Pet, parte esteriore della frutta, v. Ponta: Petini parte sperficille della frutta, v. Ponta: Scorssa. Pelaistiano sonile nche si uniqua

talvolta alla superficie dei liquidi, V. Paina.

"PELEGIA, sost Tuna V. Petero. A. X. Tuna.

PELEGIA, sost Tuna V. Petero. A. X. Tuna.

Visitare allun sinto luogo, peregrato, pelegillianic lichegiano peregrato, pelegillianic lichegiani. ramoso crescente na paesi meridionali d'Eu-! Topa: "Wh" Miglie "Hidheastre, minutamente | fourrure; polisse.

cutty pellis; with sweather peau. Se delle brella, dotata di sapore amaro, ve d'orbre. penetrante, che fu credato efficace custro le tignuole; cipresso domesticom santilina , qui brotano femmina y abrotamin femina, samel tokina ; garderobe , autone femelle plantoline. Paracata, vestimento di outio, che li perti! the pollegioni per coprire Vo spalley sucrechia no, palliolum, rochet de péluris. Pelegritud clicesi pare di varie parti, 'e sertairdi vestili mosto che copreno le spalle, e scendono più o meno sulle braccia anche per semplice busic namento si d'uomo che di donna vi peleritori -Penzonner, vingelou fattou per diverble had tun rildogo receisateinto , had ran habrimento: klelinenostra religiónes divenis pure peri estans: sione di logal vinggio fatto in placke iontalo per ogketto di visitare i langhi, pellegrinde-

> Prutoning w. winggiand per rimetic pacel qu e-guina, di i pellegrino; pellegrinde qui per egre abise : sacram peregrinationem jobine . voya gespuller surpélerinage, faire com pélerinages Peregno, empelègra, y fem, applicabile a

> che ad nome , nomo actuto destro , sagade uomedi pepe pustutus, vonfer prallidus, von setter printer printer paint in a land of the land of Philian, detto unelie attend mariant woods lo dell'ordine: લેલ નામુષ્ટામાં મામે જે પુરુષ્ટ્રા મામે છે. તેના becco: **નોલા** adimode have and been deputed an enterior of the control of the co inferiermente d'un girin suedo amembranad nul quale difroduce da slaupesca per minu gidesela por in riposo; di voracissimo, greno come the reignous endicolor bianco, so men chenhanile becomed the solor gallactre to grosse pendedelle all nette ed li piedi bigiiq pellicarit ("pelevanus pronogroulus") pelicularu

Promise pendent personal Problem Problem PER , goccia | gocciola, guttal populte. per d'put , sarigorcia, a rgorcia, rgunant , gontant , gontant , gonte , sarigorcial , gonte , sarigorcial , sarig catter a geogrofe, with a repeatibly re, degoutture Fibri Web was higheriold the stills dal namely stiria; roupie; vol vhi a la same it pth ad war to che had spessoula goodia alir mid enii boles pendere a naso turpis stiria jeromi Hiddx) Penguper poca quantità, gocciolas guita, guatto, petite quantité, un petit peri. Per il fessuration buca di vevo o di moro; third lentiful acquire us docciolis held. Sets čioja ji hissus į išimus, lėzbrde, fenteų crevi "Penal o yorara preede di certi dinimali. come diermellini , di mattore, di aguelli, col suo peld'attaceato; purgate preparent ed ammorbidite per use di restimente ordi arredi; tello, pellicia, vellas, mastruce,

syncheth per, antonità apphblicaca: sappliais a Shan penay applicion, princ, châtiment, supplice. Rens. la forca in sotto pena della ora, pena la forca, sul sicapitis pome y poine ide dambarte Peña peccujaria ma Parali Peas, orlando: disgusto , afflizions zenkorangonij indoldran maroron painelj asid inter 4 doubeur grangent denay difficultary ties, pens, daber istravast, sueir istiguoi mineural peñag conserat peñago an Igrando ≠ento, icon-mokta-pena ; ægra; difficultan ; malicitément al no Benegative de la communicación de la communicac

condition pend, respirate conditionalthe brancisma digulação decorrerrização lo recursos de la recurso del recurso de la recurso senigate abaleter a mapping Aved peine soni - Parta lanvid perio yun perio, n fatica y con difficulti. con inteportuja piuttosto che eressaurappenanta papa, win, à peite, == 300 peine. Pena, tul momanto, chit., appe-\*\* joviny, appoint Renappena perce. dispess Fady.namis.im.nogninacuspi., rappena appenacy.

zuis at ne via quidem , a paine.

show indda uses nella sela scase seguen-

dina., seet incastigo, pana, pena, peinel Penal postar pecuniaria impena sha consista Enel dover pagara tura isomina il conditanagio e pocunida y multa en ammenda , mulcu walka up pelma pecupiaj remana pande il mollisto ol Haversand given the erbases bisanguals adm: ica agreem ca classe and in open a second actual in indupole dilgolacorlete delaupeer iliquie nitro pale, differente rodalla sicultà arresti patrola Queta: è, più: étabre. e [di maggior altemas wirmelto, molle, virande open chudinent cial drinda, disc cottan patratemaland preszer moleschetrosella expensosphinum Asperailes alleg

PERDA, pendon, persona di molto, alta sta-Ramanyv., miramere, applicanto, a chacelessia Chalestenge uper a laigimal, quipermette, la carty . peedson authorographic adoption deny principles principal Renders poude ida Stepart, mensistet diritto Leorcentless alquanto hisituazione perpondicelard ed-orizzonta lepinchiante pithida mna parto she dall'ultra, Petricio, propandero, proglinari y Anclinarii, definancian, english penghang, penghang indina. il Cas ogustder isautpondisais da drita and quadroistings on deatrans sittan tabult hairersum upropendies, secitableaux pendie oruge, li , baser, a januarie al cationalis Plade: Harris 1014 deverus illa impraille peur chair People yinin ir fignata strinatturcate, una ton perplainina in alteral shaipassa, ascilapplication application attachment of the property of the prop supendere, appendere, penderen suspandra, dentro, acuto , penetrante , penetrans, per-

-Parts, caset i earligo di minfatti i male calteni i peritre, cannochen peritri peritri impiesara i pendate. Ding of spende contracting yomiter opeil sorte d'aingiurie contro alcano di convictio pluninia aliquem insectari, in aliquem madupfeiq juntuploup dastibut greegent anique veilo cilles, tossen, milete. Pel el emplegen -iPampersentismentison mendente. virpendenza ching to declivious pendia, it pendere, dechin vitao de de critas, destina, dejectus, pantau, Pic Link of July Mindi capacito teadansq Panning of pardioche pendenti d'oreachini -

ciondolini assingurium appendia ugenmeas pendans d'arcille, pendeloque, parure des pigrreries opjoutés haux pendans d'orgilles «[[or S. Pengis n Vn. Rendenska. Il influence . ii.d. 19 la Pennagora valua Papalian orona Ing in no offender, interposi pesante sespere salicume. opposite oppose the least libere lennibrazioni servono esegudi regolo al lifthdringthe orgil the stellogies bendule a coir an pendules ( masti varo dell'ordine

dei passein grassa come hin passerian, , di color mirto dra brune bigig fulyou e, bigio chiarom con becco diritto ed affilato, e che lia il suo pappe dall'uso suo di sospendera ad, up ramo flassibile proeminente sull'acqua, il suginido formato com indita cura a guisa di capannuccia o di cornamusa; pendolino codibugualo idi, palude : parus pendulinus penduline, remissionésange remiz-no al ana

zola, pendaglial, res penduha; chose, qui flotte :: qii hranle y qui, est suspendue.

Pendrous penzolaren ciondolaren pendere, nutaren labascere, pendiller , être pendant, pendre, balancer "branler, åtre suspendu, Psychulu , orologio a pesi, o , a mollen, cui si, attacca un pendolo, de vilrazioni, del quale servoho, a regolarue i movimenti, pendolo, horologium, oscillatorium, pendule. (felm,),

Priesshafficarsi y lavoyare, penare in laborare, desudare, multum laboris vel operæ insumere i sinfferen som ven , peiner. Pene, patir pene, penare , angi, vexari, cruciari, souffgir : enduren and date peine

Penera , tirgin di pennello , pennellata , penicilli, ducius, coupide pinceau, PENETRABUS, che esatto ad essere penetrato, a capito an conosciuto penetrubile, penetrabilis, nascibilis, panetralile, intelligible. PENETRALIA and che penetra, che si figge means, pénétrant, aigu. Penetrant, agg. di ingegno, che prestamente intende e conosce le cose e distingue il vero; penetrante, sagace, sottile, perspicace, sagax, pénétrant.

Penerassion, sottigliezza d'ingegno, penetrazione, sagacità, sagacitas, pénétration,

perspicacité, discernement.

PENETRE, internarsi, trapassare, penetrare, peuctrare, pervadere, permeare, pénétrer, percer. Penetre, fig. comprendere, arrivar a conoscere una cosa difficile, un mistero, un segreto, penetrare, rem adsequi, rem penitus introspicere, pénétrer, approfondir. Penetrèsse dua cosa, esaminare tutte le circostanze d'un fatto, tutte le idee d'un ragionamento, farle rue proprie, investirsi, rem penitus investigare, capere, se pénétrer, se convaincre, saisir.

Perusona, paese, territorio circondato d'ogu' intorno da mare, da fiume o da lago, salvo da un lato solo che lo unisce alla terra; penisola, peninsula, péninsule, presqu'île.

Pentrenssa, punizione o volontaria, od inflitta sia per dovere di religione, sia nell'educazione de ragazzi, o danno derivante naturalmente dal fallo stesso; e dicesi per simil. di ciò che s' impone in alcuni giuochi al perdente; penitenza, afflictatio, poena, pena piacularia, poenalis opera, eulpa expiatio, pénitence. Chi a fuit'i mal fassa la penitenssa, chi ha fatto il male vi rimedii, chi rompe paga, qui male agit, penitentiam agat, celui qui n'observe pas la loi doit subir sa rigueur, qui casse les verres les paye. Bute an penitenssa, imporre una penitenza ad un fanciullo, e sottopervelo nell'atto, pænam a puero sumere, mettre en pénitence. Peca vej penitenssa neilva, si porta talora la pena anche degli antichi peccati, peccato vecchio penitenza nuova, chi scialacqua nella gioventù stenterà nella vecchiaja, qui in juventute bona sua profundit, in senectate injurias concoquit, serius ocyus meritas pænas solvimus, celui qui ne travaille pas dans sa jeunesse, traîne misérablement sa vieillesse, pénitence d'un vieux péché. Penitenesa sacramento della. Chiesa, che seancella i peccati commessi dopo il battesimo, penitenza, sacramentum consessionis, le sacrement de la penitence.

Pentranssial, agg. di alcuni salmi, V. Salm. Penitenssiama, tribunale ossia consiglio della corte di Roma nel quale si esaminano, e si spediscono le bolle, dispense o grazie segrete riguardanti la coscienza, la confessione, i pec-

sia per togliere gl' impedimenti de matrimonii contratti malgrado gli impedimenti; penitenzieria, pænitentiarii officiant, pæhitentiarium munus, pénitencerie.

Pentussit, confessore che ha facolta di assolvere dai casi riservati, penitenziere, panitentiarius, piacularis sacerdos, pénitencier.

Penrrent, che si pente, che lia contrizione de'suoi peccati, che fa penitenza; e'dicesi specialmente di chi si presenta alla confesti sione sacramentale; e di chi sta sotto la direzione spirituale"d'un confessore; penitente, pænitens, pénitent!

Pracessa, pennello degli indoratori su bosto. munito all' altra estremità d'una panta di' code di scojattolo, la quale serve a ghermate: la foglia d'oro o d'argento : ... palette.

PENNA, erre, via, v. pleb., V. la lettera R. Penòs, add. che dà pena, pien di pena, penoso, difficile, penace, arduus, difficilis, laboriosus, pénible, fâcheux, difficile.

Pense, giunta di lavoro che si impone ad uno scolaro pen qualche fallo commesso; pena, penitenza, animadversio, pana, pen-

sum, pensum.

Pensse, sost. il pensiero, la faceltà di pensare, la mente, cogitatio, mens, pensée. Pensse, cosa pensata, immaginata, oggetto del pensiero, pensamento, pensiero, cogitatio, cogitatum, pensée, idée. Pensse, cura, briga, pensiero, sollecitudine, eura, studium, soin, souci. Pensse, sentenza, massima, detto, sententia, pensée, sentiment, sentence.

Penssè, gentil fiorellino annuo, del genere della mammola, ma senza odore; crescente nei campi, ma coltivato nei giardini per la vaghezza, la morbidezza, e l'armonia de'suoi tre colori; viola, Jovis flos, viola-tricolor, pensée, herbe de la Trinité.

Passa, verb. applicare l'intelletto a qualunque oggetto che si presenti all'immagini nativa, rivolgere la mente alla considerazione di checchessia, pensare, considerare, riflettere, cogitare, recogitare, meditari, penser, réflèchir, considérer. Per lo ch't penso mi, da lo ch'i persso mi, secondo il mio avviso, a mie credere, ut arbitror, ut opinor, à mon avis, à ce que je pense. De da pensse; metter in sospetto di male, mettere in travaglio, dar che pensare, dare un grattacapo; scrupulum injicere, curam afferre, commovere, donner de quoi penser, mettre 🖿 puce à l'oreille, jeter dans des inquiétudes. benssu pensse, je na cosa senssa pensse, cati occulti ed il foro interno, sia per l'asso- fare una cosa inconsideratamente, al bacehio, luzione dei casi riservati, sia per le censure, la caso, inconsulte agere, opus infabre con-

ficere, faire quelque chose à la fourche, au Lasard. Pensse, determinare, stabilire, pensare, constituere, deliberare, déterminer, résoudre.

· Paraguands , immerso ne'pensieri , cogitabondo, pensoso, pensieroso, cogitabundus,

cogitatione defixus, pensif.

Parssion, somma di danaro che si paga periodicamente per esser alloggiato, e nudrito, o nudrito soltanto; pensione, pacta ob convictum merces, pension., Penssion, luogo ove alcuno de nudrito ed alloggiato per un prezzo determinato, pensione, dozzina convictum, pension. Penssion, casa ove i giovani sono alloggiati, alimentati, ed ammestrati in qualche, scienza, pensione, pædagogium, pension. Penssion, aggravio posto per lo più sopra i beni ecclesiastici e da pagarai annualmente coi loro redditi da chi li gode; pensione, pensio, pension. Penssion, ciò che il Principe od un signore da anualmente ad alcuno per gratificazione, o ricompensa di servigi, o per altri titoli, o per generosità, o ciò che un privato deve all'altro annualmente per lascito o per contratto, o per altra via d'obbligazione, pensione, annua pensio, pension. Thi au pensision, dare il vitto e l'alloggio per mercede, tenere a dozzina, convictum pacto pretio tenere, tenir en pension. Butèsse, o stè an penssion, stare a dozzina, pretio annuo habilationem et mensam conducere, se mettre en pension. Piè un seolè an penssion, prendere con se un giovanetto coll'obbligo di alimentarlo e di ammaestrarlo nelle scienze, mediante una somma mensuale stabilita, pacia mercede puerum domi suæ alendum, e instituendum accipere, prendre un enfant en pension.

PERSHOHARI, colui che paga pensione per essere alloggiato e nutrito, pensionario, doznante, che sta a dozzina, convictor, pensionnaire. Penssionari, colui che gode una pensione sopra un beneficio, pensionario, pensione donatus, pensionnaire, celui qui

jout d'une pension sur un bénéfice.

Principania, o educanda, giovanetta in educacione in un monastero, od altro convitto; educanda, puella ingenua educanda magistre commissa, demoiselle en éducation, pensionnaire.

Pressont, assegnare altrui una somma da Pegamegli annualmente, fare una pensione, in annos singulos pecuniae summam assignare, constituere, attribuere, faire une pension,

la Genesi, l'Esodo, il Levitico, i Numeri, ed il Deuteronomio, che stanno in fronte al testamento vecchio, pentateuco, pentateucum ...pentateuque.

Pentecoste, solemnità, in cui la Chiesa commemora la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli il cinquantesimo di dopo la Pasqua; pentecoste, pentecostes, la pentecôte.

PENTIMENT, rimordimento interno, afflizione che si prova per una mala azione commessa, pentimento, panitudo, panitentia, dolor ex delicto, repentir, repentance.

Pentisse, aver rammarico d'un'azione da noi commessa, pentirsi, pænitere, se repentir, avoir regret.

Penthada, bravata, riprensione, rammanso, objurgatio, reprehensio, réprimande.

PENTHAIRE, V. Penthòr.

Perret, ravviare i capelli, a ripulire il capo col pettine, pettinare, pectere, depe-ctere, peigner. Pentne la canua, 'l lin, nettar il lino o la canapa dal capecchio, pettinare, scapecchiare, pectere linum hamis ferreis, cannabem pectinare, purgare, peigner le lin , le chanvre , serancer. Pontnè un, figur., riprendere agramente, fare ana risciacquata, objurgare, increpare, réprimander, chanter la gamme à quelqu'un. Pentnè un, dicesi pure dell'esaminarlo rigorosamente e minutamente, diligenter excutere, aliquem periclitari, expuniner rigidement.

PERTNETA, pettino a costola piana con dentatura dalle due parti, e con quattro mascelle, che s'adopra specialmente per pulir il capo dalle immondezze e dagli insetti avendo esso i denti più fitti e sottili; pettine doppio, pettine spicciatojo, pecten, peigne, peigne à décrasser. Pentneta, sfig. persona soverchiamente rigorosa, ed esatta . . . denseur.

Pentruña, dim. di pento, piccolo pettine col quale le donne tengono assestate alcune. parti della loro acconciatura, exiguus pecten, petit peigne.

Pentnon, pentnaire, colui che seardassa ed affina la canapa o il lino, facendoli passare per i pettini, pettinatore, carminator, peigneur. Pentnòr, quegli che pettina e cardassa la lana, ciompo, battilano, carminator, cardeur.

Pentnuna, l'uso attuale del pettine prestato a'capelli, alla lana, e simili; pettinatura carninatio, peignure, coiffure; parlandosi di canapa o lino, l'action de peigner; parlandosi di lana, cardage. Pentnura , ac-Purarruco, i cinque libri di Mosè, cioè conciatura del capo, ordinamento de capelli,. coma concinnatio, capilli compositio, coif- per, a, di, da, per mezzo, per, per

Perro, istrumento da pettinare, o per tenere assestati i capelli sul capo alle donne fatto in diverse maniere e di diverse sostanze, come corno, avorio, ecc.; pettine, pecten, peigne. Pento da pruchè, pettine di filo di ferro da parrucchiere, ovvero anche pettine più lungo che largo, la cui metà ha i denti litti e l'altra i denti radi, con costola tonda, e due mascelle, pettine, pecten, peigne. Pento da pruchè, altra sorte di pettine usato da'parrucchieri che serve a far i ricci ai capelli, da una parte è fatto ad uso di fusellino, pettine a fusellino, pecten, peigne. Pento da laña, utensile di cuojo forte nel quale sono piantate molte punte di ferro ricurve, più o meno fitte e sottili, per pettinarvi la lana ossia cardarla e prepararne lo stame; scardassa, cardo, pecien, hamus ferreus, carde, peigne de cardeur. Pento da canua, pento da lin, arnese poco diverso dal precedente, ma colle punte diritte, fra le quali passando la canapa od il lino, abbandonano le parti eterogenee, e le fila più corte; pettine, pettinella, pecten, hanus ferreus, seran, affinoir, régayoir. Pento, arnese de'tessitori composto di sottili lamine di canna o d'acciajo sostenute da due regoli detti gemelle e poste a minima distanza tra loro, fra le quali passano i fili della catena; ed essendo mobile orizzontalmente serve a calcar i fili del ripieuo, pettine, pecten textorius, peigne de tisserand. Chi fa o vend i pento, pettinajo, pettinagnolo, pectinum artifex, vel venditor, peignier.

Pento d'masche, o cardon, pianta, V.

Cardon, Garseul.

Pentre, pittore, voce usata nella sola frase gheu com un pentre, tratta dal francese;

Penultin, add. che è innanzi l'ultimo, penultimo, penultimus, pénultième, avantdernier.

Penuria, V. Carestia.

Peonia, pianta vivace che nasce in luoghi alpestri, e si coltiva ne'giardini per la bellezza degli ampii e porporini suoi fiori; havvene più specie, principalmente la maschia e la femmina, e si crede che le radici ed il seme abbiano efficacia contro il mal caduco, peonia, pæonia, pivoine.

Peota, barca coperta di mediocre grandezza che va a più remi, e fa buona com-

parsa, peota... péotte.

Peria, V. Pevia.

propter, ad, par, pour. Per aqua, 1 vitura, e simili coi verbi andare, venire a su nave, navigando, in vettura, in lega vectoria navicula, per plaustrum, par 🚥 en voiture. Per aqua, per seu, e simili verbo andare, significa a cercar acqua fuoco; per acqua, per fuoco, aque ca ad ignem quærendum, à chercher de l'e pour du seu. Per adèss, per anterpos, po visoriamente, con riserbo, ad tempus, attendant, provisoirement. Per asar, sorte, a caso, forte, fortuito, par hasai d'aventure. Per bela ch'a sia, sia pur be quant'esser si voglia, quantumvis pulche toute belle qu'elle soit. Per conseguens in conseguenza, per conseguenza, consegue temente, consequenter, ergo, igitur, conséquent, en conséquence, conséque ment. Per contracanbi, in cambio, per ca traccambio, per rendere la pariglia, pe par pari referendo, en revanche. Per ca völta, per adèss, per ora, per questa in nunc, modo, hac vice, à ce coup, a sois-ci. Per da bon, da vero, in verità, realta, seriamente, da senno, vere, pro cto, scilicet, sane, reipsa, véritableme en vérité, récllement, essectivement, six rement, raillerie à part. Per da burle, burla, per ischerzo, da giuoco, da bur jocose, per jocum, joco, pour badiner, p rire, par manière de jeu. Per dare, dietro, post, retro, sub, par derrière. dnanss, al dinanzi, dirimpetto, in face ante, a fronte, parle anteriore, coram, vant, en face, en présence. Per d'fora, al faori, extra, extrinsecus, déliors. Per dren al di dentro, intus, dedans. Per dila ant parôla, per dirla in poche parole, ut par expediam, uno verbo, en un mot. Per la verità, a dir il vero, ut verum fates à vous dire le vrai. Per divla ciaira, divla ciaira, a dirvela schietta, ut ape loquar, pour vous parler franc. Per Di modo di giuramento per confermare alc detto o fatto, od in segno di collera, Dio, ædepol, sane, hercle, parguié, p dié, sur mon Dieu. Per dispet, per dispet per disprezzo, contemtim, joco, par dépi malgré. Per dsà e per dlà, di qua e di per questa e per quella parte, hac et ill par-ci et par la. Per jè, per parti, verbo essere, significa esser sul punto fare, andare ecc., esser per fare, per p tire, jam jam ad faciam, modo discessu sum, sur le point de faire, de partir. I Pea, e talora ma raramente per, prep. fortuña, per hoña fortuña, avventuro

mente, per buona ventura, forte, commodzen, prospere, par bonlieur. Per la frev, parlandosi di rimedii, vale contro la febbre, adversus febrim, pour la sièvre. Per lì, coi verbi andare, venire, e simili, in giro, al passeggio, fuor di casa, ambulatum, spaiiando, à la promenade, déhors. Per lo ch'am resta a vive, pel tempo che mi resta di vita, in reliquam vitam, quod mihi vivendum superest, pour le peu qui me reste à vivre. Per lo ch'a s'peul, per quanto si può, quod fieri potest, au possible. Per lo ch'a stà a mì, per lo cha s'trata d'mì, quant'è a me, quanto per me, per quello the spetta a me, quod ad me attinet, quantum in me est, à mon egard, quant à moi, pour ce qui est de moi. Per lo li, per quel-lo, per questo, per ciò, a tale oggetto, ea de causa, ad hoc, ideo, qua propter, ob id, pour cela. Per l'ordinari, d'ordinari, V. Ordinariament. Per maleur, per desgrassia, per mala sorte, per disgrazia, disgrauntamente, iniquo sato, inseliciter, par malheur, malheureusement. Per sasi d'mèi, V, Sasi. Per sbias, per sghinb, per stört, per traverss, a sbieco, a sghembo, obliquamente, a schimbescio, oblique, trausversim, de biais, de travers. Per st'tenp, mentre dura questo tempo, con questo tempo, sub hoc cœlo, hac tempestate, par ce tems-la. Per tal eset, perciò, per questo, propterea, ob id , a cet esset. Per tal efet , infatti , revera, en effet, effectivement. Per tant cke, affinche, acciocche, perche, onde, ut, alin que, asin de, pour. Per un, o prun, V. Prun. Per gionta, per soprappiù, per giunta, insuper, par comble.

Pera, nome generico de' corpi solidi non metallici ne combustibili, più o meno duri, formati dal vario miscuglio di diverse terre tra loro, o con sali, o con metalli ossidati; pietra, sasso, petra, lapis, saxum, pierre. l'era da burni, pietra ferruginea sibrosa, di colore misto tra il rosso ed il bigio di piombo, la quale serve per fare i brunitoj con cui si forbisce l'oro, e l'argento, emalite, sanguigna, hæmatites, hématite dure, hématite rouge, ferret d'espagne, pierre à brunir, sanguine à brunir. V. Burnidòr. Pera calamita, V. Calamita. Pera da caussuia, pietra bigia azzarrognola, sonora e dura, la quale esposta ad altissime temperature, o come si suol dire, bruciata, ci dà la calce; pietra calcare, alberèse, lapis calcarcus, pierre à chaux, pierre calcaire. Pera ch'a sfila, amiant, amianto, sostanza a luse di magnesia, di natura pietrosa ma di-Tom. II.

sposta a fili sottilissimi bianchi, setosi morbidi, e pieghevoli, onde si può ridurre in tessuti incombustibili, amianto, asbesto flessibile, linum fossile, linum montanum, amiantus, amiante, asbeste-flexible. Pera da brichèt, da susil, pietra focaja, silox, pyrites, pierre à fusil, caillon. Pera infernal, sostanza salina di colore bruno nero composta colla combinazione dell'acido nitrico coll'argento, quindi fusa ridotta in cilindri e conservata in vasi chiusi, e che serve alla chirurgia per far cauterii ed abbruciare le carni, capitello, pictra infernale, lapis infernalis, pierre infernale. Pera da molè, pera da passè i fer, pietra da aguzzar ferri, pietra da affilare, cote, cos, queue, pierro à aiguiser, dalle ( quella da affilar le falci ). V. Möla. Pera da mulin, V. Muliñ. Pera d'paragon, V. Paragon. Pera poma, pietra di selce e d'allumina, leggierissima, spugnosa, fragile, ma tenace, bianca, bigiccia o giallastra, prodotta dall'eruzione di molti vulcani ; è molto adoperata nelle arti, per pulire, e lisciare diversi lavori; pomice, pumex, pierre ponce. Pera da sartor, pietra di magnesia e di selce compatta, tenera, untuosa al tatto, bianca o bigia o verdogno-, la, ma che riga sempre in bianco, onde i sarti l'adoprano per segnare sul panno i tagli o le cuciture da farsi; steatite, pietra de'sartori, swatites, stéatite, craie d'Espagne. Pere pressiose, nome generico di quelle pietre dure trasparenti cristalline che pel colore e splendore sono molto piacevoli all' occhio e servono d'ornamento, come i rubini, gli smeraldi, ec., ed i diamanti sebbene questi non siano pietre; gemme, pietre preziose, gioje, gemmæ, lapilli, lapides pretiosi, pierres précieuses, pierres gemmes, pierres fines. Pere fausse, composizioni artifiziali che imitano nell'appariscenza le gemine, pietre preziose artificiali, pietre false, gemme fictitie, pierres fausses, doublets. Pera, formella di marmo, con impugnatura da porre sopra le carte, acciò non isvolazzino, o si smarriscano, gravafoglj . . . . . pressepapier. Pera del forn, V. Saraja. Pera da masin, V. Macina. Pera del mia, pietra che indica la distanza d'un miglio, pilastrino, lapis, milliare, borne. Pera del poss, pietra dell'orlo del pozzo, sponda, perforatus in or-bem putei margo, margelle. Pera sacra, pietra sacrata su cui si celebra il sacrifizio della Messa, sacra ara mobilis, pierre sacrée, pierre d'autel. Pera d'sepoltura, pietra che copre la sepoltura, lapide sepolcrale, lapis, pierre sépulcrale. Pera da tai, pietra atta

22

ad essere tagliata regolarmente per edifizii, | chè nö? modo di acconsentire mostrando i pietra di taglio, lapis sectilis, lapis operarius, pierre de taille, pierre à bâtir. Pera, onde, mal dla pera, (V. Mal) pietra o concrezione pictrosa che si genera nelle parti molli o nella cavità del corpo animale, e specialmente nelle reni, o nella vescica, calcolo, litiasi, calculus, calcul, sable, pierre. Avèi 'l mal dla pera, dicesi in equivoco di chi è inclinatissimo a fabbricare, aver il male del calcinaccio, fabricandi libidine laborare, être un bâtisseur. Bute na pera 'nsima, V. Butè. Cheur d'pera, cheur dur com una pera, dicesi fig. di persona insensibile, crudele, cuor di ferro, cuor di sasso, homo siliceus, cour de pierre. Dè del cul slu pera, V. Cul. Mnè un per na strà, ch'a treuva gnune pere, non dar pace nè tregua ad una persona, inseguir vivamente, acriter insectari, persequi aliquem, mener quelqu'un par un chemin, où il n'y a point de pierres, ne lui donner point de relâche dans les affaires qu'on a contre lui, le poursuivre très-vivement, faire voir bien du pays à un homme. Pera ch'rubata pia mai moja, prov. e vale ora che gli uomini incostanti che mutano spesso stanza, arte o padrone non fanno mai acquisto; ed ora che l'agire continuamente preserva dalle cattive abitudini, dal vizio, dalla corruzione; pietia mossa non fa muschio, mentre vola la rondinella, non si fa il nido, ad saxum volubile non adhærescit muscus, rem non *facit qui multas artes facitat* , pierre qui roule n'amasse pas mousse. Pera d'scandol, si dice fig. di tutto ciò che cagiona scandalo, pietra di scandalo, ragione di scandalo, malum exemplum, pierre de scandale. Tirè la pera, e sconde la mañ, prov., V. Mañ. Pera filosofal, l'arte supposta di cangiare i metalli in oro, pietra filosofale, lapis philosophorum, pierre philosophale, le grand œuvre.

Penautro praut, avv. peraltro, però, nondimeno, tuttavia, ciò nullameno, ciò non ostante, tamen, nihilominus, verumtamen, cependant, néammoins, malgré cela, au surplus.

Per-baco, perdiribaco, esclamazioni: V.

Percat, sorta di tela di cotone bianca e fina, che ci cra altrevolte portata dalle Indie .ed ora fabbricata in Europa . . . . .

Perche particella interrogativa, per qual cagione, perché? cur? quare? quam ob causam? pourquoi? par quelle raison? Per- | dre. Perde la passienssa, perdere la pazienz

non aver ragione contraria; perchè no? a negabo? pourquoi pas? Perchè, particell risponsiva, per questa cagione, perchè quia, quod; parceque, par la raison qui Perchè, si piglia talora sostantivamente, vale la ragione d'una cosa; motivo, cagion perche, ratio, causa, cause, raison, me tif, pourquoi. 'L liber di perchè l'è ance nen stanpà, modo di rispondere a chi is terroga sulla ragione di qualche cosa, ma sime se indiscretamente, non si può rende ragione di tutto, non voglio dirti perchè non omnium ratio reddi potest, id lates malo, on ne peut pas tout expliquer, pourquoi là vous ne l'aurez pas.

Per-da-bon, avv. V. Per.

Perde, restar privo di alcuna cosa già p∈ seduta, perdere, perdere, amittere, jace ram facere alicujus rei, perdre, faire un perte. Perde la tramontana, V. Tramontani Perde del capitàl, scapitare, perdere del smettere del capitale, jacturam facere, p dre, mettre du sien. Perde le poste, pdere gli avventori, sviare la bottega, 🖘 ptorum frequentia destitui, se désachalanca perdre les pratiques. Perde 'l fil, smar l'argomento, il proposito, uscir di term perder il filo del ragionamento, oblivis demeurer tout court dans un sermon, di une harangue, perdre le sil, se brouil Perde la vergögna, perder la vergogna, rossore, divenire sfacciato, darsi alla dissi lutezza, pudoris claustra refrangere, nun cium pudori remittere, se devergonder, fran chir les bornes de la pudeur. Perde L Messa, non sentir la Messa, non intervenir al sacrifizio della Messa, sucris non interesse perdre la Messe. Un om ch'a la nen a perde uomo povero in canna, meschino, egentissi mus homo, homme qui n'a rien à perdre Perde la tësta, 'l sentiment, esser fuori d se , delirare , labi mente , mente concidere perdre la tête, être en délire. L'erbo per le feille, cadono dall'albero le foglie, jolu demittit arbor, l'arbre perd ses feuilles. Co om a perd i cavei, quel tale si calva, gl cadono i capelli, ci capilli defluunt, il pen ses cheveux. Perde, consumare invano gettar via, perdere, terere, absumere, jeter perdre, consumer inutilement. Perde 'l' s tenp, fare una cosa inutilmente, gettar tempo, tempus terere, perdre son temps, 1 peine. A j'è nen tenp a perde, non v'è temp a perdere, maturato opus est, non est cum l *ctandi copia* , il n'y a pas de temps à **pe**t

patience. Fè perde la passienssa, la sperassa, l'aptit, far perdere la sofferenza, privar di speranza, togliere l'appetito, aliquem exagitare ita ut sustinendo impar sit, patientiam abrumpere, alicui spem eripere, in cibis aviditatem inhibere, faire perdre la patience, pousser à bout, ôter l'espérance, faire perdre l'appétit. Perde 'l color, discolorarsi, seolorarsi, impallidire, decolorari, pallescere, se décolorer, pâlir, se ternir, se déteindre. Perde le forsse, infralire, insievolire, diventar debole, debilitari, viribus defici, s'affaiblir, perdre les forces. Perde la costuma, tralasciar l'uso d'alcuna cosa, rimanersi, divezzarsi, desuescere, quitter une habitude, se désaccoutumer. Perde l'equilibrio, non potersi più reggere in piedi, per aver troppo spinto il corpo da un lato, uscir di bilico, dilibrarsi, tracollare, delabi, decidere, perdre l'équilibre, trébucher. Dov'a j' è nen fina la Cesa ai perd, è inutile agire contro un debitore impotente, de nihilo nihil fu, où il n'y a rien le Roi perd ses droits. Perde la partia, la bataja, restar vinto nel giuoto, nella battaglia, perdere la partita, la battaglia, vinci, superari, perdre, être vaincu. Perde, restar privo d'una cosa, per-chè s'ignora il luogo dove su posta, ne si sa se verrà più fatto di rinvenirla; smarrire, amittere, in perditis habere, égarer, perdre. Perde o sperde un, perdse o sperdse, V. Sperde. Perde un, condurre uno in rovina, fargli un mal capitale, perdere, ro-Vinare, perdere, exitio esse, perdre, pro-Curer la perte. Andè a perdse, andar alla rovina, al precipizio, precipitare ad exi-Ciam, s'aller perdre, courir à sa perte. Perdse d'coragi, perdersi di coraggio, sbigottirsi, animo despondere, animis cadere, s'efinyer, perdre le courage. Perdse ant una cosa, compiacersi estremamente d'una cosa, uliqua re summopere delectari, être vivement Pasionné pour quelque chose. Perdse ant un, o esse perdu d'un, esser grandemente innamorato d'una persona, aliquem deperire, alicujus amore deperditum esse, aimer éperdument, aimer à la folie quelqu'un. Perdse ant un cuciar d'aqua, si dice di chi in poco pericolo patisce grave danno; affogarsi in un bicchier d'aqua, rompersi il collo in un sil di paglia, rovinare dove non v'è pericolo pedem ad stipulam offendere, in minimis Periclitari, in portu naufragio perire, se noyer dams son crachat.

Perde, in senso n. mutare in peggio,

patience. Fè perde la passienssa, la spepatience. Fè perde la passienssa, la spepassa. l'aptit, far perdere la sofferenza, na, per baco, V. Pardi.

Peadission, rovina, perdizione, perditio, exitium, perdition. Perdission, per danassion, condannazione, dannazione, perdizione eterna, damnatio, condemnatio, perdition, damnation. Andè an perdission, V. Andè 'n malora.

Perdita, il perdere, la privazione d'una cosa posseduta, o il mal uso che se ne fa; perdita, perdimento, jactura, detrimentum, perte. Perdita, profluvio troppo abbondante di sangue o di mucosità dalla vagina; se di sangue, perdita di sangue, metrorragia o menorragia, menorrhagia, perte de sang, perte en rouge, métrorrhagie, ménorrhagie. Se di muco, leucorrea, leucorrhœa, fluor albus, perte, perte en blanc, leucorrhée. V. anche fauss part sotto Fauss. Perdita d'sangh, flusso di sangue, da qualunque parte di corpo, e per lo più senza cagione esterna violenta, profluvio di sangue, emorragia, fluxus cruentus, sanguinis profluvium, essusion de sang, hémorragie.

Perdon, dimenticanza delle ingiurie ricevute, perdonanza, perdono, veniu, remissio, pardon, grâce. Perdon, chiesa o altro luogo pio, dove sia l'indulgenza; perdono.... eglise où l'on va gagner les pardons. Perdon, breve preghiera che si fa entrando in una chiesa; prex, courte prière. Andè a piè i perdon, visitar le chiese pregando, templum, sacellum adire gratia lucrandi indulgentias, aller prendre les indulgences. Perdon, in modo avverb. con permissione, scusatemi, perdonatemi, parce, bona tua venia, dicto sit venia, pardon, excusez-moi.

Perdonabil, che può perdonarsi, perdonabile, degno di scusa, ignoscendus, venia dignus, perdonable, excusable.

Perdone, dimenticare le osses, rimettere la pena, perdonare, culpam condonare, veniam dare, gratiam facere, parcere, pardonner, remettre une ossesse, faire grâce. La mort perdoña gnun, la morte non la perdona a chicchessia, nemini parcit mors, la mort ne pardonne à personne, n'épargne, n'excepte personne. Perdone un debit, condonare un debito, rimetterlo, non più volerlo esigere, debitum remittere, remettre une dette.

PERDU, V. Perss.

PERENTORI, v. leg. agg. di termine che si concede a'litiganti; e vale l'ultimo termine; perentorio, peremptorius, péremptoire.

Perfession, qualità d'una cosa che non

può essere migliore; perfezione, perfectio, absolutio, perfection. Perfession moral, grado eminente di virtù, perfezione morale, virtutis apex, perfection morale. A perfession, V. Perfetament.

Perfessionament, miglioramento, lavoro, aggiunta, correzione che avvicina un'opera alla perfezione; perfezionamento, absolutio,

perfectio, perfectionnement.

Perfessione, ridurre a perfezione, procacciare migliori qualità ad un oggetto, perfezionare, perficere, absolutum perfectumque

reddere, perfectionner.

Perfer, agg. di ciò a cui nulla manca, che ha tutti i requisiti della sua natura, perfetto, eccellente, compiuto, ottimo, absolutus, perfectus, parfait, achevé. Perfet in aritmetica è quello, le cui parti aliquote corrispondono esattamente al tutto di cui sono parte; numero perfetto, numerus perfectus, nombre parfait. Perfèt, in gram. inflessione denotante tempo onninamente passato, perietto, perfectus, parfait.

Perferament, a perfession, avv. eccellentemente, egregiamente, perfettamente, per-

fecto, absolute, parfaitement.

Perrid, che manca alla data fede, al dovere, sleale, malvagio, traditora, perfido, perfidus, infidus, fidei violator, perfide, traître, deloyal. Perfid, agg. delle azioni cattive e che involvono tradimento; persido, iniquo, indegno; scellerato, dolosus, iniquus, perside, méchant. Persid, dicesi pure delle cose di cattivissima qualità, pessimo, malus, pessimus, très-mauvais, horrible, perfide.

Perfidament, con perfidia, con malignità, perfidamente, perfidiose, prave, perfidement,

méchamment.

Perfidia, tradimento, slealtà, perfidia, perfidia, fidei violatio, perfidie, deloyauté,

Perfonde, part. da perfonde, profondato, sprofondato, in imum dejectus, detrusus, abimé, écroulé, affaissé. Strà persondà, canimino guasto, rovinato, sfondato, via accisa, minime solida, chemin gâté, ruiné.

V. Perfondè.

Perfonde, cadere o rovinare nel fondo, profondare, sprofondare, affondare, subsidere, in imum delabi, s'écrouler, tomber en s'affaissant, s'abîmer. Personde, sommergersi nell'acqua, affondare, affogare, submergi, se submerger, couler à fond, aller en fond. Perfonde, in s. att., annichilare, mandare in rovina, in precipizio, gereux. pessumdare, abîmer, ruiner, détruire.

Pravum, esalazione di grato odore el viene sparsa nell'aria dai fiori e da mol altre sostanze; profumo, odor, suffimentum sussimen, sussitus, parlum. Persum, la 💘 stanza stessa che tramanda un grato odore o naturalmente, o quando viene brucia o bollita o fregata; profumo, unguentum odor, odores, parfum, senteur.

Peneume, spirare odore di profumo, rendere odoroso un oggetto, profumare suffumigare, suffire, odorare, odoribus im buere, odores incendere, parsumer.

Perfumeur, fabbricante di profumi, acque odorose, di pomate, ed altri ogget cosmetici; unguentario, profumiere, myr pola, unguentarius, parfumeur.

Pergy e più comunemente pregn nel m scolino, e pergna nel femm. V. Pregn. Реконоси, V. Bodèro

Penì, cessar d'esistere, e dicesi delle ca e delle persone, annientarsi, finire, distru gersi, perire, perire, interire, disperiroccidere, périr.

Peria, piria, versior, ampio imbutolegno, con tubo di ferro, ad uso d'intdurre il vino nelle botti; imbollatojo, vera, infundibulum, chantepleure, ente

noir de bois.

Penico, od iperico, pianta, V. Iperica Pericol, stato di cosc o di persona, quale havvi un danno a temere, rovina sovrasta, pericolo, rischio, periculum, scrimen, danger, péril, risque. Andè pericol d' perdse, correr pericolo di perden capitis periculum subire, caput periculis of ferre, risquer de se perdre, s'exposer à per dre la vic. Liberè un dal pericol, liberar un dal pericolo, salvarlo, aliquem a pericul *prohibere*, sauver quelqu'un du danger. Es *föra d'pericol*, esser in salvo, esser fuori d pericolo, extra aleam esse, être hors d danger. A sö risigh e pericol, a suo risch e pericolo, a suo danno se accade qualch male, periculo suo, à ses risques et péril

Pericolant, che è in pericolo, e dice specialmente del pericolo di mancare al bue costume, pericolante, periclitante, in d scrimine versans, periclitans, qui périclit

qui est en danger.

Pericole, esser attualmente in pericok nello stato di probabile danno, pericolari periclitare, periclitari, être en péril, pé cliter. V. Risighè.

Pericolòs, pieno di pericoli, pericolosi periculosus, alca plenus, périlleux, da

Perigoldi, aria di danza, piuttosto

legra, a due tempi e con ritornelli; e la grazioso, vezzoso, venustissimus, gratissimus, qui a beaucoup de grâces, joli, mignon,

rigandon.

PERINTENDE, intender alcuna cosa o oscuramente o vagamente accennata, sottintendere, scoprire, conoscere, aver ombra, subaudire, sentire, sous-entendre, s'apercevoir, découvrir, connaître.

Paniona, che ricomincia dopo un determinato tempo, periodico, periodicus, périodique.

Persono, in gram. aggregato di diversi pensieri, espressi con parole ed intervalli così disposti, che il senso ne è sospeso sino al suo termine il quale dà luogo ad un conveniente riposo; periodo, periodus, verborum circumscriptio, période. Periodo in astr. tempo impiegato da un pianeta o da un astro nella sua rivoluzione, periodo, periodus, période. Periodo in cronol. spazio di tempo determinato per cui si computano gli anni, ed al fine del quale si ricomincia il computo nello stesso ordine; periodo, ciclo, annorum enumeratio, période, cycle. Periodo in med. successione di sintomi o di fenomeni che si rinnova più volte in una 1 alattia con intervalli regolari od incostanti; COrso della malattia dall'uno all'altro parossismo; periodo, periodus, période.

Prissia, esperienza, sapere, cognizione d'una cosa, perizia, peritia, scientia, expérience, adresse, connaissance. Perissia, rico-Buzione di un lavoro, di un'opera qualunque, o dello stato di un oggetto, fatta da persone perite; visita o relazione de'periti, peri-corum judicium, expertise, rapport d'experts.

Prento, add. sperimentato, versato, pratico, esperto, perito, peritus, expertus, doceus, intelligens, sapiens, experimenté, versé,

labile, connaisseur, expert.

Prarro, sost., persona nominata per autorità della giustizia, o eletta dalle parti interessate per esaminare e stimare certe cose, e farne la relazione; esperto, perito,

Peritus, expert.

Pinta, globetto più o meno grosso di sostanza calcare fogliosa, bianco argenteo con
riflesso dei colori dell'iride, il quale si forma in varie conchiglie bivalve di marc e di
fiume, o nello stesso animale che le abita,
ed è ricercato per ornamento; perla, perla,
unio, margarita, bacca, perle. Perla faussa
globetto di vetro o di squama di pesce, o
di madreperla, fatto ad imitazione delle perle
naturali, e con molti de'quali si fanno vezzi ed altri ornamenti femminili, margheritina, perla artificiale, globulus vitreus,
perle fausse. Grassiòs com na perla, assai

grazioso, vezzoso, venustissimus, gratissimus, qui a beaucoup de grâces, joli, mignon, aimable. A l'è na perla, fig. è una persona di raro merito, è un giojello, è una perla, optimus, rarus homo, c'est une perle. I son pà vnù sì per anfilsè dle perle, non son qui venuto per baloccarmi, non sono qui per infilzar perle, non huc veni nugas acturus, je ne suis pas venu ici pour enfiler des perles, ce n'est pas pour des prunes que je suis ici.

PERMANENSSA, stabilità in un luogo, dimora, permanenza, permansio, permanence,

demeure.

Permanent, durevole, permanente, du-

rabilis, permanens, permanent.

PERME, o prème, si dice di quella poca acqua che in certi luoghi sotterranei quasi suda dalla terra o dalle mura, il che dicesi gemitio; gocciolare, trasudare, trapelare, stillare, stillare, scaturire, distiller, couler,

égoutter, suinter.

Permess, permission, facoltà altrui concessa di fare una cosa, permissione, licenza, permissio, licentia, venia, permission, faculté. Andè an permèss, esse an permuss, godere di una temporaria esenzione dal servizio, e dicesi specialmente de' soldati; goder d'un congedo, munere per tempus vacare, commeatum ire, être en congé pour quelque tems. Con permess, con so permess, con licenssa, espressioni di civiltà usata in molte occasioni, come per partire, a passare dinanzi altrui, senza però aspettare che la permissione sia data; con vostra licenza, pace tua, tua venia, avec votre permission. Permess, giuoco di tarocchi in tre o più. persone, nel quale chi giuoca per sè solo ne chiede agli altri la permissione; quartiglio, . . . quadrille, espèce de jeu de tarots.

PERMETE, concedere, lasciar fare, consentire, permettere, permittere, concedere, ve-

niam dare, accorder, permettre.

PERMISSION, V. Permess.

PERMUE, si dice degli uccelli quando rinnovan le penne, mudare, mutare, pennas

renovare, mulare, vernare, muer.

Permuta, contratto nel quale si da una cosa, e non danaro ned opera, per averne un'altra; permutazione, permutamento, permuta, permutatio, commutatio, échange, troc, contr'-échange. Fè na permuta, baratè truch a truch, far una permuta senza rifatta, pure permutare, échanger troc pour troc.

zi ed altri ornamenti femminili, margheritina, perla artificiale, globulus vitreus, perle fausse. Grassiòs com na perla, assai perniciosus, nocens, nuisible, pernicieux. Perniciòs, agg. di febbre, V. Malign. Permoona, sorta di susino, e dicesi suche del suo frutto, pernicone . . . perdrigon.

Pernico, pernice nella prima età, perniciotto, pullus perdicis, junior perdix, perdreau. Penns, uccello dell' ordine dei gallinacei,

di penna bigia, colla testa e la gola di color fulvo chiaro, grosso quanto un piccione, e molto ricercato per la bontà della sua carne, pernice, stama grigia, perdix, te-trao-perdix, perdrix. Pernis bianca, arbeña, o colonbada, detto anche calavria vicino al Po, uccello dell' ordine dei gallinacei, un po' più grosso della pernice, cui somiglia, se non che ha la piuma sparsa di bianco, il becco nero, ed i piedi sin le dita coperte d'una folta lanugine; francolino delle nevi, cotorno, gallina regina, pernice bianca; tetrao lagopus, lagopède, gelinotte blanche. Pernis gaja, pernis rossa, bertavela dla Langa, specie di pernice grossa come la pernice comune, col becco ed i piedi rossi, e la piuma screziata di fulvo, di bigio e di nero; starna, pernice rossa, tetrao-rufus, perdrix rouge. Pernis d'montagna, bertavèla d'Osta, uccello che ha molta somiglianza col precedente, però quasi doppio in mole, e col ventre giallastro, pernice greca, perdix graca, perdix saxatilis, bartavelle, perdix grecque. Pernis d'mar, uccello dell'ordine dei trampolieri, grosso come un merlo, con becco forte convesso uncinato e nero, la piuma di color bigio-fulvo, piedi rossastri, e la coda biforcuta . . . glareola austriaca, perdrix de mer, gloréole. A eui d'pernis, dicesi di certi panni tessuti a similitudine d'occhio di pernice. . . . . . . æil de perdrix.

Permisè, t. di cucina, lo stagionare la cacciagione, mortificare . . . faisander. Pernisè, per sim. maturare, divenir maturo, maturescere, mûrir. Pernise, aspettare alcuno lungo tempo con noja ed impazienza, far da mula, far mula di medico, expectare, præstolari alicui, garder le mulet, attendre.

Pernote, passar la notte, pernottare, pernoctare, passer la nuit.

Pero, perautr V.

Perorassion, ultima parte dell'orazione, in cui l'oratore epiloga e ripiglia con maggior veemenza quanto in quella fu detto, perorazione, peroratio, peroraison.

Perone, se la perorassion, conchiudere l'operazione stringendo in brevi e gagliarde espressioni le cose già dette; perorare, perorare, pérorer. Perorè per quaicadun, parlar caldamente per l'altrui vantaggio, perorare, raccomandare, toto animo orare, rem

veliementer commendare, plaider la causs des quelqu'un, recommander, parler, déclas

Perpendicolar, add. che cade diritto; de non inclina da nessuna parte, perpendicolare, ad perpendioulum exactus, perpendiculaire

Perpendicolar, sost. t. geomet. linea retta che cadendo sopra un'altra forma due ango uguali, perpendicolare, cathetus, perpendiculaire.

Perpendicolarment, avv. a piombo, per pendicolarmente, ad perpendiculum, ad a neam, perpendiculairement, à plomb.

Perpetua, pianticella vivace vellosa si fusto che nelle foglie strette ed acute, ed cui fiori gialli e stellati conservano il colore e la lucentezza anche quando sono secchi elicrisio, xeranthemum annuum, elichrysum immortelle dorée, elichryse.

Perperuament, avv. continuamente, perpetuamente, perpetuo, perpetuum, nullo fine, à perpétuité, à jamais, perpétuellement

Perperue, v. far perpetuo, render sempre durevole, rendere immortale, perpetuare perpetuare, æternare, æternum efficere , perpétuer.

Perpervo, che ebbe principio e non ha fine, che dura per sempre, perpetuo, per-

petius, sempiterius, perpétuel.

Perpless, agg. di persona, V. Dubids.

Perpoun, insetto simile al pidocchio de vive sul corpo e fra le piume de'polli, 👁 d'altri volatili, accaro, pellicello, issode, sarcotto, pidocchio, ricinus, pediculus gallinaceus, pou des oiseaux, ricin.

PERPOJERESSE, V. Sperpojinèsse.

Perquisission, ricerca, visita che si sa dei Giudiei nell'altrui dimora od in qualuque luogo per trovarvi qualche persona, o qualche cosa, perquisizione, conquisitio, inquisitio, recherche, visite domiciliaire, perquisition.

Perro, specie di coniglio, V. Lapiñ. Penss, o perdit, add. perduto, smarrito,

perditus, amissus, perdu, égaré. Thisse pers o mort, essere persuaso che si è in rovina od in imminente pericolo di morte, tenera per perduto, per morto, se deperditum habere, de se vel de salute desperare, R croire perdu, ou mort. Perss d'una perssoit, o perss per na perssona, guasto, innamerato, perduto d'una persona; morto, amartissimus, amore incensus, qui ressolle d'une personne, amoureux à la folie, éperdu.

Persecussion, molestia continua contro cuno; o continui sforzi per fargli del male; persecuzione, persecutio, insectatio, vexatio, persécution, vexation, importunité.

PERSECUTOR, chi perseguita, persecutore,

vexator, insectator, persécuteur.

Perseguite, cercar continuamente di nuocere altrui, perseguitare, persequi, insectari, vexare, oppugnare, persécuter, vexer, molester. Perseguite un a mort, perseguitare uno finche sia tratto all'ultima rovina, perseguitare a spada tratta, sæviter insectari, tirer sur quelqu'un à boulets rouges, poursuivre à outrance. Perseguite, perseguire, inseguire, insequi, persequi, poursuivre. Perseveranssa, virtu che fa l'uomo co-

PERSEVERANSA, virtù che fa l'uomo costante nel bene operare, od anche nel male, Perseveranza, perseverantia, constantia, per-

sererance.

ş

57

2

90

2

b

ì

**3** 

# F

THE PERSON NAMED IN

PERSEVERANT, che persevera nelle stesse zioni o ne'medesimi sentimenti, perseverante, persistens, perseverans, constans, perséverant.

Persevere, continuare costantemente in una cosa, in un sentimento, in una determinazione, e dicesi per lo più in bene; perduzare, perseverare, perse

Sévérer, être constant.

Persi, grosso frutto assai sugoso e gustoso, di color giallo o rosseggiante, che ha un nocciuolo in cui è chiusa una mandorla per 10 più amara, pesca, persica, persicum, Peche. Persi sciapor, diconsi quelle pesche che si aprono in due con facilità, e la cui pasta si stacca dal nocciuolo, pesca spaccarella, pesca spiccatoja, persicum dividuum, pêche quittant le noyau. Persi carne, diconsi quelle pesche che non si spiccano dal nocciuolo, pesca duracine, persicum duracinum, pêche tenant au noyau, duracine, parie, presse. Persi-nos, specie di persica lossa da una parte, e verde dall'altra come il mallo di noce, ed anche verdastra internamente; pesco-noce, persica-noce, malum persicum duracinum, pêche-noix. violette très-tardive. Persi patanù, sorta di pesche che hanno la buccia molto liscia.... piche sans duvet, pêche à fruit lisse, pêche

Prasit, albero del genere del mandorlo, piccolo, di legno duro, e che produce le pesche, pesco, persico, malus persicus, amygdalus persica, pêcher, albergier.

Pensiera, tela dipinta, che ci si reca dalla

Persia, tela di Persia . . . Perse.

Prasicà, persigada, conserva di pesche, persicata, persica saccaro condita, conserve,

confiture de pêches.

Peasignain, pianta annua erbacca, che mette nei luoghi umidi con fiori rossi, gambo rossastro, nodoso e ramoso, e foglie simili a quelle del pesco, persicaria, polygonum-

persicaria, renouée, persicaire douce, centinode.

Persighin, colore simile al fiore del pesco, cioè tra 'l verde e l'azzuro, color subruber, perse, couleur perse.

Persiste, rimanersi ostinato nella propria opinione, o nella stessa condotta; dicesi più in male che in bene; persistere, obsirmare animum, perstare, persister.

Persite, V. Presité.

Person, luogo dove per autorità pubblica si tengono custoditi gli accusati od i debitori per sicurezza, ed i colpevoli per punizione; prigione, carcere, carcer, custodia, vincula, prison. Butè an person, metter in prigione, carcerare, catturare, imprigionare, in carcerem conjicere, in custodiam tradere, emprisonnement, mettre en prison, (ed in ischerzo) mettre en cage. Ne per tort, ne per rason lasste nen bute 'n person, prov. usato per denotare che non dee uno fidarsi troppo della propria innocenza, ov' ella possa esser messa in dubbio, nè a torto nè a ragione non ti lasciar mettere in prigione; nec jure nec immerito ne in carcerem conjici patiaris, coupable ou non il ne faut pas se laisser mettre en prison. Grassiòs com el froi d'na person, dicesi di un uomo ruvido, e scompiacentissimo, tanghero, cortese come l'uscio di una prigione, rusticus, rudis, inossiciosus, gracieux comme la porte d'une prison. Person, nel giuoco dell'oca si dice quel numero, dove chi arriva paga e sta senza giuocare sino che un altro lo cavi o sia finito il giuoco; prigione . . . .

Persone, quegli che è in prigione, prigioniere, carcerato, in vincula dejectus, curcere detentus, prisonnier. Personè, o personè d'guera, colui che vinto in guerra è in potere del vincitore, prigione, prigioniere, cattivo, captivus, prisonnier, captif.

Personia, lo star rinchiuso in prigione, o in forza altrui, prigionia, captivitas, pri-

son, captivité, emprisonnement.

Perssona, nome generico, che comprende tanto l'uomo quanto la donna, persona, homo, persona, vir, mulier, personne, homine, creature, quelqu'un. Perssona, il corpo umano, persona, corpus, personne, corps. Parlè, trate per terssa perssona, per mes d'un terss, d'una perssona d'mes, parlare, trattare un negozio fucendo riferire da altri le nostre parole o determinazioni, parlare per interposta persona, per vin di mezzano, agere, tractare, loqui per interpositam personam, parler, traiter, négocier

unguibus stringere, piucer, serrer avec les doigts. Pessie, dicesi anche della difficoltà che hanno taluni nel pronunziare certe consonanti, frammettere lingua, biasciare, linguettare, lingua hæsitare, grasseyer. Pessiè un, gabbare, ingannare, giuntaro, dolis capere, decipere, duper, tromper, tricher. Pessièsse, serrarsi le dita od altra parte fra due corpi solidi, per la quale strignitura il sangue ne viene in pelle e si prova dolore, pigliare, o farsi un granchio a secco, di-gitum vel pellem sibi distringere, premere, se pincer.

l'essiera, o pessoniera, utensile di cucina di figura ovale, che serve a far cuocere i pesci, navicella da pesce, cymbium, pois-

sonnière.

Pessin, add. superl. di cativ, il più cattivo, cattivissimo, pessimo, pessimus, perimprobus, le plus mauvais, très-mauvais.

Pressidina, insetto a due ali, colla coda forcuta, che si nasconde nei sichi, e nei grappoli dell'uva, ed ha due appendici all'estremità del corpo che gli servono a pizzicare; pinzajola, forbicina, forfecchia...

perce-oreille, forficule.

Passion, stringimento, che si fa in qualche parte del corpo, pigliando la pelle col dito indice, e stringendola col pollice, pizzico, pizzicotto, pulce secca, vellicatio, pincon. La marca del pession, lividura cagionata nella pelle dal pizzico, segno del pizzicotto, suggillatio, meurtrissure qui reste sur la peau qu'on a pincée, pinçon.

Pesson, dicesi di ciascuno de'due o tre sigliuoli nati nel medesimo parto, gemello,

binato, geminus, junicau.

Pessone, partorire due o tre figlinoli in un solo parto; binare, dare partu geminam prolem, duos vel tres filios uno partu edere, accoucher de deux, trois jumeaux.

Pessoniera, V. Pessiera.

PESSRA O pesra, grande albero de'paesi freddi, di legno resinoso tenero, con foglie sempre verdi, lunghe, ruvide ed acute, coni lunghi inclinati al suolo, e dal quale si raccoglie la pece; specie d'abete, pino pezzo, abies-picea, pesse, épicia, arbre à poix,

sapin-pesse.

Pest, pestilenssa, malattia epidemica, e contagiosa, quasi sempre accompagnata da eruzioni cutanee, e che apporta una grande mortalità, peste, pestilenza, pestis, pestilentia, peste, pestilence, contagion. Pest, odore disgustosissimo, puzza, fetore, putor, fetor, odeur pestilentielle. Pest, dicesi pure fig. di persona o cosa insoffribile, che arreca Petacia, bedra, term. pleb. per panela,

gravi danni altrui, peste, danno, flagello; sciagura, calamitas exitium, vir nequata, calamité, ruine, fléau, malheur, peste. Pest, dicesi talvolta per una specie d'inprecazione, saetta, crepi, venga il canchero, il sistolo, Deus te perdat, peste. Pest, te pest, sono anche esclamazioni dinotantiraviglia, canchero, zoccoli! papæ! peste i morbleu!

Pestaria, strepito, fracasso, mamore, strepitus, fragor, rumor, pestarie, emporta-

ment, tapage, bruit, vacarme. Peste, V. Prestè.

Pestifen, pestilenssial, che reca peste od ha qualità di peste; pestifero, pestilenziale, pestifer, exitiosus, pestilent, pestilentiena, contagieux. Pestifar, fig. pestilente, pessinte, cattivissimo, infetto, perniciosus, noxius mechant, mauvais, corrompu, pervers. valst

Per, la parte dinanzi dell'uomo, de'quadrupedi e d'altri animali dal collo al settre, petto, pectus, poitrine. V. Stoni. Om d'pët, uomo costante, animoso, uomo di petto, vir fortis, constans, imperterritus; homme de courage, homme courageur y vaillant, hardi, ferme. Butesse la man. al për, giudicar di una cosa come se si dovente giudicar di sè stesso; ovvero esaminare la propria coscienza, porsi la mano el petto l rem diligenter introspicero judicando, inste inquirere, juger comme l'on se jugerait seimême, se mettre la main à la conscience.

Për, aria contenuta negli intestini, a de esce per l'ano con qualche rumore, poto, coreggia, crepitus, crepitus ventris, peditum, pet, vent. Nen se'l pet pi grass ch' a: 10 l pertus, m. b. e pop., ciascumo dee far il passo secondo la sua gamba, non hisogna distendersi più che non è lungo il lenzuolo, modulo suo metiri se quisque debet. il faut se régler, mesurer ses forces, il me faut pas peter plus haut que le cul. Pët, si dice quando mettesi, nell' archibuso minor quantità di polvere che si richiede, e scaricandolo poi fassi uno scoppio così debola che appena si sente, vescia . . . . . Par d'madama, specie di frittella leggiera.... pet de nonne, pet de religieuses. Pet d'luv, pët a luv, V. Lofa. Tirè l'ultim pët, V. Petè.

Petaceul. V. Gheu, patachin. Petacia, la pancia degli uccelli stantii, ingrossata per lo calore degli intestini, culaja, venter avium crassior redditus ex prolapsu intestinorum, la panse de la voluille gâtée. Petucia, culaccio, deformes clunes, gros only wentre, epary: stefano, pautices, venter, ventre, bedaine.

PETACION, V. Patafio. Pēt-a-kuvi, V. Lojai

PISTANDON, VOCE adoprata soltanto nella Frase bassa o pop, mud o piè 'l petandon, za zadarseno je partire, andar via, emettersi la - ia tra le gambe, alzare i mazzi, svignare, zz bire, evadere, s'en aller, prendre ses jam-I>≪ h. som:som, décamper,

Perantea, sorta di veste da donna che To on oltrepassa il ginocchio, vestis brevior,

L > etenlair.

Petarada, petesada, anolte peta di seguito, s peterramento, lo spesseggiar i peti, creber repitus ventris, frequens peditus, petarade.

Pert , ptê yitirê d'pêt, tirar coregge, trar \*\* cher des vents. Pete, tird l'ultim pet, in cidere, mourir, tirar le cuoja, perire,

Peranti, sorta di fuoco d'artifizio fatto con polvere da cannone introdotta e ben Dattuta in un cartoccio di cartone più o E = Reno denso, che poi si lega all'estremità; ztorcio d'artifizio, razzo, saltarello . . . . Lard serbenteau.

Personne, piccole macchie cutanee rosse o La ville neur pruriginoso, prodotte da malattia sul corpo lamano, accompagnate da febbre, she sono stimate di difficile guarigione, e diemi pure dell'infermità stessa che le pro-Cluce; petecchie, petechia, peticula, pétéchies.

Portgon, manchagora y donna vilissima, di corrotti costumi, pettegola, manimorcia, Panichina, vitis femella, péronelle, fem-

Tradette - caillette. 11

Parasi, tire d'pavane, tirar peta frequenti , spetemare , shombardare , trullare , scoregiaro, (e parlandosi de buoi) corneggiare, cornare, frequentius pedere, crepitare, peter plusieurs sois de suite, lûcher des vents, peter souventy land of

Perputas, che spettezzay vosciatrice, pe-

dens, peteuse.

¥

7

-

. 77

.

For

-

Perces, che tira peta, petardo, pedens,

Psti-gu y V. Schepieül.

Persenou) domanda presentata ad una Pubblica autorità; petizione, ricorso, postu-

ulio, petitio, requête, pétition.

Parrion; it. leg. add usato unelle come sostantivo per significare un giudizio nel qua e s contesta tra i litikanti la proprietà d'un sondo, tralasciata la questione a chi ne spetti il possesso; petitorio, petitorius, judicium petitorium, pétitoire.

Petoral, sost. striscia di cuojo, che passa davanti al petto del cavallo, appiccata alla sella da un lato ed affibbiata dall'altro, acciocchè andando il cavallo all' erta, la sella non cali indictro; pettorale, pettiera, antilena, poitrail.

Petoral, agg. de'rimedii buoni contro le infermità del petto; pettorale, pectoralis,

Per-noss, uccello, V. Picioross.

Petulanssa, condotta, carattere di chi ardisce recare altrui offesa, od atto di troppo ardire ad altrui offesa; arroganza, petulanza, insolenza, petulantia, protervitas, pétulance, arrogance.

Petulant, che ha petulanza, arrogante, petulante, insolente, petulans, protervus,

pétulant, insolent, arrogant.

PĒŪI, pēū, avv. di tempo, e talora anche di lungo; poi, dipoi, dopo, quindi, appresso, tum, deinde, post, après, ensuite, puis. E péūi, in conclusione, in somma, finalmente, po' poi, vero, denique, enfin, en conclusion. Pen 'ncora, pi 'ncor, e si che ... e chi sa se . . . et tamen, quis vero seit an . . . et si que . . . et quoique . . . qui sait encore si.

Pevis, piccola pellicola che talvolta si stacca dalle dita e produce qualche dolore;

pipita, reduvia, envié.

PRVRA, t. di cucina, sorta di pevero o intingolo alla Spagnuola . . . salmigondis.

PENRERA, o pevrin, V. Peivrin.

Pì, avv. che serve a formar la comparazione, più, di più, di vantaggio, maggiormente, plus, magis, plus, davantage. Al pi al pi, al più, ad summum, tout au plus, pour le plus. Pi prest ch'an pressa alla più presto, præpropere, à la hâte, à corps perdu. Pi töst, piuttosto, potius, plutot. Pi 'ncor, anzi, che anzi, immo, quin immo, plutôt, au contraire. D'pl, inoltre, di più, prwierea, de plus, outre cela, en outre, ajoutez. Ne pl ne manch, ne più ne meno, per l'appunto, non diversamente, æque ac si, æque ac plane, ni plus ni moins, tout de même. Un po pl, an po pi, avverbial. quasi, poco manca, poco mancò, parum abfuit, fere, pene, peu s'en fallut, presque. An po pi a cascava, poco mancò che non cadesse, purum afuit quin caderet, il était près de tomber. 'L pi, come sostant, si riferisce all'idea precedente ma sempre in senso 'di difficoltà, d'importanza, di male e simili ; il più importante, il maggior ostacolo, quod magis interest, ce qui importe davantage, ce qui est plus à craindre. Pt, avv. di tempo che s'aggiunge

di paragone col passato; più, d'ora in poi, quinci; innanzi, amplius, ex nunc, plus, dorénavant.

Placent, voce ital. usata in piemontese nell'espressione minuti-piaceri, V. Minut.

Piacevol, add. che apporta piacere, grato, piacevole, gratus, acceptus, jucundus, amanus, agréable, amusant, charmant.

Placevolussa, affabilità, gentilezza, cevolezza, affabilitas, mansuetudo, affabilité,

bonté.

Plaga, soluzione di continuità nella pelle od altra superficie molle dell'animale vivo, con uscita di sangue o di umori; piaga, plaga, vulnus, plaie. Piaga, fig. V. Gonfiin, e Piatola nel 2.º signif.

PIAGADA, importunità, V. Gonfiada. Piacit, colui che riscuote il pedaggio, pedaggiere, portitor, publicanus, péager.

Plaghè, gonfiè, piatolisè, V. queste voci. Piaonera, dim. di piaga, piccola piaga, piaghetta, piaguccia, ulcusculum, petite plaie. Piagheta, pegg. di piaga nel 2.º sign. V. Gonfiin nel 2.º art.

Pinoi, dazio che si paga per passar in qualche luogo, pedaggio, portorium, vecti-

gal, péage.

Piase, albero altissimo di legno duro, bianco e da lavoro, con fusto diritto, corteccia bruna, foglie ampie a cittque punte e fiori a grappoli; acero-fico, platano selvatico, acer pseudoplatanus, érable de mon-

tagne, sycomore.

Pian, sost. pianura, piano, luogo piano, planities, plaine. Pian, superficie piana di qualunque oggetto; piano . . . plan. D'so pian, fig. de plano, agevolmente, liberamente, senza contrasto, senza impedimento, pianamente, di piano, facile, nullo negotio, libere, sine controversia, tout uniment, aisément, sans difficulté. Pian, nelle case si dicono i diversi ordini ne'quali si dividono per l'altezza esse case, e per similitudine si dice anche di altre cose; piano, contabulatio, tabulatum, étage. Pian nöbil, primo piano, pars optima domus, premier ctage. Pian d'ura, piano di terra, pars in sima domus, rez de chaussée. Esse al pian di babi, essere in pessimo stato, essere sul lastrico, novissimam spem amisisse, funditus periisse, être sans ressource. Pian, disegno che rappresenta i muri d'un edificio o le parti diverse d'un terreno od anche di un oggetto mobile, secondo le loro misure palancola, tabula transversaria, ponticulis orizzontali; pianta, ichnographia, plan, ichnographie. Pian, fig. determinazione di ruisscau, planche. Pianca, stile, in cui è

alla negazione per darle forza di futuro, o | più azioni consecutive, regola di tondottai di stribuzione delle parti d'un'opera, d'un lifeta e simili, piano, idea, disegno, progetto, ma, informatio, consilium, propositum, Fe so piak, determinersi, risolversi, fare piano, consilium constituere, faire son plan

PIAR, add. che non ha parte alcuna proce minente nella superficie, piano, plante

æquus, plan, plat, uni.

PIAR, avv. con sommessa voce, senza remore, piano, submisse, demissa voce, to bas, a voix basse. Fè pian, ciuto, fè gran rumòr, sate zitto, pax sit, doucement, faites point de bruit. Pian, adagio, len mente, lento gradu, lente, sensim, desentim, doucement, lentement. Pian pier adasi, sautoma neñ añ cölera, pian piani. no, adagio, non montate in collera, bona verba queso, doucement, tout doux. Chi wi pian va san, per mostrare la necessità di ben maturare le cose, chi va piano va ratto, pian piano si va ben ratto, festina lente, en allant pas à pas on va bien loin. Pies pianin, modo di dire che aceresce alquanto l'espressione di pian, e vi aggiunge l'idea della comodità, agiatamente, pian pianissimo, pian piano, sensim, tout doncement, à petit pas, commodément, insensiblement, Fi pian, operar con lentezza e diligenza, sensim et accurate agere, aller doucement, agir avec attention, avec précaution. Pian, adasi, pian ch'a brusa, fi: pianin con col vache ec., fr. pop., per chieder che si fatcia a bell'agio, che si vada bel-bello, pias. barbiere che il ranno è caldo, cunctanter queso, tout doucement.

Piaña, strumento di legno, che ha un ferio tagliente incassato, col quale i legnajuoli sesottigliano, appianano, puliscono ed addirizzano i legnami piani, traendone le sottili falde dette trucioli o brucioli (V. Busia); pinlla, runcina, rabot, varlope, la plane.
Piana, per pianura, V.
Piana, orma che fa il piede, pedata;

orma, traccia, vestigio, vestigium, trace, vestige. Pianà, o trassa del serv, del lu, ec. orme, pedate, tracce, peste, vestigis, abattures, voie, foulure, piste. Piana, colpo e lavoro della pialla, per quanto in un volta la possano far andar le braccia di l'adopera, piallata, levigatio, coup de raboli

Pianca, pietra, pancone o travicello collicato sopra fossati o rigagnoli, per attraversarli senza por piede in fondo; passatojo pierre ou poutre qu'on met pour passer un ta la massa d'una stadera, e dove ne egnati i pesi, fusto, scapus trutinæ , llayau, levier. Pianca, pezzetto di , che serve ad attortigliare la fune sega, stanghetta . . . . garot.

AMCHETE, calcole, regoli del telajo apti con funicelle alle stanghe dei licci farle muovere alternativamente compriloli col piede ; calcole , pedali , insilia, bes.

, ripulire colla piella, V. Spiane.

AREDA, o pianeta, V. Paramenta. AMELA, mattone quadrato e sottile che principalmente pei pavimenti; pianella, ruccio, laterculus, bipeda, tuile plate,

AMELE, coprire il suolo, ossia fare il nento con pianelle; ammattonare, lalis sternere, carreler, paver de carreaux.

AMELON, o linbes, V. Linbes.

Ant , strumento di legno che ha un tagliente incassato, col quale i faami fanno diversi lavori, ed è una speli piccola pialla, e ve ne sono di varie dezze, e forme, pialletto, dolabella, i, petit rabot, gorget. Pianet, per pia-

APETA, o pianët, nome de' corpi celesti non hanno splendore proprio, e non mvano tra loro le stesse distanze; stella te, pianeta, planeta, planéte. Pianèta,

: encerdotale, V. Paramenta.

ADOLS, colui che sempre si duole delr poco, ancorché abbia assai, pigolone, ulus, piailleur, piaulard. Fè 'l piangiñ, ptèsse d'ganba sana, pigolare, ruztai briglia, immerito conqueri, crier famiun tas de blé, piailler, piauler. V. Pichèt.

www., pianot, adagio, pian piano, bel ) lentamente, padetonium, lentement, doncement. Piania, sotto voce, pieno, ce bassa, dimessamente, demissa voce,

bes, à voix hasse, ume, v. popol. V. Riere.

MITA, nome generico d'ognisorta d'alse d'erbe, ossia di tutti i corpi che tano; vegetale, pianta, planta, stirps, m, végétal. Pianta d'erba o d'fiòr, piede, mte inferiore del piede, pianta, piota, ., planta ... solum , plante des pieds ; ne du pied. Pianta d'erba o d'fièr, s fabrica, quella parte del suolo sopra dere, appoggiare o piantare l'alabarda in

la quale posar debbono tutte le fondamenta. ed innalzarsi le muraglie, pianta dell'edificio, area, aire d'un bâtiment. Pianta, o piañ, dicesi anche propriamente quel disegno, che rappresenta i muri o la pianta d'un edificio, secondo le norme architettoniche, e le misure orizzontali; pianta, ichnographia, plan, ichnographie. Fè la pianta, o levè la pianta, disegnare colle proporzioni aggiustate le piante d'un edifizio, far la pianta, levar di pianta, delineare ædificii ichnographiam, lever le plan. D'pianta, V. sotto le lettere D'. Arfè na cosa d'pianta, ricominciar una cosa dal suo primo principio, incipere ab ovo, recommencer de nouveau, d'un bout à l'autre.

Planta-cabote, pianta-lumète, narratore di favole, bubbolone, carotajo, falsidicus, mendaciloquus, emballeur, hableur, menteur, lanternier, charlatan, vendeur d'or-

viétan.

Piantaio, pianta medicinale erbacea, vivace, comune, crescente nei luoghi erbosi, con foglie ovali e lucide, e i gambi di cui portano uno spigo carico d'una moltitudine di piecoli semi; piantaggine, petacciuola, plantago, plantain.

Piantament, l'atto di piantare ogni sorta di vegetali, pientagione, plantatio, consitio, consitura, plantation, plantage. Plantament, luogo piantato d'alberi, e le piante stesse; piantata, posta, arboribus consita terra, arborum ordo, plant, rangée d'arbres.

Piante, porre dentro alla terra alberi o piante, acciocchè vi si appicchino, germoglino, e faccian frutto, piantare, plantare, serere, conserere, planter. Piante, per simil. conficcare, o affondar checchessia in qualche luogo, piantare, fiocare, stabilire, figere, defigure, ponere, locare, planter, cofoncer, sieber, émblir. Piante na bataria, piantar artiglieria, bellica tormenta statuere, placer, planter, dresser une batterie. Piante I canp, piantè le tende, accamparsi, porre il campo, applidiglionare, attendare, castra locare, asseoir son camp. Piante d'earote, d'humète, o semplicemente *piantène*, piantare o ficcar carote, shallare, dansad intendere altrui cose false, verba dano, en faire accroire, en donner à garder, conter des fagots. Piante j'eui adoss a nh, guardar uno fiesamente ed a lungo, Vicear gli occhi addosso ad uno, oculos in aliquem defigere, defixum in aliquem hærere, fixer les yeux, fixer le regard sur quelqu'un. Piante le vrustie a ca d'un, t, planta, talea, pied, plante. Pianta andar a mangiare in casa d'altri senza spen-

parasitari, parasitando ventrem suum pascere, piquer l'assiette chez autrui, avoir | une franche lippée. Piante 'l ciò, fermare il chiodo, risolvere fermamente, firmiter statuere, résoudre sermement. Piante 'l cio, ostinarsi, incaponire, animum obdurare, s'entêter. Piante un croch, V. Piè a credit. Piante, desistere, tralasciare, prætermittere, ab incapto desistere, cesser de salre, se désister. Piantè, lasciar di giocare quando si vince, abrumpere ludum, quitter la partie, se lever du jeu lorsqu'on est en gain. Piante un, abbandonare alcuno, lasciarlo, separarsi da lui per dispetto, o altra simil passione, deserere, derelinquere aliquem, planter quelqu'un, quitter, abandonner, se séparer de lui. Piante un com' el bech al marcà, posè un su doi pè, abbandonar chiechessia con mala creanza, aliquem deserere, ab aliquo ineleganter discedere, laisser, planter quelqu'un en quelque endroit de mauvaise grace. Piante ant 'l pì bon, abbandonare un affare od una persona, quando sarebbe più d'uopo di assisterli; lasciare sul buono, partirsi sul far del nodo al filo, re propemodum confecta desistere, intempestive derelinquere, laisser sur le plus beau de l'affaire, quitter à contre-tems. Piantèsse, stabilirsi, collocarsi in un luogo, sistere, consistere, s'établir, se fixer.

PIANTÀ, part. del verbo Piantè, V. Om

ben pianta, V. Pianton.

Plantin, arboscollo di tre anni o meno, nato da seme, e destinato ad essere trapiantato, o che già lo fu recentemente; piantone, plantarium, sauvageon, plante. Piantin, parlandosi di piante erbacee, è anche ii ramoscello tolto dal cesto o dal fusto, o cresciuto da seme per essere trapiantato, pianticello, piede, barbatella, ramus, parva plants, nevella, pied, plante, bouture. V. .Piantoñ.

Planton, od anche piantin, pollone spiccato dal ceppo della pianta o ramo diveltone per trapiantare; barbatella, piautone, talea, gleba; rejeton, plante, sauvageon, plantard, houture, plançon. Pianton d'cherpo, piantone di carpine . . . . charmille.

PIANURA, piaña, piano terreno e spazioso, pianura, piana, planities, planus et æquus uger, æquor apertum, plaine, rase campagne. Piasi, o più spesso piesì, giocondità d'animo nata da sentimento di bene presente, dalla soddisfazione di un appetito; gratis, o sempl. piassa, luogo, poeto, pepiacere, diletto, consolazione, gusto, volu-

casa altrui, vivere a scrocco, apud aliquem; ction, contentement, joie, complaisance. Avei un piasi mat, provare un piacere sommo, gaudio triumphare, summa lælilia efferri, nager dans le joie. Piesì o piasì, per desiderio, volontà, piacere, consenso, desiderium, assensus, voluntas, plaisir, bon plaisir, volonte, gré. S'a fussa d'so piasi. se vi contentaste, si per te liceret, s'il vous plaisait. Piasi per servigio, favore, grazia, beneficium, meritum, officium, gratia, service, hienait. Per piasì, modo di pregare altrui a renderti un servizio; di grazia, in cortesia, quæso, amabo, de grace.

Plast, v. n. esser grato, aggradire, soddisfare, piacere, arridere, placere, satisfacere, plaire, agréer, être au gré, charmer, satisfaire. Piasa a Dio, piaccia al Ciclo, Dio voglia che, utinam, Dieu le veuille, plaise à Dieu. Pias a Dio, com a pias a Dio, grassie al cel, grazie a Dio, grazie al cielo, opitulante, favente Deo, Dieu merci, graces au ciel. Piasisse, ( oltre il signif. di piacere a sè stesso ) compiacersi d'alcuna cosa, o nel fare alcuna cosa, esserne contento, mostrarne compiacenza, godere, delectari re aliqua, in re aliqua sibi = placere, se complaire, se faire un plaisir

de quelque chose.

Plassa, luogo spazioso circondato d'edifizii 4 piazza, *platea*, place. *Piassa*, luogo ove 🖴 fa il mercato, piazza, forum, le marché place du marché. Piassa d'erbe, mercatdell'erbe, forum olitorium, marché des heums bages. Piassa del vin, mercato del vino forum vinarium, marché da vin. Piassa luogo ove può star collocata una personni od una cosa; piazza, luogo, posto, tocus place. Fè piassa, e sesse sè piassa, far la 🖚 go, e farsi far largo, farsi strada, subme vere turbam, viam locunique vacuum face a turba, faire place, se faire faire place. Piassa, pöst, luogo più o men comodo luogo, sedia, sede, posto, losus, place. A j'è mach doe piasse, non siè piazza che per due, duorum modo est sedes, locus duos tantum admittit; il n'y a place ique pour deux. Piè na piassa, accapartate un luogo nella vettura o simili, moleggiase locum conducere, noliser. Piassa, diritte di albergo, tavola, od insegnamento, ondura che si dà in un collegio, in un ospisio, in un ospedale, o simili alle persone che vi sono ammesse; piazza, sedes, place. Piassa gato in un collegio, in un seminario pel plas, oblectatio, delectatio, plaisir, satisfa- mantenimento d'un allievo povero, piene

La rameini bourse. Riassa y per fortezza, piazza, forteresse, place. Piassa, per luogo di dignità , o officio, od impiego proficuo della persona, muneris locus, sedes, grades place, emploi. Piassa, l'universale dei forum argentarium, place. A j'è pi gnua dinè sla piassa, il denaro è scarso fra i commercianti; non v'e più denaro in corso, nummi apud mercatores desunt, il n'y a plus d'angent en circulation. An piassa, avv.

in vece, in luogo, vice, loco, au lieu.
Pussana, amone poco lodevole fatta in
pubblico, e che da alla gente occasione di ridere a nostre spese 315 piazzata . . . . publinté. Fè na piassada, fare una piazzata, der materia di ridere, populi cachinnos exicitare, faire parler de soi, apprêter à rire

Pussar, Iuogo. spazioso avanti le chiese, od i palazzi; piazzetta, atrio, atrium, ve-

stibulum, area, parvis, place. Print, porre, collocare, situare, allogare, mettare in un luogo, assegnar un luogo, m posto, locare, collocare, placer. Piassè na perssona, precurare ad una persona un impiego, od un luogo ov'è sostentata, colloure, stabilire una persona, aliquem coltoure us gradu, placer, mettre en place the personne.

Passer, pannelino addoppiato, che metin sulle piùghe, o ferite, o sull'apertura della vena dopo la cavata di sangue, guancompresse. Piassèt, pannolino 🗦 🏕 petzo di oviojo, o di seta, su cui si ditade l'empinstro, piastrello, panaiculus inge, cuir ou taffetas, sur lequel on étend

in implâtres.

" Properto, dim. di piassa, piazzuola, par-"platea, petite place. Per piassal, V. webbennetallon di forme diverse e per uso diggetti d'arte, piastra, lamina, lame, laque. Riastra, lamina d'acciajo, e tutte petre alla medesima sono attaccate, «alche arryono) pen l'electicità d'un' arma da Minoso: piestra, certella dell'acciarino . . . mphine photferie. Piestra, moneta fiorentina descrito del myalore di lire 5 e centesimi Matre 91 moneta de Spagna pure d'argento , direnterendi, lire, 5, e captesimi 43; piastra ala, , o sunil attlantqueone elevi con cui si giuoca roum une diunga,, re liscia stavola tirandola al

Piat, sost. vaso quasi piano, nel quale si portano in tavola le vivande, piatto, paropsis, patina, lanx, plat, jatte. Piat da fruta, piatto di forma particolare per servirvi sopra le frutta; fruttiera . . . . vaisselle pour les fruits. Piat, cibo che si mette in tavola; piatto, vivanda, ferculum, cibus, plat, mets. Piat d'arlèv, vivanda che si mette in tavola tra un servito e l'altro, tramesso, medium ferculum, rôt. Fene uñ piat, annojare con lungo e scipito discorso, pieno per lo più di doglianze; fare una cantilena, fare un'orsata, un cantar da cieco, una mulacchiaja, molestum esse, cantilenam canere, aures querelis obtundere, ramener mille fois la même chose, faire le refrain de la ballade, lanterner, rompre la tête. *Piat* o piatline, istrumento musicale adoprato nella musica militare od asiatica, composto di due piattelli sottili d'ottone larghi un palmo e mezzo, piani all'intorno, e concavi nel centro, i quali si tengono colle due mani, e si suonano picchiando l'uno coll'altro, cimbali, cymbala, cymbales.

PIAT, add., senza proeminenza nella superficie, spianato, schiacciato, piano, piatto, planus, æquus, plat, aplati, écrasé. D'piat, congiunto col verbo de, o simili, percuotere, o tirar colpo colla parte piana d'un corpo o d'un arine, e non col taglio, nè con la punta; di piatto, qua planum est corpus, de plat V. Piatone. Piat, fig. agg. di pensiero, di discorso, di fisonomia, di opera, d'ingegno che nulla non ha capace a formare un'impressione piacevole; triviale, comune, volgare, humilis, abjectus, plat,

commun, bas, trivial.

Plata-forma, costruzione in mura, legname o terreno, alta e piatta, la quale serve o di terrazzo sopra una cosa, o pel prospetto in un giardino, o principalmente in guerra per collocarvi le batterie; battuto, piatta-forma, plana superficie agger, plateforme. Piata-forma, dicesi dagli oriuolaj una macchinetta fatta ad uso di dispartire la dentatura delle ruote; piattaforma . . . . .

machine à fendre.

Piati, piate, se piat, stiacciare, ammaccare, appianare, far piatto; complanare, aplatir, rendre plat. A jan tiraje na pistoltà ant el stomi, e la bala a s'è piatisse, gli si sparò nel petto un colpo di pistola, e la palla si schiacciò, emissa in eum glans plumbea, pectori appressa, et dilatata inhæsit, on tira sur lui, mais la balle s'ata chune une pallottola; morella, lapillus, platit contre l'estomac.

J. PIATIL , un piattello pieno , plena paro-

in the or way overilla outle eternal come a Tom: II.

psis, un plein plat. Piatlà, colpo dato con un piatto, piattellata, lancis ictus, un coup de plat.

Platlàss, accr. di piat, sost. nel primo signif. gran piatto, piattone, piattellone,

magis, mazonomum, grand plat.

Piatlin, dim. di piat, sost. nel primo signif. piattello, piattellino, piattino, catillus, catinulus, petit plat. Piatlin, piccola vivanda, vivandetta, vivanduzza, manicaretto, epulum, petit ragout, petit plat.

Piatliña, parte delle armi da fuoco su cui percuotendo la pietra dassi fuoco al focone, fucile dell'archibuso, igniarium, briquet. Piatlina, arnese di rame di superficie convessa, sostenuto da alcuni piedi di ferro, sopra di cui, postovi sotto il suoco, si distendono collari, ed altre cose simili, tegghia · · · . . platine. Piatlina, istromento di cui si servono alcuni contadioi per levar la terra che si attacca all'orecchio dell'aratro, bastone da\_nettar l'aratro, ralla . . . . curoir.

Platola, specie di pidocchio unano, che per lo più si ricovera nei peli dell'anguinaja, piattone, piattola, pediculus pubis, pediculus inguinalis, pou du pubis, morpion. Piatola, piatolon, piatolin, piaga, per simil. dicesi d' uomo importuno, spiacevole, molesto, seccatore, tenace, culajo, molestus, morosus, tenax, fâcheux, cho-

quant, importun.

PLATOLIÑ, V. Piatola nel 2. signif.

Piatolisk, piaghè, importunare, annojare, molestare, tædio esse, molestiam afferre, importuner, ennuyer mortellement.

Piatolon, V. Piatola nel 2. signif.

Piatonà, colpo che si dà col piano della spada o d'altre arme, piattonata, *luti gla*dii ictus, coup de plat d'épée, etc.

Piatone, percuotere col piano della spada o di altr'arma, piattonare, gladio, qua planus est, percutere, donner des coupe de

plat d'épée, de sabre, etc.

Pica, arme formata di lungo manico munito in cima d'un ferro piatto tagliente ed acuto; picca, sarissa, hasta, pique. Pica, o piche, uno dei quattro semi delle carte da giuoco; picea . . . pique. Responde piche, fig. dare una negativa scortese, dar cartacce; responde piche, dicesi pure del rispondere o parlare senza relazione alle cose chiamate o dette prima, risponder picche, ad rem non respondere, rentrer des piques noires. Pica, briga, inimicizia, gara, contesa, amarezza, emulazione, picca, simultas, contentio, æmulatio, pique, brouillerie. Pica, strumento villesco che ha un lungo manico di legno l'olen, pich-goliard, pich-pions, nelle La

con ferro largo circa dodeci centimetr po'ricurvo, e grossamente affilato, all'estremità; vanga, bipalium, béche

Picà, colpo di mazza, ligonis ictus, de pioche.

Pick, add. trapuntato, imbottito pictus, infossus, piqué. Basin pica, Y. V. il verbo *Pich*è, e *Pich* add.

Picaduna, repont, sorta di cucito con fitti, che lasciano apparire tra essi una di puntura di bell'aspetto; impuntura .

piqure, arrière-point, piqué.

PICANT, agg. di vino il quale nel pare che punga la lingua e il palato, zante, razzente, mordicante, mordaze piquant, nigre. Picant, dicesi pure di di sapore pungente, piccante, acutus, acer, piquant. Picant, fig. agg. di spiritoso e mordace, piccante, puns mordax, acerbus, amarus, ossensant

PICAPERE, chi lavora le pietre collo pello, scarpellino, lapicida, lapida

tailleur de pierre.

Picandia, nome d'una prov. della Fr usato per anfibologia nella frase man picardia, impiccare, mandar alle fo mandare in Piccardia, in malam c dare, livrer au supplice, condamner pendu, faire pendre.

Picabocus, pich-muradòr, o pich mort, piccolo uccello rampicante de dine dei passeri con becco arcato sc piuma bigia sul dorso e nera sul 1 mista poi in alcune parti di fulvo e di ed abiente principalmente sulle roccie mnri abbandonati; cerzia-murajola, ce muraria, grimpereau de muraille, p muraille, picchion, echelette.

Picks, pich-real, o pich-verd, V. Pica, piceu, vaso di terra cotta per tar liquidi, brocca, orciuolo, hydria, ci broc, piche. Pice, uom timido, dap irresoluto, tentennone, ciondolone, o pastojata, iners, nauci, cunctator, la chipotier, lauternier.

Picerla, V. Pichèta.

Pickū , V. Piœ.

Pica, pich-gai, ed in alcuni luogh sacol, uccello dell'ordine dei passer becco nero, forte, fatto per picchia alberi e farne uscire gli insetti di cui sce, lingua protrattile, piuma ner macchie bianche e rossigne, e piedi e gliie bruni ed atti a raiupicare, piech riegato, pigozzo, picus-major, épeiche.

pich-senerent , V. Pichet. Pich dla mort , pech-murador o murau, V. Picaroche. Pich d'montagna, pich neir, uccello dello stesso genere del pich-gai, ma d'una metà più grosso, e tutto nero, salvo nel vertice del corpo che è rosso, e nei piedi e nel becco picus martius, pic noir. Pich-real, pichperd, o picass, uccello il più comune del genere dei picchii, con becco nerastro, e colla piuma sparsa di rosso, di bruno, e di nero, e di giallastro, ma verde sul dorso, sul petto, e sul ventre; picchio verde, gallinaccio, picus-viridis, pic vert.

Pich, istrumento villesco formato da un manico di legno, con un ferro largo circa un decimetro, grossamente affilato da una parte, e rostrato dall'altra, piccone, ligo, pioche. Pich, altro strumento di ferro con punta grande a guisa di subbia, col quale si rompono i sassi, e fannosi altri lavori nella pietra, piccone, upupa, pic. Pich, membro virile, pascipeco, zugo, picciuolo, mentula, penis, membre viril. Pich, avaro, petecchia, taccagno, avarus, sordidus, avare, taquin, crasseux. Pich, pezzente, piccaro, mendicus, mendiant, gueux, va-nus-pieds. Pich, uomo duro, scortese, villano, tangbero, rudis, manant, malotru, désobligeant.

Pica, add., indispettito, adirato, scorrubbiato, iratus, indignatus, fâché, piqué. Pick, stimolato, punto, picco, tocco, con-

citatus, motus, piqué, aiguillonné.
Picar, uno dei quattro semi delle carte da ginoco, V. Pica. Piche! sorta d'esclamazione, capperi! cappita! papæ! dame!

Picate, sost. stoffa di cotone assai fitta e granita ossia spinata . . . . piqué.

Picut, verb. (pochissimo usato nel suo semo più semplice, per cui si dice piuttosto Pouse o fore V.); pungere, pungere, piquer. Picke, lavorar di trapunto, acu pingere, piquer. Pichè na stofà, na pernis, lardel-are un pezzo di carne, una pernice, exi-libus laridi frustis sarnem vel perdicem figore, configere, larder, piquer la viande, piquer une perdrix. Piche, far varii buchi disegno su drappi, tagliuzzare, foracchian, perforare, incidere, piquer, faire des petits trous par compartimens sur une étofk. Piche, cagionar dolore pungendo, pungere, pungere, piquer. Sto dolor a m'pica, questo reuma mi tormenta, me pungit, me verset hic dolor, cette douleur me pique. Pichè, si dice delle cose, il cui sapore è frizzante, e piccante, talche sembra che pungano la lingua, come vino, salume, cacio e altri chetto ... piquet.

camangiari, frizzare, piccare, pizzicare, stuzzicare, pungere...piquer. Pichè, offender alcuno con parole frizzanti, oltraggiose, mordere, mettere al punto, verborum aculeis pungere aliquem, piquer, offenser Piche o tochè ant el viv, piccar al vivo, aliquem mordere, pungere, asperioribus verbis perstringere, piquer au vif. Pichè, per tabussè, V. Pichè, odiare, perseguitare, odio habere, persequi aliquem, hair, molester, poursuivre quelqu'un. Pichè, scarpellare le pietre, lapides scabro cædere, piquer les pierres. Pichèsse, offendersi, sdegnarsi, recarsi a male una cosa, irasci, ad contumeliam accipere, se piquer. Pichèsse, infervorirsi in un qualche affare, riscaldarsi in farlo, o trattarlo, effervescere in aliqua re, faire son possible pour réussir dans quelque entre-prise. Pichèsse d'onèr, d'ripuassion, piecarsi di riputazione, gareggiare, excitari, incendi sama, honore, existimatione, se piquer d'honneur. Pichèsse l'un l'aut, pungersi, garcggiare, far vedere che uno è da più dell'altro, piccarsi, entrare in gara, se pungere, repungere, se piquer, faire à l'envi l'un de l'autre. Pichèsse ant'el gieugh, ostinarsi nel giuocare perdendo, contrastare contro la cattiva sorte, pertinacem esse in luclo, alea etiam adversa ludere, se piquer au jeu, s'opiniâtrer à jouer malgré la perte.

Picatr, bastone piccolo, che si ficca in terra per tener ferma una tenda, un padiglione; palicciuolo, piuolo, cuneus, clavus ligneus, piquet. Pichèt, dicesi pure uno strumento di legno fatto a guisa di martello, che serve per far uscire dai ricci le castagne . . . Pichèt, pezzo di legno appuntato, che si figge per segno nella terra, e che serve ai giardinieri ed altri per far a retta linea i loro lavori, attaccandovi spago · · · Pichèt, giuoco di carte che si giuoca tra due persone con trentadue carte solamente, picchetto . . . . piquet, Giughè a pichèt, fig. odiarsi scambievolmente, mutuo se odio persequi, se piquer l'un l'autre. Pichèt, piangin, pions, pich-bleu ecc., uccelletto rampicante dell'ordine dei passeri, di color cenericcio-azzurrino superiormente, volgente all'arancio sul petto, ed al bruno sulle ali, e che si pasce di nocciuoli che fora col becco, e di cui fa provvisioni; peciotto comune, sitta nostrana, rompinoci, sitta-europæa, sittelle, torchepot, casse-noix, tapebois, pic cendré. Pichet, ter. milit. numero di soldati che serve di rinforzo, occorrendo, a quelli che sono postati di guardia, pic-

Picheta, o pichèta, picerla, posca, aqueta, vino formato con acqua posta sulla vinaccia fermentante, trattone già il primo vino, acquerello, vinello, mezzo-vino, lora, vinum fecatum, piquette, chasse-cousin, piscantine.

Рісвятів, t. di caccia, uomo a cavallo, incaricato di seguire una muta di cani, e farli cacciar bene, bracchiere a cavallo, venator equitans, piqueur. Picheur d'assièta, gola da struss, dicesi per ischerzo o per disprezzo d'un gran mangiatore e massime di chi procura di mangiare a spese altrui; gola disabitata, gozzo panajo, mangione, scroccone, parassito, cavalier del dente, helluo, gurges, dolium inexplebile, pileur, qui pile bien, piqueur d'assiettes. Ріснік, V. Pito.

Picinguero, aut com un söld d'toma, uomo di bassissima statura, nano, cazzatello, pumilo, courtaud, nain, bout d'homme, bamboche.

Piciocò, giuoco de'ragazzi che si fa cogli spilli tentando d'indovinare da qual parte sia la punta o la capocchia (picio, cu) dello spillo nascosto nella mano . . . . acuum ludus, tête contre pointe: ovvero si sa tal giuoco alternativamente spingendo uno spillo contro un altro su d'un piano liscio, finchè l'uno cavalchi e l'altro guadagni; te-te, togli-togli, acicularum ludus . . . . . Indi si dice gieugh o guadagn del piciocù, un giuoco, una fatica senza profitto o con profitto meschino, od una cosa fatta con sordido risparmio, giuoco di nulla, lesina, ludus avarus, sordes, jeu du taquin, lésine, épargne sordide. Piciocu, avaro, sordido, vile, pillacchera, cacastecchi, sordidus, taquin, pince-maille. Fè 'l piciocù, far sordidezze, dare in piattole, sordidum se gerere, faire des vilenies.

Piciölla, v. pleb. manico d'un pignattino, d'un pentolino, mansbrium, caputa, manche. Piciölla, v. pleb. pañ d' melia, pane di saggina, panis e tritico indico confectus, pain de blé de Turquie.

Picion, V. Colonbot.

Picionoss, pet-ross, uccelletto cantatore, specie d'usignuolo, che ha la piuma di color bigio col sottogola e col petto di colore rosso ranciato, becco nerastro e piedi bruni, e sta . . . . pettirosso , erithacus , motacillarubecula; rouge-gorge.

Picirizo, dicesi per vezzo a fanciullino, piccino, ragazzino, puerulus, infans, petit

enfant, petit-garçon, marmot.

Pro, l'ordine de'minuti occhi o cerchet-

ti di filo che adorna l'orlo esteriore dei merletti, smerlatura addentata, smerlo . . . picot, couronne.

Picor, o pcòl, gambo delle frutta e delle foglie, peduncolo, picciuolo, pedicciuolo. pediculus, queue, pédicule, pédoncule.

Picon, accr. di pich, grosso arnese di ferro per picchiare e rompere sassi, o mura piccone, upupa, pic.

Picone, battere, picchiare, lavorare col

PICOQUANA, V. Epicoquana.

Picorà, part. di picotè, V. Picotà, vairold, che ha la pelle guasta dai margini del vajuolo, butterato, butteroso, pustularum cicatricibus scatens, picoté, marqué,

gâté de petite verole, grêlé.
Picore, si dice degli uccelli, che beccase i frutti, bezzicare, rostro carpere, appetere, picoter, becqueter, donner des coups de bec. Picotè na rapa d'ua, spiccare da un grap-polo d'uva gli acini che ci sembrano migliori e mangiarli; spicciolare, piluccare, seligere, divellere a racemis uvæ grana dulciors, éplucher. Picotèsse, battersi a colpi di becco, come fanno i galli, e le galline, bezzicarsi, se rostro ferire, contendere rostro, se battre à coups de bec comme font les coqs, se becqueter. Picotèsse, semplicemente darai delle beccate come fanno tra loro i piccioni, rostro blandiri, se becqueter, se caresser avec le bec comme font le pigeons. Picotesse, figur. garrire, perseguitarsi, bezzicarsi, bisticciarsi, inter se contendere, garrire, & picoter, se quereller, contester.

Picotura, segno, o margine, che liscie il vajuolo, buttero, variolarum cicatrix, creux, marque de la petite vérole.

Pir, v. att. ridurre in sua podestà, o con violenza, o senza, e dicesi pure delle situezioni del corpo, dell'espressione del volto delle cose morali, delle sbitudini e simi che acquistano; pigliare, prendere, dar da piglio, afferrare, capere, sumere, assumere prehendere, carpere, arripere, prendre

Piè, rubare, pigliare, portar via, rapine, surripere, furari, dérober, emporter...

Piè, parlando di caccia e di pesca , las preda, pigliare, captare, prædam facers prendre.

Piè, torre, pigliare, espugnare una fertezza, una città, *potiri arce, capere urbem* arcem, urbem expugnare, prendre une for teresse, se rendre maître d'une place place les armes.

Piè, arrestare, far prigione, compre-

Lendere, apprehendere, arrêter, prendre quelqu'un dans le dessein de le conduire en Prison.

Piè, piè un a core, raggiungere, sopraggiungere, acchiappare, cogliere, assequi,

rattraper, atteindre, rejoindre.

Piè, farsi dare, cavare, torre, capere,

sumere, deducere, tirer, prendre.

Piè, per esigere, far pagare; vaire piève per la vitura? quanto fate voi pagare per la vettura? quanti vehis? combien prenez

vous pour la voiture?

Piè, parlandosi specialmente degli infermi wale mangiare, od ingojare cibi o rimedii; Pigliare, capere, sumere, sorbere, potare, manger, prendre, avaler quelque chose. A P è stà doi di senssa podei piè nen, stette due giorni senza poter gustar nulla, biduum " zakil cibi, et potus degustare potuit, pendant den jours il ne put rien avaler.

Piè, accettare, ricevere, pigliare, acci-

Pie, ricevere contro voglia, come tratandosi di percosse, pigliare, toccare, sof-Erire, kabere, ferre, pati, soussirir, rece-Dir, prendre. Piè un caval, un lavativ, fig. fare una grave perdita di denaro, ma-Fram jacturam facere, faire une grande

Piè, t. di giuoco, vincere, guadagnare, Vincere, vaincre, gagner. Piè la cassa, Perlandosi del giuoco della palla, del pal-Icane: prender la caccia, ad metam pertin-Sea, prendre la chasse. Piè, nel giuoco delle Pastrelle, delle boccie, accostarsi colla nostra pallottola più vicino delle altre al grillo, ad scopum lusorium propius pertingere, être Plus près au but.

Pie, pièsse, spesare, prendere in marito Od in moglie; pigliar moglie, nubere, épouer, prendre pour femme, pour mari, se

TORRIGE AVEC, mids the . Julius

Piè, sorprendere, cogliere all'improvviso, inspinantem occupare 3 deprehendere, de impreviso adesse, un surprendre, prendre au dépourvu, arriver inopinément près de quel-Mani Gusiva mi s'im lassava piè con le braje sui garêt y guai a me se io non stava Welta! guni se ero.colto sprovveduto! quan-14 the insparatum impendeleunt mala, il m'en cht pris mal si je ne m'étais trouvé prêt.

Ast, sacquistare una qualità buona o cat-tiva, chè prima non savea, contrarre, prendesp, contraliere, acquérir, prendre. Piè djort, acquistare un sapor forte, acre, disgustoso, infortire, inforzare, acescere, devenir fort, prendre une sayeur forte, s'aigrir. Piè odòr d'mosa, prendere odor di mussa, intanfare, situm contrahere, situm redolere, prendre un goût de chanci , de moisi. *Piè* d'ponta, d'rapòr, d'brusch, V. Ponta.

Piè, ottenere, conseguire, vincere un premio, assequi, consequi, obtenir, em-porter, gagner, Piè l'ancioa, aver l'ultimo premio, ottenere l'infima parte d'una cosa . . .

Piè, ovvero piè a fit, come piè na vitura, piè la posta, procurarsi l'uso d'una cosa, il servizio d'una vettura, e simili pagandone una mercede, noleggiare, pigliare a nolo, torre a fitto, conducere, louer, prendre à louage, noliser, affrêter. V. Fité.

Piè, concepire, capire, intendere, cogliere, comprendere, assequi intellectu, percipere, capere, mente complecti, prendre, entendre,

comprendre, concevoir.

Piè, imparare, apprendere, discere, per-

cipere, apprendre.

Piè, interpretare, accipere, prêter ou donner un sens, interpréter. I pie mal lo ch'i dio, voi interpretate male, voi prendete in mal senso le mie parole, verba mea perverse interpretaris, accipis in contumeliam quod tibi dico, vous prenez mal mes paroles.

Pie, per giudicare, stimare, credere, guardare, comprendere, putare, existimare, habere, prendre, juger, estimer. A m'pio per un lord, mi credono, mi stimano un pazzarello, me stolidum putant, on me croit

un etourdi.

Piè, trattare, maneggiare, pigliare una cosa, una persona, aggredi, se gerere cum " aliquo, prendre, traiter, manier. A l'è così bisbetich ch'i seu nen com pièlo, è di natura così fantastico, che non so come pigliarlo, tanı morosa est indole, ut quomodo aggrediar illum, non habeo, il est si fantasque, que je ne sais comment m'y prendre avec lui.

Piè, eleggere, pigliare, eligere, prendre,

Piè, adottare un partito, prendere una risoluzione, appigliarsi, capere, sumere, prendre, s'attacher, suivre. Piè na conclusion, piè d'conslusion, esporre in giudizio la precisa domanda dopo averla fatta precedere dalla narrazione dei fatti e dei ragionamenti; conchiudere, actionem ponere, singulas petitiones proferre, prendre des conclusions.

Piè, a la pialo per darè, assalire, assaltare, aggredi, attaquer. Pijlo pijlo, modi di eccitare un cane ad assalire un animale od un uomo, sì fuggente che di piè fermo; piglialo piglialo . . . chou-pille.

Piè, ingannare, gabbare, truffare, pi-

gliare, capere, decipere, fraudare, attraper, prendre pour dupe, tromper, duper. Restè pià, rimaner un zugo, decipi, irrideri, illudi, rester avec un pied de nez.

Piè, incaricarsi d'un affare, d'una carica, prendere, addossarsi, suscipere, eapessere,

prendre.

Piè, parlandosi di strade, di luoghi, prendere, seguire, tenersi, avviarsi per, flectere, inire, sequi, prendre, choisir, suivre. Pia la drita, tienti alla destra, ito ad dexteram, tenez-vous sur la droite.

Piè, parlandosi delle piante vale appigliarsi: Costa pianta a la pià, sottintendendo radis, far radice, prendere, radicare, avventare, radices agere, radicare, prendre

racine, prendre, s'enraciner.

Piè, o incontrè, amendue in senso neutro, incontrare il genio degli altri, riuscire, incontrare, gradire, placere, in claritatem

venire, prendre, plaire, réussir.

Piè a böta un travdi, obbligarsi di far una cosa per un certo prezzo a suo rischio o guadagno, pigliare in cottimo, opus uno pretio conducere, prendre à forfait, prendre à ses risques périls et fortune, à perte ou à gain. Piè a böta, comprare una massa di cose che si vendono per lo più a misura, dato un prezzo totale senza misurarle; comprare a prezzo fermo, a pattastuceo, pigliare in sommo, uno pretio emere, acheter le tas, prendre à ses risques.

Piè a chéur na cösa, impegnarsi con premura per la riuscita d'un affare, pigliare a petto, omni studio ad rem incumbere, cordi habere, cordi ferre, prendre à cœur.

Piè a credit, a croch, a gheuba, torre a credenza, pigliar sulla fede con obbligo di pagare a tempo, emere cæca die, accipere

solutione dilata, acheter à credit.

Piè a fè na cösa, incaricarsi di fare una cosa per conto altrui, prendere un lavoro, intraprendere una cosa, pigliar a fare, suam operam de aliqua re locare, opus aggredi, suscipere, se mettre à faire une chose, prendre un ouvrage. Piè a fè na cösa, come piè a perseguitè, piè a vorrei biñ, ec. incominciare a, prendere a, darsi a, adgredi, incipere, prendre à, commencer à. Piè a fè uñ, burlar uno senza misura, sbertare, beffare, palleggiare, far alla palla, ludos aliquem facere, peloter, bafouer, mystifier.

Piè a interesse, torre una somma in prestito a condizione di pagarne le usure, prendere denari ad interesse, prendere a usura, pecuniam sumere fænore, prendre à intérêts.

Piè à la volà, o al vol, ripercuoter la

palla prima che cada in terra e balzi, fig. servirsi opportunamente e prontament d'un mezzo che si presenta per riuscire i un affare, pigliar la palla al balzo, coglis di primo balzo, rimetter di posta, prime exilientem repellere, occasionem arripere prendre la balle au bond, prendre sa bisque saisir l'occasion.

Piè a le boñe, trattar alcuno benigma mente, portarsi seco amorevolmente, andi colle buone, bene habere, tractare, acci pere, traiter bien, en user bien avec que

qu'un.

Piè d le mnasse, trattar alcuno aspramente, portarsi seco villanamente, acerbia durius, inclementius aliquem habere, mui tractare, accipere, traiter mal, en user ma avec quelqu'un.

Piè a le streite, V. Streita.

Piè al mot, accettar di botto, a dirittati un'offerta senza lasciar tempo di ritrattarla alicujus conditione uti, prendre une persona

au mot, accepter ses offres.

Piè an bona part, piela ben, aver pe bene ciò che ci è detto o fatto, prender i buona parte, pigliar in bene, æqui boniqu facere, prendre en bonne part, être con tent, recevoir bien ce qu'on nous fait, l trouver bien. Piè an mala part, piela ma piè a mal, interpretar sinistramente, riceve con indignazione, esser permaloso, prender in mala parte, male interpretari, ægre ferre succensere, prendre en mauvaise part, pren dre mal, ou de travers, être mécontent recevoir mal ce qu'on nous dit, ce qu'es nous fait, le trouver mal. Pièla com i vell a m'na fa neñ, prendetela come volete poco mi cale, quam in partem accipia minus laboro, prenez-le comme il vous plaire je m'en soucie fort peu.

Piè añ cul, quasi lo stesso che piè a ira, ma dicesi soltanto delle persone,

Piè an ira.

Piè animo, se coragi, se del cheur, di venir ardito, coraggioso, sarsi animo, piglia animo, animos sumere, audentiorem sere convalescere, prendre courage, se sais courage.

Piè an ira, piè sui corn, o an pice, prendere in urto, concepire antipatia, presider avversione contro d'uno, pigliare in a stidio una cosa, alienum fieri, odio habere aversari, abhorrere ab aliqua re, prende en grippe, se prendre de grippe, prende en aversion.

Piè an parole, attaccarsi ad una parol stravolgendo il senso e l'intenzione di ci Pha proferta, o abusando indiscretamente dell'altrui sincero e confidente discorso, pidiare in parole, verba aucupari, capere in ermone, prendre au mot, prendre quelqu' un au pied levé.

Piè ant' i firà, coglier nella rete, irretire, attraper dans les filets, dans l'embûche. Piè ant i firà, fig. ingannare, V. sopra Piè in

questo senso.

*Piè a risigh, e pericol*; prendere una cosa a proprio rischio, e pericolo, aliquid conducte sumptui suo, entreprendre une chose au risque d'y échouer, s'en charger sans gamatie, et au hasard même d'y perdre.

Piè a so servissi, prendere a suo servigio, Prenolare, conducere servum, arrêter un

Cuisinier, un laquais.

Pie ben soe mesure, regolarsi con rispar-Essio nel tagliare un panno, accio sia ba-Stante all'uopo; e fig. procacciare tutti i rememi per riuscire in un affare, prender le Stude misure, prender bene le sue misure, recte adhibere, pro re et tempore Consilium capere, ménager une étoffe, se 111 énger pour réussir, prendre ses mesures.

Piè busiard, piè an busia, scoprire l'al-Erai memogna, smentire, mendacium ape-

rise, démentir.

Piè color, divenir colorito, prender co-Fore, incolorarsi, colorari, colorem acci-Pere, se colorer, prendre couleur, V. Piè Z color.

Piè con le mole, piè an mes a l'uss, licenziare alcuno di mala grazia, jubere ali-Them abire, excedere, casser aux gages. Da Piè con le mole, da piè an mes al uss, dicesi di persona scaltra e nociva cui non bisogna incautamente sidarsi, eui dissidendum csi, dont il faut se défier.

Piè d'aria, piè l'aria, piè 'l fresch, star in luogo aperto ed arioso per ricrearsi, prendere il fresco, auram capture, prendre l'air.

Piè d' brën a valè, sig. incaricarsi d'una briga, o impegnarsi in un affare, da cui mon se ne possa cavar profitto, duram suscipere provinciam, porter de l'eau à la rivière.

fie d' mat, piè d'freid, piè 'l mat, piè frev, cogliere, pigliar del male, cogliere il male, pigliar la febbre, il freddo, ammalani, infreddarsi, morbum, frigus contrabere, febrim nancisci, prendre quelque mal, tomber dans quelque maladie, prendre l'air, k froid, gaguer la sièvre, attraper un rhume. Piè d'mes , V. Mes.

Piè d'mesure, usar precauzione, proceder thamente, usar con prudenza, con caua, caute, prudenter se gerere, se ména-l bisogno, aver l'imbeccata, præcomponi,

ger, prendre garde à ne rien faire dont quelqu'un puisse se choquer, se rebuter.

Piè d'mira, aver fisso l'occhio e l'attenzione a cosa particolare, pigliar di mira, e trattandosi di persona, s'intende per lo più in mala parte, cioè per nuocere, perseguitare, oculos defigere, conjicere, animum intendere in aliquam rem, vexare, exagitare aliquem, se buter, viser, poursuivre. prendre à persécuter, vexer, molester, tourmenter. Piè doi colomb con una fava, far un viaggio e due servigii, dar a due tavole ad un tratto, con un viaggio far due negozii, pigliar due rigogoli ad un fico, colla stessa operazione condurre a buon fine due negozii, duos parietes de eadem fidelia dealbare, faire d'une pierre deux coups.

Piè feu, piè 'l feu, appiccarsi il fuoco a checchessia, prender fuoco, abbruciare, ignem concipere, prendre seu, le seu a pris à une maison, à un magasin. Piè feu solament sul fogon, se crist, dicesi d'un arma da fuoco, quando solo il polverino prende fuoco, far fuoco di focone e non di canna; non levare ... prendre un rat, faire faux-feu. Piè fēū, fig. montar in collera, accendersi d'ira. infiammarsi per lo sdegno, pigliar fuoco, adirarsi, ira exardescere, prendre feu, s'échauster, se mettre en colère. Piè seu, fig. parlando delle cose venali, vendersi rapidamente, ed affatto, avere grande spaccio, omnino vendi, facilius distrahi, avoir un grand débit, un grand cours.

Piè fià, piè 'l fià, respirare senz'affanno dopo aver corso, od aver altrimenti perduta la lena, prender fiato, recipere anhelitum, respirare, prendre haleine, respirer.

Piè i so comod, cercar tutti gli agi, crogiolarsi, pigliar il crogiolo, suis commodis studere, se délicater, se dorloter, prendre

ses aises, se dodiner.

Piè la bala al bot, far una cosa nel momento appunto in cui si può fare, prendere, aspettare la palla al balzo, occasionem arripere, prendre la balle au bond, prendre sa bisque. Piè per rie, per burla, pigliarsela, mettersela in baja, non offendersi, non tenersi offeso di alcuna cosa, æqui boni facere, prendre en riant quelque chose, ne se point fâcher, prendre en jeu. Pièla per ric, farsi besse, schernire, aspernari, illudere, tourner en raillerie.

Pie la becà, metaf. tratta dagli augelletti, che non possono ancor beccare da sè, e vengono imbeccati; venire istrutto delle cose esser diretto nelle operazioni a misura del adornari, suggestionibus adisci, être embou- | rapido corso, prender l'abbrivo, conciu ché, être instruit de ce qu'on a à dire, on lui a fait le bec, la leçon.

Piè la cavaliña, piè, o lovè la mosca,

V. Cavaliña, Mosca.

Pièla da bon sul serio, prendere una cosa sul serio, in serium convertere, prendre sérieusement quelque chose, l'entendre comme si elle avait été dite sérieusement.

Piè la frèv, cominciar la febbre, venire accesso di febbre; a m'pla la frèv, mi piglia la febbre, viene l'accesso della febbre, febris me init, febri correptus sum, il me prend la sièvre, je suis attaqué, ou pris de la sièvre.

Piè la laurea, esser addottorato, ricever il grado di dottore, doctrinæ insignibus ornari, in doctorum numerum adscribi, prendre le honnet de docteur, passer docteur.

Piè la man, dicesi delle bestie condotte a briglia, quando non si lasciano più reg-gere dal freno; e fig. d'una persona che non si lascia più governare dal suo superiore; vincere il freno, frenum mordere, prendre le mors aux dents,

Piè la mesura d'un vestì, d'un corpèt ec., prendere le misure per fare un abito aggiustato alla persona, modulos corporis sumere, prendre la mesure d'un habit, prendre la mesure d'un homme pour lui faire un habit.

Piè l'andi, 'l slans, pièsse d'andi, ec. farsi indietro per saltar meglio, prender la rincorsa, lo slancio . . . prendre son élan pour s'élancer, prendre son escousse.

Piè la parola, dire il proprio parere in un'assemblea dopo che altri si è taciuto, pigliar la parola . . . . prendre la parole commencer à parler après un autre. Piè la paröla d'añ boca, leve o gave la paröla d'an boca, si dice quando alcuno avea in animo una cosa, e poco meno che aperta la bocca per dirla, ed un altro la dice prima di lui; furar le mosse, romper l'uovo in bocca, rompere la parola in bocca, verba præoccupare, cripere e manu manubrium, prévenir ce qu'un autre allait dire, dévancer, prendre les devants, se saisir des avenues.

Piè l'apontament, assegnare, o sissare il giorno e l'ora per trovarsi insieme ad un atto, condicere alicui, vel cum aliquo diem, prendre jour et heure, prendre assignation.

Piè la porta, piè l'uss, partirsene, andarsene, fuggire, scappar via, prendere la via de'campi, prosilire, evadere, abire, fugere, in fugam se convertere, sudducere se, s'en aller, s'enfuir, s'évader, s'envoler, tourner le dos.

Piè la sbrueta, slanciarsi subitamente a s'assermir.

cursu ferri, s'élancer.

Piè la strà, partirsi, avviarsi, incama narsi, pigliar la via, viam ingredi, s'acl miner, so mettre en chemin. Piè la strà curta, fig. seguire il più agevole e comuna tritam ingredi viam, aller par le plus con chemin.

Piè 'l colòr, dicesi di panno, od altra co che riceva bene il colore che gli ai "da non lo abbandoni; colorirsi, incoloran divenir colorito, colorem excipere, prenc la couleur, se colorer. Fè piè 'l colòr, dic di pane, arrosto, e simili, il farli cuoci a dovere, con quel grado di calore, c loro dia un piacevole colore, dar a forza fuoco quella crosta che tende al rosso, ro lare, amburere, rissoler, donner coulen faire prendre couleur à une viande.

Piè'l cul con doe mañ, modo b. and via, partire, discedere, migrare, proficia

s'en aller.

Piè 'l dessù, prender superiorità, pre der l'ascendente sopra una persona, pigli campo addosso ad uno, prender rigoglio, maggioranza, dominari, præstare, præstere, priores, o primas partes sibi arn gare, prendre le ton sur quelqu'un, pre dre le dessus, obtenir l'ascendant.

Piè 'l doi da cope, piè le avertole,1 *'l plöt* , modi usati in ischerzo , partin fuggirsene, pigliar puleggio, pigliare il pe dio, mettersi la via tra piedi, abire, er dere, s'enfuir, décamper, prendre la pour d'escampette, prendre la clef des champ

prendre les jambes sur le cou.

Piè le mesure, le distansse, ec., misu re, notar le misure, notare le distanze, e mensuram, spatia, angulos, numeros ada ture, signare, prendre les mesures, mes rer, prendre les distances, les angles, et

Piè le grive, le pernis; i frangoi, dia per ischerzo di chi soffre freddo, tratta unetafora dai cacciatori, i quali per prend questi uccelli colle reti, fa d'uopo che su frano freddo, frigere, frigore laborare, w frigoris perferre, frigus contrahere, endu le froid, croquer le marmot.

Piè le soc, piè 'l fait so, essere aspr mente sgridato, o battuto, toccar le su toccare rampogne, o busse, conviciis affit objurgari, plagis affici, verberari, être rep aigrement, recevoir une réprimande, u mercuriale, une saccade, recevoir des con

Piè leu., assodarsi, consolidarsi, solid fieri , firmum fieri , solidari , solidesce



Piè 'l fat so, V. Piè le soe.

Piè l'ocasion, piè 'l so tenp, piè 'l so bel, spete la bala al bot, cogliere il momento o le condizioni favorevoli per agire, prendere l'occasione, prender il suo tempo, better la palla in mano, tempus, occasionem, erripere, ménager l'occasion, prendre le moment favorable.

Piè 'l pan per so verss, piè le cose per so drit, far una cosa coi debiti modi, nella forma, che più conviene, pigliare il panno pel verso, pigliare il verso, optima reputare via, negotio insistere sapienter, prendre le boa biais, se bien prendre à une chose, la faire adroitement, s'y prendre comme il faut.

Piè 'l pass, aver la precedenza, precedere, preire, primum locum obtinere, avoir la préséance. Piè 'l pass, o'l pass dnanss, preoccupare il luogo altrui, torre la volta, funre le mosse, guastare i disegni altrui, antevertere, occasionem præripere, eripere e manu manubrium, prévenir, gagner quelqu'un de la main, couper l'herbe sous les pieds. Piè un pass anans, V. Pass.

Piè 'l seugn, cominciar il sonno, addormentarsi, somnum inire, s'endorinir. La seign a m'pla, il sonno mi piglia, me corripit somnus, je suis pris de sommeil. Piè l'uss, V. Più la porta.

Piè mal, dicesi del sorprendere che fa m'infermità, cadere ammalato, infirmitate corripi, infirmari, tomber malade, prendre ml à quelqu'un. Piè mal, dicesi più spesso **undo il male improvviso fa ca**dere fuori esensi, prendere uno svenimento, sveniro, tamortire, venir meno, animo linqui, animo defici, tomber en défaillance, s'évanouir.

Piè na piota, fr. usata solo per ischerzo, firm mezzo briaco, diventar allegro, esser billo, ciuschero, paullulum ebrium, se-miebrium, ebriolum esse, être en pointe de ria, être un peu gai de vin, être entre deux

vins, se griser.

Piè n'equivoco, un sbalio, un qui pro na cosa per un'autra, piè san Pero per n'alman, piè un per un autr, prender arore, fare un qui pro quo, pigliar un granchio, ingannarsi, sbagliarla, non conoser gli uomini dagli orciuoli, prendere in cambio, allucinari, errari, falli, errare in homine", se meprendre, se tromper, faire a qui pro quo, faire une bevue, prendre te change, prendre Paris pour Corbeil.

Piè onbra, piè sospèt, insospettirsi, ombitire, pigliar pelo, pigliar ombra, in suspicionem venire, prendre ombrage.

Piè parti, arrolarsi, farsi soldato, no- dietro a parole dispiacevoli profferite da ambe Tom. II.

men suum militiæ dare, prendre parti, s'enrôler dans les troupes, endosser le harnois, embrasser la profession des armes.

Piè passienssa, con passienssa, torre in pace, sopportare, sofferire, portar pazientemente, patienter ferre, sustinere, perpeti, soustrir, endurer, supporter, tolérer.

Piè pe, pigliar piede, pigliar forza, prendera ardire, invalescere, animos sumere, confirmari, se fortifier, prendre force, s'établir de plus en plus, oser davantage.

Piè per el col, avventarsi addosso ad uno, prenderlo per la gola, in aliquem manus injicere, in collum involare, collum obstrin-

gere, prendre quelqu'un au collet.

Piè per sò debol, ottenere qualche cosa da uno secondandolo o lusingandolo ne'suoi desiderii, prendere pel suo debole, per la sua passione, pel suo difetto, suo hamo, vel esca quemque captare, preudre quelqu'un par son foible.

Piè per i cavei, piè per le riste, acciuffare, pigliar nel ciuffo, per i capelli, invadere capillos, in capillum involare, prendre par le toupet, prendre aux cheveux. Pièsse per i cavei, pièsse per i brin, per la pruca, rabbuffarsi, accapigliarsi, acciutfarsi, fare a capelli, in capillos invadere, se prendre

aux cheveux, se harper, se prendre au crin. Piesla, agire in un modo o in un altro, prendersela, viam inire, s'y prendre. Piesla, aver a male, ricevere checchessia con indignazione, ægre ferre, indignari, succensere, s'offenser. S'a veul piesla ch'a sla pia, non mi do pensiero ch'ei l'abbia per male, chi l'ha per mal si sciuga, patienter feram si exinde irascatur, s'offense qui voudra. Piesta con un, attaccar briga, garrire, contrastare, disputare, prendersela, congredi, certare, s'en prendre quelqu'un, lui chercher noisc. Piesla con un, o contra un, incolpare, imputere altrui un'offesa, dolersi, lagnarsi di alcuno come cagione d'un male che è ayvenuto, prendersela contr'uno, offensum alicui adscribere, aliquem culpare, accusare, reposcere rationem ab aliquo, s'en prendre à quelqu'un, lui donner le tort d'un grief, mouvoir une querelle contre lui. Piesla per un, impegnarsi caldamente a pro d'alcuno, esser a suo favore, proteggerlo, prenderne la difesa, pigliarla per uno, alicui adesse, favere, alicujus tutelam suscipere, suo præsidio tegere, prendre quelqu'un sous sa protection, le défendre, le protéger, prendre le parti de quelqu'un, se mettre de son côté.

Pièsse a parôle, cominciare un alterro

le parti; altercar di parole, verbis se mutuo lucessere, se prendre de paroles.

Piesse guarda, prender guardia, pigliarsi pensiero di alcuna cosa affinche non accada, aver cura, usar cautela, star attento, badare a sè, por mente, aver l'occhio, riflettere, star in cervello, star coll'occhio alla penna per non esser ingannato, sibi cavere, prospicere alicui rei, curam habere, preudre soin, prendre garde, se tenir sur ses gardes. Pijte guarda, sta atent, bada, hoc age, age quod agis, prends garde.

Piesse la libertà, prendersi la libertà, osare, aver ardire, audere, se licencier.

Piesse peña, pigliarsi pena d'alcuna cosa, pigliarne pensiere, darsene fastidio, averne cura, temere, valde laborare, sollicitum esse, angi, se mettre en peine, avoir soin, craindre. Piesse poca pena dle ciance del mond, poco curarsi delle ciance degli uomini, parum abhorrere famam, se mettre peu en peine du qu'en dira-t-on.

Piè sul fait, sul maron, sul lobiot, sorprendere uno mentre appunto fa ciò ch'ei vorrebbe tener celato, cogliere sul fatto, in flagranti, coglier all'improvviso, in maleficio deprehendere, in manifesto scelere deprehendere, surprendre, prendre sur le fait, prendre en flagrant délit.

Piela su noi, esser mallevadore di un fatto, assumerne tutto il carico se altri non l'eseguisce, rispondere, mallevare, pigliar sopra di sè, spoulere, in se recipere, prendre sur soi, en répondre.

Piè un per un autr, piè un qui pro quo,

V. Piè n'equivoco.

Piega, raddoppiamento di panni, carta, o simili in loro stessi, piega, piegatura, plica, ruga, sinus , flexus , pli , repli. Piega, il segno che rimane impresso nella cosa piegata; piega, riga, ruga, pli. Cutiva piega, piega che sconcia il pauno, il vestito; accrespatura, grinza, ruga, ribaudure. Piega, la parte ripiegata delle falde del vestito, plicatura, pli. Piega per Basta, V. Pieghe dna camisa, di manighin, minute pieghe eseguite in bel modo sugli abiti, sulle stoffe per ornamento, crespe, pieghe, increspatura, rugæ, plis, fronçure, froncis. Fè le pieghe, increspare, in rugas cogere, froncer. Picga del gomo, del genòi, la piega del gomito, del ginocchio, snodatura, ancon, suffraginum Jexus, le pli du coude, du jarret. Piè na boña, o na cativa piega, fig. avvezzarsi al bene od al male, prendere un abito buono, o cattivo, pigliare buona o

cti, prendre un bou, ou mauvais pli, se former aux habitudes du bien, ou du mal. Piè na boña o cativa piega , dicesi degli umani eventi, d'una infermità e simili che sembrano inclinare a buono o mal fine: incamminarsi bene o male, in melius ve in pejus flectere, tourner bien, tourner mal prendre une allure favorable ou defavorable

Piece, V. Plich.

Plegar, v. att. disporre un corpo in line o superficie non retta, curvare, torcere piegare, flectere, curvare, torquere, plier courber, fléchir. Pieghè, dobiè, parlandos di panni, tele, carta, o simili, porle più doppii in certo ordinato modo, piegare complicare, plier. Pieglie, in senso n. 1 nat. che fig. cedere, acconsentire, arrendersi piegare, inclinare, flecti, cedere, incurvari se courber, plier, se plier, se prêter, céder se soumettre, condescendre. Pieghè, dices d'asse, o legui non molto grossi, che al quanto si piegano, o volgono senza spez zarsi, imbarcare, arrendersi, inflecti, plies se prêter, s'envoiler, déverser. Pieghè, di cesi degli alberi, che per esser troppo cari chi di frutti, si piegano, si curvano, bac curum ubertate ingravescere, plier sous l poids des fruits. Pieghè, sig. parlandosi c soldati, non resistere, riuculare, pedem re ferre, inclinari, plier, reculer.

Piecuera, piccolo utensile d'osso, o d'altr materia dura a foggia di coltello tagliente d due parti, che serve per piegare e tagliar la carta, stecca, assula, plioir. Piegheta dim. di piega, piccola piega, pieghetta piegolina, exiguus sinus, petit pli.

Piecon, term. de' sarti, piega grande di occorre farsi in alcuni abiti per dar lor maggiore ampiezza; piegone . . . . gros pl pont de culotte.

PIEMONTEIS, sost. ed add. del Piemonte piemontese, pedemontanus, subalpinus, pié montais. An bon piemonteis, in buon lin guaggio piemontese, cioè liberamente, fran camente, fuori de'denti, arditamente, sem barbazzale, aperte, dilucide, libere, en bo piemontais, franchement, sans macher, m et clair.

Pien, sost. la sostanza che occupa un spazio vuoto circoscritto; pieno, mezzo, il terno, interius, medium, le cœur, le m lieu. Piè d'pien, si dice quando un col; ferisce dirittamente nella parte più resistent e colla parte più forte dell' arme, corre pieno, ex toto, plenissime, percellere, totum sauciare, porter à plein. Pien fars mala piega, in virtutem, vel in vitium sle- dura, dicesi da cuochi una mescolanza

carni, erbe, ova, ed altri ingredienti minutamente tritati, e conditi, che si caccia in
corpo dei velatili, o d'altro carname, o
d'un involto qualunque; ripieno, farcimen,
fartum, farce. Pien, importunità, noja,
fastidio, molestia, seccaggine, fracidume,
tedio, stucchevolezza, tædium, molestia,
satietas, ennui, importunité, dégoût. Pien,
t. del giuoco di tavola reale, o trich-trach,

il pieno . . . jan.
Pren, add. pieno, ripicno, plenus, plein, rempli. Pien, sazio, pieno, satur, cibo plenus, plein, ressasié. Pien com'un oiro, impinzato, pieno lo stefano, supra modum expletus, empiffré. Avèi 'l jeuro pien, la panssa pieña, aver mangiato, e bevuto abbondantemente, aver pieno lo stefano, cibo et potu corpus refertum habere, ventrem distendere, avoir rempli son pourpoint, avoir mangé et bu tout son soul. Pien dbrosse, bitorzoluto, tuberosus, plein d'ensures, de bosses. Pien d'terte, coperto di schizzi, di zacchere, zaccheroso, lutulentus, lutosus, luto aspersus, crotté, éclaboussé. Pien a poi, impidocchito, pediculis obsitus, pouilleux, plein de poux. Pien d'color, dicesi di lana, o seta, o simile materia, che abbia incorporato molta tintura; carico, **Pieno di coloite**, *saturatus*, chargé de couleur, haut en couleur. Pien d'debit fin dsòr 🎻 ēūi, carico di debiti, qui animam debd, endetté jusqu'aux oreilles. Pien d'pere, perlandosi di strade, di terreni; sassoso, pietwo, scrupulosus, calculosus, pierreux, rocilleux. An pien consèi, in presenza di tutto il consiglio, in pieno consiglio, in omnium conspectu, en pleine assemblée, en plein concile. Tuta la sita a n'è pieña, si dice del sapersi una cosa per tutta la città, notum lippis atque tonsoribus, la ville en at pleine, tout le monde en parle.

Pieña, sost. soprabbondanza d'acqua nei fumi, cagionata da pioggia, o da neve strutta, piena, eluvio, crûe. Pieña, föla, mondazione di popolo, moltitudine di pertone in un luogo circoscritto, sì che lo riempie; folla, calca, piena, turba, multitudo, vis hominum, foule, presse, con-

PIENAMENT, V. Tutafait.

Propossa, stato di ciò che non può contenere di più, pienezza, plenitudo, plenitude, Pienessa, sovrabbondanza, opposto di parchem, sazietà, satietas, saturitas, plénitude. Pienessa, in medicina, ridondanza d'unore, pienezza, humorum redundantia, tucès d'humeurs. Presi, V. Piasi sost.

Piessa, piccolo pezzo di drappo, tela, metallo, che si applica a cose della medesima natura per racconciarle quando sonó lacere, o bucherate, in modo che affatto o quasi più non si scorga il difetto; (che se è messo diversamente si dice Tucon , V. ) gherone, pezza . . . lambeau, pièce. Butè na piessa, butè le piesse, rammendare, rimendare, resarcire, interpolare, recoudre, raccoutrer, raccommoder. Piessa, ciò che si aggiugne per allargar una veste : . . . . élargissure. Piessa, pezzo di drappo, che le donne portano avanti alla giubba, pettiera . . . . pièce. Fè na piessa, giughè un tor, far una burla, una beffa, un cilecco, una billera, ludificari aliquem, jouer une plece à quelqu'un, faire une malice, jouer un tour. Fè na cativa piessa, far un cattivo tratto, un mal giuoco, excoquere malum aticui, acerbis facetiis aliquem irridere, jouer une pièce sanglante à quelqu'un, faire un affront, causer un grand doinmage.

Pierà, affetto verso le cose sacre, religione, divozione, pietà, pietas, religio, piété, dévotion. Pietà finta, pietà faussa, simulata pietà, ipocrisia, santocchieria, pietatis larva, bigoterie, tartuferic. Pietà, sentimento di pena per le altrui sventure, compassione, pietà, miseratio, commiseratio, misericordia, pitié, compassion, miséricorde. Fè pietà, muovere a pietà, far compassione, misericordiam concitare, miseratione movere, toucher de compassion, faire pitié. Avèi pietà, muoversi a pietà, a compassione, alicujus misereri, avoir pitié, s'attendrir,

être touché de compassion.

Pierès, che facilmente è commosso a pietà dalle altrui sciagure e procura di sollevarle; pietoso, compassionante, misericors, miserator, compatissant, secourable, miséricordieux.

Piēū, pieū, pojoliña, pojeūt, piccol legnetto, col quale si tura la cannella della botte, zipolo, vertibulum, epistomium, broche.

Prāva, acqua che cade dal cielo, ed è formata dai vapori che si innalzano nell'atmosfera, e si addensano in nubi; e dicesi pure d'altra cosa che cadesse dal cielo a somiglianza di goccie; pioggia, pluvia, imber, pluie. Aqua d'pieŭva, acqua piovana, aqua pluvia, eau pluviale, eau de pluie.

Pieuve, cader l'acqua dal cielo, piovere, pluere, pleuvoir. Pieuve a seber, a sie, a verse, piovere strabocchevolmente, a bigonce, a secchioni, a ciel dirotto, strapio-

Hi

vere , pluere urceatin, pleuvoir a seaux, croce, d'uno stemma o segno consimile à verse. Pieuve mach an quaich post, piovere aversa nummi facies, pile. Avei ne cros ne A paesi, passim, per intervalla pluere, pleuvoir par ci par là. Ant cà a pieuv da per tut, piove da pertutto in casa, tota domus persuit, il pleut par tout dans la

Pifer, istrumento di musica rassomigliante ad un flautino, e molto in uso nella musica militare della fanteria, pissero, militaris fistula, fifre. Pifer, sonatore di pissero, pis-

fero, auletes, fistulator, sifre.

Pigner, nemico della fatica; neghittoso, infingardo, pigro, piger, deses, iners, socors, ignavus, murgiso, paresseux, négligent, nonchalant. Fè 'i pigher, anpigrisse, marcir nell'ozio, poltrire, far l'infingardo, inertia hebescere, laborare desidia, paresser, se laisser aller à la paresse.

Pigneo, uomo di bassissima statura; e dicesi per lo più in ischerzo, pigmeo, piccinacolo, nano, pumilio, bamboche, nain,

PIGNA, frutto legnoso del pino che con-(V. Pigneul); pina, nux pinea, strobilus,

pomme de pin, cône du pin.

Pignata, vaso per lo più di terra cotta per cuocervi entro; pentola, pignatta, olla, cacabus, pot, marmite. Pignata del carumal, botte di calamajo, theca calamaria, cornet, encrier.

Pignatin, dini. di pignata, pentolino, pignattella, auxilia, ollula, petit pot.

Pioxeul, seme del pino, mandorla, lunga, e ritonda, oleosa, emulsiva, di grato sapore e medicinale che si trova in numero nella pina, pignolo, pinocchio, nucleus pineus, nucis pineæ nucleus, strobilus, pignon.

Pignon, ruota dentata fatta per comunicare il movimento ad un' altra ruota o rice-

verlo; rocchetto . . . . pignon.

Pignork, V. Angagè.

Pignissia, inclinazione all'ozio, pigrizia, infingardaggine, infingardia, accidia, segnities, pigritia, desidia, paresse, fainéantise, cagnardise. Pigrissia, dicesi pure d'uomo sommamente pigro, V. Pigron.

Pignos, pigrissia, accr. di pigher, poltronaccio, infingardaccio, ignavissimus, grand

poltron, grand paresseux, cagnard.

Pila, vaso di marmo, pietra, o metallo di varie grandezze e forme, che contiene l'acqua santa, pila, vas aquæ lustralis, aquarium, bénitier. Pila o pilia, rovescio di moneta o di medaglia, opposto al lato da una parte, onde farlo entrare con forz chiamato cros, ove sta l'impronto d'una I nel terreno per istabilire i fondamenti d'u

pila, non aver denaro, non aver il becco d'un quattrino, teruncium non habere, nummis nudum esse, n'avoir ni sou ni maille. Cros e pila, giughè a cros e pila, o e pila-cros, giuoco da ragazzi che consiste nell'apporsi a dire da qual parte resterà voltata una moneta che si getta in aria; palle e santi, giuocare a santi e cappelletto, dedere cruce an pila, ludere cruce an navi, jouer à croix ou pile. Pila per Pilastr, V.

Pilasta, pila o pilia, colonna quadran per sostegno di qualche parte dell'edifizio e su cui spesso posano i fianchi degli archi; pilastro, pigliere, columna structilis, pila.

parastata, pilastre, pilier, pile.

Pilastrin, dim. di pilastr, pilastrello, pilastrino, colonnino, colunella, petite colonne, (e se sono d'un letto) quenouillette

Рильтвой, pilioй, accr. di pilastr, e di pilia, pilastraccio, pilastrone, ingens pila,

gros pilastre, pile.

PILAT, nome proprio d'uomo, usato nelle seguenti frasi: Între com Pilat ant'el sussipiat, si dice dell'esser in qualche luogo senz'alcuna autorità, o fuor di proposito, esservi come il finocchio nella salsiccia, abi re esse, n'y entrer pour rien. Mandè da Erode a Pilat, V. Mande.

Pilla, pilastro di ponti sul quale posant i fianchi degli archi ; pila , pilone , piliere Pilia, più genericamente per pilastr, V. Pilia, per pila, V. Pila nel 2.º signif.

Pilion, V. Pilastron. Pilotta, V. Piroèta.

PILOLA, o pinola, pallottolina composti di più ingredienti medicinali e che s'inghiott intiera; pillola, pilula, catapotium, pilule Traonde na pilola, fig. soffrire tacitament cosa spiacevole od offensiva, inghiottire la pillola, catapotia deglutire, mærorem concoquere, avaler la pilule. Andorè la pilola alleviare con parole e carezze la pena di un cosa disgustosa che s'impone altrui; indoran la pillola, rei asperitatem verbis lenire dorer la pillule.

Pilox, pilastro che nulla sostiene, sul quale è dipinta qualche immagine sacra, c si pone a' lati delle strade o ne' loro crocicchi, per divozione; cappelletta, pilastrino columna, o pila lateritia, pilastre, pilier

Pilot, grosso palo, o grosso pezzo d legno appuntato, ed ordinariamente ferrat edifizio, da fabbricarsi nell'acqua, o sopra d'un terreno che non è sodo, palo da palesitte, palus, sublica, pilotis. Pilot, quegli che governa, e guida una nave sul mare, su grossi fiumi, o ne'porti; pilota, piloto, gubernator, rector navis, nauclerus, navarchus, pilote.

PROTE, conficer nel terreno un ordine di pali per edificarvi sopra, palafittare, palificare, palare, palis munire, palos in terram figere ad sustinendem structuram, piloter.

Pis, grand' albero sempre verde, poco direrso dall'abete, e dal larice, però alquanto più piccolo e coi frutti sempre posti all'estremita dei rami; utile principalmente per la combustione, per l'alberatura delle navi, e pel suo sugo resinoso onde si forma la pece, il catrame, il nero-fumo; pino, pino selvatico, pinus sylvestris, pin sanvage, pin du nord.

PINACOL, l'estremità di cosa altissima, pimanlo, comignolo; fastigium, pinnaculum. pinacle, faîte. Pinacol, ingratuolato di pali e sottili legnami fatto a gabinetto con volta, su cui si mandano viti od altra verdura; pergolato, *pergula*, trichila, berceau, cabinet de verdure, tonnelle, treillage.

Pucsuzca, princisbech, lega metallica di rame con poco zinco, la quale ha un bel colore giallo d'oro; tombacco, orpello, qurichalcum, pinchbek, tombac.

Puscue, agg. di persona assai grassa, V.

Puon, V. Mantlina nel primo signif. PINOLA, V. Pilola.

Pungaèr, sorta di giuoco, V. Giughè. Propinela, panpinela, pianta erbacea vi-<sup>foglie</sup> rotonde e fiori in cima a spiche ovali, coltivata come medicinale, e si adopera anche nell'insulata; pimpinella, menoncello, selrastrella, pimpinella, sanguisorba, pimprenelle, sanguisorhe.

Pusse, o pinssete, nome generico degli utensili di ferro, o d'acciajo a due bracci e due ganasce legati da un perno su cui girano, e che si allargano, e si stringono <sup>a</sup> piacimento per prendere, svellere o maneggiare alcuna cosa, pinzette, mollette, tanagliette, volselle, forficulæ, pincettes. Quelle che servono a sveller i bruscoli dei panni, tanagliette . . . tirepoil de drapier. Pinsse a dent, pinzette dentate . . . . valet à patin, pinceau.

PINTA, misura di volume pe' liquidi, e principalmente pel vino, ed è la 36 parte

ed un terzo circa; e si dice sia del liquido contenuto, sia del recipiente che serve di,

misura; penta, (v. dell'uso)... pinte. Римом, accr. di pinta, sorta di vaso di vetro, o di stagno per contener vino; fiascone, ænophorum; chopine. Fè voghè'l pinton , V. Voghè.

Proba, arbron, albero di legno tenero, bianco e da lavoro, specie di pioppo dalla corteccia bigia, foglie ampie oblunghe e da una parte vellose e bianchiccie, pioppo bianco, gattero, gattice, populus alba, peuplier blanc, ypreau.

Piòca piòca, la voce che fanno i pulcini, e gli altri uccelli piccoli; pigolare, pipire, pipilare, pioler, piauler, faire pio-pio.

Piote, V. Pojé.

Pions, pidocchio pollino, V. Perpojin. Piöca, apia, assur, strumento di ferro tagliente con manico di legno, che serve principalmente per tagliare e fendere legno, mannaja, scure, accetta, securis, hache, coignée. Piöla, si dice per disprezzo a chi fa male una cosa, prosferisce una cattiva ragione, e simili; stolto, baggeo, sciocco, ignorante, pippione, vappa, stolidus, sot, **b**ête, pioche, buche, cruch**e**.

Piolet, piolot, dim, di piola, piccola scure, piccozzino, pennato, securicula, hachereau, petite coignée. Al piolèt, con 'l piolet, fig. ed avverbial. malamente, sconciamente, coll'accetta, a lasciapodere, negligenter, infabre, à dépêche-compagnon, à la serpc.

Pione, metallo di color turchiniccio, molto arrendevole al martello, facilmente fusibile, il più molle de'metalli, ed il più pesante dopo il platino, l'oro ed il mercurio; piombo, plumbum, plomb. Pionb, o pionbin, dicono i muratori quel piombo od altro corpo pesante legato ad un filo, o ad una cordicella, col quale piombano le diritture, pendolo, archipenzolo, perpendicolo, perpendiculum, plomb, pendule. Pionb, piombo che si attacca alle reti od agli ami per farli immergere, piombino . . . . cale. Pionb, le palle ed i pallini da moschetto ed altre armi piccole da fuoco, piombo, e migliarola . . . . plomb , menu plomb. V. Dragèa, Pionb, diconsi anche quei pezzetti di piombo piani e tondi, che le donne mettono nelle maniche dei loto abiti per farle tener a dovere, piombi delle maniche delle vesti . . . . plombs. Pionb , piccoli suggelli di piombo, che si attaccano alle stoffe, od alle balle di mercanzia per segnarne la della mestra brenta, ed equivale a litri uno I manifattura od il passaggio in dogana; bollo,

lamina . . . . plomb. A pionb, avv. perpendicolarmente, a piombo, a perpendicolo, ad perpendiculum, à plomb. Esse a pionb, esser in posizione perpendicolare, a perpendicolo, piombare, ad perpendiculum respondere, être à plomb, être perpendiculaire. Avèi d'a-pionb, aver capacità d'agir sempre con buon fondamento e seuza dover mutare consiglio, essere conseguente a sè stesso, firmum ac perspicacem esse, avoir de l'à-plomb. Andè con pè d'piomb, V. Andè Tom. I. pag. 26 col. 1. Esse fora d'pionb, V. Strapionbè.

Prosed, che ha in qualche modo a sè aggiunto del piombo, o che ha il colore del piombo, piombato, plumbo illitus, plumbeus, plombé, garni de plomb. Pionbà, che ha il peso del piombo, che è grave, difficile a muoversi, e dicesi per lo più di un malato che non può muovere se stesso, e difficilmente è mosso da chi lo serve pel peso delle membra, piomboso, gravante come piombo, gravis instar plumbi,

pesant, lourd comme du plomb. Piones, v. neutro, cader da alto per forza del proprio peso, e dicesi soltanto delle cose molto pesanti, piombare, ruere, proccipitem decidere, agi, deferri, tomber à plomb, tomber de tout son poids. Pionbè n. pass., aggravarsi sopra una cosa, piombarsi, grarescere, deorsum serri, comprimere, s'appésantir, peser sur. Pionbè, in sign. attivo riscontrar col piombo, se una cosa sia a perpendicolo, far corrispondere il di sopra col di sotto, in linea retta, e verticale; ed è principalmente termine de muratori, piomhare, piombinare, ad perpendiculum exigere, donner l'a-ploinb. Pionbè, o anpionbè, coprir di piombo, fermar con piombo, impiombare, plumbum illinere alicui rei, plumbare, couvrir de plomb, sceller avec du plomb, plomber.

PIONBIN, add. che ha in sè materia o colore del piombo, piombato, plumbeus, plombé.

Pioneir, sost. massa piramidale di piombo che s'appicca ad una corda e s'immerge nelle acque per trovare l'altezza de'fondi, scandaglio, perpendiculum, plomb de sonde, sonde. Pionbiñ, o pionb, istrumento per prendere le diritture, V. Pionb. Pionbin, uccello dell'ordine dei nuotatori, poco più grosso d'un tordo, bianco sul ventre, e nel resto di colori scuri ma non costanti, ed abitante in riva de' fiumi ove si pasce di la fumée, la moutarde, l'odeur d pesciolini, specie di mergo, piombino, co- font pleurer les yenx. Ch'a l'a lymbus-fluviatilis, podiceps-minor, casta- pioro, lippo, lippus, gramiosus,

gneux, grebe-rastagueux. Pionbit, merk d'era, uccello d'altre genere, V. Merlo. Pronocos , pioneis , merlo d'eve , ucuelle di genere prossimo ai merli; V. Merlo.

Pronie, v. fr., V. Sapéur.

Prons, piangià, et. uccello dell'ordine de passeri, V. Pichet.

Pron, lagrima, pianto, lacryma, fletus larme, pleur. V. Lacrima.

Pionles, piangin, dicesi per derisione chi piange assai, piangitore, pecorone, be lone, plorans, plorator, pleureur, crieur Piorassa, piorassa, quegli o quella che i gramaglia e per lo più prezzolati accompa gnano il mortorio, piagnone, prefica, atra tus, plorator, prefica, pleureur, pleureuse Piordss, colui che sempre si duole dell'ave poco ancorche abbia assai, pigolone, que rulus, piailleur, piaulard, pleurard. F 'l piorass, V. Piorasse.

Pionassa, pianto continuato di principalmente di più persone, piagnisteo luctus, fletus, ploratus, pleurs, gémissemen

Pionasse, lamentarsi, rainmaricarsi, fa doglianze, dolersi, dolere, queri, conqueri se lamenter, gémir, s'affliger, se plaindre Piorassè, fè 'l piorass, dolersi dell'aver poc sebbene non si manchi di nulla od ancia si abbia assai, ruzzare in briglia, dolersi gamba sana, pigolare, injuria conqueri, plaindre que la mariée est trop helle, cri samine sur un tas de blé, piauler, geinde

Pione, pianse, mandar fuori per gli occ le lacrime per commozione d'animo che lo più è di dolore, ma anche talora di p cere, piangere, versar lagrime, lagrime flere, lugere, lacrymari, lacrymare, prare, lacrymas effundere, pleurer, larryer, verser, ou répandre des larmes. P d'consolassion, pianger per allegrezza, 16 mas præ gaudio prosilire, gaudio lacrys pleurer de joie. Piorè, il piangere e mere, de' bambini, vagire, vagire, Butèsse a piorè parei dle masnà, pi eccessivamente per cose di poca impor piangere come un fanciullo, in fletus les se projicere, pleurer comme un pleurer comme un veau. Piore, ! lacrime senza commozione d'animo, crime. 'L fum , la senevra, l'odor d a fan piore, il fumo, la senapa, della cipolla fanno lagrimare gli oc mus delacrymationem facit, sinapi extillent oculi, odor cæpæ lacryn

qui a les jeux pleureux. Piorè, rammaricarsi compiangere, dolersi, conqueri, miserari, deflere, dolere, déplorer, plaindre. Piorè 'l cheur, cherpè 'l cheur, aver sommo dolore, piagnere il cuore di checchessia, intimo vel summo dolore angi, angore affici, se sentir déchirer le cœur. Piore, il colare dell'umore delle viti, gemere, stillare, pluvius, pluvieux, qui amène la pluie. piangere, lacrimare, delacrymare, stillare, Piovsinè, V. Piuvsinè. pleurer, tounber goutte à goutte. Piore, dicesi del legno quando bruciando fischia ed espelle un liquido dalle estremità, stridete, gemere, ingemere, crier, craquer.

Pionos, lacrimoso, molle di lacrime, che piange, piangoloso, lacrymosus, pleureux. Pionosa, specie di lodola, V. Certach.

Piota, piede d'animale quadrupede, zampa, pes, patte, griffe. Piota, in ischerzo, il piede e pur anche talora la mano dell'uomo, tampa, piota, pes, manus, patte.
Ande a piote, ande a pioton, piotone, camminare a piedi, pedovare, pedibus iter facere, marcher à pied, pietonner, aller sur la haquenée des cordeliers. Piöta, porzione, parte, ciò che tocca a ciascuno di um sostanza che si divide, azione, quota, Pars, portio, rata portio, lot, action, quote-part. Intrè per na piòta, entrar a parte d'un negozio, consortem esse in negoliatione, venire in partem prædæ, questus Portione aspergi, avoir part au gâteau. Piè na piöla o la piöta, V. Anbriachèsse, e Pic.

Piona, dim. di piota o pe, piccolo piede, piedino, pediculus, petit pied, peton. Piotin, parte della gamba dal ginocchio in giù delle besie da macello, spiccata dall'animale, per uso di cucina, o di far colla, peduccio, pa pied. Piotin o guardia a pe, V. Guardia.

Рютон, accr. di piöta o pe, piede grosso, o mal fatto, deformis pes, pied mal taillé. Ande a pioton, piotone, V. Piota.

PIOTORE, ande a piote, V. Piota.

PLOVAE, prete rettore della pieve, ossia d'una parrocchia che ha sotto di sè priorle e rettorie; curato, parroco, Pievano, Plebanes, Curé. Piovañ arlot, dicesi d'un piovano babbeo e sucido, pievenello, insulsus et sordidus parocus, sot et pauvre curé.

Piovana, o cifolot, uccellino granivoro dell'ordine dei passeri, affettuoso, di bella huma, e che canta dolcemente; fringuello Marino, ciufoletto, zufeletto, monachino, vaia-pyrrhula, bouvreuil, pivoine. Pioporò alle lucertole, con quattro piedi, coda corta rotonda, pelle nuda e variegata di

nero e di giallo, e che non esce dal suo coro se non la notte, o quando piove; salamandra terrestre, lacerta-salamandra, salamandra, sourd, mouron.

Piovòs, agg di cielo, che inclina a pio-vere, o di tempo in che di frequente piove; piovoso, piovigginoso, piovifero, pluviosus,

Piovsine, V. Piuvsinė. Piovsinòs, V. Piuvsinòs.

PIPA, piccolo arnese formato di una cannetta con camminetto, per fumar tabacco. o simile, pipa, fistula, pipe. Pipa d' tabach, termine di paragone di cosa che val pochissimo o nulla, un nulla, un fico, una man di noccioli, nauci, sextertius nummus, un rien, un zeste. Pipa, uomo furbo, V. Pitima. Pipa, vale anche motto pungente, che arreca confusione, bottone, scomma, brocard. Dè na pipa, dire un motto pungente contro altrui con parlar coperto, sbottoneggiare, convicia ingerere, brocarder, satiriser, piquer.

PI-PART, la maggior parte, plerique, la

plupart.

Pies, prender tabacco in fumo, trarre in bocca col mezzo della pipa il fumo del tabacco, o di altra cosa combustibile, pipare, fistula tabachum haurire, fumer.

PIPERITA, agg. d'una specie di menta, V.

Piel, piccolo della gallina, o d'altri volatili, e (pei ragazzi) qualunque uccello, pulcino, billo, pullus gallinaceus, poussiu. Pipì, modo di dire per chiamare, e accarezzare le galline od altri uccelli domestici, billi billi . . . . mot dont se sent pour appeller les poules, pipipi.

PIPINIÈRA, luogo dove si semina, e dove nascono le piante che si debbono, trapiantare, semenzajo, seminarium, pépinière,

bâtardière.

Piramide, corpo solido la base di cui è quadrata, e triangolare, ed i lati sono facce triangolari, che si riducono ristringendosi' in un solo punto, piramide, pyramis, pyramide. Piramide, si prende tavolta per guglia, od obelisco, V. Gulia.

Piria, V. Përia.

Pirio, dicesi in ischerzo il gavass, V. Pirlon, dotor pirlon, nome d'un personaggio frequente nell'antica commedia italiana, che rappresentava un Bologneso di molta e vana loquacità; berlinghiere; ciaramella, cicalone, blatero, garrulus, linguax, babillard, grand causeur, braillard.

PIRLONADA, pirlonda, V. Legenda.

giri del corpo fatti d'un sol movimento sulla punta d'un piede; giravolta, gyrus, pirouet-te. Fè d'piroète, saltare girando il proprio corpo con una sola mossa, far giravolte, verligine membra rotare, giros agere, pirouetter. Pirocta, t. di cavallerizza, moto circolare che fa il cavallo voltandosi quanto egli è lungo senza cangiar di sito; piroetta, gyrus, pirouette.

Piss, pissa, escremento liquido dell'uomo e di molti animali; piscia, piscio, orina, urina, lotium, urine. Piss d'angel, in m. b., dicesi di vino bianco assai dolce, vinum album dulcissimum, vin blanc très-doux.

Cunc d'piss, V. Pissòs. Pissa, V. Piss. Fè la pissa, V. Pissè.

Pissacan, sorta d'agarico bianchiccio, comunissimo, nel quale il peduncolo è centrale, ed il cappello ha la superficie inferiore formata di sottili lamine disposte come i raggi d'una ruota ; succiamele , agaryeus silvaticus, agarycum integrum, espece d'agaric.

Pissagauda, infermità che cagiona all'uomo una smodata e continua secrezione di muco per la verga, gonorrea, blenorrea, scolazione, urethritis, urétrite, écoulement,

gonorrhée, chaude-pisse.

Pissada, il pisciare, pisciatura, lotium,

pissement.

Pissaler, pissò, pissoiron, pissòira, v. b. dette per disprezzo di fanciulli o fanciulle, quasi si voglia dire che pisciano ancora in letto, pisciarello, pisciosa, piscialletto, pisciacchera, rubmeius, submejulus, pissenlit, pisseuse, morveuse.

Pissanota o pisseul, cannello di legno, che si mette al basso d'un tinello, spina

fecciaja, tubulus, pissotière.

Prssiss, piscio corrotto, orina degli ani-

mali, *urina, lotium*, pissat.

Pisse, se la pissa, se d'aqua, mandar fuori l'urina, pisciare, orinare, mejere. mingere, pisser, uriner, lacher de l'eau. Pissèsse adoss, scompisciarsi, commingere suas vestes, se pisser dessus. Pisse ant le braje dia paura, pisciarsi sotto, aver grandissima paura, metu percelli, pisser dans sa culotte. Pisse ant le braje a forssa d'rie, scompisciarsi dalle risa, risu diffluere, disrumpi, crever de rire. Pisse ant le braje, fig. non riuscire nelle sue operazioni, pisciarsi sotto, male, improspere agere, faire un trou dans l'eau. Chi pissa ciair s'ancagu del medich, prov. che significa esser l'orina chiara buon segno di salute, e fig. di nulla dover temere chi ha pura la coscienza, pi-l fig. si dice in disprezzo a persona da pec

Pinorta, piloèta, t. di danza, uno o più scia chiaro e fatti beste del medico, a cul innoxius nulli est obnoxius, aye la 🐽 science nette, et ne crains rien. Pisse ant let, e peui di ch'un è sudà, dicesi di colo cui o per autorità o per ricchezze o perc è guardato con somma indulgenza, male bene che facciano, loro è sempre ascritto bene, pisciar nel letto e poi dire io son : dato, vult, jubet, stat pro ratione volunte ad libidinem omnia facit, il est le mait il rogne, il taille comme lui plait.

Pisser, nastro di refe leggerissimo ell rete, fatto con fusi o piombini per guare mento di abiti, merletto, textile pinnatus dentelle. Pisset per piss, V. Ras. Pissaot, V. Pissarota.

Pisside, vaso sacro a foggia di ampio t lice con coperchio, in cui si conserva la su tissima Eucaristia ; pisside , sacra pyxi-ciboire , vase où Pon conserve les saint Hosties.

Pissò, pissòira, V. Pissalet.

Pissòine, orinare spesso o in poca qua tità, urinam instillare, pissoter.

Pissoinos, V. Pissalet.

Pissòn, luogo, canto d'un edifizio, d stmato per orinarvi, pisciatojo ..... pissotiči Pissos , add. cunc d' piss , imbrattato

piscia, piscioso, lotio inquinatus, souille e

pissat.

Pist, agg. pestato, pesto, tritus, contras, pilé. Esse tut pist, sentisse tuta la vita a fe mal; esser fiacco, sentirsi doler tutti le membra, esser affranto, fiaccato pe qualche sofferta fatica, membrorum desse sutione laborare, être tout fatigué, arm le corps tout moulu.

Pista, traccia, pedata, orma, vestigio p. sta, vestigium, trace, piste. Pista d'éliti infrantojo, macinatojo per le olive, trepe tas, moulin à huile. Pista dla cauna, iulla, malleus, stuparius, distringende cannabi, denticulata tudicula, brisoir-

Pista, celia quadra; de la pista, la de storna, far celia, celiare, burlare, jour railler, plaisanter, se moquer de quelqu'an

Pistà, ciò che si spreme di olio alla volti macinata, molitura, la quantité d'olives, qu'e peut moudre en une fois.

Pistac , nome d'un frutto , che è una me rie di nociuola, il guscio di cui è vestito d una tunica rossiccia, ed il midollo, omi mandorla è di color verde, pistacchio, 🎮 stacium, pistache.

Pista Prives, strumento da stritolar il per pestapepe, pistillarius, buon. Pista peire semissis, bouche inutile, homme qui ne semissis, bouche inutile, homme qui ne semissis, prov., ridurre il molto a poco, sauvait pas troubler l'eau. Pista-peiver, co- o di materia atta a far gran cosa, appena lui che ne'fondachi di droghe pesta il pepe

ed altre sostanze, V. Pistòr.

Piste, ammaccare una cosa percuotendola per ridurla in polvere, o raffinarla, o spremerne il sugo, o sbucciarla; pestare, tundere, contundere, pinsere, piler, broyer, ecraser. Piste la sal, pestare, polverizzare il sale, tundere, friare sal, égruger le sel. Piste j' uve, calcare, premere, pigiare, ammostare le uve, calcare, premere uvas, presser, fouler, comprimer les raisins. Piste t'aqua ant'el morte, fig. dibattere, pestare, diguazzar l'acqua nel mortajo, affaticarsi indarno, sar cosa inutilmente, in cassum laborare, in aqua scribere, laterem lavare, battre l'eau. Pistè, pistè di pe, bate di pe per tèra, battere i piedi per collera, infunare, trepudiare, ira efferri, excandescere, s'emporter, trépigner, frapper des pieds, pictuer de colère, de rage, d'impatience. Piste fig. adoprarsi con tutto potere per fare, imparare, o comprendere una cosa o far ciò eseguire ad alcuno; battere il chiodo, insistere, replicare, urgere, instare, inculcare, battre et rebattre, rebattre cent fois h même chose. Piste, battere fortemente e replicatamente come se si volesse pestare; ammecare, percuotere, pulsare, cædere, frapper fort, meurtrir.

Pistoia, arme da fuoco del genere dell'archibugio, ma molto più piccola e corta, si che si porta per lo più alla cintola o nella senda dell'arcione; pistola, minus tormentum

bellicum, pistolet.

Tom. II.

Purour, dim. di pistola, pistoletto, terzetto, minimum tormentum bellicum, pistolet de

. Ритогта, colpo di pistola, pistolettata, (100e dell'uso) . . . coup de pistolet.

Paron, strumento col quale si pesta, pestello, pestatojo, pistillum, pilum, pilon. Piston, strumento con che si batte la terra per assodarla, mazzeranga, pestone, pavioula, batte, hie, demoiselle. Piston, piatra cilindrica sostenuta da un manico, la quale chiude la cavità dello schizzatojo o delle trombe, e col suo movimento attrae, o sospinge i liquori; stantusso, pistone, embolus, fundulus ambulatilis, piston. Piston, legnetti lavorati al tornio, ai quali si avvolge refe, sets o simili, per formare cordelline, trine, giglietti, ed altri simili lavori, piombino .... fuseau. Piston scaves, specie d'archibugio di larga canna, pistone . . . . . )

buono a nulla, pestapepe, pelapolli, homo arquebuse à gros calibre. D'un Sant'Antoni saper cavarne una piccola, far d'una lancia un punteruolo, far d'una lancia un zipolo, pro amphora urceum facere, faire d'un habit un bonnet de nuit.

Piston, quegli\_che pesta, pigiatore, calcator, fouleur. Pistor, colui che pigia le uve, ammostante, qui uvam calcat, fouleur de raisin. Pistor, colui che nelle officine degli speziali, droghieri, e simili pesta gli aromati, le droghe, e fa altri servizii, macinatore, polverizzatore, tritor, broyeur.

Pita, bibiña, la femmina del gallo d'India, gallina d'India, pollanca, tacchina, dindia, gallina indica, o numidica, poule d'Inde, dinde. Pita, dicesi per disprezzo di donna ignorante; scempia, sciocca', mulier inepta, insulsa, sotte, folle.

Pitagora; e dicesi per ischerzo d'un pranzo frugale un po'troppo; pittagorico, juxta doctrinam Pythagoræ, Pythagorique.

PITAMOTÀSS, pitamote, o pianta d'melia, uccelletto dell'ordine dei passeri, del genere del cul-bianco, di buon sapore, di color nero e rosso scuro, e colle penne della coda ed il ventre miste di nero e di bianco.... sylvia rubićola, motacilla-rubicula, traquet. Pitamotàss, o pitamote, altro uccello dello stesso genere, e simile al precedente ma che canta assai dolcemente, e preferisce il soggiorno de' prati e delle siepi . . . sylviarubetra, motacilla-rubetra, tarier.

PITANSSA, dicesi di tutte le cose che si mangiano col pane, e principalmente di quelle che si servono cucinate; vivanda, companatico, camangiare, epulæ, dapes, obsonium, mets, ragoût. Pitanssa d'lait, latteruolo, placenta lactea, lactaria, viande de lait. Pitanssa, la quantità di biada, che in una volta si dà alle bestie, profenda, avena, ration d'avoine.

PITANSSIERA, t. di scherzo, fantesca che cucina le vivande; cuoca, cuciniera, coqua, cuisinière. Pitanssièra da bon pat, cuciniera da poco, guattera, nundinalis coqua, mauvaise cuisinière, tortillon, souillon.

Pitàss, pitassa, accr. di pito e pita nei due loro significati; V. Pita, Pito.

PITE, pigliar il cibo col becco; beccare,

rostro cibum capere, becqueter. Pite per mangiare, V. Mangè.

PITIMA, pipa, uomo furbo, astuto, mariuolo, vafer, astutus, dolosus, adroit, fin, rusé, trompeur. Pitima, si prende anche

per uomo troppo attaccato al denaro, spiforcio, pittima cordiale, pillacchera, tenax, sordidus, pincemaille, avare, taquin.

Pito, bibiñ, dindo, pechiñ, pichiñ, biro, biribin, uccello domestico, dell'ordine dei gallinacei, alquanto più grosso che il gallo, col capo coperto di escrescenze carnose rosse, la piuma per lo più bigia picchiettata di bianco, rossi e larghi bargigli, e che striscia l'ale a guisa di pavone, gallinaccio, gallo d'India, pollo d'India, dindio, tacchino (se ha i bargigli grandi e rossi assai), gallus indicus, gallus numidicus, coq d'Inde, dindon. Pito salvai, V. Otarda. Bon a fê la barba ai pito, dicesi di barbiere che fa male la barba, inæqualis tonsor, mauvais barbier. Pito, dicesi per disprezzo d'uomo sciocco ed ignorante; squasimodeo, babbaccio, uccellaccio, uccellone, bardus, fatuus, simple, sot, stupide.

Рітосі, vairolà, V. Picotii. Pitocà, part.

del verbo pitochè, V.

Pitocaria, avarizia estrema, od atto da avaro, spilorceria, sordidezza, pitoccheria, pidocchieria, sordes, avaritia, avarice extrême, taquinerie, vilénie, lésine, mesquinerie.

Рітосн, mendico, pitocco, piccaro, sestertiarius, mendicabulum, mendicus, pouilleux, gueux. Pitoch, uomo avarissimo, spilorcio, pillacchera, taccagno, gretto, mignella, spizzeca, sordidus, vilain, pince maille, chiche, ladre, taquin, mesquin.

Рітосні, far il pitocco, pitoccare, mendicare, mendicare, gueuser, caimander, mendier. Pitochè per picotè, V.

PITOCUBA, V. Picotura.

PITOLE, spiccare gli acini dell'uva dal grappolo; sgranellare, uvarum acinos legere,

égrapper, égrener.

Pitòn, colui che esercita l'arte della pittura; pittore, dipintore, pictor, peintre. Pitòr da ramasse, da lumasse, da bon pat, dicesi per ispregio d'un cattivo pittore, ignorante e grossolano; pittorello, pittore da scope, pittore da chiocciole, da sgabelli, o da mazzocchi, ineptus pictor, barbouilleur, mauvais peintre.

Pitoresch, agg. di cose, di posizioni che colpiscono vivamente l'occhio, e sembrano perciò degne della pittura; pittoresco, pi-

ctura dignus, pittoresque.

Ритозт, avv. che denota preferenza; piuttosto, più tosto, prima, anzi, più presto,

poțius, plutôt.

Рітот, dim. di pito, pitorot, dindot, biribin, pollo d'India giovane, pollanca, galli

PITÖTA, dim. di pita, gallina d'India giovane, pollanchetta, parva gallina indica, poulette d'Inde, jeune poule d'Inde.

Pitura, arte di rappresentare sur una superficie con linee e colori le cose della natura; pittura, pictura, peinture. Pitura si dice anche la cosa dipinta, pittura, dipintura, signum pictum, peinture, tableau.

PITURASSA, scaraboc, cattiva pittura, pitturaccia, rudior pictura, barbouillage.

PITURE, coprire di colore o di pittura una tela una tavola un muro, o simili; pitturare, rei colorem vel picturam inducere. picturare, enduire de couleur, peinturer, peindre à la grosse brosse. Piture si dice talora per dipinse, cioè rappresentare og-getti con colori; V. Dipinse.

Più, adoprasi talora in vece di pi, e specialmente sul principio d'un periodo in significato non già comparativo, ma di semplice adjezione; più, di più, inoltre, item,

item, plus, de plus, item.

Piuma, quello di che sono coperti gli uccelli, e di che si servono per volare, penna, pluma, penna, pinna, plume. Piuma, quella delle ale e della coda, che nasce dalla parte più interna della cute, e serve al volo dell'animale, penna, pluma, penne. Piume dl'ale, le penne più grandi e più importanti delle ali, penne maestre; coltelli, remi, remiges, fortes plumes des ailes, pennes grandes, pennes primaires. Piuma, peil folatin, quella più sofice e corta che nasce dalla cute più superficialmente, e veste immediatamente il corpo, ed è ricoperta dall'altra, piuma, penna matta, plumula, lanugo, duvet, poil follet. Let d' piume, o sia mataràss d'piume, coltrice, arnese da letto ripieno di piuma, culcita plumea, lit de plume. Mass o ramassèt d'piume, mazzo di penne, plumæ scopula, plumasseau, lai de plumes. Piuma, grossa penna d'uccello col tubo della quale, tagliato e fesso, si scrive, e dicesi pure di tubi metallici, canne, od altro istrumento fatto a somiglianza di quello, penna, calamus, penna, plume. Canon dla piuma, cannone della penna, caulis pennæ, tuyau, bout creux de la plume. Bagne la piuma ant l'inciöstr, intinger la penna d'inchiostro, calamum intingere, prendre de l'encre avec la plume, tremper. Lassè ant la piuma, fig. lasciar nella penna, tralasciar nella penna, tralasciare di scrivere od anche di dire alcuna cosa, prætermittere, præterire, oublier quelque chose en écrivant. Dè man a la piuma, indici pullus, jeune coq d'Inde, dindonneau. I mettersi a scrivere, prender la penna, calamum sumere, mettre la main à la plume. Bona piuma, fig. persona che scrive con bei caratteri, o principalmente che compone con bello stile; penna d'angelo, buon auwe, luculentus scriptor, nobilis scriptor, bonne plume. Piuma, lunga ed elegante penna d'uccelli rari, concia per l'ornamento della persona, o fatta artificialmente ad imitazione delle vere; piuma, penna, penna, plume. La piuma fa l'osèl, prov. i begli abiti contribuiscono molto al bell'aspetto della persona; i panni rifanno le stanghe, vestis virum facit, la belle plume fait le bel oiseau.

Prunt, quanto d'inchiostro ritiene la penna nell' intingervela; impennata, pennata,

. . . . plumée.

Pruniss, o piumassera, mazzo di penne, od arnese formato di moltissime penne disposte attorno ad una verghetta, e colorate, e che si porta per ornamento al cappello, od al cimiero, pennacchio, pennacchiera, orista, plumet, panache, crête.

Piumassera, V. Piumass.

Piunt, torre le penne dagli uccelli, strappare le penne, spiumare, spennare, pelare, plumis nudare, pennas evellere, humer, arracher les plumes d'un oiseau. Piume o plè la pola senssa fela criè, prov. t fr. cavar denaro altrui con destrezza, eccitarne querele, pelar la gazza e non larla stridere, patientem emungere, toudere non deglubare, plumer la poule sans la faire crier. Piume un, cavare altrui denari od altra sostanza bel bello od al giuood in qualunque modo inonesto, spogliare, pelare, cavare le penne maestre, aliquem tondere, auro et argento emungere, dimittere aliquem excussum et exhaustum, plumer quelqu'un, en arracher plus qu'on peut, lu attraper et enlever son argent.

Piumit, gropina, moscai, parte dell'ordito d'una tela, che rimane in cima della Peza senza esser tessuto; cerro, penerata... . frange, peigne d'une toile. Piumèl per

Irangia, V. Frangia.

Prover, quella parte più sottile della frusta con cui si suol farla scoppiettare, frustino . . . fouet. Piumèt dla melia da ramasse, le sottili spighe che vengono in cipannocchia, panicula, épi.

Piumin, armese semi-sferico, di fila di seta o di peli di coniglio, di gatto, o di cigno, con piccol manico, che serve per impolverare., nappa, lemniscus, houppe à

poudrer.

Piuvera, dim. di pieuva, pioggia non abbondante, pioggia che cade a piccole gocce, pioggetta, pioggerella, acquerella, tenuis pluvia, petite pluie. Piuveta da nen, pioggia minutissima e che dura breve tempo; acquerugiola, spruzzaglia, aspergo, très-petite pluie, bruine.

Piuvsine, piovsine, piovere leggermente, piovigginare, lamiccare, leviter pluere, bruiner.

Piuvsinos, piovsinos, agg. di tempo o di giornata in cui spesso pioviscola, che inclina a piovere alquanto; piovigginoso, imbridus, imbricus, humide, pluvieux.

Piva, istrumento musicale di fiato, composto di un otre e di tre canne, una per dargli fiato, e l'altre due per sonare; piva, cornamusa, tibia utriculo infixa, cornemuse, musette. La borsa dla piva, la parte della cornamusa fatta a guisa di borsa o sacco, e che piglia il vento; calza . . . . portevent.

Pive, V. Piviè.

Pivi, rondon, uccello del genere delle rondini, ma più grosso e più forte, di colore nericcio con sottogola bianco, ali lunghe e piedi sì corti e sì adunchi, che non ne può far uso, onde vale quasi sempre ed annida nelle alte torri : rondone, rondine maggiore, rondine delle muraglie, martino nero, hyrundo-apus, cypselus-apus, martinet noir, alérion, mourtadier. Pivi dle roche, re di pivi, rondoloñ, uccello dello stesso genere del precedente, ma più grosso e di color bigio, e bianco sulla gola sul petto e sul ventre . . . . hyrundo-melba, cypselus-melba, grand martinet à ventre blanc, hirondelle d'Espagne, jacobin.

Pivill, specie di mantello che i Vescovi e i Preti portavano per ripararsi dalla pioggia, quando si recavano in campagna per amministrare i Sacramenti; presentemente si usa da essi come paramento sacerdotale in certe funzioni sacre, come nelle processioni, benedizioni ec.; piviale, pluviale, chape,

pluvial. Pivit, pivè, uccello di passaggio dell'ordine dei trampolieri, grosso come un tordo, e di buon sapore con piedi gialli, dorso bigio, gola bianca e fulva, petto e ventre neri; piviere, corrione biondo, charadriusmorinellus, guignard, dotterel. Piviè dorà, ma al fusto della saggina da scope; spazzola, o piviè real, uccello del genere del precedente, che viaggia sempre, grosso come una tortora, di color nerastro chiazzato di giallo e di bianco, con becco e piedi neri; piviere dorato, charadrius pluvialis, pluvier doré. Pivie dominican, V. Paonassa.

Pivo, spranghetta rotonda e perpendico-

lare sopra la quale si reggono le cose che | tessellas superinducere, plaquer, marquete si volgono in giro; perno, bilico, axis, cando versatilis, pivot. Pivo, t. degli ori-uolaj, parte dell'asse di ciascuna ruota, che la sostiene, onde possa muoversi senza essere rallentata dalla fregazione; ponte del rocchetto . . . pivot.

PLÀ , part. da plè , V. il verbo. Plà ,

senssa cavei, ch'a l'a la testa plà, che ha il capo senza capelli, calvo, zuccone, calvus, chauve, qui a la tête pelée, qui n'a plus

de cheveux.

Placa, ricamo o lamina metallica o simile cosa di forma più o meno rotonda, che si porta sulle vesti al petto per divisa d'ordine cavalleresco o di merito, insegna, divisa, insignia, ordre, plaque, orachat (t. franc.) Placa, ornato di metallo, che si mette agli scrigni, o ad altri arredi; piastra .... plaque. Placa, arredo di sala consistente in una cornice con specchio o pittura od altro ornamento, da cui sporgono fuori uno o più viticci per riporvi candele, e che si sospende alle mura come un quadro, quadretto, ventola . . . . . bras, plaque. Placa del fornèl, pera del fornèl, ghisa, V. Ghisa. Placa del fusil, lamina di ferro che copre la parte inferiore del calcio d'uno schioppo, placa (t. milit.) . . . . plaque de couche.

Placagi, copertura di lavori di legname dozzinale, fatta con legno più nobile segato sottilmente, impiallacciatura, tarsia, laminæ ligneæ, laminæ sectiles, tessela, placage, ouvrage de marqueterie. Travajè d'placagi,

fè d'placagi , V. Plachè.

PLACEBO, v. lat. adoprata nell'espressione avverbiale a placebo, ed indicante compiacenza, lusinga, comodo, e simili; a bell'agio, per commodum, per otium, à

loisir, sans se presser, à son aise.

Placenta, massa intessuta di piccole arteric e vene, che formasi nell'utero della femmina gravida, serve per tramandare il nutrimento al feto, fors'auche per la sua respirazione, e si caccia fuori dopo il parto; placenta, placenta, placenta.

PLACET, concenso, assenso, beneplacito, favore, grazia conceduta, voluntas, assensus, favor, plaisir, bienséance, bon plaisir, gré, volonté. Placet, memoriale, supplica per ottenere giustizia, grazia o favore, libellus,

supplex, placet.

Plache, fè d'placagi, travajè an placagi, ricoprire i legnami grossolani con piallacci ossiano assicelle di noce, ebano, ed altri

faire un ouvrage revêtu de pièces, de rap port. Plachè, pasiè, calmare l'altrui ede gno, e fig. dicesi del dolore e d'ogni con esacerbata; placare, mitigare, raddolcire quietare, sedare, placare, pacificare; paiser, calmer, tranquilliser, adoucir, sléshir

PL

Placid, contrario di agitato e commoso placido, tranquillo, quieto, placidus, se datus, lenis, tranquille, paisible, calme

Placidament, con animo placido, con ma niere tranquille, placidamente, quietamente placide, leniter, pacate, paisiblement, don cement. Placidament, lentamente, molle mente, lente, segniter, lentement, tout-don

Placidessa, tranquillità, placidezza, lenitas, facilitas, douceur, tranquillité. Placi dessa, lentezza, mollezza, trascuraggias tarditas, cunctatio, segnities, lenteur, mollette

Plafon, palco fatto poco sotto il tetto ( sotto il soffitto per difendere le stanze dalli impressioni dell'atmosfera, o per ornamenti soppalco, soffitto, cielo, laquear, lambri

Plafont, coprire il solajo d'una stanza con assi, tele, o cementi, od anche abbellink con pitture, stucchi ecc., lacunare, pla-

PLAGAS, voce latina adoprata avverbial mente dicendo ad plagas, V. Ad plagas.

Plagi, qualità apparente della pelle l'uomo nel volto; colore, colorito del volto carnagione; color carnis, teint, coloris,

PLAJA, specie di bambagia greggia, ossin di borra, che circonda il bozzolo del beco da seta, e si separa prima di filarlo; born di seta, tomentum bombycinum, bourre de cocon à soie. Plaja per pleuja, V.

PLANCARDA, cartello, avviso al pubblico, affixus publice libellus, placard, affiche. Plancarda, per grossa macchia, V. Macis.

PLANCIA, carta sulla quale sono impresse figure od altre immagini col mezzo delle in cisioni in metallo od in legno, o de'disegui su pietra; stampa, rame, intaglio, tabida planche, gravure. Plancia, quelle di simili stampe che si aggiungono ai libri per orme mento o dichiarazione; tavola, tabula, plan che, figure, gravure. Plancia, la lamini di rame o d'acciajo, su cui si sono incis le figure da stamparsi; rame, stampa, ta bula ænea, planche, estampe.

PLANDRA, plandrassa, plandroña, dont legnami nobili; impialiacciare, intarsiare, I scioperata, neghittosa, scomposta negli abi e nella persona, manimorcia, baderla, scoccalsuso, pocosila, muliercula deses, iners, otiosa, mulier incomposita, inculta, maussade, parasseuse, cagnarde, nonchalante, dégingandée, guenipe. Plandra, dicesi pure

d'uomo in vece di plandron, V.

Plandrabla vizio di chi fugge il lavoro, e non cura la compostezza degli abiti della persona e l'ordine e l'aggiustatezza degli arredi; infingarderia, scioperaggine, pigrizia, inertia, segnities, desidia, nonchalance, paresse, cagnardisc.

PLANDRASSA, V. Plandra.

Plandron, pigro, infingardo, poltrone, piger, deses, desidiosus, socors, paresseux, fainéant, cagnard.

PLINDROÑA, V. Plandra.

Plandronk, vivere nell'ozio nell'infingardegine; sdarsi, infingardire, fuggire la faba, perder il tempo, andar qua e là vagando, otiari, tempus terere, pigrescere, desidia marcescere, torpere, vagari, faimanter, cagnarder, paresser.

Punio, sansiron, sorta di fungo, V.

Salödra.

PLASSA, pegg. di pel, pelle ruvida, pelle tigliosa, pellaccia, vile corium, mauvaise peau, peau fort dure.

Puta, dicesi per ischerzo il capo senza apelli; calvo, calvizio, capo calvo, caput

celous, crane pelé.

Platasanda, lista di terreno che gira attorno a quadretti, od alle ajuole dei giardini, d è guernita ordinariamente di fiori e di arbusti . . . . plate-bande. Plata-banda, ornamento di muri o d'altra cosa, semplice, Pano, unito, e che ha poca larghezza, fascia . . . plate-bande.

PLATA-COTURA, voce adoprata nell'espres-

sione avverbiale, a plata-cotura, V. Plata forma.

PLITAMO, grand'albero di legno duro che he fusto diritto molto ramoso, corteccia bigia e liscia, ampie foglie intagliate alquanto vellose, semi rotondi ed ama un terreno umido e grasso; platano, platanus, platane. PLATE, quegli che acconcia le pelli in alluda, o col grasso che prepara e le forma

in guanti, cinture, calzoni, ed altre vesti od arredi; pellicciajo, pellicciere, pellio, aluarius, peaussier, pelletier.

PLATRA, pertera, la parte più bassa del teatro, dove stanno gli spettatori; ed intendesi pure di tutti gli spettatori che vi assistono ad una rappresentazione teatrale; platea, planum theatri, solum, spectatores e plano solo, parterre.

PLATINA, plàtino, metallo bianco come l'argento ma meno splendente e più prezioso, il più pesante ed inalterabile di tutti i metalli, duro poco meno del ferro; ed estensibile e duttile in alto grado; platino, platinum, platine, or blanc. Plàtina, lega metallica simile all'argento od al platino, della quale si fanno posate e varii arredi, di poco valore . . . . métal blanc.

PLATINA, agg. di utensili, od arredi di ferro o di rame, coperti d'una lamina d'argento; incrostato d'argento, argenteis laminis indutus, plaqué d'argent, doublé

d'argent.

'Platon, palla coperta di panno, o di cuo-

jo, pila, balle, pelote, éteuf.

Platönica, agg. di passione amorosa nella quale non abbia parte veruna la compiacenza de'sensi; platonico . . . platonique.

PLAUSIBIL, agg. che ha l'apparenza di buono, e di pregievole, plausibile, plausibilis, plausible.

Plausibilment, in modo plausibile, lodevolmente, plausibilmente, laudabiliter, d'-

une manière plausible.

PLE, svellere i peli, pelare, glabrum reddere, depilem sacere, glabrare, pilare, faire tomber le poil, arracher la poil, peler. Plè un crin, pelare un porco, aqua candente glabrare suem, peler, échauder un cochon. Plè, levare la pelle d'un animale, pelare, scorticare, pellem detrahere, corio exuere, glubere, deglubere, arracher la peau, écorcher. Plè un pom, un fi, na siola, levar la buccia, la corteccia, dibucciare, pelare, pomis cutem detrahere, poma nudare, peler, ôter la peau, l'écorce. Plè un erbo, scorzare, scortecciare un albero, arborem decorticare, delibrare, écorcer, peler un arbre. V. Sploie. A petria na pules, o 'n poi ec. V. Poi. Plè, metaf. trarre da una persona o dalle cose di cui si ha il governo, quanto si può, e senza giustizia o riguardo, scorticare, succiare, smungere, pelare, emungere, excutere, sucer, plumer, arracher le plus qu'on peut. Plè per piume, plè la pola, piume la pola, V. Piume.

PLEBAJA, le persone di uno stato o di una città più povere, e più viziose ad un tempo; ' feccia del popolo, plebaglia, populi fex infima, canalicole, lie du peuple, canaille.

Plebe, la parte più numerosa e meno ricca e colta del popolo, plebe, plebs, le commun du peuple, le menu peuple, le bas peuple.

PLEBEO, sost. ed add. persona della plebe, od agg. di cose che convengono alla plebe; plebeo, plebejus, roturier, du commun. Plebeo, per ignobile, basso, vile, humilis,

abjectus, commun, trivial, bas.

PLEIBLE, sorta di fungo buono a mangiare . . . espèce de champignon que l'on mange. PLENARIA, agg. a indulgenza V. Indulgenssa. PLENILUNI, o luña pieña, V. Luña.

PLENIPOTENSSIARI, add. e sost. dicesi di ministro, che ha piena facoltà dal suo Sovrano di trattare ed ultimare qualunque negozio, o quell'affare speciale per cui gli fu data la piena potenza; plenipotenziario, legatus cum summa potestate, plénipotentiaire.

Plens voris, (parole latine), a pieni voti, a voti unanimi, di unanime consenso, omnium consensu, una voce, unanimiter,

à l'unanimité, à volée de bonnet. PLENTA, querela, doglianza, lamento, lai, querimonia, rammaricazione, lamentanza, lamentamento, questus, querela, querimonia, lamentatio, conquestus, plainte, doléance, jérémiade, complainte. Plenta, accusa fatta

davanti ai magistrati, V. Querela. PLETA, dim. di pel, pelle sottile, pellicola, pellicella, cuticula, pellicula, pellicule.

PLĒŪJA, plaja, guscio in cui nascono i granelli dei legumi, baccello, siliqua, cosse, gousse. Plēūja o pel dla fruta, d'pom, fi, membrana sottile che copre la polpa di molte frutta, e per lo più si mangia con esse; pelle, scorza, buccia, cutis, peau, pelure ( se è staccata dal frutto). Pleuja d'castagne, corteccia di castagne, guscio, corium castanæe, pelure, coque, peau de châtaigne. Lvè la pleuja, V. Sploje. Pleuja, fig. uomo sordido, avaro, spilorcio, pillacchera, sordidus, avarus, vilain, cancre, taquin, sordide, serré, ladre, pince-maille. Plēūja, uomo furbo, astuto, volpone, callidus, vafer, astutus, adroit, fin, rusé.

PLICE, piegh, quantità di lettere involte, e sigillate sotto la stessa coperta, o soltanto legate insieme; plico, piego, fascio, pacchetto, fasciculus literarum, paquet. PLIÑA, V. Preis.

PLINE, vocc fam. perseguitare alcuno con continui motti, rimproveri, insulti, punture, e simili; tormentare, punzecchiare, infastidire, bezzicare, fodicare, lacessere, picoter, piquer, pincer. Plinèsse, voc. pop., altercare acremente o con parole o con fatti; bisticciarsi, batostare, azzustarsi, accapi-gliarsi, conviciis jurgari, se mutuo percutere, in capillos mutuo involare, se quereller, se picoter, se hattre, en venir aux prises, se prendre aux cheveux, V. Sbrinesse.

PLISSA, pelle d'animali lanosi o da lu go pelo preparata per vestimenta o per ( namento d'arredi conservandole il pelo; p liccia, villosa pellis, fourrure. Plissa, ve fatta, o foderata di pelle che abbia lun pelo; fodero, melota, pelliccia, mastruci subtegmen pelliceum, tunica pellicea, pelis fourrure. Plissa, boña plissa, fig. uoi furbo, astuto, volpone, vafer, callidu vieux renard, madré, fin, rusé.

PLISSÈ, colui che lavora nelle pellicce le prepara ; pellicciajo , pellicciere , pelli

pelletier, fourreur.

PLISSON, pelliccia grande, o di lungo pe pelliccione, endromis, grosse pelisse.

PLOF, plofate, pof, rumore sordo che cose molli fanno cascando; tonfo, strepit fragor, pouf, bruit que l'on fait en to bant. Fè un pof, rimanere improvvisame oppresso dai debiti; essere in istato di fi limento, fallire, foro cedere, decoquer faire banqueroute, manquer.

Plor, t. di giuoco, l'accozzare che fa delle carte dagli scrocconi per aver bu giuoco, accozzamento doloso, mariuoleria

baratteria, dolus, pâté.

PLOFATE, V. Plof

Plofia, plofra, plofria, pelle mol incrte sottile, senza consistenza; pellicella pellicola, cuticula, pellicula, pellicule. Pl fia, plofra per panoja, V.

Plotra, donna scempia, sciamannata, b derla, bandiera, muliercula deses, muli inculta, bégueule, gaupe, pecque, pin

béche. V. Plofria.

Ploreuse, liste di mussula, od altra te sinissima che si mettono sopra le manic d'un abito da bruno nei primi giorni ( lutto; sopraggirelli (voce dell'uso)... pleureuses.

Plos, che ha peli, peloso, velloso, losus, villosus, hirsutus, velu, plein de po Plot, strumento di legno che serve sarti od alle cucitrici a spianare le costur forma, forma, petit bois, billot. Pi

plöt , V. Piè .

PLÖTA, picciolo guancialino di cui si ser no le donne per conficcare aghi o spilli, sello, buzzo, theca condendis acubus, ac rium, pelote, peloton, grimace.

Ploton, piccolo corpo di truppe, d

pello, agmen, peloton.

Plucapsete, colui che con arte cava alt il denaro, qui emungit alios argento, gi pe-sou.

Pluch, pelo che non è aderente a stoffa a pelle, e dicesi pure d'altre cose per si

litudine, filo, fuscellino, pagliuzza, pilus, filum, poutille, brin, poil. Pluch, serve di termine di paragone d'un che di minimo; un pelo, un filo, una scheggia, un bruscolino, festuca, un brin, un fétu. Pa'n pluch, niente, nulla affatto, neppure una scheggia, nè un pelo, nihil prorsus, pas un brin, rien du tout, rien absolument, pas un zeste.

PLUCER , togliere ad uno ad uno i peli, le fila da una stoffa, e più generalmente levare a poco a poco da una cosa minutissime parti, grosse quasi come peli; spilluzzicare, fare a miccino, consumare a poco a poco, carpre, delibare, ôter, enlever quelque chose peu à peu, se servir d'une chose miette à miette. Pluche; tor via, spiccare, refigere, wellere, détacher, arracher. Pluche, mangiare prendendo radi e picciolissimi bocconi, sbocconcellare, spilluzzicare...pignocher. Pluchè, o picotè na rapa d'ua, V. Picotè. Pluchè, fig. cavar di sotto altrui astutamente danari; pelare, spogliare, succiare, surripere, plumer.

Puccia, sorta di panno di seta che ha il pelo assai lungo e più che non l'abbia la sericus villosus, pannus sericus villosus,

peluche.

Pracis, v. usata solo per ischerzo parlando duomo fallito, che ha sprecato il suo; Esse a placis, esser ridotto al verde, in summas aquias adduci, être à la besace, être à sec. Purcon, ciusso di peli lunghi e neri che il pollo d'india (il solo maschio) ha nella

Parte inferiore del collo, o sul petto . . . . Pioceau, toupet.

Pucos, agg. di tele od altre stoffe che mettono peli cui anche facilmente lasciano sulle cose che loro si soprappongono; peloso, lanuginosus, cotonneux. Plucos, pien d' pluch, dicesi pure di veste od altra cosa che si è caricata di peli, pilis obrutus, chargé de poils.

PLURAL, add. o sost. che indica il numero

del più , plurale , pluralis , pluriel. PLUBALITÀ, il numero maggiore, pluralità,

maggiorità, major numerus, pluralité, ma-

forité, le plus grand nombre.

PLUTRI, uomo sordido, avaro, spilorcio, suitto, avarus, sordidus, vilain, crasseux, \*ncre. Plutri, uomo vile, meschino, pezzente, picaro, sestertiarius homo, poiloux, gueux.

Phansemo, V. Penansemo.

Press, pnassa, pnon, parte mobile del corpo di molti animali opposta al capo, e formata dalla continuazione della spina

posteriori, coda, cauda, queue. Tnì'l pnass an mes dle gambe, aver paura, o confusione, tolta la metafora dai cani; mettersi la coda tra le gambe, pavere, formidare, se mettre la queue entre les jambes, avoir peur, être confus, honteux Pnass del forn, arnese per ispazzar il forno, spazzatojo, spazza forno, scopæ, écouvillon du four, patrouille.

PNASSÈ, netiè, storcè, (voce pop.) nettare, ripulire, levar via le brutture, purgare, pulire, forbire, purgare, mundare, expurgare, tergere, verrere, nettoyer. Pnassè 'l forn, spazzare il forno, furnum everrere,

écouvillonner le four.

PNASSET, dim. di pnass, codetta, parva

cauda, petite queue.

Pnèl, o penèl, istrumento di peli legati a fascio ad un manico, col quale si pigliano e si posano sulla superficie di carta, di tavola, di muro, o simili, le sostanze liquide o poltigliose; onde serve principalmente per dipingere, maneggiare la pasta de'legatori ecc., e ve ne sono di diverse specie, e materie; pennello, peniculus, peniculus, pinceau. Pnèl gröss, pnèl da muradòr, da bianchin, grosso pennello, spazzola, penicillus tectorius, gros pinceau, goupillon. Fait al pnèl, V. Fait part.

Pnon, V. Pnass.

Pö, nome del principale tra i siumi del Piemonte, adoprato, in conseguenza di tal suo primato, nella frase seguente proverbiale; Chi passa Po passa Doira, chi fa il più può fare il meno, qui potest facere majus potest et facere minus, qui fait le plus fait le moins.

Pö, pöch, poco, parum, peu. V. Pöch. Po, adoprasi quasi esclusivamente in alcuna maniera: 'N po, si aggiunge molte volte al discorso per segno di disprezzo, di besse o di non dar fede; va 'n pö, eh via, apage, tarare, à d'autres. 'N po, in maniera d'impero o di dispetto; ve ustu 'n po ande via? vuoi andartene sì o no? orsù via di qua, i tandem; veux tu donc t'en aller? 'N po, aggiungesi per preghiera, veñ 'n po si, vieni di grazia, deli vieni, accedas quæso, cedo, viens de grace, viens je t'en prie.

Poarin, trincèt, coltello adunço per uso dell'agricoltura e specialmente di potare le viti, vendenimiare, e mondare gli alberi; roncola, potatojo, pennato, runcina, serpe, serpette,

Poceta, piccolo violino che suona all'ottava superiore, ed è adoprato da maestri dorrale; e negli uccelli intendesi delle penne di ballo perchè si può portare nella scarsella; fides minoris modi, petit violon, pauxillum, un petit peu, tant soit peu.

pochette.

Poch, o po avv. poco, parum, paullo, peu. Poch fa, poch tenp fa, d'poch, un po dnanss, poco fa, poco tempo fa, un po' avanti, nuper, paullo ante, mox, tantôt, dépuis peu, il y a peu de tems, n'a guères. Poch su, poch giù, poco più, poco meno, poco presso, presso a poco, quasi, fere, plane, quasi, propemodum, pene, circiter, à peu près, prèsque, près de, environ. A poch a poch, a bei poch, poch a la volta, a minuzzoli, a bei pochi, a poco a poco, paullatim, pedetentim, peu à peu, petit à petit. Ogni poch, minca poch, minca nen, frequentemente, ad ogni tratto, di tanto in tanto, identidem, subinde, de temps en temps, de fois à autre, assez souvent. Po da burla, po da bon, parte da burla, se la gnifa, V. Fè d'smorfie. parte sul serio, partim joco, partim serio, moitié figue, moitié raisin. Un poch, riferito a tempo passato, significa alquanto tempo, e non affatto poco: a l'è già n poch ch'i speto, è già molto che aspetto, jamdudum expecto, il y a quelque tems que j'attends. Da sì poch, da sì n poch, fra poco, tosto, subito, brevi, modo, bientôt, aussitôt, dans peu de tems. Poch o pro, nè poco nè troppo, mediocremente, alquanto, nè poco nè molto, satis, modice, assez, suffisemment, peu ou prou, ni peu ni prou. Poch o nen, quasi nulla, nihil fere, presque point, peu ou point. A pochpres, V. Press-a-poch.

Pocu, sost., poco, pochezza, paucitas, inopia, parum, paullum, col gen., peu, peu de chose. Tut'i poch a san un pro, molti pochi fanno un assai, molte piccole quantità unite insieme fanno una quantità sufficiente, o grande; a picciolo a picciolo si fa il ducato . . . . plusieurs petites parties font un tout. A l'è poch ma sicur, modo d'affermare con franchezza; non c'è dubbio, la cosa è certa, certum est, je vous l'assure, j'en suis certain. Cose da poch, inezie, cose da nulla, coserelle, bazzicature, frivola, quisquiliæ, reculæ, bagatelles, choses de peu de conséquence, choses de rien. Poch

d'bon, V. Pöch-vaja.

Pöcн, add. poco, piccolo, paullus, parvus, peu, peu de (sempre avv. o nome), petit. Con poca speisa, con piccola spesa, paullo

sumptu, à peu de frais.

Pochet, dim. di poch, sì avv. che nome; pochino, pochetto, pochettino, paullulum, tant soit peu, très-peu. Un pochèt, un tantin, un pochetto, un pocolino, paullulum, dance, être hors d'état de faire la mon

Pöch-vaja, pöch d'boñ, uomo cattivo, sonesto, briccone, sviato, barattiere, fi fante, mascalzone, guidone, nequam, s lestus, improbus, fraudator, versipelli furcifer, vaurien, fripon, coquin, beith maraud, gradin.

Pociacri, potri, intingolo sporco, r apparecchiato, mal condito, spiacevol guazzo, pappolata, cibus liquidior, fercul insulsum, inconditum, mauvais ragoût, gacl gargotage. Pociacri, o pacioch di spessia

V. Paciöch.

Pocio, V. Nespo. Fè'l pocio, fè la moci fè 'l cul dla pola, è quel raggrinzare bocca, che i bambini fanno, quando w gliono cominciar a piangere; far gren . . . . faire le cul de poule. Fà 'l pocio

Pocios, pocionis, pocionot, poiset, dicon per vezzo ad un fanciullo vezzoso; nacche rino, cecino, bellulus, scitulus, pulchellas poupon. Pocion, sosson, corin, t. familia che s'usano dalle madri e dalle nutrici b vezzeggiare i fanciulli, carino, mio bimb bambino, bambinuccio mio, mio bambi lino, naccherino, pupe, pupule mi, mi petit bouchon, mon petit marmot, poupo poupard, chou-chou, mon joli petir tr gnon, mon cœur, petit amour, petit migus

Podei, v. neutro, aver possanza, facoli avere in se possibilità, potere, posse, qui valere, être capable de, pouvoir. Peul es peul desse, può essere, può darsi, è 🗯 possibile, fieri potest, ce peut être, il se faire. Peullo esse? peullo desse? elo sibil? può egli essere? può darsi? è possibile? fieri ne potest? est-il postible Nen podëi stè sù, non poter regger la viù non si reggere in piedi, esser debolissimo deficere, fatiscere, être très-foible, & mal sur ses jambes, ne pouvoir par tenir débout. Nen podeila di con un, . si potere, non ne potere con alcuno, in poter competere con esso lui, alicui impari esse, ne pouvoir pas faire face, être be d'état de tenir tête, être incapable de mesurer avec quelqu'un. Podei ne saul nè core, non poter camminare per la sta chezza o la debolezza; e fig. dipendere d l'altrui volere, essere in tali angustie poter nulla operare, non poter muovere una mano nè un braccio: omnibus medal defessum esse, súi juris non esse, fato d stringi, ne pouvoir remuer ni pied ni pet ne pouvoir se traîner, être dans la dépt

combere alla fatica, alla fame, o simili; essere sfinito, non ne poter più, deficere, viribus defici, n'en pouvoir plus. Podei, aver avuto parte o colpa in checchessia; Chiel n'a peul d'nen, egli non ci ha avuto parte, non è sua colpa, is caussa non est, il n'en peut rien, il n'en peut mais, il n'y a contribué en aucune manière, il n'en est pas la cause. Podei assolut. un om ch'a peul, esser ricco, aver molti mezzi di fortuna, opibus valere, avoir des moyens, des richesses. Podei, esprimere talora rammarico d'aver messo una cosa, a desiderio che succeda; i podria ben esse parti! perchè non sono io partito! ben potrei essermene andato! pænitet non abiisse, que ne suis-je parti? Che t'peusse cherpe, possa tu crepare, ti venga il canchero, pereas, dii te perdant, peste, que la peste te crève. Ch'i peussa muri s'a le nen vera, possa io morire se non è vero, moriar, peream, ne vivam, dispeream, ne sim salvus ni verum sit, que je meure si cela n'est.

Popestà, autorevol potere, podestà, autorità, possanza, giurisdizione, auctoritas, jurisdictio, potestas, puissance, pouvoir, marité, jurisdiction. Podestà, magistrato de esercitava a tempo la suprema autorità Palia; podesta, potestas, podestat. Pode-#, pubblico uffiziale che esercita in un piccolo distretto l'infimo grado di giurisdizione civile e criminale; podestà, castellano, beilo, baili, judex, castellanus judex, châtelain, bailli (si noti però che lo stesso nome significa cariche diverse ne' diversi

luoghi ).

Podestania, ufficio di podestà, podesteria, pretura, la charge du bailli. Podestaria, tutto quel paese, sopra il quale il podestà ha giurisdizione; podesteria, territorium, baillage. Podestaria, il palagio del podestà, podesterla, domus prætoris, baillage.

Por, tagliare alle viti ed agli alberi i rami inutili e dannosi, potare, mondare, rimondare, putare, detruncare, insecare, cedere, tailler la vigne, émonder, élaguer

Pott, filo composto di due fili di peli ed un altro di seta insieme ritorti, e col quale i formano bottoni per abiti signorili che si dicono boton d'poèl, pelo . . . . poil.

Pota ; e da taluni pover (con o ben chiuso) terra arida od altra sostanza secca ridotta' in particelle sottilissime si che facilmente sono trasportate dall'aria; polvere, V. Smeril. Poèr tussia, V. Tussia.

Tom. II.

chose. Podeine pi, essere senza forze, soc- pulvis, poussière, poudre. Andè an poer convertirsi in polvere, ridursi a nulla o quasi nulla, sfarinarsi, dileguarsi, svanire, mancare, deficere, evanescere, tomber en poudre, se fondre, s'en aller en fumée. Levè la poër, ripulir dalla polvere, spolverare, pulverem excutere, époudrer, épousseter. Sopatè la poèr a un, scuotere la polvere ad alcuno, percuotere, bastonare, verberare, cœdere, secouer la poussière à quelqu'un, battre, maltraiter. Poër ant j'eui, fig. ragioni fallaci, speciose, capziose ma inette affatto a persuadere, o capaci soltanto a persuadere gl'ignoranti; baje, cavilli, ragioni di niun peso, captiunculæ, cavittationes, brides à veaux, raisons qui persuadent les sots. Canpè la poer ant j'eui, fig. ingannare i far travedere, voler far intendere altrui una cosa per un'altra; gittar la polvere negli occhi, fucum facere, umbras cudere, pulverem oculis offundere, éblouir par de beaux discours, jeter de la poudre aux yeux, en imposer. Canpè d'poèr ant *j'eūi* , dicesi anche lo accecare altrui con presenti perchè non faccia contro di noi il proprio dovere, corrompere con denaio, insaponar le carrucole, pecunia corrumpere, graisser le marteau.

> Poër, sostanze medicinali o destinate ad usi particolari, e che sono ridotte in minute parti; polvere, pulvis, poudre. Poer, d'sipri, polvere d'amido ridotta ad un'estrema finezza od anche profumata, per impolverare e tinger di bianco i capelli; polvere di cipri, pulvis cyprius; diapasma, poudre à poudrer. Poër da füsil, poër da canon, composizione di salnitro zolfo e carbone ridotta in granelli più o meno piccoli per uso delle diverse armi da fuoco non che delle mine, e dei fuochi d'artifizio; polvere, polvere da schioppo, polvere da cannone, pulvis nitratus, poudre, poudre à giboyer, poudre à canon. Poer fulminant, composizione simile alla polvere da schioppo, con salpietra, potassa secca, e solfo la quale riscaldata a poco a poco s' infiamma e scoppia fortemente; ovvero specie di polvere da schioppo che scoppia senza essere accesa quando viene percossa; polvere fulminante o detonante, pulvis tonitruans, poudre fulminante, poudre à percussion. Poër d'pirinpinpin, nome da scherzo che si dà ad una polvere o ad ogni altro mezzo con cui i cerretani pretendono fare guarigioni od altre cose maravigliose; polvere di perlimpinpin ... poudre de perlimpinpin. Poër d'smeril,

Polio, add. contrario di sporco, netto, senza macchie, pulito, mundus, politus, purgatus, propre, net, clair, sans taché. Polid, liscio, lustrante, pulito, expolitus, nitidus, lavigatus, poli, uni, égal, lisse. Polid com un or, netto come un bacino, perfettamente netto e liscio, di squisita nettezza, maxime expolitus, très-propre, brillant de propreté. Polid con 'l baston del gioch, sporchissimo, sucido, sordido, imbrattato, sozzo, schifo; lordo, fædissimus, valde inquinatus, sordidus, spurcus, immundus, sale comme un peigne, mal propre, propre comme une écuelle à chat. Polid, leggiadro, bello, esquisito, e dicesi tanto delle persone come delle cose, venustus, elegans, blandus, comis, galant, poli, agréable, beau, gentil, net, exact, par-fait, achevé. Polid, dicesi anche di fanciullo che non si caca sotto, pulito, mundus, nitidus, enfant net, qui ne laisse plus rien aller sous lui. Tnisse polid, serbar pulitezza nella persona e negli abiti, star pulito, ed assettato, nitorem, servare, præ se ferre, garder la propreté, la netteté, se tenir propre. V. Poli verb. e Polid avv. Fèla polida, fèla franca, ingannar con destrezza e senza pericolo, far il fatto in maniera ch'altri non se ne accorga, far il giuoco netto, farla pulita, farla netta, feliciter o astute rem conficere, tromper adroitement. Fè polid, sparecchiare, levar via, sbarazzare, portar via tutto, auferre, tollere, enlever, emporter tout, débarasser.

Polio, avv. puntualmente, pulitamente, nettamente, egregiamente, con pulitezza, con garbo, optime, concinne, scite, bien, proprement, joliment. Fè na cosa polid far checchessia ottimamente; far pulito, rem feliciter conficere, se tirer d'une chose supérieurement bien. Polid, polito, in maniera di rimprovero: t'ses andaje polito, si veramente ci sei stato, ivisti scilicet, tu y as été joliment, oui vraiment tu y fus. Polid, polito, con destrezza, con franchezza, destramente, accortamente, dextere, solerter, alacriter, lestement, adroitement.

Polide, V. Poli verb.

Рошово, che ama eccessivamente la pulizia, pulitissimo, mundus ad apicem, qui aime à l'excès la propreté, qui se tient trèspropre. Polidoro, ganimede, damerino, zerbino, politulus, amasius, dameret, muguct, ganiméde.

Poligana, persona astutissima, V. Driton. Polin, postema prodotto nell' anguinaglia

Polior, erba odorosa vivace, che è una specie di menta con gambo liscio rampicante. e foglie ovali alquanto dentate, puleggio, pulegium, mentha pulegium, pouliot. Росьго, classe d'animali della più sem-

plice organizzazione, consistente in un sacco molle gelatinoso, che ha una sola apertura, ed è circondato da un certo numero di braccia o fili con cui piglia si move e si attacca; dicesi pure d'un'escrescenza carnosa e molle nata in qualche cavità del corpo animale, la sostanza della quale rassomiglia a quella dei polipi, e viene principalmente nel naso; polipo, polypus, polype.

Polisa, piccola carta contenente breve scrittura in cui sta notata o descritta l'obligazione d'altrui; polizza, schedula, pollir citatio, cédule, billet, police. (t. di comm.

maritimo )

Poliss, (dal fr. police) V. Politica nel-

l'ultim. signif.

Polissia, proprietà, pulitezza, nettezza, mondezza, mundities, nitor, propreté, netteté. Polissia, leggiadria, squisitezza, bellezza, venustas, elegantia, élégance, galanterie, propreté, manière agréable. Polissia, per politica, V.

Polismā, nota di quanto altri ci deve per lavori o provviste, conto, memoria, lista, commentariolum, libellus, index expensa,

compte, mémoire, liste.

Politessa, civiltà, pulitezza, cortesia, creanza, civiltà, cultura, urbanità, urbanitas, cultus, comitas, humanitas, liberalitas, politesse, honnêteté, civilité, maniè-

res exquises.

Politica, scienza di governare gli stati secondo ragione e giustizia, politica, politica, politice, scientia politica, politia, politique. Politica, arte e massime di governare gli stati senz'altra mira che il loro vantaggio, posposta ogni considerazione d'onestà e di diritto, così che in questo senso si piglia sempre in mala parte; politica, ragion di stato . . . . politique. Indi politica, si dice tra privati l'arte di condurre a' suoi fini un affare con mezzi leciti bensi ma non sempre onesti, e molto meno delicati, accortezza, scaltrezza, scaltrimento, astuzia, politica, sagacitas, calliditas, astutia, politique, ruse, astuce, finesse. Politica, poliss, polissia, regolamento stabilito in uno stato, in una città o comune, per tutto ciò che riguarda la sicurezza ed il comodo degli abitanti, la sanità, la nettezza, il vitto da male venereo; tencone, tincone, bubo, I dell' universale, e dicesi pure del corpo dei regolamenti; politica, polizia, politia, police, officiers de police.

Politicament, accortamente, con riserva, con modo politico, prudenter, callido, a-

stute, avec finesse.

Politica, colui che ha studiato la scienza della politica, che sa governare gli stati; politico, statista, uomo di stato, civili prudentia ornatus, homme d'état, politique. Politich, dicesi per ischerzo colui che si compiace nel conoscere i pubblici interessi degli stati, ragionarvi sopra, e predirne le conseguenze; politico, publicarum rerum indagator, politique.

Pourrica, add. che appartiene alla politica al governo d'uno stato, politico, politicw, politique. Politich, add. usato anche in sorza di sost. scaltro, politico, astuto, accorto, sagace, sagax, prudens, callidus, politique, prudent, réservé, adroit, fin, rusé. Politich, circospetto, prudente, consideratus, prudens, circonspect, prudent.

Politicon, accr. di politich sost. politicone, in civili prudentia præclarus, grand politique. Politicon, accr. di politich, add. nel 2. signif. scaltrito, molto accorto, assai spe, sagacitate, calliditate præstans, très m, très rusé, madré.

Perro, da bravo, si dicono meno per loare una cosa fatta, che per dar animo a di è nell'atto di eseguirla; bene, coraggio, otimamente, egregiamente, optime, egregie,

we, bon, fort bien, allons, courage, roila qui est bien. V. Polid avv.

Poluon, doppio viscere spongioso contenuto nella cavità del petto, il quale comunica direttamente colle fauci, ed è l'organo prinapale della respirazione, polmone, pulmo, poumon. Maladia d'polmon, infermità grave attribuita all' infiammazione della sostanza del polmone, preumonia, polmonea, peripneumonia, pneumonia, pneumonitis, pulmonia, pneumonie.

Polmonaria, pianticella vivace, medicinale, crescente ne' luoghi ombrosi ed aridi, con 'loglie oblunghe, acute, e fiori o porporini • bianchicci che spuntano entrando la primara; polmonaria, pulmonaria, grande pul-l monaire, herbe aux poumons, herbe du

œur, sauge de Jérusalem.

Pölö, estremità dell' asse supposto della terra e del cielo, punto intorno a cui si rolgono o sembrano volgersi; polo, polus, pole. Da 'n polo a l'autr, dicesi di due stremo all'altro, ab uno extremo ad aliud, I imbellis, abjectus, poltron, lâche, coïon.

pubblici uffiziali preposti a far eseguire quei la puppi ad proram, d'un bout à l'autre, à très grande distance.

> Polpa, carne senz'ossa, polpa, pulpa, poulpe, chair. Polpa d' capon, la carne dello stomaco del cappone quando è cotta, bianco di cappone, decocti caponis album, blanc de chapon. Polpa, si dice anche la sostanza molle delle frutta, polpa, pulpa, poulpe, pulpe, chair de fruit. Polpa dla ganba, V. Polpiss.

> Polpassò, che è ben fornito di carne soda, polpacciuto, polputo, polposo, carnosus,

pulposus, charnu.

Polpassùa, donna polputa, tarchiata; grassotta, badalona, fæmina pinguis, torosa,

lacertosa, dondon, femme dodue.

Polpeta, vivanda composta di carne sminuzzata, unita ad alcuni ingredienti per darle maggior sapore, e ridotta a pallottole; polpetta, isicium, boulette, andouillette.

Polpton, V. Polpton.

Polpiss, molèt, parte deretana e più carnosa della gamba, polpa della gamba, polpaccio, sura, gras de jambe, mollet. Polpiss, dicesi anche la carne della parte di dentro delle dita dall'ultima giuntura in su; polpastrello . . . . le bout charnu du doigt.

Polpton, accr. di polpeta grossa polpetta formata pure di carne trita, od anche di farina, di pasta od altri ingredienti; polpet-

ta, artocreas, poulpeton.

Pols, pulsazione successiva prodotta nelle arterie dal loro dilatarsi e contrarsi e dal moto del sangue in esse; polso, pulsus, arteriæ, venarum percussus, pouls. Pols, particolarmente quel luogo, dove la mano si congiunge al braccio, cui comunemente toccano i medici per comprendere il moto dell'arteria, polso, pulsus venarum, arteria, pouls. Pols, parti laterali e superiori della fronte ove si fa pur sentire la pulsazione delle arterie; tempia, tempora, tempes. Pols, fig. vigore, forza, polso, wis, potentia, virtus, pouvoir, vigueur, force, puissance. Avei d' bon pols, essere ricco, facoltoso, potente, esser di buon polso, opibus valere, être riche, puissant. Tochè'l pols, fig. riconoscere il valore, la forza d'alcuno, toccare il polso, vires, virtutem tentare, inspicere, tâter le pouls à quelqu'un, éprouver quelqu'un.

Poltron, poltronass, intingardo, neghittoso, accidioso, pigro, poltrone, poltronaccio, deses, ignavus, piger, socors, paresseux. Poltron, che manca di coraggio, pauroso, unti posti a grandissima distanza; da un d'animo vile, codardo, vigliacco, poltrone,

affliger. Spiña ch' pons, pons a bon'ora, muntenda qua fugiant, faire les plus bell V. Spiña.

Ponsso, color di fuoco, rosso acceso, ponsò, color ardentissimus, color puniceus,

ponceau.

Ponsson, strumento di ferro o di altro metallo, che ha una punta per foracchiare; punternolo, cuspis, stilus cuspidatus, poinçon. Ponsson, ferro temperato, od acciajo in un lato del quale stanno scolpiti segni lettere immagini o simili, per uso di fare le impronte delle monete, dei caratteri da stampa, de'pubblici bolli, e simili nelle materie dure; conio, torsello, punzone, madre delle monete, dei caratteri, forma, poincon, coin. Ponsson, conio di ferro, con cui i fabbri bucano il ferro infocato, spina, veruculum, mandrin. Ponsson, ferro aguzzo che è appiccato alla toppa, ed entra nel buco della chiave, e la guida agli ingegni della serratura; ago, pernio, acus, broche. Ponsson, piccolo stile di ferro acuto a foggia di un succhiello, del quale fra gli altri si servono i sarti per fare i buchi o gli occhielli delle vesti; punteruolo, veruculum, poinçon. Ponsson, spillo lungo e sottile di avorio di legno o di metallo, di cui si servono le donne e specialmente le contadine, per ispartirne i lunghi capelli del capo in più parti mentre li pettinano e li intrecciano, ed anche per fermarli; dirizzatojo, punteruolo, acus comateria, acus crinalis, discerneculum, aiguille de tête. Ponsson, fig. stimolo, eccitamento, pungolo, sprone, stimulus, aculeus, incitamen, incitamentum, aiguillon, instigation.

Port, edificio per lo più arcato, che forma una strada clevata sopra le acque o fra due luoghi alti, il cui fondo è inaccessibile; ponte, pons, pont. Pont d'barche, strada formata sopra un fiume con battelli che si congiungono dall'una all'altra sponda, e sono coperti d'un ampio tavolato; ponte di barche, pons navalis, pont de bateaux. Pont volant, V. Port. Pont levadòr, ponte mobile su alcuni perni così che si abbassa e si rialza sur un fossato per fare o togliere la strada ad un luogo difeso; ponte levatojo, pons versatilis, pont-levis. Fè i ponti d'oro, jè ponti d'oro, frase mezza italiana che significa fare altrui le più vantaggiose profferte, i patti che possono essergli più graditi, non senza idea di propria utilità come si farebbe a così dire, un ponte d'oro ad un nemico purchè se ne vada; fare i ponti d'argento, fare il ponte, al nemico il ponte d 010, prissem officiis certare, via hostibus evertunt negotia, pour un point Martin perd

avances, il faut faire un pont d'or à s ennemis. Pont, pont da murador, berte sche, sopra le quali stanno i muratori murare, i pittori a dipingere, e simili ponte, tabulatum, échafaud de maçons,

peintre, pont volant.

Pont, impuntura che si fa in un draps con ago infilato di seta, lana, o refe; quel brevissimo spazio, che occupa il cuci che fa il sarto in una tirata d'ago; e dice pure di consimile operazione di calzolai pellicciai ed altri artigiani; punto, punctus point de couture. Pont longh, pont da au basti, punti così fatti che tra l'uno e l'alt rimane molto spazio; basta . . . coutul à longs points. Pont lassà, t. de'sarti, sur punto, andante . . . . point coulant. Trave d'pont, lavori, opere fatte all'ago; trapunto punto, opus aco pictum, ouvrages de point Pont, piccolo segno ritondo, che si sa sulla carta colla punta della penna, e coll'inchiostro, punto, punto fermo, punctum, point. Pont d'esclamassion, punto di esclamazione, punctum exclamationis, point admiratif. Pom d'interogassion, punto interrogativo, punctam interrogationis, point interrogant. Buti i pont a lo ch'a l'è scrit, puntare, punter giare, interpunctis orationem distinguere, ponctuer. Parlè an pont e virgola, o si ponta e virgola, favellare con affettata est tezza, parlare in punta di forchetta, nimias concinnitatem in sermone consectari, parlei avec affectation. Fè pont, o fè ponta, V Ponto. Pont dl'i, V. Pontin. Pont, alcum segni o lineette fatte sopra un regolo, cui si servono i calzolaj per prender la misura, punto, nota, punctum, point.

Pont, o ponto, proposizione o articoli di un ragionamento; parte di una questione o di un avvenimento; punto, capiu, pars point, article, chapitre. Pont, termine, state così di sanità, come di faccende; punto condizione, ratio, modus, conditio, etat point, disposition, situation. Pont, unit numerale, che si usa ne'giuochi i quali vas no per via di numeri, e si prende pel ne mero stesso, onde dicesi: acuse 'l pont, ard un bel pont, avèi tre pont a doi, accupati il punto, aver un bello, un miglior panta ec. . . . accuser son point, avoir meillen point. Per un pont Martin l'a perdh l'an prov., vale che in negozii rilevantissimi tal volta i menomi accidenti tiran seco gra conseguenze; per un punto perdè Martino ! cappa, minima quæque interdum gravion

son âne. Pont d'onòr, massima vera o falsa | V. Lenga. Parlè an ponta, e virgola, V. cui si crede non poter mancare senza tradire l'onore; punto d'onore, honoris summa, point d'honneur.

Pont, misura di lunghezza che è la duodecima parte dell'oncia del piede liprando, ed equivale a tre millimetri e mezzo; pun-

to, punctum, point.

Ponta, l'estremità acuta di qualsivoglia cosa, punta, acies, mucro, acumen, pointe. Ponta, l'estremità di alcune cose sebbene non siano acute, ma che vanno diminuendosi più o meno; come ponta del ciochè, dla moniagna, cocuzzolo, cima di un campanile, di un monte, cacumen, vertex, apex; le hant d'un clocher; sommet d'une montagne, hite. Ponta del nas, la punta del naso, acrorinion, la pointe du nez, le bout du nez. Ponta dla verga, l'estremità del membro wile, fava, ghianda, balano, penis, glans, gland, balanus. Ponta dl'ala, sommolo, extrema pars · alæ, aileron, le bout, l'extrémité de l'aile. Ponta dle scarpe, la punta dalle scarpe . . . . carre. Fe ponta, dicesi di aposterne, ciccioni, ascessi, allorche formano una punta essendo prossimi ad aprirsi puchè ne esca la marcia, venir a suppuravone; marcire, far capo, caput facere, ad repurationem perduci, aboutir, suppurer. N'e ponta, appuntare, aguzzare, far la point a checchessia, acuere, rendre aigu, in la pointe, aiguiser. Fè la ponta, & ponta, figur. appuntare alcuno, biasimarlo, riprenderlo specialmente del favellare, contraddire, opporsi a ciò che dice, reprehendere, vitio dare, vitio vertere; adversari, contradicere, blâmer, trouver à redire, contrarier. Andè sla ponta di pe, camminare sulla punta de'piedi, in punta di piè, ire suspenso gradu, marcher sur la pointe des pieds. Drissèsse sla ponta di pe, alansi sulla punta de'piedi, in digitos erigi, ke kver, se presser sur la pointe des pieds. Feri d'ponta, ferire di punta, puntare, tafiggere, punctim ferire, frapper de pointe, piquer avec une pointe, pointer. Otni, quai cosa a la ponta dla spà, ottenere, qualche con sommo sterito, con grande diffioka, alla punta della spada, aliquid extorquere vi et armis, per vim habere, emporter quelque chose à la pointe de l'épée, par sorce et avec violence. Avei o savei na cosa a la ponta di di, avere o saper una cosa per Le punte delle dita, saperla benissimo, in numerato habere, savoir par cœur, savoir chose. Avèi na cosa sla ponta dla lenga, non ne darei un fico secco, un puntal di Tem. II.

Pont. A ponta d'diamant, che termina in una piramide di molte facce affatto ottusa come si tagliano i diamanti; a punta di diamante, ad speciem adamantis, adamantis

instar, à pointe de diamant.

Ponta da vedriè, sorta di piccoli chiodi senza testa e schiacciati di cui li vetraj si servono per fermare i vetri, punte . . . . pointes. Ponta d' Paris, agutelli con capocchia piatta ad uso per lo più de' calzolaj . . . . cloux plats des savetiers. Ponta, pezzo di cuojo che si mette alla sommità delle scarpe al di sopra, per renderle più durevoli, cappelletto di toniajo . . . paton. Ponta, setola che usano i calzolaj per cucire, V. Tra. Ponta d'pët, term. de' macellaj , la carne dell'animale macellato , che ' è immediatamente sotto il collo dalla parte del petto, forcella . . . . poitrine de veau. Ponta, malattia che cagiona dolore all'uno o ai due lati del petto ed è attribuita ad infiammazione della pleura; pleuritide, morbus lateralis pleuritis, point de côte, pleurésie. Piè d'ponta, piè d'rapòr, dicesi del vino quando comincia a inacetire, pigliar il suoco, pigliar la punta, acescere, commencer à s'aigrir, tirer sur l'aigre, avoir une petite pointe, avoir un petit filet d'aigre. Ponta del dì, il principio del giorno, l'alba, il primo albore, lo spuntar del giorno, prima lux, diluculium, le point du jour, la pointe du jour. V. Di.

Ponta-d'melia, uccello, V. Pitamotàss. Pontal, ciò che puntella o sostiene un oggetto; sostegno, appoggio, rincalzo, bracciuolo, fulcrum, fulcimen, appui, soutien, support. Pontal, armadura di travi, o di altro legname, che si pone a muraglia sfasciata per premunirsi da un'improvvisa rovina; puntello, fulcrum, fulcimen, étaie, étançon, étrésillon, souténement. Pontal, fornimento appuntato e resistente, che si mette alle estremità di alcupe cose, per renderla più rugida o durevole; puntale, gorbia, cuspis, fer, ferret. Pontal di pai, punte di ferro con lamine stiacciate, colla quale si arma l'estremità de'pali che si ficcano nel terreno per fondamenti; puntezza, cuspis, sabot, lardare, lardière. Pontal del baston, del feuder dla spà, gorbia, calza, calzuolo, calzatojo, puntale, cuspis, bouterolle, bout de fourreau. Pontal del gitaj, puntale di stringa, acicula, fer d'aiguillette. A val neñ o i na daria neñ uñ pontàl parfaitement, être instruit à fond de quelque | d'agucia, non vale un puntale di stringa

dederim, ne ligulam quidem, ne flocci quidem valet, il vaut moins que rien, je n'en donnerai pas le quart d'un denier.

Pontale, porre sostegno ad una cosa, o perchè ella non caschi, o si apra o chiuda, o si scuota; calzare, staggiare, puntellare, fulcire, suffulcire, sustinere, étayer, appuyer, étançonner, étrésillonner. Pontalèsse, puntellarsi, sostenersi, niti, adniti, inniti, se soutenir. Pontale, mettere un calzuolo, una gorbia all' estremita d'un bastone o simili; ingorbiare, cuspide munire, mettre un bout à une canne etc. Pontale un getal; mettere una punta d'ottone, o di latta nell'estremità d' una stringa a guisa d'ago, ad uso di allacciare le vestimenta, ligamina stilo cuspide munire, ferrer une aiguillette. Col ch' a pontala i gitaj, ferrastringhe, stringajo, qui lugula stilo munit, aiguillettier.

Pontargul, ferro appuntato e sottile, per uso di forar carta, panno, o simil materia, punteruolo, stilus cuspidatus, poinçon.

Ponte, spingere, aggravare, o tener saldo checchessia in maniera tale, che tutta la forza si riduca in un punto; puntare, appuntare, premere, comprimere, incumbere, urgere, pousser en appuyant, appuyer, porter sur, poser sur. Ponte, congiungere, o attaccare due cose con punti di cucito, con aghi, spilletti, e simili, quasi cucire leggermente; appuntare, fermare collo spillo, leviter connectere, assuere, acicula jungere, bâtir, coudre légèrement, arrêter. Ponte, far nota di chi non ha adempito l'ufficio suo, per ritenergli il premio, o fargli pagar la pena; appuntare, in albo signare absentium nomina, noter celui qui n'a pas fait son devoir, piquer les absens, marquer les noms de ceux, qui n' ont pas assisté aux offices. 'L Canonich ch'a ponta i mancant, canonico che tien nota degli assenti agli ufficii, canonico appuntatore, V. Datari. Ponte, t. di giuoco di carte, metter una posta, da vincersi o perdersi secondo la carta che verrà, contro chi tiene il giuoco; puntare . . . . ponter. Pontè, livle 'l canon, mettere il cannone in mira, onde il suo projettile giunga ad un determinato punto; appuntare, livellare il cannone, librare tormenta bellica, pointer le canon.

Pontefice, sommo Pontefice, V. Papa. Pontege, far molti puntini o per notare in tal qual modo alcune parti d'un contorno o per produrre una tinta a forza di fitti ponti, o per qualunque motivo; punteggiare, punctis notare, punctis pingere, pointil- suspendre ses payemens. V. Pont.

aglietta, un lupino, vitiosam nucem non ler, couvrir de points. Pontege, t. de sarti, cucire con punti fitti un pezzo di drappo, o per ornamento, o perche non si disfacciano le pieghe, o perchè non si scipi; appuntare, impuntire, assuere, consuere, pointer, coudre menu et proprement, piquer.

Ponter, dim. di pont (ponte) piccolo ponte, ponticello, punticulus, petit pont.

Pontifical, sost libro delle sacre cerimonie da osservarsi specialmente dal Papa e da' Vescovi nelle funzioni ecclesiastiche, pontificale, pontificalis liber, pontifical.

Portifical, add. attenente a pontefice od al pontificato, pontificale, pontificius,

pontifical.

Pontificat, fare le sacre funzioni coll'apparato e coi riti che si convengono al Papa. ed ai Vescovi, sacra Episcoporum more celebrare, faire les fonctions de l'Eglise selon les rites pontificaux. Pontifiche, fare qualche cosa con grande apparato, e dicesi piuttosto per derisione; comparire in pontificale, splendorem affectare, représenter, paraître en grande parure.

Pontilio, pretensione d'ottenere qualche. particolar riguardo, d'esser preferito, o di ioprastare altrui in checchessia, puntiglia, arrogantia, point d'honneur, prétention.

Portiliòs, che sta sul puntiglio, puntiglioso, piccoso, vitilitigator, de minima guaque re, de honore contendens, pointil-

leux, ergoteur.

Pontin, dim, di pont ( punto ), piccolo punto, puntolino, puntino, exiguum punctum, petit point. A puntin, per l'appunto, precisamente, a un puntino, di puntino, punto per punto, adamussim, præcise, précisément, exactement, de point en point, sans rien omettre. Pontin dl'i, pont dl'i, punto che si mette sopra la lettera I, titolo . . . le point qu'on met sur la lettre L

Portisel, fusello in cui s' infilza il cannello del ripieno per tessere; spoletto, fuselletto . . . fuserole, petite broche de la

Ponto, voce usata in vece di pont (punto) in alcuni significati: ponto, momento, istante, punto, momentum, instant, moment, point. Ponto, per segno che si sa sulla carta per separare i periodi, nella frase fe-ponto, fare una fermata nel leggere, o chiudere il periodo nel comporre; far purto, post periodum sistere, faire un repos, faire pause / s'arrêter, marquer le point. Fè ponto, t. di commercio, sospendere i pagamenti scaduti, diem solutioni quærere,

Postort, V. Portone.

Postro, aviss, che termina in punta. puntaguto, acuto, puntuto, aguzzo, afillato. appuntato, pinzuto, acuminatus, cuspidatus, mucronatus, acutus, pointu, aigu. Pontie com'l fond d' una tina, dicesi fam. d'ingegno ottuso assai, più tondo che l'o di Giotto, tondo di pelo, crassa minerva, grossier, stupide, rien moins que percant.

Postriài, che non manca al dovere principalmente riguardo al tempo; che si trova, che paga nel momento prefisso, diligente, esatto, puntuale, diligens, exactus, impi-ger, sollicitus, ponctuel, exact, réglé com-

me un papier de musique.

Pontualità, esattezza nell'adempire i doveri, principalmente riguardo al tempo, puntualità, exacta diligentia, punctualité, exactitude.

PONTUALMENT, con puntualità, puntualmente, diligenter, exacte, ponctuellement.

Postura, forura, ferita, che sa la punta, puntura, punta, punctio, piqure. Pontiura, er travaglio, tormento, afflizione, tribolazione, angor, dolor, afflictio, vexatio, anxietas, molestia, tourment, affliction, chagrin, tribulation.

Pora, la parte deretana delle navi, poppa, puppis, poupe. Avèi'l vent an popa, fig. esser fortunato in qualche cosa, andar una tosa in poppa, prospera uti fortuna, être secondé par la fortune, avoir le vent en

poupe.

Porta, donna che ha il viso ben colori-

·to, e fresco . . . visage de poupée.

Poro, pupu, o putta uccello dell'ordine dei picchii, poco più grosso d'un merlo, di color bigio con righe e macchie di nero e di bianco, e con pennacchio di piume di più colori che quando sono chine sul capo sembrano un altro becco; upupa, epope, bubbola, upupa-epops, huppe, puput, oiseau à deux becs.

Pöpol, moltitudine di persone, che vivono nello stesso stato sotto le stesse leggi, nazione, popolo, populus, nation, peuple. Popol, moltitudine di gente qualunque; popolo, plebe, plebs, populus, peuple. Fè popol, metter insieme gente non armata e che cammina od opera senza ordine, far popolo, populum colligere, amasser du monde. Bass popol, V. Popolass.

Poronà, agg. di luogo nel quale abita asmi popolo, popolato, popoloso, incolis

frequens, peuplé, fort-habité.

può facilmente essere capito dalle persone bocca, spe dejicere, gâter les affaires.

meno istrutte o piacer loro; popolesco, popolare, popularis, populaire. Popolàr, per jamiliàr , V.

PO

Porcuiss, popolassa, pegg. d' pôpol, bass popol, moltitudine di gente di umile condizione; popolazzo, popolaccio, volgo, plebe, plebecula, infima plebs, populace, petit peuple, menu peuple.

Porozassos, la totalità delle persone che abitano un luogo una città un paese; popolazione, abitanti, oppidani, cives, incola,

population, les habitants.

Porout, metter gente o l'andare molta gente in un luogo per abitarvi, popolare, civibus frequentare, incolas inducere, peupler. Popolè, dicesi pure degli animali d'ogni sorta che abitano raccolti in un luogo, come pure delle piante che s'introducono in gran numero in un terreno; popolare, frequentare, peupler. Popole, aumentare il numero degli uomini o delle bestie che abitano in un luogo, o delle piante che vi allignano, col mezzo della riproduzione; popolare, moltiplicare, populum gignere, peupler, multiplier.

Poros, fanciullo o fanciulla, che abbia il viso pieno e paffuto, hambino, bimbo, bambolino paffuto, bambolina paffuta...

poupon.

Poposà, che ha il viso passuto, e dicesì di fanciulli, V. Popon, Poponi per papotiì, V. Papotè.

Popone, V. Papotè.

Poroni, ballo figurato fatto in otto persone, o l'aria colla quale si danza, contraddanza . . . . pot-pourri , quadrille.

Pon, agrume del genere delle cipolle, poco bulboso, lungo, cilindrico, e del quale si mangia il bulbo e la parte bianca delle foglie; porro, porrus, porrum, poireau, porreau, pourreau, ail à tuniques.

Por, V. Paura.

Ponl, minestra o vivanda fatta di porri porrata, edulium porraceum, potage aux poireaux. Porà, bernà, baja che si fa a chi è deluso della speranza di contrarre matrimonio con certa persona, formando una striscia di crusca dalla casa della persona maritata ad altri sino alla porta della persona delusa, la dove se ne suol fare un mucchio piantandovi dentro un porro: onde si dice, se la porà, semne la bernà, piante 'n por, non solo per significare l'esecuzione di quella celia, ma anche il far restare altresi deluso dalle sue speranze; guastar la Porolla, che si riferisce a popolo, che porrata, dar la gambata, romper l'uovo in

usata, dicendosi in vece crina, treuja. Porca, porcassa, porcoña, porcheta, (e più decentemente) porcaciona, donna che vive nella più sfrenata disonestà; porca, cantoniera, mimetta, ciccantona, baldracca, squaldrina, landra, bagascia, carogna, scortum, meretrix, coquine, gouine, vilaine, coureuse, semme de mauvaise vie, catin.

Porcacion, uomo assai sporco negli abiti o nella persona, che fa o dice cose schifose; sozzo, lercio, immondo, schifo, fædus, turpis, immundus, salope, vilain, cochon. Porcacion, espressione più decente in vece

di pörch, V.

Porcaciona, donna assai sporca negli abiti o nella persona, che fa e dice cose schifose sozza, lercia, sudicia, guitta, immunda, fæda, salope, vilaine. Porcacioña, espressione più decente in vece di porca, V. Porca

nel 2. signif. Poncasson, porcon, voci basse accr. di porch e pressochè equivalenti, V. Porch. Porcasson, porcon, dicesi anche in modo basso d' uomo estremamente sudicio, e che dice o sa cose schisosissime; lercio, sozzo, porcone, porcaccio, sordidissimus fædissimus, turpis, immundus, gros cochon, vrai porcher, grand vilain. Poncassa, V. Porca.

Porcaja, moltitudine di ribaldi, razza di ribaldi, ribaldaglia, bordaglia, improborum turba, nefarii homines, méchante canaille,

racaille, bande de vauriens.

Porcaria, cosa immonda, od anche parola disonesta contraria al buon costume; porcherla, immondezza, immondizia, sozzura, sucidume, sporcizia, sordes, res obscena, immunditia, cochonnerie, saleté, saloperie, ordure. Porcaria, prendesi anche per parte inutile e cattiva, che si leva dalle cose che mondano e si purgano, mondiglia, purgamen, épluchure. Porcaria, dicesi anche di moltitudine di ragazzi, ragazzame, ragazzaglia, turba puerorum, o servitia, orum, marmaille, merdaille.

Porcatà, bruttura, sozzura, schifezza, sucidume, sporcizia, porcheria, immondizia, fæditas, illuvies, spurcitia, cochonnerie, saleté, ordure, immondice, vilenie.

Porcate, porssate, guardiano di porci, porcaro, subulcus, porculator, porcher, gar-deur de cochons, charcutier. Porcate, porssatè, mercante di porci, suarius negotiator, marchand de porcs.

Pörch, per pörss, porco, majale, V. Porss. Porch, porco, porcon, porchet, uo-

Ponca, la femmina del porss; voce poco mo di costumi disonestissimi, immerso nelle lubricità; lusurioso, dissoluto, bordelliere, bagascione, porco, in libidines effusus, scortator, ganeo, sordidus, fædus, turpis, débauché, libertin.

Pobchet, porslin, dim. di porss, porcello, porcelletto, porcellino, porchetto, porcastro, porculus, porcellus, suculus, porcus lactens, porceau, goret, petit cochon, cochon de lait. Dov' ai va sant' Antoni, ai và'I porchèt, prov. e dicesi di due cose o persone delle quali l'una comunemente non va senza. l'altra, dov' è la buca è il granchio, nunquam disjuncti sunt, où est l'un on trouve aussi l'autre. Porchet, dim. di porch, nel secondo signif. e vale lo stesso, V. Porch.

Porcheta, cantoniera, mimetta, baldracca, scortum, fæmina quadrantaria, cou-

reuse, gouine, catin.

Porchin, sorta di fungo de' migliori . . . .

espèce de champignon.

Pörco, per pörch, lascivo, dissoluto, V. Förch. Pörco, t. fam. di rimprovero senza idea di disprezzo; cattivello, viziatello, monello, improbulus, méchant, petit-méchant, malin, petit bougre, coquin.

Porcosa, V. Porcass. Porcosa, V. Porca.

Poret, piccole escrescenze rotonde callose o molli, con picciuolo o senza, che nascono sopra la pelle, principalmente delle mani, senza dolore; verruca, porro, porretta, bitorzolo, verruca, tuberculum, tubercule, verrue, porreau, poireau.

Poreta, porri piccoli da trapiantare, por-

retta, porrum, poireau.

Porrido, pietra durissima o roccia per lo più di color rosso o verde chiazzato ed usata in preziosi lavori d'architettura o d'arredi; porfido, porphyrites, porphyre.

Pon, minutissimi intervalli che si trovano fra le parti solide dei corpi, e specialmente (in piemontese) quelli della pelle dell'uomo,

poti, invisibilia foramina, pores.

Porificinala, personaggio ridicolo introdotto dai moderni Napolitani nella comica giocosa, e per le feste del carnovale, pulcinella, (v. dell' uso)... polichinelle.

Ponòs, che ha moltissimi minuti intervalli tra la sostanza solida; pieno di pori, poroso,

perflabilis, poreux, plein de pores.

Porpora, colore prezioso rosso carico, volgente al paonazzo, che gli antichi traevano da una conchiglia. marina ovale dello stesso nome, e che ora si fa colla cocciniglia; porpora, ostro, purpura, ostrum, pourpre. Porpora, panno tinto di porpora, purpura, étoffe teinte en couleur de pourpre.

Ponronii, color di porpora, porporino, purpureus, pourpré, couleur de pourpre.

Porporiña, color rosso formato colla combinazione dello zolfo col mercurio; porporina, purpurissum, vermillon, couleur de pourpre tirée du mercure. Porporiña, oro in foglie macinato, con miele e gomma, che si vende in piccoli gusci, ad uso di scrivere, e miniare; oro. macinato . . . . or moulu; or en coquille, purpurine.

Posss, animale di mezzana grandezza che ha grugno mobile molto proeminente, la schiena vestita di setole e la coda pelosa, è lo stesso animale che il cinghiale, se non che è doméstico, e s'ingrassa per mangiarlo, porco, verro, ulte se è castrato) majale, verres, porcus, sus, majalis, porc, pourcau, cochon. Quanto alla femmina di questo animale, V. Treuja. Carn d'porss, lardone, porcina, caro suilla, cochonaille. Pel d'porss, otenna, suilla cutis, couenne. Sang d'porss, dolcia, suillus sanguis, sang de porceau. Grass com un porss, dicesi di persona o di mimale grassissimo; grasso bracato, pinguis, adipalis, obesus, gras à pleine peau, qui a deux doigts de panne. Porss sangian, porss salvaj, porco che vive in istato di selvatidem e conserva il grugno più lungo e le modie più corte e più ritte, cinghiale, Porssate, V. Porcate.

Posser, purssil, stanza ossia piccola stalla dore si tengono i porci; porcile, suile, étable a cochons, tat a cochons. Porssil, pursil, luogo sporco, camera piena d'immondene; porcile, volutabrum, tandis, étable, écurie.

Possion, parte di checchessia; porzione, pars, portio, portion, partie, part. Porssion, parlandosi di cibi, dicesi la quantità di vivanda che si suole servire a ciascuna persona; porzione, sportella, portion.

Porsseana, pianticella annua, che ha foglie lunghe a cuneo e carnose, steli rotondi liscii quasi striscianti, ed è coltivata per camangiare; portulaca, porcellana, portulaca oleracea, pourpier. Porsslana, la più pre-2002a qualità di stovigli, finissima, bianca, un po'diafana, e resistente ad ogni temperatura; porcellana, murrha, porcellanæ, porcelaine.

Ponserlass, dicesi in ischerzo di persona grossa, e assai grassa, homo cui corpus solidum et succi plenum, corpulentior et habitior, Epicuri de grege porçus, chargé de cuisine, gros cochon.

Porsserta, piccolo storione, storioncello, porcelletta, parvus acipenser, sturio minor, petit esturgeon. V. Sturion.

Porsslin, V. Porchèt.

Pört, barca grande munita di tavolato piano, battello piatto, che serve a traghettare persone carri, ed ogni cosa da una ripa all'altra de'fiumi; chiatta, ponte volante, ponto, bac, bâteau plat, traille, pont-volant, ponton. Port, dazio che si paga nel passare i fiumi . . . . pontonage , droit de bac. Port, luogo naturalmente scavato o preparato dell'arte, con robuste mura. nel quale il mare trovandosi chiuso da più parti, e profondo, possono le navi ripararvi in sicurezza ed ancorarvisi; porto, portus, port, havre. Esse a bon port, essere giunto a buon termine o vicino al termine di ciò che si era intrapreso, venire, essere, condursi a buon porto, prospere rem gessisse, feliciter ad finem contendere, arriver à bon port. Port, trasport, l'atto di trasferire una cosa da uno, ad altro luogo, porto, trasporto, condotta, portatura, portamento, portatio, portatus, port, transport, amenage, chariage. Port, ciò che si. paga pel trasporto di merci, lettere, e simili; nolo, porto, vettura, condotta, merces, naulum, port, voiture, amenage. Port, comodo, prestatura mercenaria di bestie da cavalcare, o da someggiare, vettura, vectura, voiture. Port, la mercede stessa che si paga per la prestatura, vettura, merces vecturæ, voiture. Port d'arme, facoltà data dalle leggi, o dal governo di portare alcune sorta d'armi che generalmente sono vietate; e dicesi pure dello scritto che fa testimonianza della particolar concessione; porto delle armi, arma deferendi facultas, port des armes.

Porta, apertura fatta in muro od altro recinto per dare adito a qualche luogo; porta, porta, janua, ostium, fores, porte, entrée. Porta d'socorss, porta piccola e robusta de'luoghi fortificati, che serve a uso d'introdurvi soccorso, porta da soccorso.... porte de secours. Porta granda, la porta maggiore d'una chiesa, d'un palazzo ecc., porta maestra, porta major, o maxima basilicæ, palatii, etc. portail. Porta rustica, porta di dietro, posticum, pseudothyrum, porte cochere. Porta rustica, fig. per ischerzo l'ano, anus, anus. Porta dna balcond, serrame che si frappone tra gli stipiti di una cateratta per chiudere il passaggio all'acqua; chiusa, portella, imposta, postes, vanne,

écluse.

si porta in una volta sopra alla mensa; servizio, servito, messo, portato, portata, ferculum, service. Portà d'mes, quel servizio che si mette in tavola dopo l'arrosto, e avanti le frutta, tramesso, piatti di mezzo, appendix mensa, accessio pracipuis ferculis, entremets. Portà, capacità, penetrazione d'ingegno, captus, facultas, vis ingenii, étendue d'esprit, portée, intelligence. Adatèsse a la portà dl'uditor, adattarsi alla capacità degli uditori, ad intellectum audientis descendere, ad mensuram discentis se submittere, s'accommoder à la portée des auditeurs. Esse a la portà, esser in grado, in luogo opportuno, aver l'agio, il comodo posse, in facultate habere, opportunitate frui, être à la portée. A tira avei col inpiegh, ch'a l'è fora d'soa portà, egli aspira a quella carica superiore alle sue forze, al suo grado, che non è della sua portata, per cui non ha capacità sufficiente, contendit ad munus viribus suis, ingenio, loco minime aptum, il aspire à une charge qui est au-dessus de sa portée.

Poatà, part. di portè, V. il verbo. Portà, inclinato, disposto, propenso, proclivis, propensus, porté, disposé. A l'è portà a fè del bin, egli gode di poter beneficare altrui, pronus est ad beneficio, il est charmé de

pouvoir saire du bien.

Porta-Bacheta, bocciuolo ove entra la bacchetta del fucile; porta-bachetta . . . .

porte-baguette.

Pörta-Bassin, arnese con tre piedi da posarvi sopra il catino per lavarsi le mani, treppiè del catino, fulcrum pelvis, bidet à trois pieds sur le quel on place un bassin.

Porta-carabine, uncino appiccato alla bandoliera d'un soldato a cavallo, perchè vi sorrega il moschetto, uncino, uncinello,

uncus, porte-mousqueton.

Ponta-coa, l'estremità del dorso degli uccelli, nella quale sono infisse le penne della coda; e dicesi pure della parte corrispondente nel corpo umano; groppone, codione, uropygium, croupion. Porta-coa, malattia degli uccelli, V. Caussinèra.

PÖRTA-CRAJOÑ, pörta-lapis, cilindretto di metallo spaccato alle estremità, nel quale si mette la matita per uso di disegnare, e la vi si chiude con anello o vite; matitatojo, tocca-lapis, theca hamatitis, portecrayon.

Portadura, portament, portatura della persona; andatura, andamento, portamento, passo, garbo, contegno, incessus, species, forma, vultus ac totius corporis habitus, tor, espion, mouche.

Purtà, sost. la quantità di vivande che | démarche, contenance, maintien. Portadin abito e foggia di vestimento, portatura, po tamento, habitus, cultus, habit, mise.

Pörta-fēūi, arnese in cui si mettono carte per poterle seco portare senza sme rirle, o guastarle; portafogli (v. dell'uso) portalettere, theca chartaria, porte-lettre porte-feuille.

Pörta-rush, arnese composto di due sta ghe di legno perpendicolari con cavicchia su cui si posano alabarde e simili armi (

fuoco; rastrelliera . . . râtelier. Pörta-lapis , V. Pörta-crajoā.

PÖRTA-LIME, t. degli oriuolaj, utensile fo mato di lime aggiustate fissamente tra da piastrelle che aggettano tanto quanto deb bono esser profoudi i denti che si tratta d terminare con esso; lima da egualire, por talime . . . . lime à dossier.

Pörta-Liss, t. de'tessitori, piccole stangh di legno su cui passano i licci; regoli ...

lisserons, liais.

Pörta-Litre, corriero, od anche colui da porta all'abitazione de'cittadini le lettere ricevute alla posta, detto pure facteur, porte lettere, procaccio, tabellarius, lator, com

rier, facteur.

Pörta-Martel, öm, arnese di legno, ch si ferma al muro per appiccarvi cappelli o abiti, cappellinajo . . . . porte-mantens Porta-mantel, arnese mobile di legno, com posto di piede, gamba, ed uno o più brac per appiccarvi le vesti, che si vogliono a matare; stanga, pertica, porte-manten Porta-mantel, sacca grande di cuojo in a si serra da chi è in viaggio, mantello, val e biancherla; porta-mantello, portacappe manica, portemanteau.

PORTAMENT, modo particolare di condursi portamento, condotta, agendi ratio, more acta, opera, habitus, conduite, déporte ment (si prende sempre in mala parte

Portament, per portadura, V.

Porta-mnis, cassetta con manico, or mettonsi le spazzature per trasportarle altre ve; cassetta da spazzature, quisquiliare receptaculum, ordurier.

PÖRTA-MOCHETE, piattello oblungo ed o nato su di cui si posano le smoccolato

. . . porte-mouchettes.

Pörta-mörss, pezzuolo di cuojo che reg il morso; portamorso, lorum, porte-mor Port'-Ansegna, ufficiale di milizia, e porta la bandiera; alsiere, portastendard astifero, pennoniere, signifer, enseigne.

Pörta-pachet, spia, rapportatore, del

Porta-PEILA, stromento di ferro, che serve a tenere sospesa al fuoco la padella . . . .

porte-poêle.

Porta-sière, porta-viande, cerchio d'argento, di stagno, o d'altra materia, che si pone sulla tavola, per mettervi sopra i piatti wlle vivande, oude non tocchino la biancheria, o sul quale si portano dalla cucina; trespolo, cerchio . . . . porte-assiette.

Porta-TECUM, pasto festevole di molte persone, ciascuna delle quali porta una viranda od altro cibo, collectæ a singulis epu-

k, porte-técum, ecot.

PORTATIL . che può esser portato in dosso o nella scarsolla senza incomodo; portatile, gestatu facilis, portatif.

Porta-wande, V. Porta-siète.

Porta-volant, sorta di porta leggiera, che separa soltanto la camere d'uno stesso appartamento . . . foricula, porte à placard. Porte, trasferire una cosa di luogo a logo sostenendola, ovvero anche spingenda di un colpo; portare, ferre, geter, gerere, porter. Portè, parlandosi 🕯 cosa che da altri si avvicina portandola al luogo ove siamo; recare, apportare, deferre, ferre, apportare, apporter, porter. Portè, avere in una od altra maniea, lenere, portare, ferre, porter, avoir, lens. Porte la testa bassa, portare il capo die, demisso capite incedere, tenir la hissée. Porte, parlandosi di vesti o d altre cose che si tengono indosso, o che parte della persona, vale vestirsene, archi indosso, portare, induere, deferre, porter. Portè d'seda, d'laña ecc. vestire abiti di seta, di lana ecc.; vestire di seta, w bombycina veste, bombyce lucere, porer la soie, s'habiller de soie. Portè, sopporture guai, pene, fatiche, sventure, dolon, tollerare, soffrire, ferre, sustinere, Puli, endurer, supporter, souffrir. Nöst Smor an da nen d'pì d'lo, ch'i podoma Porte, Dio manda il gelo secondo i panni, doe l'avversità secondo le forze, eveniunt dignis, à brébis tondue Dieu mesure k vent. Portè, ( usato solo in terza persona angolare) indurre necessità e somma conrenienza di fare una cosa, portare, richiedere, esigere, adstringere, exigere, exiger. Cola fala a porta d'arfè'l travaj, quel fallo costringe a rifare il lavoro, error ille ogit rem renovare, cette faute oblige à refaire tout l'ouvrage. Porte, parlandosi di somme o di spese, ascendere, importare, tare un totale, costare, efformare, constare, monter, couter. Portè, addurre un testo, un Valèi.

pezzo di libro, un'autorità, un esempio; allegare, portare, citare, proferre, laudare, citare, alléguer, citer. Portè, esser cagione; recare, afferre, importare, porter.

Portè a gatalin, portar altrui sulle spalle. con una gamba di quà, e l'altra di là dal collo, portar a cavalluccio, portare a pentoline, portare in collo, humeris gestare, humeris subire, porter à califourchon.

· Portè a le steile, lodare eccessivamente una cosa ad una persona; esaltare, mettere in cielo, laudes ad astra tollere, exalter

jusqu'au ciel.

Portè an cadrègha, an papacarèa, portar uno sulle hraceia in due formandogli come una seggiola quadra pigliando ciascuno coll'una mano un polsa del compagno, e coll'altra il proprio polso; portare a predelline, a predellucce, brachiis gestare, porter sur les bras, porter sur les poignets, en pape-. colas.

Portè ben i sö ani, esser prosperoso in età avanzata, portar bene gli anni, bene ætatem ferre, porter bien ses années, porter encore bien son bois quoique fort âgé.

Portè d'aqua, si dice del vino quando perde assai poco il suo sapore, o la sua forza, mescolandosi con acqua; comportare,

reggere . . . . porter de l'eau.

Porte i barbis ant un leugh, andare, venire, presentarsi in un luogo, introire, exire, se sistere, aller, venir, se présenter.

Portè i corn, avere la moglie infedele, currucam agere, être cocu, cornard, cocufié, porter les cornes. Toa fomna a t' fa porte i corn, tua moglie ti fa le fusa torte, ti fa le corna, ti fa becco, uxor tua te cuculum facit, adulteratur, mœchatur, ta femme t'a mis un beau panache sur la tête, t'a fait cocu, t'a cocusié.

Portè i pè o portè i barbis ant un leu, metter i piedi, entrare, andare, presentarsi in qualche luogo, ingredi; se sistere, pedem alicubi inferre, aller, venir, se présenter quelque part, mettre les pieds dans un endroit.

Portè j'euv al magister, sig., convincersi, accusarsi da se stesso, confessare non volendo, il suo fallo, in malum suum lunam deducere, sibi damnum inferre, gladio suo jugulari, s'accuser soi-même, se faire mal à soi même, se confesser au renard.

Portè la peña, esser castigato, portar la pena, pænas luere, souffrir la peine, faire la pénitence, payer la folle enchère.

Portè la speisa, o valèi la speisa, V.

Portè'l bast, esser padroneggiato, essere dare lodi esagerate ad una persona; porti trattato da schiavo, da asino, esser ingiuriato od osseso, portar basto, alicujus potestati subjici, contumeliis affici, porter le bât, être le souffre-douleur.

Porte 'l deul, se 'l deul, portar bruno, esser vestito a bruno, lugubri veste indui,

porter le deuil.

Portè le braje, fig. parlandosi di donna, significa aver nella casa la padronanza assoluta; portar i calzoni, comandare, dirigere la casa, far da padrone, mandata dare, gubernare, administrare, dominari, porter les chausses, porter le haut-de-chausses, dominer, maîtriser, régenter.

Portè le busche, corteggiare una donna, farle all'amore, farle la corte, bramare d'essere corrisposto, aggirarsi attorno ad essa, fæminæ benevolentiam aucupari, gratiam dominæ captare, courtiser une dame, lui faire sa cour, la convoiter, faire l'amour.

Porte'l feu ant na ca, esser cagione di discordie nell'altrui casa, portar fuoco in una famiglia, discordiæ facem inferre, porter le feu de la discorde, susciter des brouilleries, semer la zizanie.

Portè 'l pachèt, portè i pachèt, riferire gli altrui mancamenti, fare la spia, deferre, denuntiare, referre, faire l'espion, espion-

ner, moucher.

Portèsse ant un leu, andare in un luogo, portarsi, proficisci, se se conferre, se rendre quelque part, aller dans quelque endroit.

Portèsse ben, o mal ant un afè, portarsi bene o male, condursi bene o male, præclare, vel male se gerere, se conduire, se porter bien ou mal. Portèsse ben, o mal, parlandosi di salute, star bene, star male, belle se habere, valere, esse integra valetudine, non belle se habere, esse incommoda vuletudine, se porter bien, jouir une bonne santé, être en bonne santé, ne se porter pas bien, se porter mal. Portèsse da om, fila da öm, portarsi bene, farla da uomo dabbene, operar con prudenza, speciem boni viri præ se ferre, se porter en homme, se porter au bien.

Portè ugu: U, trasferire una cosa in maniera che non penda, portar pari, requaliter ferre, a quilibre aliquod gestare, porter en équili-

bre quelque chose.

Portè un, proteggere, favorire, portare, ajutare alcuno, favere alicui, patrocinari, alicii, protegere aliquem, porter quelqu'un, le protéger, le favoriser, l'assister degli edificii privati, e di alcuni fra i pul de sa faveur, de son crédit. Porte un an blici, portiere, portinajo, atriensis, servi pulma d'man, far eccessive amorevolezze o ad limina, portier.

in palma di mano, proteggere alcuno c tutto il potere, in deliciis aliquem haben alicui proe omnibus favere, aliquem fover sustinere, gestare in sinu, ferre in oculi combler quelqu'un de caresses, porter, ain de tout son cœur, assister une personne toutes ses forces. Portè un a na mira a guidare una persona coll' insegnamento o forza di cure ad un punto di dottrina di 1 viezza di salute o simili, dal quale era as lontana; condurre; reggere, regere, profer conduire, porter. Porte un a se na con indurre, muovere, persuadere, suader allicere, engager, persuader, porter à.

Portè via, togliere, portar via, involat auferre, transferre, furari, emporter, e

lever, dérober.

Portè via da taula, V. Despariè.

Portè via la pessa, superare, vincen prevalere, aver la superiorità, lasciarsi di tro, togliere ogni difficoltà, superare, pri stare, prænitere, nodum expedire, empoj ter la pièce, exceller, avoir le dessus, tran cher toute difficulté.

Portè via 'l toch, fig. lacerare, sparlare parlar male d'altrui in modo atroce, levar 1 pezzi, asperis, acerbis conviciis alique mordere, emporter la pièce, déchirer à bel

les dents.

Portè via na macia, fare scomparire un: macchia, farla sparire, toglierla, maculan tollere, delere, eluere, emporter une tache

Portè via un, dicesi oltre il senso nate rale quando la moltitudine trae con sè 💴 che le persone che non vorrebbero camme nare per quella via, strascinare, rapere differre; entraîner Esse portà via, esser spinto dalla moltitudine che cammina, 1 che non si può resistervi; andarsene coll piena, prona turba rapi, être entrainé pa la foule.

Portento, portentòs, V. Prodigi, Prodigio PORTERA, tenda, che si tiene alle port per impedir il vento, e per ornato, band nella, portiera, cortina, velum ostii, portière. V. Portina.

Portāūn, colui che facchineggia colla po tantina, seggettiere, portantino, lecticariu bajulus, porteur de chaise, porteur.

Porti, o portich, luogo coperto con tet a guisa di loggia, intorno o davanti gli ed ficii da basso, portico, porticus, portiqu

Portie, colui che ha in guardia le por

porta d'un edificio; ovvero moglie del por- sis, sage, grave, modeste. Posa, che nel i majo; portinaja, portiera, liminis custos, ortière.

Portiña, dim. di porta, piccola porta, porticella, portella, porticciuola, ostiolum, portula, foricula, petite porte, guichet. Portiña, piccolo uscetto praticato per cogodo o sicurezza in alcune porte molto andi, sportello, ostiolum, guichet. Portiña, o portera, parlandosi di carrozze, o simili, l'apertura per cui vi si entra, o 1. imposta, che serve a chiuderla, portiera, sportello, ostiolum, postes, portière. Por-tina, part, ciapa, l'imposta degli armadii, porticiuola, sportello, postis, panneau d'un armoir, guichet.

Portunàn, custode della porta d'un convento, portinajo, hostiarius, custos liminis,

ast portæ, portier.

Portinara, monaca, o conversa destinata alla custodia della porta del monastero, por-

tinja, ostiaria, portière.

Porton, accr. di porta, porta assai grande, portone, major porta, porte cochère. Portoi, porta assai grande, l'arco della quale r prolunga in volta, e per la quale si arma dall'uscio da via a'cortili delle case; undrone, mesaula, allée.

Portone, pontone, colui che guida le diatte od altre barche per tragittare i fiu-🛋; navalestro, navicellajo, barcajuolo, **Periolano**, *portitor*, batelier, pontonnier. Portonè, si dice anche colui che apre o thinde le porte d'una città, portiniero, ja-

Mor, portier.

Portugal, frutto con granelli, grosso come un pomo, rotondo, di colore giallo donto, di gusto squisito, di piacevole odore, e molto sugoso'; melarancia, arancia, melangola', malum aureum, orange. Portugal, pianta d'portugàl, arboscello che produce le melarance, e prezioso eziandio pel profumo debianchi suoi fiori, e per la sua bellezza ontinua verdura; arancio, citrus-auranham, oranger. Color d'portugàl, aranciato, di color d'arancio, ranciato, rancio, color atrais, vel citrinus, orangé, couleur orangée. Portuguessa, moneta d'oro che si conia

in Portogallo del valore di lire novanta cira; doppia di Portogallo . . . portugaise.

Posa, quiete, riposo, posa, quies, re-

quies, repos, tranquillité. Posì, part. di posè; V. il verbo, Posà, 🦋 di persona alquanto avanzata in età , che non è più giovane, annosus, agé. Posà, quieto, savio, modesto, quietus, derobe, aller où le Roi va à pied, se dé-Tom. II.

DETIERA, donna che ha in guardia la | tranquillus, sedatus, modestus, posé, rasvestire, e in si fatte cose procede modestamente, positivo, modestus, moderatus, modeste dans ses habits. Posà, dicesi pur anche, di vesti, stoffe od arredi che non si fanno osservare per colori foggie o qualità particolari; semplice, ordinario, modesto, di poca spesa, moderatus, vulgaris, ordinaire, simple, modeste.

Posada, tutti gli strumenti, che si pongono alla mensa davanti a ciascuno per uso di prendere, e partire la vivanda, posata,

arma mensalia, couvert.

Posa-piano, persona che cammina o parla od opera sempre adagio assai, lentus, cunctator, lambin. Posa-piano, parola o segno equivalente che si pone su vasi od involti che contengono materie fragili, e si mandano per vetture o su navigli, onde chi li porta sia avvertito di non far loro provare alcuna scossa, posappiano...posa-piano, marque qu'on fait sur les caisses qui contiennent des choses fragiles pour avertir de les poser doucement.

Posatessa, tranquillità, placidezza, quiete, quies, tranquillitas, tranquillité, repos, air posé. Posatessa, fermezza, sodezza, gravità, modestia, firmitas, modestia, gravitas, moderatio, gravité, air grave, retenue.

Posca, acqua passata per vinacce, acquerello, vinello, lorea, piquette, vin de coupeau. Posca, liquore da bere d'infimo prezzo fatto con acqua ed aceto; posca, posca, liqueur faite avec de l'eau et du vinaigre. Esse nè asil nè posca, fra due mestieri intrapresi non aver ben imparato nè l'uno nè l'altro, essere in un incomodo stato di mezzo, non essere ne marzolino ne raviggiuolo, incæptum iter non confecisse, in incerto permanere, n'avoir rien achevé de ce qu'on a entrepris, se trouver dans un triste milieu.

Poscrit, post-scrit, post-scriptom, ciò che si aggiunge ad una lettera dopo averne fatta la chiusa, e si suol denotare colle lettere P. S, poscritto, o poscritta, postscri-

ptum, postscriptum.

Post, v. att. porre giù la cosa che si porta, deporre, posare, por giù, ponere, deponere, dimittere, poser, mettre bas. Posè un, allontanarsi da colui nella di cui compagnia si stava, abbandonare, lasciare, relinquere, deserere, ab aliquo digredi, abbandonner, quitter. Posè le braje, andar a zambra, *alvum evacuare*, aller à la gar-

'l mantèl, posè 'l corpèt, levarsi, cavarsi trivelà, pozzi che si aprono con una trive di dosso il mantello, deporre il giubbone, cercando per essi non le polle d'acqua alleggerirsene, pallium, sagulum deponere, mettono attraverso il terreno, ma si qui quitter son manteau, son gilet. Posè la che stanno sotto la roccia viva e sala vesta, posè la cota da frà, deporre il collarino, o la veste ecclesiastica, por giù il | cappuccio, clericalem habitum deponere, religiosam militiam ejurare, quitter la soutane, quitter le froc. Posèsse, riposarsi, fermarsi, consistere, sedere, quiescere, requiescère, se reposer, faire halte. Posèsse, fermarsi su checchessia, non proseguire, impuntare, morari, consistere, s'arrêter. Posèsse, posarsi gli insetti volanti su checchessia, impuntare, insidere, considere, s'arrêter, se poser.

Pose, in signif. neutro, lo deporre che fanno i liquori la parte più grossa; posare, sidere, considere, subsidere, déposer, reposer. Posè, aver fondamento, stabilità, posare, inniti, niti, incumbere, être fondé, solide, bien établi, avoir de la solidité.

Posission, modo con cui una cosa od una persona è posta od atteggiata, V. Positura. Posission, sito ove una cosa, una persona, un' armata é posta; posizione, situs, locorum positio, position, situation. Piè posission, posarsi, piantarsi, metter campo, consistere, castra ponere, prendre position. Posission, condizione morale d'una persona a riguardo della fortuna o di qualunque altra sua circostanza; stato, conditio, status, position, état.

Positivo, reale, effettivo, positivo, realis, positif. Positiv, certo, accertato, indubitato, sicuro, certus, indubius, certain, positif, hors de doute, constant. Drit positiv, lege positiva, legge, diritti stabiliti dagli uomini, così detti per contrapposto alla legge naturale o divina; positivo, jus ab hominibus conditum, lex civilis, droit positif, loi

positive. Positivament, con certezza, positivamente, sicuramente, reapse, revera, haud dubie,

positivement, assurément.

Positura, posission modo con cui la cosa o la persona è posata od atteggiata, situazione, atteggiamento, positura, giacitura, situs, positio, positus, positure, position,

situation, place.

Poss, buca profonda scavata nel terreno e molte volte murata d'intorno, per cavarne l'acqua viva; pozzo, pozzo bianco (a distinzione del pozzo nero), puteus, puits. Poss suit, buca scavata o murata per pozzo, onde però non isgorga acqua; pozzo secco, puteus | nella fortuna o nelle cariche; promuo

charger le ventre, lacher l'aiguillette. Posè | exhaustus, puits à sec. Poss artesian, quando questa è forata, sin anche sopri superficie del suolo; pozzo modenese, pe trivellato . . . puits artésien, puis soré. mort, luogo profondo scavato nei cortili gli edifizii per dar esito alle acque super ed immonde; smaltitojo, pozzo smaltitojo, ca, cloaca, égout, cloaque. Poss o poss-m luogo profondo nel terreno, dove si geti gli escrementi del corpo umano per rid a bottino; cloaca, bottino, pozzo ne latrina, fosse, cloaque. Poss o tanpa siè, bottino dell'acquajo, receptaculum a rii, égout de l'évier. Poss d'dnè, sig. te ricchissimo, e dicesi pure di persona d ziosissima; monete d'oro, affluentes dis minière d'argent. Poss d'san Patrissi, m proverb. obblivione, obblio, dimentica fiume Lete, oblivio, fleuve d'oubli. Bide el poss d'san Patrissi, dimenticare per s pre, abbujare, rem penitus abradere, ét fer une chose, n'en plus parler.

Possacuni, bietta che serve a stringe allargare le forme nelle tipografie . . .

gnoir, décognoir.

Possa-la-cassa, giuoco fanciullesco c anche cheugni o cheuit, V. Cheugni.

Possat, nome della secchia in alcuni ghi, e specialmente nella provincia di neo, V. Sia.

Possanssa-baco, V. Pofar-baco.

Possate, vota-pozzo, puleorum purga cureur de puits, maître des basses œu

Possatè per Curariane. V.

Posse, v. att. e neutro, spingere, so gere, far forza, urtare, far muovere, ciare, ponzare, pontare, pellere, in kre, chasser, presser, pousser. Posse J spinger fuori, scacciare, mandar fuori; pellere, expellere, propellere, trudere, trudere, pousser déhors, expulser. Pc premere, far calca, cacciare, calcare, follarsi, urgere, pousser. Posse la b dare alla palla, cacciarla, spignerla, cursare follem pugillatorium., pousser balle. Possè, parlando del vento, dell'i soffiare, flare, spirare, souffler. Pe fig. eccitare, incalzare, stimolare, istig sollecitare, spronare, excitare, incu concitare, adducere, impellere, pou exciter, instiguer, aiguillonner. Posse adoprarsi per far progredire una pe

favorire, promovere, provehere, pousser, avancer la fortune de quelqu'un. Possè la causa, spinger la lite, far sì che presto venga a termine, acriter litem persequi, pousser le procès, la cause. Possè, in s. n. dicesi del movimento, che fanno gli alberi e le piante alla primavera, spingendo fuori le foglie ed i germogli; pullulare, germogliare, mettere, germinare, pullu-

lare, pousser.

Possede, avere una cosa materiale in sua podestà, possedere, possidere, posseder, tenir. Possede, essere assoluto padrone d'una cosa, essere proprietario, averne il dominio, in dominio habere, posseder, avoir la propriéte d'une chose. Possede, parlandosi di qualità del corpo o dell'animo, o di cose immateriali; possedere, avere, habere, avoir, posséder. Possede una sienssa, un'art, sapere una scienza, un'arte a perfezione, possedere, conoscere, percallere, tenere, probe nosse, posséder, connaître. Possedse, essere padrone di sè stesso; tattenere l'espressione de proprii affetti, frenarsi, sui compotem esse, sibi constare, se posséder.

Possess, il possedere, possesso, possessione, possessio, possession, jouissance d'un bien. Butè al possess, dare altrui la possessime d'una cosa, mettere al possesso, in possessionem deducere aliquem, installer, metre en possession. Possess, podere o villa unia con più poderi, possessione, prædium, fundus, possessio, métairie, terre, bien de campagne. Possess, fig. possess d' pulpit, possess d' teatro, franchezza nell' eseguire una cosa, nel predicare, nel rappresentare sulle scene, e simili, acquistata col lungo esercizio o conseguita sulle prime per natural disposizione; sicurezza, franchezza, possesso, habitus, habitude, assurance.

Possesson, colui che possede, possessore,

possesseur.

Possessone, agg. di quel giudizio nel quale si contende a chi appartenga il possesso d'una cosa finche non ne è dimostrato il dominio; e pigliasi anche sostantivamente; possessorio, possessoire.

Possibile, add. usato anche come sostanti70; quel che può essere, che può farsi:
Possibile, quod esse potest, quod fieri potest, possible, le possible. Possibil, sorta
di esclamazione; possibile! può darsi! num
fieri potest! ita ne? itane vero? est-il
possible!

Possimum, possibiltà, mezzi di fare una coa, potere, possanza, ricchezza, facultas,

modus, ratio, opes, moyens.

Possident, add. e sost., che possede beni stabili; possidente, agri vel edificii dominus, qui posséde des biens-fonds, possesseur.

Possola, piccolo ordigno che premuto eccita un movimento per mezzo d'una molla; premitojo . . . . poussoir.

Posson, spinta, urto, impulsio, impulsus,

choc, heurt.

Possons, dar molte e frequenti spinte, spingere, urtare, impellere, urgere, heurter,

pousser.

Post, leugh, luogo, posto, locus, place, poste, lieu, situation. Lassè 'l post a n'autr, cedere il luogo, dare altrui la precedenza, locum dare, cedere, primas dare, donner le pas, céder la place. A so post, s' i fussa a so post, s'i fussa chiel, a sua vece, s' io fossi lui, s' io fossi ne' suoi panni, si ibi essem, si ejus tenerem vices, à sa place. A l'è a so post, è naturale, è giusto, è ben fatto, optimum, æquum est, il n'y a rien à dire, c'est bien, c'est juste. Buté a post, collocare le cose nel luogo che loro è destinato; assettare, ex ordine collocare, ordinate disponere, disposer, mettre en ordre. Post, parlandosi di truppe, luogo dove hanno il campo, o sono collocate per difesa od a scolta; posto, statio, locus, poste.

Pösta, assegnazione, appuntamento, posta, luogo assegnato, luogo dell'appuntamento, locus quo conveniatur, condictus, præstitutus locus, rendez-vous. Desse la posta, assegnare il tempo, per trovarsi in certo luogo; darsi la posta, condicere locum tempusque coeundi, se donner rendez-vous. Desse la pösta, restar segretamente d'accordo di quel che s'ha a fare o a dire; indettare, darsi la posta, condicere, convenire, s'entendre, rester d'accord. Posta, dicono i mercanti, e bottegaj ogni persona che a lungo compra da essi o si serve dell'arte loro, avventore, qui ab aliquo emere solet merces, qui frequens ad tabernam concurrit, chaland, pratique. Pösta-freida, dicesi per ischerzo od anche per ischerno colui che giornalmente va in una casa, o bottega, nè mai vi porta utile alcuno; frustamattoni . . . un homme qui fréquente une maison, pour laquelle il n'est bon à rien. Bona posta, dicesi per ironia a persona scaltra, o incostante, di poca parola, vafer, levis, inconstans, ambiguæ fidei homo, fin, rusé, variant, volage, homme prodigue de paroles, de promesses. Pösta, luogo dove si tengono d'ordine pubblico cavalli da nolo ad uso de'viaggiatori per una strada determinata, e si mutano quelli che avevansi prima; e dicesi pure

de'cavalli medesimi che vi si prendono per l uso; posta, veredorum stabulum, diversorium equorum ad cursuram veredi, poste, endroit, où l'on prend les chevaux pour courir la poste chevaux de poste. Andè per pösta, andar per cambiatura, correr la posta, vereda curere, courir la poste, voyager en poste. Andè per posta, per simil. fare dire andare troppo frettolosamente, correr le poste, andar di galoppo, avviarsi per le poste, properare, s'en aller au galop, courir la poste. Meistr d'posta, poste, que-gli the tiene i cavalli della posta; mastro di posta, postiere, cursualium equorum præfectus, veredorum magister, maître de postes. Pösta, spazio d'otto mila metri, ossia trabucchi 1595 equivalenti a poco più di tre miglia di Piemonte, e pel quale si paga usando i cavalli di posta una determinata mercede; posta si dice pure tutta la strada che separa una dall'altra le stazioni de'cavalli di posta, e che contiene talvolta fino a cinque de'spazii suddetti; posta, cursura, poste. Posta, uffizio pubblico che sa portare da uno ad altro paese, e distribuire le lettere; e dicesi pure del luogo dove si tengono simili uffizii, e si danno e portano le lettere, posta, literarum distributorium, la poste. Posta, colui, che porta le lettere da una città all'altra, procaccio, tabellarius, courrier ordinaire qui porte les lettres. Da Milañ a Turiñ a j'è ondes poste, da Milano a Torino si va in undici poste, iter Mediolani Augustam Taurinorum conficitur undenis veredorum cursuris, de Milan à Turin il y a onze postes. Posta, fata, grossezza, o grandezza d'alcuna cosa: col liber a l'era d'costa pösta, quel libro era di questa fatta, di questa posta, hujusce rationis liber ille fuit, ce livre était de cette grosseur, de telle façon. A posta, contrario di an fale, a bello studio, a posta, a bella posta, determinatamente, consulto, dedita opera, exprès, à dessein. A posta, vale anche per quell'effetto preciso, determinatamente, nominatim, præcipue, ea tantum de causa, ob id unum, exprès, précisément. A soa posta, a suo piacimento, a suo beneplacito, a sua posta, pro ejus arbitrio, à son gré, à sa volonté, à son bon plaisir.

Pöstche, pöstoche, postoche, avv. poiche, posciache, quoniam, puisque, dès que. Postch'la cosa l'è così, poichè così sta l'affare, isthæc quum ita sint, la chose étant

Poste, n. o meistr d'posta, V. Posta.

ficio della posta, postiere, distributor ep stolarum, officier des postes aux lettre Postè, chiamansi in alcuni luoghi color che vanno facendo regolarmente la compi di bestiame da macello per condurlo al me

Poste, v. porre, collocare, porre in posto allogare, acconciare, assettare, situare, L care, collocare, aptare, accomodare, st tuere, ponere, placer, poster, ranger, d sposer, situer, poser. Postè, accostare u cosa all'altra per lo ritto, alquanto a per dio, acciocchè stia sostenuta, come postè a scala, appoggiare, inclinare, admovere applicare, appuyer, poser sur. Postè un porre alcuno in impiego, muneri aliqua præponere, poster quelqu'un, lui procure un emploi, le mettre dans un emploi. Post posare, o appoggiare sopra alcuna cosa gl archi e le volte, impostare, imponere injungere, poser un arc, une arcade, une voûte sur une imposte. Poste, si dice de fermarsi del cane dopo che tracciando e fin tando ha trovata e vede la starna od alm uccello; fermare, sistere, arrêter le gibies Postè, prezzolare alcuno a trovarsi in tu luogo, sia per osservare, come per eseguin qualche cosa, appostare, metter in aggusto submittere, immittere, aposter. Postesse posarsi o fermarsi in un luogo, o su chec chessia, impuntare, piantarsi, porsi, con sistere, insidere, s'arrêter, se poser. Post. se, appoggiarsi, niti, inniti, incumbere adhærere, s'appuyer, se fondre sur etc. Po stèsse, mettersi in qualche luogo in aguat per osservare, spiare checchessia, appostar observare, speculari, insidias struere, épies observer à dessein de surprendre ou de nuir aposter. Postèsse, dicono i cacciatori parlar do degli uccelli che volandosene da un luog va posarsi in un altro; impuntare . . . . se remettre.

Postema, postmon, enfiatura putredinos postema, apostema, ascesso, apostema, w mica, abscessus, suppuratio, apostème, abce

Posterità, tutti quelli che verranno dop i viventi; posterità, i posteri, posteritas

posteri, la postérité.

Postila, parole brevi e succinte, che ! pongono in margine a'libri in dichiarazion del tempo o della materia che si tratta i quella pagina; postilla, adnotatio, brevk interpretatio, scholium, apostille, note, a dition en marge. Postila, addizione fat nel margine od a piè d'uno scritto, richi mata a suo luogo da un segno corrispo Postè, colui che distribuisce le lettere nell'uf- I dente; aggiunta, additio, addition. Posti

segno qualunque che si pone ad un luogo d'uno scritto per guidare il lettore alla ricerca d'una nota o d'una giunta distinta con smile segno; nota, rimando, chiamata, sterisco, asteriscus, asterisque, renvoi, guidon de renvoi.

Postile, far note od aggiunte ad una scritwra, ad un libro; postillare, adnotare, notis

augere, apostiller.

Postrioti, guida de'cavalli della posta caralcando uno di essi; postiglione, veredarius, postillon, valet de poste. Postion, dicesi pure colui che guida alla foggia dei postiglioni i cavalli d'una carrozza, sebbene non siano cavalli di posta; cavalcante, auriga equitans, postilson. Da postion, a la postiona, avv. coi cavalli della carrozza guidati da un cavalcante, alla foggia de'postiglioni, veredariorum more, l'attelage guidé par un postillon.

Postiona, a la postiona, V. Postion.

Postiss, agg. di cosa, che non è naturalmente nel suo luogo, ma postavi dall'arte, o dall'accidente, posticcio, adscitus, postiche, faux, artificiel. Postiss, che è posto in un luogo per poco tempo, provvisoriamente, V. Provisori.

Postmon, V. Postema. Porq-care, V. Post-chè.

Paramon, voce più decente di bordel per spicare la stessa cosa; postribolo, lustrum,

*fraix* , *ganea* , mauvais lieu.

Postscriptom, postscrit, V. Poscrit. POSTULANT, chiunque chiede d'esser ammesso a qualche uffizio, postulante, candidato, concorrente, qui postulat cooptari in aliquem cætum, admitti ad aliquod mums, candidatus, candidat, postulant.

Portue, dimandare, sollecitare, chieder on istanza per ottener qualche cosa, contendere, quam maxime postulare, postuler.

Poston, add. ed anche sost. nato dopo morte del padre; e parlandosi di scritti, Pubblicato dopo la morte dell'autore; postum, posthumus, posthumé.

Pota, parti naturali della donna, natura, nichio, potta, vulva, nature ou parties naturelles de la femme.

POTAGE, V. Potin.

Potage, muriccinolo nelle cucine, dove sono i fornelletti per cucinare le vivande, formax coquinaria instructa foculis, potager. Potagè, ort o giardin potagè, giardino destinato per seminare, piantare, e coltivare ogur sorta d'erbaggio, legume e frutto; orto, hortus olitorius, potager, jardin po-

Potici, zuppa, minestra, vivanda, pulmentum, edulium, potage.

Potassa, alcali fisso contenuto in tutte le piante terrestri, e che si estrae dalle loro ceneri, mediante la lisciviazione, in uno stato di combinazione solida, e serve a varii usi nelle arti; potassa, kali causticum, alkali fixum vegetabile, potasse. Potassa o alim d'secia, dicesi pure la combinazione di quell'alcali coll'acido tartarico nella gruma delle botti depurata; tartaro, arida vi-

ni fex, tartre.

Potenssa, cosa capace per sè stessa a produrre un effetto, potenza, potentia, puissance. Potenssa, attitudine a fare ed ottenere un risultamento; potenza, forza, potere, potentia, habilitas, vis, aptitude, force, pouvoir, puissance. Potenssa, autorità, potere, potestà, possanza, potentia, potestas, imperium, pouvoir, autorité, puissance. Potenssa, il Governo d'uno stato considerato nelle sue relazioni cogli altri stati; potenza, imperium, respublica, puissance.

Potent, che ha gran potere, potente, poderoso; potens, efficax, puissant, efficace. Vin potent, V. Vin. Potent per Rich, V.

Poten, per potenssa, nel 2. e 3. signif. V. Potenssa. Potèr d'baco, potèr d'baco bacon, potèr dla gata, V. Pofar-baco.

Poterla, bössola, arboscello spinoso di legno durissimo, crescente a cespugli con bei mazzi di fiori bianchi di grato odore, e coccole di color rosso spiccante, biancospino, rovo canino, alba-spina, cratægusoxyacantha, aubépin, aubépine, épine blanche, noble-épine. Poterla, coccola del bianco spino, ballerino, bacca rubra ex spina alba, fruit de l'aubépine. Poterla, umore viscoso giallastro che cola dagli occhi, e si risecca intorno alle palpebre, cispa, cacca degli occhi, caccole, gramia, lema, chassie, glame.

Poterlos, pien di cispa, cisposo, cispicoso, caccoloso, lippus, gramiosus, chassieux.

Ротіл, v. pop. minestra liquida fatta d'acqua, e di farina e più comunemente con quella di meliga; polta, poltiglia, pappa, farinata, puls, pulticula, bouillie de farine de mais. Potia, dicesi per simil. d'ogni liquido imbrattato, o intriso, V. Pociacri.

Potin, voce non più in uso in vece di tupin, V. Indi però potin, potin ramì, potage, voci pop. di disprezzo, persona di poco valore in ogni operazione, persona buona a nulla, persona inutile, dappoco, ciondolone, pollebro, pellapolli, pesta pepe, ( parlandosi d' uomo ) monna-gonna, pocofila, monna scocca il fuso (purlandosi di vreté, misère, indigence. La povertà l'è donna) nè uti nè puti, ignavus, iners, ineptus, fruges consumere natus, homo s:missis, bouche inutile, bon à rien, paresseux, lache, lanternier, dandin, chipotier. Potin, potin d'Turin, dicesi per derisione di persona soverchiamente delicata, o che affetta mollezza, cencio molle, delicatuzzo, homo mollis, parum vir, liquescens, linge mouillé, tendre aux mouches.

Porat, V. Papafarina, Pociacri. Povarin, povè, V. Poarin, Poè. Pover (con o chiuso) V. Poër.

Pöven, misër, sost. ed add. contrario di rich; che ha scarsità e mancamento delle cose necessarie; povero, indigente, bisognoso, disagiato, gretto, meschino, pauper, egenus, inops, mendicus, pauvre, misérable, disetteux. Pover, diciamo specialmente colui che accatta il suo vitto mendicando; povero, mendico, accattone, mendicus, mendiant, pauvre. Pövër com Giöb, ch'a l'a nè pover nè bale, povràss, nell'estrema miseria, poverissimo, povero in canna, pauperrimus, extrema laborans inopia, cui minus nihilo est, omnium egenus, Iro pauperior, qui est dans la dernière misère, qui est au comble de la misère, gueux comme un rat d'église, gueux comme un peintre, qui n'a ni denier ni sou ni maille, qui n'a pas la maille, qui n'a ni croix ni pile. Dventè pover, impoverire, cascar da pollajo, in egestatem incidere, être réduit au petit pied, s'appauvrir, déchoir. Torne pover, ritornar povero dopo essere stato qualche tempo in grandezza, tornare al pentolino, recipere se ad præsepim suam, revenir à son petit ordinaire.

Pöven, add. che si adopera ad esprimere una tenera compassione verso chi è infelice o dolente sebbene non la sia per indigenza, o verso i nostri morti; e dicesi pure delle cose che eccitano la pietà; poverino, poverello, povero, inisero, compassionevole, sventurato, miser, pauvre, malheureux, infortuné, triste, piteux. Pover diavo (espressione fam.) uomo infelice per povertà, infermità, o qualunque altro male; poveraccio, sciagurato, infelice, povero diavolo, miser, miserrimus, pouvre homme, pouvre diable, V. Pövröm. Pöver, metaf. dicesi di cose d'infima o poco pregevole qualità; umile, povero, vile, non curato, infimus, contemnendus, humilis, vil, bas, de peu de valeur, méprisé, pauvre.

Poventà, scarsità o mancanza totale delle cose necessarie alla vita; povertà, indigenza,

nen vissi, non si deve far altrui rimprovero ne colpa della sua povertà, povertà non è vizio, pauperies non est vitium, pauvreté n'est pas vice, pour être pauvre on n'est pas moins honnête homme.

Povra, donna pezzente, mendica, povera, paupercula, mendica, paupera, quê-

teuse, pauvresse. V. Pöver.

Povana, moltitudine di mendicanti, gente povera, poveraglia, pauperum turba,  $\int ex$  vulgi, gueusaille, truandaille.

Povelss, povreri, polvere levata ed agitata da vento o da altra cagione, polverio, nubes pulverea, turbo pulvereus, tourbillon de poussière, grande poussière qui s'élere. Povráss accr. di pöver, V.

Povre, colui che fabbrica, o vende polvere da schioppo; polverista, pulveris nitrati opifex aut venditor, fabriquant de

poudre à canon, poudrier.

Povezea, edifizio ove si fabbrica o luogo ove si conserva la polvere per l'armi d fuoco; polveriera, nitrati pulveris officina, moulin à poudre à canon, poudrière.

Povreni, V. Povràss.

Povret, dim. di pover, usato talora per espressione di compassione o d'altri benigni affetti, poverello, poveretto, poveraccio, pauperculus, miser, misellus,

pauvret, infortuné, malheureux.

Povriña, nome che si dà nel Monferrato, all'uccello detto altrove balariña verda, balariña, o boariña, che è un po' più gross d'un passero, verde olivo sul dorso e giallo sul ventre, con righe gialle sulle ali, e sal capo; coditremola, cutrellola gialla, motecilla flava, bergeronnette de printems, bechequeve. Povriña ec., altra specie consimile, ma il colore di cui varia, ed ba giallo soltanto il petto ed il ventre; boarim, motacilla-boarula, bergeronnette jaune, hochequeve jaune.

Povrögna, erba povrögna, od erba canaliña, erba annua a foglie ovali, che nasce nei campi e ne'vigneti, e getta molti fusti teneri distesi a terra; anagallide, erba degli uccellini, pavarina, anagallis, mouron,

anagallis.

Pövröm, uom povero, misero, infeliee, sventurato, miser : infelix, malheureux, misérable, pauvre homme. Quand 'l pourom veil cheuse 'l forn a droca, prov. a chi è nell'estrema miseria tutto va alla peggio, chi è nato sgraziato gli tempesta il pan nel forno; alla nave rotta ogni vento è contrario, inopia, pauperies, pauperlas, egestas, pau- miseris omnia adversa, tout nuit aux malbeureux, celui qui est malheureux fait nau-

frage en entrant dans le port.

Povroñ, pianta annua erbacea con foglie heide di color verde cupo, fiori bianchi, e frutto consistente in una bacca coriacea, arida, di color rosso o giallo splendente, e di spor forte che diviene bruciante nel maturare la quale si mangia verde ed immatura, e matura ed acconcia in aceto; peperone, capsicum annuum, piper indicum, poivron, corail de jardin, poivre nègre, poivre de Guinée, poivre en gousse, piment annuel. Povroñ, dicesi per ischerzo il naso, nasus, le nez. Bagnè 'l povroñ, metaf. aver commercio con una femmina, conoscere d'amore, better la lana, mulierem cognoscere, rem cum aliqua habere, avoir la jouissance d'une femme.

Pra, campo seminato ad erbe per pascohre, e sar sieno, rato, pratum, pré. Pra w aqua, prato che si può bagnare, prato equatico, pratum riguum, pré qu'on arrose. Pra tru sot aqua, d'invern, prato su cui a fa soggiornar l'acqua nell'inverno; prato a marcita' . . . prairie flottante. Pra senssa 444, prato che non si può bagnare, praun siccaneum, pré qu'on n'arrose point. Re pra net, portar via tutto, consumar m, spogliare affatto una camera, un luogo cose di pregio che vi stanno, cuncta de, auferre, funditus absumere, tout der, nettoyer le tapis. Fè pra net, man-🖎 via tutta la servitu, pigliare la granata, tives evertere, servis domum purgare, faire mason nette.

Pridariu, colui che affastella il fieno sul pato: feni alligator, botteleur. Pradareul, cuidino incaricato di dar l'acqua ai prati; aquipulo, irrigans, celui qui armose les prés.
Pridaria, campagna di prati, più prati insieme, prateria, pratum ingens, prata, prine.

PAGNATICA, pramatica, legge che dà replamento agli abiti, alle pompe delle pertue, riforma delle pompe, prammatica, les sumptuaria, loi somptuaire. Pragmatica, atto pubblico in cui si regola l'ordine
della successione al trono, prammatica,
pragmatica sanctio, pragmatique.

PRAJET, prajot, dim. di pra, prato poco esteso, praticello, pratello, pratulum,

petit pré , préau.

PRAMATICA, V. Pragmatica.

Practice, a caso, easualmente, per avventura, all'avventura, forte, fortuito, casu, par hasard, par accident, casuellement, fortuitement.

Prasiña, sugo viscoso bruno infianmabile non dissolubile nell'acqua, il quale esce dal pino, dall'abete e da altri alberi dello stesso genere, e si condensa solidamente, e secondo la pianta da cui esce, o le preparazioni che ha subito, prende il nome di ragia, pece, o catrame; resina, resina, résine.

Prassa, pietra grossa, pietrone, magnus

lapis, grosse pierre, gros caillou.

Prassà, o sprassà, colpo di ciottolo, sassata, ciottolata, lapidis ictus, coup de pierre. Dè d' prassà, tirar altrui dei ciottoli, dar delle ciottolate, ciottolare, lapidibus petere aliquem, jeter des pierres à quelqu'un. Prassà tirà ant me giardiñ, fig. satira a me diretta, motto detto per pungermi; frecciata a me rivolta, hoc me petis aculeo,

ce coup de dent est pour moi.

Pratica, uso o facilità in far checchesia, acquistata col molto operare, pratica, esperienza, esercizio, usus, experientia, exercitatio, actus, pratique, usage, expérience. Pratica, amicizia, conversazione, consuetudo, hantise, commerce, fréquentation. Pratica, usanza, costume; mos, usus, consuetudo, habitus, coutume, usage, façon d'agir, habitude. Pratica, per trattato, maneggio, negozio, res, negotium, consilium, traité, menée, manège, pratique. Butè an pratica, far uso di una cognizione di un consiglio, mettere in pratica, attuare, uti, adhibere, mettre en pratique, faire l'application. Fè la pratica, esercitarsi per acquistar la pratica, fare pratica, far la pratica, se se exercere, s'exercer, acquérir l'usage. Fè le pratiche, maneggiarsi o raccomandarsi per ottenere checchesia; far le pratiche, suffragia captare, agir, se remuer, se donner du mouvement, se raccommander pour obtenir quelque chose. A val pì la pratica, ch'la gramatica, la sperienza è una prova convincente, la sperienza supera la grammatica, usus optimus magister, l'expérience vaut plus que la science. Pratica, persona che si serve soventi presso un artiere un mercante, o che consulta un medico ecc.; equivale a posta, se non che pösta non si adatta alle professioni scientifiche; avventore, cliente, qui ad aliquem concurrit, pratique.

PRATICANT, colui, che si esercita in qualche arte, qui excolit artem discendi causa, qui exercet se in aliqua arte, celui qui se rend habile à quelque chose, s'y exerce,

en acquiert la pratique.

PRATICE, che ha in una cosa molte cognizioni acquistate coll'esperienza, che ha pra-

Predicator, sacerdote che pronunzia discorsi su punti religiosi e morali; oratore sacro, predicatore, sacer orator, sacrorum concionator, prédicateur, orateur sacré. Predicator suit, sech, freid, predicatore che non commove, oratore senz ornamenti, orator jejunus, orator strigosus, orateur sec. Predicator, anbron, cantaris, o tupin, uccello di passo del genere dell'ortolano, ma un po' maggiore, di color bruno misto di fulvo, e ricercato anche per la tavola: ortolano del miglio, ortolano grigio o predatore, strillozzo, emberiza-miliaria, proyer,

Predicat, annunziare e dichiarare pubblicamente al popolo la religione e la morale; cccitarne la pietà, e guidarlo al bene spirituale; predicare, concionari, concionem habere, de rebus divinis ad populum dicere, sermonem habere, prêcher, annoncer la parole de Dieu. Predichè la castità ai givo, favellare a chi non vuole intendere, predicare ai porri, predicare nel deserto, vento loqui, surdo canere, soli vel lunæ suas narrare miserias prêcher aux sourds. Prediche, cercar d'insinuare altrui una cosa con gran circuito di parole, e con tuono d'insegnamento, multis verbis apud aliquem instare, prêcher, recommander quelque chose à quelqu'un avec de longs discours. Predichè, pubblicare, divolgare, evulgare, divulgare, palam facere, in vulgus indicare, publier, divulguer, faire savoir une chose à tout le monde. Giuda a predica ai Apostol, dicesi di chi riprende altrui d'alcun vizio, del quale egli è macchiato, Clodius accusat Mæchos, Catilina Cethegum, le renard prêche aux poules.

Prediction, dim. di predica, nel secondo signif. e vale lo stesso. Fè un predichin,

un tu-autem, V. Tu-autem.

Predicet, amato sovra ogni altro della stessa specie, prediletto, plurimum dilectus, bien-aimé.

Prefassio, particolare orazione, che si dice ad alta voce dal Sacerdote intorno al mezzo della Messa, prefazio, præsatio, présace.

Prefassion, discorso preliminare posto al principio di un libro intorno alle cose che vi si trattano; prefazione, preambolo, proemio,

præfatio, procemium, préface.

Preferenssa, il preferire, lo scegliere una cosa posponendone un'altra, preferenza, pluris æstimatio, préférence, primauté. Preferenssa, il primo luogo, le prime parti, priores partes, préférence, premie, rang.

corso di più altre anteponendola a tutte; preferire, anteporre, unteponere, anteferre præferre, præponere, pluris facere, préférer, donner la préférence.

PREFERIBIL, che merita d'essere preferito preseribile, præserendus, potior, présérable

PREFET, colui che sopraintende a qualche ramo di pubblica amministrazione, o presiede uno dei tribunali collegiali detti d presettura; presetto, præsectus, præser, pré set. Preset dle scole, presetto delle scuole gymnasiarcha, préset des écoles, recteur.

Prefettura, dignità, funzioni del prefetto prefettura, præfectura, préfecture. Prefetura tribunale collegiale composto di diversi mem bri cui presiede un Presetto, stabilito pe amministrare la giustizia civile e criminal in primo o secondo grado in ogni città capo-luogo di provincia; presettura.... presecture. Presetura, il luogo dove siede quel magistrato; prefettura, prætorium préfecture, hôtel de la préfecture. Pregadit, arnese di legno per inginoc-

chiarvisi su quando si sta in orazione; inginocchiatojo, precationis pluteus, prie-Dien.

Pregne, dimandar umilmente ad alcum quello, che si desidera da lui, pregare, orare, precari, deprecari, obtecrare, prier, requérir, demander par grice. Nen fesse preghè trop, nen fesse stirassè, non farsi stracciare i panni, non si far pregar troppo, annuere, ultro concedere, ne se faire pas tirer l'oreille, ne se faire pas besse coup prier.

Pregniera, domanda di una cosa che nes ci è dovuta, fatta altrui con umili modi; prego , preghiera , rogatio , precatio , preces, prière, demande, supplication. Preghiera, parlandosi di quelle che si fanno = Dio ed ai Santi, dicesi pure delle parole colle quali sono espresse; prego, preghiera, orazione, precatio, preces, prière, oraison. Preghiera, dicesi pure quel tributo d'adorazione e di lode che offriamo a Dio, sebbene non contenga veruna dontanda espressa

preci, lodi, orazioni, preces, prières, oraisons Pregiudiche, nuocere, far danno, recent pregiudizio, pregiudicare, nocere, obesse, officere, damno esse, damnum afferre, nuire, saire du tort, préjudicier, porter pré-

Pregiudissi, danno, nocumento, pregiudizio, damnum, detrimentum, incommodum, jactura, préjudice, dommagé. Senssa progiudissi dle mie rason, senza pregiudizio, senza derogare alle mie ragioni, salvo juro Paeferi, decidersi per una cosa in con-l'sans préjudice de mes droits. Pregiudissi, opnione falsa ricevuta per vera inconsideratamente per mancanza di riflessione, persuasione che non fu indotta dal giudizio della mente; pregiudizio, prevenzione, prajudicata opinio, préjugé.

Pregrupissial, dannoso, nocevole, che apporta pregiudizio o danno, pregiudiciale, nocens, damnosus, perniciosus, noxius, préjudiciable, nuisible, dommageable.

Pregn, o pergn, ed al femminino, pergna, agg. dell'animale che ha il parto in corpo, e perciò usato quasi sempre nel femminino, gravido, pregno, gravidus, prægnans, qui ventrem fert, qui partum fert, ( non hanno mascolino ) plein, pleine (se si parla d'una bestia), grosse, enceinte. Pregn, si dice di qualunque cosa strabocchevolmente piena, pregno, refertus, plenus, plein, enlé, qui regorge.

Preis, plina, materia acida che si riava dalle piante o dagli animali, come for di cardo, o ventricini d'agnello vitello e simili, preparati e salati, la quale si mette nel latte per rappigliarlo; caglio, gagio, presame, como lait, caillette, gallium.
Paris add. V. Prendù. io, presame, coagulum, présure, caille-

Parisa, V. Presa.

herve, (e talora volgarmente) Previ, regli che esercita il sacerdozio, sacerdote, pete, sacerdos, presbyter, prêtre. Fesse preive, farsi prete, impretarsi, sacerdotium inire, embrasser l'etat ecclésiastique, se faire prêtre. A s' faliss fina 'l preive a l'autar, prov. V. Fali. Preive, arnese per iscaldare il letto, V. Monia. Preive, insetto volante nero, con quattro ale, cavalletta, scarabeus, espece de scarabée.

Pretviàss, accr. e pegg. di preive, grosso prete, cattivo prete, pretaccio, pretacchione, vilis sacerdos, gros prêtre, maudit prêtre.

Parivion, accr. di preive, prete d'alta e grossa statura, pretone . . . prêtre fort-grand. Pretviot, V. Pretocolo, e previot.

Parlar, colui che ha dignità ecclesiastica, ome Cardinale, Vescovo, Abate ec. prelato, , presul, antistes, prélat.

Prezeve, torre una parte di checchessia, prima d'ogni altro, e per ragioni particolan, præcipere, præsumere, præoccupare, prélever, lever préalablement une certaine portion sur le total.

Parliminan, add. e sost., da esaminarsi e stabilirsi, ovvero cosa esaminata e stabilita come fondamento d'altri detti, trattati, lezioni, ed operazioni, preliminare, qui antecedit, antecedens, prolusio, préliminaire. | o sè stesso; preparamento, preparazione,

PREME, dover farsi con sollecitudine, essere urgente, premere, importare, attenere, esser a cuore, calere, urgere, interesse, referre, cordi esse, curæ esse, importer, tenir à cour. Preme, o perme V.

Preludi, suono senza regola di misura, che il suonatore fa sentire a fantasia sulle corde principali del tuono del pezzo musicale cui deve tosto eseguire; e fig. un discorso, un fatto da cui già si può argomentare ciò che debbe venire in seguito, preludio, præludium, prélude.

Preludie, fè 'n preludi, suonare qualche

preludio, præludere, préluder.

Premeditassion, il premeditare un'azione, per lo più dicesi de' delitti, premeditazione, meditatio, præmeditatio, préméditation.

Premedità, meditare una cosa prima di eseguirla o di parlarne, premeditare, præmeditari, præcogitare, préméditer.

Premi, mercede non patteggiata che si dà altrui per mostrargli soddisfazione del suo bene operare, o in contraccambio di servigj fatti, premio, ricompensa, præmium, remuneratio, prix, récompense. Piè 'l premi, riportar il premio, essere premiato, præmium ferre, palmam ferre, remporter le prix, surpasser les autres en quelque chose. Premi dla corsa, V. Palio nel 1. signif.

Premie, dar premio, premiare, rimunerare, ricompensare, præmio donare, præmium tribuere, compensari, remunerari, donner un prix, récompenser, rémunérer.

Preminenssa, vantaggio d'onore, maggioranza, primato, preminenza, præstantia, excellentia, prééminence, supériorité.

Presunt, munire o fornire del necessario preventivamente, premunire; necessariis occurrere, præmunire, se prémunir, se précautionner.

PREMURA, V. Pressa. D' premura, V. Pressant.

PREMURÒS, V. Pressant.

Prende, il rassodarsi d'un corpo liquido, rappigliarsi, congelarsi, coagularsi, (è parlandosi di liquidi grassi) rassegare, assevare, cogi, coagulari, cailler, coaguler, prendre, se figer.

Prenditor, quegli che è commesso per ricevere le poste, fare i biglietti e pagare le vincite del giuoco del lotto che si fa per conto del governo, imprenditore, ricevitore,

acceptor, receveur.

Prendù, o preis add., rappreso, rassodato, congelato, coagulatus, coagulé, caillé, figé.

PREPARASSION, l'atto di preparare una cosa

præparatio, préparation, apprêt. Preparassion, dicesi pure dei medicamenti od altri composti secreti allorchè sono preparati, preparazione, medicamentorum compositio, prè-

Preparativ, gl' istrumenti, gli ornamenti od ogni altra cosa apparecchiata per un qualche oggetto, apparato, apparecchio,

apparatus, apprêt, préparatif.

Preparator, colui clie prepara, e dicesi specialmente di chi è incaricato di mettere in pronto gl' istrumenti le sostanze ed ogni cosa per le esperienze scientifiche; e di chi acconcia gli oggetti di storia naturale per conservarli; preparatore, apparator, préparateur.

Prepare, render le cose pronte ad esser messe in opera; apparecchiare, disporre, preparare, parare, apparare, comparare, préparer, apprêter. Prepare un, disporre una persona ad un atto qualunque; preparare, præparare, préparer. Prepare un a l'esame, dare o ripetere altrui le cognizioni sulle quali deve subire un esame, ad periculum idoneum reddere, periculo aptare, rendre quelqu'un prêt à subir un examen, préparer à l'examen. V. Prontè.

Prepotenssa, abuso della potenza o della forza per aggravare altrui; angheria, oppressione, vis iniqua, coactio, acerba exactio, impotentia, vexation, exaction, ex-

torsion, oppression, tyrannie.

PREPOTENT, che abusa della potenza o della forza, oppressore, angariatore, oppressor, impotens, qui vexat, extorquet, oppresseur, concussionnaire, qui fait des extorsions.

Prenogativa, diritto, facoltà particolare, privilegio, prerogativa, prerogativa, jus præcipuum, prérogative, privilége. Prerogativa, qualità particolare d'una persona, e s'intende sempre nel senso favorevolc; pregio, dote, virtù, naturæ munus, dos, qualité, prérogative.

Pres, avv. o prep. vicino, presso, ap-Presso, prope, apud, près, auprès. Press-a-poch, V. Press-a poch.

Presa, preisa, l'atto di prendere e la cosa che si prende; presa, sumptio, captura, prehensio, res capta, prœda, prise. Presa d'tabach, la quantità di tabacco che si prende col pollice e coll'indice per annasare; presa di tabacco, sumptio tabaci, prise de tabac. Fe presa, diciamo quando la colla, la calcina, il gesso, lo stucco, e rito, ingenii acies, alacritas, présence d'espri simili materie che si adoprano liquide, come cemento de' solidi, fortemente aderiscono ad | forma d'una persona; aspetto, apparenza

essi nell'asciugarsi, appiccansi, fan presa, conglutinari, se prendre, faire liaison, tenir. Fè presa, fê nen presa, fig. persuadere o no, essere o non essere creduto, darne ad intendere od essere smascherato, fidem consequi vel inaniter verba jactare, persuader ou non, en faire accroire ou n'être pas cru. Piè na presa d'tubach, prender tabacco, triti tabaci pugillum naribus haurire, prendre une prise, prendre une pincée de

Presenter, luogo nelle chiese, destinate ai sacerdoti, presbiterio, chorus, presbyte-

rium, presbytère.

Prescrission, ragione che la legge concede in molti casi, di liberarsi da ogni giudiziale domanda, opponendo il lungo trascorso di tempo durante il quale tal domanda non fu mossa giammai; dicesi pure dello spazio di tempo stabilito dalla legge a tal fine, prescrizione, præscriptio, prescription. Prescrission, ordinazione del medico, prescrizione, præscriptio, ordonnance de médecia.

Prescrive, v. n. ed anche att. liberarii per prescrizione dalle domande che altri potrebbe muoverci contro, onde può seguirne in alcuni casi un acquisto, prescrivere, jure præscriptionis defendi vel acquirere, prescrire. Prescrive, comandare, statuire, ordinare, stabilire, prescrivere, præscribere, constituere, præstituere, præfinire, prescrire, régler, ordonner, marquer.

Preserio, luogo, ossia la mangiatoja, in cui fu riposto il nostro Signor Gesù-Cristo nel momento della sua nascita in una stalla presso Betlemme, dicesi pure dell'apparato e della rappresentazione che si fa nelle case o nelle chiese al tempo di Natale per figurare la natività del Signore; capannuccia, presepio, nascentis Christi præsepe, vel incunabula, la sainte crêche, le berceau de

notre Seigneur.

Presenssa, l'essere in persona in un luogo; aspetto, cospetto, presenza, aspectus, conspectus, præsentia, présence, assistance. An presenssa, in presenza, davanti, in faccia, coram, devant, en présence. An presenssa, in presenza, in persona, personalmente, per se, non per alium, personnellement, es personne, en présence. Presenssa d'spirit spirit present, qualità dell'anima per cu subito e senza riflessione discerne le relazion delle cose, e fa o dice nel modo il più ac concio; acutezza d'ingegno, prontezza di spi esprit vif et prompt. Presenssa, l'esterio species, imago, mine, présence, extérieur. Om d'bela presenssa, uomo di bell'aspetto, di bella presenza, præstans forma et corporis habitu vir, homme bien facé, bien taillé, qui a une belle présence, une bonne mine, une belle taille. Om d'poca presenssa, d'un mari aspèt, uomo di poca presenza, di meschino aspetto, sparutello, tristanzuolo, gracilis, strigosus, chafouin.

Passent, sost. la cosa che si presenta, che si offre in dono; presente, dono, regalo, munus, donum, présent, libéralité, cadeau. Passent, add. o sost., che è nel luogo o nel tempo nel quale si parla; presente, presens, présent. 'L present, ciò che è attualmente, e dicesi per lo più del tempo contrapponendolo al passato ed al futuro; il tempo presente, il tempo che corre, il presente, tempus præsens, le présent, le temps présent. Spirit present, presentsa d'spirit, V. Presenssa. A la present, presentemente, al presente, ora, per ora, nunc, modo, in præsentia, maintenant, à cette heure, présentement, a présent.

Passarrassion, l'atto di presentare o di presentarsi; e dicesi particolarmente di quello con cui la B. Vergine fu presentata al tempio e consacrata a Dio da'suoi parenti; e della festa che se ne celebra dai Cattolici il movembre; presentazione, presentazione della B. Vergine al tempio, oblatio, beatæ Fuginis præsentatio, présentation, présen-

tation de la Sainte-Vierge.

PARSENTE, v. att. far donativo di cose mobli; offerire, esibire, porgere, metter inuni, presentare, donare, offerre, porrifere, présenter, offrir. Presente na perssona, condurre una persona davanti un'altra cui non è ancor conosciuta, onde fargliela nota o raccomandargliela; presentare, produrre, condurre alla presenza, introdurre, aditum ad aliquem patefacere, présenter. Presente Jarme, movimento che sa il soldato colle ami per onorare i superiori che passano a lui davanti, hasta præfectos salutare, prétenter les armes. Presentèsse, andar dinanzi una persona; comparire, presentarsi, in conspectum venire, se présenter, paraître. Presentesse, parlandosi di cose accidentali, aver luogo, venire, presentarsi, fieri, obvenire, occurrere, se présenter. S'a s'presenta locasion, all'occasione, data occasione, si l'occasion se présente:

Passenvativ, rimedio atto a preservare; preservativo, remedium avertens mala, préservatif.

Preserve, allontanare un male che po-

trebbe accadere; presevare, esimere, malum propulsare, a malo rem avertere, préserver, garantir, garder.

PR

Presette, V. Presité.

Preside, carica consimile a quella di presidente, colui che ha incumbenza di presidere, preside, prefetto, præses, præfectus,

président, qui préside.

PRESIDENT, colui che presiede, che è ilcapo d'un'adunanza, e per lo più dicesi dei Magistrati, presidente, præses, moderator, præfectus, président, chef. Prim president, primo presidente, Senatus princeps, premier président.

Presidi, castello, piazza, fortezza, arx, fort, château, Presidi, per guarnigione,

presidio, prasidium, garnison.

Presite, precete, o persite, mandar il precetto per adempire a qualche pubblico carico, o per comparire in giudizio; precettare, praecipere, dicam scribere, donner ordre de payer, de satisfaire à quelque charge publique, ou de comparaître en justice.

Presonssion, opinione di chi si reputa fornito di qualche pregio che non possiede infatti; arroganza, presunzione, temeritas, arrogantia, confidentia, nimia sui fiducia, présomption, arrogance, suffisance, vanité, sot orgueil. Presonssion, congettura, opinione per molti argomenti probabile; presunzione, præsumptio, suspicio, conjectura, probabilis opinio, soupçon, conjecture, jugement fondé sur les apparences, sur les indices, présomption.

Presontiv, atto a presunzione, che può essere presunto; presuntivo, quid animo præsumi potest, qui conjici potest, présomptif. Erede presontiv, colui che sembra il più prossimo a succedere, sebbene potrebbe ancora contro ogni presunzione venire da altri escluso; erede presuntivo, heres proximus, futurus successor, héritier présumptif.

Presontios, add. usato anche in forza di sost., che presume molto di sè; arrogante, presuntuoso, prosontuoso, altero, arrogans, audax, temerarius, confidens, sibi præfidens, présomptueux, téméraire, confiant, suffisant,

arrogant, vain, orgueilleux.

Pressa, macchina di legno o di metallo che serve a comprimere fortemente un oggetto collocato fra le superficie piane o cilindriche di cui è formata, e giova anche a renderlo lucido; strumento da soppressare, soppressa, pressarium, presse. Butè añ pressa, metter in soppressa, pigiare, calcare, supprimere, calcare, lustrer, mettre en presse, calandrer. Dè la pressa, parlandosi

di stoffe, dar loro il lustro, il che si fa l soppressandoli; dare il cartone, panno nitorem inducere, catir, donner le lustre. Pressa o fer da stire, ferro da soppressare la biancheria, V. Fer.

Pressa, premura, desiderio o bisogno di fare checchessia prestamente; premura, fretta, sollicitudo, studium, desiderium, hâte, empressement. Pressa, prontezza colla quale si opera principalmente da chi ha premura; sollecitudine, prestezza, fretta, celeritas, festinatio, properatio, hâte, promptitude, précipitation, vîtesse, célérité. An pressa, in fretta, con fretta, frettolosamente, festine, propere, à la hâte, avec précipitation, couramment, en diligence. Avei pressa, aver fretta, festinare, properare, avoir hâte, être pressé. Dì 'l breviari an pressa, mangelo, dir il breviario a precipizio, breviarium præpropere recitare, débrider son bréviaire. Nen avei pressa, nen piessla an pressa, non aver premura, non affrettarsi, lento gradu procedere, maturato agere, ne se hâter point. Ajè ch' i coi ch'a son bon fait an pressa, prov. e vale che le cose fatte in fretta riescono raramente; a far bene le cose non ci vuol fretta, la cagna frettolosa fa i cagnolini ciechi, chi erra in fretta a bell'agio si pente, canis festinans cœcos parit catulos, on ne fait jamais bien ce, que l'on fait à la hâte.

Pressà, che ha premura; premuroso, frettoloso, tarditatis impatiens, properus, pressé.

Pressant, premuròs, agg. di persona che fa premura altrui; pressante, premuroso, sollecito, molesto, instans, acrius, sollicitus, pressant. Pressant, premuros, d'premura, dicesi anche delle cose, come afè pressant, maladia pressant, pressante, premuroso, urgente, instans, urgens, pressant, urgent.

Press-A-poch, press-a-poch, a-poch-press. con pochissima differenza, pressappoco, presso a poco, poco presso, quasi, poco più poco meno, fere, circiter, propemodum, pene, prèsque, à peu-près, environ.

Presse, metter in soppressa, soppressare, manganare, supprimere, calcare, mettre en presse, calandrer. Pressè le costure, soppressare le cuciture, il cucito, calido ferro suturas premere et coæquare, presser les coûtures, y passer le carreau. Pressè, incalzare, sollecitare, affrettare, far fretta, urgere, premere, presser, hâter, faire dépêcher. Presse in s. n., premere, esser necessario, importare, urgere, referre, presser, importer. | piuttosto, più presto, potius, malo, plutt, Pressèsse, affrettarsi, sollecitarsi, sbrigarsi, de préférence.

esser premuroso, properare, festinare, a hâter, se dépêcher, s'empresser. Esse pressi da la fam, esser stimolato dalla fame, essere angustiato dalla necessità, necessitate urgeri, inopia, fame cogi, être pressé pai le besoin, par la faim. Mal ch'a pressa malattia violenta, pressante, che ha bisogne d'un pronto soccorso, morbus gravis, ingravescens, maladie à qui il faut de prompt remèdes.

Pressentì, aver qualche sentore d'una cos prima ch'ella segua; presentire, præsentire subolere, pressentir.

PRESSENTIMENT, sentimento o cognizione di una cosa che ci nasce dall'interno cuore senza cognizione esteriore, e ci fa sperare o temere, presentimento, præsentio, prædivinatio, pressen timent.

Pressi, valsente di una cosa; prezzo, valore, valuta, pretium, estimatio, prix, valeur. Pressi, la domanda di danaro fatta da chi vuol vendere una cosa; prezzo, pretesa, pretium, prix, demande. L'ultim pressi, la più moderata domanda del prezo che si esige per vendere un oggetto, la domanda cui nulla si vuole detrarre; il più stretto prezzo, minimum pretium, le juste prix, le dernier mot. Bassè d'pressi, cell d'pressi, il diminuirsi del prezzo delle con poste in commercio; rinviliare; viliori pretio venire, amender de prix, baisser de prix. Pressi, in commercio dicesi pure il computo periodico del valore corrente di varie derrate; prezzo corrente, pretium, côte.

Pressia, o Lasagnòr, V.

Pressinge, far eccettuazione, far scom, tralasciare, prescindere, prætermittere, missum facere, faire abstraction, mettre de cott-

Pressipissi, V. Precipissi.

Prest, presto, avv., subito, tosto, presto, subitamente, prestamente, subito, illice, statim, vîte, vîtement, promptement, au tôt, d'abord, soudain. Prest, con presteme con celerità, sollecitamente, in fretta, properanter, maturate, à la hâte, rapidement, avec vîtesse. Fè prest, far presto, affrettare, festinare, moram movere, maturare, se 🕬 pedire, cito conficere, properare, faire être expeditif, dépêcher, se hâter. Pi press, più presto, con maggior velocità, citim, plus vîte, plus tôt. Pi preșt ch'an presse, con somma celerità, rapidissimamente, il menomo indugio, præpropere, rapim; tres promptement, à la course, rapidement Pi prest, pitost, a preferenza, di preferenza,

Prestanom, colui che sembra operare o far operare per sè, mentre non fa che prestare il suo nome per velare le mire altrui; prestanome, qui nomen interponit, prête-nom.

Parste, peste v. att. dare altrui una cosa con facoltà di usarne, a patto che la restituisca; se si tratta di cosa da restituirsi in natura; prestare, dare in prestito, commodare, prêter à usage, prêter : se si tratta di cosa che si consuma e da restituirsi in equivalente, come denaro, vino; prestare, dare a mutuo, mutuam rem dare, credere; prêter à consommation, prêter. Prestè a interessi, prestare ad usura, fænori dare, preter à intérêts. Si veule feve un nemis, presteje d'dne, il prestar denaro apporta inimicizia; amicos pecunia credita, reddenda inimicitias parit, ami au prêter, ennemi au rendre. Fesse prestè, piè a prestit, prendere a prestito, mutuum sumere, mutuari, utendum accipere, emprunter. Prestè 'l nom, permettere ad altri di prendere il nostro nome mentre opera per sè; prestare il nome, nomen suum commodare, nomen interposcre, prêter son nom. Prestè la man, presèsse, fig. dar opera in ajuto di checchesia, dar la mano, impiegarsi, operam mam conferre, prêter la main, prêter secours, ider. Prestè la man, dicesi pure dell'ajutare a pertare od a muovere un peso, dar un 49th di mano, dar la mano; manum commodare, prêter la main. Prestèsse, acconentire per compiacenza, accondiscendere, arrendersi; se accommodare, indulgere; se prêter, consentir. Prestè in sign. neutr. dicesi dello arrendersi che fanno alcune sostan-≈ o tessutí alla forza che li spinge o li tira, come la gomma elastica, le stoffe di maglia; o dell'avere una tal facoltà; cedere, prestare, allentarsi, flexilem esse, facilem esse, cedere, duci, produci, prêter. Prestè dicesi pure del piegarsi che fanno agevolmente e per ogni verso alcune sostanze dure, senza compersi; arrendersi, cedere, flexilem esse, coder, plier, se prêter. Preste, allentarsi delle cose tese, rilassarsi; laxari, retendi, rumitti, prêter, se relâcher, se détendre, se €bander.

Prestessa, sollecitudine, prestezza, cele-🐞, velocità, celeritas, velocitas, properatio, festinatio, vîtesse, promptitude, hâte, dérité, vélocité. Prestessa d'man, giuoco mano, gherminella, lusus, batelage, bur de passe-passe, tour d'adresse, tour de bateleur. Prestessa d'man, per inganno, ba-

Prestito, prestanza, prestito, imprestito, mutuatio, mutuum, prêt ( per parte di colui che presta), emprunt (per parte di colui che piglia a prestito). Piè o dè an prestit, V. Prestè.

PRESTO, V. Prest.

Presume, avèi d'presonssion, aver troppo buona opinione di sè, confidare di troppo nelle forze od altre qualità proprie, arrogarsi, aver ardimento, presumere, sibi nimium tribuere, plus æquo sibi arrogare, sibi nimis confidere, présumer, avoir de la présomption, avoir trop bonne opinion de soi. Presume, congetturare, giudicare per probabilità; presumere, conjectare, conjicere, existimare, animo præsumere, présumer, conjecturer, juger par induction.

Pret, paga de'soldati, stipendium, prêt,

solde.

PRETA, dim. di pera, piccola pietra, pietruzza, sassolino, ciottolo, lapillus, pierrette, caillou.

PRETEISA, V. Pretenssion.

Pretende, chiedere una cosa con alterezza come se ci sia dovuta, ancorchè pur non lo fosse, volere aver una ragione; pretendere, contendere, velle, prétendre, vouloir avoir droit. Pretende, aspirare, aver intenzione, pretendere, animo intendere, ambire, niti, spectare, prétendre, souhaiter avec passion, viser à. Pretende, essere persuaso di una cosa e sostenerla contro l'altrui opinione; affermare, pretendere, affirmare, pro certo dicere, prétendre, soutenir, affirmer.

PRETENDENT, add. e sost., che pretende, pretendente, pretensore, petitor, competitor,

prétendant.

Pretenssion, preteisa, ragione che uno crede avere sopra qualche cosa, pretensione, postulatum controversum jus, jus animo præsumptum, prétention, droit.

Preterito, v. volg. e da scherzo, la parte deretana del corpo umano; le natiche, culo, posteriore, preterito, meleto, podex, le

derrière, le cul, les fesses.

Pretest, ragione apparente colla quale si cerca d'aonestare un'azione od un rifiuto; scusa, colore, mantello, pretesto, prætextus, simulatio, caussa speciosa, species, color, prétexte, titre, excuse, voile, couleur, couverture. Pretest da alman, pretesto che non ha nemmeno l'apparenza della ragione e serve di velo all'abuso della forza; sofisticheria, ragione senza fondamento, cavillantterla, priestigia, fraus, dolus, friponnerie, zione, cavillatio, pratextum simulatum tromperie, charlatanerie, fourberie, duperie. chicane, cavillation, ruse. A manco pa. i

pretest, chi ha determinato di dolersi d'altrui o fargli del male, trova facilmente pretesti; chi 'l suo can vuol ammazzare qualche scusa sa pigliare, causas fingere quisque potest, quand on yeut noyer son chien on dit qu'il a la rage.

Pretocolo, previuc, previuss, pegg. di preive, t. di disprezzo, o detti per mostrare la bassezza, o la poca perizia di un prete; pretazzuolo, pretignolo, pretonzolo, sacerdos vilis, rudis presbyter, rans, prêtre ignorant, prêtre sot ou impoli, prestolet.

Pretori, V. Erbo-pretori.

Prītos, quello spazio di terra che rimane rilevato nel campo arato tra solco e solco; porca, ajuola, quaderna, porca, lira, enrue.

Preūva, esperimento, prova, periculum, experimentum, épreuve, essai, expérience, tentative. Dè a la preuva, vendere sotto condizione che il compratore possa far prova se la cosa venduta ha le qualità promesse : dare a prova, vendere ea lege, ut si res in caussa redhibendi fuerit redhibeatur, vendre, donner à l'épreuve, à l'essai. Preuva, testimonianza, ragione confermativa, dimostrazione, prova, argumentum, ratio, probatio, preuve, temoignage. An preuva d'lo. in fatti, revera, marque que, en effet. Prēūva, operazione colla quale si verifica se un calcolo è ben fatto; prova, experimentum, preuve.

Prevaleisse, trar profitto, prevalersi, V.

Profite.

Prevaricassion, trasgressione del dovere imposto dalla carica, o dalle funzioni che esercitiamo, prevaricazione, prevaricamento, prævaricatio, transgression, prévarication,

Prevariche, operare contro i doveri del proprio ministero, tradire la causa delle persone che dobbiamo difendere; prevaricare, prævaricari, prévariquer.

Prevene, conoscere per probabilità gli eventi futuri, antivedere, prevedere, prævidere, prospicere, prévoir, pressentir.

Prevent, venir prima d'un altro in luogo determinato, o far prima ciò che altri avrebbe poi fatto; prevenire, furar le mosse, anticipare, anticipare, prævertere, antevertere, prévenir. Preveni, far nota per tempo una cosa che deve seguire; avvertire, pramonere, avertir d'avance, prévenir. Preveni lö ch'un a desidera, far ciò ch'altri desidera, prima che spieglii il suo desiderio; prevenire il desiderio, desiderio occurrere, aller au devant de ce qui peut faire plaisir. Pre- | Prima, con precedenza di collazione o d

andare incontro, obstare, occurrere, pri venir, détourner. Preveni, preoccupare l'a trui opinione, animum præoccupare, pre venir. Prevenì, dar buona idea di sè; gu dagnare, animos in se inchinare, préven en sa faveur. Prevenisse, farsi un'opinion contraria all'altrui domanda, prima anco ch'egli la spieghi, prevenirsi, incapersi indisporsi, animum declinare, se préoccupe se préter.

Prevenssion, opinione favorevole o sfavo revole, formata prima di aver potuto gi dicare, preoccupazione, insita ante judiciu menti opinio, prévention, préoccupation.

PREVI, V. Preive.

Previala, moltitudine di preti, pretaria chericheria, presbyterorum multitudo, quai

tité de prêtres, prêtraille.

Previlss, pegg. di preive, detto così pe dispregio, o per dispetto; pretaccio, vil sacerdos, vilain prêtre, maudit prêtre capelan.

Previor, accr. di preive, pretone . . .

prêtre fort grand.

Previot, preiviot, prete giovane, e per lo più si dice con qualche aggiunto lodevole; pretino . . . . jeune prêtre, joli prêtre.

Previùc, previuss, V. Pretocolo.

PREVÖST, V. Pervöst.

Prevöstura, V. Pervöstura.

Pria, dicesi in certi paesi in luogo di Pera , V.

Prit, piccolo caunone colla camera aperta, donde s'introduce nell'anima la carica che, è ordinariamente di pietre, ovvero la palla; la metraglia e la polvere; serve per qualche scarica da vicino, o per armare a guerra piccole navi; petriere . . . pierrier.

Prix, add. ordinativo; che precede tutti gli altri, ed al quale segue il secondo (V. Second ); primo, primus, premier. Primai man, colui che nel giuoco di carte, taro chi ecc. è il primo a giuocare la mant . . . qui a la primauté, primauté. Prim principale, primo, princeps, primarus antistes, premier, principal, chef. 'L prin seugn, la prima gioventu, il principio de sonno della giovinezza, primo sonno, prim giovanezza, somno subeunte, iniens adole scentia, premier sommeil, tendre jeunesse Prim frut, frut matine, frutto primaticio fructus præcox, primitiæ, fruit, précoce, hetil

PRIMA, avv., in principio, primieramente prima, primo, primum, ante omnia, pre mièrement, en premier lieu, avant tout venì, opporsi al male prima che sia fatto, l tempo, innanzi, prima, anteriormente, aut antea, primo loco, avant, auparavant, précedemment. An prima, in prima, per l'avanti, primo, antea, ab initio, auparavant. Prima d'tut, prima di tutto, avanti ogni altra cosa, primo et ante omnia, avant tout, au préalable.

Prima, sost. per primavera, V.

PRIMAVERA, prima, una delle quattro stagioni dell'anno, quella che comincia l'anno astronomico, ed in cui la natura ricomincia ne'nostri climi a produrre; primavera, vernum tempus, ver, printemps, saison nouvelle, renouveau. Primavera, fiore che spunta sul fine di febbrajo con radice fibrosa, poche foglie al piede, e gambo affatto nudo; ed havvene di varii colori, cioè gialli, bianchi, e gridellini; tasso barbasso, verbasculum, primula veris, primerole, primevère, coucou, brayer de cocu.

Pamzna, sorta di giuoco di carte; e dicesi pure di quattro carte de'quattro semi diver-

i ; primiera . . . prime.

Primagenit, add. o sost. primo generato, primo figlio, primogenito, natu major,

primævus, aîné.

Pamissia, i primi fra i frutti d'ogni specie de maturano nella nuova stagione, e dicesi pure de' primi prodotti degli animali, o dell'ingegno; primizie, novellizie, primitia, primices.

Primogenitura, qualità di primogenito, primogenitura, major o grandior ætas, primogenitura, ragione di succedere in alcuni beni riservati per volontà di privati o per legge al primogenito della famiglia; primogenitura, jus grandioris ætatis, jus natu majoris, droit d'aînesse, primogeniture. Primogenitura, parte d'eredità che spetta al primogenito; majorasco...

Funssi, titolo di grado eminente nella civil seità, che talora è unito al Sovrano potere, e sempre si dà ai figli e congiunti dei Mozarchi; principe, princeps, prince. Da prinssi, con tutti i comodi e piaceri che sogliono godere e procacciarsi i principi; benissimo, ottimamente, a pollajo, optime,

gregie, très-Men, par excellence.

Painssipàl, sost. colui o colei, per cui l'avrocato o il procuratore agita la causa, o altro negozio, cliente, cliens, client, (al femm.)
cliente. Prinssipàl, dicesi dai garzoni di negozio, segretari, ecc. a colui cui servono in
tal qualità, ché in più basse occupazioni si
trebbe padron; capo, padrone, dominus,
chef. Prinssipàl; per aderente, partigiano,
fautore, fautor, partisan, client.

Tom. II.

Prinssipàl, add. che è il primo nel grado, il più importante, il maggiore; principale, primo, sostanziale, præcipius, primus, principalis, potissimus, principal, capital. 'L prinssipàl, in forza di sost. ciò che è 'l più importante, il principale, l'essenziale, rei caput, rei cardo, le principal, le capital.

Principal motivo, principal motivo, principalmente, specialmente, massime, pracipue, prasertim, maxime, principalement, particulièrement, surtout, singulièrement.

Prinssipana, sorta di pasticceria fatta con crema, mandorle ed altri ingredienti; marzapane, pastillus amygdalinus, frangipane.

Prinssipessa, consorte di principe, o donna, figlia o congiunta di principe sovrano o di monarca; principessa, princeps fæmina, princesse. Prinssipessa dla sereña, donna di mal costume, cantoniera, mimetta, gualdrina, donna da partito, meretrix, garce, coquine, courtisanne, demoiselle du marais, coureuse de rempart.

Prinssipi, cominciamento, principio, initium, principium, exordium, commencement. Prinssipi, plur. primi fondamenti, massime fondamentali d'alcuna parte delle umane cognizioni; principii, elementi, elementa, principes. Prinssipi, massima, e detto assolutamente s'intende delle buone massime che riguardano i costumi; precetto, regola, principio, effatum, opinio, sententia, morum institutum , principe, maxime, règle ele conduite. Prinssipi, prima causa, cagione, principio, principium, origo, première cause, principe. Prinssipi, parti elementari nelle quali si risolvono i corpi; principii, parti costituenti, elementi, elementa, éléinens, parties constituantes, principes.

Prinssipiant, prinssipianta, colui o colei che cominciarono da non molto ad imparare un'arte od una scienza; e dicesi pure di chi non ne sa ancora se non i primi rudimenti, e sebbene da gran tempo l'impari non vi è per anco ben istrutto e pratico; principiante, novizio, novizia, scolare, tiro, apprenti, apprentie. Da prinssipiant, agg. di cosa mal fatta, quale riesce da chi è poco pratico; imparaticcio, vitiosus, inconcinnus,

mal-appris.

PRINSSIPIE, cominciare, principiare, dar principio, exordiri, incipere, inchoare, commencer.

Prinssipin, dim. di prinssi, principe bambino o fanciullo; principino, juvenis princeps, tenella ætate princeps, petit prince, jeune prince.

Prinssipor, dim. di prinssi, principe so-

veano di piccolo stato, principe di niuna autorità, di poca importanza; principotto (v. dell'uso), infimus princeps, petit prince.

PRINTENDE, intendere alcuna cosa non espressa, o appena accennata, sottintendere, scoprire, subaudire, pervidere, sous-entendre, pénétrer.

PRIÖIRA, V. Priora:

Paiòa, colui che gode priorato ecclesiastico o che presiede con tal titolo a conventi, compagnie, società festive, e simili; priore, præses, prior, prieur. Priòr, o retòr, superiore delle confraternite; priore, fratriarchus, recteur, premier marguillier.

Priora, prioira, donna che presiede ad una confraternita, ad una compagnia, e simili; priora, primaria, priorissa, prieure,

la supérieure.

PRIORÀ, carica di priore, o tempo di tal uffizio; priorato . . . . priorat.

Paivà, sost. V. Comod.

Paivassion, mancanza d'una cosa in soggetto che è solito averla; privazione, privatio, ademptio, amissio, privation, manque, défaut. Fè na privassion, privarsi volontariamente d'una cosa; astenersi, sibi rem demere, se refuser, s'abstenir.

PRIVATIVA, facoltà riservata ad un solo od

a pochi, V. Privilegi.

Prive, far rimaner senza, spogliare, privare, orbare, privare, orbare, destituere,

priver, sevrer.

Privilegi, privativa, dritto singolare accordato ad una sola persona, od a più persone, con proibizione ad ogni altro di servirsene; privilegio, immunità, privilegium, immunitas, privilege, exemption.

Privingoià, che gode d'un privilegio; privilegiato, immune, privilegio donatus, im-

munis, privilégié.

Paivo, v. pop., pericolo, periculum, danger, risque, péril. È adoperata principalmente nella frase a j'è pa privo, o simili; non c'è probabilità, non c'è pericolo, ne

timeas, il n'y a pas à craindre.

Pao, sost., giovamento, utilità, profitto, ajuto, vantaggio, pro, commodum, utilitas, utilité, profit, avantage. A che pro? a qual fine? con qual ragione? ad quid? quorsum? pourquoi? à quoi bon. Fè pro, fè boñ pro, giovare, esser utile, far buon pro, prodesse, proficere, conducere, conficere, être utile, faire du bien. Pro e contra, in utilità e in danno, in bene ed in male, in favore e in disfavore, pro e contro, in utramque partem, pour et contre. Boñ pro fassa, si dice per augurar altrui bene, rallegrandosi di qualche

sua felicità, o volg. per cortese risposta al brindisi che ci è porto; buon pro ti faccia, bene tibi sit, grand bien vous fasse.

Pro, bastanssa, avv. abbastanza, satis, sat, abunde, assez, suffisamment. Essijne pro, esserne abbastanza, bastare, sufficere, suffire. Pro 'ncora, mediocremente, competentemente, ragionevolmente, a sufficienza, ancor assai, convenienter, mediocriter, plusquam satis, apte, raisonnablement, encore assez. Pro, adoprasi talvolta per contropporre un'opinione diversa a ciò che da altri fu detto e vale anzi, al contrario, imo, quin imo, e contra, au contraire, quant à moi. Pro, per affermazione; sì, bene, bensì, ita quidem, bien, oui. I veiii pro torneje ma nen tan prest, voglio bensi tornarci, ma più tardi, redeam quidem serius, je veux bien y retourner mais pas sitôt.

PROBABIL, che può credere accaduto o dover accadere, o conforme al vero; probabile, verisimile, probabilis, verisimilis,

probable, vraisemblable.

PROBABILMENT, in modo probabile, probabilmente, credibiliter, probabiliter, ut verisimile est, probablement, vraisemblablement.

Problema, proposizione dubbiosa che può sostenersi ed impugnarsi od anche questione per cui si chiede la ragione ignota di ua fatto, od il modo d'eseguire un'operazione, e di dimostrarne il preciso adempimento; problema, problema, quastio, probleme.

Procede, agire, operare, usar maniere più o meno convenevoli; procedere, agere, se gerere, se præbere, agir, proceder, se comporter. Procede, t. leg. agire contro alcuno o per iscoprire un delitto, seguendo le regole prescritte dalla legge a chi amministra la giustizia; procedere, inquirere, proceder, poursuivre en justice. Procede, provenire, nascere, derivare, procedere, venire, trarré origine, oriri, proficisci, venire, procéder, provenir, tirer son origine. Procede, andare, camminar avanti, procedere, progredi, avancer, aller en avant.

Procediment, procedura, la somma delle regole stabilite per gli atti giudiziali; procedimento, processura, ordine giudiciario, formalità, actiones, agendi forma in judicio, procédure. Procedura, diconsi anche gli atti, e le scritture d'un processo, o d'una lite; lite, tota litis series, procédure.

disfavore, pro e contro, in utramque partem, pour et contre. Bon pro fassa, si dice per augurar altrui bene, rallegrandosi di qualche ininali e principalmente in questo; processo,

acta, procès. Fè un prossèss, V. Processè. Procèss-verbàl, scrittura nella quale un pubblico uffiziale narra le circostanze e gli aggiunti d'un fatto, cui fu egli presente, per conservarne la memoria e la prova, processo verbale, præscripta rei gestæ acta, verbal, procès verbal. Fè un procèss-verbal, fare un processo verbale, visa, auditaque referre in acta, dresser un procès-verbal. Procèss, carta da procèss, carta di grandezza media tra quella detta protocollo, e quella da lettere; carta processo (v. dell'uso)... Dopi-procèss, carta di grandezza due volte il solo processo; doppio processo (v. dell'uso) grande cloche.

Processi, prossessà, che ha subito un processo criminale; processato, inquisitus,

poursuivi, condamné en justice.

Processe, prossèsse, far un processo criminale, agire giudizialmente contro chi è creduto colpevole di un delitto, processare, formar processo, inquirere, anquirere, quæstionem instituere in aliquem, procéder contre quelqu'un, lui faire un proces, poursuivre diminellement.

Procession, pruciussion, funzione religiosa mlla quale una doppia fila di persone condotta per lo più da ecclesiastici va attorno in minanza cantando orazioni o salmi in lode ho, processione, supplicatio, procession. hacession, dicesi pure di tutte le persone de vanno in tal funzione ordinatamente e per simil. d'una moltitudine di persone che seguono le une le altre; processione, supplicantium agmen, procession. Fè na proession, ande an procession, far processione, andar in processione, supplicationem habere, structa supplicum acie prodire, faire une procession, aller en procession. Fè la procession, in m. b. andar attorno, andar qua ela; andare a processione, vagari, evasuri, cursitare, faire des allées et des venues, roder dans la ville. La testa ai va an procession, il cervello gli frulla, egli delira, gh vaneggia, insanit, mente labitur, il tombe dans le délire, il extravague.

PROCESSIONALMENT, pruciussionalment, an procession, a modo di processione, processionalmente, ordinato supplicantium agmine,

Procur, voce usata nella frase Esse an procint, esser apparecchiato e in assetto, esser in procinto, essere sul punto di fare una cosa; præsto esse, in promptu esse, acconctum esse, in procincto stare, être sur le point de faise, être tout prêt, être préparé, Osposé. Help die 70.

Proclam, proclama, proclamassion, pubblicazione solenne di un atto; e dicesi pure della cosa stessa o dello scritto pubblicato; proclama, bando, grida, preconium, edictum, denunciatio pubblica, promulgatio, publication solemnelle, proclamation.

Proclame, nominare, o manifestare pubblicamente e con acclamazioni; acclamare, proclamare, renunciare, declarare, pro-

Procura, atto o scrittura con cui concediamo ad altri la facoltà di operare in nome nostro e in nostra vece; procura, literæ procuratoriæ, procurandi potestas, procuration, pouvoir. Procura, uffizio o piazza di procuratore; procureria, forensis procuratoris officium, office ou place de procureur.

Procuratoira, dicesi famil. la moglie di chi esercita pubblico uffizio di procuratore;

procuratrice . . . . procureuse.

Procurator, quegli che ha ricevuto da alcuno la facoltà di trattare in di lui nome o qualunque affare, od un affare determinato; procuratore, procurator, procureur', fondé de pouvoir. Procurator, quegli che ha l'incarico di difendere l'altrui causa in giudizio; procuratore, causidico, causidicus, procureur, avoué. Procurator di pover, pubblico uffiziale che è incaricato di sostenere le liti delle, persone povere, come loro procuratore; procuratore de'poveri, pauperibus causidicus datus, procureur des pauvres. Procurator fiscal, colui che sostiene le veci del fisco presso i Giudici di mandamento; procuratore fiscale, fisci procurator, procureur fiscal. Procurator general, pubblico uffiziale la cui primaria incumbenza è di vegliare alla conservazione, reintegrazione è difesa del demanio, e di promuovere e sostenere le liti che occorrono nel di lui interesse; procuratore generale, procurator generalis, procureur général. Procurator, padre procurator, o padre sindich, il membro d'una casa religiosa che è incaricato degli interessi temporali della medesima; procuratore, procurator, procureur. Procurator d'muraja, voleur d'pale, t. di disprezzo, colui che fa da procuratore nelle liti senza averne la facoltà pubblica, senza cognizioni, e molte volte senza onestà; procuratorello . . . . voleur de palais.

Procuratris, femm. di procurator, procuratrice, procuratrix, procuratrice.

Prodessa, valore, valentia, prodezza, fatto illustre, impresa segnalata, azione gloriosa, præclarum opus, virtus, fortitudo, animi robur, valeur, vaillance, bravoure, cou-. rage, vaillantise, action brillante, exploit, cation, art, métier. Profession, instituto, prouesse. (t. di scherzo)

Produgalise, usar prodigalità, prodigalizzare, scialacquare, pecunias effundere, prodigare, prodiguer, dépenser follement.

Prodigi, sost. che da e spende eccessivamente senza misura de'suoi redditi; prodigo,

prodigus, sui profusus, prodigue.

Paodioi, portento, cosa insolita nell'ordine consueto della natura; e dicesi pure portento d'una persona che ha qualità fisiche o morali che superano di molto la comune misura; prodigio, portento, prodigium, monstrum, prodige, merveille.

Produciós, portentos, che tiene del prodigio; maraviglioso, portentoso, prodigioso, monstruosus, portentosus, prodigiosus, pro-

digieux, merveilleux.

Prodot, sost. numero che risulta da due o più numeri moltiplicati insieme, prodotto . . . produit. Prodot , produssion , cosa prodotta, produzione, frutto, rendita, fructus, reditus, proventus, lucrum, rente,

profit, revenu, fruit.

Produce, generare, creare, producte, producere, creare, gignere, ferre, produire, eugendrer, causer, donner naissance. Produe, il dar frutto delle piante, fruttificare, fructum ferre, fructisier, porter du fruit. Produe, metter in campo, porre avanti, addurre, produrre, proserre, exhibere, in medium afferre, ob oculos ponere, oculis subjicere, produire, exposer à la vue, ou à l'examen, alléguer, citer.

Produssion, V. Prodot.

Prot, V. Prove.

Profanassion, polussion, contaminazione di cosa sacra; profanazione, templi violatio, sacrorum exauguratio, profanation.

Profant, applicare le cose sacre ad usi non cacri, o contaminarle con atti immondi o colpevoli; violare, profanare, pollucre, violare, profanum facere, profaner, polluer.

Profess, colui che ha fatto professione ossia i voti di religioso regolare; professo,

professus, profès.

PROFESSA, colei che ha fatto professione in un monastero, professa, professe.

Professia, predizione fatta per divina ispirazione; e dicesi pure d'ogni altra per simil.; profezia, vaticinatio, prophetia,

prophétie, prédiction.

Profession, solenne promessa di osservanza che fanno i regolari dopo il termine del noviziato; professione, profession, profession. Profession, arte, mestiere, esercizio, protessione, ars, exercitatio, profession, va-I profusion, abondance. A profluvio, a pro-

modo di vivere, di condursi, professione, vitae ratio, vitae institutum, profession. R profession d'una cosa, tenere una regola per norma della propria condotta, non mancarvi, farne professione, profiteri, faire profession, se piquer d'une chose.

Professor, che professa, e che insegna una scienza od un'arte, professore, professor, doctor, antecessor, magister, professeur.

Profeta, quegli che antivede e annumia il futuro per ispirazione divina; e per sim. dicesi pure di chiunque predice le cose avvenire; profeta, propheta, prophète, voyant. Profeta bacuch, dicesi nel discorso famigliare di una persona che s'inganna nelle sue predizioni, falso profeta, falsus vates, falsa praenuntians, faux prophète, prophète du passé. Gnun l'è profeta ant so pais, prov. niuno è profeta nella sua patria, gli uomini di merito sono meno pregiati nella loro patria che altrove, nemo propheta in patria, mi n'est prophète en son pays. Dio veuja ch' i. sia nen profeta, ch'a sia nen vera lo ch'i dio, voglia il cielo che false siano le mie predizioni, che non si avveri quanto predico, falsus utinam vates sim, Dieu veuille que je sois faux prophète.

Properise, annunziare il futuro, predire, profetare, profetizzare, vaticinari, prædice-

re, prophétiser.

Profil, linea che rappresenta sopra un . piano l'estremità od il contorno di un oggetto veduto di fianco; profilo, profilo, contorno, obliqua immago, profil. Profil, ornamento della parte estrema di qualche cosa, proffilo, oræ ornatus, ornamentum, bordure, contour, profil.

Profile, ritrarre in proffilo, proffilare, extremam vultus oram exprimere, profiler, dessiner en profil. Profilè; ornare la parte estrema di un oggetto, proffilare, oram exornare, expolire, contourner, enjoliver,

mettre une bordure.

Profit, utile, guadagno, giovamento, profitto, utilitas, quæstus, emolumentum, profit, gain, utilité, bénéfice. Profit, maggior cognizione delle cose che s' imparano, V. Progress.

Profite, far profitto, trar vantaggio, profittare, valersi, prevalersi, utilitatem percipere, quæstum facere, profiter, gagner, tirer avantage. Profitè, fè d'progress, V. Pro-

Profluvio, profusion, ammassamento, profusione, abbondanza, profluvio, copia, fusion, in grande abbondanza, a dovizia, in gran copia, cumulate, ubertim, copiose, abondamment, tant qu'à des nôces, avec profusion.

Profond, che ha il fondo a molta distanza dal lembo superiore; profondo, fondo, profundus, altus, profond, creux. Profonde, V. Perfonde.

Profum, profume, V. Perfum, perfume. Profusion, a profusion, V. Profluvio.

Progenie, voce adoprata nel modo basso

rustica progënie, V. Rustich.

Procet, disposizione, idea profferta per l'esecuzione di alcuna cosa; prospetto, disegno, divisamento, pensiero, progetto, informatio, consilium, propositio, cogitatum, projet, idée, vue, dessein.

PROGETE, far progetto, intavolare, porre sul tappeto, divisare, progettare, proponere,

designare, informare, projeter.

Programa, scritto che annunzia al pubdico l'argomento, le condizioni, la materia d'un'opera, d'una festa, d'uno spettacolo, d'un'impresa, e simili; programma, prospecius, programma, programme, prospectus.

Progress, avanzamento, aumento, accrescimento della cosa o delle qualità buone o cative, progresso, progressio, processus, progress, avancement. Fè d'progress, fè d'profi ant i studi, profitè, acquistare maggiori mainoni nelle arti o nelle scienze; farsi muzi in una scienza, progredire nello stuin studiis progressus facere, proficere, progredi, avancer, faire des progrès.

Prousi, ordinare che non si faccia una on o non s'introduca un oggetto; proibire, rictare, interdicere, prohibere, vetare, in-

hibere, défendre, prohiber.

Paoission, proibizione, divieto, vetitum, interdictio, inhibitio, désense, prohibition.

Process, agg. di discorso lungo e fastidio-10,0 che tratta troppo diffusamente ogni articolo; e dicesi pure di persona che soglia Parlare a lungo e nojosamente; prolisso, diffuso, fusus, longus, productus, prolixe, Verbeux, diffus.

Prolongu, pröroga, tempo che si frap-Pone all'esecuzione di qualche cosa, oltre quello che si era convenuto o stabilito, Indugio, dilazione, soprattieni, procrastinatio, mora, dilatio, délai, remise, répit,

PROLONGER, differire, menare in lungo, udugiare, prolungare, ritardare, procrastiwre, sospendere, soprastare, prorogare, procrastinare, differre, protrahere, prorogare, retarder, prolonger, différer, suspendre. Prolonghè, allungare, proseguire, di-le te promets, je t'assure que c'est ainsi.

stendere, continuare, andar innanzi, producere, pergere, prosequi, continuare, poursuivre, continuer.

Promessa, obbligazione che volontariamente si assume verso d'un altro; promessa, promissio, promesse. Promessa, prometiura, mutua promessa di prendersi per marito e moglie, e le feste a solennità che si fanno in occasione di tal contratto, sponsalizio, promessa delle future nozze, sponsalia, accordailles, fiançailles, bail d'amour. Fè le promesse, promete, prometse, promettere, dar fede di matrimonio, spondere, rite de nuptiis spondere, fiancer, promettre, donner la main.

Promete, obbligare altrui la sua fede di fare alcuna cosa, promettere, dar parola, promittere, polliceri, spondere, despondere, promettre, donner parole, s'engager par parole. Promete pi carn ch' pan, prometter molte e grandi cose, e talora di quelle che abbiano dell'impossibile a mantenersi, largheggiar di parole; prometter Roma e toma, o mari e monti, dar erba trastulla, montes et maria spondere, montes auri polliceri, promettre plus de beurre que de pain. coucher gros, enjoler, faire de grandes promesses. Promete, o prometse per fè le promesse, V. Promessa. Promete soa fia, promettere di dare per moglie la sua figliuola, fidanzare, promettere in isposa, spondere puellam, despondere alicui filiam, accorder sa fille en mariage, fiancer. Prometse, darsi ad intendere di poter fare, bastar l'animo, sperare, confidere, se faire fort, se promettre, espérer. Prometse d'un, assicurarsi di poterlo disporre a ciò che si vuole, promettersi d'alcuno, sibi spondere posse de aliquo, se promettre de quelqu'un, se flatter, se tenir assuré de l'amener, de pouvoir le disposer à ce qu'on veut de lui. Promete *per un*, entrar mallevadore, dar sicurtà di far quello cui altri è obbligato mallevare, spondere alicui pro altero, pro aliquo vadem fieri, fidejubere, répondre pour quelqu'un, s'obliger, ou être caution pour lui, le cautionner. Promete, promete motobin, lasciar sperare buona riuscita, prometter bene, dar buone speranze, optimam de se spem inducere, promettre, promettre beaucoup. Promete poch e atende motobin, riuscir meglio che non si potesse sperare, riuscir meglio a pan che a farina, expectationem superare, surpasser l'attente. Promete, affermare; i t' prometo ch' a l'è così, t'assicuro, ch'ell' è così, adfirmo rem ita esse,

Prometive, conferire grado o dignità maggiore ad una persona, promuovere, promovere, promovere, donner de l'avancement.

PROMONTÖRI, monte o punta di terra che sporge in mare, e dicesi pure di qualunque eminenza considerevole; promontorio, pronuontorium, promentoire. In geografia si dice più sovente, capo . . . . cap.

Promoss, part. di promeuve, promosso.

PROMOSSION, innalzamento a maggior grado di chi già è posto in qualche dignità o carica, promozione, promovimento, promotio, promotion. Promossion, discorso che si fa in lode di chi ha ottenuto il grado di licenza, o di laurea nell' università degli studii, e mentre se glie ne conferiscono le insegne; oratio in promotione prolytæ, vel doctoris, paranyinphe, discours solemnel, qui se prononce en donnant les grades de licencié ou de docteur. Fè la promossion; far un discorso in lode di chi è stato promosso alla licenza, o alla laurea, orationem habere dum quis doctor, vel prolyta facto de se periculo dicitur, paranympher.

Promotor, colui che dà inoto, cominciamento o vigore ad un'impresa; colui che promuove; promotore, qui provehit, promovet, patronus, promoteur. Promotòr, professore o dottore che fa il discorso di promozione a chi ottenne la licenza o la laurea; promotore, patronus, paranymphaire. Promotòr dla menssa, colui che è incaricato di vegliare per conservare i beni e promuovere i beni, i diritti d'una mensa vescovile,

procuratore della mensa . . .

Paon, piccolo quadrupede dell'ordine degli animali rosiganti, lungo sottile, di pelo fulvo talvolta bianco sul ventre, e che diventa grigio d'inverno, e colla coda velluta, sco-jattolo, ghiro, sciurus, écureuil, loir, petit-gris.

Pro'ncora, avv., V. Pro.

Prono, spiegassion del Vangeli, V. Spie-

gassioñ.

PRONONSSIA, atto q modo di profferire le parole, pronunzia, pronunziamento, pronunziazione, pronuntiatio, prononciation, articulation.

Prononssie, profferire le parole, pronunziare, enuntiare, exprimere, proferre, prononcer, proférer, articuler. Prononssiè ciair, scolpire le parole, verba explanare, prononcer distinctement. Prononssiè na sentenssa e simili, dare la sentenza, giudicare, decidere, sententiam ferre, judicium pronuntiare, prononcer un arrêt.

Pronostica, congettura di ciò che ha da succedere, e segno dal quale tal congettura si trae; pronostico, prognosticum, augurium, prognostic.

Pronosticare, annunziare il futuro traendone le congetture dai segni apparenti; pronosticare, ex prognosticis prædivinare, per-

tendere, pronostiquer.

PRONT, add., disposto, apparecchiato, pronto, presto, acconcio, in punto, in ordine, in assetto, in cocca, promptus, paratus, disposé, préparé, prêt, tout prêt. Pront, vivo, vispo, vivace, brioso, spiritoso, destro, ardito, alacer, vividus, hilaris, agilis, fervidus, solers, vif, hardi. Pront, collerico, stizzoso, focoso, presto a prender fuoco, facile all'ira; pronto, bizzarro, iracundus, violentus, præceps in iram, bilieux, colère.

PRONTE, pariè, metter in ordine, in assetto, in punto, apprestare, preparare, apparecchiare, mettere alla via, parare, preparare, apparare, instruere, aptare, preparare, apprêter, mettre en ordre, ranger, dresser, mettre en état. Prontè la taola, acconciar la tavola per mangiare, mensam instruere, mettre le couvert. Prontè da disnè, apparecchiare il pranzo, parare convivium, apprêter. Prontèsse, apparecchiars, disporsi, accingersi, prepararsi, instrui, exornari, parare se, apponere se, accingere se, expedire se, se préparer, se disposer, s'apprêter, se pourvoir, se munir.

Prontessa, diligenza, celerità, prestezzi, sollecitudine, esattezza, prontezza, diligentia, celeritas, promptitudo, studium, diligence, promptitude, célérité. Prontessa d'spirit, prontezza, sottigliezza, perspicacia d'ingegno, ingenii vis, vigor, mentis acies, vivacité de l'esprit. Prontessa, prontessa d'spirit, motto spiritoso pronunziato al momento in cui ne nacque l'opportunità; arguzia, ingenii æstus, dicterium, sales,

saillie.

Propagassion, moltiplicazione per via di generazione; propagazione, propagation. Propagassion, estensione che prede una cosa od un'opinione d'uno in altro luogo; progresso, propagazione, extensio, progressio, extension, progrès, propagation.

PROPAGRE, estendere, ampliare, moltiplicare, diffondere, allargare, dilatare, propagare, propagare, proferre, protendere, étendre, accroître, multiplier, (ed in senso rec.) se propager.

PROPALÉ, divolgare, manifestare, far noto, propalare, manifestare, evulgare, publicare,

palam facere, prodere, efferre, divulguer, manifester, déclarer, découvrir.

PROPENDE, aver l'animo disposto a favore di una persona o di un'opinione, esser indinato, propendere, piegare, inclinare, propendere, incliner, pencher.

Propension, inclinazione dell'anima; propensione, propensio, proclivitas, ingenium,

inclination, penchant, pente.

PRÖPI, o propri, sost., V. Proprietà. Paopi, o propri, add., che è conveniente, the ha quella proprietà e giustezza che si richiede, adattato, aptus, idoneus, accomodatus, propre. Propi, propri, assettato, aggiustato, ben in ordine, pulito, ornatus, degans, concinnus, compositus, mundus, nitidus, net, propre.

Pröpi, pröpri, avv., appunto, senza fallo, sicuramente, propio, propriamente, prosecto, siquidem, mehercle, précisément, ans doute, proprement, justement.

Propiña, porzione di danaro che si distibuisce da chi prende i gradi accademici a coloro che li conferiscono; propina, propinatio, propine. Propiña, onorario che si da al Giudice per ottener la sentenza, sportala, sportula, épices, vacations.

Propose, porre avanti, o metter in campoil soggetto del quale si vuol discorrere, • tattare, o deliberare, o ciò che si vorwhite ch'altri facesse; proporre, suggerire, proponere, exponere, in medium afferre, ofere, proposer, suggérer, représenter quelque chose. Propone, proponsse, jè propowinent, determinare, far proponimento, Proporre, deliberare, statuire, proponere, destinare animo, constituere, déterminer, chose.

Proposiment, ferma determinazione, deliberazione, proponimento, proposito, pro-Positum, consilium, mens, résolution, pro-Pos, intention déterminée.

Paoroassion, convenienza e relazione delle Parti tra esse, e coll'oggetto intiero; pro-Persione, apta partium compositio, proportio, proportion. Proporssion, uguaglianza d due rapporti; proporzione, proportio, proportion. A proporssion, avuto ragguaglio d un'altra quantità crescente o calante; a misura, a proporzione, ragguagliatamente, pro ratione, à l'avenant, à proportion.

Proponsmont, stabilire una convenienza tra le diverse parti d'un oggetto; oppure determinare una quantità a ragguaglio d'un altra; proporzionare, proportionem servare,

rationem tenere, proportionner.

Proposission, propost, proposta, cosa che si mette in deliberazione, condizione che si offre altrui; proposizione, proposito, proposta, argumentum, conditio, proposition, chose proposée, propos. Proposission, per proponiment, V.

Proposit, congruenza delle cose; cagione, proposito, congruentia, tempestivitas, cause, raison, motif, sujet. A proposit, convenevolmente, secondo la materia proposta; a proposito, congruenter, convenienter, apte, apposite, à propos, convenablement au sujet. A proposit, in buon punto, opportunatamente, a proposito, tempestive, ad rem opportune, commode, à propos, au tems qu'il faut, comme tambourin à nôces. Föra d'propösit, fuori della materia proposta; fuor di luogo, incongruentemente, perperam, præter occasionem, abs re, hors de propos. Föra d'propösit, in mal punto, inopportunamente, intempestive, mal à propos. *Proposit*, parola, breve discorso, e si intende quasi sempre in mala parte; sermo, verba, propos, discours, entretien.

Propost, part. di propose, V. il verbo. Proposta, sost. V. Proponiment, Proposission.

Propri, V. Propi.

Propriament, con proprietà, giustamente, propriamente, realmente, a parlar giusto, proprie, reapse, revera, proprement, à

proprement parler.

Proprietà, diritto di far d'una cosa qualunque uso ci piaccia, purchè non vietato dalle leggi; dominio, padronanza, signoria, proprietà, diritto, dominium, jus, propriété, droit. Proprietà, pulitezza della persona, dibérer, se proposer de faire quelque ed acconcezza delle vesti; nettezza, mondezza, munditia, mundities, elegantia, propreté, netteté. Proprietà, qualità particolare ad una cosa, e che produce un effetto; proprietà, virtù, vis, virtus, proprietas, efficientia, propriéte, vertu, pouvoir.

PROPRIETARI, colui che tiene in proprietà; padrone, proprietario, signore, dominus,

propriétaire, maître.

Pro-rata v. lat., a proporzione, pro ratione, pro rata parte, à proportion, prorata. Pröroga, V. Prolongh.

Prösa, favellare sciolto senza misura nè rima; prosa, prosa, prose.

Prosonssion, V. Presonssion.

Prosororea, maniera grave ed affettata di parlare e di muoversi, qual di chi sente troppo bene di se; prosopopea, gravità ostentata, arrogantia, ostentation, gravité affoctée, affectation. Parlè con prosopopea, parlar con prosopopeja, prosare, graviter sibique plaudendo loqui, s'écouter parler.

PROSPERE, v. n. andare di bene in meglio, avanzarsi in felicità; prosperare, res secundas habere, prospera uti fortuna, prospérer.

PROSPERITÀ, felicità, prosperità, felice avvenimento, stato felice, prosperitas, res secundæ, prosperité, heureux succès, heureux état. Prosperità, robustezza, buona disposizione di corpo, valida corporis habitudo, embonpoint, verdeur, vigueur, bonne complexion. Prosperità, felicità, Dio lo prösperi, Dio v'agiuta, Dio v'assista, maniere di saluto o d'augurio che si usano verso chi stranuta; Dio vi salvi, felicità, ecc. salve, salvus sis, ave, Dieu vous bénisse, Dieu vous assiste, à vos souhaits.

Prosperòs, robusto, ben disposto di corpo, prosperoso, robustus, bene habitus, validus, robuste, bien portant, d'une bonne complexion.

PROSPÈT, veduta, prospetto, prospectus, vue, aspect. Prospèt, per programa, V.

Prospetiva, parte esterna e visibile delle cose; faccia, prospetto, prospectus, frons, rei facies externa, extérieur, face, façade. An prospetiva, in faccia, dirimpetto, coram, en face, vis-à-vis. Prospetiva, fig. lo stato avvenire, gli eventi futuri che si presentano come probabili od inevitabili per checchessia; prospettiva, fortuna, fortuna vultus, perspective. Prospetiva, arte di rappresentare sopra di un piano gli oggetti come appariscono alla vista; cose disegnate colle regole di quell'arte; pittura che rap-presenta giardini, case, od altre cose simili in lontananza, e che d'ordinario si mette in capo d'una galleria, d'un viale d'alberi ec., per ingannare piacevolmente la vista; veduta naturale d'un paese, e simili; prospettiva, veduta in prospettiva, prospectiva,

Prosserio, parte del palco scenico che non è più tra le scene, e confina coll'orchestra colla platca, e sulla quale si avanzano gli attori per esser meglio intesi, o veduti; proscenio, proscenium, avant scène, proscenium.

PROSSESSE, V. Processe.
PROSSESSE, V. Processe.

Prössim, sost., ciascun uomo relativamente all'altro come pure tutti gli uomini relativamente ad uno; prossimo, alter, alius, proximus, son prochain.

Prössim, add., vicino, prossimo, prossimano, proximus, propinquus, prochain, voisin, contigu, proche.

Prostituit, esporre a mal uso; prostituire, avvilire, invilire, prostituere, prostituere, abjicere, prostituer, avilir, abaisser honteusement.

Prostituire, d'avvilire la persona o le cose; prostituzione, avvilimento, abjezione, imbrattamento, vita meretricia, projecta libido, abjectio, contemptus, prostitution, avilissement, honte.

PROSTRASSION, V. Abatiment.

PROSUME, V. Presume.

PROTEGE, procurare vantaggio e difesa colla propria potenza; proteggere, assistere, favorire, caldeggiare, defendere, protegere, patrocinari, protéger, favoriser, soutenir. Protege, semplicemente per guarentire, V. Garanti.

PROTESSION, patrocinio, protezione, tutela, clientela, protection. Piè sot soa protession, prendere a sostenere gli altrui diritti, prendere sotto la protezione, proteggere, ajutare, essere a favore d'alcuno, causam suscipere, tutari, sustinere, accorder sa protection, protéger.

Protest, atto giuridico per cui si protesta una cambiale; protesto . . . . protêt. V.

Protestè nell'ult. signif.

PROTESTA, pubblica dichiarazione della propria volontà o del proprio diritto, e talvolta per via giuridica, protesta, contestata denuaciatio, protestation, protet. Protesta, assistanza, promessa, protesta, protestazione, testificatio, pollicitatio, protestation, assurance.

PROTESTANT, sost. colui che professa la religione detta riformata, e specialmente secondo la confessione d'Augusta, ove i segueti di Lutero protestarono contro la proscrizione fatta della loro dottrina nella dieta di Spira; protestante, riformato, Lutheri sectator, protestant, religionnaire, réformé.

PROTESTE, far pubblica od altrimenti solenne promessa di checchessia; protestare, assicurare, accertare, asseverare, profiteri, polliceri, testificari, promettre fortement, assurer positivement, protester. Proteste far pubblica dichiarazione d'un fatto, o del proprio diritto da altrui calpestato; protestare, testificari, profiteri, protester. Protestè, denunziare, fare intendere ad une ciò che da lui si pretende se faccia o non faccia checchessia, e per lo più in forma giuridica; protestare, contestando denunciare, protester, déclarer en forme juridique. Proteste i dani, dichiarare che si esige la riparazione de'danni, protestar danno e 🖛 teresse . . . . protester de tous dépens dommages et intérêts. Proteste na canbial, t. di | comm. significare con atto legittimo a colui sul quale si è fatto tratta d'una cambiale, che per difetto d'accettazione, o di pagamento al tempo prefisso, egli ed il suo corrispondente saranno tenuti a rifar tutti i danni al portator della lettera; protestare, fare uu protesto . . . . protester une lettre de change, faire un protêt.

Protegge, che difende e soccorre; protettore, defensor, fautor, propugnator, protecteur, defenseur, patron. Avei di bon protetor, avere gagliardi protettori, aver buon santo in paradiso, validis inniti præsidiis, avoir des bons protecteurs, avoir de bons saints en paradis.

PROTETRIS, colei che protegge; protettrice,

fautrix, patrona, protectrice.

Paoro, primo fra più lavoranti dello stesso genere, e più comunemente direttore d'una

tipografia; proto, primarius, prote.

Protocol, libretto sopra il quale si semano le formole o si registrano brevemente altre cose per ridurle poi in iscritto più larmmente, ed autenticamente, protocollo, formularum liber, protocole. Protocol, diensi anticamente il libro nel quale i notaj meriscono gli atti che ricevono; V. Minuin Protocol, carta da scrivere di discreta gradezza . . . .

horomedica, primo medico, archiatro, momedico, archiatrus, protomedicus, meicerum princeps, premier médecin. Probandich, dicesi abusivamente il medico desinto in ciascuna provincia a far le veci del magistrato che sopraintende alle cose mediche, detto il protomedicato; rappresentante il protomedicato . . . .

PROTONOTARI APOSTOLICE, grado di premima nella curia romana, e specialmente di coloro che ricevono gli atti de' pubblici concutorii, e gli spediscono in forma, Proto-

protonotarius, protonotaire.

PROVAGER, coricare i rami delle piante, e i tralci delle viti senza tagliarli dal loro traco, acciocchè mettan radice, germoglino e facciano pianta per sè stessi; propagginare, propagare, propaginem facere, provigner. / Paovaña, ramo della pianta piegato e coricato acciò mandi radici, ed anch'egli per stesso divenga pianta; propaggine, propago, propages, provin.

Prove, proè, far prova, sperimentare, far saggio, provare, experiri, probare, experimenter, éprouver, prouver. Prove, proè, tentare, sforzarsi, procurare, conari, niti, eniti, tacher, essayer. Provè, proè,

addurre gli argomenti che danno certezza della verità d'una cosa; dimostrare, provare, demonstrare, argumentis confirmare, prouver, démontrer. Provè per aprovè, V.

Provede, procacciare, comprare, provvedere, subministrare, quærere, comparare, pourvoir, procurer, munir. Provede, dare gli ordini necessarii per rimediare ad un danno, od antivedere un emergente; provvedere, providere, consulere, pourvoir, réparer.

Proveditòr, colui che provvede le cose necessarie ad una persona, la benefica, la sostiene, e dicesi anche di Dio; provveditore, benefattore, sostegno, difensore, provisor, columen, præsidium, soutien, appui.

Provei, o frassa, catena dell'aratro, aratri catena, chaîne qui attache les bœufs à

la charrue.

Provenda, quella quantità di biada, che si dà in una volta alle bestie, profenda, avena; ration d'avoine qu'on donne à un cheval.

Provenca, pianta che ha i tralci lunghi striscianti, slessibili, foglie sempre verdi simili a quelle della mortella e fiori azzurrini a campanella divisi in cinque parti; provinca, pervinca, pervinca, pervenche.

Provenienssa, modo col quale il dominio d'una cosa venne da altri trasmesso e da noi acquistato; provenienza, derivazione, origo, derivatio, dérivation.

Proventi, sost. plur., entrata, rendita. utile, guadagno, provento, fructus, reditus, proventus, rente, revenu, profit, intérêts.

Proversi, sentenza o massima concisa, ingegnosa, e fatta volgare; proverbio, pro-

verbium, adagium, proverbe.

Prover, piccolo strumento con cui si prova il grado di forza della polvere da schioppo, mediante un ago che segna il rinculare dell'arma in cui si fa lo scoppio; polvino, provino, provetta (voci dell'uso).... éprouvette.

Provianda, provvisione da bocca, vettovaglia, provianda, annona, commeatus, vivres, provisions de bouche, provende.

Providenssa, intelligenza suprema che governa le cose; provvidenza, Dio, Divina providentia, Deus, providence, Dieu. Providenssa, legge regolamento ordine dato da chi governa lo stato, o da'suoi ministri; provvedimento, lex, edictum, constitutio, decretum, ordre, précaution.

Provincia, spazio di paese che fa parte d'uno stato, ma ha magistrati ed ammini-

Tom. II.

stratori particolari; dicesi pure in genere d'ogni luogo dello stato per contrapposto alla capitale; provincia, provincia, province.

Provincial, add. e sost. che abita in provincia; provinciale, municeps, provincialis, provincial. Provincial, sost. il frate che è capo di tutte le case religiose del suo ordine nella provincia, provinciale, præpositus, pro-

vincialis, provincial.

Provision, cosa procurata od acquistata in certa abbondanza pei bisogni futuri e principalmente per la sussistenza della vita, provvigione, provvisione, provisio, comparatio, provision. Provision, plur. dicesi assolutamente delle cose necessarie alla sussistenza; viveri, grascia, cibaria, annona, penus, provisions de bouche. Provision, quantità, abbondanza, copia, frequens numerus, quantité, grand nombre. Provision, stipendio dato ai pubblici uffiziali. impiegati dai principi, o dalle repubbliche, provvisione, stipendium, pensio, appointement, pension. Provision, nella legge canonica, atto per cui un ecclesiastico ottiene un beneficio, provvisione, muneris ecclesiastici collatio, provision ecclésiastique. Provision, t. di commercio, ciò che si paga ad un negoziante per danaro od opera da lui prestata a favor d'un altro, provvisione, emolumentum, droit de commission.

Provisional, provisori, add., che è fatto per disposizione temporaria e non definitiva; provvisionale, fiduciarius, provisionnel.

Provisionalment, provisoriament, per modo di provvisione; provvisionalmente, interim, interea, dum, provisionnellement, en attendant, par provision.

Provisione, sost. colui che è incaricato di far le necessarie provvisioni; provveditore, provvisioniero, provisor, curator, annouæ structor, obsonator, pourvoyeur, fournisseur.

Provisione v., provisionesse, fè le provision, raccogliere, procacciare le cose necessarie ai futuri bisogni; far le provviste, provvedere, comparare, approvisionner.

Provisional.

Provisoriament, V. Provisionalment.

Provista, l'atto di provvedere, e la cosa provveduta necessaria, o utile per qualche spazio di tempo; provvedimento, provvisione, provisio, comparatio, cibaria, annona, provision. Provista, per riparo, provvedimento, provisio, comparatto, disposition, soin, ordre, remède, expédient. Provista, sommunistranza di derrate, instructus, sup- grave. Pruda, dicesi di donna che affet peditatio, fourniture, fourniture de denrées. contegno nel discorso e nei costumi, el

a gareggiare in checchessia, provocare, air zare, ssidare, provocare, lacessere, adorin provoquer, défier. Provochè, per eccitare qualunque cosa indistintamente, V. Ecità.

Pruca, chioma finta, capelli posticci, zaz zera posticcia, parrucca, galericulum, sutil capillamentum, coma adscititia, perrugut Pruca martlà ö a tre ö quatr batajon, pet rucca ben pettinata a tre o quattro ordini giri . . . . perruque à la brigadière. Pruca d'melia, V. Prucassa. Pruca, pentnada riprensione, V. Pentnada. Fè na pruca, n pentnada, far una riprensione, una bravata lavar il capo, risciacquare il bucato ad uno objurgare, arguere, reprehendere, faire un réprimande, réprimander, chanter la gamme

Prucassa, accr. e pegg. di pruca, pruca d' melia, parruccaccia, cattiva parrucca, ingens, inconditum caliendrum, teignasse,

mauvaise perruque.

PRUCHE, artefice che fa le parrucche, taglia ed acconcia i capelli, e per lo più fa anche la barba; parrucchiere, subdititice come concinnator, cinisso, perruquier. Pruchè de döna, colui che arriccia i capelli, che 🖦 concia il capo alle donne; acconciatore, capillorum concinnator; coiffeur. Pruche, dicesi anche colui che fa la barba e tagia i capelli, ma non fabbrica parrucche, V. Barbè.

PRUCHIN, dim. di pruca, parrucca che copre soltanto una parte del capo, parruo chino, parvum caliendrum, petite perruque.

PRUDBNSSA, virtù per cui l'uomo giudica e conosce ciò che sia da farsi o da fuggira, ed opera a norma di tal cognizione; senno, maturità di consiglio, prudenza, prudentis, prudence, sagesse.

PRUDENSSIAL, agg. di cosa conforme alla prudenza, prudenziale, prudentiae consonus,

prudens, prudential.

PRUDENT, add. che ha prudenza; saggio, accorto, avvisato, prudente, prudens, consideratus, cautus, prudent, sage. Prudent per prudenssiàl, V.

PRUDENTEMENT, con prudenza, prudentemente, prudenzialmente, prudenter, considerate, prudemment, sagement, avoir cir-

conspection.

Prudo, add. dicesi per ischerzo d' uom che sta sul contegno, che mostra affettata mente di esser savio, prudente; sputasenne gravis, serius, severus, prudentiæ jactator homme qui affecte de paraître reservé Provocnè, eccitare a collera, a contesa, I fa la savia, che fa la modesta, che sta s probam, femme prude, femme qui fait la

Paugnou, sorta di piccol fungo, che nase sotto il muschio alla primavera: pruguolo, prunulus, mousseron gris, mous-eron d'Italie.

Pauì, v. n. pizzicare, bezzicare, prudere 1 prurire, démanger.

Paun, ossia per un, adoprato avverbial. s pruñ, per ciascuno, pro unoquoque, pro singulis, in singulos, in singula capita,

pour chacun. PRUNA, brigna, o bergna albero di mezana grandezza, legno duro, venoso, che ha foglie ovali puntite dentellate, e che produce le prune; prugno, susino, prunus, primier. Pruna salvaja, brigneta, bosso neir, arboscello spinoso che cresce ne'boshi e nelle siepi, con foglie piccole e liscie, il frutto del quale sono le susine salvatiche, prugnolo, prunus silvestris, prunus spinosa, pranellier, prunier sauvage, épine noire. Pruna, bergna o brigna, frutta d'estate, che ha nocciolo, e pelle liscia, e sottile, ed è vale polputa e sugosa dolce acidetta e rinfracante; susina, pruna, prugna, prunum prune. Ve ne sono di molte specie, le quali diversi nomi, che non si possono agewhente accozzare con quelli delle altre lin-Prune seche, o ciape, prugne secche, Irme passæ, prunæ insolatæ, pruneaux. Irme salvaje, brignet, frutto del prugnolo, mondo, piccolo, rotondo e di color violaceo suro, piccola pruna selvaggia, prugnola, sosina selvaggia, prunum sylvestre, prunelle. Provide , erba medicinale vivace comune mi prati e nei boschi dei paesi aridi, ed la foglie ovali alquanto dentate, gambo semplice, e fiori a spica; brunella, brunella, brunelle. Prunela, panno di lana raso e stretto misto con seta . . . . prunelle. Sal prunèla, V. Sal.

Parto, V. Smangison. Prurito fig. desiderio ardente d'una cosa, V. Anvia, smania. Pauss, pei, o peir, frutto polposo con granelli, di forma conica più o meno lunga, e di cui esistono moltissime varietà diverse di grossezza di colore e di sapore; pera, pyrum, poire. Pruss bergamot, pera bergamotta, pyrum falernum, bergomium, bergamote. Pruss bianchèt, pera bianchetta, pyrum lacteum, poire blanquette. Pruss boñ cristian, pera grossa di color giallo e roseo; ed è di due spezie, l'una d'estate, l'altra d'inverno; pera buon cfistiano, pyrum mammosum, poire de bon-chrétien. Pruss brut

contegno, que se simulat, vel ementitur [bon, pera piccola d'aspetto rugginoso, ma di buon sapore, e sugosa . . . . brute bonne, poire du Pape. Pruss burè, pera grossa, sugosa, eccellente, che matura in autunno; pera butiro, pyrum butyraceum, poire de beurre, beurré. Pruss calvila, sorta di pera di buon odore, pera carovella . . . calville. Pruss camorin o camojin, pera piccola e sugosa così detta perchè d'ordinario è bacata internamente, matura in luglio ed è di color giallo chiaro; pera primaticcia, pyrum præcox, hativeau. Pruss cheussa-dona, pera molto bislunga, di mezzana grossezza, verde e rossiccia, matura sul fine di luglio . . . . cuisse-madame. Pruss codogn, frutto che non appartiene propriamente al genere della pera, se non per la forma e la somiglianza (V. Pom codögn); pera cotogna, pyrum cydonium, coing. Pruss cosset, pera zucchetta, pyrum cucurbitinum . . . . . Pruss da istà, pera statereccia, pyrum æstivum, poire d'été. Pruss dla Madleña, pera di color verde chiaro, molto acquosa, matura in fin di luglio . . . . citron des carmes, poire de la Magdelaine. Pruss d'lira, pera grossissima e schiacciata, verde, picchiettata di rosso; pera di libbra, pyrum librale, livre, poire de livre. Pruss dobi fior, pera grossa rotonda gialla, buona a mangiarsi cotta . . . double fleur. Pruss d'san Gioan, pera di san Giovanni, pyrum hordearium, poire de saint Jean. Pruss gabavilañ, o bosard, sorta di pera così detta, perchè appare acerba al di fuori, ed è matura; pera bugiarda . . . . Pruss giasseul, pera perla o gluiacciuolo, rosso da una parte . . . . Pruss martinsèch, pero tardivo di autunno di mezzana grossezza, lungo zuccherino, di buon sapore, pyrum tyberianum, martinsec. Pruss moscatel, pera piccola bigia, dolce, e che ha sapore di musco; pera moscadella, pyrum superbum, moscatum, poire muscade, muscat. Pruss moscatlin, pera piccolissima, rosso bruna, che sente alquanto di muschio; pera moscatella, pyrum moscatum, muscadelle, sept-en-queule, petit muscat. Pruss rusinent, pera ruggia o ruggine, pyrum rubiginosum, sorte de poire roussâtre, rousselet. Pruss salvaj, pera selvatica, peruggine, pyrum sylvestre, poire sauvage. Pruss sira, pera di cera . . . . Pruss taniè, pera primaticcia, pyrum præcox, poire printaunière. Pruss verdlongh, pera molto sugosa grossa, verde, zuccherina, che matura in luglio ed agosto . . . mouille-bouche, verte-longue. Pruss vigoreus, o virgoleus, grossa pera molto sugosa, lunga e gialla, che si mangia

nell'inverno, pera spina . . . virgouleuse. Pruss fig., rabbuffo, rammanzo, bravata, breve sgridata, scomma, objurgatio, réprimande, mercuriale, saccade, algarade.

PRUSSA, piccola incudine ad uso de'calderaj, e per l'intaglio di medaglie, o monete,

tassetto . . . tas.

Paussa, albero di legno duro rossiccio e compatto, che ha foglie ovali lunghe lucide e dentate, e che produce le pere; pero, pyrus, poirier. Prussè salvaj, pero selvatico, peruggine, pyraster, poirier sauvage.

Prusser, dim. di pruss, piccola pera; peruzza, parvum pyrum, petite poire.

Pausis, V. Preus.

Prussot, giojin, voce colla quale si chiamano per vezzo i fanciulli, carino, bimbo, deliciae, anima, corculum, petit mignon, cher cœur.

Psairin, sorta di fungo alquanto limaccioso, che nasce al pedale dell' albero detto pesra, ossia dell'abete...

Psk, pesse, rompere, V. Ronpe.

PSETA, dim. di pessa (moneta), moneta da soldi cinque che anticamente era in corso nel Piemonte . . . . Pseta, fig. rimbrotto, gridata, ripassata, objurgatio, reprehensio, réprimande, mercuriale. Psigne, V. Pessiè.

Psignon, psij, V. Pession.

PSUCHE, v. pleb.; battere, percuotere, caedere, verberare, frapper, battre. Psuchèsse, per plinèsse, V. Plinè.

PTR , V. Petè.

Prigri, varietà di scojattolo (Pron, V.) che vive nei paesi settentrionali, e che fulva sul dorso e bianca sul ventre in estate, diventa bigia in inverno, ed in tale stato è ricercata per la sua pelliccia; vajo, scojattolo del settentrione, sciurus cinereus, petitgris, écureuil du nord. Pti-grì, dicesi pure la pelle di quest'animale preparata ad uso di pelliccia; vajo, leucophæum vellus, petitgris.

PTISAÑA, tisaña, bevanda refrigerante composta d'orzo, gramigna, od altro simile ingrediente bollito nell'acqua, e raddolcita colla regolizia; tisana, acqua cotta, tisana,

ptisana, tisane.

Publicassion, l'atto di far nota una cosa al pubblico; promulgazione, pubblicazione, promulgatio, denunciatio, publication, criée.

Publica, sost. tutte le persone di un luogo prese collettivamente o gran parte di esse; comunità, comune, pubblico, popolo, populus, multitudo, vulgus, public, inultitude, peuple.

Publice, add., pubblico, comune, noto a tutti, manifesto, publicus, notus, cognitus, public, notoire, manifeste. An publick. pubblicamente, in pubblico, a occhi veggenti d'ognuno, palam, publice, publicitus, in oculis omnium, coram omnibus, en public, publiquement, à la vue de tout le monde. Publich, che non appartiene a verun privato, che è comune, o del comune, che riguarda tutti; pubblico, universale, generale, comune, publicus, communis, public, général, commun. Dona publica, meretrice, scortum, fille publique, prostituée.

Publicare, divolgare, pubblicare, promulgare, rendere pubblico e notorio, evulgare, promulgare, palam facere, in vulgus pro*ferre*, publier, promulguer, divulguer. Pr bliche un liber, mettere un libro in comune commercio, pubblicare un libro, librum edere, librum emittere, donner un livre au public, mettre un ovrage au jour, le public.

Publicista, uomo versato nel diritto pubblico, pubblicista . . . publiciste.

Publico; pubblico; pubblico; pubblicità, pubblica notitia, publicité, notoriété. A n'a fane na publicità, ne ha fatto una pubblicità, rem evulgavit, il l'a fait savoir à tout le monde. Publicità, contesa, querela od altro atto di private persone che fatto in. pubblico, eccita la derisione del pubblico; piazzata . . . . publicité.

Pudicissia, castità, verecondia, pudicisia, pudicitia, pudor, pudicité, chasteté.

Pudòn, ribrezzo dall'operare cose disoneste; pudore, rossore, pudor, verecundia, pudeur, retenue.

Pugn, la mano serrata, pugno, pugnus, poing. Mördse i pugn, fig. pentirsi d'und cosa, averne grave dispetto; battersi la guarcia, mordersi le dita, graviter pænitere, s'en répentir, s'en mordre le pouce. Pugn, la percossa che si dà col pugno; pugno, frugone, garontolo, pugnus, colaphus, comp de poing. Pugn sot al manton, sergozzone, sorgozzone, icius pugni, gourmade. De d'pugni, V. Pugnanchè. Giughè a pugn, far alle pugna, percuotersi vicendevolmente colle pugus, ludere, certare pugnis, se battre à coupl de poing. Fè i pugn, dicesi di due con che stanno tra loro in opposizione; far alle pugna, ripugnare, discrepare, repugnare, adversari, être en opposition. Pugn, per pugnà, N. Pugn, come man, prendesi and in sign. di carattere ossia di scrittura. qu tanssa d'so pugn, mano, manus, main, éciture, caractère.

Pugnà, tanta quantità di materia, quanti

a può tenere e stringere in una mano, manata, pugno, pugnetto, pugnello, pugillus, manipulus, poignée, une pleine main. Pugnà d'spi, mazzo di spiga raccolto nel rispigolare, manata, manipulus, glane. Pugna, involto di cenci, che si usa per impugnare il manico del ferro caldo da distendere o soppressare, onde non esserne scottato . . . . torchon.

Pugnal, impugnatura, manico, capulus, poignée, manche. Pugnàl per stilèt, V.

Pughanche, pugnanghè, o pugnatè, percuotere coi pugni, dar pugna, garontolare, pugnos impingere, pugnis cædere, pugnis incursare, gourmer, donner des coups de poing. Pugnanchèsse, desse di pugn ant el stomi, picchiarsi il petto, palmis pectora plangere, se battre la poitrine.

Pugnatt, V. Pugnanchè.

Pucuar, la giuntura, od i polsi della

mano, pugnus, poignet.

Pusz, v. votare, esaurire, diseccare, prociugare, consumare, finire, exhaurire, stigare, épuiser. Puisé, fig. togliere tutto ciò the conferisce al sostegno delle forze vitali; rimire, consumare, exhaurire, labefactan, conficere vires, épuiser. Puisèsse, conamarsi, logorarsi, perdere le forze, absumi, s'épuiser.

, o bula , V.

hazs, insetto senz'ali munito di sei zam-⊭olle quali spicca ampii salti, che s'atboa principalmente alla pelle degli uomini, t di varii piccoli quadrupedi domestici per achiarne il sangue; pulce, pulcx, puce. Bule na pules ant j'orie, prov. dire una cosa the tenga altrui in sospetto e dia da penre, metter una pulce nell'orecchio, mete una zanzera nella testa, scrupulum alicui injicere, mettre la puce à l'oreille. Erba Pules, V. Brba.

Pousse, purse, pulesera, pulsera, dicesi d chi ha molte pulci addosso, e dicesi pure del volgo di chi è povero, o per farne dipresso, pulcioso, pulciosa, pulicosus, plein

de puces.

Pul, V. Poli verbo. Pulisia, V. Polissia.

PULMONARIA, V. Polmonaria.

Puterr, sedia o sito eminente in una chiea od altro luogo di pubblica adunanza onde i predica o si fanno altre orazioni; pergao, pulpito, suggestum, pulpitum, chaire a prêcher.

Pulsassion, moto del polso, o battimento l'un'arteria; pulsazione, motus, pulsatio, ulsation, pouls, battement de l'artère.

Pulse, V. Pulese.

Pulson, bozzolo morbido, vellutato . . .

cocon satiné, ou velouté.
Pulule, dicesi dal nascere che fanno in gran numero i vermi o gli insetti su qualche sostanza come se da essa spuntassero; e fig. del moltiplicarsi gli esseri d'ogni sorta; pullulare, oriri, nasci, fervere, pulluler, multiplier, naitre, sortir; Pululè per ger-

mojė, V.

Punks, persona, cui pute il naso o il fiato, puzzolente, puzzoso, homo naris, vel animæ fætentis, qui a le nez puant, qui a l'haleine puante, punais. Punàs, la malat-tia che produce il setore del naso.... ozena, punais, ozene. Punas, dicesi anche alle cipolle quando putono, cipolla putente, cæpa fætida, oignon puant. Punàs, insetto volatile di pessimo odore, grosso cimice ... grosse punaise, punaise de bois.

Puni, far soffrire altrui od a sè stesso un male in conseguenza di un mancamento; e dicesi principalmente delle pene prescritte contro i delitti; punire, castigare, pæna multare, punire, in aliquem animadvertere,

punir, châtier.

Pupa, organo molle glanduloso, doppio od altro numero pari, posto nella parte an-teriore dell' uomo e de' quadrupedi vivipari e più sviluppato nelle femmine per servire all'allattamento de' figli; poppa, mammella, tetta, zinna, cioccia, mamma, uber, mamilla, teton, tetin, mamelle. Pupe fiape, mammelle vizze, bozzacchioni, ubera flaccida, mamelles flasques et pendantes, tetasses. Pupa dla crina, tetta di scrosa, sumen, tetine ou pis de la truie. Pupa dla vaca, tetta di vacca, uber vaccinum, mamma vaccae, tette ou pis de vache. De la pupa, allattare, dare la poppa, lactare, ubera praebere, allaiter, donner la mamelle. Bute le pupe anss la stagèra, dicesi delle donne che portano scoperta una parte del seno procacciando maggior grossezza alle manmelle stringendovi sotto la giubba, pectus detegere, mammas ostentare; avoir la gorge en parade, se rengorger, se découvrir la gorge, serrer le corset. 'L vin a l' è la pupa di vec, il vino è la poppa de' vecchii, vinum sustentat senes, le vin est la mamelle des vieillards.

Pupa, in s. fig., fonte, sorgente, mezzo, via, ratio, aliquid assequendi, fons, spes, source, ressource. Pupa, nelle arti meccaniche dicesi di tutto ciò che è a guisa di mammella, mamilla, mamelle, mamelon.

Puparin, pupil, semplice, inesperto, novizio, poco pratico delle cose del mondo,

avanotto, cucciolo, cucciolotto, pupillo, dus, pur, net, franc. Pur, che non h bardus, incallidus, simplex, inexpertus, tyro, nouveau, peu expérimenté, novice, simple, niais.

Pupassa, accr. e pegg. di pupa, grossa maınmella, poppaccia, vilis vel ingens mam-. ma, gros teton, tetasse. Ch'a l'a d'pupasse, poccioso, mammosus, qui a de grosses ma-

melles.

Pure, succiar il latte della poppa, poppare, mammam adire, ubera sugere, teter, sucer le lait. Pupè, pupè lait, fig., compiacersi, dilettarsi, godere, delectari; perfrui, lætari, semel beare, in sinu gaudere, se réjouir, avoir du plaisir, se plaire, se délecter en soi-même, se savoir bon gré. Pupè un, V. Monse. Pupè 'n cio, fig. annojarsi sommamente, avere o recarsi a noja grandissima, summo tædio affici, s'ennuyer mortellement.

Pupera, dim. di pupa, piccola mammella, poppellina, mammula, petite mamelle.

Public, persona che rimane dopo la morte del padre e dell'avo paterno, minore di quattordici anni se maschio, e' di dodeci se femmina, e che è posta perciò o che deve porsi sotto la direzione di un tutore; pupillo, pupillus, pupille. Pupil, inesperto, V. Puparin.

Pupila dis Būi, V. Lumėt.

Pupitàn, agg. dell'età di colui che è minore di quattordici anni, o di colei che è minore di dodici; pupillare, impubere, pupillaris, pupillaire . . . de pupille.

Pupoira, strumento di vetro o di argento per cavar il latte dalle poppe delle doune quando non danno il latte, o ne hanno soverchia abbondanza, poppatojo . . . espèce de pipe dont on se sert pour extraire le lait des mamelles des femmes. Pupoira, è anche una specie di scodella con beccuccio, che serve a dar a bere ai malati . . . écuelle à goulot.

Purù , V. Popo.

Pur, pura, epura, avv., non di meno, per altro, con tutto ciò, pure, ciò non ostante, at qui, tamen, nihilominus, cependant. Pur, pura, liberamente, senza ritegno, scilicet, si libet, librement, sans gêne. Ch'a fassa, ch'a dia pura, faccia pure, dica pure, age, dic si tibi libet, vous pouvez faire, vous pouvez dire. Pur trop, bel avanss! pur troppo, così non fosse, ita sane, ita scilicet! que trop!

Pur, add., che non ha immondezza di sorta, nè cosa che ne turbi la semplicità; puro, mondo, netto, purus, merus, munmateria eterogenea mescolata; puro, meru sincerus, purus. Vin pur, vino puro, vin puretto, merum, merum vinum, vin pur vin sans eau. Pur e mer, purissimo, affatt puro, sincero, sincerus, pur. Pur, fig. ch non è altro di quel che si dice; semplice merus, simple, pur. A l'è na pura facessie na pura e mera facessia, è una semplic facezia, è una facezia e null'altro, manife stus jocus est, c'est un simple badinage

Purea, sugo di legumi cotti, e spremut per alimento più delicato; jusculum e pisi vel lentibus per colum expressis, purée. Purea, dicesi ancora la zuppa, o minestra fatta col sugo di legumi, puls e pisis 🕬 lentibus per colum expressis, purée, potage

à la purée.

. Punessa, stato di ciò che non è imbrattato, che è mondo, e non lia materia 🗫 rogenea con sè; purezza, purità, munditia, sinceritas, pureté, netteté. V. Purità.

Purga, purgant, rimedio che promuove l'evacuazione intestinale, purgante, purgatio, remedium laxans, potio cathartica, porgatif. Purghe plur. o mestrui, periodica emcuazione di sangue, che le donne hanne ogni vent'otto giorni circa nell'età migliote; mestrui, mesi, purghe, purgazioni, purgatio fæminarum, menstrua, menses muliebres. menstrues, règles, mois des femmes, puré gations, affaires, lunes. Purghe bianche malattia delle donne consistente in un profluvio mucoso dalla vagina; leucorrea, fer bianco, flusso bianco, leucorrhæa, fra albus, leucorrhée, fleurs blanches.

PURGANT, sost. V. Purga.

Purgant, add. che ha la virtù di purgare di promuovere le evacuazioni intestinali; puri gante, catartico, laxans, purgans, purgativus, catharticus, purgatif, cathartique.

Purgatrun, luogo o piuttosto stato in cui le anime dei giusti che morirono senza are abbastanza soddisfatto la Divina giustizia, patiscono pena temporale per pargarsi 🔐 loro peccati; purgatorio, locus expiandi post mortem peccatis destinatus, purgatorium purgatoire. Purgateuri, per similit. si die di qualunque pena e travaglio grande, del luogo ove si sosfre; purgatorio, suppli cium, cruciatus, magna animi cura, local angoris plenus, luctuosa sedes, purgatoire Purgateuri, spurgh, luogo murato per recevere le acque piovane e tramandarle nelle cisterna purgate che sieno dalle ordure portano de' tetti . . . purgatoire , citernessi Purghe, v. att. tor via l'immondizia,

la bruttura, il cattivo, il superfluo, nettare, mide, pusillanime, sans cœur. pulire, purgare, purgare, depurgare, munidare, expurgare, tergere, purger, netto-yer, purifier, curer. Purghè, dar medicamenti purgativi, purgare, catharticam potionem dare, purger, faire prendre une medecine purgative. Purghè, promuovere le eracuazioni intestinali, e dicesi de'rimedii che operano in tal modo; purgare, laxare, purgare, purger. Purghè per sot e per dsor, purgar per voinito e per secesso, purgare per alvum et per os, utraque parte purgare, purger par le haut et par le bas. Purghè, perlandosi di piaghe, o simili, spingere luori umori corrotti, marciume; stillare, suppurare, sfogarsi, suppurare, pus effundere, suppurer, s'écouler, se décharger. Purghèsse, pigliar medicamenti purgativi, purpusi, catharticam potionen sumere, alvum purgare, se purger, prendre un purgatif. PURGHE, sost. plur., V. Purga.

Punicassion, atto di purificare, di render puro ciò che era prima, o si giudicava immondo; purificazione, purificatio, purifration. Purificassion, atto religioso col quale un sacerdote benedice la donna che si ma la prima volta alla Chiesa dopo il parto; prilicazione, benedictio post partum, lustra-, relevailles. Purificassion, o candlera, u solenne con cui la Chiesa commemora i giorno in cui la B. Vergine presentò al impio quaranta di dopo il natale di G. C. rito della purificazione; Purificazione, Purificatio, lustratio, expiatio Purification, achandeleur, la penthêse. Purificassion, diesi anche ciò che fa il sacerdote nella Messa immediatamente avanti l'abluzione e dopo er in sè ricevuto il prezioso sangue di N. & Gesù Cristo prendendo del vino nel calice; Parificazione, purificatio, purification.

Punnication, pannicello lino, col quale A Sacerdote pulisce il calice, e la patena, e nettasi le labbra; purificatojo, purificato-

fim, linteolum, purificatoire.

Punicit, far puro, nettare da ogni macdia, da ogni vizio, purificare; purgare, mundare, purifier, purger, rendre pur.

Puntà, innocenza del cuore, incontamibesione, purità, puritas, munditia, pureté; andeur, innocence.

Purst, V. Pulese. Punssit, V. Porssil. Pur-mör, V. Pur avv.

Poncasin, di poco animo, d'animo deste, timido, codardo, pusillanime, abje-

Puss, sost. sangue corrotto, marciume, marcia, puzza, pus, sanis, pus, sang corrompu. Puss, colore di pulce castagno scuro, tanè scuro. . . . puce, couleur puce. Puss add. che procede con lezi; o vuol essere trattato carezzevolmente, capriccioso, lezioso, smanceroso, delicatus, mollis, mignard, delicat, grimacier, affecté.

Pussa, V. Spussa.

Pussaria, pussiogna, costume e modo pieno di mollezza, di affettazione e di capriccio, usato dai fanciulli che furono troppo vezzeggiati ; lezio , leziosaggine , capriccio , smanceria, smagio, smorfia, mollities, deliciæ, mignardise, délicatesse, mollesse, afféterie, délicatesse afféctée. Pussaria, pussiogna, dicesi pure la condiscendenza eccessiva con carezze a tutte le volontà de' fanciulli, che li rende guasti e di mal umore; vezzi, delicature, moine, nimiæ blanditiæ, caresses. Pusse, V. Spussè.

Pussià, agg. a fanciullo trattato con soverchia delicatezza, fanciullo mal allevato, puer indulgenias habitus, solutus ac fluens

puer, enfant gâté.

Pussie, careggiar troppo, trattar con soverchia delicatezza i figliuoli, accondiscendere ad ogni volere de'fanciulli, vezzeggiarli, amorevoleggiarli soverchiamente, renderli capricciosi con soverchii vezzi, nimis indulgere natis, nimium delicatos habere natos, infantiam deliciis solvere, gâter, caresser trop, mignoter trop, dorloter, traiter, amignarder délicatement les enfans.

Pussiögna, V. Pussaria.

Pussola, piccolo quadrupede selvaggio simile alla faina, voracissimo, avido di sangue, di mantello giallo nericcio, e che spira cattivissimo odore, puzzola, mustela putorius,

Pustola, nome generico d'ogni enfiatura o bollicella che venga alla pelle, vescichetta, bolla, cosso, pustola, pustula, pustule, bouton.

Puta, albero del genere del ciliegio, di mediocre altezza, di leguo duro ottimo per lavori dell'ebanista, con foglie ovali acute, e frutti amari simili alle ciriegie, ciliegio ramoso, cerasus padus, prunus padus, cerisier à grappes, putier. Puta, nome della bubbola nelle alpi, V. Popo.

PUTANA, femmina, che per mercede fa copia disonestamente altrui del suo corpo, meretrice, puttana, mimetta, donna di piacere, meretrix, scortum, postribula, putain, prostituée coureuse, fille de joie, coquine, w animo, pusillanimis, lâche, faible, ti- fille publique, courtisane. Fè la putana,

prostituirsi, od usar modi da donna pro-| putridire, putrefarsi, putrescere, putrefieri, stituita, far la puttana, puttaneggiare, meritricium facere, meretricie se gerere, se prostituer, avoir des manieres de putain. Fc la putana, fig. fingere, aggirare, puttaneggiare, decipere, dolo agere, circumducere, tromper. Putana vèia, in m. b. si dice di uomo astuto, e scaltrito, putta scodata, veterator, matois, rusé, vieux renard, fin merle.

Putane, che attende a puttane; puttaniere, bordelliere, scortator, ganeo, putassier, dé-

bauché, paillard.

PUTANETA, dim. di putana, squaldrina, sgualdrinella, putanella, meritricula, petite putain, petite coquine, fille de joie.

PUTATIV, tenuto e riputato per tale; putativo, simulatus, putativus, putatif.

Puris, piccolo ragazzo, e per lo più si dice di quelli rappresentati nudi in pittura o scolpiti; puttello, puttino, puellus, petit enfant. Putin, angelo, angiolo, angioletto, cherubino, angelus, parvus angelus, cherubin, ange, petit ange, chérubin.

Putrepassion, fermentazione per cui un corpo si corrompe si dissolve si muta in umori o sostanze schifose; putrefazione, putrescenza, corruptio, putredo, putréfaction, corruption, pourriture.

Putresesse, corrompersi per putredine, fari....

pourrir, se putrésier, se gâter, se corrompre.

PUTRID, add., che ha subito putrefazione, putrido, putre, putrefatto, putris, putridus, putredine vitiatus, putride, pourri, corrompu, putréfié, putréfait. Frev putrida, specie di febbre, cagionata dalla putre-scenza del saugue o dalla bile o da qualche suppurazione locale; febbre putrida, febris putrida, fièvre putride.

Putrid sost., sostanze corrotte, putrefatte;

putredine; putredo, corruption.

Puvia, pevia, filamento nervoso, che si spicca da quella parte della cute che confina colle unghie delle mani, e produce qualche dolore; pipita, reduvia, envie. Puvia; malore che viene ai polli sulla punta della lingua, e consiste in una pellicola bianca che loro è d'ostacolo a bere e gridare; pipita, pituita, pepie. A l'a la puvia, dicesi di chi non parla quando gli converrebbe parlare, egli ha la pipita, egli ha lasciato la lingua al beccajo, lingua laborat, il a donné sa langue au chat. Pi galine, pi pevie, prov. che significa crescere gl' incagli in ragione delle cose che si possedono, o delle persone con cui si vive o si trattano af-

OU

montese, e duodecima delle consonanti: si appoggia sempre alla vocale u seguita da altra vocale formante dittongo, ed ha suono simile al C.

Quac, v. contad., cheto, zitto, quietus, tacitus, tranquille, paisible, sans faire du bruit. Stè quac, tacere, non parlare, serbar silenzio, silere, se taire, ne dire mot. Quac, quacià, quacionà, chinato e basso per nascondersi all'altrui vista, stretto, serrato, raccolto in sè, accovacciato, quatto, quattoquatto, quattone, quatton-quattone, humi depressus, occultus, latens, jacens, cubans, in semetipsum convolutus, accroupi, blotti, tapi, couché. Stè quacià, star coccoloni, zione divina per salvarsi, ed un assiduo ti-

, decimasesta lettera dell'alfabeto pie- convolutum jacere, être accroupi, être assis sur les talons.

Quacèsse, quacionèsse, chinari sedendo sulle calcagna, e col corpo quanto più si può in sè ristretto, accoccolarsi, acquattarsi, accovacciarsi, raccosciarsi, rannicchiarsi, acchiocciolarsi, rattrapparsi, raggricchiarsi, incoxare, conquiniscere, se se contrahere, in semetipsum, se se occulere, procumbere, convolvi, se mettre en peloton, se raccourcir, se tapir, s' accroupir, s'asseoir sur ses talous, se clapir, se blottir, se recoquiller.

QUACHER, settarii che comparvero in Laghilterra nel 1650, e professano ivi ed altrove un culto semplice, la necessità dell' ispirasedere sulle calcagna, talis insidere, in se more de giudizii di Dio, ond ebbero il

some che significa tremante ; quacchero . . . quere, quaker, trembleur.

Quacit, Quacionà, V. Quac nel 2.do sig.

QUACIONESSE, V. Quacèsse.

Quanta sost, pittura, incisione od altra appresentanta d'oggetti sur una superficie piana o quasi, accomodata in telajo di forma quadrilatera, od anche ovale, od altra; tabula picta, tableau. Quader fig. descrizione di una cosa o di una persona, fatta in istritto o col discorso, quadro, pittura, de-scriptio, effigias, tableau, peinture. Quader nell'uso si dice anche del telajo istesso, e del fregio di legno di metallo e simili che n te lo riceve; quadro, cornice, tabulæ corona, cadre, bordure Quader, quadrèt, partimento fatto in terra negli orti e nei gardini , quadro , quaderno , areola , area , pulvinus, carré, compartiment d'un jardin, planche. Quader, uno dei quattro semi delle urte, quadro, mattone. . . . . carreau. Quader, t. de'legnajuoli, stromento di bosco litto in forma di squadra stabile, i cui regoli ton si aprono, ne si chiudono, pifferello, madra zoppa. . . biseau.

Quanto soli lati tutti uniti ad angoli retti, si eguali tutti od almeno a pajo gli opposti; gadro , quadrato, *quadratus*, carré, quarré. pule quadre, V. Spala. Quader, scimuillo, sciocco, ignorante, quadro, stipes, supidus, bardus, sot, simple, niais,

Quantimant, strofa di quattro versi; quademario, quartina, tetrastychon, quatrain. Qualities, quaderton, quadertura V. Qua-

drein, quadreton, quadratura. (vidni, part. del verbo quadrè, V. il vido. Quadro, agg. di misura di lunghezza, che la muta in misura di superficie con quatto lati della dimensione indicata, come pe prairid, superficie quadra che ha un piede d kaghezza per ogni lato; piede quadrato, longus et latus pedem unum, pied carré, la quarta parte della circonferenza del circolo l'istrumento che la rappresenta colle sue dvisioni in gradi e minuti.

Quadrageman, che è in età di quarant' ami; quadragenario, quadraginta annos totu , quadragénaire , qui est âgé de qua-

rante ans.

Quantagor, figura di quattro angoli, o cati, quadrangolo, quadrilatero, tetragoon, quadrangulum, figure quadrangulaire, quadrilatère.

COTOSTALL. Tom. II.

de cercle. Quadrani, cerchio degli oriuoli a ruote ove sono notate le ore, quadrante, mostra, horologium, cadran.

Quadri, quantità di quadri, quadreria, copia tabularum pictarum, quantité de ta-

bleaux.

Quadant, t. degli stampatori, pezzo di metallo dell'istessa qualità dei caratteri da stampa, di forma quadra, più basso delle lettere, e largo almeno come quattro di esse per formare i vuoti nelle linee; quadrato, quadratum, quadrat.

Quadrato, sost., figura di quattro lati, quadrato, quadrum, quadratum, figure carrée,

carré , quarré.

QUADRATO, add. V. Quader. add.

Quadratura, quadertura il ridurre in figura quadra, o in quadrato, riduzione in quadrato, quadramento, quadratura, quadratio, équarrissage, quadrature. Quadratura, si-gura piana di quattro lati, che ha i lati e gli angoli uguali, quadrato, quadrum, quadratum, carré, quarré, figure carrée. Quadratura, si dice anche d'una delle facciate d'un corpo solido quadrangolare, e d'uno de' lati d'una figura piana; quadrilatera, quadratura, quadrans, un côté d'un quarré. Des pè an quadratura, superficie quadrilatera che ha dieci piedi di lunghezza per ogni lato; dieci piedi in quadrato, decem in quadrum pedes, dix pieds en carré. Na pessa d'canp d'sent pè an quadratura, una pezza di campo quadrata in cento piedi di lato, ager quadratus longus et latus pedes centum, pièce de terre de cent pieds en carré.

Quadre, v. att. ridurre in forma quadra, render quadro, tagliare ad angoli retti, quadrare, riquadrare, squadrare; quadrare, ad normam exigere, équarrir, carrer, renduc quarré. Quadrè o riquadrè, V. Riquadrè. Quadre in s. n. piacere, soddisfare, accomodarsi, star bene, convenire, quadrare, affarsi, arridere, probari, quadrare, ex omni parte convenire, quadrer, cadrer, aller bien,

plaire, convenir. QUADRELA, sorta di grossa lima quadrangolare de' magnani, quadrella, magna scobina,

Quadrele V. Quadrilia.

QUADRET, dim. di quader sost. nel sign. di pittura in legname, o in tela accomodata in telajo, piccolo quadro, quadretto tabella picta, petit tableau. Quadret dim. di quadrato, piccola figura quadrata, exiguum quadratum, petit carré, carreau. Travaj a quadret, lavoro a quadrelli, opus tessellaquadrante, quadrans, quart tum, ouvrage à petits carreaux.

Quadratin, t. degli stampatori, pezzo di metallo della stessa qualità de' caratteri da stampa, ma più basso di essi, che serve per separare un vocabolo dall'altro o formare altri vuoti nelle linee, quadratino....

QUADRETON, quaderton, mattone grande di forma quadra per uso degli ammattonati, tambellone, quadretto, quadruccio, later, sorte de brique, carreau, V. Pianèla.

QUADRILIA, quadrele, punto de'dadi, quando ciascuno de' due dadi scopre quattro, quaderno, numeri quaterni, carmes, quadernes. Quadrilia, sorta di giuoco d'ombre che si giuoca tra quattro, quadriglio, quartiglio..... quadrille.

QUADRILION, numero che contiene mille trilioni; quattrilione.... quadrillon.

QUADRIMESTR, V. Quartè.

QUADRUPLICHÉ, moltiplicare per quattro, render quattro volte maggiore, quadruplicare,

quadruplicare, quadrupler.

Quadrurio, quatr volte tant, dquantità quattro volte maggiore, quadruplo, quadruplus, quadruple. Quadruplo, dicesi di moneta che contiene quattro volte il valore d'un'altra moneta presa per unità, e specialmente il quadruplo d'Spagna, equivalente a quattro doppie, e del valore di lire 82 circa, quadruplo, oncia d'oro, quadruplio, quadruple, doublon, once.

QUAICADUR, pron. qualcheduno, qualcuno, qualche, alcuno, taluno, aliquis, quidam, quispiam, quelqu'un. Ai saralo quaicadun ch'ancala fè na cosa parìa? saravvi alcuno fra gli uomini che ardisca fare una simil cosa? quisquam omnium mortalium hoc faciat? y a-t-il quelqu'un au monde, qui ose le

faire?

QUAICH, qualch, agg. di oggetto indeterminato; qualche, alcuno, quispiam, aliquis, quelque. J'ajne fait quaicosa (quaich cosa) ch' i abie d'co nen fait voi? ho io fatto cosa alcuna che anche da voi non si sia fatta? an quid ego feci quod ipse non feceris? ai-je fait quelque chose que vous n'ayez fait? Quaich poch d'dnè, quaich poch d'gran, alquanti denari, alquanto di frumento, aliquantulum nummorum, aliquantum frumenti, un peu d'argent, un peu de blé. Quaich pöch dnanss, quaich pöch apress, alquanto prima, alquanto dopo, aliquanto ante, aliquanto post, quelque peu auparavant, quelque peu après. Quaich volta, talora, qualche volta, qualche fiata, talvolta, interdum, aliquando, quelque fois, de fois à autre, par fois.

QUAICÖSA, quaicoseta, per quaich-còse quaich-coseta qualche cosa, un non so ch qualcosa, qualche piccola cosa, qualcosellin aliquid, aliquantum, aliquantulum, que que chose, quelque peu de chose.

Qual, vescichetta, o rigonfiamento, 🗻 si fa in sulla pelle per ribollimento di 🕿 gue, malignità d'umore, urti, colpi, o i mili cause, bolla, cocciuola, enfiato, boa pustula, ampulla, tumor, pustule, bub ampoule, bosse. Quaj, bolla cagionata scottatura, cocciuola, phlyzacion, phlycter encaume. Quaj, il segno, che lascia la sei tatura, cicatrice, cicatrice; enca me. Quaj, materia colla quale si rappigi il latte, V. Preis e quajet. Quaje, din pure la sostanza coagulata per arte o nat ralmente, come latte, sangue, ecc. Qui d' sangh, quaj d' lait, sangh quajà, L quajà, grumo, sangue, o latte rappress grumoso, sangue o latte fermato in grum globus sanguinis, grumus lactis, massis coacti sanguinis, sanguis conglobatus, caille grumeau.

QUAJA, uccello di passo, dell' ordine di gallinacei, e del genere della pernice, a molto somiglia, se non che è più piccolo ha la piuma di color bigio, picchiettato la carne squisita, quaglia, coturnice, cotunix, caille, perdrix naine, petite perdrix Re da quaje, o dle quaje, V. Re.

Quajà sost., latte rappreso leggermente co caglio, per essere mangiato fresco, latt quagliato, lac coactum, lac coagulatum caillé, botte de lait caillé. Quajà per gion cà, V. Gioncà.

Quail agg. di liquido che si è raccolto i massa molle ma tenace, coagulato, rappi gliato, quagliato, rappreso, coactus, caille coagulé. Sangh quajà, lait quajà, V. Que

QUAJARBUL, strumento col quale si fischii imitando il canto della quaglia per allet tarla, e prenderla; quagliere, richiamo del le quaglie, illex ad coturnices, courcaille appeau de cailles.

QUAJASTA, pesce di mare del genere del sogliole, che ha i due occhi dalla stessa per della testa, è corto, schiacciato, ha picco macchie rosse, e serve di cibo, passerima pleuronectes-rhombus, carrelet.

Quait, cominciar ad aver paura dell'a versario, cagliare, mancar d'animo e voce, smagliare, allibire, acquacchiare, la bascere, deficere, être effrayé, blémir, me quer de courage, commencer à craind Quajè, il raccogliersi che fanno alcuni quidi in massa molle ma tenace; rappiglia

appigliarsi, cagliarsi, coagulare, quagliare, cagulari, se cailler, se coaguler.

Qualena, gabia da quaje, gabbia da quaglie, caves ad coturnices includendas, cage

Quastr, ventricino di bestiuole come vitelli, spuelli o capretti, che poppano ancora, e che pieno com' è di latte coagulato, serve a far rapprendere ogni altro latte, caglio, gaglio, gaglietto, presame, ventricino, coagulum, présure, caillette. Quajèt, borsa, borsellino, crumena, marsupium, perula, bourse, gousset.

QUALETA, una fetta di vivanda composta di polpa battuta, e piegata a guisa di rotolo con entro alcuni ingredienti per darle maggior apore, polpetta, isicium, insicium, boulette, veau roulé, roulade, andouillette, poulpeton. Quajete senssa fil, diconsi per incherzo le mele cotte in faccia del fuoco, mala subusta, pommes rissolées. Carià d'dnè

com un can d' quajete, V. Carià. Quajeton, acc. di quajeta, e vale quasi

lo stesso, V. Quajeta. Quajeton per quajot, V. Quajot.

Quaior, quajoton, quajeton, dim. di quaja, quajia giovane, coturnix junior, cailletteau. Qual, add., che serve ad interrogare so-quale qualità e la distinzione degli individi, od a indicare qualità comparata od moluta; quale, qui, quis, qualis, quel, iquel, qui. Qual èlo vostr sentiment? qual è il vostro sentimento? quid super ea re entis, quel est votre sentiment? Qual a l'è l' pare tal a l'è l' fieul, qual è il padre tal è il figliuolo, qualis pater talis filius, tel est le père tel est le fils. Tal qual, tal e qual, tal e qual, tal e qual, tal e qual, la quale, qui, qua, quod, qui, lequel, laquelle.

QUALCE, V. Quaich. QUALERA, V. Coalèra.

Qualificate, attribuire una qualità ad un soggetto; dar qualità, qualificare, virtutem tribuere, titulum adscribere, qualifier. Qualifichè, rendere eccellente, o singolare, qualificare, celebrare, illustrem reddere, astinguer, rendre excellent, rendre remarquable, particulier.

QUALITÀ, grado determinante la maggiore, o minore perfezione delle cose nel genere lero; qualità, natura, condizione, spezie, maniera, sorta, guisa, qualitas, natura, conditio, ratio, species, genus, virtus, qualité, condition, sorte, attribut, manière,

catégorie.

QUALMENT, come, in che guisa, in qual maniera, qualmente, qualiter, quomodo, quemadmodum, comme, de quelle façon. Qualment, conqualment, che, qualmente che, quod, que.

Qualonque, qual-se-sia, add., qualunque, qual che, qualsivoglia, qual si sia, qui-cumque, quisque, quilibet, quelconque,

quelque, quelqu'il soit.

Quand, avv. di ogni tempo; quando, allora che, in quel tempo che, in qual tempo, quando, quand. Quand'l povr om veul cheuse'l forn casca, V. Povr om. Quand ben, quand bin, V. Quantonque. D'quand in quand, da na volta a l'autra, V. Volta.

QUAND SE SIA, ognora, ad ogni tempo, qualunque volta, in qualunque tempo, quando che sia, qualora, quotiescumque, semper, toujours, toutes les fois, toutes fois

et quantes.

QUANT, add. che denota numero o quantità dubbia od indeterminata, ovvero anche determinata e allora entra come termine di paragone; quanto, quantus, que, combien. Quanta gent! che gran numero di persone! quanta gente! quot homines! que de gens. Quanti saromne? quanti saremo? in che numero saremo? quot erimus? combien serons nous! T'sas quante volte ch'i son vnu, sai quante volte io venni, scis quoties adfiui, tu sais combien de fois j'y vins.

QUANT, avv. che si adopera in varie maniere; quanto, quantum, quant. Quant a mi, quanto a me, per quello che spetta a me, quod ad me attinet, pour moi, par rapport à moi, quant à moi. Quant prima, quanto prima, al più presto, quam primum,

au plutôt, au plus vîte.

QUANTITÀ, numero peso od'altra misura complessiva di più unità; quantità, quantitas, quantité. Quantità, detto assolut. moltitudine, abbondanza, gran numero, quantità, copia, abundantia, multitudo, frequentia, abondance, grand nombre, quantité, multitude.

QUANTITATIV, numero, quantità determinata, numerus, copia, nombre. Quantitativ, parlando di terreni, quantitativo.... contenance. Quantitativ, parlando di mobili, quantitativo... la consistance du mobilier.

QUANTONQUE, avv. quand bin, quand ben, quantunque, benchè, sebbene, ancorchè, quand'anche, quamvis, licet, etsi, etiamsi, quantquam, quoique, bien que, quand bien que

Qua-qua, voce finta ad imitazion del canto della cornacchia, o del grido de'rospi,

e simili ; cracrà . . . . cri de la corneille , cri du crapaud.

QUARA, angolo esteriore d'una pietra, d'un muro, d'un pezzo di legname, o simile; canto vivo, angulus, carne, arète.

QUARANTA, numero di quattro decine, qua-

ranta, quadraginta, quarante.

QUARANTEÑA, serie di quaranta cose, quarantina, quadraginta, quarantaine. Na quaranteña d'dì, una quarantina di giorni, quadrageni dies, une quarantaine de jours. Quaranteña, spazio di quaranta giorni od anche molto più breve secondo le circostanze, durante il quale i vascelli, le mercanzie e le persone vegnenti da paesi sospetti di contagio sono, obbligati d'aspettare in certi luoghi isolati ehiamati lazzaretti, per chiarire se mai fossero infetti di peste, prima di essere ammessi a libera pratica; quarantina, contumacia, e publico amandatio in quadragesimum diem, quarantaine. Fè la quaranteña, dicesi delle persone e delle cose, che per alcun determinato tempo si tengono in luogo separato per sospetto di peste, far la contumacia, quadraginta dies se approbare immunem pestilentiæ, contagionis suspicione expurgari, faire la quarantaine.

QUARANT' ORE, solenne esposizione del SS. Sacramento la quale si fa tre giorni di seguito, onde dura per ore quaranta all'incirca; quarant'ore... les quarante heures.

Quarel, piccolo ferro con punta quadrangolare da una parte, e con la cruma dall'altra, simile ad un grossissimo ago da cucire, quadrello; ago da sacchi . . . . carreau,

carrelet, aiguille à emballer.

Quaresima, digiuno di quaranta giorni continui, tolte le domeniche, il quale ha luogo nella Chiesa cattolica tra il carnovale, e la Pasqua; quadragesima, quaresima, quadragesima, carême. Longh com la quaresima, dicesi di cosa lunghissima o di persona lentissima si che vengono a noja, lungo come la quaresima, lungo come un di senza pane....long comme un jour sans pain.

QUABESIMAL, sost., corso di prediche per tutti i giorni d'una quaresima, quaresimale, sacræ conciones quadragesimæ, carême.

Quanti add., di quaresima, o da quaresima; quaresimale, quadragesimalis, qua-

dragesimal, de carême.

Quars, pietra durissima del genere del cristallo di rocca, splendente, bianca o bigia, formata quasi intieramente di selce, laonde
lesiste all'azione degli acidi, e percossa col
fucile sparge inolte sciutille, quarzo, silexquarsum, quartz.

QUART sost. la quarta parte di checchessia, quarto, quadrans, quarta pars, quadre, quartiere, quart, quatrième partie, quartier. Quart d'un om, dicesi per ischerzo d'uomo di statura assai bassa, gigante da cigoli, nano, nanerottolo, pimmeo, pedina, scricciolo, nanus, pusillus, gutte hominis, indicium, somnium hominis, bambouche, courte-botter Quart d' luña, diconsi le diverse apparenze lunari; fase lunare; phasis lunæ, phase, quartier. Prim quart primo quarto, nascens luna., prima luna, premier quartier. Second quarti, second quarto, secunda luna, second quartier. Terre quart, de luña pieña; luna piena de plana luna, troisième quartier, pleine: lune. Ultim quart, ultimo quarto, luna detrescens, esta trema luna, dernier quartier.'L terss e'l quart, V. Terss sost. In-quart, V. In. Quart, malett che viene nei piedi del cavallo, ed è uni crepatura, che si fa nelle pastoje, e al modello sotto le barbette, la quale getta acqua rossigna e fetente, crepaccio, fissio, crevasse. QUABT agg. numerale dell' unità che cas

QUART agg. numerale dell' unità che contre altre compisce il numero quattro, ovvero agg. di quella parte che con tre altre eguali compisce l'intiero; quarto, quartus;

quatrième.

QUARTA, la quarta parte di cheochessia, o specialmente di un' eredità, quarto, quarta, quarta pars, quadrans, quart. Lassè la quarte d'soa eredità a un, istituire alcuno erede della quarta parte de'suoi beni, aliquen scribere hæredem ex quarta, faire quelqu'un héritier d'un quart de ses biens. Quarta, quarta parte dell'eredità del marito concessa dalle leggi alla moglie povera ed indotata; quarte, quarta uxoria, quarte réservée à la femme. pauvre. Quarta falcidia, o sempl. falcidia, quarta parte dell'eredità che le leggi riserbane agli eredi togliendola ove d'uopo ai legatarii malgrado le disposizioni del testatore; e dicei per estensione d'ogni detrazione che taluno faccia sulle cose che deve consegnare ad altri; falcidia, quarta falcidia, quarta falcidia, quarte falcidie. Quarta t. di musica, la nota che viene la terza dopo una nota fondamentale, ed è la quarta contando quest'ultima, dicesi pure dell'intervallo di voce che le separa; quarta, diatessaron, quarte. Quarta dicesi pure sost. la quarta muta de' filugelli, quarta bombyeum vernatio, quatrième muci Durmi la quarta, fig. dormire a lungo e profondamente, dormir la grossa, arcte, et in multam diem dormire, dormir la grasse. matinée. Desvià dla quarta, dicesi del film gello che ha fatto le quattro mute, e fig.

d'uomo vispo e pluttosto audace; quartino, audace, bombyx a quarta vernatione egressus, sestivus et alacer, qui a fait la quatrieme mue, éveillé, drôle. Quarta classe, de' primi studii nella quale si continua e si applica lo studio della grammatica; quarta, quarta classis, quatrième. Quarta t. di bal., quarta . . . entréchat quatre. Quarta, t. di scherma, la maniera di portare un colpo di spada, o di fioretto girando il pugno in fuori. . . . quarte.

Quarta, studente della classe detta di quarta, quartano, studens quarta classis, é-

colier, qui fait sa quatrième.

Quartana, febbue intermittente il di cui interello da un cominciamento all'altro è di parore, cioè chè viene una volta in tue giorni, e ritorna il quarto giorne; quartana, febris quadrini circuitus, fièvre quarte. Quartana dobia, febbre, il cui accesso ritorna due volte in tre giorni, e lascia quindi un giorno di riposo, quartana doppia, quartana dupla, fièvre double quarte. Ch' a l'a la quartana, quartanario, quartana laboras, qui a la fièvre quarte.

(WARTAMARI, colui che fa il quarto anno dosso in quelle scienze delle quali lo studo si compie in numero d'anni determimi, qui quartum agit curriculi annum,

time de la quatrième année.

(CARTE, per quart sost., quarta parte, 1. Quart. Quarte d'vitel, d' moton ec., quarto, quarta pars, quarta pars, sadrans vituli etc. quartier de veau, etc. Quarte, dicesi dai sarti una delle quattro Pati che compongono un vestito, quartiere, quadrans, quartier. Quartè, spazio di tre mesi, che fa la quarta parte dell'anno, trimestre, spatium trium mensium, quarta pars anni, quarter. Quarte, dicesi anche di ciò che si paga di tre in tre mesi per fitti, pensioni, Proventi, pegni o del servisio e delle funaoni che si fanno trimestralmente, pretium, erces, convictus, opus, officium trium mensium, pensio trimestris, trimestre munus, quartier. Quarte, trattandosi di pagamenti, egnifica anche sovente la metà dell'anno, emestre, spatium semestre, quartier, dem-année. Quarte, parte di città, di casa, e simili, quartiere, regio, quartier. Quarte. tanze destinate ai soldati nelle guarnigioni; quartiere, caserma, contubernium, militares celle, stationes, quartier, caserme. Quarte "invern, tempo nel quale i soldati sospendono le operazioni di guerra pel rigore della singione invernale, e dicesi pure del riposo the quindi vi godono, e del luogo ove

stanno; quartiere o guarnigione d'inverno; hiberna, hibernacula, quartier d'hiver.

QUARTIÑ, misura o quantità di liquidi equivalente alla quarta parte di una penta, (V. Pinta) quartuccio, quarteruola, metadella, mezzettino, mezzetta, quarto di foglietta, quadrans vini, demi-setier, quartaut. Chi fa biñ a l'a'n quartiñ, e chi fa mal a l'a 'n bocàl, prov. chi fila ha una camicia e chi non fila ne ha due, e vale che molte volte è rimunerato chi meno lo merita, non semper æqua lance pensantur merita, les chevaux courent les bénéfices, et les anes les attrapent.

QUARTINA, stanza o strosa di quattro versi; quaternario, quadernario, quartina, tetrastichon, quaterni versus, quatrain.

Quarter, anca e coscia di quadrupedi separata dall'animale; lacca, lacchetta, coxa agni aut vervecis, armus, femur, éclanche', gigot. Quartret, la quarta parte dell'agnello o di simili animali, tolta la testa e l'interiora; quarto o quartiere di agnello, quarta pars agni, quartier d'agneau.

Quasi, avv. di similit. pressochè, quasi, poco meno, fere, ferme, pene, propemodum, quasi, prèsque, comme, quasi, peu s'en faut, a peu-près, approchant. Quasi, per come se, ac si, comme si. Quasi quasi, vale lo stesso di quasi, ma ha alquanto più di forza, quasi quasi, circa, all'intorno, poco più poco meno, quasi, ferme, circiter, prèsque, très-peu s'en faut, guère moins, environ, très-peu de chose.

Quat, V. Quatr.

Quatè, v. pop., calmare, pacificare, sedare, placare, sedare, appaiser, calmer. Quatè, v. pop. coprire una cosa in modo che resti affatto o quasi affatto celata, coprire, operire, tegere, couvrir. Quatè'l feū, v. pop., coprir di cenere la brace, ignem obruere cinere, couvrir le feu. Quatèsse, o quacèsse, V. Quacè.

QUATERNO, quattro numeri scelti o tenuti dal giocatore, ed usciti insieme dalla lotteria od in altro consimile gioco; quaterno....

quaterne.

QUATI, coati, sorta di panno lano grossolano con pelo assai lungo, e che serve a

far coperte ; carpita . . . . .

QUATORDES, nome numerale, che vale quattro e dieci, quattordici, quatuordecim, quattorze. Fè quatordes mia ant quindes dì, modo di dire proverb. operare con tutta la lentezza, nimium quam lente agere, faire en quinze jours quatorze lieues.

QUATA, quat, nome numerale contenente

in sè due volte il numero due; quattro, quatuor, quatre, Fè l'diao a quatr, imperversare, smaniare, fare il diavolo e peggio, fare il diavolo a quattro, debacchari, furere, intemperiis agitare, faire la diable à quatre, diablasser. A fa 'l diao a quatr e l'è cojon com la luña, egli fa lo smargiasso, l'arcifansano, ed è baggeo in chermisi, assimulat quasi sit Hercules furens, homo cæteroquin dama timidior, il fait le fansaron et le surieux, quoiqu'au fond il soit bon homme. Andè a quatr ganbe, andar carponi, repere, reptare, marcher à quatre pattes. Nen di quatr fin ch'a sia ant el sach, prov., che significa non dover l'uomo fare assegnamento di alcuna cosa, infinchè ei non l'ha in sua balla; non dir quattro se non l'hai nel sacco, inter os et offam multa intervenire possunt, multa cadunt inter calicem supremaque labia, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant qu'il soit pris. Ciair com doi e doi fan quatr, chiaro, manifesto, fuori di dubbio, esser quattr'e quattr'otto, perspicieum manifeste, être comme deux et deux font quatre. Quatr völte tant, (adoprato come add.) quadruple, quadruplex, quadruplus, quadruple. Quatr volte tant, (sostantivamente) quadruplo, quadruplum, quadruple, quatre fois autant. Quatr, dinota anche un piccol numero di checchessia: Fè quatr pass, mangè quatr bocon, far quattro passi, mangiar quattro bocconi, paullulum deambulare, aliquantulum procedere, pusillum edere, faire quatre pas, manger quatre morceaux. Tre per quatr, V. Tre.

Quatreña, complesso di quattro cose della stessa specie; quattro, quatuor, quatre. Quatrena d'di, quatrena d'ani, quattro giorni, quattr'anni, quatriduum, quadriennium, l'espace de quatre jours, la durée de quatre ans.

QUATREUI, nome torinese dell'uccello detto altrove damiña, regiña, ec., V. Regiña.

Quatrin, piccola moneta di rame che ora non è più in corso, e che valeva quattro denari ossia la sessantesima parte della lira di Piemonte; quattrino, quattrinello, obolus, quadrans, monnoie de quatre deniers, obole, liard. Avèi gnanch un quatrin, esser affatto senza denari, non aver un becco di quattrino, non aver neppure un quattrino, ne teruncium quidem habere, n'avoir ni croix, ni pile, n'avoir ni denier ni maille. Quatrin in senso generico di moneta, danari, quattrini, pecunia, nummi, argent. Quatrin con qua- interrogation, doute, demande. Question

trino si fa il fiorino, cioè spesseggiando poco si fa l'assai, multa pauca faciunt un satis, les petits ruisseaux font les gran rivières.

QUATSENT, nome numerale di que centenaja, quattrocento, quadringenti, q tre-cents. Quatsent volte, quattrocento ve quadringenties, quatercenties, quatre-cents!

Que? voce pop., in vece di cosa inter gativo con cui richiedesi cosa altri voglia noi avendoci chiamati, o cosa abbia dei che? cosa? che cosa? cosa volete? q cosa? quid? quid vis? quoi? qu'estplait-il?

Quera, coefa, cappuccio o velo set usato dalle donne da coprir il capo ed volto; bacucco, calantica, reticulum, coi Quert, acconciar il capo, comam com

nere, crines dirigere, comere, coiffer.

QUEFEÜR, V. Pruchè.

Querin, sottil velo trasparente usato de donne per coprire il volto; velo, reticul voile.

Queruna, acconciatura di capo, come a gestus, capilli compositio, coiffure.

Querela, lamentazione, querela, doglia za, questus, querimonia, querela, plain complainte, lamentation, doléance, pleu soupirs. De querela, porte plenta, notifia agli ufficiali di giustizia le ingiurie ricevi onde il loro autore ne sia punito; dar qu rela, querelare, diem alicui dicere, aliqu accusare, postulare, accuser quelqu'un justice, former des plaintes contre lui.

Quereutsse, lamentarsi, dolersi, que larsi, queri, lamentari, plorare, se plai dre, se lamenter.

Quesiro, domanda, dubbio che si propo da sciogliere; quesito, quæstio, quæsitus demande, question.

Questa, ricerca di soccorso fatta dai 1 veri o pei poveri o per opere pie; collett questua, cerca, busca, accatto, mendicati conquisitio, quête. Andè a la questa, a stone, andar in busca, alla cerca, all't catto, mendicare, mendicare, aller à la que faire la quête.

Question, rissa, riotta, contesa, quist ne, rixa, contentio, jurgium, querel débat, contestation, démêlé, dispute. Q stion, dubbio o proposta intorno alla qu si dee ragionare per conoscere la veri ovvero rispondere semplicemente; doman questione, argomento, interrogazione, qu stio, disputatio, argumentum, questi triñ a s'fa di söld, prov. quattrino a quat- laña capriña, del piciocu, disputa into a disputa dell'ombra dell'asino, disputare della lana caprina; cosa che importa niente, questio de lana caprina, faire un procès sur un pied de mouche, disputer sur la

pointe d'une aiguille.

Questione, contendere, disputare, contrastare, quistionare, certare, disceptare, diputare, contendere, disputer, contester, batailler, se quereller, se débattre. Questione, interrogare, far questioni, interrogare, percontari, interrogèr, questionner, demander.

QUESTUR, accattare, andare all'accatto, questuare, mendicare, ostiatim victum queriture, gueuser, quêter, faire la quête, mendier.

Qvi, avv. di luogo usato in vece di sì od ansisì, in alcuni paesi; V. Sì avv.

Quaus, diconsi per ischerzo i denari, pe-

ania, nummi, argent.

Quier, chièt, che non fa rumore, o che non parla, cheto, queto, quieto, tacito, quiets, tranquillus, taciturnus, paisible, tamquille, quiet, calme, silencieux. Ste chièt, cessar di parlare, tacere, tacere, sière, conticescere, se taire, ne dire mot, parder le silence. Quièt, agg. di persona, pacifico, savio, quieto, quietus, pacificus, pobas, paisible, sage, posé.

QUETAMENT, chietament, chièt-chièt, tacimete, placidamente, quetamente, quiet, sedate, silentio, tranquillement, en

dance.

Quert, chietè, acchetare, sedare, porre in calma, dar quiete, pacificare, quetare, pacificare, pacificare, placare, sedare, compensere, tranquillum facere, apaiser, calmer, tranquilliser, pacifier. Quietèsse, chietèsse, acchetarsi, calmarsi, quietarsi, ripotare, star in calma, fermarsi, sedari, pacari, quiescere, iram ponere, iram moderari, tacere, s'apaiser, s'arrêter, se tranquilliser.

QUETISTA, eretici che professavano verso la fine del secolo 16.10 di far consistere la perfezione cristiana in una totale inazione o quiete dell'anima, con indifferenza per la moralità degli atti esteriori; quietista...

quiétiste.

Quinces, nome numerale composto di cinque e dieci, ossia d'un'unità oltre quattordici; quindici , quindecim, quinze. Quindes völte, quindici volte, quindecies, quinze fois. 'L quindes da taröch, diecsi popolar. il diavolo, diabolus, le diable. Quindes a levàr, t. di giuoco quindici volte la posta od il vada ... quinze et le va, quinze fois la vade. Fè na quindes, barare, mariolare, ingan-

nare, truffare al giuoco, eludere in alea, dolose ludere, non ex fide ludere, tricher, tromper au inter-

tromper au jeu.

QUINDSEÑA, quinseña, il complesso di quindici cose della stessa specie, quindecim, quindeni, quinideni, quinzaine. Ant na quinseña d'dì, fra quindici giorni, intra dies quindecim, dans la quinzaine.

Quindson, quinson, moneta d'argento di Piemonte, che da poco non è più in corso, ed era l'ottava parte dello scudo, cioè del valore di quindici soldi, ossia di 88 centesimi circa della lira nuova; mezzo testone, quindecim solidi, pièce de quinze sous de Piemont.

Quinse, quiseña, quinsoñ, V. Quindes,

quindseña, ec.

Quint, sost. la quinta parte, il quinto, quinta pars, le quint, la sinquième partie.

Quint, agg. numerale dell'unità che con quattro altre compisce il numero cinque, o di quella parte che con quattro altre eguali compisce l'intiero; quinto, quintus, cinquième. Quint, si aggiunge per pleonasmo nel modo di dire seguente; Tal e quint e qual,

V. Tal

Quinta, pianta riserbata nel taglio de'boschi cedui per lasciarla crescere come gli alberi di alto fusto; albero matricino, albero di speranza; querciuolo riservato, quercus relicta ad incrementum, baliveau. Quinta, t. di musica, la nota che viene la quarta dopo la nota fondamentale, ed è la quinta contando quest'ultima; e dicesi pure dell'intervallo di voce che le separa; diapente, quinta, diapente, quinte. Quinta, classe de'primi studii nella quale s'insegna la grammatica; quinta, quinta classis, cinquième, grammaire. Quinta, nome di que'scenarii posti su telaj nelle parti laterali del palco scenico, e che si fanno avanzare od indietreggiare in adattate scanalature... coulisse.

QUINTAL, peso di cinque libbre; quintale, centumpondo, centumpondium, quintal.

QUINTAN, studente della classe detta di quinta, studens quintœ classis, écolier qui fait sa grammaire, écolier de cinquième, un cinquième.

QUINTANARI, colui che fa il quinto anno di corso in quelle scienze delle quali lo studio si compie in numero d'anni determinato, qui quintum agit curriculi annum, étudiant de la cinquième année.

Quintagion per conta, Quintag per contag, Quintagion per contagion; ed altri simili vocaboli, in uso in alcuni paesi, V. Contè,

contag.

QUINTERN D' CARTA,

o venticinque fogli di carta messi l'un nel-

l'altro senza cucitura; quaderno di carta,

mazzo di ventiquattro

ricevuto dal debitore in tutto od in parte la somma da lui dovuta, far quitanza, quitare, syngrapho acceptæ, vel latæ pecuniæ apocha debitori cavere, passer reçu, quittancer.

scapus, main de papier. QUINTERNET, dim. di quintern, mazzo di cinque o sei fogli di carta messi l'uno nell'altro; quadernetto, quadernuccio, parvus

codex, petit cahier de papier.

Quintessenssa, l'estratto più puro, sottile e per lo più volatile de' corpi; quintessenza, succus subtilissimus, quintessence. Quintessenssa metaf., il migliore, il più puro, il sugo, vis, virtus, natura, ratio, flos, ro-bur, quintessence, ce qu'il y a de principal, de plus fin, de plus caché. Serchè, volèi savëi la quintessenssa d'na cosa, ricercare la quintessenza d'alcuna cosa, volerla saper a fondo e quanto se ne può sapere, aliquid intime funditus inquirere, perscrutari, approfondir, chercher de savoir à fond quelque chose.

QUINTUPLO, add. usato anche in forza di sost. cinque volte maggiore; quintuplo, quin-

quies majus, quintuple.

Qui-prö-quö, errore commesso prendendo una cosa o persona per un'altra, sbaglio d'oggetto; qui-pro-quo, error, qui-pro-quo, méprise.

Quiston, Quistone, V. Chiston, chistone. Quitanssa, confessione fatta dal creditore d'esser stato soddisfatto dal debitore di ciò, che gli era dovuto; quitanza, apocha, quittance, décharge, acquit. Fè quitanssa, quitè, dichiarare di non conservare più alcuna ragione, o cedere le sue ragioni, quitare, finare, acceptum ferre, pro accepto liberare, faire quittance, décharger d' une obligation. Fè quitanssa, scrivere sull'istrumento del proprio credito od in altra carta, di aver ludie, journellement, tous les jours.

Quite, V. Fè quitanssa. Quossient, t. d'aritmetica numero che risulta dalla divisione di due numeri l'uno per l'altro, e che mostra quante volte l'uno è contenuto nell'altro; quoziente, quotient, quotient.

Quora, porzione che tocca a ciascuno quando si dee tra molti pagare una somma, o ricevere divisa una cosa; rata, scotto, quota, rata pars, rata portio, quotité, écot, quote part. Paghè soa quota, pagare la porzione, che ci spetta, in partem impensa venire, payer sa quote-part. Quota, porzione di una cosa in qualunque senso; quota, parte, pars, rata pars, quotité, partie.

Quote, determinare od ordinare quanto ciascuno debba pagare per formare una somma; tassare, pluribus tributum imponere, cotiser, taxer, régler la part que chacun deit donner. Quotèsse cotisèsse, contribuire volontariamente ed in molti ad una spesa; tassarsi ciascuno secondo le sue facoltà, pro facultatibus conferre, contribuere, se cotiser,

se taxer.

QUOTIDIAÑA, febbre intermittente che ritorna ogni giorno lasciando tra un accesso e l'altro poche ore di riposo, comincia com: forte brivido e freddo, continua con violento calore, è accompagnata da vomito ,: diarrea ed altri dolori, ed è per lo più lunga e di guarigione dificile; febbre quotidiana, sebris quotidiana, sièvre quotidienne.

QUOTIDIANAMENT, cotidianament, avv. ogni giorno, giornalmente, quot idianamente, quo-

R

1, lettera decimasesta dell'alfabeto pie-, andiamcene, partiamo, recedite, abite, montese, duodecima delle consonanti, Ro r), nella ricetta medicinale sta per recipe, o prendi; recipe, prenez. Nen podèi prononssiè l' R, balbettare, balbutire, bégayer, balbutier. Col ch'a peul nen proferi l' R, balbo, troglio, scilinguato, balbus, bégue, qui a | le désaut de la lallation. R, scapa via, pena rober, détaler, disparaître. Fè er, o st erre via, via, ritiratevi, partite, andate via, con un, se irt, v. pleb. inimicarsi con uno,

R

scedamus, abeamus, haut le pied, rei-rez-vous, partons. Fè erre, sbignesla, festa, fuggire, battersela, dar delle calcagna, far fardello, sloggiare, partire, dileguarsi, 40 bire, discedere, demigrare, fugere, decumper, s' en aller, s'enfuir, déguerpir, se de abbandonarne la compagnia, allontanarsene, inimicitias alicujus subire, inimicum suscipere, se faire ennemi de quelq'un, s'en éloigner.

RABADAÑ v. pop., rumore, fracasso, strepito di più persone, baccano, tafferuglio, clamor inconditus, turba, strepitus, fragor, fracas; tintamarre, vacarine, charivari, chamaillis.

Rabasca, rabasta, raccorre, rammutchiare, ammassare, radunare, colligere, congerere, coacervare, congregare, cumulare, ramasser, rassembler, recueillir. Rabasca, rubare, involare, arraffare, furari, abripere, voler, gripper. Rabasca, predare, metter a ruba, a saccheggio, fare a chi può averne di più, prædari, diripere, compilare, piller.

RABASTE, V. Rabascè. Rabastèsse, rablèsse, V. Rablè.

Rabastum, spazzatura, pattume, pacciame, peciume, minutaglia, pezzetti, tritume, frustula, quilsquiliæ, balayures, miettes, menuailles, ramas, ramassis.

RARECHEN, sorta di crespello fatto con cacio

ramequin.

RABEL, seguito; comitatus, suite. Rabèl; prite deretana della veste, che si strascica in terra, strascico, syrma, queue d'une inte qui traîne. Rabèl, per residuo, aginata, restante, sopravanzo, reliquum, reliquat, residuum, reste, residu, superflu, reliquat. Rabèl, per lanbèl V. Rabèl, divenimento rumoroso, baccano, tripudio, tripudium, saltatio, branle, vacarme, charivari. Rabèl, dicesi anche un piccolo tetto con un solo pendio, ed annesso ad un altro tetto. Rabèl, sorta di carro senza ruote, amese di contadini per trainare ciò che fa loro di bisogno pel loro podere, traino, treggia, traineau.

Russca, ornamento di pittura o d'intaglio composto d'una mescolanza bizzarra di fogliami accartocciati, di fiori, di frutti, di figure d'uomini o d'animali veri o immagimi, rabesco, arabesco, arabicum ornamentum, opus arabicum, arabesque. Fè d' rabisch, guarnì a rabèsch, rabescare, operc arabico exornare, orner d'arabesques, ou de moresques.

Rasi, barra curva di ferro, con manico di cui molte arti si servono per muovere la bragia ed il bosco ne' forni, od altre materie in combustione o cocenti; riavolo, rutabulum, rable.

RABIA, malattia contagiosa e terribile, con grande stento, portare i frasconi, ægre caratterizzata da avversione alle bevande, tenmembra trahere, marcher avec grande peine.

denza a mordere, e convulsioni, la quale non è mai spontanea nell'uomo, ma può essergli comunicata col morso dagli animali, svolgendosi specialmente nel gatto, nel lupo, e più ancora nel cane, l'idrofobia, rabbia, rabia, hydrophobia, rage, hydrophobie. Rabia, eccesso di futore e d'ira, ed appetito di vendetta, rabbia, stizza, furor, rage, fureur, emportement.

" Клықта, dim. di *rabia*, nel 2. sign., rabbiolina, *indignatiuncula*, un peu de dépit.

RABIN, Dottore nella legge Ebraica, giudice d'ogni materia e controversia di religione, rabbino, Doctor, Rabbinus, Rabbin.

RABIOLETA, V. Rubiöla.

Rabiòs, the parla, od opera abitualmente con rabbia o furore, furioso, rabido, stizzoso, furens, debacchans, furore percitus, enragé, endiablé, furieux, transporté de rage, Rabiòs, infetto della malattia della rabbia, V. Anrabià.

RABLADA; prolungamento eccessivo d'un discorso o d'un'azione per ignoranza o per nuocere altrui; lentezza, indugio, lunghezza, mora, cunttatio, procrastinatio, longueur, lenteur. Fè na rablada, V. Rablè.

Rablè, tirarsi dietro alcuna cosa senza sollevarla da terra, strascinare, strascicare, trahere, traîner, tirer après soi. Rablè le parole, fè na rablada, si dice di chi nel parlare allunga troppo le vocali, o ribatte le sillabe, o replica le parole nel fine del periodo, favellare collo strascico, verba protrahere, verba repetere; trainer les paroles. Rable la coda, camminare collo strascico a terra, lasciar andar giù lo strascico, syrmam demittere, se detrousser. Rablè giù dj' erbö, dle pere, ec. dicesi de' fiumi, strascinare alberi, pietre ec. arbores, saxa trahere, volvere, charier. Rablè, dicesi della nave quando tocca fondo, strascinare, toccar fondo, ad imum mergere, labourer. Rablè, rablèsse d' gent ansem, condur sempre seco alcuna persona, un amico, amicum sibi affixum habere, ab ejus latere numquam discedere, traîner son amı par-tout. Rablè j'ale, dicesi d'uccello, cui pendono le ali per essere ammalato, aver l'ala rotta o ferita . . . traîner l'aile. Rable j' ale, fig. reggersi difficilmente sopra di sè per mancanza di forze vitali, portar i frasconi, im*becillum esse, repere* , *prorepere* , se traîner avec peine. Rable la ganba, rancare, ranchettare, camminare a stento . . . . traîner la jambe. Rablèsse, rabastèsse, camminar con grande stento, portare i frasconi, ægrė

Tom. II.

34

Rablè, dicesi di uomo, od animale che è in si cava dal riso nelle Indie orientali ; rack una grande languidezza, e che da un' infermità travagliato, non può guarirne, languire, esser infermiccio, animam trahere, trainer. A j' è nen parentèla ch'a l'abia nen la coa ch'ai rabela, prov., ognuno ha i suoi difetti. . . . . Rablè, parlando di chi non vuol terminare un affare che sta nelle sue mani, allungare, tirare o mandar in lungo, menar per le lunghe, appor code a code, menar il can per l'aja, dondolar la mattea, tempus ducere, traîner, allonger, différer. Rable, tire an longh la lite, la guera, mandar in lungo la lite, la guerra, litem, bellum alere, bellum ducere, producere, trahere, traîner le procès, la guerre, les faire durer. Rable un, mnelo per el nas, menar pel naso, adescar con lusinghe, con false speranze, aliquem lactare, et falsa spe producere, ludere promissis inanibus, traîner quelqu'un, le faire attendre, l'amuser. Rablèsse per tèra, andar carponi, repere, reptare, marcher sur ses mains, et sur ses genoux, se traîner à quatre pattes. Rable i pe, camminar stropicciando e fregando il terreno, camminare striscioni . . . . marcher en froissant le terrain.

RABLERA, seguito di moltitudine che accompagna una donna quando va a marito, un bambino portato al battesimo, o un defunto portato alla sepoltura; codazzo, corteggio, corteo, pompa, comitatus officiosus, catena, suite, cortège, V. anche Rela. RABLÖIRA, agg. ad una sorta di lumaca, V. Lumassa.

RABLÖIRA sost., sorta di mazza, con cui si spingono le palle al giuoco del trucco quando sono molto distanti, clava lusoria, mail, queue de billard.

RABLON, voce usata coi v. ande, lasse, andè a rablon, trascinarsi per terra, carponi, reptabundus incedere, reptare, se traîner, marcher en se traînant. Andè o lassè andè a rablon; trascurare, lasciar in disordine, disperdersi, andar in rovina, aliquid neglectum relinquere, jacere in sordibus, négliger, traîner, laisser traîner. Andè a rablon, andar mendicando, V. Ande ai uss.

Raboron, t. de' falegnami, pialletto da scorniciare incozzatojo, forcella. . . . doucine.

Rabot, istrumento usato da'falegnami per pulire; pialletta, pialla, runcina, erminette,

RABOTÈ, assottigliare, e levigare i legni con pialla; piallare, lavigare, complanare, raboter, corroyer.

. . . . rack, arak. Rach, polvere succedanea al cafè tosto e macinato, composta e posta in commercio quando questa derrata aveva carissimo prezzo, ed ora affatto dimenticata; rack . . . . rak.

RACBETA, cerchio di legno con manico. il cui vano è ripieno d'una rete di grossa minugia, e con cui si giuoca alla palla a corda, ed al volante, lacchetta, racchetta, reticulus, raquette, timbale (se è coperto di pelle in vece della rete). Racheta, dicesi anche la coscia di dietro del porco, del castrato ecc. lacchetta, coxa, éclanche.

RACHEUJE, cheuje, staccare ed ammassare i frutti della terra od altre cose sparse ; raccogliere, colligere, cogere, fructus percipere, cueillir, recueillir, ramasser. Racheuje, fig. acquistare da varie parti cognizioni, sentir novelle ecc. raccogliere, colligere, recueillir. Racheuisse, concentrare la rislessione in se stesso, dipartire lo spirito degli oggetti esteriori ; raccogliersi , raccorre gli spiriti , ze sibi met reddere, secum esse, se recuillir.

RACHITICH, rachitico, rachitide laborans,

rachitique, noné.

RACHITIDE, malattia cromica che coglie per lo più i ragazzi e consiste principalmente nella gonfiezza, ammollimento e deformità delle ossa, curvatura viziata della colonna vertebrale, proeminenza del ventre, macilenza doglia e debolezza generale; rachitide rhachitis, rachitis.

RACOLA, bagatella; cosa frivola e vana e di poco pregio, chiappoleria, reculæ, nugæ, tricæ, gerræ, ineptiæ, bagatelle, niniserie, badinerie, chose de rien, sornette Racola, cosa nojosa, o imbrogliata, negotium multiplex idque molestum et operosum, embarras, confusion, anicroche. Racola, questione di pochissima entità ed appogginta a sofisticherie, a cattive ragioni; cavillazione, cavillatio, chicane, mauvaise question. Rocola, dicesi pure di chi sostiene simili liù; litigatore, cavillatore, litigiosus, vitiligator, mauvais plaideur, qui aime à plaider, chicaneur.

RACOLT, sost. arcolt, arcort, il ricogliere, e la cosa raccolta, e dicesi delle rendite delle terre, ricolta, ricolto, raccolta, frugum perceptio, messis, fruges, fructus, récolte, dépouille, des biens de la terre, moisson, cueillette. Racolt del gran, messe, ricolta, messis, moisson. Racolt dl'amèl, dle ulive, la ricolta del miele, delle olive, mellis, vel olivarum vendemia, olivitas, récolte de miel, RACH, liquore spiritoso ossia acquavita che d'olives. Racolt d'fen, ricolta di fieno, fa-

nificium, récolte des foins. Racolt dj'ue, V. Vendumia. St'an ajè un bon racolt d'frute, in quest'anno copiosa si è la ricolta dei frutti, pomis annus exuberat, la récelte des fruits est fort bonne cette année. Per causa dla suitina st'an a l'è sta scarss'l racolt del gran, searsa fu in quest'anno la messe, a cagione della siccità, hoc anno frumenti propler siccitates angustia provenit, cette année la récolte du blé n'a pas été bonne à cause de la sécheresse.

RACOLT, part. di racheuje, V. il verbo. Racolt, che ha il pensiero in sè concentrato, che non bada alle cose esteriori; raccolto, in se totum intensus, recueilli en lui-même, concentré en soi-même.

RACOLTA, il raccogliere, ricolta, raccolta, collectio, congregatio, collection, amas. Racolta, libro composto di opere di varii auton, compilazione, collezione di varie scritture, leggi, segreti, ecc. raccolta, collectanea, exerpta, recueil, collection, compilation.

RACOMANDASSION, arcomandassion, l'atto di pregare taluno a voce o per lettera, onde abbia a petto alcuna cosa o persona; raccomandazione, commendatio, recommandation. litera d'racomandassion, lettera che si dà verta a chi viaggia per metterlo sotto la mezione od assistenza di qualche corrispon-me; lettera di raccomandazione, litteræ mmendatitiæ, lettre de recommandation. RICOMANDE, V. Arcomande.

RACONT, raccontamento, racconto, narranone, narratio, récit, conte, rapport, relation.

RICORTE, parrare, riferire, raccontare, cuarrare, referre, commemorare, raconter, dre, narrer.

RADICAL, add., che deriva dalla radice, radicale, radicis vim obtinens, quod a radice proficiscitur, radical. Umid radical, supposto fluido animale che fu guardato come principio della vita, ed all'esaurimento del quale si attribuiva la morte; umido radicale, humor vitalis, humide radical. Madical, che serve di base, che è il fondemento d'una cosa; radicale, principale, apitale, præcipuus, capitalis, radical, prinopal, capital, fondamental.

Radici, erba, V. Sicoria.

Radis, parte inferiore e per lo più sotterranea d'una pianta talora però strisciante sulla superficie de'corpi, e che immediatamassimamente se piantate in altri corpi, come de'denti; e fig. di ciò che dà consistenza e durata ad una cosa; radice, radix, racine. Radis, fig. cagione, origine d'una cosa, principio; radice, origo, causa, racine, origine, principe, source. Radis del tlè, chiamano i tessitori i due travi posti in terra, entro cui sono conficcate le quattro colonne del telajo, piede, pes, pied, chatelet. Radis, t. d'archi'. pezzo di legname formato colle sue estremità a due muraglie o ai due lati d'un tetto per trattenerli nella loro direzione; chiave . . . . tirant en bois.

Radisè, far le radici, metter radici; radicare, barbare, barbicare, radicare, radicari, radicem capere, radices agere, s'enraciner, prendre racine, pousser des racines. Radisè o radisèsse metafor., internarsi, profondarsi, altissimis defici radicibus, s'enraciner, invétérer, se fortifier.

RADISETA, dim. di radis, nel senso nat. radicella, radicetta, radicula, radicule, petite racine.

Radote, vaneggiare, delirare, anfanare, annaspare, rimbambire, parlare a vanvera, sputar farfalloni, delirare, deliramenta loqui, desipere, radoter, extravaguer, parler à la boulevue.

RADUNANSSA, assemblea, riunione di persone, radunanza, conventus, cætus, congregatio, concilium, assemblée, cercle.

RADUNE, metter insieme, adunare, accozzare, unire, ragunare, colligere, cogere, coacervare, coagmenture, congregare, assembler, mettre ensemble, attrouper, convoquer, réunir, joindre, amasser. Radunèsse, adunarsi, far capo in un luogo, convenire, congregari, s'assembler, se trouver à un rendez-vous général.

RAFA, il rapire, o il trarre con violenza, rapimento, rapina, raptus, rapina, ravisseinent, rapine, volerie, vol, V. Rajè. Bela rafa, bela röba, V. Röba.

RAFANO, radice commestibile polposa cilindrica o rotonda, bianca o rossigna d'una pianta annua o bisannuale dello stesso nome; rafano, raphanus, raifort, radis (se è lunga), petite rave (se rotonda).

RAFATAJA, numero di persone fra le più vili e spregevoli del popolaccio, bruzzaglia, bordaglia, canaglia, marmaglia, schiazzamaglia, gentame, feccia del popolo, plebaglia, gentaglia, urbis quisquiliæ, fex plebemente imbeve i sughi della terra, e li tra- ja, infimi homines, rejectanea, plebecula, mette alle altre parti pel nutrimento, ra-dice, barba, radix, racine. Radis, dicesi per simil. delle parti inferiori di varie cose glia, puerilis turba, merdaille, marmaille.

RAFE, torre violentemente, arraffare, gher- incassati due cristalli, destinato a rinch mire, rapire, portar via, raspare, arripere, extorquere, rapere, gripper, ravir, grimper, arracher, rafler. Fè rafa, portar via ogni cosa, furari, auferre, rapere, faire raffe, jouer de la grisse, dérober. Rase, se rasu, vincere tutto il denaro che è sul giuoco, quidquid pecuniæ in aleam positum est vincendo suum facere, nettoyer le tapis, faire raffe. Rase, t. del giuoco delle boccie, portar via una boccia di legno spingendola con altra non di volo, ma rotolata sul ter-

RAFIGA, grillo, ghiribizzo, arzigogolo, bizzarria, capriccio, fanțasia, voglia strana, morositas, temeritas, libido, animi impetus, caprice, vertigo, lubie.

RAPINÀ, part. di rafinè, V. il verbo. Rafina, agg. a uomo, vale accorto, sagace, raffinato, vafer, sagax, versutus, raffiné, entendu, habile, fin, adroit.

RAFINADOR, e rafinor, colui che purifica l'oro o l'argento, spartendolo dagli altri metalli, affinatore, auri excoctor, argenti expurgator, affineur. Rafinador, colui che raffina e depura lo zucchero, il salnitro ecc. separandone le materie eterogenee; raffinatore, raffinezza . . . . raffineur.

RAFINAMENT, il raffinare; perfezione, raffinamento, correctio, emendatio, raffinement, perfection.

RAFINABIA, laboratorio in cui si affina e si purifica in grandi quantità lo zucchero il nitro, ecc. . . . raffinerie.

RAFINATOR, V. Rafinador.

RAFINE render più fino, più perfetto, più puro, togliere le sostanze eterogenee da un corpo; affinare, purificare, perfezionare, raffinare, perficere, absolvere, purgare, raffiner, perfectionner, subtiliser, rendre plus pur, purger. Rafine i metai, rendere i metalli più puri, spogliandoli delle sostanze di diversa natura, affinare i metalli, metallum excoquere, affiner les métaux. Rafinèsse, farsi più perfetto, acquistar perfezione, raffinire, perfici, raffiner, se perfectionner.

Rafinòr, V. *Rafinadòr.* KAFREDESSE, V. Anfreidèsse. RAFREDOR, V. Anfreidor.

RAFRENE, rattenere con freno il cavallo; raffrenare, refrænare, tenir en bride. Rafrenè, rafrenèsse, per moderare, V. Moderè.

RAG, tratto lineare di luce che ci appare come uscente da un corpo ; e dicesi pure d'ogni cosa materiale fatta a somiglianza; raggio, radius, rayon. Rag, circolo d'oro o d'argento guernito di raggi, in cui sono l

l'Ostia consecrata, e posto sopra un pi dinariamente dello stesso metallo, raggi cræ Hostiæ receptaculum, ostensorium V. Ragi.

RAGASS, fanciullo, ragazzo, puer, RAGASSADA, ragassaria, azione de zo, ragazzata, puerilitas, puerilis ratio, puérilité, enfantillage.

RAGASSAJA, t. di sprezzo, moltitu ragazzi, ragazzame, ragazzaglia, turl rorum, turba puerilis, marmaille, daille.

RAGASSÓÑ, t. di scherno, peggiorat. gass, ragazzaccio, impudens adol margajat, mauvais garçon.

Ragi voce forse plurale di rag, in signif. di aumento, progresso nel seguente: Fè ragi, crescere, moltij ingrandirsi, crescere, multiplicare, croître. Fè ragi, germogliare, pigliar allignare, attecchire, produrre, geri pullulare, croître, s'accroître, pousser, se Fè ragi, far progresso, avanzamento innanzi, progredi, proficere, faire grès. Nen se ragi, non attecchire, m sperare, intristire, indozzare, tabesc point profiter, s'étioler (parlando di

Ragionse, arrivar uno nel cammi corrergli dietro, raggiungere, assequ sequi, attinere, pervenire, rattrap teindre, rejoindre. Ragionse, congi ricongiungere, addere, conjungere, joindre, rejoindre, réunir, unir. Rag in s. n. pass., congiungersi, unirsi convenire, congregari, conjungi, u dre, se réunir.

RAGIR, argir, industria, ingegno destrezza, industria, sollertia, adre dustrie. Vive con i sö ragir, vive d gir, viver colla sua industria, cam guadagni fatti colla propria destrezz suo et arte vivere, vivre d'adresse, par son savoir faire. Ragir, o argir segreta, negoziato coperto a fine di c sia, rigiro, raggiro, machina, consilium, détour, ressort, ruse, chicane, manège.

RAGIRÈ, andare in giro, raggiri cumvolvere, in gyros ire, circumir noyer, pirouetter. Ragirè, per ingai Inganè, Ragirèsse, V. Argirèsse.

RAGIROS, o argiros, industriose gnoso, destro, sollers, gnavus, im industrieux, adroit, qui a de l'adi la dextérité.

RAGE, aragn, o ragnà, insetto

di corpo piccolo globoso o rotondo, con l otto occhi, ed otto gambe lunghe e sottili, il quale fabbrica e stende negli angoli dei muri in luoghi solitarii, o nelle siepi, una tela esile od una rete, in cui piglia altri insetti per pascersene; ragno, ragnolo, ragnatello, aranea, araignée. Ragn, la tela, o rete del ragno, V. Ragnà. Pess ragn, V. Pëss.

RAGNÀ, detta anche ragn, aragnà, tela o rete filata e tessuta dal ragno, ragnatela, tela aranea, opus araneæ, toile d'araigne. Ragua, superficiale coagulamento od agghiacciamento de' liquidi, velo, velamen-

tum, peau.

Ragnèra, rainièra, rete con cui si prendono gli uccelli; ragna, cassis, plaga, in-

dago, filet, ret aux oiscaux.

Racò, vivanda composta di più cose appetitose, intingolo per aguzzare l'appetito, ragù, manicaretto, tornagusto, bramangiare, jusculum, gule irritamentum, ragoût, mets appétissant.

Racoslo, V. Riböta.

Ricot, dicesi d'uomo piccolo, e ben complesso, bassotto, male parvus, ragot. Ragot, agnello piccolo e grasso, curtus et pinguis agnus, petit agneau gras. Ragöt, anghiale di due anni, aper tertium agens **4Mum**, ragot.

RIGOTE, fè d'ragò, fè cusina, V. Cusinè v. LIGUALIE, far paragone di due cose e stalime la relazione e proporzione; ragguafire, conferre, comparare, comparer, assmile, mettre en parallèle. Ragualiè un, fie un ragualio, dar notizia, avvisare, raggugliare, indicare, admonere, certiorem facere, informer, avertir.

Ru, ral, o gilardon, specie d'uccello equatico, V. Gilardon. Rai, raggio V. Rag. Rai d' sol, dicesi dell'ora in cui il sole è Più fervente, sferza del sole, hora calidior, maximus calor, le plus fort de la chaleur.

RAINIERA, V. Ragnèra.

Rusura, piccolo canale rotondo od angolare, fatto per lo lungo entro un pezzo di bosco o di ferro od altro corpo solido, Per congegnarlo con un altro pezzo, o per ervire ad un incastro, incavatura, scanalaan, striatura, rainure. Rainura di botai, catura delle doghe, dentro alla quale si mmettono i fondi delle botti, capruggine, ina, commissura, jable. Fè la rainura, aprugginare, committere, enjabler.

Raia add. contr. di spëss, che ha le parti tongiunte in modo che non si stringono e descino intervalli vuoti; non fitto, raro, rado,

poste in qualche distanza l'una dall'altra, raro, rarus, perrarus, clair-semé, qui n'est pas près-à-près., loin à loin, clair. Rair, dicesi delle vivande od altre cose che contengono poca sostanza solida in molto liquido, ed in tal senso rair si prende anche sostantivamente per la parte più liquida; chiaro, sottile, tenuis, clair. Rair, agg. di quei fatti che non si rinnovano se non dopo molto spazio di tempo; raro, poco frequente, rarus, rare, peu fréquent, qui n'arrive pas souvent. Rair per singolare, eccellente, pregiato, raro, rarus, eximus, singularis, excellens, pretiosus, rare, excellent, précieux, extraordinaire, exquis, merveilleux, admirable, peu commun, curieux, singulier. Da rair, avv., di rado, radamente, poche volte, con molto intervallo, non sovente, raro, rare, perraro, minus sæpe, non sæpe, rarement, peu souvent, peu fréqueinment.

RAIRÌ, allargare gl'intervalli vuoti che sono fra le parti solide; far rado, tor via la spessezza, diradare, rarefare, rarefacere, éclaircir, raréfier, dilater, étendre, rendre moins épais, moins dense. Rairi in sign. neut. pass., diradarsi, divenir rado, rarefarsi, rarescere, rarefieri, se raréfier, se dilater,

devenir moins épais.

RAIRÖLA, tela grossolana. tessuta a fili radi; canovaccio, cannabis, cannabum, cilicium, segeste lineum, canevas. Rairola per scolè la salada, stamigna, textum tenuius, étamine. Rairöla per parè le mosche, o le zanzare, zanzariere... cousinière.

RAIROT, dim. di rair, alquanto raro, poco fitto, raretto, radetto, rarior, un peu rare, un peu clair-semé, un peu clair,

très-peu serré.

RAJA, sferza di sole caldissima e poco durevole che ha luogo od intervalli quando s'aprono le nubi; fugax, at nimius solis ar-

dor, coup de soleil.

RAJE, v. contad. raje j'euv, presentare l'uovo ai raggi del sole od al chiaror d' un lume onde distinguere dalla sua pienezza se è freseo o stantio sperare le uova, ova secernere, regarder les œufs à travers la lumière, écarter les œufs.

RAL o Rai, specie d'uccello acquatico, V.

Gilardon.

RALEGRE V. Arlegrè.

RAM, arâm, metallo rossiccio, assai comune di peso mediocre più duro dell'oro e dell'argento, il più tenace dopo l'oro ed il Parus, tenuis, rare, clair, lâche, peu ser- ferro, il più sonoro di tutti i metalli, atto Fé. Rair, si dice anche delle cose o persone al martello e capace a ridursi in qualunque forma; rame, es cupreum, cuivre. Ram o | cia, ramazza, sella tractoria, ramasse. aràm, prendesi per danaro, nella frase savei d'aram, cioè costare assai; saper di rame, magni esse pretii, être bien poivré. Ram per gravura an ram, figura in ram, incisione in rame, figura in rame, intaglio a bulino, od intaglio d'acqua forte. . . . .

gravure en taille douce, gravure.

RAM, rama, branch; parte dell'albero, che deriva dal tronco o dallo stelo e si dilata in alto a guisa di braccio quasi sempre però suddividendosi in molte altre parti, e su cui nascono le foglie e i fiori, e si producono i frutti, ramo, rama, ramus, branche, rameau. Ram d'vis, sermento, tralcio, palmes, sermentum, sarment, branche de vigne. Ram sech, seccume, secchericcio, frusco, sicca folia, bois mort. Ram, per simil. dicesi delle parti che spuntano numerose da un oggetto solo, stendendosi in lungo; ramo, ramus, branche, rameau. Ram d'un fium, ramo, brachium, ramus, bras. Ram, dicesi fig. delle diverse generazioni di linea retta, che discendono dalla stessa persona; ramo, schiatta, ramus, branche. Ram o pessa d'teila, V. Pessa.

RAMA, ramdss, ramicello, ramuscello, ramulus, ramusculus, petite branche, petit rameau. Rama, rami di quercia, di castagno, e simili, che si piantano in terra per sostenere viti, piselli, fagiuoli ecc., ramo frasca, ramus, ramage, branchage, rame, ramée. Rama, ramo di nocciuolo od altro legno slessibile, spogliato di foglie per battere i panni, e farne uscir la polvere; camato, virgula, houssine, gaule. Rama per

ram, V.

Ramà, pioggia di poca durata, ma gagliarda; nembo, nimbo, rovescio, scossa, nimbus, imber repentinus, guillée, giboulée.

RAMADAÑ, V. Rabadañ.

RAMAGI, lavoro che rappresenta un ramo colle sue fronde, fatto per ornamento, opera a fogliame, opus floribus ac foliis pictum, atque distinctum, ramage.

RAMASS , V. Rama.

RAMASSA, mazzo di vermene di saggina o d'altra pianta, formato con legame di rogo, vinchii o simili, col quale si spazza; granata, scopa, scopæ, balai. Ramassa nēūva ramassa ben ca, prov. per dire che i servitori nuovi nei primi giorni fanno il loro dovere; i servitori fanno come la granata . . . . il n'est rien tel que balai neuf. Dè | mentarsi, ricordarsi, rammemorarsi, richlie mañ a la ramassa, V. Ramasse. Ramassa, mar alla memoria, recordari, meminisse; specie di slitta o traino, in cui i viaggiatori se souvenir, se rappeler, se remettre. scendono dalle alpi coperte di neve, ramac-, RAMETA, dim. di rama ramucello, ra-

RAMASSE, raccogliere, radunare, rammassare, rammucchiare, colligere, congregare, recueillir, ramasser, rassembler. Remasse, condurre cose o persone in une ramaccia nello scendere dalle montagne coperte di neve; arramacciare, subvehere inter nives sella tractoria, ramasset. Ramasse, nettare il pavimento, fregandolo colla gianata; spazzare, scopare, verrere, everrere, scopis mundare, balayer. Ramasse, servini della scopetta, o della spazzola per ripulire i panni; spazzolare, scopettare, setolare, mundare peniculo, scopula vestes purgare, vergeter, époussetter, brosser, nettoyer avec une vergette. Ramassè le scarpe, levare I fango alle scarpe, soleas detergere, décrotter les souliers. Ramasse via, se pra net, a mañ a la ramassa, cacciar di casa le pasone di servizio, pigliar la granata; spezzare, licenziare i servi, i garzoni, mandar va, servos omnes domo ejicere, faire maios nette, mettre déhors tous les domestiques,

RAMASSET, dim di ramassa, piccola granata, granatina, scopulæ, petit balai. Remasset d' piume, V. Ramasseta. Ramasset, frasche disposte in modo che il filugelle possa comodamente salire tra esse, e labbricarvi il bozzolo; bosco, frasche . . . . . .

berceau.

Ramassera, piccolo arnese che serve a n-? pulire gli abiti le stoffe i quadri ecc. della polvere e dal sucidume, ed è fatto di pel di porco, o di cinghiale ovvero d'erica o di gramigne, od anche di piume secondo 🎜 usi; spazzola, setola, scopetta, peniculus, scopula vestiaria, vergette, brosse, éponsette. Ramasseta da scarpe, spazzola per le scarpe, peniculus, asper, excutia, décrottoire (la più grossolana), polissoire (la più sina) Ramasseta da quader, ramasseta d'pi me, spazzola di penne... plumart. Col ch'a fa e ch'a vend le ramassete, colui che fa le spazzole o le scopette, e le vende, \*\* stiariarum scopularum opijex, excutiarum faber vel venditor, vergettier, brossier.

RAMASSOR, scopatore, conversitor, balayeu,

frotteur.

RAMEMORE, richiamare altrui una com alla memoria; rammentare, rammemorate; ad rei memoriam animum alicujus revocati rei memoriam alicui refricare, faire, mp peler, faire souvenir. Ramemorèsse, ram-

muscello, ramicello, ramuccio, vetta, ramulus, ramusculus, rameau, petite branche.

Rami, v. att. o n. abbruciare leggermente nella superficie, acquistandone un color rosso bruno, quasi di rame usato; abbronzare, suburere, amburere, havir, rissoler.

RAMI, part. adoprato anche come sostantivo; inarsicciato, abbronzato, arsiccio, ambustus, ambustulatus, havi, hâlé, roussi. Savei d' rami, saper d'arsiccio, aver preso quasi del rame . . . . sentir le brulé, avoir un goût de brûlé.

RAMIFICASSION, diramassion, divisione e distribuzione in rami, e dicesi non tanto delle piante, quanto delle arterie, delle vene, ed altre cose, e sig. d'un ordine d'una congiura, ecc. ramificazione, diramazione, germinatio, in ramus extensio, ramification.

RAMIFICHESSE, diramèsse, v. n. pass. spandersi in rami, e dicesi delle piante delle atterie e simili, e figurativamente delle one morali che si estendono quasi mettendo ami; ramificare, ramificarsi, diramare, germinare, in ramos dividi, se ramifier.

RAMIÑA, vaso rotondo di rame o di ferro per far bollire checchessia, il quale ha la loca alquanto più stretta del pajuolo (V. Paireul); ramino, cacabus, ahenum, marmite, bouilloire.

Aminà, quanto può contenere un ramino plans cacabus, une pleine marmite, plein m pot. Ramina, ranum, pellicola od immodezza di color verde, che galleggia sopra Paqua stagnante . . . . Indi la frase volpre balè ans la raminà, esser agile, snello, egiero, intactæ segetis per summa volare gamina, être léger comme un dain.

Raminesmons, grido del calderajo ambulante, e col quale si nomina l'artefice medesimo che se ne serve; calderajo, padel\$ lijo, faber ærarius, sartaginum institor,

chaudronnier, poêlier. RAMINGH, che va errando pel mondo, mmingo, vagante, vagus, errabundus, sine low et lare, errant, vagabond.

Rammin, V. Raminot. Rammot, dim. di ramina, vaso fatto a suisa di piccola caldaja, calderotto, ramino, Masculum æneum, exiguum ahenum, petit

chauderon, petite bouilloire.

RAMOGNE, armognè, v. neutr. manifestare collera o disapprovazione con parole o suoni di voce poco o nulla intelligibili; borbotare, bosonchiare, brontolare, parlar fra denti, dir i pater nostri della bertuccia, aver il calabrone nel fiasco, mutire, mussare, murmurare, gronder, se plaindre | chio, gyrinus, têtard.

entre ses dents. Ramognè, in senso att. sgridare, riprender con minaccie, garrire, bravare, rimbrottare, rampognare, rabbussare, rigettare con mala grazia, fare uno sgarbo ad una persona, increpare aliquem, verbis asperioribus reprehendere, rabrouer, gronder, tancer.

Ramognon, armognòs, tupin d'armogn, colui che brontola sovente; brontolone, borbottone, rampognoso, rammaricoso, querulus, grondeur, grogneur.

RAMOLADA, specie d'intingolo, o saporetto

forte, embamma, remolade.

Ramolàss, radice di rafano grossa e rotonda od a guisa di trottola; ramolaccio, raphanus, raifort, rond.

RAMUSCE, V., Armuscè.

RAN, V. Rangh.

RAÑA, animal rettile nudò scodato con quattro gambe, e le posteriori più lunghe, verde con macchie nere, che abita nell'acqua, e fuori d'essa, e di cui sono varie specie; rana, ranocchia, rana, grenouille. Raña d'sañ Gioan, specie di rana di color verde bruno, che ha il muso alquanto aguzzo, quando è toccata subito schizza dall'ano un liquido molto acre ed abbondante, non gracida, sale in tempo d'estate sopra gli arboscelli, i virgulti, e le saggine; raganella, rana muta, rana temporaria, rousse, grenouille rousse. Raña martiña, rettile verde consimile alla rana, ma d'altro genere coi piedi rossicci, dita non palmate e vischiose, e vivente sugli alberi nei boschi umidi, o sulle macchie presso ai pantani; rana o ranocchio di san-martino; raccola, rana arborea, canterella, rana arborea, calamites, hyla, raine verte, rainette, graisset, grenouille de saint-Martin, rainette saint-Martin. Raña martiña, dicesi a persona zoppa, claudus, boîteux. S'le rañe aveisso i dent a mordrio, si dice di chi vorrebbe offendere uno, e non può, la ranocchia non morde perch'ella non ha denti, la mosca tira il calcio, ch'ella può, i granchi voglion mordere le balene, Thedomas cum Hercule, edentulæ maxillæ, il n'y a point de si petit ver qui ne se recoquille, il ne mord pas faute de dents.

Ranaböt, animaletto tondiccio, con codetta stiacciata di color nerastro, che si vede nuotante nelle acque palustri, respira colle branchie a guisa de'pesci senza uscir dall'acqua, e non è altro che il piccolo della rana nei primi mesi della vita, e quindi mette le gambe, perde la coda, acquista polmoni, ed è rana persetta; girino, cazzuola, ranocRAÑBA, a rañba, V. Arañba.

RABBESSE, V. Aranbèsse.

RANBORE, riempiere di nuovo di borra, od anche rimpiere di borra per la prima volta, tomento farcire vel refarcire, rembourrer, remplir de bourre.

RANCACHEUR, v. fain. dolore profondo, rancura, affanno, doglianza, angor, dolor, questus, ægritudo, chagrin, tristesse, affliction, inquiétude, ennui, mélancolie, peine d'esprit.

RANCHE, levar via con violenza; strappare, spiccare, evellere, revellere, eripere, extorquere, arracher, enlever de force ou par force. Ranche, svellere le piante dalle radici; sradicare, sterpare, extirpare, explantare, radicitus vellere, extirper, déraciner, arracher. Ranchè mañ a 'n cotèl, dar di piglio ad un coltello, arripere cultrum, se saisir d'un couteau.

RANCHESE, andare stortamente od a stento come fanno gli zoppi o gl'infermi; rancare, arrancare, dirancare, ranchettare, claudiboîter , care, traîner la jambe, clocher clopiner, marcher avec peine. Ranchese, rablèsse, strascinarsi per terra, camminare sulle mani e sulle ginocchia, *repere*, reptare, tellurem genibus perrepere, se trainer par terre sur ses genoux, traîner la carcasse.

RANCIAÑ, cattivo, meschino, malus, vilis, pravus, mauvais, méchant de mauvaise qualité. Rancian, dicesi pure di persona debole magra sparuta, ed in questo senso usasi anche come sostantivo, V. N. si.

RANDA, piccolo bastone ritondo di lunghezza d'un braccio per uso di levar via dallo stajo il colmo, che sopravanza alla misura, rasiera, rutellum, radius, racloire, rouleau à raser la mesure de blé. A randa, avv. parlandosi di vasi vale pieni affatto e come se vi ci fosse passata la rasiera, a fiore, a orlo, pienissimo, plenus, rasade, tout-afait plein. A randa, avv. da vicino, molto presso, accosto, rasente, prope, tout auprès, rez-à-rez, de près. Passè a randa, rasentare, transeundo perstringere, oram legere, passer rez-à-rez, raser, effleurer.

Randa, spianato, pareggiato, raso, e per lo più si dice di misura, æquus, æquatus, complanatus, ras, uni, de niveau, égalé, applani.

RANDE, levare il colmo dalle misure colla rasiera, radere le misure, radere, æquare, racler le dessus d'une mesure.

KANDEVÒ, (coll'o stretta) accordo di trovarsi in un luogo assegnato ed al tempo stabilito; e si dice anche del luogo stesso; appuntamento, posta, assegnazione, locus teatri; ordine, tabulatum, rang.

condictus, locus præstitutus quo conveniatur. rendez-vous.

RANEBA, casa fabbricata in luogo umido. pantanoso e malsano, domus humidula, grenouillère.

RANETA, sorta di mela di mediocre volume, di color giallo pallido, di buon sapore profumo; pomo renetto, malum renetium reinette, rainette.

RANGE o arangè, ordinare, assettare, collocare in ordine, disporre, dar sesto, allogare, ordinare, digerere, collocare, distincte et ordinate disponere; instruere, componere, ranger, placer, disposer, mettre a ordre. Range, acconciare le cose guaste d che servano di nuovo al primo loro un, aggiustare, accomodare, riassettare, rabberciare, reficere, reconcinnare, réparer, arrange, raccomoder, Range i so afe, ritornare in migliore o più sicura fortuna, tornare galla, in integrum restitui, revenir sur l'en\_ Range i cont, fare i conti, rationes confererégler ses comptes avec quelq'un, comptes ce que l'on doit ou ce qui nous revient. Rangè i cont, sig. esaminare la proprie coscienza e confessare i peccati, e principal. mente in pericolo di morte, acconciarsi della l'anima, mortem meditari, se disposer à la mort, régler ses affaires spirituelles. Range doi, range n'afe, pacificare due persone metterle d'accordo, condurle a terminare una lite, conciliare aliquem alteri, litem evellere, ajuster, concilier, terminer une affaire. Beregèsse, porsi a luogo, ordinarsi, collocarsi, disporsi, mettersi in ordine, se componere se aptare, se disponere, se ranger. Ranzèsse j'euv ant el cavagnèt, accomodar benissimo i fatti suoi senza badare all'altrai danno, assettar l'uova nel panieruzzolo, rem suam facere, sibi uni consulere, amanger bien ses affaires. Rangèsse, terminare una lite, una questione con una convenzione; acconciarsi, fare un accordo, parificarsi, convenire in unum, se mettre d'accord, terminer un procès à l'amiable.

KANGH, o ran, ordine o luogo che ciascuna cosa o persona tiene iu paragone colle altre, secondo le sue qualità particolari; go, grado, condizione, dignità, grades conditio, dignitas, rang, condition. Range o ran, fila di soldati, ordine, ordo, mes de soldats. Prim ran, second ran, prim fila, seconda fila, primus ordo, secunda ordo, premier rang, second rang. An range, in fila, ordinatim, ex ordine, en m d'oignon. Ran, ogni piano di palchi no

RANGIAMENT arangiament, collocamento, disposizione, disponimento, assetto, ordinatio, dispositio, ordo, ritus, arrangement, ordre, disposition. Rangiament, il rifare e mettere in buono stato ciò che era guasto e disfatto, accomodamento, acconciamento, concinnatio, refectio, compositio, accomodement, réparation. Rangiament, arangiament, agiustament, accordo tra le parti che erano in lite o discordia, aggiustamento, compositio, transactio, conciliatio, ajustement, accomodement, accord.

RANGOLA, cura, sollecitudine, struggimento, anxietas, sollicitudo, souci, soin, inquiétude, Un ben e na rangola prov., una cosa buona e l'altra cattiva, un cappone grasso e l'altro magro, mala mixta bonis, bona mixta malis, mel et fel, deux chapons de rente, l'un gras et l'autre maigre.

RANGOLÀSS, cativa paga, V. Paga.

Rangor, rantèl, ansamento frequente e molesto, con risonante stridore del petto, cagionato dalla difficoltà del respiro a' malati che non possono espellere il catarro; e per lo più dai moribondi stertore, rantolo, ronchus, asperitas animæ, râle, râle-'ment de la mort.

RANGOTE, avèi 'l rangöt, 'l rantèl, di-🗪 propr. dei moribondi, aver il rantolo, animam singultare, rauco gutture animam

unsim efflare, råler.

RAMIÈRA, o renièra, sporto delle invetrate per impedire che entri l'acqua, goccolatojo, stillicidium, larenier, larmier.

Raspa, terreno inclinato acconeio per salire a qualche luogo in vece di scala; china, a pendio, locus declivis, rampe.

RAMPAÑ, o ranpañt add., strisciante, ser-Pegiante, repens, reptans, reptabundus, rammt. Ranpant, nell' araldica dicesi d'un pant. Ranpant, nen anumentata di pro-lione, od altra bestia rappresentata di profilo in atto di rampare ossia ritta sulle gambe didietro, levando in alto quelle d'avanti; ampante, erectus, rampant. Fè'l ranpañ, V. Ranpè.

RAMPAÑ sost., la quantità d'inclinazione tutti gli scaglioni di una scala formano mieme; rampante, scalarum inclinatio, mmpant. Ranpañ, per ranpa, V. Ranpañ baustrata posta alle scale degli edifizii per iparo od appoggio, rampa, rampante, clathri,

A RAMPAR (v. fr.) ripar, bastion, rialto msiccio di terra, fatto intorno ad una piazza Per sua difesa, e dicesi pure d'un terrapieno

Tom. II.

baluardo, munitio, munimentum, militare sepimentum, rempart, boulevard. Ranpar, è anche quello spazio lasciato vuoto tra'l muro d'una città, e le case vicine. . . . pomærium....

RANPE, strisciare, serpeggiare, strascinarsi per terra, repere, reptare, serpere, ramper, se traîner sur le ventre. Ranpe, fe 'l ranpan, fig. abbassarsi, umiliarsi, avvilirsi alla presenza delle persone grandi, aver per esse delle vili compiacenze, strisciare, submittere se in humilitatem, alicujus animo adrepere, descendere ad imas preces, obsequiis grassari, ramper, s'abaisser excessivement devant les grands, valeter, faire des cour-

RAMPIA, ranpiada, aspra salita, pettata, præceps et præruptus ascensus, montée rude.

RANPIÈ, salire per luoghi scoscesi o poco praticabili attaccandosi colle zampe, o co' piedi, rampicare, arrampicare, adrepere, grimper. Ranpiè (parlandosi degli uonini) salire aggrappandosi colle mani e co'piedi su per gli alberi, le muraglie, le balze, inerpicare, rampicare, inalberare, in arbores ascendere, adrepere, grimper. Ranpiè, il salire che fanno alcune piante attaccandosi ad alberi, mura o simili ; abbricarsi , abbarbicarsi , in arbores repere, grimper. Ranpiè, salire in qualche luogo erto ancorchè lo si faccia senza arrampicarsi, ascendere, monter.

RANPIET, ranpighèt, o ranpighin, uccello dell'ordine dei passeri, piccolo che non pesa un'oncia, rampica su gli alberi di ramo in ramo per cacciarvi gl'insetti, ed ha le piume superiori di tre colori diversi, fulve, nere e bianche; rampichino maggiore, piccolo picchio grigio, cerzia domestica; certhia fa-

miliaris, grimpereau.

RANPIGHET, ranpighin, sorta d'uccello, V. Ranpièt. Ranpighin sorta di garofano.....

Ranpignè, salire sopra alcuna cosa con isforzo e con pericolo di cadere; intrabbicolare . . . . grimper avec peine et au risque de se casser le cou.

RANPIÑ, sost. uncino per afferrare o ritenere checchessia, raffio, graffi, gangherello, uncus, hamus, uncinus, fibula, croc, crochet, main de fer, harpon, grappin.

RANPIN, agg. di chiodo curvo ad angolo retto: adunco, uncinato, aduncus, crochu, V. Ciov.

RANPON, erba bisannuale lattiginosa con foglie ovali e fiori cerulei, che viene in molti luoghi, ed è coltivata negli orti per mangiarne le radici e le foglie tenere in insalata; raperonzolo, rapulum, campanula rasu cui la piazza sia posta, se è tagliato a punculus, campanule, raiponce. Ranpon, ferro muro esteriormente, riparo, fortificazione, dentato che si pone a piè de'cavalli od altre

bestie da vettura, od anche ai calzari dell'uomo per sostenersi sul ghiaccio, rampone, ferro a ghiaccio, dens ferreæ soleæ, aurita cuspis equinæ soleæ, crampon.

RANPONE, ferrare un cavallo od altra bestia a gliaccio, soleas aduncas inducere,

cramponner, ferrer à glace.

RANSA, nome della falce in varii luoghi

del Monferrato, V. Faussia.

Ranssi, sost., corruzione d'odore e di sapore, qualità forte e disgustoso che compete a molte cose e specialmente alla rancidezza, rancidità oleose e pingui, per vecchiezza od altra cagione; rancidume, sapor di rancido, rancor, rancidité, rancissure, goût rance.

Ranssi, agg. di cibi o bevande, e principalmente delle sostanze grasse che hanno contratto l'odore e sapore forte e disgustoso del rancidume; rancido, rancioso, rancidus, putris, rance, fort, chansi, vieux. Veja ranssia, donna vecchia, donna rancida e vieta . . . vieille femme.

Ransson, denaro che si esige pel riscatto d'una persona, o d'una cosa predata; e dicesi per estensione d'ogni somma o cosa che si esige per forza; taglia, prezzo del riscatto, ranzone, redemptionis pretium, rançon.

RANSSONE, contendere senza ragione, menar il can per l'aja, pretender più di quanto si è accordato, pretendere colla forza ciò che non è dovuto; ranzonare, pecuniam extorquere, ranconner, faire payer plus qu'on doit, ou ce qu'on ne doit pas.

Ranssonaun, colui che esige più di quanto vale una cosa o ciò che non gli è dovuto, segavena, ladro, che strappa i quattrini, i hirundo, expilator, direptor, ranconneur.

RANTAÑ, luogo dove il terreno è così molle che vi si affonda; fitta, malafitta, pantano

palus, fondrière.

RANTANE, anrantanè, arantanè, v. neutr. restè rantanà, parlando i di nave, fermarsi senza potersi più muovere; dare in secco, arrenare, incagliare, naviculam arenæ, impingere, s'engraver, s'engager dans le sable, s'assabler, s'échouer, Rantanè, ec., parlandosi di carri, bestie, od uomini, restare incagliati in un pantano onde non si possa uscire se non coll'ajuto di molta forza, ammelmare, impantanarsi, in cæno demergi, immergi, s'embourber, s'enfoncer dans la bourbe, tomber dans un bourbier, ensoncer.

RANTEL, V. Rangöt.

RANDM, V. Ramina nel secondo signif.

RAP, quel ramicello del sermento, nel quale sono appiccati gli acini dell'uva, grap- potere e cibarsene, ed hanno forza ed o

per rapa e rapeta, V.

RAPA, il ramicello del sermento carico degli acini d'uva, racimolo, grappolo, racemus scopus, grappe de raisin. Rapa raira, grap polo che ha pochi acini; spargolo. . . . Rapa, grappoli d' uva, spogliati del frutte o bensi colle buccie dell'uva, ma premu tone il sugo, la quale serve ancora per in forzare il vino, o distillarne una specie c acquavita, detta brandven; vinaccia, graspo vinacea, (sing. o plur. neutr.), marc d raisins, rape, rafle, raffe, grappe qu'on égrenée. Rapa, o raspa, strumento, con ca si riduce in polvere il tabacco, grattugia raspa da tabacco, radula, râpe à tabac.

RAPE, V. Gratè.

RAPE, sorta di tabacco da naso, rapé

(v. dell'aso). . . tabac râpé.

RAPET, dim. di rap, piccolo grappolo grappolino, raspolo, rappo, parvus race mius, petite grappe de raisin, grappillot Rapèt, sognèt, breve sonno, sonnerelle sonnellino, brevis vel tenuis somnus, pet somne, petit sommeil. Piè un rapèt, fai un sonnerello, dormicchiare, sonnellare levem somnum adormiscere, dormitare, dor mir un petit sommeil, un léger somne.

RAPETA, piccolo grappolo d'uva, grappo letto, parvus racemus, grappillon. Rapeta parlandosi de' polli che si castrano; le part genitali, testiculi, les testicules des poulets.

RAPI v. trarre a sè con forza, e dices soltanto fig. del tirare a sè con modi sommamente piacevoli ed irresistibile l'attenzione e tutto l'animo altrui; rapire, incantare suaviter permulcere charmer, ravir.

RAPID, molto veloce, prestissimo, rapido velox, rapidus, celerrimus, rapide. Rapia agg. di terreno che è molto a pendio, d salita molto diritta; ripido, erto, arduo acclivis, arduus, roide, droit, difficile monter.

RAPIDAMENT, con rapidità, velocissima mente, rapidamente, rapide, velociter, ra pidement, impétueusement.

Rapidità, celerità, prestezza, rapidità, ve locitas, rapiditas, rapidité, célerité, grand vîtesse. Rapidità, qualità di una salita molt erta, ripidezza, acclivitas, roideur.

RAPIÑA, lo impadronirsi d'una cosa ce violenza e portarla con sè; rapimento, r pina, raptus, rapina, rapine, larcin, pi lerie, pillage. Animai d'rapiña, animali cl si pascono di carne viva, e perciò danno caccia ad altri animali per ridurli in lo polo, graspo, raspo, racemus, grappe. Rap, gani, denti, mascelle, becco, zampe

artigli adattati à tal uso; animali carnivori; breuta carnivora, carnassier. Osèi d'rapina, ordine d'uccelli che hanno il becco robusto e adunco, piedi corti forti nodosi ed armati d'artigli, per afferrare e lacerare la preda; uccelli da preda; uccello ramace, aves rapaces, aves prædatrices, animaux carnassiers, oiseaux de proie, oiseaux rapaces.

RAPINE, portar via con violenza le cose altrui, rapire, rapinare, rapere, surripere, suffurari, abripere, rapiner. enlever, ravir.

RAPLE, V. Cicanè. Raplè, t. milit., battere il tamburo in un modo stabilito per richiamare i soldati allo stendardo, o per render onore a principi od altri eminenti personaggi, battere a raccolta, receptui carzere, rappeler.

RAPOLE, v. neutr. andare in cerca dei racimoletti d'uva, che sono rimasti dopo la vendemmia, raspollare, grappolare, racimolare, derelictas uvas sublegere, racemari, grappiller, ramasser les grappes oubliées.

Riroun, dim. di rap, e rapèt, raspollo, racmoletto, minimus racemus, petit grap-

pillon.

RAPOLÒR, rapolòira, colui o colei, che va gappolando, qui vel quæ relictas uvas colligit, grappilleur, grappilleuse.

RAPOLURA, raccolta de racimoletti d'uva, racimolatura, derelictæ uvæ perceptio, racematio, cucillette des grappillons oubliés.

Raroxica, radice lunga, molle, spongiosa, che ci è portata dalle rive del Bosforo, ed è anche coltivata in Europa, producendo una pianta con gambo scanalato rossiccio e foglie a cuore; è adoprata in vece di rebarbaro, di cui è meno amara ma più acre; rapontico, rhaponticum, radix pontica, rhubarbe des moines, rhapontic, patience des jardins.

Rupòn, V. Ponta.

Raröar, narrazione di ciò che è stato stato da altri; relazione, rapporto, relatio, delatio, rapport, rélation, récit, narration. Rapõrt, numero che si porta da un luogo all'altro in un conto; riporto . . . rapport. Rapõrt, rappresentazione che, coloro de coedii i quali chibero prima qualche parte della stanza d'una persona, debbono farne in ti casi alla di lei eredità, per conservare uaglianza fra essi; rapporto, collatio, nort. Rapõrt, quei pezzi che si adattano ornamento a qualche lavoro, rapporto. . moulure, pièce de rapport. Rapõrt, one, V. Relassioñ.

ORTE, V. Arportè e Spionè. Raporrimettersi all'altrui arbitramento, V. se. RAPRESALIA, cattivo trattamento che si fa altrui, pari a quello ch'egli od i suoi fecero a noi od a'nostri; rappresaglia, compensatio, clarigatio, représailles. Fè d'rapresalie, rappresagliare, clarigatione uti, user de raprésailles.

RAPRESENTASSION, esposizione d'un' opera teatrale su le scene; rappresentazione, fabulæ actio, scenæ spectacula, représentation. Rapresentassion, atto o diritto per cui una persona tiene luogo di un'altra; e dicesi specialmente nelle successioni quando i figli succedono in vece del padre premorto quasi fossero la di lui persona; rappresentazione,

repræsentatio, représentation.

RAPRESENTE, metter alla presenza, mostrare, rappresentare, sistere, præsentim exhibere, représenter, présenter. Rapresente na cosa, descrivere una cosa in modo così evidente come se fosse presente, rappresentare, describere, décrire, représenter. Rapresente na cosa, far conoscere altrui gli svantaggi, i danni d'un atto, pregandolo di astenersene o di vietarlo; rappresentare, esporre, exponere, monere, remontrer. Rapresente na persoña, fare le veci o la figura di un soggetto, rappresentare, alicujus personam gerere, représenter. Rapresentè, imitare negli spettacoli le azioni o i personaggi della favola; rappresentare, agere, représenter.

RAPSONIA, poesia od altro scritto mendicato quà e là dagli scritti altrui, malamente composto di varii pezzi quà e là raccolti; rapsodia, rassodia, rappezzamento, indigestæ excerptiones, farrago, centones, rapsodie,

ravandage.

RAR, singolare, prezioso, raro, rarus, eximius, rare, précieux, exquis, singulier.
RAREFE, indurre rarefazione, far divenir raro, rarefare, rarefacere, raréfier, dilater.
Rarefèsse, divenir raro, rarefarsi, rarefieri,

se rarésier, se dilater.

RAREFASSION, atto con cui un corpo è fatto raro, cioè acquista maggior volume senz'alcuna accessione di materia, rarefazione, dilatazione, rarefactio, rarefaction, dilatation.

RARITÀ, scarsezza, rarezza, paucitas, inopia, raritas, infrequentia, penuria, difficultas, rareté, disette. Rarità, qualità di una cosa poco comune ed eccellente; rarità, singolarità, eccellenza, novitas, excellentia, rareté, singularité. Rarità, cosa rara, singolare, pellegrina; rarità, res rara, et singularis, rareté, curiosité, singularité.

RAS, sost. misura di lunghezza adoprata per le stoffe la quale dividesi in meta, terzi, quarti, ecc. ed equivale a centimetri 60

circa; e dicesi pure dell'arnese che serve a tal misura e della cosa misurata; raso, (v. dell'uso)... raz. Fè doi ras d'pissèt, modo bas. e popol. pisciare, orinare, mejere, pisser, uriner.

Ras add., pienissimo, interamente pieno, zeppo, plenus, refertus, plenissimus, plein, enslé, qui regorge, tout plein. Enpì a ras, riempiere un vaso sino alla bocca, si che una goccia di più verserebbe, abboccare, ad oram explere, remplir jusqu'au bord. V. A ras. Ras, spianato, pareggiato, æquus, æquatus, ras, uni, de niveau. Rasa canpagna, ampio terreno senza proeminenza nè avvallamento, campagna rasa, planities æqua, æquata solo planities, patens campus, æquor campi, plaine, lande. Aqua ras, V. Rasa.

RASA, umore viscoso insolubile nell'acqua, giallastro infiammabile, che esce dal pino, dall'abete, e da molti altri alberi diversi, onde ne sono di varie specie che tutte si condensano all'aria; ragia, resina, résine, galipot (quella del pino finchè è liquida). Aqua d'rasa, e più comun. aqua-ras, olio volatile ricavato dalla distillazione della trementina, e serve alla fabbricazione delle vernici ed alla pittura; acqua di ragia . . . . huile de térébenthine. Rasa d'botal, crosta che fa il vino dentro alla botte ed è formata di tartrato di potassa con materie oleose e coloranti, gromma, gruma, tartaro; crusta, fex crustata dolii, tartre, croûte de tartre. A rasa, in vece di a ras, V. Ras, ed A ras. RASARÖLE, V. Lasaröle.

RASATE, v. att. e n. leggermente avvampare nella superficie; abbronzare, abbrustiare, adurere, rusare, havir, rissoler. Rasatè, in sens. att. abbruciar la peluria degli uccelli uccisi e spennati; abbronzare, abbrustiare, abbrostire, ustulare, flammare, flamber, passer par le seu. Rasatà dal sol, dicesi di persona cui la luce solare ha annerita la pelle; abbronzato, adustus, infuscatus, hålé.

KASATERA, rasente a fior di terra, ad summam soli superficiem, æquo solo tenus, rez terre, à sleur de terre, au niveau de la sura, raclure. terre. Rasatèra, a panssa möla, boccone, carpone, colla bocca in terra, all'ingiù, colla pancia verso la terra, pronus, ventre à terre.

RASCA, malattia che invade principalmente la parte cappellata del capo, e vi forma grosse pustole pruriginose, dure, rosse, ond'esce un umore viscido puzzolente, che si converte in croste; tigna, tinca, scabies capitis, teigne. Rasca, per uomo avaro, o

mune nelle siepi e ne'luoghi incolti, e le foglie di cui sono lunghe e puntate, irte e ruvide a segno, che s'appiccano tenacemente alle vesti; aparine, aparine, grateron, gaillet accrochant.

Rascassanta, turba di ragazzi; ragazzame, ragazzaglia, puerilis turba, racaille, marmaille, merdaille.

Rascasson, ragazzo di piccola statura, e mal fatto; babbuino, riffilo, cazzatello, puer deformis, automa, citeria, bambouche, pagode, enfant mal bâti, marmouset, crapoussin, magot. Rascasson, ragazzo insolente, malvagio, ragazzaccio, puer nequama. mauvais garçon.

RASC, add., ruvido, rozzo, ispido, rozzo chioso, scabro, disuguale; rudis, asper, rude, raboteux, mal-uni.

Rascè, levar la superficie di checchesia con ferro, od altra cosa tagliente, raschiare, rastiare, nettare, levar via, radere, abredere, polire, purgare, expungere, racler. ratisser, gratter. Rasce, scancellare raschinado; radere, abradere, raturer, rayer, biffer, effacer quelque lettre, ôter les marques.

RASCET, stromento con cui si rastia, e serve a varii artefici, specialmente agli iadoratori, rastiatojo, rasiera, ciappola, radula, grateau, grattoir, ébarboir, lime cou-. telle, lime en couteau, racloir, ripe. V. Rasceta. Rascèt, specie di fungo . . . . . boletus ramosissimus, espèce de bolet.

RASCETA, rascioira, rascia o raspa, piocolo strumento di ferro, a guisa di zappa, con cui si taglia la pasta, o si raschia quella che rimane attaccata alla madia, radimadia, raspa, rasiera, radula, coupe-pâte, ratissoire à ratisser la pâte. Rasceta, rascet, rascioira, strumento di ferro, con cui i rastiano i viali dei giardini, e simili, rasta; radula, ralla, ratissoire. Rasceta o rascet da spaciafornej, rastiatojo, radula, grappin.

RASCIA, stromento di ferro che serve ! rasiera; rastiatojo, raschia, rasta, radula, racloir. V. Rasceta.

RASCIA, rasciadura, l'atto di radere, re-

RASCIURA, V. Rascieta.
RASCIURA, la materia, che si leva in reschiando, raschiatura, raditura, rasura, rementum, rasura, raclure, ratissure, rapure.

Rasciura, per rasciadura, V.
Rasc, levar il pelo col rasojo, radere; radere, abradere, tondere, attondere, reser, tondre, couper le poil. Rasè 'l. pan, scemare il pelo de'panni lani, cimare, 100rissoso, V. Tigna. Rasca, erba annua, co-| dere, tondre le drap. Rase, accostarsi m

passando tanto alla cosa, che quasi ella si avèi la rason da la soa, aver ragione o la tocchi, rasentare, radere, prope adsequi, perstringere transeundo, raser, passer tout près, effleurer. Rasè o randè, è levar via dallo stajo colla rasiera il colmo che sopravanza alla misura, radere, deradere, racler le dessus d'une mesure. Rasè na cà, na sità, distruggere un edificio, una città, radere, spianare, diruere, solo æquare, raser.

RAS-MAT, sorta di fuoco d'artifizio che scorre ardendo ed ondeggiando per l'aria, razio matto, tubulus ignitus, tubulus missilis

nitrato pulvere farctus, fusée.

Rasofi, potenza dell'anima per cui discerne e giudica; ragione, criterio, buon senso, rutio, raison, jugement, entendement, bon sens, discernement. Rason, ragione, motivo, prova, fondamento, cagione, il perchè, ratio, argumentum, probatio, caussa, raison, preuw, cause, motif, sujet, fondement. De la rason, dire il motivo di una cosa, dar ragione, dar la ragione, assegnar la ragione, rendere la ragione, afferre, reddere ratiomem, donner le motif, alléguer la raison, rendre raison d'une chose. Rason, il giusto, il convenevole, diritto, giurisdizione, ragione, pretensione, jus, æquum, jurisdictio, actio, droit, équité, jurisdiction, prétension. Butè a la rason, mettere in dovere chi se ne era allontanato, ridurre alla ragione, scaponire, ed equum, et bonum adducere, ad obsequium redigere, mettre à la raison, mettre a pli du camelot. Dè rason, ammettere, conscare che altri abbia ragione, giudicare a d lui favore, rendergli giustizia; probare, comprobare, jus alicui dicere, rendre justice, donner raison à quelqu'un, convenir qu'il a nison. Contè soe rason ai sbiri, favellare on chi non può o non vuole ajutare o intendere; giustificarsi o querelarsi con chi non ha autorità; ovvero anche perder il tempo in cosa che non rechi utile veruno, apud novercam queri, tempus terere, conter ses raisons aux huissiers, battre l'eau. Con rassi, a ragione, di ragione, con ragione, Per ragione, ragionevolmente, giustamente, econdo che porta la ragione, jure, merito, on injuria, jure meritoque, raisonablement, Metement, de raison, de droit, convenablement, avec justice, avec raison. Senssa rason, ragione, ingiustamente, injuria, sans raison, injustement, à tort. A rason, in proporzione, a ragione; pro ratione, à raison de, sur le pied de. A rason, modo avverb. probabilmente, forse, per quanto si può congetturare, forsitan, forte, probabiliter, probablement, à ce qu'il paraît. Avei rason, queue de cheval.

ragione, aver il giusto e la verità dalla sua, pro me pugnat ratio, avoir raison.

RASONASSA, rason strassà, sciocchezza, ragione frivola, ragionaccia, futilis ratio, insulsum argumentum, stulta verba, sottise, mauvaise raison, raison frivole. bride-à-veau.

RASONE, favellare, parlar insieme, discorrere parlando; ragionare, loqui, sermonem habere, sermocinari, disserere, raisonner, discourir, parler, conférer, s'entretenir. Rasone, discutere un argomento, argomentare, ragionare, filosofare, ratiocinari, argumenter, discuter, disserter, raisonner. Rasonè da bestia, dire spropositi da cavallo, parlar da bestia, ineptire, aliena loqui, raisoner de travers, raisonner pantousle. Rasonè, sostenere ostinatamente la sua opinione contre l'autorità de superiori, o contro la forza; ostinarsi, pervicacia verba fundere, raisonner. Rasonè, verificare se i pesi e le misure sono giusti, correggerli se falsi, e loro imprimere un pubblico marchio , per certificare che sono stati riconosciuti, aggiustare le misure sul modello, ad justam men*suram redigere* , étallonner.

Rasonevol, ragionevole, conforme alla ra-

gione; rationabilis, raisonnable.

Kasonevolment avv., ragionevolmente, giustamente; merito, juste, raisonnablement.

Rason, coltello taglientissimo, col quale si rade il pelo, rasojo, novacula, culter tonsorius, rasoir. Rasòr, metasor. dicesi d'uomo arguto e pungente , lingua che taglia e fende, piper non homo, homo acidæ linguæ, langue mordante, homme mordant, piquant, couteau de tripière, langue de vipère.

RASP, resp, (ed al femm.) respa, add., ronchioso, scabro, bitorzoluto, nodoso, rostiglioso, rudis, asper, inæqualis, scaber,

rude, raboteux, noueux.

RASPA, lima con la quale gli scultori in marmo od in legno puliscono le loro opere, e se ne fanno di più foggie e di più grandezze; raspa, scuffina, lima, scobina, râpe. Raspa da tabach, V. Rapa. Raspa da forne, V. Raseeta, Raspa, istrumento di varie fogge usato da molti artefici per radere, raschiare, o pulire; raspa, radula, racloir, paroir.

RASPARÈLA, erba vivace fatta a foggia di coda di cavallo, e che ha gli steli ramosi in cima, nudi, e ruvidi sì che servono alla pulitura del vasellame di metallo e d'altri oggetti; setolone, equiseto, coda cavallina, rasperella, equisetum hyemale, prêle, asprêle,

valli od altri animali, la terra colle zampe, quasi zappandola, raspare, razzare, tellurem cavare, gratter le pavé. Raspè, dicesi anche de' polli, razzolare, scalpturire, gratter comme les poules. Raspè, adoperare la raspa, per terminare o pulire i lavori, consumando la scabrosità; raspare, scobina opus perficere, râper, se servir de la râpe. Raspe, parlandosi di alimento o di bevanda, produrre nella gola un senso di corrosione; pungere, irritare, mordere, piquer. Viñ ch'a raspa ant la gola, vino razzente, frizzante, raspante, vino strozzatojo, vinum austerum, vellicans, mordens, vin piquant, qui chatouille le gosier. Raspè per garsè, V.

RASPINE, raspè, portar via, rubare, eripere, auferre, furari, enlever, dérober., voler. Raspine, rapire, rubare con violenza, rapere, arripere, gripper, agripper, ravir,

prendre de force.

Raspuc, ritagli di pelli che servono a far la colla, e a varii altri usi; limbellucci, carnicci, pellis resegmina, orillon, dollage,

calpin.

RASSA, schiatta, generazione, razza, stirpe, progenie, progenies, stirps, genus, race, engeance, génération, postérité, lignée, extraction, lignage, famille, naissance, espèce. Rassa, parlandosi di bestie; razza, generazione, genus, race, espèce, génération. Fè rassa, moltiplicarsi col congiungimento dei sessi, e procurare la procreazione delle bestie, sobolem procreare, genus propagare, se propager, former les races. Cañ ch' cassa, cassa d' rassa, V. Cañ.

RASSEGNA, ispezione d'un corpo di truppe schierate e fatte poscia sfilare per vedere se le compagnie sono compiute, formate e munite secondo il dovere; mostra, rassegna, recensio, lustratio, revue, montre des soldats.

Rassegnassion, la virtù di adattarsi senza resistenza e senza querele alla volontà di Dio. od alla necessità; voluntatis humanæ cum divina consensio, résignation, conformité de sa volonté avec celle de Dieu, abandonnement à la volonté de Dieu.

Rassegnè, consegnare, dare in potestà, restituire, sottomettere all'altrui esame o volontà, tradere, committere, credere, restituere, subjicere, in obsequium dare, consigner, restituer, rendre, mettre au pouvoir, soumettre, faire hommage d'une chose. Rassegnèsse, consegnarsi, presentarsi, se sistere, se présenter. Rassegnè, indurre altrui alla rassegnazione per via di persuasione, ali-

Raspe, quel percuotere, che fanno i ca- (dam informare, persuader de la nécessité de la résignation. Rassegnèsse, conformarsi, uniformarsi alle leggi della necessità sensa mormorarne, rassegnarsi, sottomettersi, acquetarsi ai voleri di Dio, divinæ voluntati, vel necessitati acquiescere, se conformare, se accommodare, se résigner, se conformer, s'assujettir, se plier, se soumettre à la nécessité, adorer la volonté de Dieu.

RASSERENESSE, V. Screnèsse.

Rassion, porzione di munizione, cibo bevanda o foraggio, che si distribuisce giornalmente ad ogni soldato o marinajo per la sua sussistenza, razione, pietanza, annona, diarium, panis castrensis, ration.

RASSODE, far sodo e duro ciò che en tenero, indurire, render forte, rassodare, solidare, solidum et firmum reddere, firmare, confirmare, corroborare, raffermir, rendre dur, rendre solide et ferme. Rassodèsse, rassodarsi, firmari, solidari, solidescere,

se raffermir, se consolider.

RASTEL, stromento dentato si di ferro, che di legno con lungo manico, col quale si sceverano i sassi dalla terra, la paglia dalle biade, si raduna il fieno e simili; rastrello, rastro, rastrum, pecten, râteau (se ha i denti di ferro) fauchet, (se ha i denti di legno). Rastèl da tessiòr, intelajatura, rettangoli che contiene dei denti di legno, conficcati nel regoli, e serve a piegare l'ordito sul subbio; rastrello . . . voto, vateau. Rastèl, rastlèra, rastlè, stromento formato di due regoli di legno uniti da molte traverse, a guisa de scala a piuoli, che si pone orizzontalmente ina alquanto inclinata sopra la mangiatoja per sostenere lo fieno o lo strame che si da alle bestie; rastrelliera, faliscæ, crates, ratelier. Rastèl, imposte di porta fatte di sterconi, di strisce di legno, o di verghe di ferro commesse con qualche distanza le une dalle altre acciò passi la vista; cancello, cancelli, clathri, barreaux, treillis, balustre, portes à claires voies. Rastèl o barièra, steccato che si fa dinanzi alle porte delle fortezze, et anche l'uscio fatto di stecconi, rastrello vallum, barrière. Rastèl dla schiña, öss da schiña, la serie delle ossa ossia vertebre che estendono dal capo sino all'osso sacro, uni tamente alle coste che loro stanno ai del lati; spina dorsale, spina, épine du dol Rastèl, rastlè o rastlì, V. Rastlì. Rastli rastlèra, legni con mensole a viticei, dovi si posano l'armi in aste, rastrelliera. . râtelier.

RASTLÀ, quantità di fieno, di paglia, quem ad rerum necessitatem pacate obeun- simili, che si mena in una volta col rastrello; RA

rastrellata, quantum rastro semel eraditur, vel colligitur, râtelée. Rastlà o rastlada, chiusura assai lunga fatta con verghe o travicelli commessi con qualche distanza tra gli um e gli altri, cancello, cancelli, clathri, barreaux, grilles.

RASTLADA, V. Rastlà.

RASTLE, verb. adoperare il rastrello; rastrellare, rastro rem aliquam discriminari, pectere, pectinare, râteler. Rastle'l feñ, radunare il fieno nei prati; rastrellare il fieno, fænum colligere, fænum eradere, ramasser le foin avec le râteau.

RASTLE SOST., V. Rastèl. RASTLERA, V. Rastèl.

RASTLI, rastlè o rastèl, legno dentato ove i calzolaj appiccano le scarpe e le forme;

rastrelliera, rastrello... râtelier.

RAT, piccolo quadrupede roditore, di color bigio scuro, con coda lunga sottile e quasi nuda, e di cui sono varie specie che danneggiano le biade, i cibi, le vesti, la paglia, i mobili delle case, e a cui i gatti fanno continua guerra, topo, sorcio, ratto, mus, rat, souris. Rat d'aqua, specie di topo nero con pelo irto, e coda alquanto vellosa, il quale abita nelle valli paludose o nelle bucherattole delle fosse, per le quali corre l'acqua, ed in essa caccia nuota o cammina; topo acquajuolo, topo anfibio, lemmus amphibius, mus amphibius, rat d'eau. Rat moschin, piccolo quadrupede di genere prossimo al topo, quasi grosso come un sorcio, più fosco, cogli occhi più piccoli, ed il muso più lungo e che vive nelle stalle, o nelle corti rustiche, ovvero nei boschi sotterra; e si pasce d'insetti o di materie animali scomposte, o di grani; araneo, sorice, sorex araneus, mus araneus, musaraigne, musette. Quand a j'è nen 'l gat i rat balo, V. Gat. Quand i rat portavo le pantosle, modo proverbiale, quando gli uomini erano molto semplici, al tempo che Berta filava, negli antichi tempi felici, prosperis temporibus, primoribus sæculis, du temps qu'on se mouchait sur la manche, au bon vieux temps, du temps du Roi Guillemot. Boñ da rat, dicesi di gatto che dà la caccia ai sorci senza posa, in mures infensissimus, qui chasse bien les rats. Boña da rat, dicesi di femmina assai feconda; prolifica, fæmina Jæcundissima, qui fait beaucoup d'enfans, une vraie lapine. Ciapè 'l rat, ubbriacarsi, pigliar la bertuccia, V. Piè na piöta. Rat, capriccio, bizzarria, fantasia, ghiribizzo, grillo, libido, animi impetus, caprice, fantaisie, rat.

**RA** 279

RATA, parte o porzione convenevole di checchessia, che tocca ad alcuno; quota, rata, pars, portio, rata pars, rata portio, collatio, vel tributio pro rata, portion, part, lot, quote-part, contingent. Rata, parte di un pagamento che deve ripetersi due o più volte per formare il totale; pagamento, volta, parte, pars, pensio, payement, terme. Paghè an tre rate, pagare in tre pagamenti, solvere pecuniam tribus pensionibus, payer en trois termes. V. A rata e Pro-rata.

RATAFIA, liquore fino e spiritoso fatto di acquavite, saturata di principii odorosi o sapidi di varii vegetali, come di ciriegie, albicocche, o pesche, con zuccaro, e can-

nella, amarasco.... ratafià.

RATASS, accresc. di rat, grosso topo, in-

gens mus, gros rat.

RATA-VOLOIRA O rat-volòr, piccolo quadrupede mammolo che ha le dita delle estremità anteriori, tolto il pollice, più lunghe
di tutto il corpo, ed unite da molli membrane che si stendono ai di lui lati e gli servono di ale; nottola, pipistrello, vispistrello,
vespertilio, chauve-souris. Rata-voloira, metaf., dicesi di chi fa sue faccende gironzando
di notte; nottolone, nottivago, noctivagus,
coureur de nuit. Rata-voloira, prinsipessa
dla sereña, V. Prinsipessa.

RATE, parlandosi de'sorcii; rodere, rosecchiare, rodere, corrodere, ronger. Ratè, fè crist, mancar l'accensione e lo scoppio, parlandosi d'armi da fuoco, non levar fuoco, non explodere, rater, prendre le rat. Ratè, non riuscire nell'intento, ber bianco, restar al fallimento, tornare, colle trombe nel sacco, rimaner col culo in mano, dar del culo in un cavicchio, frustra esse, ausis excidere, abscedere incæpto irrito, rater, prendre un rat, manquer son coup, (in t. di giuoco) avoir une coupe foireuse.

RATE, sost., uccello rapace del genere dei falchi, di color cenericcio, grosso come una gallina, il quale nidifica nei luoghi umidi e paludosi, e dà la caccia al pollame od ai piccioni . . . . falco pygargus, falco cyaneus, circus gallinarius, soubuse, oiseau saint-Martin.

RATEL, ratèla, v. pop., V. Cicana. Tachè ratèla, V. Cicanè.

RATERA, nido di sorci, topaja, nidus murium, nid de rats. Ratèra, per simil. si dice di casa antica, o in pessimo stato, in cui perciò più facilmente annidano i sorci; topaja, topinaja, stamberga, fatiscens domus, vieille maison, vieille masure, galetas, grenier, édifice délabré.

RATIFICASSION, confermazione od approvazione di ciò che da altri fu fatto, principalmente se il fu a nome nostro; ratificamento, ratificazione, approbatio, ratification.

RATIFICAR, confermare od approvare quello, che altri ha fatto a nome nostro; ratificare, ratum habere, ratum facere, approbare, comprobare, ratifier, confirmer, approuver, agréer, avouer.

RATIN, dim. di rat, topolino, musculus, petit rat, ratillon. Ratin bianch, quadrupede del genere del ghiro, ma più piccolo e corto, con muso più acuto, e col pelo bigio fulvo sul dorso, e bianco sul ventre e ne'piedi ; abita e dameggia i giardini ; topo bianco, avellanario maggiore, myoxus nitela, sciurus quercinus, mus avellanarius major, lérat, rat blanc.

RATIÑA, panno lano incrocicchiato, sodato, e quindi lavorato in modo, che i peli ne sono raccolti e disposti a guisa di granelli; rovescio . . . . ratine.

RATLE, V. Cicanè.

Ratoina, arnese da prender topi, trappola, muscipula, decipula, ratière, souricière.

RAT-VOLOR, V. Rata voloira.

RAUCEDINE, stato morboso od organico della voce, per cui si sente più debole, e come impedita da qualche ostacolo; rochezza, raucedine, raucitas, enrouement.

RAUCE, che ha raucedine, che ha voce o suono non chiaro, rogo, rauco, rantoloso, arrantolato, raucus, ravus, enroué.
Raugha, V. Rognè.
Raughòn, V. Rognès.

RAVA, pianta che ha stelo ramoso, fiori gialli in cima, foglie intorno ampie ruvide, di color verde oscuro, e la radice di cui grossa rotonda schiacciata è comestibile, e porta lo stesso nome; rapa, rapa, rapum, rave. Volei gave d' sangh da na rava, voler da uno quello che non ha, o ch'ei faccia quello ch'ei non può; voler cavare dalla rapa sangue, aquam e pumice postulare, vouloir tirer de l'huile d'un mur. Gelà com na rava, freddo, freddissimo, freddo come un marmo, gelidus, perfrigidus, froid, très-froid.

RAVAGI, guasto, strazio, strage, rovina, saccheggiamento, danno, exitium, strages, ruina, vastatio, excidium, populatio, ravage. Fè d'ravagi, saccheggiare, rovinare, depredare, distruggere, guastare, dar il guasto, corseggiare la terra, populari, depopulari, vastare, diruere, prædari, ravager, faire du ravage.

RAVAIREU, specie di rondine così chiamata

nelle Langhe, V. Cubianch.

RAVALE, inghiottir di nuovo, resert ravaler.

RAVANASTRE, pianta annua somigliante camomilla, la quale cresce in luoghi n e produce i suoi semi in baccelli che la tre lati . . . . bunias erucago, buni érucage, masse au bedeau.

RAVANELE, o ravassa, malattia che 1 per lo più ai fanciulli, ed ha qualche logia col vajuolo , ma è d'indole assai mite, celere, non pericolosa, appena sebbre, e consiste nell'eruzione quasi im diata di pustole piccolissime ripiene d'un sieroso; ravaglione, varicella, vajuolo. vatico, crystalli, variole volatice, riolæ pusillæ, varicella, varicelle, p verole volante.

Ravanet, *ravani*ñ, specie di rafan**o l**a cilindrico e sottile, ramolacetto, ravane raphanus, raifort oblong, radis.

RAVASSA, accr. di rava, V. Rava. vassa, malattia, V. Ravanèle.

RAVASSÙ, V. Fat. add. e Ravlis.

RAVEDIMENT, il riconoscere i suoi en ed emendarsene, ravvedimento, *emenda* correctio, résipiscence.

RAVEDSE, conoscere i suoi errori, per sene, ed emendarsene; ravvedersi, res scere, ad bonam se recipere frugem raviser, rentrer en soi-même, se repent

RAVERA, terreno seminato di rape, pina, ravière, champ, terre plantée de n

RAVIOLA, vivanda fatta di carne trita erbe, cacio e uova fritta a pezzi **schi<del>act</del>i** raviuolo, maccatella, isicium, rissole de 🕶 hâchée, salmigondis. Neñ teme 'l fum d viöle, essere sfacciato, senza rossore, arrossire, non curarsi di vergogna, es doratæ frontis esse, non erubescere, a re, être effronté, dévergondé, uvoir d hardiesse. Nen teme 'l fum d'raviole, anche non lasciarsi sbigottire per pe saper sostenere la propria ragione a 🕏 di chiunque, non facile expavescere, terreri rumoribus, ne pas craindre le et du vent.

RAVIOLE, spingere una cosa per tel facendola girare, rotolare; rotare, cira agere, rouler, faire courir par terre. violèsse, raviotèsse, rivoltarsi in giro per te voltolarsi, volutari, vertere se, se ro par terre, se vautrer. Raviolè per mangi

RAVISE, riconoscere all'effigie, o al v raffigurare, ravvisare, agnoscere, dignoso reconnoître à la figure, aux traits. Ravis sovvenirsi, ricordarsi, aver in memo rammentarsi, risovvenire, meminisse,

ricinto, septum, ambitus, enceinte, tour, circuit, enclos, contour.

RECIPE, v. lat., che vale prendi, colla quale cominciano abbreviandola in una R le ricette dei medici; onde si adopera per dire ricetta; recipe, medici præscriptum, ordonnance de médecin, récipé.

RECIPIERT, vaso adattato a ricevere una qualunque materia; recipiente, excipulum,

récipient.

RECIPACEAMENT, con modo reciproco, scambie volmente, vicendevolmente, reciprocamente, vicissim, mutuo, invicem, récipro-

quement, mutuellement.

RECIPIOCITÀ, qualità o stato di ciò che è reciproco, reciprocazione, scambievolezza, con sispondenza, vicenda, vicissitudo, mutua tractatio, réciprocité, égalité de traitement.

Reciproco, che si fa dall'uno verso l'altro, e da questi parimenti verso il primo; mutuco, reciproco, vicendevole, mutuus, alterraus, réciproque, mutuel.

RECIS, taglinto, reciso, rejectus, cæsus, transché, retranché. Recis, per conciso, V.

Lacönich.

RECITA, l'atto di recitare in teatro un'azione drammatica; e dicesi pure della cosa recitata; recita, rappresentazione, fabulæ expositio, fabula, représentation.

RECITANT, colui che recita la sua parte in iscena; attore, recitante, actor, recitans,

acceur.

RECITATIV, parte d'un' opera in musica, la quale non è espressa propriamente col canto, ma si riavvicina alla parola declamandosi musicalmente con accompagnamento di bassi o di violini che seguono il discorso; recitativo . . . récitatif. Recitativ obligà, modificazione del recitativo semplice, per cui accompagna con tutta l'orchestra introducendovi pezzi di sinfonia tra mezzo, e talora sottomettendolo al ritmo rigoroso del canto; recitativo obbligato . . . . récitatif obligé, récitatif mesuré.

Recrè, pronunziare ciò che si è imparato a memoria; recitare, pronuntiare, narrare, recitare, memoriter dicere, réciter, prononcer quelque chose par cœur, faire un récit. Recitè, si dice particolarmente dell'esporre che fanno i comici sulle scene le poesie drammatiche imparate a memoria, recitare, fare il comico, agere, jouer la comédie, représenter.

RECLAM, riclam, reclamassion, lamentanza, querela, rammaricchio, richiamo, querela, querimonia, questus, eonquestus, plainte, doléance, réclamation.

RECLIME, riclame, reclamèsse, domandare che ci sia dato il fatto nostro o riparata l'ingiustizia fattaci; opporsi, contraddire, richiamarsi, dolersi in giudizio, queri, conqueri, postulare, in jus vocare, diram scribere, réclamer, se plaindre, porter des plaintes contre quelqu'un, revenir contre un acte, demander quelqu'un en justice.

RECLUTA, l'atto di arrolare nuovi soldati volontarii; recluta, voluntariorum lectio,

recrue, levée de soldats.

RECLUTANT, recluteur, recruteur, quegli che induce ad arte qualcheduno ad arrolarsi, militum conquisitor, embaucheur, racoleur.

RECLUTE, recrute, se d'recrue, arrolare nuovi soldati in luogo de mancanti; reclutare, supplere milites, supplementum militum habere, scribere, recruter, saire des recrues, racoler.

RECLUTEUR, V. Reclutant.

RECRUA, arcrua, soldato arruolato di fresco; recluta, miles adscriptitius, recrue.

REDASSION, espressione di una cosa in iscritti; redazione, compilazione, in scriptu

versio, rédaction.

REDATOR, colui che ha formato o forma uno scritto, e dicesi principalmente di chi esprime in iscritti le idee i fatti le novelle da altri somministrati, come colui che fa una gazzetta; compilatore, qui literis mandat, rédacteur.

REDENSSION, ricuperazione, liberazione, riscatto, redenzione, liberatio, redemptio, rédemption, rachat. Redenssion, il secondo dei due misteri principali della nostra santa fede, redenzione, redemptio, rédemption.

REDENTÓR, t. consacrato a nominare Nostro Signor Gesú-Cristo, che redense il mondo; ricompratore, liberatore, redentore, liberator, redemptor, rédempteur.

Redice, distendere in iscritto le idee proprie o quelle dagli altri stateci comunicate; compilare, scripto tradere, literis mandare, rédiger.

REDIME, riscattare, liberare, redimere, redimere, liberare, eripere, racheter, dé-

livrer

REDIT, rendita, frutto ossia utile che si trae da'terreni o da altri averi, rendita, entrata, annualità, terratico (se tratto dai terreni), fructus, proventus, fructus, reditus annuus, rente, revenu, produit.

REDITÀ, reditè, V. Eredità, Ereditè.

REDNA o redne, (plur.) strisce di cuojo o simili, attaccate al morso del cavallo, colle quali l'uomo lo regge e guida; redina, redine, redini, habenæ, rênes, longe. Tni

an redna, fig. fare stare a segno, tener a segno, costrignere ad ubbidire, raffrenare, moderare, tenere in filetto, tenere in briglia, in officio continere, contenir quelqu'un, le ranger dans son devoir, l'obliger à faire ce, qu'il doit, retenir, réprimer, modérer, empêcher de s'emporter. Stè an redna, stare al segno, star con rispetto o con timore, stare ad ubbidienza, stare in dovere, in officio se continere, se tenir dans le devoir, étre obéissant, soumis, respectueux.

REFERENDARI, refrendari, pubblico officiale che segue la persona del Sovrano per ricevere le suppliche che gli vengono presentate e quindi ne fa la relazione al consiglio e scrive i decreti sulle medesime; referendario, libellorum magister, référendaire, maître des requêtes. Referendari, prelati della Curia Romana a'quali spetta il riferire al Papa le liti e le suppliche di giustizia e di grazia; onde vengono detti referendarii dell'una e dell'altra segnatura . . . . référendaire de l'une et de l'autre signature.

Referont, sala spaziosa nei conventi, o nei collegii, in cui si prendono le refezioni o cibi in comune; refettorio, canaculum,

triclinium, réfectoire. REFRATARI, add. usato anche in forza di sost., colui che ricusa obbedienza alle leggi che impongono qualche dovere o servizio; refrattario, contumace, disubbidiente, refractarius, in superiorem contumax, résractaire, désobéissant.

REFRENDARI, V. Referendari. REFRIGERANT , V. Rinfrescant.

Refrigere, confortare rinfrescando, refrigerare, perfrigerare, frigefacere, rafraîchir.

Refugio, refugio, rifugio, luogo di sicurezza dalle persecuzioni dell'uomo, o dalle cause naturali di danno; rifugio, ricovero, asilo, perfugium, refugium, receptus, anlum, refuge, asile, retraite. Refugi, fig. la persona che ci dà ricovero o ci salva in qualunque maniera; Voi i sè 'l me refugi, voi siete il mio rifugio, il mio sostegno, tu es præsidium meum, vous êtes mon refuge, tout mon refuge, mon scul refuge.

Recal, donativo, presente, regalo, donum, munus, cadeau, don, gratification, donatif, présent. Porte d'regai a ca d'un, picchiare all'altrui casa co'piedi, munera adferre, cum muneribus venire, apporter des présens. Tire un da la soa con d'regài, metter uno nel nostro partito seducendolo coi donativi, pigliare al boccone come la rana, pretio corrumpere, gagner à force

d'argent.

REGALA add., donato, presentato, donatus, présenté. Regalà, parlandosi di cibo; isquisito, eccellente, regalato, exquisitus, præstans, eximius, chose délicate, excellente, fine, exquise.

Regale, far presenti o regali, regalare donare, presentare, largiri, munerari, donare, dare, præbere munus, faire des présens. Regalè, ironicamente per dare altre ciò che gli è dannoso, regalare, dare, de nare, régaler. A l'à stà regalà d'vint be stona, gli furon date venti bastonate, vicanis verberibus multatus fuit, fuste ejus lume dolati sunt, on le régala de vingt coups bâton. S'am casca ant le man i veni regen lelo com'a s'dev, se cade nelle mie ma voglio conciarlo pel di delle feste, cioè mal trattarlo, conciarlo male, si in meas inciderit manus, omnibus modis eum deperums dabo, s'il tombe entre mes mains je le régalerai comme il faut. Regalèsse, prender cibo o bevanda che danno molto gusto; soddisfarsi, provar molto gusto, eputis delectari, se satisfaire, se régaler. J'eu mangià doi pruss e im son regalame, mangiai due pere che mi piacquero assai, che mi servirono di un lauto banchetto, duo pira. comedi que mihi perplacuere, que mihi convivio opipari fuere, j'ai mangé deux poires qui me plurent beaucoup.

Regalia, dritto che ha il sovrano di godere l'entrate dei vescovati ed altri benefini vacanti; regalia, regale jus, régale.

REGALIA, reddito casuale o d'incerto valore, dato da qualche carica od impiego, oltre lo stipendio; incerto, quæstus incerti; tour de bâton. Regalie, minuti oggetti che un sittajuolo si è obbligato di pagare al pedrone del fondo oltre il fitto in denaro... faisances.

Rece, v. att. sopportare il peso d'una cosa, perchè non cada; sostenere, reggere, sustinere, fulcire, soutenir, porter, supporter. Rege, governare, regolare, reggera administrare, gubernare, regere, régir, govverner, administrer, avoir soin, diriger. Rege v. neutr. far resistenza, sostener la forza l'impeto, reggere, resistere, obstare, sustinere, résister, tenir tête, soutenir un effort, tenir ferme. Rege, soffrire, comportare, tollerare, reggere, pati, ferre, souffrir, endurer, soutenir, supporter. Rege o resiste al martel, si dice de'metalli che col hetterli si distendono senza rompersi, reggere? al martello, malleum pati, obedire malleo, malleis obsequi, être malléable, souffrir le marteau sans se briser.

REGERSSA, governo, d'uno stato durante minorità, mancanza od impedimento del rano, od esercizio provvisorio d'una carica chi non ne porta il titolo, e il tempo e dura tal governo, o tal esercizio; reguza, regni procuratio, muneris administra, interregnum, régence.

REGENT, che regge, reggente, administrar, moderator, régent. Regent, o padre gent, nome di dignità in alcune comunità ligiose; reggente, conobii administer, régent. Regia, palagio di re, regia, reggia, regia

ula, palais du roi.

REGINE, maniera di nutrirsi e di vivere sterminata dalle regole che meglio possono patribuire a conservare o riacquistare la satti, vita regolata, dieta, victus ratio præ-

ripta, régime.

REGIMENT, corpo regolare e permanente di ruppe, composto di vari squadroni, compagnie o battaglioni di cavalleria o di faneria, comandato da un colonnello e da altri uffiziali subalterni; reggimento, cohors,

régiment.

· Regiãa, moglie o vedova di re o donna che esercita l'autorità sovrana in uno stato the ha titolo di regno; e dicesi pure di persome o di cose che sorpassino le altre in toellenza; regina, regina, regnatrix, reine, Regina, una delle figure o pezzi del giuoco degli scacchi; regina, regina, la dame. Resia o dama, figura particolare di carte, brocchi e simili; regina . . . dame, reine. V. Re. Regiña, quatrētii, steile d'or, borgnèt, ett. uccelletto cantatore dell'ordine dei pasen, il più piccolo degli uccelli d'Europa, d colore olivastro con ciuffo sul capo di penne rancie e nere; forasiepe, reattino, regolo, scriccietto, scricciolo, re delle siepi, re del ciuffetto, galletto dorato, motacilla rgulus, sylvia regulus, regulus cristatus, rolelet huppé, forre-buisson.

Low, redl, di re, reale, regio, regius,

mal, de roi.

Recion, grande estensione di terreno abible o no, e diviso dai luoghi vicini per
palche limite naturale; paese, regione,
porione di luogo, regione, plaga, regio,
porione di luogo, regione, plaga, regio,
porione di luogo, quartier, canton. Repion, t. delle scienze naturali, parte naturalmente divisa o stabilita teoricamente in
an oggetto qualunque, come nel corpo umano,
elle montagne, nell'atmosfera, per consiemria nelle sue qualità ed estensione indiendentemente dalle altre parti; regione,
gio, région.

Recistra, libro ove sono scritti per intiero od accennati brevemente gli atti dei quali si vuole conservare la memoria; e dicesi pure del libro a ciò destinato, ma non ancora scritto; registro, acta, actorum codex, tabula, régistre, contrôle, cartulaire. Registr dij persone, registro sul quale il guardiano delle carceri scrive il nome de'carcerati ; registro de' carcerati, album eorum qui in carcere detinentur, écrou. Registr, ingegni che fanno parte dell'organo, e per cui suonando sempre la stessa tastatura si può produrre un suono di qualità diversa, cioè dell'uno, o dell'altro degli ordini di canne, movendo uno degli ordigni o stanghette laterali che si dicono pure registr e su cui sta il nome dell'ordine di canne corrispondenti; registro, pleuritides, (plur.), registre. Canbiè registr, mutar maniera di fare in checchessia, mutar registro, ab usitato more deflectere, agendi rationem mutare, changer de gamme. Registr, o sè andè a registr, t. de' stamp. ed è la disposizione del foglio sul torchio, in modo che nello stampare le pagine da una banda s' incontrino esattamente con quella dell'altra; stampare a registro, librum diligenter publicare, imprimer en bon regisre.

Registrat, notare sul registro; registrare, in actorum codice describere, referre in acta publica, enrégistrer, régistrer, mettre sur le régistre, charger le régistre, contrôler. Registre i persone, fè 'l registr di persone, scrivere sul libro del carceriere il giorno e la cagione dell'arresto d'una persona, e da chi fu arrestata, aliquem in reos referre, écrouer. Registrè, t. de'legatori, si è il riconoscere prima di legare un libro se non vi maucano signature onde non lasciar imperfezione; legare con diligenza un libro, librum attente conficere, lier exactement un

livre.

REGNE, possedere l'autorità sovrana in uno stato; regnare, imperare, dominari, regnure, re, régner, commander, gouverner. Regne, aver influenza, aver impero, dominare, predominare, regnare, dominari, vigere, régner, dominer. Neñ podei regnè con na persoña, non potere star d'accordo con una persona, non poter regger insieme, non convenire, non congruere, concordem non esse, n'être point d'accord, ne pouvoir vivre ensemble.

Regno, stato indipendente che porta tal nome, come altri l'hanno d'impero, di ducato ecc., ed è governato da un Re o da una Regina; regno, regnum, royaume. Regno, governo di un Sovrano; impero, autorità, regno, imperium, règne, empire, 1 puissance, gouvernement. Regno, la durata del governo di un Sovrano; regno, principatus, regne. Regno, dicesi per estensione dell'impero o dell'influenza di una persona cosa od idea qualunque; regno, impero, potenza, autorità, imperium, regne, pouvoir, empire. Regno, regno animal, regno vegetal, regno mineral, classificazione fatta dai naturalisti di tutti gli oggetti della natura in animali, vegetali, e minerali, al complesso di ciascuno dei quali danno nome di regno . . . regne.

Regola, massima o precetto da osservarsi in qualche arte o scienza ovvero nella propria condotta; norma, modo, ordine, regola, legge, regula, norma, lex, præscriptum, règle, maxime, loi, précepte, ordre, disposition, discipline, statut. Regola, sistema di leggi o costituzioni, secondo cui le case religiose sono stabilite e governate, e che i Religiosi fan voto d'osservare al loro ingresso; regola, regula, règle. Regola, dicesi pure tutta la quantità de'frati che militano sotto un medesimo ordine; regola, famiglia, ordine, regula, familia, ordre religieux. Regola del tre, operazione aritmetica mediante la quale avendo tre date di un problema si giunge a conoscere per via di proporzione un quarto numero ignoto, regola d'oro, regola del tre, regula aurea, règle d'or, règle de trois. Regole (plur.) o purghe dle done, V. Purga.

Regolà, part. di regolè, V. il verbo. Regola, regolato, che procede con regola, ordinatus, constans, réglé, régulier. Vita regolà, vita regolata, moderata, vita moderata, vie réglée. Pols regolà, polso che non batte nè con troppa celerità, nè troppo gagliardamente, polso regolato, venæ naturaliter ordinatæ, venæ quæ moventur æquis

intervallis, pouls réglé.

REGOLAMENT, ordinamento fatto dal legislatore od altri superiori per norma di un corpo, o di un ramo di amministrazione, regolamento, constitutum, præscriptum, or-

dinatio, réglement, ordonnance.

REGOLÀR, add. che è fatto secondo la regola, ovvero con una tal. qual simetrica disposizione di parti; regolare, ex artis legibus factus, régulier, proportionné. Regolàr, parlandosi di persona, di condotta, e simili che opera conformemente al dovere, che segue un modo retto uniforme e virtuoso; regrèt, malgrado, con dispiacere, mal voregolare, conveniente, decente, onesto, mo- | lontieri, gravate, invite, ægre, invito anime, derato, sanctus, honestus, integer, officii à regret, mal volontiers, malgré soi, contre observantissimus, régulier, réglé, exact. son gré.

Preive regolàr, dicesi de'sacerdoti che sone in qualche ordine religioso, per opposizione ai preti secolari che non sono soggitti a regola di comune convitto; Sacerdote regolare presbyter regularis, prêtre régulier.

Regolàn, sost., uomo che ha fatto i voci sotto una regola religiosa; regolare, monaco, frate, religiosæ vitæ legibus adscrictus, mo-

nachus, régulier, moine.

Regolarus , ridurre alla regola ciò che n'era uscito, o che non l'aveva prima osservata; indurre regolarità, regolare, dar regolarità, moderari, ad rationem recomponere, régulariser.

REGOLARITÀ, qualità di ciò che è regolare ossia conforme alle regole, o ad una piacevole distribuzione e simmetria di parti; regolarità, ordine, regularitas, ordo, re-

gularité.

Regolarment, secondo la regola; regolarmente, ad normam, ex artis legibus, adamussim, régulièrement, exactement, canoniquement. Regolarment, per l'ordinario regolarmente, ut-plurimum, plerumque, ozdinairement, communément, le plus souvent.

REGOLATOR, colui che regola; regolatore. moderator, directeur. Regolator del filator, colui che ha ispezione sul filatojo da seta direttore d'un filatojo; regolatore, moderator serici rhombi, directeur du moulin a soie. Regolatòr, pezzo degli orologii che serve a moderarne il movimento, cioè il bilanciere, negli oriuoli da tasca, ed il pendolo negli altri, regolatore . . . régulateur. Regolator, macchina per la misura delle acque correnti; regolatore . . . machine hydraulique pour mesurer le courant de l'est.

REGOLE, ordinare, dirigere, moderate, governare, regolare, ordinare, dirigere, componere, régler, diriger. Regolèsse, agire, condursi, regolarsi, governarsi, vivere, # gerere, se conduire, se comporter. Regolèsse, dicesi del cominciare a venire alle. donne i loro mestrui, menstrua pati, avoir ses régles.

REGRESS, facoltà di rivalersi contro altri delle domande e condanne da noi soffete;

regresso, regressus, regrès.

REGRET, v. fr., dispiacere di aver, o non aver fatto qualche cosa, rammarico, riscrescimento, pentimento, dolore, angor, fastidium, sollicitudo, desiderium, dolor; regret, douleur, chagrin, repentir. Oss

REGRETE, v. fr., dolersi, aver dispiacere, ayer rammarico, rammaricarsi, rincrescere, egre ferre, dolere, conqueri, deplorare, desiderio affici, desiderare, regretter, se plaindre, être fâché, avoir du regret.

REGURGERA, rigurgite, il rigonfiare delle acque si, che riescono dal loro letto o recipiente, rigurgitare, ringorgare, riboccare, intumescere, exundare, effluere, regorger, déborder. Regurgité, fig. restituire per forza il mal tolto; rigurgitare, mala parte evo-

mere, rendre gorge.

Rei, ret, strumento di fune o di filo tessuto a maglia per pigliar siere, pesci, e nccelli; rete, rete, cassis, plagæ, rets, filets. Ve ne sono di diverse maniere, che portano perciò nomi diversi, V. Filàr, Ranièra, Trimai, Rei o maja, sorta di cuffia tessuta a maglia, rete, reticella, reticulum, coiffure de réseau, coiffe à réseau. Rei, intrecciatura di sune, usata per riparo di checchessia; sena impedirne la vista e la comunicazione l collaria libera; rete, graticcio, reticulum, grille, ou treillis de corde ou de fil, V. Gratisela. Rei, fig. inganno, insidie, agguato, insidiæ, technæ, fallaciæ, embûches, filet, piège, lacet, collet, embuscade.

Reso, reidi, che ha in sè rigidezza, rigido, duro, inflessibile, durus, rigidus, roide, rude. Reid d'freid, dicesi di chi per overchio freddo non può piegarsi; intirizuto, indolenzito, per membra rigens, a frifore torpidus, engourdi de froid. Reid, reidi, drit com un pal, dicesi d'uomo che va dritto colla persona, e che non piega il suo corpo, intero, contegnoso, come un palo ritto; impettito, a summo ad imum rigens, roide comme un pivot, tout d'une pièce. Andè teid, tenere o portare la persona diritta, stare in petto e in persona, rectum incedere, marcher ou se tenir droit, être tout d'une pièce. Reid, per aspro, austero, severo, sper, severus, austerus, rigide, rigoureux, trère, austère, exact, rude, fâcheux, brusque. Reid, è adoprato a guisa d'avverbio nelle seguenti frasi: Mnè reid, o tnì war rigidezza, non si lasciar muovere ble preghiere, tener fermo, usar rigore, mere inflessibile, severitatem adhibere, deran. Deje reid, layorare con calore, di totta forza, a mazza e stanga, insudare peri, omne studium dare alicui rei, travailler de tous ses forces sans relâche.

Res., t. prov., radice, V. Radis. A reis, ayy., interamente, totalmente, affatto, del tutto, pienamente, assolutamente, perfecte, I gli rende come a Creatore, e Conservatore

absolute, integre, omnibus numeris, omnino, ex toto, plane, prorsus, penitus, entièrement, tout-à-fait, jusqu'à la lie, totalement.

REISÖIRA, V. Risöira. REITERE, V. Repliche.

Rela, piccola quantità di cose sparse in lungo, come grano, farina, cenere, gesso, e simili; striscia, ductus, tractus, traînée. Rela, seguito di persone; corteo, corteggio, accompagnamento, fila, caterva, comitatus, suite, cortège, train. A l'a sempre, na rela d'pover aprèss, è tuttora seguito da una lunga schiera di poveri, pauperum turba semper illum prosequitur, secum trahit semper pauperum turbam, il traîne toujours après lui une longue suite de pauvres. Rela, la riga che fanno i liquori scorrendo per checchessia; troscia, stroscia... la trace, ou la raic qu'un fluide laisse en s'écoulant.

Relassion, raport, convenienza o dipendenza di più cose fra loro; relazione, relatio, rapport, rélation. Relassion, attenenza di parentela, amicizia fra due o più persone; relazione, officiorum vicissitudo, convenance, correspondance, rélation. Relassion, narrazione d'una cosa, V. Raport.

RELATIV, che ha relazione, che si riserisce: relativo, relativus, se referens, relatif, ana-

logue.

RELATIVAMENT, avv. a paragone, comparativamente, in maniera relativa, relativamente, præ, in comparatione, congruenter, relativement. Relativament, per riguardo a, quanto a, quod attinet, quod ea interest, par rapport, quant à ce.

RELATOR, chi riferisce ai consigli, ai tribuuali, alle accademie le qualità e le circostanze degli affari che vi si debbono trattare;

relatore, relator, delator, rapporteur.
Relega, part. che si prende anche in forza di sost., punito colla pena della relegazione; relegato, amandatus, religatus, rélégué.

Relegassion, pena consistente nell'esilio in un luogo determinato ; relegazione , rilegazione, relegatio, amandatio, rélégation.

Relegatione, esiliare in luogo determinato; relegare, mandare a confine, relegare, amandare, réléguer. Releghè, per estensione, cacciare una cosa o mandare una persona ad abitare in luogo remoto, solitario; rilegare, bandire, allontanare, removere, amandare, réléguer, éloigner.

Religion, credenza in Dio, e conseguente culto, adorazione, cd omaggio che l'uomo

}E

del mondo; religione, religio, religion. Religion, regola dei religiosi ovvero ordine cavalleresco che ha pure istituti e doveri religiosi; religione, familia, ordo, militia religiosa, religion, ordre religieux.

RELIGIONARI, che professa la religione cristiana, seguendo però le setta di Lutero o di Calvino od altra di quelle che si dicono riformate; religionario, Calvini, vel Lutheri, vel alterius hercsis sectator, religionnaire.

Rettigios, add., che ha religione, o che appartiene alla religione, al culto di Dio; religioso, pio, divoto, religiosus, pius, sanctus,

religieux, dévot, pieux.

Remois, sost., persona impegnata per voti solenni alla vita monastica, o che sta in un monastero per condurvi una vita di divozione ed austerità sotto qualche regola; religioso, religiosus, religieux, moine cénobite. Religios dicesi pure di qualunque sacerdote, religioso, prete, presbyter, prêtre, religieux.

Religiosament, avv., con pietà, con religione, religiosamente, religiose, religieusement. Religiosament, come se fosse un dovere di religione; scrupolosamente, esattamente, religiosamente, religiose, inviolate, sancte, religieusement, inviolablement.

RELIQUATO, somma della quale chi rende un conto risulta da esso ancor debitore; resto di debito, reliqua, reliquat, reste de

compte.

Reliquiani, vaso, o cassetta in cui si conservano le reliquie; reliquiario, sacrarum reliquiarum theca, chasse, boîte à reliques.

Rezioure, istrumenti della passione di nostro Signor Gesù Cristo, ovvero corpo o vestimento di qualche Santo o Martire, divotamente conservati e venerati dalla Chiesa rattolica; reliquie, reliquiæ, reliques.

Reu, lungo pezzo di legno schiacciato all'estremità, col moto del quale e per la resistenza che incontra ne' fluidi, si spingono per l'acque i navigli, remo, remus, rame, aviron. Rem, per la pena della galera od anche d'ogni pubblico lavoro; remo, galera, triremes, metalla, galère, travaux forcés. Esse condanà al rem, esser dannato al remo, damnari triremibus, être condamné aux galères.

Rema, piccolo trave, travicello, travetta; tigillum, soliveau: Rema, lungo travicello, che serve a sostenere i panconcelli su cui si posano le tegole de'coperti; piana, corrente, asser, chevron. Rema, tronco o fusto lungo e rimondo, ossia lungo e grosso palo, di cui si servono gli architetti per fare i ponti in

luoghi eminenti dell'edificio, e che aerve più altri usi, abetella, stile, stilus, peinço d'échafaudage.

REME, remighè, spingere sull'acqua la may coi remi; remare, remigne, navem rem impellere, remigium exercere, ramer, vogue

tirer à la rame.

Remedi, remedi, rimedi, tutto ciò cl giova a riparare, a od antivenire un male rimedio, riparo, remedium, remede, Remedi preparazione che giova edoprata internamente od esternamente a guarire o diminuire le malattie del corpo; rimedio, medicina imedicamento, medicinale, remedium, medicamentum, medicina, remède. Gran remedi rimedio per la guarigione della sifilide o lu venerea; mercurio, rimedio pel male francese, hydrargyrum, le grand remède. Remed ch'a l'a gran virtù, rimedio efficacissimb potente, di gran virtù alexipharmaqua eximium remedium, remède très-efficace, semède puissant, excellent, souverain. Remai per tuti i maj, rimedio universale che già risce ogni malore; panacea, panaces , ince dicamentum panchnestum, , papacie , retted a tous maux. Remedi, specifich , V. Specifi fich. Remedi da nen, remedi bon a bate d'i ciape del cul, rimedio senza varti, renni celli caldi, inane remedium, onquent miton mitaine. Senssa remedi, ch'a l'a guni remedi, irremediabile, irreparabile, instabilis, cui nulla jam est consulsatio, mis remède, irréparable. A j'è remedi a un, ccetuà a la mort, v'è rimedio a tutto fuerchè alla morte, una irreparabilis est mers, il y a remède à tout hors à la mort.

Remigre, V. Remè.

Remission, perdono, perdonanza, rimessione, remissione, pietà, misericordia, compassione, indulgenza, clemenza, remissio, commissio, venia, gratia, indulgentia, rémissio, pardon, grâce. Senssa remission, senza piet, senza compassione, senza redenzione, imperiente, sine venia, citra ullam spes veniæ, point de rémission, sans miséricorde, sans espérance de pardon. Om senssa remission, uomo implacabile, che non a perdonare, durus, inexorabilis, implacabilis, furens homo, homme implacable, sans mission, impitoyable, inexorable.

Remora, piccolo pesce che nuota sul desenta la coda biforcuta, ed il capo conquesti d'una lunga piastra con cui si attacca tente cissimamente alle navi, o ad altri antichi dai quali è trasportato, sebbene gli antichi credessero che egli avesse la forza di fermat un vascello a piene vele, onde chio il sest

petino di remora; remora, riccio marino, echepeide, echeneis, remora, rémore, arrêtepef, sucet, pilote. Remora, figur. ostacolo, itegno, ritardamento; impedimento, obex, pstaculum, remora, mora, retardatio, cunctaio, obstacle, retardement.

REMORT, porre un ostacolo che cagiona un ritardo, portar dilazione, ritardare; moment injicere, moræ esse, tarditatem afferre, apporter du retardement, retarder, mettre

obstacle.

REMÖT, V. Lontañ.

Run, serie di più oggetti simili, ordine, file, series, ordo, file, suite, ordre, rangée. Reñ d'botoñ, ordine di bottoni per abbottomare un vestito, bottonatura... rang de boutons. Reñ per rangh o rañ, V. Rangh. Reñ (plur.) la parte inferiore della spina dorsale, e la regione del corpo che l'avvicina; rene; reni, lombi, renes, dorsum, les reins, les lombes. Fesse mal ai reñ, piè n torn d'reñ, dilombarsi, dilumbari, humbos infirmare, s'éreinter, se fouler les reins.

REMA-CZÖDA, v. fr., la migliore specie di susine, grossa, quasi sferica, verde-bigia, con polpa giallognola, regina claudia... reine-claude.

REMA-MARCARITA, pianta annua che si crede miva della Cina, coltivata ne' giardini per la bellezza degli ampii suoi fiori bianchi, bigii, violacei, rosei, o screziati; sorta di attroide, astera cinese, aster sinensis, astère de la Chine, grande marguerite des jardins,

me-marguerite.

REMOR, o restitui, rimettere nelle mani d'altrui quel che gli si è tolto, o s'è avuto de lui in prestito o in consegna, rendere, restituire, reddere, restituere, retribuere, rendre, restituer. Chi rend perd i dent, prov. riquo che varrebbe non esser prudente il mituire la roba altrui, nulla si guadagna restituire, nihil lucri in restituendo per**with, il n'y a rien à gagner à** rendre. Rende, Prestitui, la visita, o'l salut, V. Salut, Visita. Rende, o restitui l'onor, la riputenion, riparare il torto fatto all'altrui onore, 🗪 in integrum restituere, læsam famam reingrare, rétablir l'honneur, réparer l'honde quelqu'un , faire réparation d'hon-, rendre l'honneur, Rende 'l pan, corimpendere altrui ne'medesimi modi usati da , render la pariglia, render il contrac**bio, render colpo** per colpo, render webe per foglie, par pari referre, rendre le change, rendre la pareille. Rende l'anima ■ Dio morire, spirare, render lo spirito, Tom. II.

render l'anima, animum efflare, mori, spiritum agere, rendre l'ame, rendre les derniers soupirs, expirer, mourir. Rende, rigettare ciò che si è preso per bocca o per l'ano; rendere, emittere, ejicere, ejectare, remittere, rendre, rejetter par les conduits naturels. Rende, produrre un utile, dare un frutto, una rendita, fruttare, reddere, afferre, rendre, produire, porter, rapporter. Rende, dare, fare, concedere, (secondo le parole cui va unito), dare, facere, edere, donner, faire, accorder: come rende i cont, dar ragione dell'avere e della spesa mostrandone e facendone il computo, dare i conti, rationes edere, rendre ses comptes. Rende giustissia, far si che gli altri abbia ciò che gli è dovuto, far giustissia, render giustizia, jus dicere, judicia exercere, rendre justice. Rende, produrre un effetto, far rimanere, far diventare, rendere, esser cagione, efficere, afferre, rendre, être cause, faire que. Rende sospèt, far nascere un sospetto a danno d'una persona, render sospetto a danno d'una persona, render sospetto, in suspicionem adducere, rendre suspect. Rende na sità, na piassa, dare una città una piazza nelle mani del nemico che la assediava; rendere, in ditionem concedere, rendre. Rendse, arendse, dèsse per vint, dichiararsi vinto, sottomettersi al potere del vincitore, rendersi, arrendersi, alicui cedere, manus dare, herbam porrigere, in jus ditionemque alicujus concedere, se rendre, se soumettre, céder, s'avouer vaincu, confesser sa défaite, convenir de sa foiblesse, se mettre à la discrétion de

Rendervol, che piega o volge agevolmente per ogni verso; rendevole, arrendevole, flexilis, facilis, pliable, flexible, pliant, aisé à plier, souple, qui se prête aisément. Rendeivol, pieghevole all'altrui volontà, arrendevole, docile, obbediente, obsequens, flexilis, docile, complaisant, soumis.

RENDITA, V. Redit. RENDVÒ, V. Randevò. RENIERA, V. Raniera.

RENITENSSA, ripugnanza o resistenza a far checchessia, renitenza, contumacia, repugnantia, résistance, opiniâtreté.

RENITENT, che seconda od ubbidisce malvolentieri; repugnante, ritroso, renitente, contumax, pertinax, résistant, opiniâtre.

Rens, sorta di tela, V. Linon.

Reö, colui che è accusato e chiamato in giudizio come colpevole; reo, reus, accusé. Reö, dicesi anche più spesso di chi è già giudicato o creduto colpevole; reo, malvagio,

37

scellerato, noxius, nocens, sons, coupable, criminel

REPARE, andar toccando cogli strumenti a ciò proprii, un getto, una figura scolpita per levar via nelle giunture, negli incavi quanto vi è di superfluo, cosicchè le parti più minute vengano ad essere ben diffinite; ripassare, ritoccare, correggere, supervacua detegere, téparer, retablir.

Repestăn, V. Inprovis.

Repertorio, indice o tavola di libri o di scritture, per mezzo di cui si possono più facilmente ritrovare le cose in esso descritto, repertorio, repertorium, répertoire.

REPETISSION, V. Ripetission. REPETITOR, V. Ripetitor.

REFIAÑ, spazio, piano che è in capo alle scale degli edifizi, pianerottolo, ripiano, area, palier, trapan. Repiañ d'na guardaröba, asse posta in un armadio a diverse altezze per ripor roba; assicella, tavoletta, axillus, planchette.

Replica, nuova esecuzione d'una cosa già fatta altra volta; ripetizione, ripresa, replica, replica; replicaione, repetitio, iteratio, reprise, replique. Replica, per risposta, replica, responsum, réplique, réponse, repartie. Replica, voce usata da sé per far ripetere nel teatro ciò che vi si è recitato cantato od eseguito; due volte, di nuovo, iterum, denuo, repetatur, bis.

Replicat, reiterè (parlandosi di cose) tornar di nuovo a fare o a dire, replicare, ripetere, reiterare, repetere, iterare, répéter, réitérer, refaire, répliquer, rédire. Replichè, contraddire o semplic. rispondere, replicare, adversus obloqui, contradicere, refragari, referre, respondere, reponere, répliquer, contredire, s'opposer, objecter, répondre, repartir.

Report, t. de'sarti, sorta di cucito con punti fitti; trapunto, impuntura.... piqure. Fè'l repont, impuntire...piquer. Repress, part. di reprime, V. il verbo.

REPRIME, impedire un'azione ardita colla forza; trattenere, reprimere, raffrenare, rintuzzare, comprimere, cohibere, coercere, refrenare, réprimer, contenir, brider, retenir.

REPUBLICA, reggimento popolare d'uno stato, nel quale il potere sovrano è in mano di molti o del maggior numero, ed il capo del governo non è ereditario; dicesi pure della nazione che si regge in tal modo; come pure della cosa pubblica in qualunque governo, o comunione estesa d'interessi; repubblica, respublica, république.

REPUBLICAÑ, sost. colui che vive sotte governo d'una repubblica; repubblicano reipublicœ subjectus, républicain. Republicæ colui che ama il governo di repubblica, parteggia per esso; repubblicano, popu potentiæ amicus et regiæ potestatis impaties reipublicæ studiosus, républicain.

REPUBLICAÑ, add. che appartiene o convier a repubblica; repubblicano, ad reipublic ordinem spectans, reipublica dignus, r publicain.

Requie, V. Rechiè.

Requisi, add. chiamato per un pubbli servizio qualunque; richiesto, requisito requisitus, appelé, recherché, enjoint, conseri

Requisissios, richiesta di cose o di person per servizio pubblico, e dicesi specialment della leva d'uomini pel servizio militare requisizione, coacta conscriptio, publica n causa postulatio, requisition, conscription.

Reoussito, qualità necessaria per la val dità degli atti; condizione, aggiunto, adjun ctum, conditio, condition, qualité. Requi sito, qualità o circostanza necessaria per ot tenere, o per esser checchessia; requisito adjunctum, qualité requise.

Requisitorie, t. forense, add. plur. usatin forza di sostantivo sottintendendo letere lettera colla quale un Magistrato ne richied un altro che non gli è subordinato di da passo all'atto ch'esso deve far eseguire nelli di lui giurisdizione pel bene della giustizia requisitorie, litera rogatoria, réquisitoires.

RESA, cessione che fa di sè al nemico un città assediata od un esercito vinto sotto stabilite convenzioni; resa, deditio, reddition.

RESCA, V. Aresca. RESCÈ, V. Ressiè. RESCIA, V. Restia.

Rescrit, risposta fatta in iscritto dal Principe o dal Sommo Pontefice alle suppliche, ed ai memoriali coi quali si chiede una grazia od una dichiarazione sopra qualche difficile punto di legge, per tenervi luggo di decisione; rescritto, rescriptum, rescrit, brevet, lettres.

Resedà, V. Ressedañ.

Residue, formare il residuo; residuare reliquim conficere, former le résidu. Residuèsse, ridursi, restare, reliquim esse, restare, redigi, reduci, rester, consister, seduire, aboutir.

Residuo, avanzo, resto, rimanente, quel che resta; residuo, reliquim, reliquim résidu, reliquit, reste, restant, surplus.

Resignis, piccolo istrumento di ferro de tato, col quale si vanno rodendo i ve

ridurli ai destinati contorni, grisatojo, po, cane, morsetto . . . . égrisoir.

Resiña o prasiña, resina, ragia, resina,

sine. V. Prasiña, Ragia.

RESISTE, opporsi alla forza e violenza di becchessia, senza lasciarsi superare ne abttere, resistere, repugnare, contrastare, stare, fronteggiare, reggere, sestenere rispingere, sar testa, far fronte, mostrar il volto, non rendersi punto, opporsi con forza, obsistere, resistere, obniti, reniti, repugrare, adversari, reluctare, obstare, résister, s'opposer, se défendre, tenir ferme, temir tête, soutenir un effort, durer, combattre, contrarier, contrecarrer. Resiste, sop portare un male una percossa un supplicio, senza querela o senza soccombere; sostenere, comportare, sofferire, resistere, reggere, non restar vinto e depresso, sustinere, serre, resistere, non frangi, non debilitari, non defatigari, résister, supporter, tenir, souffrir, endurer, tolerer. Resiste o rege al martel, V. Rege. Resiste, parlandosi di colore, non mutare nè divenir meno intenso col trascorso del tempo o per esser esposto alla luce ed alle ingiurie dell'aria; reggere, non si perdere, non ismontare, manere, durare, durer, se conserver, se soutenir, persévérer, subsister. Resiste al taj, resister al taglio, securim obtundere, hand facile secari, être dur à la coupe.

RESISTENSSA, difesa, opposizione, resistenza, adversus conatus repuguantia, résistance,

defense, opposition.

RESISTENT, agg. che resiste; resistente, pertinax, resistens, résistant, qui résiste.

RESOLUTIV, V. Risolvent.

RESP, V. Rasp.

RESPINGE, spingere indietro la persona o la cosa che si avanzava, respingere, propulsare, retrudere, repellere, rejicere, re-Pousser, rechasser, rebuter, rejeter.

Respur, ciascuno dei motti del petto per riceve l'aria nei polmoni e la rimanda foori, dal succedersi de'quali risulta la respirazione; respiro, anelito, anhelitus . . . . Respir, per respirazione, o per l'aria espi-N. Respirassion, e Fià. Respir, riposo, ricemento, respiro, requies, animi rela-ratio, repos, loisir. Respir, prolungazione di tempo concessa ad alcuno pel pagamento den debito o simili; respiro, comporto, indugio, tolleranza, mora, délai. Respir, libertà, comodo, respiro, intermissio, libertas, commodum, aisance, facilité d'agir. Respir, t. di musica, pausa, d'un terzo o dere . . . . répondre. Fun quarto d'una misura, e dicesi anche | Responde, parlando di vie, porte, finestre

alla virgoletta che serve a mostrar il luogo dove si ha da fare una tal pausa ed è un sedicesimo d'una battuta divisa.in quattro movimenti; respiro, sospiro, suspiria, soupir.

Respirassion, funzione organica animale che si compie per mezzo d'un moto involontario del petto, per cui l'aria atmosferica viene alternatamente ricevuta ne'polmoni, cioè inspirata e di nuovo gettata fuori, cioè espirata dopo avervi subito de'cambiamenti, respirazione, respiro, respiratio, spiritus, anhelitus, anima, respiration, haleine. Respirassion genà, afa, anhelatio, étoussement.

Respire, l'attrarre che fanno gli animali l'aria esterna, introducendola ne'polinoni, e fuori di essi con moto contrario rimandandola, respirare, spirare, respirare, spiritum haurire, trahere auram, spiritum recipere, ducere aerem spiritu, respirer. Respire, vivere, respirare, non esser ancor morto, vita frui, vivere, vivre, respirer, être encore en vie. Respire, ricrearsi, prender ristoro, cessare alquanto dalla fatica; respirare, interquiescere, respirare, recreari, refici, relevare animum, otiari, respirer, prendre haleine, prendre ou avoir quelque relâche, se reposer, se récréer, se réjouir. Respire, fiai, esale, aver comunicacione coll'aria esterna, come sarebbe necessario per respirare, benchè si tratti d'un oggetto che non respiri; ssiatare, fiatare, expirare, efflare, exhaler.

Responde o risponde, favellare o scrivere a chi ci ha interrogati in voce od in iscritto, ed in modo da soddisfare all'interrogazione; rispondere, dar risposta, respondere, re-sponsum dare, répondre, faire une réponse, riposter, répartir (rispondere a voce) Responde a ton, rispondere con giusto proposito a ciò che si dice, rispondere a tuono, aptam dare responsionem, donner une réponse bien placée. Responde a ton, responde ció per broca, rispondere con fierezza o con ingegno ad un detto altero o mordente; rispondere per le rime, rendere i coltellini, quale verbum audit tale dicit, riposter comme il faut, river les clous, donner à quelqu'un son paquet. Responde un no sech, dire un no spiattellato; negare, negare, répondre un non bien sec. Responde, contraddire a ciò che altri ha detto; insistere, replicare, contradicere, refragari, reponcre, répliquer, contredire, repartir. Responde, contrario di arneghè, giocare le carte del medesimo seme che altri ha giocato; rispon-

e simili che sono dirette od aperte verso un luogo; riescire, rispondere, respondere, abou-

tir, avoir issue, répondre.

Responde, promettere di pagare il debito di un altro se questi non paga, ovvero anche prender carico direttamente per una persona; darsi cauzione, mallevare, rispondere per alcuno, spondere, se sponsorem dare, se vadem dare, vadem sieri, prædem fieri, fidejubere, répondre, être caution. I na respondo mi, a rifar sia del mio, spondeo, fidem do, j'en réponds, j'en suis garant.

RESPOSTA, V. Risposta, RESSA, fila di viti, V. Taragna.

Ressedan, rassedan, reseda, pianta erbacea annua, del genere del guado, che cresce all'altezza d'un piede e mezzo, con gambi ramosi cadenti, radici fibrose profonde foglie alterne, e fiori irregolari biancastri d'odore soavissimo . . . . reseda odorata, réséda, herbe d'amour.

Ressia, strumento formato d'una lama d'acciajo o di ferro dentato, ferma in un telajo di legno o sur un manico, e col quale si segano i legni ed altri corpi di mediocre durezza; sega, serra, scie. Fait a ressia, dentato a modo di sega, serratus in serram dentatus, fait à scie. Ressia, lama di ferro montata in forma di sega, ma senza denti, che serve a segare il marmo, sega, serra, scie. Mañe dla ressia, capitello . . . . traverse de la scie.

Ressiaire o ressiòr, segatore dei trouchi in assi, assicelle, panconcelli e simili; segatore, sector, scieur de long. Ressiaire, pessimo sonatore, musicastro, incptus fidicen, musiqueur, méchant joueur de violon, racleur de boyau.

Ressit, recidere con sega, segare, serra secare, scier. Ron da ressiè, segaticcio, facile ad esser segato, sectilis, fucile secabilis, de sciage. Ressiè, figur., sonar a mal modo strumenti da arco; strimpellare, inconcinniter pulsare, racler, jouer mal de quelque instrument, racler le boyau.

Ressier, ressieta, dim. di ressia, seghetta, serrula, serra minor, sciotte, petite scie. Ressièt, ferro da sega infisso in un manico ma senza telajo; gattuccio . . . . scie à manche.

Ressinde, rendere di niun essetto un contratto, un atto e simili; cassare, annullare, rescindere, acta rescindere, irrita facere, rescinder, casser, annuller.

Ression, arssion, strumento da pigliar nccelli fatto con due archi molto piegati, poco di lungi l'uno dall'altro, tra i quali si l

pone il cibo, così che quando prender lo vogliono, si stringono pel collo, scarpello, pedicæ casses, arçon.

Ressida, V. Ressicire.

RESSIURA, l'atto di segare, o la mercede data per esso; segatura, ligni sectura, seiune. Ressiura, ciò che cade dal legno, quando si sega, segatura, scops, sciura-

Rest, resta o restant, ciò che avanta, residuo, resto, restante, avanzo, reliquum. résidu, surplus, reste. Avei somest, 'l so cont, aver quanto si merita, aver l'intero compimento di ciò che si dee ricevere e ance un po'più, jus et ultra consequi, avoir plus de ce qui nous est du. Questa frase s'un per lo più ironicamente: a j'añ daje so rest o soa resta, dovendogli sar un servizio ei gli ha fatto un'angheria, ovvero gli furono fatte ingiurie; più che di ragione, fu conciato pel di delle feste, ebbe quanto si meritava . . . . . il en a eu son reste. A m'ha dame 'l me rest, egli mi ha dato il mio resto, dicesi quando altri fa azione. onde in taluno si confermi l'opinione di sua malvagità . . . il a fait des siennes , il m'a donné un plat de son métier. Fè andè rest, vada 'l tut, giuocare tutto il restantes del danaro che uno ha davanti, far del resto, omnem aleam jucere, jouer son reste. Fè andè 'l rest, consumare ogni cosa, porsiin rovina, obligurire, employer ses dernières ressources, consumer tout. Fè 'ndè 'l rest, giughè so rest, metaf., arrischiare il tutto,. esporre il tutto a perdita, a rovina, ultime experiri, ad extrema descendere, jouer de son reste, hazarder tout, risquer ses dernières ressources. Del rest, del resto, quanto a quello che resta a dire, checchè ne sia, ceterum, au reste, du reste, au surplus, d'alleurs, cependant, pour cela, malgré cela.
Resta, restant, V. Rest.

Rustà, part. di restè, V. il verbo. Restè agg. di pane, V. Pañ.

RESTAURASSION, l'atto di ristabilire o raucitare una cosa nel primiero buono suo stato; restaurazione, instauratio, refectio, reparetio, compensatio, restauration, dédommage ment, réparation, rétablissement.

RESTAURE, rifare a una cosa le parti 📂 ste o mancanti, restaurare, rabberciare, restaurare, reficere, revocare in integrum, restituere, restaurer, réparer, rétablir, remettre en bon état.

Reste, rimanere, restare, avanzare, # peresse, reliquum esse, rester, être de 10ste, subsister encore.

Restè un , arrestare , fermar per form ;

ttenere, fermare, soprattenere, manus scere, tenere, comprehendere, arrêter, saisir,

andre prisonnier.

Restè, perde 'l fil, venir meno la memoin alcun recitamento, più non ricordarsi, puntare, arenare, rimanere a secco, deficere moriam, demeurer, demeurer tout court. Restè, cessare, rifinare, finire, restare; suers, cessare, desistere, absolvere, cess'arrêter, discontinuer, finir.

Reste, fermansi, restare, rimanere, mae, morari, subsidere, persidere, rester,

meurer: , s'arrêter.

ry ne faire aucan progrès.

Mestè d'acordi, restè d'pat, restar d'accordo, cordarsi, indettare, convenire, rester ou smeurer d'accord, convenir, être d'accord.

Restè stà s'um such, senssa inpiegh, sul suvè, restar im nasso, o in asso, esser abmadonato, destitui, être abandonné, se rouver sans appui, sans secours, se trouver court.

Restè senssa sangh, restè freid, aver grande sparanto, restar senza sangue, raccapricciare, demirari, horrere, terrore percelli, terreri, perterreri, expavescere, metu exanguem fieri, placer d'effroi, rester sans une goutte de sang,

être misi de frayeur.

Rest brod, restar confuso, restare shalordito per un subito timore o vergogna, allibire, allibire, pallescere, obstupescere, percelli, blémir, pâlir, changer de couleur, être étonné, interdit, confus.

Restè senssa parola, senssa pi savèi lo ch' dise, ammutolire, entrar nel pecoreccio, chautescere, perdre la parole, écorcher l'an-

sulle, brider l'âne par la queue.

Reste d'stuch, d'ebano, reste frapa, renort, reste bleu, reste freid, o sempl. reste anbaja, restare stordito, restar conline, shalordito, rimanere stupido per la maniglia o per subito timore, trasecolare, rimaner attonito, esser soppraffatto dallo stupore, dal timore, vehementer mirari, admadum obstupescere, percelli, perterreri, chabir, être fort surpris, rester étonné, tenfas, être saisi de frayeur.

Restè ant le strasse, trovarsi in imbrogli, la settive circostanze per mancanza di ciò su the si fidava, rimaner alla stiaccia, insidiis

se trouver dans le panneau.

Bestè con un banca d'enas, restè moch, prescritto dalle leggi o dalle conver poè pià, restè com' el bech al marcà, restituzione in tempo, facultatis per ter imaner con un palmo di naso, rimaner un lapsum amissa restitutio, restitution.

zugo, restar scornato, scornacchiato, smaccato, scacciato, e vale restar privo di checchessia, e deluso della speranza contro l'espettazione, decipi, irrideri, illudi, re infecta redire, spe frustrari, rester avec un pied de nez, être frustré de son espérance, de son attente.

Restè d' sot o dsòr, riportar perdita od ottener vittoria, jacturam pati, vincere, superare, avoir le dessous, ou le dessus.

Restè busiard, esse più an busìa, toccare una mentita, mendacio redargui, avoir un démenti.

Restè bel e cheuit, addormentarsi, assonnarsi, prender sonno, lasciarsi vincere dal sonno, obdormiscere, somnum inire, s'endormir, commencer a dormir, prendre sommeil.

Restè da dè, restè d'avèi, restar a dare, restar ad avere, rimaner debitore o creditore, debere, pecuniam habere in nominibus,

rester redevable ou créancier.

Restè, resteje, mancare, morire, interire, perire, mori, mourir. La farfala a va tant antorn a la candeila ch' a resta brusa, prov. dicesi del mettersi più volte ad un rischio, che alla fine vi si rimane, tanto va la gatta al lardo, che ella vi lascia la zampa, quem sape transit casus, aliquando invenit, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Restè sul colp, restè lì, restè com un babi, cader morto improvvisamente, subita morte abripi, animam subito efflare, tomber roidé mort, mourir sur le carreau.

Restia, rescia, certa quantità d'agli, di cipolle, o simili intrecciati insieme col gambo, e per simil. si dice di frutte, ed altre cose infilzate per seccare, o per tenerle insieme, acciò non si smarriscano; resta, restis, botte, glanc, chapelet d'aulx, d'oi-

RESTITUI, V. Rende.

Restitussion, l'atto di restituire una cosa, o di rimettere una persona nel suo diritto; restituzione, restitutio, redditio, restitution. Restitussion an tenp, t. forense, permissione altrui data dal principe, o dai magistrati, di far valere un dritto, o di operare altra cosa a suo pro, dopo trascorso il termine prescritto dalle leggi o dalle convenzioni; restituzione in tempo, facultatis per temporis lapsum amissa restitutio, restitution.

RE

RESTOBLE, t. di agricoltura, seminar di nuovo un terreno a grano, ringranare, restovigliare, frumentum in agro denuo serere, frumento agrum reserere, solo semen iterum committere, ensemencer de nouveau une terre à blé.

Restringe, ridurre una cosa a minor mole, volume, estensione e simili; stringere, restringere, diminuire, coarctare, coangustare, restreindre, resserer. Restringe, esprimere con maggior brevità; compendiare, ristrignere, abbreviare, rinchiudere in breve, contrahere orationem, paucis multa complecti, abréger. Restringse, diminuir le spese, ristrignersi nello spendere, moderarsi, spender poco, parcere sumptibus, retrancher de sa dépense, se resserrer, se retrancher. Restringse, astenersi dall'estendere il discorso, le pretese ecc. quanto più si potrebbe, limitarsi, contentarsi, restringersi, se continere, se borner.

RESTRINGENT, astringent, che induce stitichezza, astringente, stipticus, restringent, astringent.

RESTROBLE, fare la prima aratura, fendere, rompere, scindere, recasser.

RET, V. Rei.

RETOR, che regge, rettore, direttore, rector, recteur, directeur, gouverneur.

RETORICA, scienza che insegna a valersi della parola nel modo più conveniente per dilettare, convincere o commovere, rettorica, rethoricæ, ars rethorica, ars oratoria, rhétorique, art oratoire.

RETÖRICE, che sa o insegna rettorica; rettorico, rhetor, rhetoricus, doctor in arte rethorica, dicendi præceptor, eloquentiæ magister, eloquentiæ professor, rhétoricien, rhéteur.

Retorquì, rivolgere un argomento contro colui che l'aveva adoprato; ritorcere un argomento, ribattere le ragioni, argumentum regerere, refellere, retorquer.

RETRETA, V. Artreta. RETRIBUÌ, V. Riconpensse.

RETRO-BOTEGA, bottega di dietro, fondaco,

officina interior, arrière-boutique.

RETROCEDE, farsi indietro, tornare indietro, retrocedere, retrogredi, retroire, retourner en arrière, reculer. Retrocede, cedere di nuovo una cosa a colui che a noi l'aveva ceduta, retrocedere, dare indietro, restituire, rursus cedere, rétroceder.

RETROGUARDIA, la parte dell'esercito che sta più addietro; retroguardia, retroguardo, ultimum agmen, extrema acies, (se l'esercito è in ordine di battaglia); arrière-garde. vantaggio senza qualche incomodo; non

RETRO-VENDITA, vendita fatta a chi priii aveva venduta la cosa a noi; retrovendi . . . . . revente, rétrocession.

Rīū, reūl, cerchio, circulus, cercle, ron cerceau. Reū dla luña, circolo di vapori el molte volte si vede in cielo fur corona al luna; cinto di Delia, alone, halo, ron halo. Quand la luña fa'l reū ec., V. Luñ Reū, radunanza di persone discorrenti a sieme, od anche il luogo ove sono adunat cerchio, circolo, capannella, circulus, con sessus, cercle, assemblée.

RÉŪIDA, V. RO. RÉŪL, V. RÉŪ.

REUMA, umor sottile sieroso o vischios che si separa dalle membrane mucose di naso, della gola, e delle altre vie aeree pi infreddatura od altra cagione, con tosse raucedine, sputo ed infiammazione nell fauci e ne' polmoni; rema, reuma, catarricheuma, catarrius, pituita rhume, catarricheuma, dicesi anche la malattia stessa ch dà luogo alla separazione di quel umore a parte dal capo, catarro, gravedo, catarrius narium, rhume de cerveau, coryza se parte dalle fauci, catarro, bronchitis rhume de poitrine, bronchite. Reuma, dolla reumatich per romatis V.

REUMATICE, add. dicesi dolor reumatici,

per dire romatis, V.

Reusa, fiore odoroso, che nasce sopra m arbusto guernito di minute spine, e ve n'è di più spezie, di più colori, come bianche, rosse, gialle, damaschine, rosa, rosa, rose. Reūsa ancarnà, rosa di color rosso foco, compia e di soave odore; rosa imbalconsta, rosa purpurea, rose rouge, rose de France, rose de provins. Reūsa damaschina, ron poco doppia, di color rosso pallido d'odore soavissimo, adoprata pei profumi e per 🕨 sabbricazione del rosolio; rosa damaschim rosa damascena, rose de damas. Reūsa d'uni Jeuie, la più bella di tutte le specie di ros e la più guarnita di petali; rosa di cesti foglie, rosa centifolia, rose à cent seuilles Réusa salvaja, rosa scempia, comune siepi; odorosa, bianca, o di color roseo; rose selvatica, rosa canina, rosa sylvestris, rosa sauvage, rose de chien, églantine. Boto dla reusa, bottone, bocciuolo della rous calix, bouton de rose. Aqua d'réuse, odorosa formata colla distillazione delle fo glie di rosa; acqua di rose, aqua rossess eau de rose. J'é gnune réuse senssa spill a's peul neu piè la reusa senssa sp prov. e vale che non si può godere di i

può coglier la rosa senza la spina, non va 1112i carne senza osso, non si può avere il mel senza le mosche, ubi uber ibi tuber, nil sine labore paratur, nul bien sans peine, on ne peut pas avoir les roses sans 1cs épines. S'a sarañ reuse fiorirañ, prov., che vale, che dall'esito si conoscerà la cosa; s'ella è rosa ella fiorirà, s'ella è spina ella pugnerà, exitus acta probat, la fin découvrira le vrai.

Reusa tramà, arboscello bellissimo per la sua forma piramidale, ed i suoi fiori somiglianti alla rosa, semplici o doppii, bianchi rosei, gialli cremisi ecc. i quali sono anche medicinali come la malya; malya rosea, alcea rosea, rose trémière, passe-rose, rose de damas, rose d'outre-mer, mauve rose.

Reŭsa, dicesi di più cose fatte a somiglianza di rose: reusa, nastro o altro annodato a guisa di rosa, cappio, tænia, nœud de ruban. Reūsa, ornamento d'architettura o di scultura tagliato a somiglianza di una rosa . . . rose, rosace, roson. Reusa, apertura rotonda fatta sulla tavola armonica di alcuni strumenti da corde, per renderli più sonori; rosa, echeum, rose de luth, de guitare. Reusa di candlè, ornamento di carta metallo o cristallo a guisa di foglia rotonda e concava, che si mette in cima al candeliere per raccogliere la colatura delle candele; bocciuolo .... bobêche.

Reve, v. fr., andar errando colla mente,

trasognare, mente vagari, rêver.

Revensi, sorta di giuoco di carte, in cui chi fa meno punti guadagna, rovescino...

Revusion, nuova disamina o nuovo giudizio d'una cosa già da altri o da noi esaminata o giudicata; revisione, recognitio, révision. Revision, esame cui sono sottoposti i libri dalle autorità pubbliche prima che ne sia permessa la stampa, o la vendita; rensione, censura, censura, censure.

REVISOR, colui, che rivede ed esamina am scrittura, un libro per la correzione, prima che si dia alle stampe; ovvero colui che è deputato dalle podestà superiori per minare se in uno scritto o libro presento per la stampa o pel commercio non savi cosa ch'esse non vogliano sia resa pubblica, revisore, censor, réviseur.

REVEAN-BON, V. Incerti.

Rì, piccolo corso d'acqua che non è condotto dall'arte; rio, rivo, rivus, ruisseau, courant d'eau.

Riali, luogo scavato dalle acque, burrone, locus procruptus, ravin.

RIAÑA, canale sotterraneo; coperto con archi e volte e praticato per ricevere e dar esito alle acque ed alle immondezze; cloaca, cloaca, cloaque, égout. Riaña, dicesi pure un cavo praticato a guisa di pozzo per ricevere in sè l'acque putride ed ogni altra immondezza ed ismaltirle nel terreno, fogna, cloaca, chiavica, smaltitojo, pozzo nero,

bottino, cloaca, forica, égoût.

Rιμηστ, dim. di riaña, piccolo condotto fatto di pietre per lo scolo e per guida delle acque; chiassajuola, incile, rigole, pierrée. Rianot o doira, acqua che scorre per la parte più bassa delle strade, e la parte istessa, per cui essa corre, rigagno, riga-

gnolo, rivulus, ruisseau des rues.

Riaquiste, far nuovo acquisto di ciò che prima si possedeva, e poi si aveva perduto; riacquistare, recuperare, recipere, rattraper, regagner. Riaquiste le forsse, ritornare in buona salute, rifarsi, se recolligere, vires resumere, se retablir, reprendre ses forces.

RIBALTÀ, agg. di una specie di salto, V. Saut.

RIBALTA, luogo nel teatro destinato agli attori, proscenio, proscenium, avant-scène,

proscénium.

Ribàss, diminuzione di quantità o di valore d'ogni sorta; calo, diminutio, rabais, diminution. Ribàss, scemamento di debito che si consente nel fare i conti allorchè il creditore e il debitore vengono a composizione; ribasso, imminutio, rabais, diminution de prix, ou de valeur. Ribàss, diminuzione di debito che fa il creditore al debitore per anticipato pagamento o per altra cagione, sconto, œris alieni compensatio, escompte, déduction. Al ribàss, dicesi a modo d'avv. parlando del deliberamento ad impresa di opere, provviste e simili, a favore di chi si offre di farle a minor prezzo, al miglior offerente, meliori pacto, au rabais.

RIBASSE, V. Arbassè. RIBATE, V. Arbate.

Ribellion, resistenza aperta agli ordini del Sovrano; ribellione, ribellagione, rebellio, desectio, rebellion, révolte, soulevement.

Ribes, tramà od ua, V. Ua.

RIBÖTA, ragosio o rigosio, pasto gioviale e di buon trattamento tra amici o famigliari; gozzoviglia, pusigno, stravizzo, commestibile, commessatio, gogaille, bombance, orgie.

Rівотъ, prendere un pasto più squisito copioso ed allegro dell'ordinario, con persone amiche; gozzovigliare, carnascialare, lætissime epulari, faire gogaille, faire ripaille.

Riboteur, dato alla gozzoviglia, alla cra-

rigliante, tavernicis, "ganco in inclus, deluquchila (grapulana, pro ander: Research of Cations of Annual Property of the Party of the Control of the Cations Repose pricedent, constitution of the second

slene , relation parameter; ( ) 13 2011 seconds Receipt broderig a spera, di diseggo nod anche Min pittura fetta su panni a form d'ago, ach bluman soule when and profession manping reamant place, pingers, phry gues opus facere, hippir », gilmori Becamie.

"Brems misistrius in ancevita e personni
misistrius charis endellore, ficapitalere, mer capita progurera aliquinitatin delle nerstrin-

Bergistinger mineapythers, of his.
Reseases with righter inferme, rightus, rightus, dennes, residivus lapsus in malum nergejateus morbus

Medber o wiceser sprinkinger o chiener Bie-ENGO I The products a hotteffile to befere boplisto implorer prier de quelque chose. Hiceres, Anticenter of the transfer of the tra

Hiceres, Valdielite, and the delice of the lighted of the light of the

dicententum, medie stresserbiem, leinige, dicententum, medie stresserbiem, lisetta languari, in contrate, letter delicite di languari, letter delicite di languari, letter delicite di languari, in contrate, letter delicite di languari, letter delicite di medicale delicite delicite di languari, letter delicite de differmentum, medici Reastripum a remede,

urdonnance. Richting, persona deputata ad esigere qualche parte dei tributi per pubblico ufficarica, ticrystore trybulorum o recligatium coactor, quartor, ergruss receveur Ricevings, atto col quale si accordic una receptua accordic una

persons, a croglingento but a securiti

Ricaveragl'atto per cui si riceve un ricesulta, ricesimento receptio receptio receptionali con serio de la ricesulta de la ricesult pagato, ricevula, accept chyrographia ten, quittunce, luga, opulent, che la riccheza, abbididante, copioso di checchesia, e dicesi de persone o delle cose, ricco, dives, opulent iche, opinent, qui a beaucoup de tre comany, abondant fertile, gras. Tup la marina, ricco afondolato distussimi tres-apulent, ricca di dicesi principalità di meressarie od utili, e dicesi principalità dei beni di fortuna, del dedaro, e stato chi gode di tale abbondanza, ricchesi apulenza, divitic, opes, fortuna, rimiliati can gode di tale abbondanza, ficche di condenza, divitica opes, fortuna, tipulenti lucis, bortune, richesse. Richessa, spile dezia, magnificanza, ornamento di richessa, magnificanza, magnificanza manipitosnia ornatur, somptuosite, richia manipitosnia ornatur, somptuosite, richia citani, Recfamè.

Russo, pianta erbacca annua, col fulto in iossiccio, ramoso, cumurico, foglie an in otto punte e dentate, e dentri incidicati in otto punte e dentate, e dentri incidicati chiusi in baccelli, ricin, paline de Christ, tialina-Chiisi Ricos sessios, alto per cui si esainma la determina le condizione e le cirlostalize di la victorio e si diclinara se abbili o no mandiale di furono asserite confiderativo ricinizione reconnaissance Ricognistico, per merito, ricompensa, compensativo, metalico pramium, reconnaissance recompensativo, metalico pramium, reconnaissance recompensativo, metalico del constituto del

Ricos uomo molto optiento pradices pradices, richard.

Riconosse , Aconosse by Fine de Riconosse , Aconosse by Riconosse , Aconosse by Riconosse by Riconosse , Aconosse by Riconosse , Aconosse , Riconosse , Riconosse

Riconoscenza, agnito, cognido raconoscenza, agnito, cognido reconnausance.

Ricoversiss, contraccambio, premile, cede, ricompensa, remulteration tomb 

Ricogrofis, V. Agiuste, od Arje.

. Recogvamentale ; azione per cui si chiede a vicenda a colui che ci chiede qualche cosa, e nello stesso giudizio; riconvenzione, reconventio, réconvention.

RICORE, andar a chieder ajuto o difesa, rifuggire, ricorrere, perfugere, se recipere, recourir, demander du secours, réclainer, avoir recours, implorer l'aide, la protection.

Ricore i dne, V. Arconosse i dne.
Ricarassion, diporto, sollievo, spasso, ricreazione, trastullo, passatempo, divertimento, animi relaxatio, remissio, oblecta-

uo, récréation, divertissement.

Ricureat, ritornare in possesso della cosa perduta o impegnata o rubata; riacquistare, ricuperare, recuperare, recipere, regagner, recouvrer.

Ricusz, V. Arfude.

RIDELA, uno de' lati d'una carretta, ch'è fatto a foggia di rastrelliera, ridolo, cla-thratum plaustri, latus, ridelle.

Runicon add., che eccita al riso piuttosto di sprezzo che di contento, ridicoloso, ridicolo, ridiculus, deridendus, ridicule, risible. Avèi na hutura ridicola, esser vestito in 1988ia che muove al riso, parer una scimia in zoccoli, præ vestibus risum movere, avoir une mise ridicule.

Runcor sost, qualità di ciò che muove al riso, o l'effetto dell' osservazione che altri palesa intorno alle qualità ridicole d'un'oggetto; ridicolo, riso, risus, ridicule. Butè añ ridicol, provocare l'altrui riso sopra un oggetto, mettere in canzone, in fabulas mittere, propinare deridendum, tourner en zidicule, faire des gorges chaudes.

RIDICUL, sacchettino che le signore portano in mano per mettervi dentro il fazzoletto, i denari ed altre cose simili, pancerino, qualus,

ridicule, sac.

Rido, cortina, bandinella, aulcum, vchum fenestræ, rideau. Tirè'l ridö, nascondere, celare, tirare un velo, abscondere, operire, tegere, tirer le rideau.

Ridolin, dim. di rido, piccola cortina, bandinella, stuoja o stora (se si parla di quelli posti agli sportelli delle carrozze) ve-

lum exiguum, petit rideau.

Tom. II.

Ridor, luogo in cui più persone sogliono radunarsi per conversare, giuocare o prendere simili passatempi; ricetto, ridotto (v. dell'uso ) conventiculum, réduit, redoute. Ridet, stanza del cammino ne teatri, cammino, focus, foyer.

tenervi corpi di guardia; fortino, parvum

propugnaculum , redoute.

Rious, ridurre, costriguere, obbligare, necessitare, redigere, cogere, réduire, forcer. obliger. Riduese, mettersi nella necessità di fare o soffrire una cosa; condursi, sibi necessitatem imponere, se ipsum eo ducere, se réduire, se mettre dans la nécessité. Riduese, ricoverarsi, ridursi, ritirarsi, se recipere, se réduire, se réfugier. Riduese, tendere, riuscire, metter capo, aver in mira, spectare, tendere, aboutir, se terminer. Tut cost discorss a s' riduv a neñ, tutto questo disco so nulla conchiude, tota in nihilo vertitur oratio, tout ce discours n'aboutit à rien. Ridu-se, risolversi, adattarsi, animum inducere, decernere, se déterminer, se laisser aller, se résoudre, se décider.

Ridussion, riduzione, scemamento, diminuzione, detractio, deductio, réduction. Ridussion, operazione per cui si muta una cosa in un'altra o si conduce ad avere un altro aspetto, come quando si calcola per esprimere un tal peso od una moneta, in peso o moneta d'un altro genere; riduzione,

æquatio, réduction.

Rie sost. o ris, moto della bocca e del petto, cagionato da oggetto di compiacraza e massime d'allegria, e proprio dell'uomo; riso, risus, ris, rire. Rie sardonich, rie da artajòr, riso che non muove da interno diletto, ma da volontà di parere altrui nella gioja; riso che non va oltre i denti, riso sforzato, riso sardonico, risus sardonius,

ris sardonien, ris sardonique.

Rie, prorompere in riso, ridere, ridere, rire. Rie d'un, burlarsi, farsi besse d'alcuno, schernire alcuno, illudere, irridere, se rire, se mocquer, railler, badiner. Rie sot eūi, ridere furtivamente, e meno quasi colla bocca che coll'occhio che accenna altrui la volontà di ridere; ridere sott'occhi, furtim ridere, rire sous cape. Rie al odòr, ridere perche ridono gli altri, e senza saper di che; ridere agli agnoli, stulte ridere, rire aux anges. Rie com un fricando, rie com un fol, rider molto e con somma giovialità, fare le grasse risa, cachinnum tollere, ridere ad lacrymas, rire de tout son cœur, rire comme un fou, se pamer de rire. Rie per sot, rie sot capa, rie sota'l nas, sogghignare, sorridere, subridere, sourire, rire sous cape, rire dans sa barbe. Un po da rie, e 'n po da boñ, parte per ischerzo e parte sul serio, partim joco, partim serio, autant tout de Ridota, piccolo forte spesse volte usato bon qu'en riant, moitié figue, motié raisin. nelle fortificazioni, e per lo più destinato a Rijsse d' quaicadun, ridere per dispreme

dell'altrui persona, o senza ridere, farsene l besse; bessare, canzonare, deridere, naso suspendere, se moquer, railler, se rire. Fat d'rie, movimento della bocca che sembra inclinata a ridere, e ne mostra una qualche interna cagione; bocca da ridere, sorriso, levis risus, sourire. Veuja d'rie, morbino. . . envie de rire et de plaisanter.

Rie, dicesi de'panni, quando cominciando a esser logori si diradano le fila ed il pelo; sperare, trasparire, ragnare.... être usé au point qu'on voit à travers, être élimé,

usé, s'élimer, érailler.

Rienwicht, fabbricar di nuovo, riedificare, reparare, restaurare, rebâtir, réédifier.

Rif e RAF, voci avv. usate nelle segmenti f:asi. Fè rif e raf, modo tratto da un gioco fanciullesco di questo nome, e si dice quando molti attorno ad una cosa si affannano a portarne via ciascuno quanto più può, fare a rusta-rassa, sare alla grappa, portar via ogni cosa, omnia corradere, rem auferre cum pulvisculo, certatim arripere, se jeter! au pillage, attrape qui peut, tout à la ripaille, faire rafle, rafler tout. O d' rif ö d'raf, ad ogni qualunque modo, a qualunque costo, jurc aut injuria, quomodocumque, vaille que vaille, d'une manière ou d'autre, de bric ou de broc.

RIFERTA, V. Rapört. Rietesz , V. Arfesse.

RIFLADOR, lima un po'ricurva in cima, la quale è in uso presso gli orefici che lavorano col cesello . . . rifloir.

Rifizes, ribattimento di luce o di corpi contro corpi; riflesso, repercussio, reflexion. Rifless, debole luce che ripercossa dai corpi illuminati viene ad illuminar i corpi vicini non tocchi da luce diretta; riflesso, sbattimonto, repercussus, reflet. V. Riflession.

Rurassion, riflèss, considerazione che si fa agiatamente attorno ad un oggetto; rislessione, considerațio, cogitațio, reputațio, réflexion, considération. Riflession, riflèss, la conseguenza, la massima che nasce in tal considerazione; riflessione, riflesso, idea, cogitatio, sententia, réflexion, pensée.

RIFLETE, per ribattere indietro i corpi per intrinseca forza di resistenza; rislettere, repercutere, réfléchir. Riflete, per considerare,

V. Considere.

Birruss, il ritorno della marea, ridusso, refluxus, maris cursus, recessus, reflus, retour des eaux de la mor. V. Fluss.

RIFORMA, riflacimmento, restaurazione, riforma, restauratio, restitutio, réforme. Riforma, correzione degli abusi introdottisi nelle | virgis distinctus, étoffe rayét.

antiche discipline di qualche stabilimento, riforma, emendatio, réformation. Riforma, congedo dato ad un soldato V. Congè. Riforma o magistrat dla riforma, corpo di pubblic uffiziali destinato a sopraintendere agli studi: magistrato della riforma; rei literaria moderatores, magistrat de la réforme.

RIFORMATOR, chi da nuova forma ad una cosa, o ne corregge gli abusi, riformatore reformator, corrector, réformateur. Riformator, pubblico uffiziale deputato pel regolamento degli studii ; riformatore , rei litera-

riæ moderator, réformateur.

RIFORME, riordinare, dare nuova o miglior forma, correggere gli abusi, riformare\_ corrigere, emendan:, reformare, réformes.

Riforme, dichiarare l'incapacità d'un ucmo , e per lo più de soldati al servizio . licenziare, congedare, cxauctorare, honestam missionem dare, résormer. Riforme per ristabilì 🛛 .

RIFUDE, ricusare, rigettare, non volere, non accettare, rifiutare, respuere, repudiare, recusare, refuser, rejeter, ne pas accepter.

Rifugio, V. Refugi. RIGA, lunghezza senza larghezza, linea. linea, ligne. Riga, segno molto lungo con poca larghezza, seolpito o dipinto in quelunque oggetto; linea, riga, linea, incistors, ligne, barre, trait, raie. Riga, t. di scrittura e di stampa, linea, riga, verso, linca, versus, versiculus, ligne. Riga, lista di legno più lunga che larga, di superfich piana, e per lo più riquadrata, e sottile, che serve a varii artefici, regolo, amussis, lame, listeau de bois, tringle. Riga, stramento di legno, o di metallo, appoggiandosi al quale si tirano con matita, inchiostro o simili, linee dritte, regolo, riga, regula, norma, amussis, règle à régler, ré Faussa riga, foglio rigato in nero che ni pone sotto la carta ove si scrive, per giovarsi della trasparenza onde scrivere a linee diritte, falsa riga. . . . . Tire na riga, tirar una linea, hincam deducere, tires was ligne. Tirè na riga an sima, enncellare un credito cui non si spera più di riscuotate; detere, canceller, biffer, barrer.

Rick, part., segnato com linee, vesque, histato, scanalato, lineis distinctus, uirgis distinctus, lineatus, raye. Stofa rigd, V. St. Carabina rigà, archibuso che nella parte: teriore della canna de ime al semmo hasalcume scanalature, archibugio rigato, baline ignea lineis distincta, arquebuse rayée.

RIGADIN, sorta di pannolino rigato, paratest

Ricaccii, souta di panno di filo e bamcolor aurgatus partnus, étoffe rayée à plusieurs couleurs.

Recanion, stromento da falegname il quale serve a riconoscere il calibro dell'incavo ...

billoquet, V. Truschin.

RIGHE, timer linee, rigure, lineare, lineas ducere, lineave., tirer des lignes, régler. Righe duit, fig. arar diritto, operar giustanzente, non far errori, tener la linca diritta, far checchessia per l'appunto, procedere con giustizia, recta via incedere, recta pergere, udamussim agere, non declinare se extra viam, equum servare, juste agere, marcher droit, tenir la balance juste. Rè righè drit, far istare rigorosamente in dotere, far andar per lilo, in officio contincre, tenir dans le devoir.

RIGHET, sost., sorta di pannolino rigato, vergeto, pannus virgis distinctus, étofie rayée. Кющтл, assicello sottile, piano e liscio, per lo più di noce, su cui sono incollate in egual distanza varie corde di minugia, e che serve a rigari la carta da scrivere....

. Ricondi, dansa allegra a due tempi, che si balla con prestezza, fatta in sigura da un uomo e da una donna; ridda, riddone.... rigodon, rigaudon. Fè balè'l rigodòn, v. popol., bastonere di senta ragione, dare un similino, immaniter cordere, frapper comme

m avengle.

5

RIGOLOT, legno rotondo e corto che si mette sotto i massi di pietra ed altri corpi pranti quando si vogliono muovere con magior sacilità; curro, palanga, rouleau. Ricoa, severità, rigore, rigidezza, austeiii, asperitas, acerbitas, rigueur, sévérité, dureté, nustérité. Rigor dla stagion, rigor freid, rigore della stagione, asprezza figurerao, del freddo, vis hyemis, vis gent de l'hiver, l'apreté du froid.

· Recelo , ragosio , V. Riböta.

· Movemen, considerazione, riguardo, res-**Postus., vratio , égard , r**egard. *Riguard* , attenzione, cura, avvertenza, riguardo, ob-\*rventia, sollicitudo, cura, égard, considisting, soins, attention. Aveisse riguard, eter custa della propria salute; stare a riguardo, boult valetudini consulere, se soigner. ·Assuathuvez., che merita riguardo, riguardevole., singolare, spectabilis, cura digene , metable , distingué. Resuscira , V. Regurgite.

riposo, silascio, sollievo, intermissio, relaxatio, otium, requies, rapos, raladie. Avei nen d'arlàss, non aver alcun riposo, non cessar dal lavoro, numquam cessare, improbas exercere vires, travailler sans relâche, V. Arkiss.

RILASSE, rilasciare, rimettere, dimittene, remittere, relacher. Rilasse un persone, 11lasciare, rimetter in libertà un prigione; liberare, captivum dimittere, e custodia emittere, relâcher un prisonnier. Rilassèsse, parlandosi di pietà, di costumi, di disciplina, eseguire con meno fervore i doveri, attepidirsi, rilassarsi, remitti, ex virtute pristina remittere, a disciplina desciscere, se relâcher.

RILEVATARI, colui che sottentra o deve di ragione sottentrare all'altrui obbligazione;

rilevatore, auctor, garant.

Kima, consonanza o armonia procedente dalla medesima desinenza o terminazion di parole, rima, *verba similiter desinentia*, rime. Risponde per le rime, V Responde. Ne senss ne rima, V. Senss.

RIMAIRE, rimatore, rimeggiante, versificator, rimeur. Rimaire, dicesi unche per ischerzo di un cattivo poeta; poetastro, malus poeta, rimailleur.

RIMARCA, OSSREVAZIONE, V. Osservazsion.

RIMARCABIL, V. Rimarchevol.

RIMARCHE, osservare, motane, riguardare considerare, esaminare, disaminare, ponderare, rillettere, animadvertere, observare, notare, remarquer, observer, faire attention.

RIMARCHEVOL, rimarcabil, ragguardovole, notabile, insigne, segnalato, di gran conto, degno d'esser riputato, osservato, appariscente, notabilis, insignis, remarquable, qui se fait remarquer, qui est digae d'être remarqué.

RIMARGINE, ricongiungere intieme i lembi delle parti disgiunte per ferite, tagli 🛎 🖦 mili ; rimarginare, :rammarginare; obducere refermer, cicatriner. (saldi animali o piante) souder, emboutir, réunir (se d'altri oggetti).

RIMARI, libro che facilità il iritrovamimito delle rime per verseggiare, rimario. ! . . dictionnaire des rimes.

RIMASSA, rimasse, cattivi versi, cattiva pocsia, rimaccia, inconditi versus, inconcinni versus, impolita carmina, méchans vers, rimailles.

Rink, scrivere in versi rimati, verseggiare, carmina condere, versus texere, versibus ludere, versifier, saire des vers, rimer. Rimè, si dice anche delle parele, le cui ultime sillabe hanno la stessa terminazione e ren-Rulas o arldss . 1 cessazione dal lavoro . I dono il medesimo suono : rimare, eundem

lably eddeminic vono terminari, rintet

Thisble,"porre riparo all the male, ad the disoldine ", a" al 'prophio che al 'lig." time-diane , inparate "mederi", medicinom ufferre,

millis occurrere, femediet, apporter temble. Hilles, parti di rimete, V. il velbo. Fè partia rimessa, esser del piri, cum allu quo paria facere pares invitem esse Tare quitte.

Rimessa, stanza terrena" ove si terreno le vetture ed i fornimenti de civali ; rimessa, rhedarum retepiatilitim, veilise. Rimessa, t. th gilloce delPombre !! . " remise"

Rusers, metter di 'nuovo ; 'Tribitdul' la cosa ovena 'eni ou' e statti prima', finiettere, riporre, reponere, rentillere', condere'; rettaure', temetite. Ringle; tonsegnare ina mette, Rimers, imployed in the first the course of the cou Rangue, eggent at will disco and and ranimescere, constinescere, "hat pristinant Tedig Wiletailnem, OletouWirtla santonis 1821 opero, upanahanto, relatita

"RimeBook, timbiovere;"tor via, allomanare catciatin via ("Amorete", vembrere , Golguet',

'Minoris', ricompatentento interno de errori . com diblore pungelite; 'rimordo,' rienorditifento, conscientia, synderests "Tellibrids, Teproche de la consciente." , origina and a consciente.

"Rinoss, part. di Vinenie, V. il verbo."
"Rinoss, vicompensare, dare guidelible

per strigio prestato, timunerare; compensale, merchan tratare, vecompenser, re-

' Rulland', colinal dass' bathbith, Berdere il tepho 'Ed 'llagibilido Virile'; Yimbambire entity whadoter envoys a second in

'Rustits " suddo" gilgliahdd 'ed echegginnte che resta dopo qualche rumore fortissimo, middithamefile "Heltisgiri "toricati e cavernost", Hindombo, bondus, mitmur, stre-plus, dielitistement, dividefilelt.

Romand, risbunde, timbombure, fat timhonidio, 'reboure", vestonare", bolhoum facere; strepere, murmurare, fremure, retentir, re-

Ribsoliss', paganhento tratta spesa per hoi fatta"da aftri , "rimborso", "compensatiti 'impensarum, "ifale! mostlu" auti littellus "chusti frigerans"; villralchiadanti- 1 100 1 1 1 100

in Misshentibili sonum "referre", "istlein "tyl- | facte "sunt", remboursement "Rinborts" "He speise alle lite, rimborso delle spete delle lite . 4 ! réfusion des dépenses; remboulées sement des frais et dépens. Automation au automation de la company de

Hissonsse, pagare o restituire in deficio niam impensam restituere, rembbatter, acquit ter irendre l'argent, qui a cté débourlé. Rinborse le spèise, rimborsité le spèse; impensus compensure, refondre les dépenses

Rincontation . Theorem and remaining , to Researe la mentionité indonté : Étriconite :

"Rindosta; operatione per cur's renderung oosa due volte 'thaggiore 'di 'ttillura'; ''vallee' ecct. addopplatura'; thiplicalid', genalidit; redoublement. Aladolist, piega di du con fatta in modo che l'una parte viene de l'adisposition de l'una parte viene de l'adisposition de l'adis

RENDOBLE, rendere due volte unaggiore de mettral, ur value, de mantière, aradopphile addopphile de mettre uffe filis alitant. Rhillovie, pregate una che tra ; addoppidle ; in thiplan yectele 218 bler ; plist en Wenkin in out l' alecconil

Ricky Vishing oction o mars much Hinida jourst! catillazione i un illationi i tightlithin artis subtible, cellette, pulling lerie, cavillation. Rinfna, rusa; in rintig, cavillatore , litigiosits , Puptiosits , Jurgiosit citvillator; sy cophanta, chicuneur;

nier", tracassier ; vetilieur; noizagorais , oul Risrit, inventar ragion! false! the Mills sembianza" di veriti ; tavillare, dispili sofra ogni menoma essa; ingando un sila dolis artibus ; litigare cultitle ; lat frida. lenter, chicaner, vetiller, sophistiquer. diff.

Ripronss, accrescimento di forze ; vinfolit; auxilium, 'subsidium, 'ienfore', secours!'

Rivonist, rufformey far più fotte res vaddere , magis munire protires sali renforcer ; fortifier !! Ringor solse !! fatel the forte; rinforzatsi, ingroisarei, wives vestindi se ranfirmare, so restorer, we fortife devenir plus fort.

RINERESCENT, add. refriguents, che tilla: proprietà di rinfrescure , e dietti principia incato di tibile di vivatide prinfresci rinfrekativo, refrigerante, telligerativo, gerans, frigorifichs, refrigeratorius y en chissant, refrigerant, refrigeratifit in wolor

RINPRESCANT, sost. rimedio che diminale il calore del corpo ; rinfrestricto , rematita

195

qualche sugo di, frutta per uso di heranda; rangesen aqua apply rainthisement, boison rafraichissante.

· Remarsent, for here quelle che è caldo e diminuire il stalpre i roffescare a refrigefelichent. of Rinfresche, of Augustage, Kinnes relieur, planders haitenovare, instauraren ninichis, penosyellor, Bustresche la memor frome la memoria d'appa com, per aliciques nemocians resources accelerate crateatobir a mimoira Bullingschense milje in ruffresch m unjurentari" bittiritti ini tibristo i tu voldu distribution of the particular of the property of the property

piscopo and same in the property of the proper

Ruewasse, Patto di priyani id das cotale d'una carica o d'altro vantaggio posseduto, Q.shoni, h. nonferita un slovuto perche pleri property of the second of the

Remier resource research of the altro; surrogazione, p., phapiazzo, p., sul stitutio, m Major and cut in the completion of the part of the fitters of the completion of the anged the minder of or the light of the high state of the same of population in the desired in the distance of the population of the Bate a panter legiter will succepted in remplact

Higher a sceres, mente di laggordan, Linis supplieres, entrane in Aug-duggo, sinuccedare, placer e-merédea un prondre, ou remplie The persons in alter hand in a street was Print Logum, alterna mifficere nultilituere,

darano, rimpraveco, vintocciamento, riprmin granderatio , phint gation, reproched Legis de che beleit de de le de les d Polorsene fin lodg a ned agerio, lighto a mar. west jamedio whee during

argument valeterqui tathinemotate altroi Da henefizio con maniera de rimproveço, o

. Marrance, lacqua englia, con succhero, e i di propria, lode; riplacciate, siteprogenare, rimprocciare, objicere, objectare, exprese brare, reprocher, remettre dayant les year. Rimproce, lar rimproseri, le dinmroceri, limprocease, due alum in facta i sufetti le colpe o gli erroci, rimprosecure, iar

rimproveri , rinfacciane , exproducare , reprocher malande, accuse aller property straine-cing un beneficion V. Amprose mur nithan aller vascate a visit rengherar all nithan Rioso, add. o sost. V. Ratona. Right of the Recording of the Research of the Recording o

THE STATE OF THE PARTY SALVERS IN THE STATE OF THE STATE sonice a sabagent partition of the second property of the second pro

Bat: Tiboria" in polono stato si grugos griboria.

Bikistorino si prodo tuno e com sinuta.

Bikistorino si prodo tuno e com sinuta. d'un male ; riparo , riparamento , restaute reparation, recogninodage of the temporal tables ement, restaurations reparation of the temporal tables repa compensation reparation in a represented

RIPARE, porre riparo; riparates anno seres. remedyum affore scanararsh medari, expression remediar, conserver, dipagram porra oppopolo ad un male immognie discoplere, riperant meri hageis defenderes desentre garantic munic. Ripare, rilare, risarcire, ristorates Metterten einer siener der verreib i der Preus Gelen Leberter Freichte in Felle met de Gelen Preus Gelen Leberter Freichte in Felle Gelen Preus Gelen Preus Freines resse, interteneral, ricoveraratel, gonvening Sanaggene - nervocial graretines en andaliste > A A Participar . mor adolach opo atta and antique of Tatana, antique of the antiq bertage " well printed in Bath, ecombarates"

Brand, " quel printe in Bath, ecombarates"

bertage " well printed in Bath, ecombarates"

bertage " well printed in Bath, ecombarates"

Partaghines, torners days a patria, apparing, in patrial, apparing, ap

Ratere o riepeti, ridire cose già dette; ripetere, repetere, iterare, repetere, répeter, redire. Ripete, domandare ciò che si crede ingiustamente occupato da altri; ripetere, denuo reposcere, redemander. Ripete n'aria, ripetere un'aria, ricantare aria cantata, recinere, recantare, chanter de nouveau.

RIPETISSION, il ripetere, il fare o dire una cosa già altra volta detta o fatta; ripetizione, ripetimento, repetitio, iteratio, répetition. Ripetission, la spiegazione della lezione del maestro fatta privatamente agli scolari per agevolarae loro l'intelligenza; ripetizione, magistri pralectio, répétition.

Ripetiton, repetitor, quasi sotto ninestro, o colui che ripete e dichiara più a lungo la lezione agli scolari; ripetitore, studiorum ad-

*jutar* , répétiteur.

RIPLINTE, arpiante, di nuovo piantere la stessa pianta o piante dello stesso genere; ripimatare, iterum plantare, denuo serere, replanter.

Ruman, mezzo acconcio a riparare o prevenire un danno; ripiego, riparo, provvedimento, compenso, rimedio, remedium, consilium, remède, expédient, moyen.

RIPEGER, piegare con buon ordine le cose in sè stesse, ripiegare, plicare, com-

plicare, replier, replisser.

Rismi, t. di musica, tutte insione le parti accessorie all'armonia, aggiunta melle composizioni tra il basso e la parte principale; ripieno . . . remplissage , ripiéne.

Ripos , ripose , V. Arpos , Arpose.

Ripamos, ammonir biasimando, riprendere, increpare, objurgare, corripere, arguere, reprendre, reprimander, gronder, contrôler , galvauder , chapitrer.

Riphension, rammanzina, sgridata, correzione, riprensione, correctio, reprekensio, réprehension, réprimande, correction.

Remones, di nuovo produrre, ripredurre, iterum progenerare, reproduire. Riprodue, presentare di nuovo in giudinio un titole già presentato altre volte; denno in acta referre, reproduire. Riproduese, presentarsi di nuovo, ripresentarsi, in conspectium redire, se reproduire.

Riprovassion, t. teologico, giudizio per uni Dio esclude un pecontore dulla felicità eterna; riprovazione, rejectio, repuliatio, repro-

bation.

Riprova, provar di muovo, riprovare, iterum experiri, prouver de nouveau. Riprove, disapprovace, riprovace, reprobare, reficere, reprouver, dessprouver, improuver, I guiliouses. We risalt, 4. Risalte.

Riprove, condumane, damuere, con condammer.

Revunt , sibutare , nigetture da mi che ci appartenga, come la moglie, al dità, il legato, e simili; ripudiare, r tere, repudium remittere, repudiane. pudier, rénoncer.

RIPUGNAMESA, avversione, ritrosità, gnanza, repugnantia, répugnance. A

pugnanssa V. Ripugnè.

Rifugit, v. neutr. avei ripugitanses, avversione a qualche com; aver ripugi adversari, abhorrere, alienum ceste. gnare, répugner. Ripugné, cagionar: gnanza, ripognare, repugnare, unism vertere, répugner, causer de l'aversie

Riruti, dar l'ultima mano a' lavori: lire, polire, expolire, exornare, 9

limer, nettoyer.

Ripussa, arpulsa, negativa, repalsa

pulsa, recusatio, refus, déni.

RIPUTASSION, buona opinione che: tutti hanno d'assa persona o d'assa : credito, huon nome, riputazione, existis nomen, fama, reputation.

RIPUTE , V. Stime.

RIQUADRE, quartre, v. ridurte in qu riquadrare, quadrare, in quadratam? construere, équarrer. Riquadre, quadri pingere un muro, una camera a scot timenti quadri; riquadrare . . . . 🗗

un mur à grands quarrés.

Ris, pianta graminea ed annua che naturalmente nell'acqua, si coltiva inondandola, e produce selle molte su che grani o sensi piccoli e bianchi stesso mome, i quali più che ogni altra: servono di comestibile, e per nazioni li nell'Oriente sono il cibo principale e 🐿 luogo di pene; risone, riso, oryza, ryz, ris. Ris farssì, pilao . . . . pila

Ris o rie, V. Rie sost.

Ris, w. cont. in were di radis, W. A RISADA, riso prolungato; rimata, ighi irrisio, illusio, éclat de rire, risée, ma

REAGAL, minerale rosso talera velgi raucio, nativo o preparato colliarte, A formato d'arsenico metallico con missos tità di solfo, e serve come colore, i fabbrica (delle vernici ; solfuro vecco senico, visigallo, arsenico rosso, isse minerale, risigallum, réalgue, and furé rouge, rubine d'arcénic, copins

Risarr, lo spiceare, il dir shella spicco, nitor, fulgor, éclat, lustres, dour, belle figure, belle appara

spiccore, eminere, nitere, præstare, excelkre, briller, paraître avec éclat, éclater. l'è risalté, fare spiccare, prædicare, osten-

tare, faire briller.

Risanci, v. att. ricompensare de'danni reati; risarcire, illata damna compensare, crowere, dédommager, réparer une perte.

RISARCIMENT, compenso dei danni sofferti; resercimento, ristoro, riparazione, compensatio damnorum, dédominagement, répara-

tion des dommages, compensation.

Rucar, compra d'una cosa che era prima stata da noi venduta; riscatto, venditæ rei per emplionem recuperatio, réméré, 1 achat. A termin d'riscat, col patto del riscatto, pacto redimendi, avec faculté de rachat, a pacte de rachat. Riscat, liberazione d'una persona caduta in ischiavitù, mediante il pagamento d'una somina od altro compenso; riscatto, redenzione, redemptio, rachat. Riscat, danaro pagato per la redenzione d'una persona dalla schiavitù o per la libertà di un prigioniere di guerra, riscatto, redemtionis pretium, rachat, rançon.

Rucatable, o redimibil, che può redimeri, redimibile, quod redimi potest, redimendus, rachetable, qu'on peut racheter.

Aucare, ricomperare, o ricuperare per correnzione cosa da noi venduta, o stata lola, o predata e si dice più comunemente degli schiavi e de'prigioni di guerra; riscattare, redimere, recuperare, reddito pretio liberare, racheter, payer une rançon. Riscate un conss, liberarsi dal pagamento di un censo, restituendo il capitale che per cuo em stato dato; estinguere un censo, liberamene, riscattare, pensionem redimere,

Riscoura, V. Rincontr e Incontr. RECORTAR, V. Incontrè e Rincontrè.

Aut, colui che vende riso, oryze pro-PM, marchand de ris.

Mitta, membrana grassa o reticella che n perte del peritope, e del diaframina, si de sul ventricolo e sulle viscere del venministriore, omento, rete, omentum, epi-

🖦 épiplon, réseau, honnet.

Personny sentimento d'ira concepito anima contro chi ci ha offeso; collera, 📭 , risentimento , inimicitia , injuria ry reseantiment. Risentiment, doglianza, mo, mentimento, querela, ultio,

treme. V. Armentisse nell'ult. signif.

RMARK, v. noutr. fè risalt, comparire . . . rizière. Risèra; l'edificio per battere e brillare il riso, risaja, risiera... msière. Risèra, moglie del mercante da riso, o venditrice di riso, oryzæ propola, marchande

> RISERVA, condizione che ci lascia la facoltà di aggiungere, togliere qualche cosa ad un atto, od anche di ritirar la promessa; riserva, exceptio, conditio, réserve. Riserva, corpo di truppe che non è occupato in attuale servizio, ma pronto per servirsene al bisogno; corpo di riserva, cohors subsidiaria, corps de réserve. A riserva, eccetto, toltone, eccettuatone, eccettuato, prater, extra, à la réserve, à l'exception. A la riserva d'doi o trè, toltine due o tre, exceptis duobus tribusve, à la réserve de deux ou trois.

> RISERVE, serbare, riscrvare, conservare, guardare per un'altra volta, servare, reservare, reponere, recondere, réserver, conserver, Riserve, eccettuare, excipere, eximere, excepter, réserver. Riservèsse a di, a fe na cosa, serbarsi in libertà di dire o fare una cosa, riserbarsi, aliquid sibi servare, se réserver.

> Riser, riso trito, riso infranto, riso d'inferior qualità, oryza trita, communuta,

infimi pretii, ris conçassé.

RISCUARD, il modo o l'atto di guardare. sguardo, occhiatura, occhiata, aspectus, intuitus, regard. coup d'œil. Risguard, rispetto, considerazione, avvertenza, respectus, ratio, égard, considération. Avei risguard al ben publich, aver l'occhio, badare al ben pubblico, in publicum consulere, avoir égard au bien public. Risguard a mi, per me risguard, in quanto a me, per quel che concerne o riguarda a me, quod ad me attinet, spectat, pour ce qui me regarde, pour ce qui est de moi, à mon égard. V. anche Riguard.

Risi, riorda o arseta, fieno della seconda segatura dei prati, guaime, gramen revire-

scens, regain.

Risign, pericol, pericolo, rischio, risico, repentaglio, periculum, discrimen, péril, risque, danger. Risigh, sorte, evento, fortuna, gioco, alea, res dubia, chance, risque, hasard. V. anche Penicol.

Risigne, pericolè, v. neutr. essere esposto a cimento, correr pericolo, periclitari, in discrimen venine, objici periculo, hasarder, risquer, courir risque. Risighe, mancar poco che una cosa non sia; a risiga d'esse così, è facile che sia così, res ita esse perielitatur, peu a' en faut, qu'il ne soit ainsi, il se instado, campagna seminata di riso ; risoja i peuto bieno, jo crainso bieno que co ne solt

ainsi. Risighè, v. att., metter in cimento, in pericolo, ed in arbitrio della fortuna, arrischiare, audere, sorti committere, aventurer, mettre en danger, hasarder. Chi non risiga non rosiga, chi non s'arrischia non acquista, chi vuol guadaguare bisogna che comincii dallo spendere, timidi numquam statuere trophæum, qui ne risque pas, ne peut pas gagner, il faut perdre un veron pour prendre un saumon. Risighè'l pachèt, arrischiar la vita, avventurarsi, andar a rischio della vita, vita periclitari, vitam in discrimen adducere, hasarder le paquet.

Rismòs, che s'arrischia, arrischievole, audens, audax, hardi, hasardeux. Risigòs per

pericolòs, V.

Risis, dim. di ris, nel senso contad. di

radice, V. Radiseta.

Risma, fascio di venti quaderni di carta, risma, viginti scaporum fasciculus, raine de papier.

RISMON, sorta d'erba, V. Poi.

RISIPOLA, sorta di malattia V. Rosipila.

Risöina, reisöira, ramicello di vite, che si pianta in terra acciocche barbichi, per trapiantarlo barbicato che sia, barbatella,

malleolus, plante de vigne.

Risöla, sorta di vivanda fritta nella padella con burro, composta di riso, di uova, cacio, e di altri ingredienti, ed avvolta in pasta tenera e sottile; rosolata... rissole. Risöla, tortello di pasta fritto, con entro polpa di frutta; pizza, zugo, zugo melato, artolaganus, gauffre, échaudé.

RISÖLT, part. di risolve V. il verbo.

Risold, part. di risolve, V. il verbo nell'ult. signif. Risold, coraggioso, ardito, che s'arrischia; arrischievole, audax, fidens, courageux, hardi, homme de résolution.

Risolu per determinà, V.

Risolusion, determinassion, volontà maturata di far qualche cosa; deliberazione, consilium, resolutio, résolution, déliberation, détermination. Risolussion, ardire, coraggio, fermezza, animi fortitudo, audaeia, fidentia, magnus animus, hardiesse, résolution, courage. Om d'risolussion, uomo di risoluzione, paratissimus animus, homme de résolution, homme d'exécution.

Risolve, consumare, disfare, ridurre in niente, risolvere, dissolvere, resolvere, dissiper, consumer. Risolve, render più sottili gli umori animali, e provocandone il movimento agevolare la guarigione de'mali da essi prodotti; risolvere, resolvere, résoudre. Risolve, determinè, adottare un progetto, fermare un partito, determinare, risolvere,

statuere, decernere, déterminer, ré
RISOLVENT, resolutiv, risolutiv, au
prati anche come sost. e dicesi di
che divide ed attenua i fluidi anim
densati, e ne agevola il movimento
che ammollisce tumori ed indurante
lutivo, discussorius, resolvens, dis
résolutif.

Rison, riso di prima qualità, ory

ma, riz de première qualité.

RISPARM, risparmi, l'atto di equalche cosa dall'uso presente per ri risparmio, parcitas, parsimonia, dii épargne, ménage, économie. Rispa cosa messa in riserbo per effetto de mia; risparmio, economia, res pu coactæ, épargnes.

RISPARMIE, astenersi dal consume cosa per averla in serbo ed arricchire miare, sparagnare, impensæ parcere moniam adhibere, parce uti, ép ménager, économiser. Risparmie, tr. di fare o dire una cosa; risparmien cere, prætermittere, éparger. Rispan evitare, esimersi, effugere, amover s'épargner, éviter.

Ruser, considerazione, deferenza, do, rispetto, reverentia, observanti nor, respect, égard. Rispèt, riguard venienza delle cose; rispetto, ratio ctus, égard. A rispèt, avv. V. a su

Rispert portar rispetto, avere i razione; rispettare, revereri, colere

cter, considérer.

RISPETIV, che si riferisce, che ha ri rispettivo, relativus, respectif, réla RISPETIVAMENT, in rispetto, in ri rispettivamente, præ. ratione habita.

rispettivamente, præ, ratione habita,

tivement à l'égard.

Rispettos, che ha rispetto verso le che ne sono degne; rispettoso, m respectueux.

RISPLENDE, splende, risplendere, dar luce, sfavillare, fulgere, spresplendere, lucere, luire, reluire,

RISPONDE, V. Responde.

RISFONSABIL, o risponsal, che ha l'ficienti per adempire alle obbligazio tratte per sè o per altri; sicuro, sibile, qui aliquid præbere potest, resp

RISPONSABILITÀ, obbligo di essere: bile o garante di qualche cosa, ris lità, mallevadorla, fidejussio, responsisponsabilità, capacità di far fronte prii beni ad un'obbligazione; risponaliquid prestandi potentia, respons

Risponeit, quegli che si mende

altl'adempimento, d'un'obbligazione, da altri | contratta , o che potrebbe contrarra; risponwidente, dealleredore, sicurtà, cauzione, sodo, -ipreis a sponson dirépondent , garant, Rispon-

unitoper visponsabili, V. -- Rimonnulingsposta, ciò che si dice o si mira per replicare ad un' inchiesta, o la lettera istessa con cui si risponde sorivendo; preposta o responsum, ráponse. Bota e risposta, replica fatta prontissimamente alla promarattage dicesi per lo più delle parole mordentir inginione quali risponde per le a subito colui cui sono dirette; a " Datta risposta y par pari responsio, riposte. Rish h niss porchifunto ariss, piccolo quadrupede maminiferon che ha il corpo coperto di spine, le orecchie quasi rotonde, mil muso rfornito di grugno, e può aggomi-- rojarsi zome: mm. polla ; "piccio spinoso, por-: co-riccio, rerinaceus, echinus, hérisson, Rits dio castagne, spnio, o ariss, la scorza spinosa ordald astagne a riccio, cortex, castanearum -cohinetety boprae ou couverture épineuse des , châtaignes: Riss giocca di capelli crespi e inamellati , mosio , cinoinnus , cheveux frisés ,

Bus, add, y che è inanellato qui increspato; - respo y inanellato , crispus , cirvatus , frisé , . Tépu. Rissio aries il che ha, i capelli piegati -America ricciuso derines vibratus, cincinnafrisé, bouclé. Riss of ariss, rugoso, -regons o crispus, ridé, crépu. Riss o ariss, Mgiunto a bosco, difficile a lisciare, filamentoso, fibroso, scabro, ronchioso, scaber, Age, raboteux.

Resadura incalcinatura rozza di che si oppono le muraglie, arricciato, arenatum:, - Gepi. Rissadura, dicesi ancho la coperta lisa, che si fa al muro con calce, intonico,

· into, tectorium, enduit.

Rissa, dane la muro la prima crosta rozza della calcina, arricciare, incrustare, crustam Macere phésister, hérissonner, recouvrir, méphe, enduire de chaux. Risse, rendere Timb cosa mecia, crespa, inancliata; accrepare, arricciare, crispare, crêper, froncer. - Mini d caterid arricoiare i capelli, inanellarli, -thre moinicei stexalamistro hurrers s friser:, · mipesa Rissè 'le peil e dicesi del pelo, che si "Micrared intirinzisce, per subitanco sparento whim ; arriociare, sollevare, rizzare il pelo, "demenous subrigity arrigit, se hérisser, se la Risma, diocchetta di lino ndi conana che fla-isanto in in illa-isanto in illa i cavèi a rissèsse, la subito tutti i lavori preliminari alla filatura; restaurare, refocillare, restaurare, refocillare, restaurare, refocillare, restaurare etticuncumpriccio, horresco, pili mihi inhor-{ pillon de din , cordon de ghanyres , . pendulanes cheveuxise d'essent d'horreur, in Ristone in dan gistore s, Vie Arfessic. Ristore i dan, j. V., Ristore in dan, j. V., Ristore in dan, j. V., Ristore in dan se in de frageur per frageur de frageur d

d'horreur. Risse o rupi, far contrarre rughe, produrre increspature in un oggetto come fa il fuoco nella pergamena, aggroxigliare, raggrinzare, raggricchiare, .. ristringere., involvere, contrahere, crispare, gresiller, froncer , faire retirer harétrécir. Risse 'L pas , 'l muse a mastrage con qualche movimento del volto d'aver qualche cosa a sdegno, a sto-maco principire, arricciare il muso, le lab-bra, il naso, increspare la frante, naso su-spendere, indignari, excandesgere, francer les sourcils, faire le cul de poule, faire la moue. Rissèsse, rupisse, arissèsse, Y. Arissè.

Rissentisse, V. Arssentinent. Rissouri, piccoli ricci, piccola giocca di capelli arricciata artificiosamente, ricciolino, cincinnolus, petite boucle de cheveux, Rissqui, fanciullo che ha malti ricci ricciuto,

Rista, tiglio della canapa spogliato, dalla parte liscosa, pettinato, iseparato dal capecchio, ed atto ad esser filato, garzuolo;, canapo, counabis, chanvre. Piè un per le riste , quasi piè per i cavci, però ligge detto per ischerzo, prendene a perseguitar, uno con motteggi, e censure, accapitaliare, in aliquem conviciari " s'attacher ja persécuter duelqu'un. angd\_con\_tl

RISTADILI, ristorare, riporre in buono stato, ristabilire, restaurare, justaurare, retablir. Ristabilisse, ricuperare la salute, le forze, riscatture la sanità, vuletudinem ifirmare, rétablir sa santé, ses forces.

Ristags, fermamento di liquidi, per costacali posti al loro moto ; e dicesi pure fig. d'altre cose come di commercii sospesi , stagnamento, moratio, stagnation, Ristagn, ammasso d'acque ferme, V. Stagn, Ristagn, sospensione di circolazione del sangue, e di altri umori; staguamento, ristagno, suppressio aanguinis, étauchement, stagnation. . Кътамра , nuoya edizione, d'un libro ; е

dicesi pure del libro stesso di puovo stampato; ristampa, nova impressio nirúmpression.

Ristaure, stampar di muovo, ristampare, denuo typis, tradera y réimprimer. 🚃 711 RISTEL, unione di malterciocchette di lino o garzuolo (V., Ristin, ) intrecciate insieme, massa, treccia di rista ...... ploques de chanvre, ou de lin. way ... v.

Tom. II.

d'un libro, d'un racconto e simili; ristretto, l compendium, summa, abrégé, sommaire, extrait, épitome, précis. Ristrèt d'un cont, ristretto d'un conto, summa, relevé d'un compte.

Ristrier, add. che ha poche sostanze, di stretla fortuna, cui tenuis est census, qui n'est pas à son aise. Ristrèt, part. del verbo

restringe, V. Ristrèt per streit, V.

RISULTE, provenire, derivare, venire per conseguenza, risultare, nasci, oriri, résulter, provenir. Risultè, essere dimostrato, apparire, demonstrari, apparere, résulter.

Risuression, il ritornare in vita; risurrezione, a morte ad vitam reditus, resurrectio, résurrection. Risuression, per solennità

della Chiesa, V. Pasqua.

Risussità, arsussità, v. att. rendere la vita; risuscitare, ad vitam revocare, a mortuis excitare, ressusciter. Risussitè, arsussitè, arvive, v. neutr. ritornare in vita risuscitare, rivivere, reviviscere, ad vitam redire, iterare vitam a morte, revivre, ressusciter.

Ritài, V. Artaj, e Detaj.

RITAJE, V. Arfile.

RITARD, tempo che si frammette al fare o cominciare una cosa che dovca farsi prima; ritardo, mora, retardatio, cunctatio, retard, retardement.

RITARDE, V. Artardè.

RITEGN ostacolo che impedisce il moto; e fig. cosa che ci trattiene dall'agire; ritegno, retinaculum, retentio, résistance, obstacle.

RITENTIVA, la facoltà di ritenere a memoria; ritentiva, memoriæ firmitas, faculte de retenir à mémoire, ou de se ressouvenir,

Ritir, luogo solitario, appartato, solitudine, ritiro, abitazione solitaria, receptaculum, recessus, solitudo, retraite, solitude. Ritir, convento, monastero, cænobium, monasterium, couvent, monastère.

RITINE, V. Artire.

Ritoche, V. Artoche.

Ritorn, il ritornare; ritorno, reditus, reversio, retour. Ritorn, giro, girata, concursatio, lustratio, tour, tournée. Ritorn, o girata, t. mercantile, V. Girata.
RITORNE, ritornare, V. Tornè. Ritornè,

riconfortare, richiamare gli spiriti, V. Artornè.

Ritorsel, piccolo tratto di sinfonia che si suona prima che comincii un'aria, od essa finita, e si ripete anche tra mezzo onde serve di preludio, di conclusione o di riposo, ritornello, versus intercalaris, ritournelle.

RISTRET, sost. compendio d'un trattato, punti accanto a due barre, il quale fa eseguire due volte il pezzo che precede o che segue; ritornello . . . reprisc.

RITRAT, figura umana dipinta, incisa o scolpita somigliante ad alcuna particolar persona; ritratto, imago, effigies, simulacrum, portrait.

RITRATASSION, disdetta di ciò che si era asserito, retrattazione, palinodia, palinodia,

retractatio, retractation, palinodie.

RITRATE, Fè d' ritrat; ritrarre, far un ritratto al naturale, alicujus imaginem coloribus exprimere, portraire. Ritratè, disdire, ciò che si era asserito, ritrattare, reprobare dicta, verba revocare, désavouer. Ritratèsse, dir contro a quel che s'è detto prima; disdirsi, ritrattarsi, dicta reprobare, revocare, palinodiam canere, se retracter, se dédire, désavouer ce qu'on a dit, chanter la palinodie, faire une retractation.

RITRATISTA, pittore di ritratti, ritrattista, imaginum pictor, peintre de portraits.

Ritròs , V. Fergognòs.

Rithovato, invenzione, mezzo nuovo de eseguire qualche cosa, ritrovamento, ritrovato, scoperta, inventio, découverte. Ritrovato, pretesto, V. Pretest. RITROVE, V. Trovè.

RITUAL, libro che contiene le ceremonie preghiere e tutte le regole spettanti ai rin a religiosi; rituale, ritualis liber, rituale, rituel, cérémonial.

Rivsi, unir di nuovo, riunire, ricongiumgere, iterum conjungere, réunir. Riunt per

Rivssì, v. att. condurre a buon esito ciò che si intraprese; riuscire, prospere gerere, ex sententia gerere, réussir. Riussi, v. neutr. aver buon esito, sortire, aver effetto, riuseire, succedere bene, felices exitus habere, prospere procedere, feliciter venire, réussir, avoir un bon succès. Loli riussiss nen con mi, con me tali mezzi non valgono, hæc me non movent, ça n'est pas de mise avec moi. Riussi, divenire, riuscire, evadere, fieri, devenir, arriver, échoir.

Riussia, il riuscire, buon successo, evento desiderato, riuscita, exitus, eventus, successus, réussite, succès, issue. Riussia, profitto, avanzamento, progressus, pro-fectus, progrès, réussite. Fè boña, o cativa riussia, manifestarsi colla prova buono o cattivo, far buona o mala riuscita, in bonum, vel malum hominem evadere, faire bonne, ou mauvaise réussite.

Rivà, agg. a chiodo la cui punta vien ribattuta verso la testa; ciò rivà, chiode Ritornel, segno musicale di due o quattro | ribadito, clavus retortus, repercussus, clou rivé.

Bra. Screen parts field three costs for real directions of THE CONTRACT PLACES OF A SECOND SECON make likker of the mean of the transen arrangement of the second o FOR IN THE PROPERTY OF A STATE OF THE STATE 🛤 fire. Paras terrescriberto 🕏 posiciosse sociologicos e che soniara il campo più culti i i i i i vi i i si si uni con uni co reviews and experience of the control of crète d'un firme ferrati

RNAL Chiche premisone se como que como somo interpretario en esta en esta en esta en el como el co RNAL chicha prahlasion sa 1962 i pera cilotto il cito i cilotto il socio. Socia in tropicato indiantici alle il citologica di cito i per

Reconsert Value and the

Resident larger screens, and the experience of respect to select the selection of the selec fonda i membera era en alleger a e lico

Course . The ... it.

Rive . From giangere al un la gradimire il catamina), politicare, arrivare, + rentre cationare ca to estarco a collère carrie ver, aborder, parvenir. Kosto in tos in in costo, pullar una cosa alquinti l'intini de au allungando il bratter ed alianate, sulle pur n de piedi . arrivar una cosa . ali ali lai pertingere atteindre a arriver a autrajer. Rive o arive a na casa, na, nato le el cupire . percipere . comprendie . c. aces . ir. entendre : conzoltre. Ilie, accadere, avvenire. evenire . arriver . avenir . echoir.

Rivere, o Arigae, veder di muovo, nivedere, esaminar nuovamente, il ili ili ili ili recognoscere, rursus perpendere, revon. R.vede i cont : riscontrare se il dare e l'avere sono in regola rivedere i conti, rationes

recognoscere . revoir un compte

Riverassios : manifestazione di cosa ignota o segreta : rivelazione : patejactio : declara-'io , révélation. Rivelassion . mezri sopran-■aturali per cui lddio manifestò agli uomini a sua volontà e i divini misteri; rivelazione. vecanum divinitus patefactum, res divino Ifflatu patefacta, révélation.

Rivere, manifestare cosa occulta, far sapere ciò che non si sapeva, rivelare, reveare, aperire, patefacere, révéler, mani-

RIVENDICEE, chiamare in giudizio od altrimenti ciò che ci appartiene e fu da altri 1surpato; richiamare, dimandare le cose sue, vindicare, repetere, revendiquer, réclamer. Rivendichè, di nuovo vendicare, rivendicare, iterum ulcisci, venger de nouveau.

RIVERB, ripercussione della luce o del ca-

1910/1424 (1880) 

Andrew Strategic Control of the Cont e driebles of the experience o

Rivered data to the conference para baga Riyar, V. Kasa z

Keylis a solda direktir oʻling olog Arilli Rocessov . Tailo eca consenie con contighere l'editto ad l'a civil e l'ana li l'ell ma procuració suráre, rocce o escano esta acumo e recovalica

Rivered , Oghero l'eletto all una leggo, alla propressa data ce sanche rivera e , ... traffare, weekers, who are some some vita-

voquer , retractor , casser , abole;

Rivolate, o roll o in objete, N. 1. 1. Booke, mode, far ub co, tar stomaco, mnovere a sdegno, fai faccapiaciane, sa machina movere, magania a a case ee , ne volter , soulever le ca ai , choquei , Raca ilisse, arvolilisse, neusar obbediensa all'an torità ; sollevarsi , ribellarsi , in cellien , se revolter, se soulever. Received, acception, rispondere con parole o con fatti a chi tabbia provocato, difendersi anche con offende • l'avversario , rivoltarsi , rivolgersi , par ma i referre, arma, cornua in airquem verces, se revolter, se rebequer contre quelqu'un, tance face , résister en face , tenir tête. En character **I taj , I fil , si dice di quei ferri ai quali** per cattiva tempera s'arrovescia il taglio . rivoltarsi , retundi , obtandi , s'emonsser. V Arvirè.

Rivogrisios, cambiamento essentiale o quasi totale nello stato d'una cosa , avvenuto per intrinseca forza; e dicesi specialmente delle mutazioni della superficie del mondo o delle leggi fondamentali de'regni ; rivoluzione . lore fatta da un corpo contro il quale siano conversio, vicissitudo, rerum mutatio, il

volution. Rivolussion, sollevazione contro l l'autorità politica; ribellione, tumultus, seditio, révolte, émeute, rebellion, soulévement, trouble, tumulte séditieux. Fè na rivolussion, propagare i principii di una rivoluzione e condurla all'atto, seditionem movere, seditionem concitare, révolutionner.

Rivolussionani, sost. propagatore o partigiano d'una rivoluzione, rivoluzionario . . . . révolutionnaire.

RIVOLUSSIONARI, add., appartenente a rivoluzioni; rivoluzionario . . . révolutionnaire. Rò, V. Rol.

Rox, röda o rova, macchina semplice consistente in una piastra di legno pietra o metallo, rotonda, che muovesi attorno ad un asse in giro e serve a molti usi, e specialmente pei carri; ruota, rota, roue. Roa o röda meistra, ruota principale, rota potissima, rota pracipua, roue maitresse. Fus dla roa, pezzo di legno o d'altra materia, che dal mozzo della ruota de'carri ove è impostato , spartendosi regge e collega il cerchio esteriore, razzo, radius rotæ, rais, 1ayon. Gavei o ganbössa dla roa, pezzo lavorato, che forma parte del circolo della ruota d'un carro, d'una carrozza ecc., quarto, apsis , canthus , jante. Bot dla roa , pezzo di legno che sta nel mezzo d'una ruota da carro, ed in cui sono fitti i razzi, mozzo. modiolus, moyen. Cerc dla roa, cerchio di ferro che lega e tien uniti i quarti della ruota, canthus, orbile, bande de la roue. Roa descaussa, ruota senza cerchi, rota orbilibus non munita, roue débandée. Roa descaussa, metaf. persona sprovvista del necessario o che non ha onde pagare i debiti; pezzente, paltoniere, cattivo pagatore, pauperulus, dipondiarius, malum nomen, gueux, va-nus-pieds, mauvais payeur. Roa dla bara, ruota dentata che sta all'estremità diritta del subbio anteriore, la quale mediante un uncino serve a tener tirato l'ordito, carretta . . . . roue à cliquet. Roa , roèla , ruota scanalata su cui si aggirano corde per varii usi , V. Tajöla. Roa del tupinè , ruota del vasajo, rota figularis, roue de potier. Roa dla fortuña, le umane vicende . . . . . la roue de la fortune. Serché sing roc ant'un cher, m. proy., V. Serche. V. Rada.

Roa, dicesi di alcune cose perchè rotonde o quasi, sebbene dissimili dalla ruota. Roa, rocta, rocla, palla che fa l'ufficio d'una guella per muover un letto, una seggiola, nocella . . . genou , roulette. Roa o röda, strumento a guisa di cassetta rotonda, che

muro, serve a dare e ricevere robe da persone rinchiuse; ruota, versatile tympanum tour. Roa, rinforzo di panno o simile, che si mette intorno da piede alle sottane, alle gonne ed altri simili abiti; pedana, balzana instita lacinia, frange, falbala, renfort. Roa del paon, dicesi del pavone quando spiega la sua coda in tondo, ruota del pavone . , . . . roue du paon. Fè la roa, dicesi del pavone quando spiega la sua coda: spiegar la coda, roture, gemmeam caudam explicare, faire la roue. Fè la roa, figur. significa far il bello, cercar di tirare a se gli sguardi; pavoneggiare, gloriose incedere, se pavaner. Fè la roa, pure sig. corteggiare una donna, fæminæ gratiam aucupari, faire sa cour, courtiser. Roa d'aqua, corpc d'acqua che esce da un'apertura d'un piede liprando quadrato, lambente il pelo dell'ac qua, e si crede sufficiente a dar moviment ad una ruota da molino, ed in un minus secondo si dice equivalere a piedi cubi de e mezzo circa, quasi sette brente, e divide in dodici oncie; ruota d'acqua . . . . rota d'eau.

Roagi, V. Rodagi. Roatis o rubatis, V. Rolo.

Rößa, nome generalissimo che compresde ogni sorta di beni mobili ed immobili, merci, grasce, viveri e simili; roba, res, biens, vivres, marchandises. Un dröch driba, d'robassa, gran quantità di checchesia, un monte di roba, magna vis bonorum, grande quantité de quoi que ce soit. Su veule avei d' roba , roba , bisticcio provebiale che si dice non come massima ma per dimostrare quanto sia difficile l'arricchire con giusti mezzi; chi non ruba non ha robe, dives aut antiques aut iniqui hæres, nemo dives evasit qui justus esset, ingentes opes non parantur sine fraude, qui ne vole 🎮 est toajours misérable. Chi sa fe jeu sa f roba, la parsimonia equivale al guadagno; chi vuol fare avanzi deve usare fatica ed 🖦 dustria , *magnum lucrum est parsimonis* ; nihil sine labore paratur, un bon économe sait tirer parti de son bois. La roba bois s' fa 'l pressi da chila, le buone med presto si vendono, al buon vin non abbisogna frasca, proba merx emptorem facile invenit, à bon vin il ne faut point de boar chon. Bela roba, bela rufa, modi di men strare disprezzo od indifferenza di ciò che di si mostra, ci si offre, o ci si dice; de vale? che me ne cale? nihili fucio, qu'estati puis ? qu'est-ce que ça me fait ? Roba de aggirandosi su d'un perno nell'apertura d'un l boñ pat, mercanzia d'infima qualità, mercanzia di balla, merces minoris pretii, marchandise de balle. L'è nen roba per i so dent, non è roba cui egli possa aspirare; non è nicchia adattata alla sua persona, hoc ipsi non congruit, ce n'est pas charge pour

Robace, rubar di quando in quando e poco per volta, rubacchiare, suffurari, voler, dérober, faire des petits vols, filouter, grappiller.

ROBARISSI, ladroneccio, ruberia, furto, hertum, larcin, vol, volerie, filouterie.

Robassa, accr. di roba, V. Roba. Rost, tor l'altrui o per inganno o per violenza, rubare, carpire, furari, voler, dérober, emporter, enlever. Robè a ca di lader, mettersi ad ingannare chi è più tristo di sè; andar a rubare a casa del ladro, in Cilicia piraticam exercere, vouloir tromper quelqu'un qui en sait plus que nous. Robè na fia na fomna, condur via una ragazza una donna per trattenerla seco lei malgrado. od anche col di lei consenso, ma contro la volontà dei genitori o di altre persone cui sia soggetta; rapire, commettere un ratto, rapere, enlever, commettre un rapt. La gola ai roba tut, egli consuma il suo denaro in ghiottornie, egli è ghiotto, ventre ducitur, cujus deus venter est, il est sujet à son ventre. Robè 'l cheur, accender d'amore, innamorare, ad amorem inducere, amore inflammare, inspirer de l'amour, rendre

Roma, pianta erbacea vivace, alta, ruvide, con foglie lunghe acute, fiori giallicci, bache nerastre, e radice grossa e ramosa, che serve a tingere in rosso la lana, il li-, ed il cotone; robbia, rubia, garance. V. Garanssa.

ROSENT, V. Rubinet.

Rosust, forte, forzuto, gagliardo, robusto, robustus, fortis, robuste, vigoureux.

Romestessa, gagliardia, fortezza di membra, ora, robustezza, robur corporis, fortitudo,

lorce, vigueur.

Roca, cittadella, fortezza, rocca, arx, brieresse, château, citadelle. Röca, luogo drapato, rupe, balza scoscesa, roccia, dirupo, rapes, locus præruptus, cautes, petra; lieu carpé, roche.

Roca (con o stretto) stromento di canna simile, sopra il quale le donne pongono ana o lino o altra unateria da filare, coocchia, rocca, colus, quenouille.

Roci, quantità di lana od altra materia da filare, che si mette in una volta sulla roue.

rocca per filarla, pennecchio, conocchia, lucignolo; pensum, quenouillée. Finì la rocà, sconnocchiare, pensum conficere, décharger la quenouille. Rocà, per colpo dato con la rocca; roccata, ictus coli, coup de quenouille.

Rocaireul, nome che porta nell'astigiana l'uccello detto altrove ghepiè o serena di prà, V. Sereña.

Rocanbon, sorta di cipolletta che sa d'aglio composta di più bulbi uniti, lunghi, bianchi, esteriormente rossicci adoperati per sapore; allium mitius, rocambole, échalotte

Röch, röcia, rupe, dirupo, balza scoscesa, roccia, rupes, petra, cautes, roche, rocher, roc.

Roche, ammasso informe di pietre o di rovine d'edificii; petraja, lapidum congeries, tas de pierres.

Rocuer, sopravvesta di panno lino bianco, che portano nell'esercitare i divini uffici gli ecclesiastici, cotta, amictus linteus, superpelliceum, surplis. Rochèt, sopravvesta anche di panno lino bianco con maniche strette, che portano i canonici, i prelati e varii ordini religiosi, rocchetto, linea tunica substrictioribus manicis, rochetum, vochet. Rochèt, piccolo cilindro di legno forato per lo lungo con rotelle alle due estremità, ad uso per lo più d'incannare; rocchetto, panucellium, bobine, fuseau.

Rochin, involto di lino, stoppa, lana o altra materia, che le donne adattano sopra la rocca per filare, pennecchio, lucignolo, pensum, quenouillée. Röcia, V. Röch.

Roclo, sorta di mantello più stretto del ferrajolo ordinario, cioè fatto con due costure, detto dai sarti siorentini serrajolo a roclò . . . . . . roque-laure. Roclo t. di sprezzo, cosa, o persona che per vecchiezza od enormi difetti a nulla giova, non val nulla; ciscranna . . .

Röna o roa, V. Roa. Röda e non roa, dicesi però specialmente nelle seguenti significazioni; Röda, macchinetta tonda piena di trombe di fuoco, razzi ed altri fuochi lavorati, la quale girando schizza fuoco; girandola, razzajo, turbo igneus, girandole, girando. Röda, estremo supplicio recentemente abolito, col quale ai condannati si rompevano prima l'ossa con una stanga di ferro sopra un palco, e poscia erano esposti e lasciati spirare sopra la circonferenza d'una ruota; ruota, rota panaria rota cruciabilis, roue, supplice de la

Rodagi, l'insieme di tutte le ruote d'un i oriuolo o d'altra macchina; rotismo, term. degli oriuolaj . . . rouage.

Rode, uccidere col supplizio della ruota; rotare, membra contundere ac frangere vecte

ferreo, rouer.

Rodela, roeta, roveta, rodiña, rodeta, dim. di roda, piccola ruota, carrucola, rella, rotella, fetta di qualche cosa tagliata in rotondo, rotula, trochlea, orbiculus, alicujus rei pars orbiculata, petite roue, poulie, roulette, rondelle, rouelle.

Ropis, dim. di röda, piccola ruota di

carro, rotella, rotula, petite roue.

Rodiña, V. rodela.

Rodingot, radingot, sorta di mantello con maniche, pastrano, gabbano, palandrano,

chlæna, redingote, brandebourg.

Rodonost, colui che minaccia sempre, e fa il bravo, fugge però ogni serio cimento, spaccone, smargiasso, tagliacantoni, rodomonte, thraso, jactator, miles gloriosus, rodomont, fansaron, avaleur de charlettes ferrées.

Rodomontada, sinargiasseria, millanteria, spaccata, rodomonteria, ostentatio, jactan-

tia, fanfaronnade, rodomontade.

Roela, *rovèla*, ruotella dentata per lo più d'ottone, con manico, colla quale facendola girare sulla pasta questa si taglia a festone. . . . . . coupe pâte. Roèla, rochèt, piccolo cilindro di legno forato con due rotelle più larghe alle estremità, sul quale si raccoglie il filo, filando al filatojo; rocchetto, panula, panuclium, bobine. Roela, piccolo pezzo di checchessia tagliato in tondo, rotella, orbiculata pars, rouelle. Ročla o rověla d' sautissa, tutta la salsiccia chiusa in un budello intiero di porco; rocchio. . . . . rouelle. Roèla, piccola ruota, V. Rodèla.

Roera, segno che lascia in terra la ruota de' carri ; rotaja , ruotaja , orbita , ornière.

Roet, o rovet, arnese munito di una ruota che si fa girare col piede, di rocchetti corrispondenti e d'altri ordigni, col quale si fila e si torce; filatojo, torcitojo, valico, rota nendo filo accomodata, rhombus, rouet. Roct, piccolo arnese da far i cannelli (Spole V.) per ordire; filatojo, rhombus, rouet. Rogra, dim. di roa, V. Rodela.

Rock, o rogato, t. del foro, part. dal verbo rozhè, dicesi d'un atto ridotto in iscritto da un pubblico Notajo; ricevuto, rogato, subscriptus, reçu, instrumenté.

Rogassion, processioni che si fanno tre di continui avanti l'Ascensione per impetrare da Dio buona ricolta, rogazioni, supplica-

tiones pro fructibus terræ, ambarvalis lustratio, rogationes, les rogations.

ROGATON, avanzo d'un pranzo o d'un cibo, rilievo d'una mensa, rimasuglii, cibi, vel prandii reliquiæ, analecta, graillons, débris d'un diné, restes d'un pâté, reliefs de la table, rogatons.

Roone, si dice de' Notaj, che distendono e sottoscrivono contratti, testamenti od altri atti, come persone pubbliche per l'autorità conceduta loro, rogare, subscribere, contractui chyrographun apponere, adscribere dresser un acte, un contrat, instrumenter.

Rögi, rogito, l'atto e la solennità con cui un pubblico Notajo stende o riceve un istrumento; rogito, subscriptio, l'action de

passer un acte pardevant notaire.

Rogni, malattia contagiosa della pelle: per cui le dita, le mani, le articolazioni del gomito, del ginocchio e de'piedi si coprono di vescichette, piccole bollicine, che cagionano prurito e pizzicore grandissimo, rogna, scabbia, scabies, gale. Rogna seca, scabbia minuta, che fa pochissima marcia; rogna secca . . . . gale séche. Rogna , malattia simile alla scabbia, e propria dei cani e dei lupi per cui il loro corpo si copre di minutissime pustule rossigne, o di squame aride e bigie; stizza, scabies, gale des chiens, espèce de grattelle qui vient aux chiens et aux loups. Rogna, per cavillatore, V. Rinfna. Rogna, borbottone, V. Rognòs.

Rogae, raugne, dolersi fra se con voce sommessa e confusa; borbottare, buforchiare, brontolare, obmurmurare, mussare, mutire, grogner, gronder, rognonner, grommeler, Rognè, rammaricarsi, dolersi, nicchiare, guajolare, guaire, queri, conqueri, dolere, se plaindre, se lamenter, murmurer, lauterner, branler au manche. Rogne, bisticciare, contrastare, jurgare, rixari, disputer, contester, être en debat.

Rocxox, due corpi glandulosi, sodi, compatti, rossicci, collocati nella parte posteriore del basso ventre, ossia ne'lombi degli animali vertebrati, e distinati a separare l'urina dal sangue; rene, arnione, renes, rein, rognon (nelle bestie). Rognon, per simil. dicesi volg. la parte migliore, più fertile, più grassa, più preziosa di una cosa; verdura, optimum quidquid, rocambole. Aveje i rognon dur o le coste larghe, fig. avere un buon patrimonio, esser ricco, pradivi-

tem esse, être riche, avoir du bien. Rogyonλ, term. de' macellaj, tutta quella parte, che contiene l'arnione, e dicesi per iù quando è staccata dal corpo dell'anie; rognonata . . . . fressure.

ognòs, pieno di rogna, infettato di ro-, rognoso, scabiosus, galeux. Rognòs, simil. si dice delle piante, delle frutta, altre cose coperte di bollicine, di scaxità rotonde; ronchioso, scabro, bernocluto, che ha la scorza scabra, ruvida, biosus, asper, tuberosus, galeux, rabow. Frità rognosa, V. Frità. Comission gnosa, commissione difficile od increscede ad eseguire; commissione stucchevole, andatum vel munus salebrosum, commison difficile, scabreuse. Rognòs, add. usato nche sostantivamente in vece di rogna o augnoi, persona che non risponde e non arla altrui, ma borbotta fra denti; bufonhiello, bufonchino, borbottone, querulus, wurrans, grogneur, grondeur, qui aime gronder, facheux.

Rör, V. Slavass.

Röida, rēūida, lavoro imposto dall'autoità pubblica, e dicesi per simil. di ogni bro che si fa senza mercede nè ricompensa; mandata, gratuitum opus, corvée. Fè na oida, far una fatica inutile, operam inaum sumere, faire une corvée.

Ros, voce cont., V. Ros e roda.

ROAU, V. Toiròr.

Rose, muover in giro, agitare, dimenare, olvere, agitare, commovere, rouler, mouor en rond, remuer, dêmener, tourner, a panssa a m'roja, le budèle van an prouion, si dice quando gli intestini o per nto o per altra cagione romoreggiano, i gorgagliano il corpo, gl'intestini, streviscera, les boyaux crient, le ventre

Mor, albero ghiandifero e molto grande, legno di cui è duro pesante ottimo per costruzioni sott'acqua, e le foglie frastaate e numerosissime; e di cui sono varie ecie; quercia, rovere, rovero, quercus,

ur, chêne, rouvre.

Roll, corteccia verde, che copre il guscio poso della noce, della mandorla, e d'altri mili frutti; mallo, culeolum, culliolum, liolum, putamen viride, brou, écale. rola, desrolà, senza mallo, smallato, tamine purgatus, pelé, sans écorce. Rola, ore che si dà dai falegnami a' varii loro ori con decozione di corteccia di noce; wra di mallo . . . . eau de brou.

LOLANTIÑA, sorta di vettura a due ruote, ta da un cavallo da stanga... chaise

ante.

spianatojo, palanga, rondin, rouleau. Rolatin, roleta, dim. di rol, piccola e giovane quercia; querciuolo, querciuola, quercus junior, chêncau, jeune chêne, baliveau.

Rolè, avvolgere, volgere in giro, volvere, torquere, rouler, tourner. Rolè, girare, andar girando qua e là, aggirarsi, andar in ronda, circumire, vagari, roder, trotter tout le long du jour, courir çà et là.

Roler, stromento di legno che ha la forma d'un grosso fuso, ed è in uso presso i cappellaj per follare i cappelli. . . . roulet. V.

ROLETA, dim. di rol, V. Rolatin.

Rölo, catalogo di nomi d'uomini o di cose, descritti per essere chiamati a qualche servizio, od altrimenti considerati od avuti sott'occhio l'un dopo l'altro; elenco, lista, ruolo, album, index, elenchus, rôle, liste, catalogue. A torn d' rolo, un dopo l'altro, successivamente, come tocca a ciascuno, ut cujusque nomen exit, à tour de rôle. Rölo, il foglio di un atto, cioè le due pagine scritte una contro l'altra; rôle d'écriture, feuillet.

Rolö, corpo sottile, ampio e pieghevole, che si avvolge insieme spiralmente; rotolo, volumen, rouleau. Rolö, lenzuolo, piegato a guisa di lunga fascia, ed in parte rotolato per metterlo sotto le natiche dei malati che s'imbrattano, e ritirandonelo a poco a poco, tenerli puliti, linteum, alaise, alèze. Rolö d'cicolata, bastoncello di cioccolatte.... báton de chocolat. Rolö, rolèt, rolatiñ o rubatin pezzo di legno duro e ritondo, che si mette sotto le cose gravi per muoverle agevolmente col ruotolarlo, rullo, phalanga,

Roм, rum, specie d'acquavita ricavata dalla fermentazione e distillazione del sugo delle canne da zucchero, o dalla melassa; rlium . . . . rhum.

Roma, nome di città usato nelle seguenti frasi prov. Roma l'è nen stà faita tuta 'nt una volta, a penna a penna l'oca si penna, Roma non si fece in un sol giorno, a ogui cosa ci vuole il suo tempo, a tutto ci vuol tempo, nihil est simul inventum et perfectum, il faut laisser mûrir les choses. Andrà nen a pentisne a Roma, fra poco si pentirà, brevi illum pænitebit, il ne tardera pas long-temps à s'en repentir. Andè a Roma senssa vede 'l Papa, andar per un negozio o per un piacere e non eseguirne o non godere la parte più importante; pene frustra ivisse, aller à Paris sans voir le Louvre. Chi ionatif, legnotto, legno tondo, randello, lenga à a Roma va, chiedendo si trova la

strade, viam postula, et ibis, en demandant e simili usi, ronca, sparus, serpe, 703 non apprend son chemini Tate lo strà a vañ a Rozcaja, bösch dij ciavatiñ, arbuste "Roma, prov. è indifferente passar per questa ··· Romaniña, polliccia di pelli agnelline, maviruca e pollibus agninie; pelisso de peaux. Romans, narrazione di fatti interamente

inventati o councisi coltanto con qualche punto estovico, e rigum dante principalmente parsone private ( scritta colla mira di dilettare ed istruire i lettori; iromanio, fabilosa

: narratio, roman.

ROMANTICE, agg. di scritti o di prodotti delle arti belle, a quali allentanandosi dalle regolo poste dietro l'esempio degli autori classici, seguono più da vicino le orme della riatura, o diuna commovente msorprendente originalità; e dicesi pure di siti e di cose corrispondenti a quella maniera di comporte 'Yomantice. . . . . . romantique. 1112 : 111 : "Remanssia, correzione severa e minadeiosa; rabbuffo, rammanzina, rammanzo, objur-- gatio , réprehensio ; réprimande. 🗀 🦠

Rougette, che usa di tanto, di muffa, ' matiato : mucidus : siau corruptus .. chanci . maisi. Homatick po meglio aromatich pehe 'è della natura deglivarompticod ha l'odore o sapere d'acomato, aromatico, acromate oleds; aromatibus conditus; aromatique. 10: Rowerle, romatism, inalattia consistento min dolorimissi od erranti lungo le membra nelle parti muscolari e membranose ve din attorno le osta d'accompagnator da gravezza e difficoltà di moto, e frequentemente da -febbre; reumatismo, rematismo; rhduma-Mismus, Phumatisme. Ch' a patiss i romatis. rématico, reumatico, rheumaticus, qui souffre des rhumatismes.

ROMATISE, v. att. dare odore: diaromato, 'aromatizzare, aromatibus condire, aromatisqui ™ Номійов, v. popol., festa particolara, che si fa in qualche Chiesa discosta, cui eoucorrono molti forestieri ; romcaggio, pellegrinaggio, peregrinatio, pélerinage.

Rox, voce che si pone popolarmente in "fine dell'alfubeto dicondo et, con, ron, forse mata dall'abbreviatura ot. o. r. dell'eccetera, → d insignificanto, ysata nella frase seguente; · Form savei'l oön e'l rön, voler conoscere di una cosa il più intimo segreto , tutte le reagions e gli effetti, rem penitus velle introspicere, vouloir pénétrer tous les détours, ne vouloir rien ignorer.

Ronca, laina tagliente di ferro, ricurva in cima, e munita di un manico di legno, mino, rondine del fumo; hirundo, hirun

legno duro, specie di susaggine, Ya Ba d' preive.

RONGRE, rompere e lavorare il terr non coltivato, dissodare, rude solum an agrum incultum subigere, défricher. Rom diveglier le piante, le macchie d'un hos a di terrena incolto, roncare, ronchetta diboscare, disertare, cesinare, sepreta, j tices noxios evelleres extirpares radices plantare, strbores, prbusta radicitus, velle arracher les nouces, les mauvaises harb les arbres, les racines etc., sarcler, ech donner, Ronche un pra, lveje la tepa, s gliar un prato dalle zolle erbose, scotenni 

Roxchu, colin che lavora ad estirpare cattive orbe, gli spini, i cespuglii, le m chie e rende coltivo un terreno incolto, ra cater, arator agri inculti, défricheur.

RONDA, giro notturno che un officiale compagnato da qualche soldato fa lungo mura d'una fortezza per ascoltare se v'è qu che sorta di movimento al di fuori e p wedere se de sentinelle song vigilanti e fan il lono doyare, e se ogni cosa è in hen ordine; rondo, militas lustrantes vigilias dustratio vigiliarum, ronde. Ronda, i so stircitor, circuitor, popple. Ande 'n ponde, in la nonda, obire, circuming vigilias, faire l roude. Ande an monda, fila, rouda, pe situilit., andar in volta, andar giropi, w gari, circunire , faite la ronde, faire de lournées. n Ronda, to tipografico, carattere simile all scrittura quesina notonda venuto in uso so

ronda. . . . ronde. Mano, specie di poesia francese ol ri daria o di sinforma che di regola riprend una o più volte la prima delle parti di a e composto, a fanisco con questa : e dice pure comunemente d'una grand'aria che tel mina le opere in musica; randò . . d . . rondeau , rondo.

e gian tempo, ed arvone, su tutti i corpi

RONDOLA, miondola, o rondoña, uccellet di passaggio, dell'ordine da', passeri con lu ghissime ali queoda biforcuta, il quale noi viene di primavera, annida sotto i te o ne'sossitti, di libera da molti-insetti neci e parte col finir dell'estate; rondine, rond nella, rondine domestica, rondine di-car e che serve per tagliar legna, potar alberi, hdomestica, hirundo rustica, (Lin.) hironde hirondelle de cheminée, hironde, hirondeau. Na rondola sa nen primavera, prov. un caso non fa regola, una hirundo non facit var, une hirondelle ne fait pas le printemps.

ROSDOLE, V. Girolè.

ROSDOLIS, rondoliña, rondoniñ, rondoniña, dim. di rondola, piccola rondine, rondinetta, rondinella, parva hirundo, petite hirondelle. Rondoliñ , Rondoniñ , pulcino della rondine, rondinina, pullus hirundinis, le petit de l'hirondelle.

Rombolon, re di pivi, V. Pivi.

Rospon, specie di rondine maggiore, detta più comunemente pivi, V. Pivi. Rondon fig. vagabondo, girovago, vagus, aberrans, vagans, vagabond.

Rombosa, V. Rondola.

RONDONE, girondone, V. Girolè. Rondoniña, v. Rondolin.

Ronfa, giuoco di carte come primiera, ronfa . . . . séquence. Confesse la ronfa, dir la cosa per l'appunto com'ella sta; accusare la ronfa giusta, veritatem fateri, accuser juste, dire la chose au vrai.

· Roser, il romoreggiare che si fa colla gola e colle narici nell'alitare in dormendo; rusare, stertere, rhonchos edere, roufler.

Rossi, l'atto di russare ed il romore che in esso; russo, rhonchus, ronslement.

Rozoncola, arnoncola, pianta erbacea vivace, di cui sono moltissime specie, altre selvatiche ed altre coltivate ne'giardini per 🕨 bellezza dei loro siori doppii moltiplici, di colori varii e splendenti, ma inodoriferi; ranunculo, ranonculo, ranunculus, pes corvirus, renoncule.

ROMPACIAP, persona o cosa che giunga molesta, che disturba; rompicapo, molestus homo, res molesta, casse-tête, rompement

de tête.

Ronpacol, cosa o persona atta a far altrui capitar male, rompicollo, periculosa res, perditus homo, ruine, précipice, casse-cou, brise-cou. A ronpacol, a rota d' col, V. a suo luogo nella lettera A. Ronpaçol, per

guastameste, V.

Ronpe, pesse, pse, far più parti d'una cosa intera guastandola o fenderla soltanto; rompere, spezzare, infrangere, sfracellare, rumpere, elidere, scindere, frangere, confringere, perfringere, rompre, casser, briser, mettre en pièces. Ronpe le nòs, rompere il guscio delle noci per estrarne il gariglio; schiacciare le noci, nucleos frangere, casser les noix. Ronpe, ridurre una cosa in molte parti grossette, non però in polvere; soppestare ; leviter tundere , écacher , con- caput cadere , percutere , frapper à la tête , Tom. II.

casser. Ronpe, fig. come ronpe na costuma, far cessare, togliere, rompere, tollere, abrumpere, ôter, faire perdre. Ronpe, parlandosi di strade, tagliarle, guastarle, renderle impraticabili, abrumpere, gater, rompre, rendre impraticable. Le pieuve a l'an rot le stra, la pioggia continua guastò le strade, inexplicabilis imbribus via facta est, les pluies ont ruiné le chemin. Ronpe, t. d'agricoltura , dar la prima aratura ad un terreno, dissodarlo dopo la mietitura; rompere, fendere, terram proscindere, effodere, exercere, pastinare, défricher la terre, rompre le chaume, recasser.

Ronpe i dent dna ressia, d'un pento, sdentare, rompere i denti d'una sega, d'un pettine, edentare serram, pecten, édenter, user, rompre les dents d'une scie, d'un

peigne.

Ronpe i disegn, le mire, guastar altrui i disegni, prevenire le altrui mire ed impedirne l'effetto, sconcertare i progetti, romper l'uovo in bocca, consilium dissolvere, invertere, dissipare, couper l'herbe sous les pieds à quelqu'un, rompre les mesures.

Ronpe i pat, mancar di parola, non osservare il patto, rompere i patti, fædus violare, manquer aux promesses, violer a promesse, manquer aux engagemens.

Ronpe i vason, schiacciare le zolle col mazzuolo dopo che sono state sollevate coll'aratro, glebas frangere, proscindere, pulverare, émotter, briser les morceaux de terre, avoir le casse-motte, briser les mottes avec un maillot de bois.

Ronpe la parölu an boca a un, interronipere il parlare d'alcuno; rompere le parole, rompere le parole in bocca, sermonem alicui abrumpere, alicui interloqui, couper la pa-

role, interrompre.

Ronpe la giassa, cominciar ad impiegarsi e ad operare intorno ad una cosa, risolversi a far una cosa, od essere il primo a farla; rompere il guado, rompere il ghiaccio, difficultates omnes perfringere, perrumpere, *præire*, rompre la glace, donner le branle, faire les premiers pas dans une affaire, hasarder une première démarche. Ronpe la giassa, vincere la ripugnanza che si provava a cominciare una cosa, aversum animum superare, se vaincre, surmonter ses craintes.

Ronpe la lesna, si dice d'un avaro, quando fa una spesa straordinaria, spuntar la

lesina . . . . tuer le veau gras.

Ronpe la tèsta a un, percuotere con colpi la testa cagionando ferite; romper la testa,

donner des coups sur la tête. Ronpe la tè- | mariage , une société , une affaire , la paix. sta, 'l cupiss, i ciap, le tartavèle, le scatole, le scriture ec., romper altrui il capo. infastidire, annojare, importunare, stuccare con chiacchere, alicujus mentem fatigare, magna molestiu afficere, aures obtundere, aures tundere, vexare, rompre la tête, rompre les oreilles, ennuyer, importuner, inquiéter, fatiguer, étourdir, dégoûter.

Ronpe 'l col a na persona, sig. farla capitare in pessima fortuna, darla a mal partito, maritar male una ragazza; rompere il collo, in malum exitum dare, rompre le cou, sacrisser, ruiner. Ronpe 'l col a na cosa, vendere una cosa a vilissimo prezzo per la voglia di disfarsene, minimo pretio vendere, vendre pour rien. Ronpe 'l col al meste, vendere o far cose a molto minor prezzo di quel che facciano gli altri; far sì che il mestiere più non sia proficuo, minori pretio vendere vel facere, vendre ou faire à moindre prix. Ronpe 'l col d'na botelia, rompere il collo o la bocca d'un vaso, shoccarlo, vasis orificium frangere, egueuler, casser le goulot d'une bouteille.

Ronpe 'l digiun , mangiar in tempo di digiuno; guastare il digiuno, mangiare,

solvere jejunium, rompre le jeûne.

Ronpe le mangioire a un, sguanciare, romper la guancia ad uno, malas fædare, rompre les mâchoires.

Ronpe 'l filon d'un'aqua, andar contro il silo dell'acqua, vim fluminis refringere, rompre le sil de l'eau.

Ronpe 'l seugn, far destare, guastare il sonno, rompere il sonno, somnum abrumpere, auserre, avertere somnum, rompre le sommeil, troubler le sommeil, éveiller.

Ronpe l'unòr, opporsi alla volontà d'alcuno, avvezzarlo ad esser docile, reprimere ingenium, retundere voluntatem, humiliare audaciam, rompre l'humeur de quelqu'un, l'accoutumer à n'avoir point de volonté, rompre la volonté.

Ronpe un batajon, rompere, fugare, vincere, sconfiggere, metter in disordine un hattaglione, legionem perturbare, abrumpere laxatos ordines, rompre un bataillon, dé-

saire, mettre en déroute.

Ronpe un matrimoni, na società, n'afè, un negössi, la pas, impedire che si conchiuda un matrimonio, un contratto, un affare; rompere, impedire, interrompere, rompere il parentado (parlandosi di matrimonio), nuptias rumpere, societatem tollere, dissolvere negotium, rem dejicere, rem disturbare, pacem dirimere, rompre un Rogatoñ.

Ronpla con un, fe gieugh rot, romper l'amicizia con alcuno, rompere il fuscelino. conjunctionem dirimere, amicitiam dimittere, alienare se ab aliquo, rompre avec quelqu'un, rompre l'amitié.

Ronpse, in s. neutro p. andare a pezzi senza che ne sia cagione una forza esterne apparente; rompersi, rompere, rumpi, frangi, se briser, se casser. Ronpse, fig. esercitarsi, praticarsi in qualche cosa, formarsi, addestarsi, se in negotiis conterere, se rompre aux affaires, s'y exercer, s'y rendre habile.

Ronpse la tèsta fig., infustidirsi, inquietarsi, rompersi il capo, usar soverchia applicazione, obtundi, se ipsum vexare, se casser la tête, se rompre la tête à quelque chose 🕳 s'inquiéter, se donner bien de la peine pour

quelque chose.

Ronpse 'l col, ronpse l'oss del col, rompersi il collo, fiaccarsi il collo, morir pe... fiaccatura del collo, effringere collum, fract collo interire, se casser le cou. Ronpse col, figur., capitar male, precipitare 🛌 pessima condizione, rompersi il collo, pessima sum ire, male accipi, malum exitum haber se casser le cou, réussir mal, donner da x le travers.

Ronpse 'l tenp, vale voltarsi alla pioggia, ad pluviam vertit tempus, ad pluviam mutatur dies, se gater, se brouiller, se troubler.

Ronpse na venu del stomi, rompersi lo stomaco, uscir il sangue, rompersi il sangue, vomitar sangue, sputare, rejicere sanguinem, avoir une perte de sang, vomir du sang.

RONPIMENT D'TESTA, fastidio cagionato da rumore, da applicazione difficile, o da interruzioni frequenti nelle nostre occupazioni; importunità, seccaggine, noja, rompimento di capo, rompicapo, ingenii tormentum, molestus, strepitus, cura impensior, curarum moles, anxia cura, rompement de tête.

Ronsa, pianticella legnosa e spinosa, del genere del lampone, che cresce ovunque non coltivata, si moltiplica assai, e produce le more (V. Mora); rogo, rovo, dumus, vepres, sentis, rubus, ronce. Ronsa, fig.

cavillazione, V. Rinfna.

Ronsiura, ronsura, pezzuolo, ritaglio, tritolo, striscia di panno, gherone, frustulum panni, panniculus, morceau d'étoffe, rognure, levée. Ronsiura, per avanzo, ritaglio di checchessia, rosura, reliquiæ, resegmen, rognure. Ronsiure dle pei, V. Raspuc. Ronsure o ronsiure d'un disnè, V. RORETA o roleta, V. Rolatin.

Rosa (con o stretto), canale d'acqua che zerve all'irrigazione di estesi terreni; roggia (v. dell'uso), gora, aquæ fluviatilis ductus,

canal d'irrigation. V. Bialera.

Rosa, sottilissime gocce d'acqua, che l'aria smbiente depone sui corpi terrestri nella notte e verso il mattino in ragione del loro raffreddamento quando il cielo è sereno, e la stagione calda; rugiada, guazza, ros, rosće.

Rosà, agg. di acque, profumi ed altre composizioni ove entrano le rose; rosato, rosaceus, rosat. Pasqua rosa, Pasqua rosata, cioè Pentecoste, Pentecostes, la Pentecôte.

Rosis, V. Rotam.

Rosani, preghiera consistente nella recitazione di cinque o quindici decine di avemmarie tramezzate da un paternostro ad onorc della Beata Vergine; e dicesi pure della corona o filza di granelli fatta per dirigere tale recitazione; rosario, rosarium, rosaire.

Rose, arbusto spinoso di varie grandezze, che produce la rosa; rosajo, spina rosæ, rosarium, rosa, rosier. Rose, luogo pieno di rosaj; roseto, rosetum, rosarium, ro-

emie, rosier.

Roseta, parte dello sprone fatto a guisa d stella, che punge; stella, calcaris stella, molette d'éperon. Roseta, nodo di nastri od alto ornamento più o meno somigliante a piccola rosa; rosetta . . . . petite rose. Roseta, taglio particolare che si dà ai diamanti, piano inferiormente, e superiormente a cupola formata di facce triangolari; rosa, diamante a rosetta . . . . rosette , rose , diamant-rose.

Rossff, dim. di reusa, sorta di piccola rosa di color roseo pallido, scempia e doppia, od il rosajo basso e ramoso che la produce; mellina, rosa burgundiaca, rose et rosier de Bourgogne, rosier-pompou.

Rouña, piecolo pesce di fiume commestibile, del genere del carpione . . . . phoxinus

quamosus, rosière.

Rosmà, pioggia minuta e di breve durata, equerugiola, spruszaglia, aspergo, bruine. Rosint o piuvsine, v. neutr. piover leg-

germente, piovigginare, lamiccare, leviter phere, bruiner, pleuvoir à petites gouttes. Resine, in s. att., bagnare e spruzzare leggiermente, immollare, inumidire, umettare, **espergere, irrorare, aspergere,** conspergere, arroser, humecter, asperger.

Rosima, rusipila o risipola, infiammazione acuta, parziale, ma non limitata, della pelle, la quale si manisesta principalmente

gano con acre e cocente calore, talora producono vescichette, e si risolvono in squame farinose; risipola, rosa, erysipelas, sebris erysipelatosa, ignis sacer, erysipèle, rose, seu sacré, seu Saint-Antoine.

Rosmanin, frutice od arbusto di frondi perpetue lineari, bianche inferiormente, e molto odorose ed aromatiche, crescente in luoghi ghiajosi, e di cui le foglie ed i fiori sono di molto uso come profumo e rimedio; ramerino, rosmarino, rosmarinum, romarin.

Rosou, liquore spiritoso e piacevole per bevanda, formato principalmente coll'infusione dei petali della rosa muschiata e talora anche dell'erba detta rorella o ros solis, rosolio, rossolino . . . . rossolis, rossolio,

liqueur.

Rosòn, accresc. di rensa, rosone, ingens rosa, grande rose. Rosòn, ornamenti d'architettura fatti a foggia di fiori rotondi o di ampie rose, con cui per lo più si abbelliscono le soffitte ed i gocciolatoj delle cornici, rosone. . . . fleuron, rosasse, roson. Rosòn, dicono i tipografi quegli ornamenti a foggia di fiori, od anche d'assai diverse forme, che mettonsi nella parte d'una pagina che rimane vuota di scritto; siorone, fregio... . . . cul de lampe.

Ross sost. colore primitivo vivissimo di cuici danno alcune gradazioni la rosa, la ciriegia, la porpora, il sangue; dicesi pure delle sostanze coloranti che ne producono la tinta, o delle parti rosse d'un corpo; rosso, color ruber, rubens, rubeus, rubicundus, rouge. Ross d'euv, V. Euv. Ross di laver, la parte rossa delle labbra, epitellio...

Ross add. che è tinto di rosso, che presenta quel colore allo sguardo; rosso, rubicondo, vermiglio, ruber, rubeus, rouge. Ross com un pito, ross com un biribin, ross com la brasa, si dice d'uomo o donna accesa in volto, rubicondiore vuitu, cui facies rubicundior, rougeaud, rubicond, qui a le vi-sage rouge, haut en couleur. Ross, dicesi di ferro e d'altri corpi i quali quando sono caldissimi prendono un color più o meno rosso; infocato, rosso, rovente, candens, rouge ardent, rougi au feu. Mar ross, nome dato anticamente al golfo Arabico per cagioni non ben accertate; mare rosso, mare rubrum, mare erithræum, mer rouge. Vni ross, si dice di chi per vergogna o per altra interna passione diviene improvvisamente più rosso dell'usato nel volto, arrossire, rubescere, erubescere, rougir.

Röss, mazzo di tralcii d'uva con molti grappoli attaccati, che alla vendemmia si al viso con rossezze irregolari, che si allar-l fanno per appiccarli al solajo e conservarli,

miglo, nendologanity pansilis, moissine. Mes n Per piccole fquantità di apappali d'uva genti , insieme a marzo , Jasciculus , diotte. diffi i mano, di pennis che si mettoro in per estatolaculorfuedeuniteas, circamolacula 2976 no string sys 1 and the live of milis can re zolare, celanadajajavejagavejagaveja PAY CATHER APPRILE , 100000 , chrenna, squa tringith, withing want baride le puromit os Roses abattemen bastonenaucenna, piethi verberare, plagis contundere, verb<del>enibus</del> afficere, rosser, mappe de coupsei and Describention, suppositio averagentagento

Missing opposite the desired profession of the second desired the seco guancle, la rossezza del roito, candore minus THOMathose and semming well and the misseur it osnauhlavi sesonada , abente edin moralduanto Posso strossignista kassiccio, inthrustuo intrapa ACL . subuhteren lentrakinsk jupugestra hurodystiffs un beirdonanducht time den fermannel pus , carbunculas , rubis , spixene , ab Alam office deli pageon, di henego pantileu idellibr-

bruno anolgente ipattaoin fulvol, olquaria at bigio-chiaro, che soggionas prossodimos quelle Bella stagious, estreprissi per la solumo des CETTE (del other derivers usignicale), retignicate, luscinia, rossignol. papilla robinet.

moduce un adiabate alors and plant discount adiabate alors and plant and pla che Hoi moduli en suqueste feriment, sipqrtil ruota, rota, rote. seco sternutazione, apparenza di datai rei, 160 - Aperiko, ranzenno, rosuj ; quiantità di .ris by denotion watter veces, the viloutese, or algust -idroms , sibleens, well seem penditions; Profiled glione properties subrolle diblaction specola; | zame , fragmenta , fragmina ; piece , rougeel

improxicias peninengogues moderna and almest seiumes renteral décombressiplatras. 11 in 111 interpas passistagar references deubors singuigeur, Rossift Da per Bergegosigi Mir Quasu stab mois

Libry, contratts is hence is deduce and to d'acqueil white the second and the second secon assa,, Aara indventorinadata yoqiande rotil , rol upfatu Pisfundaperstore providue ei dige di cili moltanimes emperante illi illi illi ostenta, grandarses echte meschines oreienili; molto fumo e poco arrosto, multi thyrdiperi paucif pora Reschilyh lidencour derfum er et Pengharôti. Abid nost, ingdandre, truffare, desipere a dalla capare infrandarativitromper, duper, frauder. Esse a rost, esse rustingly Rusti verb. Seweth diving ditter per dispressio d'uom astutorantoipe o solpons soputti scodata, versipallis, valer, unability fine merle; estensione evaluation dicesi th etter the save rusé, sourhe, trompour plantire gomn. Ron; | vicinimo a quella forma ju che maniscat cancher, dicentiportidispense discous cattivis annual qual parità da egni-lato, e sone

chin delude altrui nell'aspettativa , diprincipalmente di cose di tentro, cattiva musica; commedia insipida, pessimo attore, disson oppresentes atristis sconicus, mauvaise pides y maumise musique, chien de musicien.

Rort some plur. L. d'aritmetica à espression numerica minore dell'unità ; rotti, segmen, ston!, succe de men enoitem? - Mat inparti di ronpal, infranto, spessata stracellatory rotto, rupine, fractus prompus linie, salaéouRotes drots, deditas, inclin grandemente ade una cosa ; proclivis, addi Gues incliné, porté....Rot o drot, pratice esperimentata, addestrato, poritus i monsal asseturi, toutier , shabitué, rompus, Ret .pist, stanco dal nieggio, fatiento, fatente defetigation, silas , shingeril praccable, ilad abattus Rat, agginnious strades, valenguares impraticabile, iter obruptum, chemin roch ille, manwany importicable. Botelia n dicembin escheracement lectific in swota dictin - in the same state of the state of the same sta rotta, mitdes, déroute, défaite, décomfiture d'ains -mystili o opimomio, cinitumit, abroming q mitan , addit y crouter offices , vites A rota d'col, V. a sho luoge mella letterell.

Röta, celebre tribunalis dello Vstato soul Rose. V. Rub

🖦 especialistica, etalicanog i presengarith, alues per accennario la materia, 🗜 Apss Min 1995 carender si sepander sul volto viceno consensi Rolline difebrica i anaescia.

> Rorsin, assurfacione ad un haves, ali hogoistata con Mhito! o banga esperiente mi the per mezzo di studio e di regole ; lusti pratical, perizia i leuslikuet unuit. distiitis exprestatio, volutine , longue pretique!"

> Rörölo , volume chowi trvoli e insiel retole, volument, realistic uroline, amuli · Novole : spiligere! unit : cota : ficendidh : tare protolere, bolvere, purepleare, tit Rorons ; riond y sout. la figura della siella

ordel cerebio, ciò che è resende : citale

orlide, Mirculus, rollidit onaline and uterat unit Rother, rivind partend, addition to the ma di sera se si parla d'ud corpé selle si di cerchio se di unal poperatione s'

Pasprezze; toado ; rotondo ; ritondo, us, Fotundus, rohd; ephérique; cir-Esse quasi rotond waysinesse alarga ondeggiate, vergere incrotunditatem; squentond, s'approcher: de la figure 28. Rolond, agg. di persona, franco, i, Heres atome irotandami, iapeniii Rotond, dicesi de'numeri che moni ntinelio, mighicia giustos numero dele damussim numerus prombre rendi entheentan pireminary presents ferroainduro y laire reap, compte roud: Apt your rionally overder , roused y regar rotonda ; rotondare, ritondare, tone, ebuttaare y agrondish out to 19 morth of the distribution of the distribution of the second of the secon à-letitendes, roundings, sormalirde impraticabile, tter of upiten indition white discountry una come, still ilité retto per so ové rette ; il mattul ictual , lessond y crotture jurima, fisnipture que custome, qui déchir utes, efecte, (Wayrollde: udatouterbeisture leguirlding 13 o oprincipio, d'inimistà absoltura o, digilaction simultas, wupture, camminità e firmina di soldani 1; Wil RoagouRöda. c . V , los L. 101 L. Rora, celebre tribunalishdillowigian no formar a dodaci D**ushisoiReçdleşan** quattre no encorrection probabilistica en . V. Rulā. tuota , rota , tote. dermitella variosissima che raderetteter lespiante ortonsi, biruco, heeq, orubas abenille upiérieles as a promit -sift, ili, supprisitativ anddil, ili abteque a ... i dumangolisla ... avaria satisla satisl musicalubbos. (iv. idell'uso.) viginti dibratum pondusion pulse, ruba ( v. dos Acribia comindentillia suos luogo b per no zo di studio e di Legristi 15 strumento kiliadrico preper la più Bur che serreola, tritalare, le biade mrulle y tribolol frantojo o o o o i. , roŭleau "Insinoin. Ruhatko pezzelodo pide per moment lesselles o cilindio maigs, allune, ilain is conpanies in spian Mesegrupit of . gylipday rouleau. prom barome valgaro e generico di retti che abitano negli escrementi aniposigration : in principalmente di mr qi waaratadki e waarahame e escatlooki nende. Ruhatahuse, t. di aprenzo, coraccoglic Aulle ettrade il fimo de grassi uie diochi pure d'un pezzente, d'un

relunare, v. all. splingere with clear placers, faquadola gliste d'avaluare a salt; retolare, voluve, circumtagere "l'ouler, faite nouve par terre! Richte, fair volgete il l'illo per istritolare le biade un'il a, circumvolette cydindum, faite rouler le cylindre. Richte, cydindum, faite rouler le cylindre. Richte, libete, im a suscutrophaviolgeral per territo, l'otolare, ruzzolare, circumvolei, elitumvette, l'otolare, paluerale, evider. Albeite, eddie, v. Torbe. Babatesse : wolder Albeite, badere, v. Torbe. hatum, se tourier of rouler par terre se sautrerson, or mutaos e in morodise.

Afficere, ros.... and provident intraudalove, obnatory, and a submation of contraction of contractions of cont

Rumas gemmandavksinama ibase d'alloldinama individuale respective de la loldinama individuale respectiva de la loldinama individuale respectiva individuale respectiva de la loldinama individuale respectiva de la l

Rtindrend robinet in concential duty ellbo munitald'un personabile elicate thinde!" Lingsterrent elevation or a la coloragion Labqua odbatero Agentito 20% and apartinaliti robinetan Pasion Resident Propiet Contraction of the Propiet Person of the Propiet Contraction of the pachile the chiade side april the table of the hiscinia, rossignol. papilla, robinet. or Rumbely mibistrius, religible promisedi lacio dehiadointe fitto per le ple nell'attingo conclute di camin ; riviglita de su pla !! con le la concluta de la concluta del la concluta de de potit frammige platufait de dait de l'élèvite eco sternutazione, apparenza daidata iab uo. i - Rumica , Stevinsimo compendio di 17610 91 hi"bnoq decelel selso idendibidecidatique obzo principio per accennarne la materia; rubisca, rultrica | parubrique 12 Albrica ? 20 juin ale Indi talubitada ibitalio er capus garadias i euplit ; "ii" tres chapitres Rubrica e de regele e de alife kioni date nel principione delle varie pa ti Hell'Officia divination brice, publicity, fablique.

Russiciti, parse de rubriche af Abhrite capitali, nubricas scretzrentaire les rubriques Rubrické, parre una sottoscritioné of deglio particolare ad una scritto seguire, aignare, paraphera ama socia socia e occur a occur.

Russian Charles to the little of the control of the

di corraleggi succepturus, escarbote Runa pinnticella legnosh d'acutissimo ottocenda. Ruhatahuse it. di aprezzo, core e di sapore maturo equepiacivole, "rarescoglie aulle strade il fimo de grassi mosa secon foglie carnosa verdistre, e perque diochi pune d'an pezzente, d'un sistenti, e fiori giallo-chiari in c'ann de rapattumiere, fimigerulus, ordurier. mi, a coltivata como medicinale e per l'olio



essenziale che se ne trae, ruta, ruta hortensis, ruta graveolens, rue, rue des jardins. Ruda, colpo dato cozzando, cozzata, cornuum ictus, coup de cornes.

Rude, rute, tire d'rud o d'rut, mandar fuori per la bocca il vento che è nello stomaco con odore e strepito ingrato, ruttare, arcoreggiare, ructare, ructus exalare, roter. Rude, il percuotere e serire, che fanno gli animali cornuti colle corna, cozzare, corneggiare, cornu ferire, cornu petere, cosser.

Rudi, ruid, add., che non ha la superficie pulita o liscia, ruvido, scabro, rozzo, rudis, asper, rude, raboteux, inégal. Rudi, che ha in sè rigidezza, che difficilmente si volge o si piega, duro, rigido, inflessibile, durus, rigidus, rude, roide. Rudi, si dice anche delle persone, scortese, villano, zotico, aspro, severo, austero, rudis, asper, inclemens, inofficiosus, rigidus, severus, austerus, rude, malgracieux, grossier, impoli, rustre, dur, brusque, sévère, rigoureux.

Rudiessa, rozzezza, scabrosità, ruvidezza, acerbitas, asperitas, duritas, rudesse, inégalité. Rudiessa, severità, asprezza, austerità, rigore, asperitas, duritas, severitas, rudesse, rusticité, impolitesse, grossièreté,

Rufa, malattia quasi esclusiva ai bambini, per cui il capo e le guance loro si coprono di pustole bianchicce agglomerate rilevate pruriginose, le quali versano un umore che si converte in crosta; crosta lattea, crusta lactea, lactumen, lattime, croûte de lait.

RUFATAJA, V. Rafataja.

Rufilh, ruga, mezzano prezzolato delle cose venerce, ruffiano, pollastriere, leno, aquariolus, minister libidinis, mercure, maquercau. Fè 'i rusian'; arrustar le matasse, portar polli, arruffianare, lenocinari, faire le maquereau.

Rufiaña, machignoña, mezzana prezzolata di cose veneree, ruffiana, fa servizi, pollastriera, aquariola, maquerelle, appareilleuse.

Rupianesia, rufianism, mestiere di corcompere e prostituire le donne; russianesimo, lenocinium, maquerellage. Rufianesim, artifizio, astuzia, malizia, colore, mantello, culliditas, astutia, dolus, species, simulatio, artifice, ruse, prétexte.

Ruga, V. Rufiañ. Ruga conche, mezzano di nozze, sensale di matrimonii, pronubus, entremetteur, courtier de mariage, para-

Ruca, aruga, erha annua che ha le foglie lunghe, frastagliate, siori bianchicci ed a grappoli, e semichiusi in baccelli, d'odore e fois dans son esprit, réfléchir, penser sé sapore acuto, però si mescola come condi-l rieusement.

mento nell' insalata; ruca, eruca, ruchetta, rucola, eruca, roquette.

Ruin del sol, rovin del sol, luce del sole caldissima e senza riparo veruno; sole che abbronza, sole cocente, caldura, sferza della sole, cœlum æstuosum, ardores solis æstivi. æstus, hâle, grand soleil.

Ruiña, il rovinare e la cosa ruinata; ruina ruina, ruine. Ruina, danno, pregiudizio nocumento, rovina, damnum, dommage, pr

judice, ruine.

Rune, v. neutro, cadere precipitosamen o con impeto d'alto in basso; rovinare, rue concidere, in præceps ferri, tomber de han en bas, tomber en ruine, précipiter, croul Ruine, in s. attivo, far cadere, atterra rovinare, dirucre, demolire, ruiner, abatere détruire, démolir, renverser. Ruine fig. mandar in precipizio, impoverire, rovinare, detabare, diripere, vastare, ruiper, mettre la corde au cou à quelqu'un, couper la gorge à quelqu'un, culbuter, perdre. Ruinèsse la sanità, rovinare la salute, stomachum dissolvere, se ruiner la santé, débiffer, abimer sa sunté.

Runds, che sta cadendo, o minaccia di cadere in rovina, rovinante, ruinante, minosus, qui menace ruine, qui tombe en ruines. Ruinos, d'cativ umor, burbero, ritreso, stravagante, dispettoso, ombroso, umorista, stravolto, fantastico, morosus, austerus, ttricus, bourru, maussade.

Ruu, V. Rom. Rume, il razzolare che fanno i porci col grifo; grufolare, rictu terram vertere, vermiller, fouiller avec le groin, avec le boutoir. Rume, dicesi anche delle talpe e imili che scavano la terra; terram resodere, fouiller, remuer la terre.

RUMENTA, V. Rotâm.

Runes, o zivola di babi, V. Zivola.

Rumin, far ritornare alla bocca e rimasticare il cibo mandato prima appena tritorato in un sacco particolare dello stomaco; ed è operazione propria degli animali menmiseri che hanno gli unghioni spaceati in due, e mancano di denti incisivi superiori: come il bue, la pecora, il cammello de perciò si dicono bisulci o ruminanti: russi narc, rugumare, ruminare, remandere, reminer.

Rumine, riconsiderare, riandare col persiero, ruminare, digrumare, rugumare, meditare, reputare, recogitare, mente revolvere, ruminare, retractare animo, rusiner, remacher, méditer, repasser plusieur lumon, armòr, suono disordinato, e di lità non apprezzabile, romore, rumore, us, sonitus, strepitus, bruit. Rumòr fort, n rumòr, V. Fracass.

turi, increspato, grinzo, rugoso, grimo, nzoso, rugosus, crispus, crépu, ridé, in de rides, à plis. Rupì, agg., di persa che per vecchiezza od altra cagione ha nue sulla fronte, e sul viso, grinno, grinzo, grinzato, rugosus, ridé. Mostass pì rupì che va passola, faccia più increspata che l'uva ca, facies rugosior uva passa, visage plein de les. Pom rupì, mela vizza, mela appassiat, atum flacidum, pomme ratatinée. Rupì, si ce del cuojo o della carta pecora, che per verchio calore si sono contratti ed induriti, ugosus, contractus, gresilé, froncé, ridé, etiré.

Ruma, riga che s'imprime nella cosa piepta; increspatura, grinza, ruga, crespa,
plicatura, ruga, ride, pli, pince, ancrure
gripure. Rupia, o riga dla pel, increspatura della pelle del volto, che succede per
lo più nella vecchiaja, grinza, ruga, ruga,
rde. Pè d' rupie, o fè dle rupie, V. Fè.
Rumsse, divenir grinzoso, aggrinzarsi, aggrinciare, aggrinzire, corrugari, rugis contrahi, se rider, se froncer, se plisser. V. Rissè.
Rumi, che riguerale i conscii i terrarii sel.

Runle, che riguarda i campi, i terreni coltivi, la cascina; rurale, rusticus, campetris, rural.

Rusa, contrasto, quistione, tenzone, combattimento per lo più di parole, contesa, urgium, disceptatio, cavillatio, contentio, ira, démêlé, débat, querelle. Rusa, preeto, cavillazione V. Rinfina. Rusa, l'arte la cavillare, di usar malizia principalmente udle liti onde volgere contro il giusto, od lineao differirne l'esito, scaltrimento, astuzia, caltrezza, fullacia, caltiditas, ruse, artifice, inesse. Rusa, persona rissosa, V. Rusaire. Rusa add. che ha scaltrezza, e dicesi piutmeto, fino acalidus, astutus, dolosus, alterito, fino, callidus, astutus, dolosus, eteratorius, rusè, fin, adroit, qui a de ruse.

Anna, rustlon, rissoso, cavillatore, quiosus, sycophanta, chicaneur, vetilleux,

Rusca, corteccia della rovere macinata, ulvis quernei corticis, tan.

Ansca, piecolo arbusto sempre verde, cresute ne' boschi e nelle siepi con fusti flesnili, foglia simile alla mortella, ma punntissima, e coccole rosse come ciriegie; seo, brusco, pugnitopo, ruscus, acuta ria, scopa regia, houx-frelon, petit houx,

housset, fragon, buis piquant, myrte sauvage, mirte épineux, brusque.

Ruscas, durar fatica, affaticarsi, stentare, lavorare soverchiamente, laborare, multum operis impendere, se donner de la fatigue, s'efforcer, s'einpresser.

Rusk, rustlè, piatire, contendere, disputare, bisticciare, tenzonare, contrastare, orzare, rissare, contendere, disceptare, rixari, disputer, chicaner, chicoter, plaider, débattre, houspiller.

Rusiaine, diluvione, pappone, ghiottone, mangione, homo edax, helluo, grand mangeur. Rusiaire, colui che si procaccia illecito guadagno negli affari che amministra, rubatore, pillucone, expilator, voleur.

Rusie, stritolare coi denti checchessia, ed è proprio dei topi, tarli, delle tignuole e simili; rodere, roscicare, tarliare, (parlandosi di tarli), brucare, (parlandosi di bruchi), rodere, corrodere, arrodere, ronger, corroder. Rusie, mangiare, rodere, exedere, manger, mâcher. Rusiè, consumare a poco a poco, distruggero, rodere', rodere, consumere, absumere, ronger, corroder, consumer, détruire peu à peu. Rusiè'l cadnàss, aver grand'ira, e non poterla ssogare, rodere i chiavistelli, rodere il freno, iras decoquere, præ ira fremere, frenum mordere, iram comedere, ronger son frein, mâcher son frein. Rusièsse i pugn, essere forte adirato contro sè stesso del male di cui si fu a sè stesso cagione; battersi la guancia, rodersi le mani, se ipsum concoquere, pænitere, ungues rodere, se ronger les poings. De n' impiegh dov'a j'è da rusiè, conferire un i mpiego in cui v'è da guadagnare assai, dar un osso a rodere, muneri quæstuoso aliquem præponere, alicui lucrum objicere, donner un emploi, où il y ait à gagner. Rusie n'oss, addentare e mangiare la carne attorno ad un osso; rosicchiare, obrodere, circumrodere, ronger autour. De n'oss a rusiè, dar di che fare ad alcuno, dar a rodere un osso duro, difficile alicui negotium facessere, donner un os à ronger, susciter une affaire embarrassante. Rusie un, rusie le coste a un fig. appropriarsi quel d'altri quando lo si amministra, od altrimenti; rodere, divorare, mangiar le coste ad alcuno, consumare il fatto altrui, pettinare all'insù; expilare aliquem, ronger quelqu'un, gruger. Rusiè sig. affannare, rodere il cuore, limare, angere, cruciare, ronger, consumer, dévorer.

Rusii, V. Rusion.

RUSINENT, V. Rusnent.

Rusion, rusli, ciò che rimane dalle pere,



mele, o simili frutta, dopo averne levata intorno la polpa, torso, torsolo, thyrsus, trognon. Rusion del pom d'Adam, eminenza che si vede al nodo della gola, principalmente ne' maschi, pomello della gola, pomo d'Adamo, gutturis prominentia, la pomme d'Adam, pommette, morceau de Adam, V. Pom. Rusion, o ruso, persona piccola e sparuta o mal fatta, conciatura..... homine mal bâti.

RUSIPILA, V. Kosipila.

Russent, (da rusinent), che ha ruggine, rugginoso, rubiginosus, æruginosus, rouillé. Rusnent; sporco, sucido, fædus, sordidus, sale, crasseux. Dent rusnent, denti coperti di materia putrida, di colore simile alla ruggine; denti rugginosi e fracidi, atri dentes, dents infectées d'une matière tartareuse, sales. Rusnent agg. d'una sorta di pera e di mela; mela o pera roggia, mele for pere ruggini. . . . . . pomine ou poire rousse ou roussâtre.

Ruso, materia terrosa in cui si cambia la superficie di varii metalli esposti all'aria ed all'umido, combinandosi coll'ossigeno e coll'acqua; ruggine, rubigo, rouille. Ruso del *f∂r*, materia terrosa o squamosa, e giallastra in cui si muta la superficie del ferro all'aria; ruggine del farro, farrugo, rouille de fer. Ruso d'aràm, polvere verde in che si muta la superficie del rame, cambiandosi con acido carboniço; ruggine del rame, erugo, rouille d'arain. Ruso dla pel, sudiciume, succhiume, sozzura, sordes, pædor, saleté, ordure, crasse. Piè 'l raso, coprirsi di ruggine, irruginire, rubiginem contrahere, se rouiller. Piè 'l ruso, metaf., illanguidire istupidire, torpescere, storpere, se rouiller dans l'oisiveté. Gave 'l ruso, dirugginare, rubiginem detergere, dérouiller. Gave'l ruso dun testa a un, sig., cavar di capo l'umore, la voglia, il capriccio, il prurito, il ruzzo ad alcuno, farlo stare a seguo e in cervello, tenerlo in timore col castigo, in officio continere, contenir quelqu'un dans son devoir, faire passer l'envie de folâtrer. Ruso o rusion, Y. Rusion.

Rusposi, moneta d'oro toscana del valore di tre zecchini, ossia di lire 36 circa, ruspone, gigliato. . . sequin de Florence.

Russ, arboscello di cui sono varie specie, altre indigene, ed altre esotiche, con foglie alate, o fiori a grappoli; sommaco, sommacco, rhus, sumac, vinaigrier. Russ, russ di coriòr, sumach, specie di sommaco di legno tenero che ha fiori bianchi foglie e bacche adoprati come medicinali, e coi di

il marrocchino nero, summaco de' consister thus cariaria, roux, roure des corrogens sumac commun.

Russi, t. de' cuochi, far divenir rosso rosolare, rufare, rissoler, roussir.

Rusti, sost., vivanda arrostita, arresta caro assa, rôti, viande rôtic, rôt.

Rusti, part. cotto e fatto arrosto; am stito, tostus, assus, inassatus, rôti. Rea dal sol, abbronzato, ambustus sole, ambusz latus, hâlé.

Rusri, v. att. e neutr., cuocere sens'sin d'acqua come in ischidione, o tegame, o sulle brace; arrostire, torrere, torrefacen inassare, rôtir, griller. Rusti, quel disse care, che fa il sole violentemente, abbron zare, exsiccare, amburere, hâler. Rusti 64 gabbare, truffare, ingannare, deludere, daz neggiare, decipere, jacturam ferre, dans afficere, dolis capere, fraudare, circumre nire, duper, tromper, frauder. Rustisse, 101 frir molto calore di fuoco o di solo, e anche acquistarne un colore più fosco; alt brustolire, abbronzare, comburi, cutem nel adurere, se griller, se rôtir, se hâler.

Rustia, pan unto con burro, od altio offa panis butyro saturata, panis butys illitus, beurrée, tranche de pain sur le quelle on a étendu du beurre, tartine.

Rustica, add., roszo, zetico, scortese villano, austero, severo, rustico, ru asper, inofficiosus, austerus, grossier, im poli, rustre, incivil, malgracieux, brusque sévère. Rustica progenie, modo di dire t per disprezzo delle persone scortesi o villa tratto da una frase latina, V. Rusticok.: stich, agg. che si dà alle bestie da cavaliz e da soma, quando non vogliono passe avanti; restio, restitans, retractans, rei revêche. Rustich, agg. a libro, liber to an rustich, libro rozzo, libro legata rustica, solutus et rudis liber, livre brochure. Rustich, si dice anche d'un ordin di architettura di maggior grossezza degli al e più semplice negli ornamenti, rustico. rustique. Porta rustica, cort rustica, p opposito, a cort civil, la corte in cui a sim entrare i carri di servizio, si tengono i k tamaj, il pollame ed è appartata dalle al tazioni civili; corte rustica, chers, ha cour, cour rustique, porte cochère.

Rustica, sost. ca rustica, edifizio rustica casa destinata ad alloggiare i contadini; a chiudere le biade e gli utensili di con pagna, ed il bestiame, e dicesi per oppe zione alle case poste in villa, ma destimate cui giovani rami ridotti in polvere si concia | abitazione civile, casone, rus, maison rustiq

rusdand, très-grossier, rustamme o osame de la compression de consideration de constant de la company de constant de compression de compressi A Atamashufhrakus indonkakus yanganka arangan sadi) sahada anustini danga danga anustini danga kangan danga kangan yangan andonkay angang kangan yanga angan kanga angan angan kangan angan anga sparaus o mal fatte , concustura. lionune mal bâti.

B sella, V. Rosipila

Assess, da rasneral), che ha ruggine, ruggine Researt, da ramento, un ante da acono, renguesta, tensas acono, ranguesta, teruguesta, renguesta, tensas ales sporto, sucido, fiedus, sordades vale, i seux Dent ri sneid, deuts cop rit di mateira patride, in colore simile alla ruggino; dent' ius most e fracidi, airi dentes, dents mfectess d'une matiere tartareuse, sales. Rusneut તરુકુ. ે una sorta di pera e di mela, mela o pera to દુકાa, mele Dere ruggini. . . . poin at ou pone rousse ou roussatte.

in questo dinomario quoto pertanto ar trovera sa de si , cata que que que de la partir de la compania del la compania de la co andell'appellativo and santo, dincuit, divis, "bote", sabilate, dies Schlert", hibbithm, da-medi. Salvar Mint, divest per eccellents II sab-

educational halfurland ach, other noutly ach entod as niemalist reconlenged absentation. truffadore, giuntatorio, franciatorio, friponitrony iliogolale allegale, nissem andescene

stito, terius, a un , unissati c , co ... \* ... dal of subscuring, numberies sole as and المجله والدارة

choicitos contralinte mental of the condar ma come in secure as, o tegrino, i p salle best, amovare, torrave, torraphera consider that god en Rach, open dec. care, de fa it sole violencemente, al leczare, contente, an aren i lider. I sta gobore truttar, carannere, demons , m neugiate designs justuram terre, danan afri ere, dolis capita, frandari, er van e

- ton emano, similar nequelle della della parte de action eman de la parte della parte del in mbro :allergatobe cond, three using the condenses of t Theo the wan, polycie virte in a people in the Hundardink order not archive the principal in watch, cotterd'alessade, dan gran parte die Saphandusen, conter bitelett biffettant i reper in construction were a sense sollocate in 24 and thing a sense a sense of a sense

della ura persona singolare indeterminata; trica, e dal Senegal per distruggere i philicchi

"Mi dis, le s'asticura, si dice,

e per affril usi intelmidili, e i bishingo,

"Mi acetta, affint, pro terrio ferunt, on dit,

con usbone. S come pronome di terra persona pore cattivo e l'aliatico, sandiliella, sabiti
unite pure talora a dure significazione pas-Tom. II.

Sabar, così chiamasi dagli Ebrei il sabbato in vece di saba, ed è per essi l'ultimo giorno della settimana, e consecrato al Signore; sabbato, sabbatum, sabbata dies, dies dominicus, sabhat. Fè sabàt, far festa, astenersi dalle opere servili , sabbathum sanctificure, fêter le sabbat, garder le sabbat.

Sabatice, agg. d'ogni settimo anno presso gli Ebrei, sabbatico. . . . . sabbatique.

SABATIÑA, disputa, o ripetizione delle lezioni precedenti, che si sa nelle scuole in certi tempi, e per lo più in giorno di sabbato, sabbatina. . . . . sabbatine.

Saben, sabel, arme somigliante ad un lungo coltello curvo, e con punta, sciabla, scimitarra, sciabola, ensis falcatus, acinaces,

harpe, sabre, cimeterre.

Sabia, ammasso di molti granelli di pietre in gran parte ghiajosi piccoli e rotondi, si che possono essere mosse dall'acqua e dal vento, non però minute come la polvere, di grand'uso nel fabbricare, ed in molte altre arti e manifatture, rena, arena, sabbia, arena, sable, arène. Sabia, arena minuta e tinta, od altra grossa polvere che si mette sullo scritto fatto di fresco per asciugarlo; sabbia, pulvis, poudre, sable.

Sabiliè, dsabiliè, V. Zabiliè.

Sabina, frutice del genere del ginepro, con foglie simili a quelle del tamarindo molto odorose, e bacche azzurre nerastre, sabine, savrina, juniperus sabina, juniperus foliotumarisci, sabine commune, genevrier-savinier.

Santon, terra renosa, grossolana, sabbione, rena grossa, renaccio, sabulum, sabulo, gros sable, arêne. Sabion, cava di rena, sabbione, arenaria, arenaria, sablonnière, sablière. Sabion, lido di mare o di fiume rimasto a secco, e coperto d'arena, o qualunque luogo similmente sabbioso, renajo, sabulatum, sables.

Sabione, colui che lavora a raccorre e condur rena, renajuolo, bajulus arenæ,

arenarius, sablonnier.

Samoneta, polveria, polvria, vasetto bucherato, dove si tiene la rena o polvere per metter sullo scritto, polverino, theca arenaria, vas arenam continens, sablier, poudrier.

Sabionu, sabiòs, add. che contiene sabbia, sabbionoso, sabbioso, arenoso, sabulosus,

sablonneux, sableux.

Sabiòs, pieno di rena, che ha qualità di rena, che tiene di rena, renoso, sabbioso, sabbionoso, sabulosus, arenosus, sablonneux, plein de sable.

sabbioso, sabuletum, arenariæ, arena lus, sables, terrain sablonneux, dun Šablà, sablè, sablöt, V.Sabrà, sabrè Sabrà, Sablà, colpo di sciabola, ictus, coup de sabre.

Sabre, sable, dar colpi di sciebol nace percutere, ense serire, cædere, Sabrè un travaj o un afè, fig. far mente un lavoro; acciabbattare, tr ınale, acciarpare, tirar giù, negliges gerere, incuriose facere, bousiller. ner, faire grossièrement, sabrer,

SABRÖT, sablöt, dim. di saber, sciabola, parvus ensis falcatus, par naces, petit sabre, couteau de char

Sabus, V. Zabuj.

Saca, ciò che può contenere un un pien sacco, un sacco, plenus sacc

chée, plein un sac.

SACA, largo sacco, saccaja, ingens sac. Saca, canto di stoffa o d'altra 1 in cui i corpi possono fermarsi od 🗪 tenuti, sacco, saccus, sac. Fè saca. narsi e fermarsi la materia in alcune specialmente del corpo umano, come le ferite saldate e non guarite rifar cultamente marcia, far saccaja, sinu subsidere, exitum non habere, fa Fè saca, dicesi pure del quagliamer fa il latte nelle poppe, far grumo, marsi; in grumos contrahi, faire gr se cailler. Fè saca, per sim. accumula nimo l'ira o sdegno, far saccaja, iras quere, couver la rancune, la colère.

SACABOL, sacagnada, scossa, scrollo trabalzo, salto, sbattimento, concussi cussus, succussio, secousse, cabot.

SACABOLE, scuotere, scrollare, & balzare, strapazzare, subsultando qui concutere, jactare, secouer, cahoute bouler.

SACAGNADA, V. Sacabòl.

Sacagne, agitare, muover qua e l menare, traballare, crollare, strap agitare, quassare, jactare, commove mener, secouer, branler, remuer. I scuotere che fa il cavallo pel cattivo la persona che lo cavalca, concutere, secouer, saccader.

SACAGNIN, personaggio buffo di co

V. Arlichiñ.

Sacaros! sachetlöt! interjezioni di o d'ammirazione ; capperi ! cappita ! hui! morblen! ventre gris!

SACEBDÖT, persona incaricata dell's Sasis, monticello di rena, duna, luogo mento delle cerimonie sacre, e dei r

e presso ai cristiani colui che ha riil sacramento dell'Ordine per ademi ministeri sacri, ed all' insegnamento legge divina; sacerdote, sacerdos,

strumento per lo più fatto di due di tela, cuciti insieme da due lati e 1 delle teste, e che si adopra comuneper mettervi dentro cose minute come da trasportarsi da luogo a luogo, e di noi prendesi pure per la misura rue emine che vi si contengono; sacco, , sac. Sach pieñ , V. Sacà. Sach da gran da semnè, sacco per riporre il da seminare, saccus satoricus, satorica ïa, semoir. Sach da neuit, o sach igi, sacco in cui si pongono le lingenotte od anche gli abiti, che si porsco ne' viaggi, bisaccia da viaggio. . . . nuit. Teila da sach, V. Teila. Bsöth di quatr fin ch' a sia ant el sach, ur. Tunt a val col ch'a roba com a ten el sach, prov. e vale che il ce d'un delitto, o chi vi consente è **le quanto l'autore principale ; tanto** a chi ruba quanto a chi tiene il sacco, i et consentientes pari pæna puniuntur, vaut celui qui tient que celui qui écoratant pèthe celui qui tient le sac que ui met dedans. Bute un ant el sach, abco' proprii argomenti l'avversario consi disputa, ridurlo in grado di non rispondere, metter in sacco, rationivere, argumentis jugulare, ad incitas e, déferrer quelqu'un, le mettre au convaincre, le mettre hors d'état de r répondre. A l'è nen farina d' tö nodo di dire con cui si rinfaccia a tai vantare come sua una cosa che non esser di sua testa; questa non è erba orto, non è farina del tuo sacco, rte non est, ce n'est pas farine de , ce n'est pas de ton cru. Con la tèsta ach, inconsideratamente, alla carlona, esta nel sacco, temere, inconsulto ment, avec la tête dans le sac. Voidè V. Voide. Com un sach d' scudele, nfusa, come un sacco di gatti, perconfuse, promiscue, en désordre, ile, Sach desfondà, dicesi di persona ı che non é mai sazia di cibo; diluhelluo, goinfre. Sach d' pules, cosa a è possibile di custodire, o che dà fastidii. . . . . . . Corsa ant el sach, pinttosto saltazione di persone che Sacato, sachès, sacco, saccomanno, saccheggiamento, guasto, ruberia, predamento, distruzione, desolazione, direptio, vastatio, excidium, sac, pillage, dégat, ravage. Sachèg, sachès, consumazione immoderata di commestibili o d'altre cose; sciuplo, guasto, dissipatio, déconfiture.

SACRECE, fare spoglio violento di tutto ciò che è di mobile in un paese in una città in una casa, e guastarne gli edifizii gli alberi le messi; saccheggiare, depopulari, depredari, saccager, piller, mettre à sac, mettre

au pillage.

Sachendon, sagradon, t. basso e di mal uso, interjezione di collera; cospetto! malanno!

peste! . . . . sacrebleu.

SACHERDOÑ, Sagradoñ, sost. t. basso e di mal uso; bestemmiatore, uomo che atterrisce con minacce, bravaccio. . . . bougre.

Sacherdone, sagradone, t. basso e di mal uso, metter terrore in altrui con atto e movimento severo, e con minacce; minacciare, minari, minitari, menacer. Sacherdone, bestemmiare, maledire, imprecare, execrari, mala alicui precari, diris insectari, blasphémer, faire des imprécations, maudire.

Saches, sachesè, V. Sachèg, sachegè. Sachet, sacheta, dim. di sach; pucolo sacco, sacchetto; sacchettino, saccolo, sac-

culus, sachet, petit sac.

SACRETA, e meglio sachete, (plur.) due tasche collegate insieme con cinghie, che si mettono all'arcione di dietro nella sella per portar robe in viaggio, o che i contadini o artigianelli portano in viaggio sulle spalle; bisaccia, bolgia, pera, mantica, bulga, bisac, sacoche, besace, canapse. Sacheta, tasca del pane dei contadini, paniera.... panetière. V. Sachèt.

SACRETE, percuotere ed uccidere a forza di percosse date con sacchetti pieni di sabbia; sacchettare, sacculis arena repletis contundere, battre à coups de sachet pleins de sable.

Sachetè per sachegè, V.

Saco, t. de' cappellaj, cappello alto quasi cilindraco di cuojo o di lana, con ala davanti, ma non all' intorno, ad uso de' militari... ...sako.

SACOCETA, V. Sacociñ.

SACOCE, frugare, cercare in saccoccia, in pera inquirere, chercher dans la poche.

 Thi n'ajè sicur com s'un l'aveissa an sacocia, tener per infallibile il successo d'un affare, averne sicura la riuscita, rem in tuto habere, rem in vado, extra periculum tenere, extra aleam putare, tenir une affaire dans sa poche, croire une affaire sure, immanquable, dont le succès soit infaillible. Avei le lacrime an sacocia, o gavesse le lacrime d'ant el cupiss, aver sempre le lacrime all'uopo, lacrymas nullo negotio effundere, pleurer à chaque bout. Grate la sucocia, cavar denaro, peruniam surripere, tirer de l'argent.

SACOCIA, tanta materia quanta ne capisce in una scarsella; tascata. . . . une pleine

Sacocia, sacoceta, piccola borsa cucita alla cintola de' calzoni; borsellino, locellus, poche. sacculus, manticula, gousset, pochette.

SACON, accr. di sach, specie di sacco grande cucito per ogni parte, pieno di paglia, di foglie di saggina o simili, e che ticusi in sul letto sotto le materasse, e dicesi più comunemente pajassa; saccone, culcitra stra-

SACRA, sost., tempio situato in luogo cinimentitia, paillusse. nente; santuario, sanctuarium, sanctuaire.

SACRÀ, luogo destinato al culto o ad usi religiosi, o terreno a simili luoghi annesso, e che perciò gode di qualche immunità, sacrato, salvigia, locus sacer, lieu sacré.

SACRAMENT, seguo sensibile istituito da Dio per significare e comunicare la grazia nelle unime nostre; sacramento, sacramentum,

SACRAMENTE, amministrare i Sacramenti, e particolarmente dicesi di quelli della Penisacrément. tenza e dell'Eucaristia che si danno ai malati, dare il Viatico ai moribondi, sacramenta ministrare, sanclum Christi Corpus in Viaticum morientibus dare, administrer les Sacrémens, administrer le saint Viatique aux malades qui sont en péril de mort.

SACRARI, luogo delle sacrestie dove si versano le lavature de' vasi sacri, della biancheria dell' altare e cose o simili, che servono immediatamente al Sacrifizio; sacrario,

SACRESTAN, sacrista, uffiziale di Chiesa, sacrarium, piscine. il cui officio è d'aver cura delle suppellettili, e di servire il Ministro sacro uclla chiesa stessa; sagrestano, ædituus, sacristain.

SACRESTAÑA, colei che in un monastero di donne ha la cura della sagrestia, sagre-

SACRESTIA, luogo nel quale si ripongono stana . . . . sacristaine. Chiesa, e si fanno i preparativi delle fun- sonder, essayer, exam e guardano le cose sacre e gli arredi della

zioni sacre; sagrestia, sacrarium, sacristia SACRIFICAR, offerire in escrifizio a Dieje per simil. esporre volontariamente con persone o sentimenti a danno irreparal immolare, sacrificare, sagrificare, sacrif immolare, sacrifier, immoler, offrir sacrifice. Sacrifiche la vita e la roban quaicun, sacrifichesse, far ogni sacrifichesse, opportuno a pro d'altri, pro alicui mam se se facere, sacrifier sa vie, se pour quelqu'un, se sacrifier.

SACRIFISSI, atto di offrire a Dio una in segno di adorazione; e per simil. zia volontaria e grave, ad una cosa è cara, fatta per altrui vantaggio; ed

sacrificium, sacrifice. Sacresta, V. Sacrestañ. SACRO, agg. di cose luoghi o dedicate al culto di Dio ed alle oper giose, e per lo più a ciò destinate atto detto consacrazione; sacro, sacl

SARTA o sajela, v. cont. freccia fleche, dard. Saeta, folgore, saetts foudre. Suete, o sujete (plur.) bi consi que' due travicelli del cavalle tetto che puntano obbliquamente e si appoggiano ai due piantoni; toni, capreoli, esseliers, aisselie SARAGNA, V. popol., ira, sdeg

stizza, ira, furor, colère, dépite

SAFARA, ossido bigio nerastro furie, bouderie. preparato con una violenta tori liberarlo dall'arsenico; calce di feru, safre, saffre, oxyde de 1 dicesi pure in commercio la fusa con quarzo e potassa, tro di bellissimo colore azzur azzurro di smalto .... sma

SAFER, sost, fanciullo dia vispo, puer prompius, al erfant vif , prompt , alcrte. SAFIR, zafir, gemma di celeste, trasparente, fra li la più dura dopo il dian nelia massima parte d'a

saphirus, saphir. Safran V. Sofran. SAGAIÀ, sagajuire, sag Zagajà, zagajaire, zaga SAGE, assage, saje, 1 di checehessia per conos saggiare, degustare, liba tater, savourer. Sage, cimento; tentare, assag tentare, explorare, ex , t. de'pittori, contorno, lineamento d'una figura, desinens picturæ motrema corporum, contour. Sagma o, t. d'architettura, profilo esatto di ne membro o modanatura, e si pice per la stessa modanatura, e printe per quelle composte di linee curve,

rr, che versa sangue, sanguinante, tuina, sanguinem emittens, cruenni dégoutte de sang, saignant, sai-

urà, sangonà, voce pop., imbrattato no, grondante di sangue, sanguinosanguine aspersus, sanguinolentus, ;, souillé de sang, ensanglanté.

NTE, v. att. e pop. imbrattare di bruttare di sangue, insanguinare, e, sanguine inficere, sanguine fœnsanglanter. Sagnantè v. neutr. o sasar il sangue, sanguinare, sanguinem , sanguinare, saigner, jeter du sang. :, v. att. cavar sangue, aprir la vena, venam secare, incidere, saigner, . sang, phlébotomiser. Sagnè, in s. l'uscir sangue da qualunque parte nale, far sangue, gettar sangue, versar e, sanguinem emittere, sanguinare, jeter du sang. Sagnè a galarin, butè sangh a galarin, sanguinar molto wo, filar il sangue. . . . Sagnè 'l fig. esser tocco di profonda pena, gran dolore di alcuna cosa, essere nente commosso, summo dolore affici, ster angi, saigner le cœur, le cœur

A, aprimento d'una vena o d'un'arr cavarne sangue; e dicesi pure della
di sangue cavata per tal materia;
li sangue; salasso,, flebotomia, sanrissio, phlebotomia (se di vena) aria (se d'arteria), saignée, phlébouverture de la veine. Sugnia, fig. lo
la alcuno una somma eccessiva, l'inuna grave contribuzione; a l'à avù
i sagnia, egli è stato spremuto di
angue, multa pecunia emunctus est,
e rude saignée qu'on lui a fait.

is, sanguinoso, insanguinato,, imdi sangue, sanguinante, cruentus, olentus, sanglant, ensanglanté. MA., t. de' macellaj, la parte del vidi altra bestia da macellare, ove si

od altra bestia da macellare, ove si l'coltello....bout saigneux de bestignetc.

insanguinare, sanguine fædere, cruore

, t. de'pittori, contorno, lineamento inficere, cruentare, ensanglanter, souiller d'una figura, desinens picturæ mo- de sang.

SAGÖMA, V. Sagma.

SAGRADON, V. Sacherdon interj. e sost.

SAGRADONE, V. Sacherdone.

Sagai, pelle dura e sottile tratta dal dorso di cavallo asino o mulo, conciata e lavorata in modo che la superficie ne rimane coperta di piccole proeminen ze a guisa di granelli, e che si ammolla nell'acqua, e serve per astusci, legature e simili; sagrì, zigrino, corium scabrum, sagry, chagrin, chagrain. Sagrì, pelle di alcuni pesci del genere degli squali, che è naturalmente simile al sagrì, e si adopera per pulire il legno e l'avorio, e per ornamenti; sagrino...... peau de chien de mer, peau de chagrin, peau de roussette.

Sagrin, afflizione, affanno, angoscia, dolore, cordoglio, dispiacere, pena, mæror, ægritudo animi, sollicitudo, molestia, cura, tædium, acerbitas, dolor, chagrin, peine, affliction, déplaisir, aigreur. Aveje d'sagrin, essere afflitto, avere i cacchioni, ægro animo esse, être chagrin. Sagrin per Sagri, V.

SAGRINÀ, add., afflitto, affannato, angosciato, sollicitus, anxius, mærore affectus,

chagrin, chagriné.

SAGRINE, affliggere, angosciare, tormentare, affannare, accorare, addolorare, ægritudinem parere, molestiam afferre, sollicitudinem creare, angere, sollicitum tenere, chagriner, attrister, rendre chagrin. Sagrinèsse, affliggersi, affannarsi, se macerare, se ipsum cruciure, sollicitudinem suscipere, se ægritudini dedere, ægritudine affici, angi, se chagriner, se tourmenter.

SAJRASS, V. Seirass.

Sarròn, seitòr, uomo prezzolato per segare il sieno; segatore, sector sæni, sæniseca, sænisex, salcarius, saucheur, scieur de soins.

Saiva, sava, o sugh, umore scolorato, senza sapore nè odore, il quale circola nelle piante con funzioni consimili a quelle del sangue nel corpo animale, loro è distribuito dalle radici pei vasi e tessuti per nutricarli, ed è diverso dal succo proprio di ciascuna pianta; succhio, linfa, arborum succus, sève, lymphe végétale, suc lymphatique. Esse an saiva, dicesi delle piante, quando il succhio viene alla corteccia, renderla agevole ad essere staccata dal legno, e ne fa germogliare le foglie ed i fiori; essere in succhio, tumere, turgere, être en sève.

Saja, panno lano sottile, leggiere ed incrocicchiato; saja, sagum, saye, saie, serge

de laine.

SAJE, V. Sagè.

SAJETA, sorta di saja leggiera stretta e | Senssa butè nè sal, nè culi, presto, i sottile; sajetta, sayette, saiette, sergette.

Sajeta per saeta, V.

SAL, nome generico delle sostame sapide, solubili nell'acqua ed incombustibili, o meglio delle sostanze formate colla combinazione d'un acido con un ossido; sale, sal, sel. Sal o sal d'cusiña, dicesi particolarmente quello per lo più bianco, che si adopera a render sapidi gli alimenti, e si raccoglie dalle acque del mare e di alcuni laglii o fonti, o nelle viscere d'alcune montagne; sale, sal marino, sal comune; sal, sal marinus; sel marin, sel commun, sel de cuisine. Sal amoniach, sale di color bianco volgente al bigio, di sapore pungente, composto quasi sempre artificialmente d'ammoniaca combinata con acido muriatico, adoperato in medicina, nella tintura, ed in alcune arti metalliche, salmiaco, sal ammoniaco; sal ammoniacum, sel ammoniac, alkali volatil muriatique. Sal-canàl, sal d'canàl, sal d'Inghiltèra, sale bianco, che si trova in molti luoghi nella terra e nelle acque, amarissimo, purgante, e la basc di cui è la magnesia; sal d' Inghilterra, solfato di magnesia, sal anglicum, sel d'Angleterre, sel d'Epsom, sel amer, sulfate de magnésie. Sal d'acetosela, sale bianco di sapore acidulo, cristallizzato, estratto principalmente dall'acetosella per alcuni usi di tintura, e per togliere le macchie di ferro; sale d'acetosella; sal acetosellæ, sel d'oseille, oxalate acidule de potasse. Sal d'asil, sostanza impropriamente chiamata sale, acido acetico concentrato e cristallizzato, sale dell' aceto; sal aceti, sel de vinaigre, acide du vinaigre. Sal-gema, sal comune ricavato non dalle acque, ma dalle miniere; sal gemma sal fossilis; sel gemme, sel fossile, sel de montagne. Sal mirabil, sale amarissimo, senza colore, si trae dalle acque salse, e si sabbrica artificialmente per uso di medicina e d'alcune arti; sal mirabile, solfato di soda, sal mirabile, sal purgans, sel admirable, sulfate de soude. Sal nitr, V. Salnitr. Sal prunela, sale medicinale di poco uso, formato di nitro fuso con fiori di solfo, onde risulta una mescolanza di nitrato e di solfato di potassa; sal prunella, cristallo minerale, sal prunellæ, lapis prunellæ, nitrum tubulatum, sel de prunelle, cristal minéral. Baron d'sal, mucchio di sale, monte di sale, acervus salis, cumulus salis, amas de sel, salorge. Fabrica d' sal V. Saliña. Minera d'sal, miniera onde s'estrae il sal gemma; salina, salifodina, saline, mine de sel. salamalec, cérémonies, façons,

senza replica difficoltà scusa o dil senza mettervi su nè sal nè olio, sa terposita mora, statim, repente, protinus, d'abord, tout de suite, sur le champ.

Sal, stoffa quadrata o quadrilin materia colore o tessitura assai varia le donne si coprono le spalle ed il piegandola diagonalmente; scialle, ( l'uso ) pallium muliebre, schal.

Sal o assal, grossa spranga di di ferro che entra ne' mozzi delle ri carri, ed intorno all'estremità delle esse girano; sala, asse, axis, essi

SALA, stanza principale, la maggion casa e la più comune, dove per k apparecchiano le mense, sala, cana æcus, salle, salon à manger.

Salà, add., asperso o condito di che ha gusto di sale; salato, salse conditus, salsus, salé. Coste car i esse sald, si dice di cosa di prezzo ca costar salato, essere insalato, plurim coûter cher, être bien salé, être bien

SALACAD, V. Saracad.

SALADA, cibo d'erbe, di carne, d di legumi, ecc. che si mangia conc sale aceto ed olio, insalata, acetaria, Salada, dicesi pure delle erbe on sclvatiche che si mangiano quasi es mente in insalata; insalata, piante : oluscula, herbes de salade, salade. d'bastonà, molte bastonate, rivellin bera, baculi frequentes ictus, coups de

Saladie, saladiera, piatto per l'i discus acetarius, olitoria lanx, pati turiis recipiendis, saladier, bassin à la ralade.

Saladina, dim. di salada, insalati cola insalata, od insalata di erbe 1 acetaria, petite salade, salade at herbes.

Salàm, carne minutissimamente messa con sale ed altri ingredient budella del porco, salsiccione, salsi salame, succidia, longano, saucisso

SALAMANDRA, specie di lucertola pe simile dal ramarro; salamandra, 🕰 dra, salamandre. V. Piovaña.

SALAMELECH, O Saramelech, voce usata per lo più in ischerzo e pres lingue orientali in cui vale la pace voi ; e viene a significare, mutata a sirimelech; cerimonie, cirimonioso riverenza profonda, salamelecche...

327

250 di conservar entro pesci, funghi, ulive simili, salamoja, muria, muries, saumure,

SALARI, stipendio che si paga altrui per orrispettivo di servizii domestici; salario, **Seipendium, salarium, merces, g**age, salaire, ppointement.

SALATE, saline, gablote, quegli che distribuisce il sale; gabelliere del sale, sa-Litor, gabeleur, saunier, regrattier de sel.

SALCEAU, sarcrau, voce e vivanda Tedesca, la quale è una maniera di cavolo condito con aceto e con salame, cavolo salato, salcraut. . . . . . , salcraout , choux en compôte.

SALDADOR, pezzo di rame quasi piramidale fisso in una stanghetta di ferro con manico di segmo, e che riscaldato serve per fondere la saldatura sugli oggetti che si vogliono commettere; saldare, saldatojo. . . . . . fer à souder.

SALDADUBA, metallo o lega metallica unita molte volte a qualche sale, e facilmente fusibile, la quale s'adopera in flusso per unire i ¡œzzi d'altri metalli più resistenti alla fusione; saldatura, ferrumen, soudure. Saldadura di stagnine; saldadura formata con Piombo stagno, od anche bismuto. . . . . alcyage. Saldadura, l'atto di saldare, ed il luogo saldato, saldatura, ferruminatio, sou-

日本日本

**二年,在日本日本日本** 

92.7

25

100 %

ico

Salde, unire due pezzi dello stesso metallo o di due disserenti metalli, mediante la susione ed applicazione di qualche metallo o composizione metallica più fusibile d'essi sui loro lembi; saldare, ferruminare, solidare, souder. Salde un cont, Fè'l saldo, Pazhè per saldo, veder il debito e 'l credito e pareggiarlo, saldare le ragioni, ultimare i conti, solidare rationes, putare rationes, clorre, un compte, arrêter un compte, le régler, apurer. Saldèsse, parlandosi di ferite, di Piaghe, riunirsi i lembi della pelle per natural forza vitale, saldarsi, rammarginarsi, cicatrizzarsi, ad cicatricem tendere, coalescere, e cicatriser, se fermer.

Salpo sost. pareggiamento delle ragioni di debito e di credito ne' conti; saldo, exwqualio rationum, arrêté de compte, réglement de compte ; apurement. Fè saldo , Pashè per saldo, saldè un cont, V. Saldè. Saldo, voce, avverb. che insinua ad altrui e la animo di star forte, saldi, macte, macti estote, ferme, tenez-bon.

SALAMBŪSA, salameūira, acqua salata per | salare, salire, sallere, sale condire, sale aspergere, saler, saupoudrer de sel, assaissonner avec du sel. Salè trop, soprassalare, sale obruere, saler trop.

Salè, sost. franc., carne salata, salato,

salame, presciutto, salsamentum, salé.
Sales, albero di legno tenero che presto cresce e prova bene nei luoghi umidi e paludosi ancorchè freddissimi; salcio, salce, salice, salix, saule. Sales da pertie, o da brope, o da pai, sales pertie, sales bianch o sales semplicemente, salice di bella altezza con foglie acute e morbide, e legno tenero atto a far pali e cerchi, e ad ardere, salcio bianco, sascio da pertiche, sascione, sasta perticalis, salix alba, saule blanc. Sales da vengh, sales venghè, sales giaun, salice che ha la scorza giallastra, le foglie dentate liscie biancastre, e di cui i giovani rami fles sibilissimi sono atti a far cesti e simili lavori; salcio giallo, salcio da legare, salcio da vinchii. salix vitellina, salix viminalis, osier, sauleosier jaune. Sales piangent, salice che ha le foglie acute e dentate che prestissimo cresce, i cui lunghi e sottili rami sono pendenti e fragilissimi; salcio davidico, salcio di Babilonia, salcio che piove, salix babylonica, saule plureur, saule de Bahylone. Sales ross, specie che ha le foglie più sottili, la scorza rossiccia, ed i rami più corti e meno flessibili, salcio rosaceo, salix monandra, saule rouge, asier rouge.

Salesera, sarsèra. luogo piantato di salici, o filare di salici, salceto, salictum, series salicum, riminetum, saussaic, allée de saules.

SALETA, dim. di sala, salotto, saletta, cenatiuncula, atriolum, petite sale, salon.

Salt, sost. plur. malattia ostinata o cronica della pelle consistente in molte vescichette rosse aggruppate pruriginose, che poi si mutano in croste e rendono la cute rossa e squammosa; erpete, herpes papulæ-feræ, lichen, dartres. Sali, dicesi più comunemente una varietà dell'erpete che viene particolarmente sul volto con macchie lucide porporine non uniformi, e vi lascia un colore rossastro; gotta rosacea, impetigine, impetigo, couperose, goute-rose.

Salin, add. che ha del sale, o qualità di sale, salino. . . . . salin. Salin che è della specie, od ha le qualità dell'empetiggine, .... dartreux. Umòr salin, umore animale alquan to caustico ed irritante. . . . humeur acre.

Salin, sost., vasetto nel quale si mette SALE, asperger di sale checchessia per l'il sale, che ci serve in tavola; saliera, sadargli sapore o per conservarlo; salare, in- linum, salinus, concha salis, salière.

328 Salia, luogo, doct si cava e si raffina Sing , stalion qualitation prealited from the stale or de pessa entrare nello stato e derentreta Like Sacres p. Validadores obsentos estas especiales ा । कि स्ट्रांक के अध्यक्षण व अध्येषा तथ्य , व्याच कृष्टि । श्री अस्ति । स्ट्रां 14 salato seusa aque any colores else imminiduce santimummentariardobrase la inimunistri-Jyopponialti matericani mater, cadendovi da the substitution our offs of the substitution of the same of the s arializa an bocaz adejtar gran maglia distensia -19984 fab utefredingungsukingele; stiffenn Morene i laster deutr agen unbrennen der Allen vilrestar dram d'anni cosa chabelance dato ill'id 8740 Menderib di tommen aplique volabe i nel April a transfer a state of the the sheet, setratee , entrates , ende u de ili Salan de con alimani en aliman de mistro de la tipped bratacopystima, stopphorary pelinut. thaticity samage. Divent saists will biging of the very party of desents and 1993 stopiero de milion de la trone . sull'ingligit milion de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata del contrata d item spinner and principal temperature and the out vius, novus, supplex, saperdes obieste? abitent ab unique tons unique, autum, sande, o da altro profeta o patriarca, silifiliti, stellammoupsianinoulification descriptions of selections House to Dissilatta property weige " Mathing bepoliciero e productivo partirentialis in preside the la plantence their salm Anless pour floria patri, dicesi quando taldito stible tel-Minoro band diseases paffendo de ció che gli Pranta same salmo torine in giblisi, chindred filler a Arthofod Aris 1800 II variation and the four fund is chain des b texastatage of - language of the language of the property of the party o di sapor fresde piccantiti, antinogrioto, sento odore, bianco, cristalitzante, surintto dalla nativa qualitativa continuazione dell'assida nativo della parasta, ed utile per accomposizione della politici di schioppo in manale di certi e mantattire i e nella modinina pulmento, di militato di potassa, nimum, mantatti di potassa, militati chrolarona a laboritaria, ractograve de plus ribeme il sabnitro "alla de plus de la controlaria de plus de la controlaria del la controlaria del la controlaria de la controlaria de la controlaria de la controlaria del l opinite, buttings by Handell , wanted

dove a pushed if Affiliate of the salining is seen

Success, saridors, sanstron, sansainsa plane Minisperio di tundo tron piede hudo a sappello curnoso, fintajunta, botettius chiereffus, firmins firfitentes, princilla, pracelle in interior in firmins firfitentes, princilla, pracelle in interior in in inne policie de constant de la constant de constant de la constant de la constant de la constant de co rità, tattamella, ciarla, chiaccietta, logica citas, garrulitar, caquet, bahili, viaz striata, libro o raccotta dei saluji accini a Havide, salterio, psalmorum softmento pscautier, recture i salui contenti nel distillo davidico, salueggiare di accini, psale mor recipire, tire les presumes de David, psale mor recipire, tire les presumes de la colle salueggiare del cerubale ama triangulare e senza tasti, lorque il dus em de distone o diagrama del coltone o diagrama del coltone o diagrama de diotone diagrama de diotone diagrama de diotone diagrama dia thangolare e senza mari, se april control e de d'ottone, o idiacciato per ogni patrico e si control de die inadi, pognidoli al e die i della control della die i della control della con eaffelt. Begeichte Begeichte Bent Begrie dage Tom. II.

servare, garder, conserver, sauver. Salvè, liberare, V. Liberè. Salvèsse, andar in luogo di salvamento; salvarsi, in tutum se recipere, fiuga sibi consulere, servari, conservari, se sauver, se garantir. Salvèsse, (nel cristianesimo) ascendere all'eterna gloria, salvarsi, æternam sibi procurare salutem, se sauver, aller en paradis.

SALVE-REGINA, pregbiera latina indirizzata alla Beata Vergine, cantata specialmente dopo compieta e che ha il nome delle parole con cui comincia; salve regina, salve Regina,

salvé

SALVIA, pianta medicinale che diventa anche arbusto, di cui sono molte specie, tutte aromatiche in ogni loro parte, di buon odore, e le cui foglie sono lunghette, sode, ruvide e biancastre; salvia, salvia, sauge,

SALVIETA, sarvieta, servieta, piccola tovaglia, che a mensa teniamo dinanzi per guardare gli abiti dalle macchie, e per nettarsi le mani e la bocca; tovagliolino, salvietta, mappula, serviette. Salvieta, pezzo di carta, o cencio, che si usa per nettarsi il culo, cartaccia, salvietta del culo.... torche-cul.

Salvietin, sarvietin, servietin, dim. di salvieta, pezzo di panno lino, che adoperano i bambini a tavola per guardare i panni dalle brutture, e nettarsi le mani, e la bocca, baraglio, linteum ad os tergendum, bavette. Saff, add. che ha sanità, che è senza malattia; sano, sanus, integer et valens, bene valens, sain. San com' un pess, che gode perfetta salute, sano e fresco come un pesce, sano come una lasca, optima valetudine, athletice vivens, frais comme un gardon, sain comme un dard. Mal san, non sano, poco sano, malsano, adversa laborans valetuline, malsain. San e pien d'vita, sañ e dispost, gagliardo, sano, destro, robusto, ben disposto, firmæ valetudinis, agilis, sanus, robustus, sain, qui n'a ni suros ni malandre. Sañ, agg. di luogo, di paese, d'atmosfera; d'alimenti, che conferisce alla sanità; salutifero, salubre, salubris, salutiser, sain, salubre, salutaire, utile, à la santé. Mal-sañ, contrario alla salute, insalubre, exitialis, mauvais, corrompu, malsain, insalubre. San, fig. intero, senza anagagna, retto, giusto, integer, sain, entier, juste, qui n'est point gaté ou endommagé. Procuré d'siè san, conservève, modo di salutar altrui licenziandosi, state sano, vale, valete, cura ut valeas, portez-vous bien, conservez-vous. Chi va pian va san, prov. V. Pian.

SAR, sost. in vece di sant, quando precede il nome della persona santa, il quale comincia per consonante; V. Sant.

per here, e dicesi pure di quelli fatti per lo stesso uso ma privi di gambo; biechiere, cyathus, calix vitreus, poculum, scyphus vitreus, verre, gobelet. Saña granda, saña da rinfresch, hellicone, triental, grand gobelet, lampéc. Saña scrussia, fig. malamiecio, cacchettico, di poca sanith, conca fessa, causarius, infirmioris valetudinis, cachecticus, cacochyme, maladif, valetudinis.

SANAT, vitello da latte, vitello giovane, lattonzo, mongano, hornus, vitulus, venu

de lait , jeune veau , godinet

Sandron, sorta di crema fatta con tuorli d' uova, zucchero, vin bianco, acquavite ed altri ingredienti.... creme au vin, creme bachique, sambajeu (in Provensa).

Sanblañ, apparenza, finsione, mostra sembiante, species, forma, semblant, apparenza, rence. Fè sanblañ d'neñ, fe mostra d'neñ nulla dire nè fare che lasci conoscore d'interno pensiero, non far mostra, non far vista di nulla, dissimulare, ne faire semblant de Fè sanblañ de durmì, far mostra di dormire, somnum mentiri, faire semblant de de dormir, feindre de dormir.

Sansoura, acqua che dai canali si estra a beneficio de' terreni ne' giorni ne' qua ali non è adoprata a servizio de' adulini o di altri terreni irrigui, i quali rimangono lora sans boire . . . . eau d'aurosement.

SANBLE, unire i pezzi di legno preparationi già acconci per la costruzione d'una manufechina o d'altro lavoro; congegnare, incestere, inserere, innectere, assembler, amortaiser.

Sansun, arbescello od arbusto the han il fusto pieno di midolla, rami flessibili, femilie come quelle del noce, fiori bianchi d'angrato odore, e hacche rosse poi nere; è mune nelle sirpi, ed utile anche per le via atti medicinali; sanbuco, sanbuco maggiore, sanbucus, sambucus nigra, suseau.

SANCRE, t. de' sarti, tagliare in forma di mezza luna, incavare, in modura arens de cidere, échancrer, couper en forme de croissant.

Sancaura, taglio fatto in forma di memluna; incavo, incavatura, in modum arcaincisura, échancrure, coupure en arc de cercle:

SAN-culor, mascalzone, uom cattivo, la-

tro, nequam, nefurius homo, brigand, le second sang. Andè a sangh, aver il vaurien, sansculottes.

Saudic, sandalina, specie di drappo sottile di seta, che ha il nome dal legno di sandalo onde soleva esser tinto; tassetà leggiero, zendado, sericum tenue, pannus sericus te-Sandal, espèce de tassetas.

Sandala, e per lo più sandale, (plur.)

calzare, che copre soltanto la parte inferiore del piede, e di cui si servono i frati che vanno a piedi nudi, pianella, zoccolo, solea, sandalium, sandale. Sandale, sorta di calzare che usano i Vescovi ed altri Prelati, quando portano gli abiti pontificali; sandali, sandalia, pantouses des Evêques.

Sandon, grasso di porco non suso, ma Battuto e ridotto in pasta per ungere la sale delle ruote; arvina, suillus adeps, saindoux,

Vicux-oing.

Saydaica, resina in granelli gialli semicliafani senza odore, la quale stilla dai gimepri nei paesi caldi, e serve a far vernici, rendere la consistenza alla carta raspata ed ai suonatori per fregarne l'arco; sandawacca, resina licyæ juniperi, sandaracha, mandaraque. Sandràca o sandràca mineral, clicesi pure il risigallo, V. Risigàl.

SAMB, dicesi de' porci, montoni e simili; castrare, sanare, castrare, resecare virilia,

châtrer, ôter les testicules.

Sanforgna, cirimia, antico istrumento da Liato che fu da principio una semplice canna nunita di fori, e quindi ebbe forma d'un Diccolo oboe, ora poco usato; zampogna, Fistula, chalumcau.

Sang, V. Sangh.

- SAHGALETA, specie di tela poco alta che ci riene dalla Svizzera, ed ha il nome dal 🗷 uogo di San-Gallo dove è o fu prima fab-Exicata; tela sangalla, sangaletta......sanga-Lettis, saint-galette.

Sanguass, sangue di pessima qua-Lità; sanguaccio, sanguis corruptus, vitiatus,

Essincerus cruor, mauvais sang.

San-Graman, varietà di pera di autunno, di forma piramidale con picciuolo corto e Groso, assai delicata e che conservasi lun-Samente; pera san germana. . . . . . saint-Bermain.

Suga, umor vermiglio, omogeneo, grasso, vischioso, che scorre nelle vene e nelle arterie cle' quadrupedi, degli uccelli, de'rettili, de' Peci, caldo in quelli, freddo in questi; second sanguis, cruor, sang. I dne son'l e necessarissimo pei comodi della vita, vita

flusso di sangue, sanguinis fluxu laborare, avoir la dyssenterie, le flux de sang. Andè a sangh, sig. sentirsi l'animo inclinato a porre amore a quello di che si tratta; andare a sangue, placere, arridere, plaire, charmer. A sangh freid, coll'animo quieto, senza passione improvvisa, con premeditazione, senza moto di collera; a sangue freddo, postquam deferbuit æstus, sedate, de sang froid, de dessein prémédité, à sang rassis, à dessein prémedité. 1 sangh caud, a sangue caldo, nel calore della passione, fervescente æstu, dans les premiers mouvemens de la colère, dans l'emportement. Fè sangh, gettar sangue, sanguinem emittere, verser du sang. Restè senssa sangh, rimaner esangue, perder il sangue, exsanguem sieri, perdre tout son sang. Reste senssa sangh, fig. perdere i sentimenti, abbattersi, accorarsi, aver grandissima paura, exsanguem fieri, deficere sanguinem et vires, torpere metu, s'évanouir, tomber en faiblesse, être saisi de frayeur. Congelèsse'l sangh adoss, aggliacciar il sangue nelle vene, sanguis hebet, getidus sanguis diriguit, se glacer le sang dans les veines. Gave d' sangli da na rava, prov., V. Rava. 'L sangh ai beni antle vene, egli ha un ardente temperamento, è facilmente commosso a forti passioni; gli bolle il sangue, sanguis illi fervet, il a un sang bouillant. Avèi na cosa ant el sangh, aver un abitudine, un desiderio talmente infisso che sembra far parte di noi, averla nelle ossa, nel carattere, nel naturale, natura ad aliquid ferri, avoir une chose a corr, comme si elle était dans le sang, c'est mon naturel, cela est dans le sang. Bon vin fa bon sangh, il buon vino apporta anzi giovamento che nocumento. . . . le bon vin fait du bon sang. Batse al prim sangh, battersi, duellarsi a primo sangue, cioè sintantochè l'uno dei due combattenti sia ferito . . . . . se battre au premier sang. Batse fin a l'ultim sangh, combattere sintantochè l'uno dei due combattenti cada morto . . . . . se battre jusqu'au dernier sang. Butè a feu e sangh na sità, metter a fuoco e sangue, commettere ogni sorta di crudeltà in una città; urbent cruore et flamma delere, incendiis et ferro vastare, mettre une ville à seu et à sang, Sudè sangh, fig. far ogni sforzo possibile, soffrir molto, vehementer laborare, summopere niti, omnia perpeti, totis contendere viribus, suer sang et cau. Sparmiè'l sangh, risparmiare il sangue, cioè le vite degli uosanguis hominibus est pecunia, l'argent est mini, temperare cadibus, épargner le sang.

Conclubitangia adultupopobijumngranselseni vari galtibar ingahisture il singuada 19602; Langia idal ipajast, areladiliter amitragia ver kidasi targis etianti i singuada, sipoli ी-कार्या तथा । कार्या के अवस्था है। विकास कार्या कार्या विकास के edadatorsjami rpanticite (p denna del popolo d bore il sanghe this opposite il agencia il sangua le sono penglica di sangua de la compressione penglica di sangua de la compressione di sangua de la compressione di sangua de la compressione di sangua di s a'pulpanimatentul' sangvaluly phuntaput Dicariteta udanghanpeau progeneratainet, wooden integracialy mace & sumptoextinctions by and wellschigh-grenverne menginatory de dellar vostier facilitation phe special sente street old lights cultant mental sangung agliobranas digito, sangune, hand pandant and construction of the sangung and s ten simpriminent, vient vinter pangriffin din siker de vinter de v respectively suggested to a property of the state of the Presspendek stoger, regisebelepet oraks, seem gibus editus, du sangeroyah, Prégosodur sangel dialeactigling pardamdori distantiferan paese esatfaandrelel yn gelanteel proprent oudedla Legge. Physical ed lette sayed included an entitle Land some description of the state of the st Path Laduration of the carlot control control the sides. Perkangiste entitle file in a subsequent of the second of drame profes names after planete, to worve wells: Sugame , isintura bonochtegrubtosq piraninchout dailtrafts, saugursiamacoins, compl deretragen, hamashi, urshelat dolumendu, pteandhail, chell i fabbrica in Francia nel dipartimentoilidels Rodent state demands and issues condit; thous presents, does .. so the unlikely and codesignes Porss sangian, V. Porss. Muocia. idokāng sapra cinadas die gasta papa principalita chimanuffeme affahisanustal was quanquillou traffato di sant'Agoylencesèniq encouveralDerimnler Langeorz canel (allow ot equichas on fiduciolity educ polity light in a complete for the property of the polity sern sallegiussuna dies san digri at dipandhi p kituril animo esse , cipar parente un pinsontroge lobertendingumeantantan, dinigate santipateto gentilapoleko anfarokatika, akarea, kanmaranb the acquisit tilous, salsive) nonemormalies troite supplied saptagoids i propinsi propinsi propinsi supplied i saptagoi supplied i saptag channe chantico face bud fan chitana maries con dina Leasandigidiel encantrote leakante-ektinbleggan single lines baggioth bandridge bendertone tarretter segrenaters ided l'altertistas i contrars irus dilaterno dei amenante del epottos reomesacca de melbigccenso-dekuprasensite shilosholene, i gesaito, spento hangersonosingultati, shinglable sontab redshirie peusie asteramo de minertrecompien - इतिविद्याम् एक क्षेत्रकार एक क्षेत्रकार के विद्यान क्षेत्रकार के अपने क्षेत्रकार के अपने क्षेत्रकार के अपने क and the transfer experience of the company and the company quete Sergitebre approxima paragonic direction tamente e sugliozzando principalina area y ministra

Shiozhwa agga divinto atrice, shero atrice dele, willino, samuro, accivio, arriva ras, spiniffis accivios, saliglaria (s. altrica as objects anguing arbanolijel genere sali CONTROL CHE CLERCH HOS BRECH CARENS SHE दश्यान्तिक स्वतिक के प्रतिकार स्वतिक के अपने क ramı liscia, e di color rosso cupo gilani ghie , delle dusti de fanon vergelli e sto Saveonal, sungened A. Barrante . Wignarite SANOUS, WHE WESHINGE, The HODORGE SEC. IN sangue a "sangungno", "cannguineus" (" sangula absandars", "the sang ordin ming pustagain " aste und de seine de seine de la seine de seine deren Aquera, "binchnering; "punvint of and · Sames patieto dell'ammategrato chite il the wental dolors e sents finbediatento d'al rationel; (san)thoughthat ! "Wilegrid" Villentia same . Admira ad far y sa sitta da fatthirm" " retasi liteoneuma prominivalendo creelievede. That the sunicious party think reopsinesulididaella mar maiser della m robustotta , 24 Detam, Jantes Galician? Hill combined busies paul to the trop but the said 11848 Fly Bappa PN > Kanpa ( Banba: Show-recessor report gluces under the Riving Anti sun-proporty of the carte dans with the dulo cartes ("feber water prendre, 545) ht 1 od and the plant is a commence of the statement of -Skante pataromale formology piedi sundi naretroequall'unu palantall'altribequella entre la la la construction de la construction cho, analym denger intententated, which half vacitioner padioas gontarly disensely in xu Taliannes i (4) sampensi (daramèja (4) je som nac Gentleine con apitale iamerab, il secon anumerab sponsteratoly who dis adda at attinuous cons cho-monga sublectending and suffice simple fill daly divertusing measurement quinding disting girming samssbuci Juliqui mevan libratio lei nel Saint se vouer, il n'a plumsle obssimme In Samuria programma a impartico problem de la Samuria programma de la Samuria programma de la Samuria de la Samuria programma de la Samuria del Samuria de la Samuria del Samuria de la Samuria de la Samuria del Samuria de la Samuria del Samuria de la Samuria de la Samuria del Samuria del Samuria de la Samuria de la Samuria del Samuria de la Samuria de la Samuria de la Samuria de la Samuria del S tilmitgiallo belook ornerated, thepanees a pulsed a strebble disectal triangolaste in matth tre destrictorsida pellerre sunting, ibranegi an squelle pasti welott in italia ar leas coins

inpopolita cata application in the property of the company of the

che indebitamentanticality per vie diente cara altrui deneri in inducus apatta delle borse, ompoblica volucus, perprinting accurred to the second of the second Suarre. Saa-Sudare, pitturas od ingregioe in eut sia rappresentationelle sautistime Sudario,

Lene l'herbora em dabo l'inches la chiesa l'ambier l'amb nite high ko-engora kuko il zaw e disamo ny Dio 1962 siketuta in beinselse di unikeus ny Dio 1962 siketuta in beinselse di unikeus Brecege un bome con consider des l'étacos wante outen aplyantinphotomorphism of the Alan sancing being quemingeger aston male TO PROPERTY OF THE bounds and the Santy to square to the santy satisfied Andidatoly bed derredult desirelies. The party described being the property of the state of th out, digrained the department of it Special the british of the state of the his later the state of the sta step <del>, and step a telescopies of the telescopies and the contract of the cont</del> Salt an cesa , samo que man palice porte chi I wa od speterite, pieto serdivinam ne o nunamente - Sugara de Armedianceal shortumbre aintaiten, obioooglass, danse fisters all abredia selles ... Te assumente, medicaramente companies per l'appendent per l'appendent per l'appendent l'ap Magante refirmagenty whitengeur wede is somewar. The and cre state in mant. I were amundal Total Pionenia che ditat abrada più vereno indesirations in the manual desiration and the state of t circular mandred tutters medus throater & sel baint se vouer, il n'a plusiste sessente In the second property of the With the independent of the property of the pr gefined i üttebile ibrei seitefande beide beide i fanteg Augusen in , gistusen amerikan abanokonunis 420 liipa akastonin kan Saluntas d'Atalanis etha Pythisajiansi ta slactoria des Silvetari d'étalisalistes Ogéterafiente d'un deslacutrory santuments procéditeris de le la company de la compan

nie tiebigrobe griegt toufen i gesein nier gibenolizate de contraparente de la contra de la contrapa de la contraparente del contraparente de la contraparente del contraparente de la contraparente del contraparente de la contraparente del contraparente de la contraparente del c scupped assembly to chlavener lineateromo Energistefidus Achetteaus nobies de l'maigotro saiph Bos ctule ichien in ach in ander the and Agustini transportation in the south of the second dispersal to sophie refletamentami ambigrado ogni diffict opposedos, contro la somente, visficultatibus olykintantlo, mantie indveestr, montrament at marie mikarak alguracho i mahr, altimatemido ecompyoningeleigta o programa com aflettada rique, schon, il estaffiatanti , sureteste ricibitan tames, l gibes ediens, du siliguros ph, tregnant pl, saial

New mindress continues of the property of the esatiana design acidad propunta della Legge Divina, e delle asioni conformi, ai doudri Juniosentziale de questa deggé painto parcelle, same de aparte de la composition della compositi postangenous listed grants mante quasantile sulficiony ancer o stanty white same placy consti standance is furtural amobile wietto of fortunate of acid acidis, spraggrassion order, surred desired, alles that fine, finitimenta, abquemulob tandem relement, a labbrica in Francia nel dijartimentailelets

. Share, toot. demand is smule . Sant Josho !! Pancepasses, diva, sainten Skotta voitoota 12 Ve Mitocia. Pores saugiais, V. Porss.

iderentementale distantement in attenues in alle fariftipasso quer la iprima desta con Romarió trattato di saut'Agostino ele cinitate i Dali miler payent zionet dalloui at muchinadi filmofar afbe patients avoigned or any miss africant of actions of the start Prictal & Girmania vetester ethermett & fanteagostinoeing, an, samiat-nagastia, sees amore Parameting auntaretus, dim wie sano pridetto ripostoub pip samino del tempio! degli Elique innif den salem ines jugemeh organile etenha vanis-Unren skilkeileananger les krote della-leggo; ne vacenteave altri che il domini Saccid una evolta esclaballanta l'estatonagettevant l'accord correspondentite. Source-Genebrunte politie della .. Chachanskattoficher one travelle d'alesse maggiornition/capeaninestar elienaledistrige di Santaminibilita ramentoj ed è separata ordinareachesite and resto dalls chiefe net factor!

lo più per un nomo solo di fronte, senticro, callis, trames semila, sentier. Sante d' giardin, andarc . . . . petite allée. Sante d' traverssa, V. Scursareul.

SAFTET, santiñ, dim. di sant, t. affettuoso, uomo umile e santo; santerello, sanctulus, un petit saint. Santèt o santarèl, detto per disprezzo, colui che affetta santità, che ostenta pieta, beatello, santone, picchiapetto, santorello, pietatis simulator, bigot, tartufe, cafard. Fè'l santèt, la santeta, finger pietà, virtu e divozione, fare il santifizza, il santificetur, lo spigolistro, pietatem simulare, faire le bigot, la bigote, le faux dévot, le cafard.

SANTETA, santiña, diminuitivo di santa, donna umile e santa, santerella, sanctula, petite sainte. Santeta, santarela, donna che ostenta pietă e virtù; graffiasanti, pinzochera, spigolistra, santessa, beatella, pietatis simulatrix, bigote, dévote, mangeuse de crucifix. Fè la santeta, V. Santet.

SANTIFICAR, atto solenne con cui il sommo Pontefice dichiara un defunto degno d'essere annoverato tra i Santi, canonizzare, asserere aliquem Celo, in Sanctorum numerum referre, canoniser, mettre au rang des Saints. Santifiche, rendere santo, o trattare in modo santo o divoto, sanctificare, sanctitalem conferre, venerari, sanctisier.

Santilion, pezzo di stoffa od altra merce, da cui se ne conosce la qualità; mostra, scampoletto, specimen, échantillon. Santilion, sost. plur. pelo di volto che si lascia crescere a faccia lungo le guance. . . . favoris.

Santin, santina, V. Santèt, santeta. SANTINELA, V. Sentinèla.

Santissim, add. superlativo, di sant, preso sostantivamente, il nostro Signor Iddio, il santissimo Sagramento dell'altare, Deus, sanctum Christi Corpus, le bon Dieu, le saint Sacrement de l'autel.

SANTITÀ, astratto di santo, qualità di ciò che è santo, santità, sanctitas, sainteté. Santità, titolo che si dà al Sommo Pontefice, Santità, Sanctitas, Sainteté.

SANTUARI, chiesa delle più frequentate, e rinomate per le grazie ottenute da Dio colle preghiere in essa fatte; dicesi pure del luogo d'una chiesa ove si conservano le reliquie; santuario, sanctuarium, sanctuaire.

SAON, saoneta, V. Savon, savoneta.

SAPA, strumento di ferro quasi triangolare, con lungo manico di legno per uso di lavorare la terra, zappa, marra; ligo, houe, hoyau, pioche. Sapa da caussiña, stromento simile,

SARTE, sente, piecola strada praticabile per | ma più rotondo, che adoperano i manovali a far la calcina, marra, sarculum calcearium, gâche à gâcher la chaux, rabot. Desse dla sapa ant' i pè, V. Dè vol. 1, pag. 232, col. 2. Fè na sapa, fur qualche notabile errore, pigliare un granchio a secco, ingan. narsi, far sacco, far il sacco, falli, aberrare, faire une bevue, prendre un qui pre quo.

SAPADOR, colui che lavora colla amppa, Exppatore, fossor, pastinator, laboureur qui remue la terre avec la boue. V. Sapelle.
SAPE, lavorare la terra colla zappa grap-

pare, fodere, pastinare, houer, piocher, fouir la terre. Supè, suonar male, e con mano pesante il cembalo, la spinetta, e simili strumenti, zappare.....jouer mal des instruments à touches.

SAPEL, apertura che si fa mella siepe per passare pel fondo alla strada, e viceversa, calla, callaja, varco, valico, ostium, aditus, trouée.

SAPETA, dim. di sapa, zappetta, sarculum,

petit hoyau.

SAPBŪB, sapadòr, sarpantiè, pioniè, milizia che accompagna gli eserciti per accomodare le strade, i ponti, le fortificazioni, od all'occorrenza, guastarli romperli e rovesciarli; guastadore, marrajuolo, castrorum fossor, mæniorum suffossor, sorvus castro rum ligone instructus, sapeur, pionnier, gastadour.

Sapienssa, cognizione delle cose e delle leggi che le governano; sapienza, dottrina sapientia, science, doctrine, sagesse.

Sapierr, che ha sapienza, che sa; sapiente, dotto, erudito, sapiens, doctus, savant,

SAPIENTON, colui che ha molta sapienza. sapientissimo, dottissimo, sapientissimus, grand savant, homme très-savant. Sapienton, detto ironicamente, pesamondi, saccentone,

ardelio, sciolus, savantasse. SAPIÑ, dim. di sapa, piccola marra per sarchiare e tagliare le erbe selvatiche, o per ismuovere leggiermente la terra attorno alle piante, zappetta, zappolla, sarchiello, sarculus, sarcloir. Sapin a doi dent, sappettino a due denti, che serve ad ismuovere la terra a fare un leggiere lavoro attorno alle piente . . . . serfouette. Sapin, grandissimo albero resinoso sempre verde, di legno tenero, che ha molta affinità coi pini e coi larici, tronco rito e nudo, frutti o coni rossastri e volti in alto, foglie strette e lunghe; abete, pinoabete, abies alba, sapin, sapin argenté, sapin blanc. 'L frut del sapin, pincio, apex abietis, cône da sapin.

SAPINE, leggiermente sappare; sappettare.

leviter sarrire, leviter pastinare, houer lé-1 gerement, sarcler légèrement, serfouir, ser-

Saron, marra stretta e lunga; zappone, yanga, ligo major, bipalium, bêche, hoyau. Use 'l sapon , lavorar col zappone , zapponare, labourer, travailler avec un hoyau.

Saponaria, pianta vivace, erbacea con fiori porporini a mazzi, così chiamata perchè le di lei feglie ovali poste e maneggiate nell'acqua alzano schiuma che serve come quella di sapone, saponaria, saponaria, herba lanaria, saponaire.

Sappont, far la schiena, ovvero la cresta ad un maro comune, o di divisione. chaperonner un muraille, mettre un cha-

peron à une muraille.

SAPUTO, colui che fa il saccente, che mostra affettatamente d'esser savio, sputaserono, solamistro, sputapepe, sacciuto, sarentia jactaton, pradentia ostentator, arcapable, l'entendu.

Sarura, donna che sa la saccente, la toressa, salamana, prave solers, femme LA La fait la savante, l'entendue, femme sa-

a sale,

Sandare assai, grandemente, strettamente,

za lum, magnopere, arcte, serré.

SARÀ, part. da Sarè, V. il verbo. Avèi'l sard, aver il cuore oppresso, dolore premi, angi, avoir le cœur serré. Sarà, bo conà, dicesi di uomo segreto, che non iscuropre i suoi sentimenti, tectus, occulti pectoris, boutonné. Sarà, chiuso non aperto, clauses, clos, fermé, enfermé. Sard, ristretto, raccolto, fitto, contrario di rado. densus, spissus, serré, uni. Sarà, stretto, arceus, angustus, étroit, serré, pressé, retréti. Sara, parlundo di linguaggio, vale che è parlato in modo oscuro, difficile ad Mendersi, obscurus, obscur, difficile à entendre.

NABABAR, vettura a quattro ruote, lunga bassa, e non sospesa su cinghie . .

thor - bance.

i Sarabaroa, ballo ed aria a tre tempi, di Maltere grave e serio, e che si ballava sarabanda . . . sarabande. Sarabanda, rezzo e confuso suono di strumenti musicali . . . aubade. Sarabanda , Moltitudine di percesse . . . coups de bâton. nare, piccolo pesce di mare, somigliante aringa, ma più piccolo . . . harache. Saracha (plur.), diconsi per ischerzo le battiture; pesche duracine, bastonate, percose, verbera, cospe.

SARACAD, salacad, sarachei, (voce volg. tratta da s'a acad) può darsi che, forse, probabilmente, forte, fortasse, probabiliter, fieri potest ut, peut être que, il peut se faire que. Saracad i vad, può essere ch'io vada, probabilmente andrò, forse io vado, *forte pergo*, il peut se faire que j'aille.

SABACHE, de d'sarache, v. pop. bussare, percuotere, bastonare, verberare, cædere,

frapper, bâtonner.

SARACHET, V. Saracad.

SARADA, sorta d'enigma, che si forma indicando le sillabe d'una parola, per mezzo d'un loro particolare significato; sciarada

(v. dell'uso)...charade.

Saraddra, stromento fatto di piastra di ferro con ingegni corrispondenti a quelli di una chiave, la quale per aprire e serrare si volge fra quegli ordigni e spinge fuori una o più stanghette che servono a fermare un uscio un' imposta, e simili; toppa, serrame, serratura, serra, serrure. Saradura a crica, serratura la cui stanghetta a mezza mandata è smussa in guisa che l'uscio spingendolo si chiude da se; e dicesi particolarmente di quelle serrature, che non si chiudono a chiave ed aprono girando un passino (crossa); serratura a sdrucciolo, serratura a colpo . . . . houssette, housset. Saradura a un vir e mes, sorta di toppa la stanghetta di cui ubbidisce due volte al giro della chiave, uscendo però ciascuna volta in quantità diversa; saracinesca, serra saracenorum more constructa, serrire à tour et demi.

Saraja, anta, manifattura di legno che serve per chiudere le sinestre al di dentro, ed impedirne la luce, imposta delle finestre; serraglia, postes, boisage des senêtres, bois de la croisée. Saraja o paravent, sorta di grande imposta di legno che si apre e si chiude al di fuori delle finestre per riparo e sicurezza; imposta di fuori, paravento, postes, extimæ, contrevent. Saraja d'na balconà, serratura di legname, o simile, che si fa calare da alto a basso per impedire il passaggio alle acque, saracinesca, cutaracta, sarrassine, herse. Saraja, saranda, pera del forn, coperchio di ferro e per lo più di pietra, che serve a turare la bocca del forno, chiusino, operculum, bouchoir.

Saraje, facitore di toppe e di chiavi, magnano; toppalachiave, artifex claustrarius, serrurier.

SARAMELECH, V. Salamelech.

SARAMENT, v. pop. in vece di giurament, dal fr. serment, V. Giurament.

MARATURA SATARRICA VINTARALICA SALATURA SARANDA, L. de panattiera saraia del laca SARANDA, t. de panattier, saraja act jour dinamenta, t. de panattier, saraja act jour dinamenta, saraj rending, ob sitohong and the share the respective and save and concerning the structure and property of the share the structure of the share the save and save as a structure of the save and save as a structure of the save and save as a structure of the save and save as a save as a structure of the save and save as a save as sioga in sui sono quae non possano userne supposed in an appropriate the possession userne seed assessed in the extremental and the extrement of the e shirdanno, compani, i buoi, ferrar la stalla singulis morte in medica in comesa ratio-. quand les charaux sont débore. Chi ben sar claude et tutus eris, quand on colerme hee romanament les oboses an les trouve. strands lateringerent comprimere a serrare - miningers on compenness at comprimer a server through a severeint out of concluded conficere , explere , absolvere , terminer, acheand some property is a state of the coulta' scoothin a specpessia con aigicita trans-

con rotation services adopted an electhessus affection of the little of the theta in the little of t Safe a la suiti si file di ne vest viren.

Chir comparisto ulla persona la articalmus.

Chir comparisto ulla persona la articalmus.

Chir comparisto ulla persona la comparisto del la comparist tante.

Silve forte it et i mandat fuots i elletiar

silve forte it et i mandat fuots i elletiar

silve forte it et i mandat fuots i elletiar

silve forte i elletiar i elletiar i elletiar

deliors.

denors.

"Jare feat", fig. chridder gli bech i d'effecchiesia, non considéracio, "non pe fat tours,
far le viste di non "teater" sontre ; sois
partare , distinuitaie, utstinuitaie; perpeti;
foldrare , bouhiere , "Estimate", thousand,
fermer les yeur sur quelque "libse, "faire
seulbline de ne pas voir "la syeur. Sos nire, addormentars; thinder Potento, both whiteer "chore Tell; downling standarding, telling is what year white a standard is white it will be the standard in the children were the standard of the children was the children were the standard of the children was the children were the children was the children were the children was the children wa cho, sommen has noted by the mile of the hole of the h 

gui si presenta per entrare entimento l'ineso; servir l'ineso; solle calcigna : servir mori della porta, excludere, former il porte un ser distila porta, excludere, former il porte un servir servir il porte un servir servir servir il porte un servir ser domi occludere, ferniel is porte la parficader chet sol, relilermel that a management
Sarèsse l'estelle, septimi quais tomposta
rè il cuore per improvvia para l'ellen
ma; stringeri il duore 100 migli a management se serrer le cœur, se sentir percent le conservant de conservant en cons

anciere, secondo base utilicale balle com-bo, de, lauberia, il quale ne comanda a despacol dujacamente, e, ja openiure as apparpte a giff in the 196 and the name in magice; sargent d'compania, suggett pent de compagne, materiale, acticula, acticula, de seminara, serente, de seminara, materiale, serent de pelotype, pent de compagne, serent de c the posent in the parties of the belodity of the posent of the parties of the par county, piecela manarcog, chi si sirilia. called " weekler weekle technolog" HE es seconalitie in addicite in midniste. Agrando de la la certa de la contrata carpentahad shep-supply then a supply to the same of the same List of the street of the stre solution annual grant simbette conmuno, senza danpiari, di prodo che quan Tone.

dena dancha il pezzo, de pango admirciato coil il litto delletto e rentellatio arteratora, suritare pristanti delletto e rentellatio arteratora, suritare pristanti delletto e rentellatione.

Santor, sastor, uccello del genero delle santorio delle dintre di controlo del genero delle dintre di controlo del genero delle dintre di controlo di

strice of contract to the product of the contract of the contr duest dell appenti y desenti plantine, e per forqui dicest dell appenti y desenti plantine, partine, e per forqui desenti plantine, partine, partin

Saidle , arraight country the sugar plant Indianente, il titte o la robbi Violentemente, diero, ladrone, latro, granino , incomo de

gesund themin.

Sassinare of Brasiltinent quartimene in a sassinare of Brasiltinent quartiment and themine of Brasiltine of Bras

gandage, vol sur le grand chemin. Assassi- gerere, doctrinam ostentare, trancher du nament, dicesi fig. d'ogni azione iniqua vio- grand, faire l'honne d'importance, s'en lenta o no, colla quale si reca altrui grave danno; assassinio, perfidia, scelleraggine, ribaldería, malvagità, proditio, scelératesse.

SAMUR, V. Assassine. Sassinesse le stomi, royinare lò stomaco, indebolirlo, guastar il temperamento, sconcertarlo, dissolutionem stomachi creare, débiffer l'estomac, l'affoi-

blir, le mettre en désordre.

Satan, principe de'demonii; satana, satanasso, il diavolo, satan, satanas, satan. Satàn, metaf., uom crudele, feroce, pessimo, mostro, scellerato, trux, ferox, pessimus, démon, furie, lucifer, monstre.

SATI add., atticciato, tozzo, sitto, spissus,

densus, épais, serré.

SATIR, specie di drappo di seta fino liscio e lucente, la trama del quale lascia sempre scoperti sul ritto i quattro quiuti, od i sette ottavi dell'ordito che è più fino, onde il tessuto ha maggior lucidezza d'ogni altra stoffa; raso, sericum rasile, sericus pannus densior et collustratus, densa et rasa bombyx, satin.

SATINÀ, lavorato a guisa del raso, che ha

il lustro, del raso . . . . satiné.

SATISET, sorta di drappo sottilissimo, lavorato a foggia del raso, sericum rasile,

satinade.

SATURA, componimento per lo più poetico e non drammatico, nel quale si prende a sferzare il vizio o l'errore con detti mordaci e motteggi e sentenze robuste frizzanti d'acerbe verità; satira, carmen mordax, satyra, satyre. Satira, detto col quale si vuole altrui far comprendere un suo dovere od il desiderio di qualcosa che s'esige da lui, senza parlare apertamente; satira, tecta postulatio, satyre, demande couverte. Satira da panate, quella che è grossolana, od in cui il fine di chi parla non è punto celato : satira sciocca . . . satyre grossière. Satira, correzione non del tutto aperta V. Pipa nell'ult. significato.

SATIRICA, che rimprovera od offende altrui o in parole o in iscrittura, non però apertamente; satirico, mordace, censorius, satyricus, mordax, maledicus, satyrique, caustique, mordant, porté à la médisance.

SATIRISE, parlare o scrivere in modo satirico, satireggiare, atris verbis oblinere, mor-

dere, satyriser.

SATRAPO, saccente, dottore, che presume di se, jactator, sciolas, homme qui fait l'entendu. Fè 'l satrapo , fare del grande ,

faire accroire. Satrapo per misantropo, V. Misantröpö. ..

Saturnio, uom capriccioso, maninconico, fantastico, saturnino, caparbio, solitario, testardo, capone, morosus, pervicax, pugnax, opiniatre, mutin, obstiné,

têtu, taquin, entêté.

Saussa, condimento liquido di più maniere, che si fa attorno alle vivande per aggiungere loro sapore ed umidità; e dicesi pure della vivanda cui va unita la salsa; salsa, intingolo, condimentum, eliquamen, embamma, conditura, intingtus, sauce, assuisonnement, apprèt. Saussafort, salsa forte; saporetto forte, intingolo, embamma, ramolade. Sanssa d'pre-ule, V. Pre-ule. Sanssa o bagnèt, V. A costa pi la saussa che 'l pëss, costa più l'accessorio che il principale, più l'ornamento che la cosa da ornarsi, più la giunta che la derrata, mantissa obsonium vincit, le surplus vaut mieux que le principal, le jeu ne vaut pas la chandelle.

SAUSSETA, camangiaretto, manicaretto appetitoso, guazzetto, pulpamentum, ragoût.,

SAUT, il saltare, salto, saltus, saut, gambade, cabriole, callot, bond. Saut-morial, saut ribaltà, salto che si fa voltando la persona sottossopra, senza toccar terra; salto mortale, saltus cubisticus, saut perilleun. Esse sul saut, esser determinato o quasi a fare una cosa; essere a un pelo, nihil abesse quin, être sur le point. Bute un sul saut, eccitare, stimolare, avviare, incamminare, mettere sul curro, excitare, impellere, dirigere, instruere, exciter, donner le branle.

Sauta-sussoft persona e principalmente giovanetto di statura piccola ma leggiero, brioso, e svelto; farfallino, civettino, corrivo, levis mobilis, alacer, nugator, leste alerte, ingainbe, légèr. Sauta-busson, per-sona che porta abito cortissimo, quasi fattoper saltar macchie, e dicesi pure dell'abitostesso, contracta veste indutus, contracta vestis, homme à habit court, habit très-

Sauranda, saltatore, ballerino, funambolo, saltator, petaurista, sauteur, voltigeur =

danseur, baladin.

Sauta-martin, trastullo da fanciulli, fattor 'd'un bocciuolo di saggina alto un mem dito, con piccol piombo nascosto nella parte inferiore, una penna nella superiore, sicche dell'autorevole , fare il satrapo , elatius se l'tirato all'aria resta sempre ritto dalla parter-

33n

Me gravita ; mimirizio, selta-martino . . . **filboquet**, bibelot, bimbelot.

Saurante, (plur. ) legnetti mobili e coerti di pelle in cima, che negli strumenti istiera, escudo mossi perpendicolarmente artisti sanno suonare le corde; salterelli, emii organi pinnæ subsulantes, sautereaux. Saura, levarsi con tutta la vita da terra, cadendo nel luogo stesso, o gettandosi di etto dai una parte all'altra, senza toccar lo messo; saltare; exsilire, saltare, istilire, sauter, s'élancer, franchir un espace etc. Saute, fig., lasciar di mezzo, omittere. rectermittere, interire, passer par dessus, unter, laisser en arrière.

Saute, il risalire che sanno molti corpi ercossi in terra, come la palla, il pallone simili; balzare, ribalzare, subsilire, sub-

stare, resilire, bondir, sauter.

Saute, scoppiare, andare a pezzi, rumpi, 'isrumpi, erumpere, éclater. Fè saute na or, na sitadèla, diroceure, rovinare, abnattere collo scoppio delle mine, excutere wrim, arcem dejicere, subvertere, faire unter. Fè saute le servele an aria, far salare le cervella, alicui cerebrum excutere, nire sauter la cervelle.

Saute, bale, essere consumato, andare, vanescere, s'en aller en sumée, fondre. Pè aute, scialacquare, consumare, dissipare, **péndere** profusamente , prodigere , profunere, dilapidare, dissipare, prodiguer, ga-

piller, dissiper. Sante a caval, sante an barca, montar

🕦 sella, salir a cavallo, montar in barca, them, cymbam conscendere, monter à meval, s'embarquer.

Saute adoss a un, sautėje a jeni, a a gola, scagliarsi addosso, saltare agli ocin, avventarsi addosso ad uno, in aliquem **rritere**, jugulum peterė, invadere in oculos, n collum alicique, sauter à la gorge, prenbre au collet, sauter aux yeux, se jeter à rorps perdu, tomber sur quelqu'un. Santè 🕽 🎁 , fig. esser chiaro , manifesto , meritiana luce clarius patere, être visible, clair, wident, sauter aux yeux.

Sauté al col, abbracciare alcuno di slanio, saltar al collo, ruere in alicujus amserve, sauter au cou de quelqu'un pour

embrasser.

Saute an zara, an bestia, sul caval mat, ut volera, entrar in bugnola, entrar in vaigia ; pigliar collera , adirarsi , ira intumecere, excandescere, irasci, indignari, sauter aux nues, prendre seu, se mettre en colère, e ficher, s'amenter.

Sante da brick an brick, da val an corbèla, saltar di palo in frasca, uscir di proposito, uscir del seminato, fnorviare, saltar d'arno in bacchillone, a re proposita aberrare, digredi, de calcaria in carbonibus. sauter de branche en branche, saire des coq-à-l'âne, battre la campagne, aller du grenier à la cave , s'égarer.

Sauté d'goi, saltar per allegressa, gestire letitia, exsilire gaudio, sauter de joie.

Sauté fora, uscire o scappar suora con velocità; bolzare, spiccarsi fuori, exsilire, sauter, échapper.

Saute giù d'la scala, bahare, rovinar giù dalla scala, per scalas pracipitem ire rel

agi, sauter les dégrés.

Saute la fliña, saute la bile, a m'è santame la bile, saltar la mosca, il moscherino, montar in bizza, stizzirsi, indignari, commoveri, irasci, excandescere, se piquer, s'impatienter, prendre le mouche, 👟 fâcher. Fè sautè la bile, sar venir la stima, sar andare in collera, iram concitare, courroucer, irriter, fâcher.

Saute la véuja, la luña, 'l schiribiss, a m'è sautame la véuja ec., mi prese voglia, mi saltò il grillo, mi venne il capriccio, mihi cupido incessit, 'envie il me prit.

Saute 'l föss, fig. agire senza badare agli ostacoli, superare gli ostacoli, vincere le difficoltà, exsorbere impedimenta, superare difficultates, ne pas tenir compte des obstacles.

Saute su dal let, sorger dal letto, lecto desilire, se lever.

SAUTET, dim. di saut, piccolo salto, salterello, saltetto, brevis saltus, saltatiuncula, petit sant, bond. A sautèt, saltellando, a piccoli salti, saltuatim, exsultim, par bonds, par petit sauts. Ande a sautet, ande a sautoñ, andare a balzelloni, saltellare, saltabellare, salterellare, subsilire, subsultare, progredi saltuatim, santiller, aller par petits sauts, chevroter, houdir.

Sautissa, lilia, (v. pleb.) cibo preparato di carne cruda, comunemente di porco, minutamente tagliata, mescolata con ispezierie, e riposta in budella, salsiccia, sarcimen, insicium, isicium, lucanica, saucisse. Sautissa a l'aj, salsiccia di porco crudo, con quantità d'aglio pepe ed altre spezierle, cd alquanto più grossa, isicium allio conditum,

saucisse a l'ail.

Sautisse, quegli che sa le salsiccie, salsicciajo, porcinarius, saucissier, farcisseur, boudinier. Sautisse, colui che vende sulsiccia, salame, cacio, ed altri camangiari, pizzicagnolo, salsamentarius, chareutier.

che producono nella bocca le cose che si gustano; sapore, aspor; asveur, goût. Savòr, (plur.) erbe minute, che si mettono nell'insalata di lattughe o di altre erbe per renderla più saporita; erbette, erbucce, ornamento, herbula, herbes fines, petites herbes, fourniture.

Savis, savis, piccola spina che hanno nell'estremità dell'abdome, le pecchie, le vespe, ed altri simili insetti, involta entro una guaina nascosta nel corpo, e che loro serve d'arma offensiva e difensiva; ago, pungiglione, aculeus, spiculum, aiguillon. Savis, fig. lingua pungente, lingua che taglia e fende, lingua mordace, lingua tabana, piper non homo, dicax, acidæ linguæ homo, langue mordante, couteau de tripière, langue de serpent,

langue de vipère.

Savust, add. che ha sapore, di buon sapore, saporito, sapidus, savoureux, ragoûtant. Savurì, per salato, salso, insalato, satitus, salsus, salé. Savurì, dicesi fig. di persona graziosa e di spirito, e per ironia di persona maliziosa; saporito, callidus, emunctæ naris, komme charmant, fort amusant, homme fin, rusé. Savurì, agg. di persona, che procede con lezi, lezioso, delicatus, mollis, mignard, délicat. Savurì, anche fig. saccente, presuntuoso di sapere, salamistro, ardelio, sciolus, qui fait le savant, l'entendu.

Savuri, verb. att. mangiare o bere con riflessione al gusto del cibo o della bevanda, saporare, savorare, assaporare, gustare, degustare, goûter, savourer. Savuri, fig. ascoltare attentamente, e con piacere, assaporare, pragustare, delectatione affici, écouter quelque chose avec plaisir, avec attention, ha goûter. Savurisse, divenir saporito, insaporarsi, sapidum fieri, sapore imbui, prendre saveur, devenir savoureux, agréable au goût. Savurisse, fig. compiacersi di sè stesso, mostrare attensione e piacere de' proprii detti, suavitatem e se ipso percipere, se savourer.

Spaciasse, agitar qualche cosa in molt'acqua, risciacquare, guazzare, eluere, lever à grande cau. Shaciasse, venuar tanto liquido per terra che se ne formi uno stagno, allagare, inondare, inundare, noyer, inonder. Shaciasse, schizzar il fango, empier di zacchere, zaccherare, aqua lutulenta respergere, luto conspurcare, éclabousser. Shaciassesse, squazzar nell'acqua, aqua fluctuare, se in aqua jactare, lavari, gargoniller, barbouiller dans l'esu.

Succession de la carta de la c

e pepier.

SEADE, aprire intieramente una porte una finestra ecc. prorsus aperire, cuvractout-à-fait, tout-à-coup.

SBAFUMA, contraffatto nel viso, stravolto, sbutfante, hanclans, fremens, en émoi, le

figure boulversée.

SBAGNASSE, baguare, dimojare, spargere, acqua, acquam effundere, mouiller, verser de l'eau.

Seash, anbajd, 'non' chiuso affatto, quasi chiuso, socchiuso, rabbattuto, fere clausus, non'omnino clausus, entr'ouvert, à-demi fermé, entre-baillé.

SBAJASSÈ, 'andare shadigliando, hadigliane alquanto, oscitari, ne faire que bailler.

Shall, socchiudere, rabbattere, parte altera claudere, non omnino claudere, clorre à demi, entr'ouvrir, entre-bailler.

SBALA, part. di sbale, V. il verbo.

SBALASSE, sbarasse, aprir largamente, spalancare, pandere, patefacere, ouvrir de tonte

sa largeur, ouvrir à deux battans.

SBALE, disfare le balle, sciogliere le balle, sballare, sarcinas explicare, déballer, désemballer, défaire les balles. Sbale, scacciare, privare d'una carica, depellere, detrudere, dimittere, chasser, renvoyer, licencier, déjucher. Sbalè, eccedere la verità nei racconti. riferire le cose con vantaggio, e caricatura. raccontar cose lontane dal vero, shallare, ficcas carote, dar panzane, fabulas referre, falsen narrare, habler, craquer, coucher grow Sbalc, dire senza riguardo quel ch'è occult e che si dovrebbe tacere, riserire tutto ciche si sa o che si sospetta, schiodare, svertare, sborrare, svesciare, evulgare, patefacers dégoiser tout ce qu'on sait, divulguer me secret, publier sans ménagement ce qu'em ne devroit pas, dire, redire tout ce que l'on fait. Shale, partorire, figliare, infantare, sgravarsi d'un bambino, parere, eniti, secoucher.

SBALIÈ, v. att. o neutr. ed anche sbalièsse, errare, scambiare, sbagliare, equivocare, prendere abbaglio, errare, allucinari, falli, se méprendre, se tromper, faire un qui prequo, faire une bevue, prendre le change.

SBALIO, lo sbagliare, sbaglio, errore, fallo, error, méprise, bevue, mal-entendu, erreur. Per shalio, per erròr, inavvertentemente, per errore, per isbaglio, inconsulte, inconsiderate, par mégarde, par inadvertence.

SEALES, balzo, salto, ejectio, saltus, hond, saut. Shalss, somma eccedente, sovrappiù, differenza in eccesso, susuma excurrens, excedent.

-sopra le scritto, dannare, expungere, delere, effacer, biffer, rayer, canceller. Sbare, chiudere con isbarre, sbarrare, vecte occludere, repagulis claudere, barrer. Sbarè, torcere i denti della sega per farle la strada; allicciare . . . . déverser les dents.

Searon, stromento di ferro satto a soggia d'una bietta, ssesso da una delle testate, del quale i segatori di legname si servono per torcere i denti della sega, ossia allicciarla per farle la strada, licciajuola . . . . tour-

ne-à-gauche.

SBABUE, spaventare, far paura, impauriré, atterrire, terrere, perterrere, territare, terrorem incutere, épouvanter, étonner, consterner, intimider, faire peur, alarmer. Sharuesse, aver paura, paventare; pavere, expaveseere, timere, craindre, s'épouvanter, s'effrayer, être saisi de peur.

SBABDY, terrore, spavento, paura orribile, terror, pavor, épouvante, effroi, terreur,

affre, alarme, frayeur.

Saasì, v. popolare, impallidire per cosa che ti faccia restar confuso e ammutolito, allibire, shaire, suspore corripi, pallore percelli, animo linqui, pallescere, blémir, pâlir, changer de couleur, être étonné. être interdit.

SBASSE, spinger in giù, dicesi ordinariamente del terreno, degli argini; avvallare, deprimere, aliquid submittere, abaisser,

balsser, descendre.

Shassorib, v. plebea, mangiare smoderatamente, mangiare con ingordigia, pacchiare, abasoffiare, cibis se ingurgitare, immoderate comedere, basrer, goinfrer.

Share, scuotere, agitare, shattere, concutere, agitare, jactare, ébranler, secouer, agiter. Shate, dibattere cose liquide, latte, nova, dentro un vaso; guazzare, diguazzare, shattere, subigere, agitare, fouctter de la crême, battre des œuts, brouiller. State le nos, le mandole, le castagne ec., battere con bacchio, o pertica le noci, mandorle, castagne, quando sono sull'albero, abbacchiare, perticare, decutere, pertica ramos verberare, gauler un noyer, un amandier, un châtaignier. Shate le nos, sig. tirar le orecchie, V. Tirè j'orie. Shate na cosa ant la facia gettar checchessia altrui nel viso, in os impingere aliquid, jeter au visage. Shate un an tera o contra na muraja, battere altrui violentemente contro il muro o in terra, shattacchiare, allidere, affligere, jeter quelqu'un contre un mur ou par terre. State un , mandar via, licenziare, rimuovere da un impiego da una carica, dar l'erbal feggiare, abertare, schernire irrid

cassia, dar lo sfratto, depellere, dein mittere, abdicare ab officio, déjude ser. Shate giù getture a basso, prec far balzar giù, præcipitem agere, précipiter, jeter de haut en bas. S da caval, gittare da cavallo, scar scavallare, equo dejicere, deturbare, ter, jeter de cheval, faire tomber de désarçonner. Sbate giù e sbate gilt d sig. far cader alcuno di grazia o di sottentrando in suo luogo, scavelca quem anteire, ex animo et amicitis deturbare, aliquem favore dejicen planter, ruiner quelqu'un dans l'es autre, donner un croc-en-jambe. une entorse. Sbate la rosà, v. pop. a diporto in campagna di buon mat summo mane deambulatum ad agrum mener, de bon matin. Sbate in in. 1 giare, shattere il dente, manducare, la mâchoire.

Sbatse, sbatla, divertirsi, dibatte menarsi, sollazzarsi, reficere se, reci levare animum, s'amuser, se resc divertir, se récréer, s'égayer, se Shatse, vale anche agitarsi o comme dibattersi veementemente per passion mo, o per dolor di corpo, abbu shattersi, vehementer agitari, collidi, convelli, se débattre, se démener, se tourmenter, se remuer violemme

SBATIMENT, t. di pittura; ombra tano i corpi percossi dal lume, shati umbra projectus, projection des om

SBAIÙ, part. da sbate, V. il verb sbigottito , avvilito , impaurito , *terri*i territus, perterrefactus, consternatu sterné, découragé, abattu, épouvanté debole, languente, languido, lan imbecillis, languissant. Shatù, cacci cenziato, rimosso da una carica, d detrusus, dimissus, chassé, debusqu

SBADLE, cavar fuori del baule, st sarcinariam capsam depellere, dél

SBAVASSR, imbrattare di bava, scon saliva conspurcare, salir de bave.

Seavassura, bagnamento di baya, zatura, salivæ conspurcatio, l'action gner de have. Sbavassura, bavura spuma, saliva, lentor salivarius, i Seave, t. di dis. V. Shorde.

SEFFIA, atto di disprezzo; beffa, 1 irrisio, contemptus, mépris, grimat suefie, V. suefie.

Serrie, farsi beffe, beffare, sheffe

- No. 1861 - Particular - March BETTER BETTER TO THE TOP THE REAL PROPERTY IN THE PARTY. THE THE PER LAND WENT THE DESCRIPTION OF THE PARTY OF COMPANY STREET, STREET IS THE THE REPORT OF THE PARTY. PARTY TO THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE and the state of the state of the state of AL SECOND COMMENT NO. OF CHARLES THE SECOND SECOND THE PARTICULAR STREET IN THE STREET AS A WHITE OF the security and the terms of the second section in the second section in the second s the Continue Community Community of the Advantage of the Community of the

MEDICAL V. Service & edigazonania, susumosi, atau, mku che which is to the to the to the to the property about the strain about the indecorate and actions are a series and a series and a series are a se medice dam ser habits. mante. duran de passio, quando cominimo Admice togorica e sperana ingune . . . . 474 ulé. m pant qu'on voit à tavers ; fire ell-mans dinner les son et monair : d'ente

legit, st remote, armine, beliefe to

SEEED; A.T. GIOTE - PRUTE HEIGHORES - 1841 HAVE preduced .. Standimens, call in a control Albert Andrew .. schools of the control of the control of ratamente, strabere, sbevazzare, tracantinte cimmic ochombettate ("at vinavara", Altticie. ultra modern bibere in moros se vingni ghirt fatoris lamper p chinquers godailler deser diff "time the design the state of the state general de lance, toglessivent de serioduca el cons

Smandel plan blance white, divider Hithey, imbiancare imbianchife, Allettlohre ... 44711defacere .. chinharem "linkludere la linklisti". readre stanou Stimperiseculululuir illunthii imbiancare, albescere, candescert, Klaim Till. designion blank, Strandini ility ifich restandin siard is tourincer the date in a sunder H turbe

METERS - THEN THE PARTY - LAND. مراكتو الإمراج

AND STREET, AS IN THE COMME THE SECTION AND ARREST WE WERE " more may be made in Se 3.50 " . 70 14 . 10.8.0 "1" G . W. ermiste to attention.

Will a to the same a straight of a total of The state of the second second S 125 -A1. 1.11 जनावसम्बद्धः की सन्द्रः अपन्तः ए । अन्य क्षेत्रः that a minimal way is the first of the companion of the c The state of the s the in a description in the second of the

remain a segment a security of the course of the second sections of the property of the property of the section the second serious and the second of the sec " The for we's go bother to add this I be the bear forth. " " sape we wanteride by fordition " " when A' Sometimes of the second second Controlled the Market of Africa, Sugares were recommended and an appearant after the account. Some in a more of the property of the state be examined desirated, mail proper, for planty a scheened a scholar transfer to the menter the nichtle

" you son!", "Hermally", " to someth, " arremed Act in Albert , so in serve, court in month in the want a men jukun be hall ale in aliganis in The last of a splice of the little of the souther of the last of Schooli, 111

Sc minimum and beginning files . Near of the conf. "Hidistilla", her filthy", herebleigin Listegar api, Konsu angulkosa, Ponya anya tandarhana White Goursest his property in the state of the profit " Swork ; "High ashberg ; and and and industrial course net plating the the catter to the total and the יינור להאלרות יילוולי אות האינון האיניה היינות ביילות האינונית אינות האינונית אינות האינונית האינונית

Tom. II.

dicesi di cavallo che non cura il morso, duro poussif, qui a la pousse. Dvente sbols, imdi bocca, sboccato, duri oris, cheval qui n'a point de bouche. Sbocà, agg. a fiasco, vale rotto nella bocca, sboccato . . . . qui a le goulot cassé.

SBOCADURA, apertura naturale onde si penetra in valle, strada, fiume o simili, imhoccatura, bocca, foce, os, embouchure, débouché. Sbocadura, adito, entrata, aditus, introitus, avenue.

Seoce, lo sboccare, e il luogo ove sboccano le acque, sbocco, foce, effluvium, fau-

ces, embouchurc.

Seocet, dicesi propriamente del far capo, i fiumi od altre acque correnti in mare, o in altro fiume; metter foce, sboccare, egeri, exonerari, evolvi, influere, se décharger, se jeter, s'emboucher dans la mer ou dans une rivière. Sbochè, per simil. uscir fuori con impeto, con furia, shoccare, irruere, violenter egredi, evadere, déborder, sortir avec impetuosité. Sbochè, dicesi di una contrada di una valle, e simili che mette capo in luogo più ampio, aver l'esito, riuscire, rispondere, respondere, répondre à un endroit, avoir issue.

Spocit, desboclè, contr. di bocle, slegare ciò che è legato colle fibbic; sfibbiare, dif*fibulare* , déboucler , ôter la boucle.

SBOGE, muovere alquanto, smuovere, moliri, movere, mouvoir, mettre en mouvement, remuer. Sboge, parlandosi delle piante, dei campi della vegetazione, pullulare, mettere, germogliare, germinare, florescere, pousser, poulluler, bourgeonner. Sbogè 'l corp, muover il corpo, far andar del corpo, alvum ciere, movere, solvere, lâcher le ventre, émouvoir. Corp sbogià, flusso di ventre, fluor ventris, resolutio alvi, cours de ventre. Sbogè la tèra, muovere alquanto la terra con qualche stromento, dissodare il terreno, pastinare, serfouir, serfouetter, béquiller. Shogè, sgatè la brasa, allargare la brace accesa, perch'ella renda maggior caldo, sbraciare, prunas dilatare, expandere, remuer la braise. Sbogè 'l gran, sventare il grano, granum ventilare, éventer le grain, remuer le blé avec la pelle.

Shogià sost., l'atto di muovere, movimento, sinossa, commotio, secousse, mouvement.

Sporss, agg. di cavallo continuamente ansante, pigro, soffocato, travagliato da battimento de'fianchi; e dicesi pure in ischerzo d'uomo travagliato da qualche consimile infermità; ammalato di bolsaggine, bolso, imbolsito, suspiriosus, dyspnoicus, anhelus, I degli alberi per prenderne le foglie, e s'in-

bolsire, divenir sbolso, respirandi dissicul-

tate laborare, devenir poussif.
Shond, sbave, t. di dis scorrere colle tinte per inavvertenza al di là dei contorni od altri limiti che loro si crano prefissi; aflocolistiare . . . . bavocher.

Sponk, v. att. levare le fronde dai rami per lo più per pascolare i giumenti, od i bachi da seta, sfrondare, sfogliare, sbrucave, frondes decerperc, folia demere, detrahere; esseuiller, ôter les feuilles, égayes un arbre. Sborèsse o sbrolèsse na man, na *ganba ec.* , levarsi alquanto di **pelle , pene**trando nel vivo, scalfirsi una mano, una gamba; scarificare, leviter incidere cutem, entamer la peau, érafler, egratigner, effleurer la peau de la main, de la jambe. Sooresse na ganba, parlandosi d'un cavallo o d'altri animali che si urtano un piè contro l'altro, ferirsi, offendersi le gambe . . . . s'entretailler, s'entrecouper, se couper. Sborè, in s. neutro, scorrere d'alto in basso radendo una superficie, come cadendo, o scendendo da un albero tenendovisi avviticchiato; strucciolare, labi, delabi, glisser. V. Sghi?. Sboresla, sbignesla, V. Šbigne.

SBORGE, v. pop. intimorire, incuter timore, spaventare, timorem afferre, inculere, metu percellere, faire peur, jeter la terreur, épouvanter, effrayer.

Sbörgna, v. pop. usata nella frase piè la sborgna, farsi mezzo briaco, pigliar la monna, diventar ciuschero, ebriolum fieri, se griser. agg. al v. Piè, V. Piè na piota.

SBORGNE, privar gli occhi della facoltà di vedere ; accecare , lucem eripere , excæcare, eluscare, aveugler, priver de la vue, rendre aveugle, crever les yeux, éborgner (se ni tratta d'un occhio solo per chi ne ha due) Sborgne na snestra, murare una finestra affinché non entri la luce , accecare una finestra, obstruere fenestram, boucher, fermer, condamner une senêtre. Sborgne na *fuestra* , vale anche drizzare un mu**ro od #** altro ostacolo avanti le finestre, sicche non rendano più quella luce che prima rendevano, oscurare, render oscuro, torre il lume, infuscare, obscurare, obscurcir, éborgner. Svorgnè, abbagliare, abbarbagliare caliginem oculis offundere, éblouir. Storgne fig. indurre alcuno a far qualche cosa, condurlo dove si desidera per mezzo di donativo od altro, guadagnare, corrompere, pretio delinire, corrumpere, gagner, corrompre.

Seonor, sbrotor, colui che sfronda i rami

MERCHANICAL MARKET

C THE REAL PROPERTY. : PRINTER PROPERTY. THE REAL PROPERTY. e d recent secrete THE REPORT OF THE RE ATTENDED IN A er der jest derfier bestert best

are a series and a comparation of the series The rolling the mains MIN. So. mirac. Negaries. Butters. THE RESIDENCE MONTHAIN STREET, M. ROMAR. Mediant. Devil's.

un : enum eura repar de la compa : non Bearing a person was not author correct calls mescur soundiens e desse per some Come strains a Califor house right mineral m. graphs . marmata . paunitrata . rui:norther . Forms . America . Attente . Attente . comme. Nos . per same road sugges a radimentare . charache , craquis . yet: 180dele . petit essi.

Societ, dar una prima forma alla groma a de de a rache meter la epera: dignome. abbonne, desegner alla groca, schurare, informare, adambrare, primis livius designare, esquisser, croquer, chaucher. desenner , tracer.

Suotura, dicesi di persona un poi cagionevole e malazzata, canssarius, maladil.

Secret, stibbiar i bottoni, shottonare, diffibulare, deboutonner. Notonè, dicesi dell'ascire il fiore fuori della sua boccia, shocciare, dehiscere, se evolvere, se explicare. **s'ouvrir** , s'épanouir. Sbotoné , dar fuori o dir checchessia liberamente; sborrare, promere, depromere, dire tout ce qu'on sait, en tout ce qu'on a fait, dire toute ce qu'on a sur le cœur, V. Desbotone.

SERAJASSE, far gran rumore, gran fracasso gridando, sbraitare, strepere, exclamare, saire tapage, pousser de haut cris, crimiller.

SERAMASSE, riprendere acramente con grida minaccevoli, sgridare aspramente, obiurgare, mcrepare, corripere, réprimander, gronder sévérement, gourmander, galvauder.

SERANCER, V. Strandole.

Smambole, sbronde, sbranch, spiccare i rami, troncare i rami, divettare, mozzare, diramare, sbrancare, amputare ramos, arbores interlucare, chrancher, couper les branches. I incolti, è auche coltivata ne giardini , e pre

Server. CHE-MINE AND THE PROPERTY. Martine william market

· Want with the inion We

BY his in another gardy. THE SHIP T-1247-27 FROM THE SALE SHAPES OF BELLEVILLE that the state of F-25 -4 investigations of the second seconds sections THEFT I THEM HERETE h seems married to men - 96 י אבר שי אברי איינאר with a commendity of company a second

See . see - - - Total also forms net may be an entered to the second of winder with the supplication strain, grown, where we we go, while is mellon and supplied to mellon it more a later before administ a contract minder were with in above sour's we will is much incomposition. were a since well part commend , whiter which were I receive I from Brown, grown it while the presence admin one incidence often A. warner . Heren.

Summer's course, a set or second differ the discharge and the state of there mendands four one firm it by one the read abouter, in ever outh that he are or and remarks or gramation or contile, yours sore, specialistic, mainta yene, who are STREET, STREET, BARROW, 1990 W.A. WING. tan . " souther that the " william. primery." Exercised. Dried a way, a hugar larger adress ad alcume, conjuge the julianchiese, brutter di secher, impillechemic, har exergers, eclahoneer, contest, contra de bour. Arius, griss, spargere minulamente di una crea, spinissare, ayergere, sampondire

Seriona, general, la sprussare, l'atta di mandare sprussi, asservio, aspersion, acrosement. Niviacid, parola pioggia, o caduta di liquidi a sprassi , sprassiglia , asystyto , braine, petite plaie, armement, Shrinai, minutissima parte di checchemia, schimo, gutta , brin , goutte.

Sunnitan, apprinten, of the di this o più persone o bestie che si maltrattano con pugni, calci, con trarsi l'capelle, a prendersi a capelli, rove-ciard per terra e dinili, azzuffarsi, accapigliarsi, far a capallt, a mutuo percutere , in capillos mutuo men lare, se battie, en venir una prison, se prosdre aux cheveux.

Springarul, o colomer asinid, planta del genero del cocomero, cui è quasi sunthe nelle foglie a ne'flori, e che crease ne'hangla duce piccoli frutti cilindrici vellosi, che appena premuti spruzzano lungi il loro sugo fetido, ed i seini nerastri lucenti; cocomero asinino, cocomerello, cocomero selvatico, cucumis silvestris, cucumis dictus asininus, concombre sauvage, concombre d'âne.

Sears, sost. piccolissima parte di checchessia; briciolo, scomuzzolo, minuzzolo, un capello, un pelo, frustulum, miette, pre-

sque rien, un rien.

Seris, add. logorato, consumato, logoro, consumptus, tritus, contritus, usé, consumé, vieux. Sbris per sbrolà, V. Sbrolè.

Serisa, minuzzolo che casca dalle cose che si mangiano, o piccola parte di checchessia; bricia, briciola, mica, frustulum, miette.

Serist, ridurre in minuti pezzi, ridurre in bricioli, sbriciolare, sbrizzare, conterere, comminuere, brésiller, rompre par petits morceaux, réduire en poudre, concasser, broyer, briser, émier, émietter (parlandosi di pane). Sbrisè, far motto di alcuna cosa senza troppo arrestarvisi sopra, passar leggermente, leviter pertingere, glisser. Sbrisè o brisè, non proseguire il discorso, od impedire che altri il prosegua; omettere, finirla, præterire, missa facere, briser: indistrisè o brisè, finiomla, parloma d'autr, lasciamo così, lasciamo andar il resto, finiamola, hæe omittamus, cetera missa faciamus, brisons-là.

Seroace, v. att. imbrattare, imbrodolare, inquinare, fædare, deturpare, perfundere, barbouiller, rendre mal-propre, engraisser,

tacher, salir, embrener.

Suroacion, colui che s'imbratta gli abiti manglando o bevendo; sudicio, che s'insudicia, fædus, immundus, sale, mal-propre, qui se salit.

Sproje, V. Desbroje.

SBROLÈ, vincer altrui tutti i suoi denari, sbusare, pecunia omni spoliare, dépouiller quelqu'un, lui gagner tout son argent. Sbrolèsse o sborèsse, V. Sborè.

Sbroldr, V. Sbordr.

Seroncion, V. Sherloncion.

Seronda, bronda, rami recisi di un albero; ramora, rami, branches coupées, branchage, ramage.

Seronde, V. Sbrandolè.

SBRUETA, impeto improvviso di corsa cominciata rapidamente, e dicesi fig. d'ogni movimento impetuoso e continuato che ci porta lontani d'un punto; abbrivo, slancio, impotus, cursus concitutus, escousse. Piè la sbrueta, prender l'abbrivo, concitato cursu ferri, s'élancer. V. Andi.

Serve, boccata di liquido che si spinge fuori con impeto, sbruffo, effusio, gorgée d'eau qu'on rejete, ou qu'on jete sur quelqu'un, flaquée. Sbruf d'rie, scoppio di riso, cachinnus, risus immoderatus, éclat de rire. Sbruf, rabuffo, bravata, lavacapo, objurgatio, minæ, rebuffade, algarade, bravade, saccade, fâcheux compliment, mercuritle, sévere.

Seaure, riprender con minaccie, spaventare con asprezza di parole, rampognare, far un solenne rabbusto, objurgare, increpare, corripere, manger le blane des yeux à quelqu'un; faire une bonne mercuriale, laver la tête. Sbruse, sbuse, sbuse via, cacciare, rigettare da sè con disprezzo, rejicere, propulsare, expellere, abjicere, rébuter, chasser aves dureté, rabrouer, rejeter avec mépris, renisser.

Seauri, sbuse, mandar suori l'alito con impeto e a scosse, sbrussare, sbassare, anticlare, bousser. Sbruss, tousser leggermente, tussire, tousser. Sbruss, sbuse, diccesi del sossiare che sa il cavallo, quando se gli para davanti alcuna cosa, che la spaventi, sbustare.... s'ebrouer.

Serume, lavare o guazzare la biancheria prima di metterla in bucato, dimojure, e lucre, fondre, aigayer, tenir le linge dar l'eau avant que de le mettre en lessire

essanger.

SBUASSÈ, V. Shevassè.

SSUDLE, ferire in guisa che escano le budella, sbudellare, exenterare, interance eximere, éventrer, arracher les entraille. Sbudlè, cavar le interiora, sbudellare, sventrare, exenterare, eventrer, étriper, effondre.

SBUFE, mandar fuori l'alito con impeto a cagion d'ira, sbuffare; fremere, souffier de colère. V. anche Sbrufe, Sbrufe.

Saucil, luogo ove la strada è guasta profondamente, o luogo scosceso, burront, locus præruptus, ravin.

Sevi, dicesi di grano e d'altre cose de si corrompono riscaldandosi e fermentado, riscaldare, corrumpi, se gâter, s'échauser. Sbui, sbuisse, v.pop. V. Sburdi.

SEUJENTÈ, scottare con acqua bollent, fervescenti aqua inurere, échauder, brêtes avec de l'eau bouillante. Sbujentè, gettes acqua bollente su checchessia, ferventi aque abstergere, jeter de l'eau bouillante sur queque chose, échauder.

Sacrani, 'sbui' (v. pop.) far rimaner attentio, per timore di pericolo anche trascora; sbigottire, confondere, atterrire, shalordire, far perder il sentimento, percellere, per-

terbare, consternare, exsternare, étonner, to; predella; scamnellum, marchepied, ban-Scarrendre, étourdir, consterner, ahurir, quette, petit escabeau. stapido, smarrirsi, sbigottirsi, perdere il se ntimento, consternari, exsternari, rester Etourdi, être saisi de frayeur, s'effrayer, | pouvanter, perdre cœur.

"Smindimeāt, sbēūi (v. pop.) sbigottimento, E -cmore, stordimento, shalordimento, animi **► Lupor., consternatio**, étourdissement, trouble, casternation, frayeur, épouvant, manque **₹** cœur.

SCARREC, pesce tonno od anguilla fatto a ezzi od anche separato dalle spine e spac-==to, tolto dal salume in cui fu prima im-Cucio in olio, pesce marinato . . . poisson 🖚 Jariné. Scabecc , merluzzo, anchiuda, sardel-🖿 🚤 od altro pesce privo degli intestini della ina e del capo, aperto lavato e premuto 💶 🗷 a barili con alternativi struti di sale; pesce == lato, piscis muria conditus, poisson salé. Scappet, condire con sale, insalare, ma-

are i pesci, sale aspergere, sale condire, 🕶 🖚 📥 er , mariner.

Scarreia, part. di scabece, V. il verbo. wbęcia, scapęcia, o scarpęcia, dicesi rticolarmente dell' anguilla acconcia nei == uili, si che possa conservarsi a lungo, ed così chiamata perchè le si recide prima la sta; anguilla scapezzata, anguilla condita - spile obtruncato, anguille marinée.

SCARRE, arnese sopra il quale si siede, senza braccia e spalliera; sgabello, sca-- . llo, scabellum, scamnum, sedecula, escaescabenu, banquette. Scabel a tre sgabello a tre piedi; deschetto, scaele tripes, siège de bois à trois pieds, eshelle, Scabel a quatr pe, V. Taboret. SCAMOSA, erba medicinale che ha radice Tufonda e vivace, foglie bislunghe, fiori rporini e teste squamose, e così detta

nche trita con la sugna leva la fiamma se che sa la scabbia, scabbiosa, gallinelgallinaccia, scabiosa arvensis, scabicuse. Scantita, piccola cassetta addoppiata inentro, alla quale si mette fuoco per tenersi piè caldi, in uso specialmente presso le copne, caldanino, caldarium, chauffe-pied, hansterette. Scableta senssa feu, cassetta a Sum di caldanino, vestita internamente di an od altre materic per tenervi i piedi aldin paniere da piedi . . . chanceliere,

Scasus, dim. di scabel, o marciape, ar-Dese da adagiarvi i piedi mentre si è sedu- l

Scarnos add., difficile, intrigato, pericoloso, scabroso, difficilis, asper, salebrosus, scabreux, difficile, embarrassé, embrouillé, dangereux.

Scacarot, v. pop. scionf d'rie, V. Scionf. Scace, giuoco ingegnoso nel quale il caso non ha parte, e che si giuoca in due sopra una tavola divisa in sessantaquattro quadretti con 16 pezzi mobili per parte i quali ha nno forma valore e strade diverse da seguire, e si chiamano pure scach; scacchi, ludus latrunculorum, o latrunculi latrones, jeu des échecs, échecs. Scach mat, vittoria che si ottiene nel giuoco chiudendo l'andata al Re, scaccomatto, calculus incitus, adversarium mactare, mat, échec et mat. Avèi o dè scach mat, per simil. levare, o esser levato di posto; c sig., avere, ricevere e cagionare rovina, danno o perdita, jucturam, detrimentum, perniciem pati vel afferre, mactari vel adversarium mactare, recevoir, ou por-, ter un grand échec, un terrible échec. Fait a scach, fatto a quadretti de' quali i contigui sono di colore diverso, scaccato, fatto a scacchi, tessellatus, fait à petits carreaux, échiqueté (parlandosi d'arme gentilizie) Damè da giughè a scach, V. Scachè.

Scache, tavola quadra, la cui superficie è divisa in sessantaquattro quadretti eguali, anche chiamati scacchi, sui quali si giuoca agli scacchi e a dama; scacchiere, alveus lusorius, latrucularia tabula, échiquier, damier.

Scade, declinare, venire in peggiore stato, scadere, decadere, imminui, decrescere, in pejus lubi, retro referri, déchoir, empirer, tomber. Scade, parlandosi di tempo o di cose che si hanno da fare fra un dato termine, significa il venirue l'ultimo momento; scadere, venire, cedere, échoir.

Scapenssa, termine del tempo stabilito per legge o per patto a far qualche cosa, scadenza, dies, moræ lapsus solvendi tempus, dies nominis, echéance.

SCADNÀ, sciolto da catena da vincoli, e sig. furioso, ruvinoso, scatenato, solutus, furetts, bacchans, dechaine, funioux, violent.

Scafurle, rubar con destrezza ed in modo che difficilmente se ne accorga il proprietario, rubar di soppiatto, bubbolare, 🖦 gnare, fare agresto, suffurari, clam asportare, calceare mulus, dérober, voler en. cachette, ferrer la mule, escamoter.

SCAPAROT, stivaletto molto, basso, scapferone, crepida, bottine. Scagassa v. adoperata nel modo avverbiale. A la scagassa, che dicesi di calzette le quali perchè non legate al ginocchio cadono lungo la gamba; a cacajuola, a brocaloni, a cianta, fluxe, tombant, délié, tout à plis.

Scagassè, mandar fuora escrementi in più, tratti; e ricominciando parecchie volte; scacazzare, huc illuc excrementa egerere, alvum liquidam habere, foirer.

Scaoassura, immondizie o semi che le mosche, le pulci ed altri insetti lasciano ove si posano; cacchione, cacatura di mosche, fætum, chiure, œuf de mouches, chiasse de mouches.

Schon, stromento da sedere senza braccia nè spalliera, e che si regge su tre piedi; deschetto, scabellum, scamnum, escabeau, escabelle, petit banc, placet. Scagn da lavè, scannello, scamnulum, banquette, batte.

Scagner, dim. di scagn, sgabelletto, scabellino, scamnulum, petite escabeau, petit escabelle. Scagnèt, pezzetto di legno assai sottile che serve a tener elevate le corde sulla tavola degli strumenti da corda; ponticello, ponticulus, chevalet. Portè a scagnèt, V. Portè an papacarea.

Scaonkūl, imalore che viene nelle gambe del cavallo, e vi forma un tumore che glie le fa alzare oltre il modo ordinario; spavento, spavenio, suffrago, éparvin, épervin.

Scagnistsse, tirèsse di dent, garrire a vicenda tra più persone, contrastare pertinacemente, bezzicarsi, bisticciarsi, jurgari, contendere, garrire, rixari, conviciis jurgari, se picoter, se brocarder, en venir au gros mots, se chanter pouille, être en débat.

Scala, piastra dura ossea o cornea, per lo più alquanto convessa e rotonda, che in grandissimo numero, e sovente in ordine regolare veste il corpo e la pelle di molti animali, e principalmente fra i serpi ed i pesci, e dicesi pure di checchessia che disseccandosi și stacchi a quella guisa; squama, scaglia, squama, écaille. Scaja, piccolo pezzuolo che si leva dai marmi, o da altre pietre lavorandole collo scarpello; scaglia, assula, éclat blocaille. Scaja, particella minuta che elie casca da alcuni metalli, quando col martello si percuotono mentre sono affocati; scaglia, calia, ramina, (dai calderaj) squama, écaille, paillette, crasses, battitures. Scaja o scaje dla testa, V. Forfa, A scaja d' pëss, a guisa di squame, ma senz'ordine regolare; a spina pesce, quasi serpeggiando, oblique, tortuose, qui va en serpentant, A scaja d'pëss, dicesi eziandio delle cose fatte e tessute o dipinte a similifudine della squama de' pesci; a spina pesce, squamarum instar, à écailles ; imbriquées.

Scart, levar le scaglie ai pesci; ai serjé o ad altri animali od oggetti che ne ser coperti; scagliare, desquamare, écailler, ai racher les écailles. Scajè, dividere in falde sfaldare, in laminas dividere, dissecure, ex folier, separer en lames, en feuilles. Scajin in. b. aver paura, temere, trembler. Scajin in. b. aver paura, temere, trembler. Scajin in. b. aver paura, temere, trembler. Scajin in. die de la companie. Scajin in servici de la companie. Scajin in servici in falde; sfaldarsi, in bracta dividi, s'exfolier, tomber par éclats. Scajiesse, dicesi de'quadri, od altri oggetti dipin da cui si stacca il colore a guisa di piccol scaglie; scagliarsi, crustas decidere, s'écaille V. Scrostèsse.

Scajola, calce solfata ossia gesso laminos o scaglioso, o cristallizzato, e quindi cott e macinato per fabbricarne opere di disegn gettandolo immollato sulle forme, ed anche per uso de'doratori; scagiola, scagliuola, scagliuolo, selepite calcinata, specchio d'asino, cu cinata, solenites tosta, gypsum lamellosum a stum, cristaux de gypse calciné, miroir d'âneca ciné, gypse écailleux calciné, plâtre des se guristes. Scajola, specie di gramigna, annu coltivata nei paesi temperati pei semi de racchiude nelle sue foglie quasi ovali, e di cui si nutriscono le passere di Canaria; sugliuola, phalaris, graine d'oiseau, graine de Canarie, alpiste de Canaries.

Scajos, che ha scaglie, coperto di scaglia; scaglioso, faldato, squamoso, squamoso, ecaillé, squameux, qui est couvert d'écaille, pailleux. Scajos, vale anche che si scaglia; scaglioso, squamosus, écailleux, qui s'écaille.

Scaldano; sfaldatura . . . exfoliation, conducte (parlandosi di certi metalli).

SCALA, parte dell'edificio, la quale per mezzo di molti piccoli piani posti superior mente gli uni agli altri in linea obblique da modo di salire con comodo ai luoghi superiori, e dicesi pure d'una simile costra zione mobile, scala, scala, escalier, degri Scala segreta, scala, segreta, scala occulte, scalæ secretiore aditu, escalier dérobé, dep ment. Scala a lumassa, scala che sempre rig sopra sè stessa, nè mai corre in diritture scala a chiocchiola, scala a lumaca, cochie scalæ inanfractium, scalæ in cochleæ mo structæ, escalier en limaçon, caracol. Se a mañ, istrumento composto di due lus pertiche attraversate da piuoli a discrete stanze per poter salire posandolo obbliqui mente contro un muro e simili; scala a p seala portatile, scalæ portatoriæ, soalæ

thelle de bois. Scala arèta, trop drita, i**da, scala a pe**tto, rompicollo.... m. Scala a trè pe, scalasson, scala e, larga nella base, e stretta nella somm un rampante movibile al di dietro, serve d'appoggio; scalone, (v. dell'uso) 'L mond l'è fait a scala, chi monta 🚅, varie sono le umane vicende; 🖙 prospera fortuna, chi dall'avversa igliato, alii prospera alii adversa fortuna, qui est heureux, qui est reux. Scala d'corda, suni disposte on di scala con uncinetto di ferro alla à d'esse; scala di corda, di seta, sunes scalari, sunes scansiles, échelle de , échelle de soie.

s, porto o città di commercio sul meseo, o nei mari d'Oriente; scala, scala, Fè scala, pigliar porto, portum re, faire escale, mouiller, relâcher

port.

una, o più linee tirate sul legno, tallo, sulla carta od altra materia ; in parti eguali o ineguali per colere ad una maggiore o minor misura mero delle unità e serve per indicare ensioni e le proporzioni degli oggetti entati in disegno od altrimenti, scala s, échelle. Scala, misura notata nelle ne' libri di geografia, corrispondente a, o leghe od altra misura itineraria, nprendere con essa la distanza de'luoala. . . . . échelle.

, ordine di checchessia, che vada mente crescendo o scemando; scala, sione, ordo, progressio, ordre, rang. t. di musica successione de' suoni del sistema musicale, senza altro interne di tuoni o di semi-tuoni, scala. . . échelle, gamme. Scala, metaf. da una cosa conduce ad un'altra; grado, gradus, échelle, dégré. Onde , vale guidare, ducere, deducere, , guider, conduire, faire devenir

saof, specie di vespa assai più grossa espa comune, e che ha gagliardo ione, e fortemente ronza, ed è di igio ferruginoso con alcuni punti neri , e le ali leggermente rossigne ; ca-

, crabro, bourdon, frelon.

BA, assalto dato al muro, od al terdi una piazza assediata, tentando rarlo col mezzo di scale portatili; i scalis admotis in muros irruptio, : De la scalada, penetrare o tentar ranedont le mura ed i fossi salendo colle scale portatili, e combattendo intanto, dar la scalata, scalis admotis muros invadere, tentare scalismenia, ascensu superare muros, escalader.

Scalass, scaross, scarion, legno lungo e rotondo che si pianta a distanza nei filari delle viti, per sostenerle; palo, broncone, palas, pedamen, pedamentum, statumen, rudica, échalas.

Scalasse, scarasse, anpale, guarnire una vigna di pali; palare, pedare, impedare. échalasser.

Scalavriña, uccelletto del genere dell' ussignuolo, specie di beccafico, che fa il nido ne'canapai, legandolo al fusto d'alcuna pianta di canapa, beccafico, canapino, canaparuola, ficedula cannabina, curruca garrula. bec-figue qui se tient d'ordinaire dans les chanvres.

Scaldatori.

Scaldar, stanza comune dei monasteri, ed altre comunità, dov'è il cammino per iscaldarsi; scaldatojo, caldarium, chauffoir.

Scaleta, dim. di seala, scala corta, piccola scala, scaletta, brevis scala, petit éscalier, petite échelle. Scaleta, giuoco fanciullesco, che si fa camminando a calzoppo. e spingendo col piede una piastrella tra certe linee disegnate sul terreno . . . Fait a scaleta, fait al fausset, V. Fait part.

Scalin, parte piana della scula, su cui si posa il piede per salire o scendere, scaglione, grado, scalino, gradus, degré, marche. Scalin, piccoli pezzi di leguo che attraversano la scala portatile, e servono di gradini per salire, piuolo di scala, paxillus scalæ ligneæ, échelon. Scaliñ, in in. b. e pop. uomo scaltro, e malvagio; putta seodata, furbo, marinolo, callidus, versutus, vufer, ruse, adroit, fourbe, fin merle, vieux renard, maître gonin.

Scalinada, ordine di gradi avanti una chiesa, od altro edificio, scalea, scalinata, gradinata, scalæ, éscalier, perron.

Scalögna, specie di agrume simile alla cipolla, ma che ha varii piccoli capi, o bulbi raccolti, rossigni esteriormente, e gli steli e le foglie sottili, e che raramente fiorisce; scologno, allium escalonicum, asculonia, échalotte, ail stérile. V. Nola.

Scalon, accr. di scala, scala grande, scala spaziosa, scalona, ingens scala, grand

Scazonezo, uno dei molti nomi coi quali trare in una piazza assediata, supe-1è chiamato il rigogolo, comune, V. Orient.

Scalor, dim. di scala, piccola scala portatile di legno; scaletta a piuoli, brevis scalu, petite échelle.

Scam, V. Secam.

Scamonea, resina purgativa che si raccoglie spontanea o per mezzo di pressione dalla pianta detta convolvulus-scammonea e ci è portata dall'Oriente in pezzetti bigii o nerastri, fragili in odori, e con sapore nauseoso, scamonea, scammonea, scammonée.

Scanore, fare sparire, espilare, giuocar di mano, subtiliter, et expedite versare, escamoter. Scamote, scafurle, scume, carpire, bubbolare, rubar destramente, rubar di soppiatto, senza che altri se ne accorga, trafugare, mandare in maschera, sublegere, suppilare, surripere, intervertere aliquem re aliqua, suffurari, escamoter, prendre en cachette, voler adroitement, voler en cachette. Scamote lu carta, sar sparire una carta e darne un' altra . . . . . . . filer la carte, escamoter.

Scanà, add. da scanè, seannato, jugulatus, égorgé. Scani, dicesi di abito troppo stretto, incavato. . . . rétréci, échancré. Scanà, agg. di persona, scanà com un buui, senza denari, povero in canna, miserrimus, cui minus nihilo est, qui n'a ni sou ni maille.

SCANABABI, V. Carcababi.

SCANAGAT, mascalzone, povero in canna, uomo vile, guidone, piccaro, pitocco, pelapiedi, scalzagatto, scalzacane, miserrimus, homo trioboli; vile caput, gueux, poiloux, gredin, pied-poudreux, misérable, galefretier, pékin.

Scanapas, nome che ha nelle vicinanze di casale la rondine di mare detta comunemen-

to Pestarin, V. Scausit, barate, dare o pigliare una cosa in cambio d'un altra; scambiare, cambiare, permutare, mutare, permutare, commutare, échanger, troquer, donner en troc, prendre en échange. Scanbie, mutare o far mutare da luogo all'altro, V. Tramudè. Scanbie o virè le carte an man, V. Virè.

Scance, scanfe, sganfe, scasse, cassare la scrittura fregandola o rastiandola in modo che ne resti oscurato lo scritto ; cancellare, delere, expungere, obliterare, effacer, canceller, biffer, croiser, raturer, barrer.

Scancianon, V. Scansuron. SCARCIARONE, V. Scanfarone.

Scanda, pers, strumento col quale si misura il peso dei corpi; mediante un contrapeso sempre eguale mariscorrente su di uno stile sospeso verso usa delle estremità e di- rotella, orbiculata pars, rouelle,

viso in parti eguali sulla maggior la stadera; trutina statera, peson romain del scandaj, contrappeso che è infile stilo della stadera, romano, piombin pondium, sacoma, contre-poids, mas Pianca o brass del scandaj, verga ove sono seguate le divisioni e la sione del peso stilo, raggio pesatore scapus librile, fléau, verge. Copa. c dàj, coppa, guscio della stadera, la bassin, peson. Seandaj gröss, stad gros peson. Scandàj da patè, ladrèl stadera senza coppa, di cui si servon ciajuoli ed altri per pesare i cenci cose rotte, o minute, staderina, pa tera, petite romaine.

SCANDAJE sost. colui che fa e vende staderajo, trutinarum opifex, balai

Scandaje v. att. tener sospeso che ad una stadera per conoscerne il pe surare il peso colla stadera; pesare. S 'l mar, un lagh o simili, gettar lo glio, cioè abbassare nelle acque u di piombo legato ad una corda, pi scere la profondità di quelle; scand perpendiculo nautica maris altitudin plorare, sonder, jeter la sond. Sc fig. esaminare minutamente le pers cose prima di dire o di fare ciò cl in mira; fare lo scandaglio, scand examinare, tentare, scrutari, exp accurare, sonder, tâcher de connai

Scandalise, dar mal esempio ad fatto di costumi, dar esempio ad peccare, scandalizzare, scandalisare, nocere; scandaliser.

Scandalo, che commette scandalo, cagione di scandalo, seduttore di anii daloso, infamis, mali exempli, sça

Scande, misurare un verso, cioè o di che numero di piedi e sillabe ei, c e se vi sono debitamente osservate k lunghe e brevi ; scandere, metiri scander, mesurer un vers.

SCANDESSENSSA, V. Escandessensa. Scandol, mal esempio che por occasione di peccare, scandalo, sc scandalum, exemplum pravum, Pera del scandòl, V. Pera.

SCANE, tagliar la canna della gole zare, strozzare, scannare, uccidere. lare, jugulum petere, ferire, con couper la gorge, égorger.

Scange, ruotella di legno sottile tiene tra le epaceature della rocca d per mantenerle disgiunte le une del

discrimen evadere, éviter heureusement un péril éminent, l'échapper belle, se tirer heureusement, et sans frais de quelque embarras. Scape da la memoria, uscir di memoria, cadere in dimenticanza, memoria elabi, animo effluere, échapper de la mémoire. Lasse scape l'ocasion, lasciar fuggire l'occasione, occasionem amittere, laisser échapper l'occasion. Lassèsse scape na paröla, sfuggir, uscir di bocca una parola, ex ore exire alicui aliquid inopinatum, inconsideratum, se laisser aller à dire quelque chose. Scape per sbande, V.

Scapecia, V. Scabece, scabecia. Scapestrà, add. che si adopera pure qual sostantivo, persona di cattivi costumi, scapestrato, dissoluto, licenzioso, sfrenato, perditus, inhonestus, effrenis, efficie, de-

réglé, méchant, licencieux.

Scapin, soleta, quella parte della calza the veste il piede, pedule, scappino, calcetto, pedale, chausson, semelle de bas, le pied d'un bas. Scapin, odor d' scapin, puzza che si esala dai piedi d'alcuni, olidorum pedum fætor, escalignon, puanteur des

pieds.

SGAPINE, rifare il pedule, rimpedulare, scappinare, soleam, vel pedale reficere, ressemeler des bas, mettre des nouvelles semelles à une vieille chaussure. Scapine, avèi da scapine, fig. aver molto a fare, affaticarsi, aver da pettinare, pettinare lana sardesca, laborare, studere, conari, se travailler, labourer, se donner de la peine. Dè da scapine, dar molto da fare, negotium alicui facessere, duras alicui dare, tourmenter, occuper quelqu'un, donner du fil à retordre.

Scapolari, passienssa, parte dell'abito di alcuni religiosi, che pende loro davanti e di dietro sopra le altre vesti, a modo di una striscia di panno, scapolare, pazienza, bavaglio, patientia, patience, scapulaire. Scapolari o abitin, due pezzetti di panno attaccati a due nastri, da portarsi appesi al collo in onore della SS. Vergine di cui vi è impressa l'immagine, abitino di divozione, scapolare, scapulare (t. eccles) scapulaire.

Scapolt, t. di scherzo e pop. V. Scape. Scaphissie, lvè 'l caprissi, scapricciare, scaponire, cavar altrui di testa i capricci, pervicaciam retundere, libidines infringere, vaincre l'opiniatreté, l'obstination, faire passer les faintaisies. Scaprissie, appagare, contentare, soddisfare, reader altrui conalicui satisfacere, genio alicujus indi contenter, satisfaire, rendre content. prissièsse, lvèsse i caprissi, cavarsi i ca scapricciarsi, animum explere, exse genio indulgere, se satisfaire, se cont

passer son envie.

Scarus, inciampo, offendiculum, chade. Scapuss, errore, fallo, error, er bevue, faute, erreur, méprise. Pie u pùss, scapusse, inciampare, intoppare pucciare, offendere pedem, ad aliqui pingere, offensare, broncher, choppe bucher. Pie un scapuss, fig. errare, dere un granchio, pigliare uno scro errare, labi, peccare, faillir, fain faute, faire une beuve, se tromper.

Scapussit, piè d'scapiss, V. Scapis Scaradoc, imbratto che fassi sui foi disegnare o nello scrivere, scarabo litura, griffonnage, barbouillage, pat Scaraböc, scrittura mai formata, ram rudis scripturæ figuratio, grifonnage. & voc o scanfaron V.

SCARABOCÈ, schiccherare, scarabocci sconbiccherare, scriver male, conscrib griffonner en écrivant, barbouiller du 1

Scarabojė. SCARABOCIÑ, V. Scribociñ. SCARABÖT, V. Scarboi.

SCABABOTIÑ, si dice per vezzo d'una giovane, disinvolta, vispa e leggiadra, ragazza. . . . . follette , petite mign pouponne, jali minois.

Scaramana, spilorcio, petecchia, p avarissima, sordidus, très-avare, vilain

cre, chiche.

SCARAMUCIA, piccolo combattimento c branchi di soldati distaccati dal gross l'esercito per fare scorrerie, e predare, o che comincii una battaglia generale, muccia, velitatio, levis pugna, escarme

SCARANFONIA, carafogna, V. Calanfi Scaranssia, schinanssia, o scanslia fiammazione delle fauci, e della lar che rende difficoltà nel respirare ed in tire; squinanzia, scheranzia, schiuanzii gina, cinanche, angina, cynanche, nancie, squinancie, angine.

Scarass, V. Scalass. Scarasse, V. Scalassè. SCARASSOÑ, V. Scalassoñ.

Scarboi, scarabot, fila o materie avvolte insieme in confuso, viluppo, batusfolo, complexio, congeries, asseu consus de sils, de cheveux, etc., tousse.

Scarabote, Scarabote, avviluppare tento, render altrui pago nelle sue voglie, i matasse, o cose simili senz'ordine a

ecompigliare, arruffare, intricare, avvilup- [rigament, shocco, uscita d'acqua, effluvium, pare, perturbare, consundere, déranger, bouleverser, brouiller, méler, mettre en désordre, confondre. Scarboje i cavei, scapigliare, scompigliare i capelli intricandoli, turbare capillum, perturbare comum, écheveler, décheveler, decoisser. Scarbojesse, dicesi d'un filo troppo torto, che si raggruppa, attorcigliarsi, avvolgersi, involvi, perturbari, se tortiller, se chissonner, se mettre en désordre.

SCARCAGNA, scarcagneta, moltitudine di popolo ristretto insieme, e l'impeto che fa la gente allora che è ristretta; calca, folla, turba, frequentia, multitudo, concursus, impetus, magna vis, presse, soule, multitude,

amus, assemblage.

Scancagne, far calca, far empito per troppa moltitudine di popolo, calcare, affollarsi, urgere, faire foule, presser.

SCARCAGNETA, V. Scarcagna.

Scancagnöt, scherchignöt, voce di scherzo, battitura, percossa, bussa, ictus, plaga, verbera, coup.

SCARDACIN, V. Scardassin.

SCARDÀSS, carda da carde, V. Scartacia. Scandasse, scartace, raffinar o pettinar la lapa passandola attraverso i denti degli scardassi, scardassare, carmine lanam trubere, earminare, carder, chiqueter. Scardasse, parlar male d'una persona che nou è presente, cardare, scardassare, famam alicujus lucerare, maledictis proscindere, médire, dire du mal, déchirer à belles dents. Scardassè, vale suche rampognare, riprendere agramente objurgare, réprimander.

Scandassin, scardacin, scardassor, colui che pettina la lana; ciompo, scardassiere,

earminator, cardeur, V. Scartacia.

SCARDASSOR, V. Scardaciñ. Scarria, carrucola, V. Tajöla.

Scarigadòr, canale che si pratica nei fianchi d'un fiume, o d'un canal d'acqua, per darvi sfogo ad una parte del fluido quando è supersluo, od al tutto se sa d'uopo, e dicesi pure dell'apertura di comunicazione che vi 👊 fa munita di porte, per cui vi si scarica quella precisa quantità d'acqua che si vuole: chiamasi pure scarigador, porta bastarda o saut., portella di mezzo, che si trova nelle chiuse de' mulini, la quale serve anche a dare sfogo e scarico alle acque; diversivo, siogatojo, scaricatojo. . . déversoir, canal de décharge.

Scanigament, searigh, scarico, discarico, caricamento, lo scaricare, exoneratio, oneris levatio, décharge, déchargement. Sca- | trui, scroechino. . . . . . . écornifleur.

décharge. Scarich d' conssienssa, adempimento d'un dovere di cui nessuno ci chiederebbe conto; sgravio della coscienza, conscientice levamen, décharge de la consience,

acquit.

Scanighe, descarighe, v. att. e n. pass. levare, o posare il carico d'addosso, sgravare, scaricare, onus detrahere, exonerare, onus deponere, décharger, ôter un fardeau, déposer un fardeau. Scarighè o scarighèsse la conssienssa, adempire un dovere di conscienza, sgravarsi la coscienza, exonerare conscientiam, décharger sa conscience. Scarighé, parlandosi d'arme da fuoco, V. Sparè. Scarighèsse, lo sboccare delle acque correnti in altro fiume, in un lago o nel mare, scaricarsi, *evoluer*e se, se décharger, se jeter dans une rivière, ou dans la mer. Scarighè o descariè la tèsta, trarne o farne uscire per le narici o altronde i soverchi umori, scaricare la testa, caput levare, décharger la tête.

Scarion, V. Scaliss.

SCARLATA, colore rosso vivacissimo, scarlatto, scarlattino, coccineus, écarlate. Scarlata, panno tinto di scarlatto, panno lano scarlattino, cocco, pannus coccineus, écarlate.

Scarlatina, sost. ed agg. di febbre, free scarlatiña, malattia che cagiona dolore alle fauci, disticoltà d'inghiottire; febbre continua e macchie rosse larghe irregolari sulla peUr; scarlattina, scarlatina, purpura, febris rubra, fièvre scarlatine, ou écarlatine.

Scarmass, voce pop., V. Siifoch.

Scarmassa, donna sudicia, sciatta, sciamannata, mulier incondita, seinine mal accoutrée, gaupe. Scurmassa, carogna, cantoniera, baldracca, bagascia, cialtrona, prostituta famina, scortum, carogne, gouine, garce des soldats, putain. Scarmassa, sortu di giuoco fanciullesco. . . .

Scarnon, pianta annua che ha foglie ampie ed ovali, fiori bianchi a campana, e l'altezza d'un uomo, odore e qualità che cagionano letargo e morte; stramonio, stramonium, stramoine, herbe aux sorciers.

Scarni, scarnificà, scarificato, scarnato, . intaccato, scarificatus, scarifié. Scarna, dimagrato, macie tenuatus, amaigri.

SCARNE, V. Scarnifichè.

SCARNIFICHE, scarne, levare alquanto di carne superficialmente, scarificare, scarnare, intaccare, scarificare, scarifier, déchiqueter la peau.

Scarnifläun, t. da scherzo, che si diletta di scroccare; di questare, d'inquietare alScaria, calzare del piede fatto di cuojo nella parte inferiore o suolo (sola), e di cuojo o di stoffà nella parte superiore o tomajo (tomaira); scarpa, calceus, calceamentum, soulier, chaussure.

Scarpa con la nata, scarpa, che abbia corteccie di suvero tra suolo è suolo, scarpa suverata, scarpa sugherata, calceus' suocreus,

souchier à semelles de liège.

Scarpa an scarpeta, an 'paterla, scarpa di cui non si è tirato su la parte posteriore che deve coprir le calcagna, scarpa a cinta, a tacaquola. . . . souller passé comme une savate. Scarpe d'bosch, V. Soco, Trovè scarpa per i sò pe' trovar carne per i suoi denti, incontrare chi può farci testa, chi può resisterci, o rintuzzare l'orgoglio, tal guaina, tal coltello, parem nancisci adversarium, trouver un homme à nous faire tête.

Scarpa ch'a caga darè, scarpa di cui perchè corta, o stretta, si abbassa la parte di dietro, retracta et depressa brevioris calcei

postica pars, soulier éculé.

Scarpa pendio delle mura, che le fa sporgere in fuori più da piè che da capo, barbacane, scarpa, acclivitàs, talus. Onde muraja a scarpa, muro a scarpa, murus acclivis, declivis, mur en talus.

SCHEASSA, accr. e pegg. di scarpa, scarpattia, scarpettone, ingens calceus, vile calceamentium, inelegans calceus, gros soulier,

matuvaise soulier.

Scarpa, (ter. di fortificazione) sbieco o pendio interiore del fosso d'una piazza, da quel lato che è prossimo alla piazza, e fa fronte alla campagna, scarpa.... escarpe. A scarpa, dicesi quegli strumenti, ordegni o opere, che da una base alquanto larga vanno diminuendo da una banda fino in cima; a scarpa. . . . a onglet. Am n'anporta com dle prime scarpe ch'i'eu posà, nulla assatto me ne importa, lo stimo come il terzo piede, minime mea refert, je m'en oucie, comme de Colin Vampon, je n'en fais pas plus de cas que de la boue de me souliers, je m'en soucie aussi peu que des neiges de l'an passé. J' è mai na bela scarpa ch' a 'n veña un brut savat, ogni cosa invecchiando perde la sua bellezza, omnia vetustate deturpantur, senescentem hominem turpant rugæ, tout enlaidit avec l'âge, il n'y a point de si belle rose qui ne devienne grattecu, il n'est si bon cheval, qui ne devienne rosse. A l'è na scarpa ch'a va ben a tuti, lode massima, sentenza che può adattarsi a molte persone o cose, basto a ogni dosso. . . . c'est une selle à tous chevaux.

SCARPE, tagliare a scarpa, render scosceso, dirupato, rupem inaccessam ces reddere, utranque fossæ latus declive à facere, escarper.

Scanficià, V. Scabecia.

Scappentà, part. di scarpentè, V. il v. Scarpentà, dicesi pure di campo ove le sono state dai venti rovesciate, e sco

gliate; abbatuffolato. . . .

SCARPENTE, scompigliare i capelli, e simil. dicesi pure d'altre cose; scarmigliarruffare, scapigliare, rabbuffare, su capillum, perturbare comam, écheveler cheveler, décoiffer, mettre en désordre, i piller, déranger. Scarpentèsse, fig. azzul quasi graffiandosi, e guastandosi gli a e disordinandosi i capelli, scarmigliarsi, baruffarsi, tenzonare, orzare, comam turcrines vellere, in capillos mutuo invaccapillos invadere, se prendre aux cher se tirer aux cheveux se houspiller.

Scarpeta, dim. di scarpa, scarpetta, ceolus, petit soulier. Scarpa an scarpet

Scurpa.

Scarla, quantità di fila sfilate pe più di panno vecchio; faldella, filame

charpie.

SCARPIATOLA, scusa speciosa ma poco a persuadere; pretesto, ragione appare mantello, sutterfugio, scampo, rigiro, s latio, caussa speciosa, pretextum, giversatio, effugium, prétexte, excuse ficieuse, défaite, subterfuge, échappat faux-fuyant. Scarpiatola, sciocchema, ilonaggine, frascheria, stupiditas, res imbêtise, bagatelle.

SCARPIÑ, scarpa sottile ad un suolo, calcagnino di cuojo usata principalmente ballare, giuocar di scherma, ecc. scarpi

calcetto, levis calceus, escarpin.

SCARPISE, calcar co'piedi in andando, vero schiacciare co' piedi con fregamenti istropiccio; calpestare, scalpicciare, scalpicciare, scalpicciare, scalpicciare, scalpicciare, scalpicciare, scalpicciare, scalpicciare, fouler aux pieds. S pisè, fig. aver a vile; disprezzare, conculca mépriser, calpestare, contemuere, conculca mépriser, traiter avec mépris, fouler pieds.

Scarpo, V. Scopèl.

SCARPOLE, fare una tacca per poter i strare o congegnare una cosa con un'al intagliare, lignum incidere, entailler.

SCARPOÑ, accr. di scarpa, scarpa gi o grossolana, scarpettone, ingens calc vilis calceus, gros soulier. Scarpoñ, scherno, ipocrita, baciapile, V. Lecadele.

Scars, alquento manchevole, scarso, man-; cus, inops, imperfectus, court, modique. manquant, serré, restreint, mal-aisé. Neurs d'dne; scarso di denari, inops, court de finance, court d'argent. Tentura scarssa, scarsa tintura, tinta poco carica, levis color, Ligère teinture. Moneda scarsa, moneta che non è di giusto peso, moneta scarsa . . . monnoie qui n'est pas de poids. Scars, tenace, misero, che spende a rilento, scarso. parcus, praparcus, triparcus, miser, avarus, Zenoce, serré, maricieux, mesquin chiche.

\_ Scansar, apertura che si sa nelle sieni mer poter entrare da esse nei campi, callaja, oltium, aditus, tronée. Scarsaj, riparo mobile che si fa con rami di pruni, spino od altro alla callaja per chiuderla senza togliersi la vien, siepe mobile, clathri, treillis.

Scance, scarvaje, diramare un albero, tagliare o rompere i rami secchi o inutili, disbrucare, ramos arboris circumcidere, ebrancher.

Scannet, essere scarnità, od avere scar-⇒ità d'alcuna cosa, scarseggiare, mancare, egere, indigere, manquer, avoir disette de quelque chose. Scarsege, andar a rilente nello spendere, od in simili cose, scarseggiare, enisurare, comparcere, parce crogare, lésiner, ménager la dépense, éparguer les présens, être dur à la dépense, être dur à la desserve.

Scarskia, taschetta, o borsa di cuojo cucita a un' imboccatura di ferro p d'altro metallo per portarvi dentro danari, scarsella, pera, ascopera, bourse pour mettre de l'argent.

SCARSESSA, V. Scarsità.

SCARSITÀ, scarsessa, un certo che di mancapsa, scarsità, scarsezza, defectus, inopia, disette, défaut, manque, besoin. Scarsità, miseria, tenacità, strettezza, scarsezza, scarsith, parcitas, mesquinierie, taquinerie, épargne.

SCARSOLE, levar via i pampani, spampanare, pampinos decerpere, thyrsos pampinare, épamprer, ébourgeonner, biner la

vigne.

-Scart, roba da separarsi dall'altra perchè di cattiva qualita; roba da scarto; marame, ciarpame, res rejectanem, res rejicula, rejectio, sebut. Scart, le carte che si sono scartate, scarto, scartata . . . . . écart. Dè antel scart, capitare nelle mani altrui, nelle altrui forze, dar nel guanto, in alicujus manus incidere, tomber entre les mains de quelqu'un. Dè antel scart, entrar grandemente in collera, dar nelle furie, dar nelle | glic e superficiali che si producono nella

colere, monter sur ses grands chevaux. Scarri, part. da scarté, V. il verbo. Scarlà, agg. a luogo, leu scartà, leu foraman, luogo lontano dall' abitato, fuor di mano, appartato, devius, detourne, hors de la portée, écarté.

SCARTABLE, V. Sjojaië. SCARTACE, V. Scardasse.

Scantacia, scardass, pettine con denti di fil di ferro uncinati per affinar la lana, scardasso, carmen, pecten ferreus, carde à carder la laine, peigne de cardeur,

Scartacia, che straccia i rimasugli od i bozzoli guasti della seta, col pettine per ridurli atti ad essere filati ; stracciajolo . . .

cardeur de cocons de soie.

SCARTAFÀSS. scartapiss, scantaplass, libro leggenda, o scrittura di poco pregio, scartabello, scartafaccio, libellus, paperasses, mauvais cahier, mauvais recueil de vicilles écritures.

SCARTARI, più fogli di carta uniti insieme per uso di scrivere, o già scritti; quaderno, libello, libretto, memoriale, codex, libellus, cahier.

SCARTÈ, allontanare una cosa, od una persona dalle altre, porre da parte, porre in un canto, se ponere, amovere, admo-vere, mettre à l'écart, écarter, cloigner... Scarte, portar via nascostamente cosa su cui altri può avere diritto, trafugare s avertere, clam auferre, détourner, emporter en cachette. Scarte, parlandosi de giuochi di carte o tarocchi separare un numero di carte che non entra nel giuoco se non per favore di chi le tiene e per contarne i punti, scartare, *rejicere*, écarter, mettre à part certaines cartes. Scarte bagat, in m. b. scartesse, partirsi con prestezza e nascostamente, quasi fuggendo; sbiettare, andarsene pian-piano, votar la terra, clam se surripere, déguerpir, s'enfuir en cachette. Scartesse, allontanarii da un luogo, recedere, s'écarter.

Scartoc, cornet, foglio di carta piegata in forma conica, per mettervi dentro zucchero, pepe, frutta ed altre cose minute; cartoccio, cucullus, cornet de papier.

Scartocin, dim. di scartoc, cartoccino, parvus cucullus; petit cornet de papier.

SCARVAJE, V. Scarse, e scarve.

Scarvassa, scrivassa, screpolatura, crepatura, pelo, fesso, rima, hiatus, fixura, crevasse, fente, gerçure, félure, ouverture, lézarde, rénarde. Scarvassa, e più spesso scarvasse (plur.) scoppiature o fessure, lunscartate, ira excandescere, s'emporter de pelle delle mani, e d'altre parti del corpo, e specialmente nei capezzoli delle poppe delle | ballo non è mai ricercata per ballare . . . . donne, e che cagionano una dolorosa infiammazione, setola, rima, scissura, fissura, gerçure, crevasse. Scarvassa, sorta di masore che viene nei piedi dei cavalli; setola, scissura, crevasse.

Scarvassesse, screpolare, sendersi, aprirsi, far crepacci, findi, fatiscere, rimas agere, hiulcari, se crevasser, se gercer, se fendre.

Scarve, tagliar la cima de' rami, per far legna da bruciare o per altro uso, non però per legno da lavoro; scalvare, decapiture, scavezzare, scapezzare, amputare, circumcidere, écimer, étêter.

. Scasse, V. Descasse e scance.

Scassie, V. Descassie:

SCATAFLASS, scataflon, V. Scraciass.

SCATARE, far forza colle fauci di trar fuori il catarro dal petto, sputar farfalloni, sornacchiare, far sornacchi, screare, exscreare, tousser et cracher, pousser des crachats.

Scaterit, mandar fuori saliva o catarro per bocca, sputare, sputacchiare, exscreare sputare, epiphoram edere, cracher, cracoter, pousser de la glaire hors de la bouche.

Scatola, cassetta con fondo e coperchio fatta con sottilissime assicelle o cartoni, od altre materie, ed in varie forme scatola, capsula, sitella, pyxis, theca, boîte. Scatola da tabach, ed anche semp. scatola, V. Tabachèra. Scatola del sigil, arnese rotondo per lo più di latta a guisa di scatoletta, in cui si pone il sigillo del sovrano scolpito in cera, e si attacca alla pergamena delle lettere patenti con cordicelle; salimbacca. . . . . . boîte du sceau.

SCATOLASSA, accr. o pegg. di scatola, scatolone, scatolona, capsula ingens vel informis, capsula obsoleta, grande ou mauvaise boîte.

SCATOLE, artefice che lavora o vende scatole, bossolajo, cassettajo, scatoliere, pyxidum institor, capsularum artifex, faiseur ou vendeur de boîtes, layetier.

Scatolin, dim. di scatola, scatoletta, scatolino, capsella, pyxidicula, petite boîte.

SCATOLON, scatolona, accr. di scatola scatolone, scatolona, magna pyxis, grande boîte, cassette.

SCAU, V. Secor.

SCAUDA-CADREGUE, frusta-pianèle, colui che giornalmente va in una casa o bottega, e non vi spende mai un soldo, nè vi porta utile alcuno, frustamattoni, perdigiorno, pancacciere, sparapane, otiosus, deses, iners, segnis, desidiosus, ignarus, garrulus, fainéant, lambin, calin. Scaudu-cadrèghe, diessi per derisione una donna che in un

SCAUDA-LET, vaso di rame o d'altro metallo, in forma di padella, con coperchio trasorato, dentro al quale si mette il suoco e con esso si scalda il letto; scaldaletto. thermoclinium, bassinoire.

SCAUDE, v. att. rendere a cosa raffreddata il calore, indurre il calore in checchessia, scaldare, riscaldare, calefacere, fervefacere, échausser, chausser, donner de la chaleur, Scaude 'l let, scaldar il letto, calefacere lectum, bassiner le lit. Scaude in s. neut. divenir caldo, scaldare, riscaldare, calescere, calesieri, se rechausser, se chausser, prendre de la chaleur. Scaudesse, sig. invogliarsi, infervorirsi in qualche cosa, rinfocolare, accendi, effervescere, incalescere, se passionner, s'auimer. Scaule, fig. in s. att. accenden l'animo, eccitare, inuovere qualche passione. scaldare, accendere, inflammare, enflammer, allumer, exciter, échauffer. Scaude fër , sollecitare , dar forza , dar calore 👞 affari, urgere, solliciter, presser vivemen. Scaude la banca, scaude i banch, sta ozioso, spensierato, starsene senza far coalcuna, acculatiare le panche, totos seden dies, otiari, desidere, manum habere such pallio, être oisif, rester sans rien saire, se tenir les bras croisés. Scaudesse a beive, riscaldarsi nel bere, inealescere vino, s'échausser à boire. Scaudesse ant el gieugh, riscaldarsi, inanimirsi, accendersi, invogliarsi, infiammarsi nel giuoco, effervescere is ludo, s'échausser, se passionner, s'intereser avec chaleur pour le jeu. Seaudesse a ciacotè, ant na question, riscaldarsi nel bisticciare, contendere o disputar con calore, acriter præliari, s'échausser à la dispute. Saudesse, adirarsi, sollevarsi, rinfocolar, fare gli occhi rossi, alterarsi, incandescere, irasci, indignari, s'échauffer, s'emporter. Scaude, scaudesse, parlandosi di biade di farina, formaggio, frutte, e simili, entrare in fermentazione, fermentare, patire, votarsi, guastarsi, corrompersi, fermentescere, effervescere, corrumpi, fermenter, se giter, prendre l'odeur de l'échaussé.

Scaudinament, male cagionato da eccesivo calore, bollore, riscaldamento, conceptus ex nimio calore æstus gravior, échaustaison, échaussement.

Scaudine, cagionare un bollore, un riscaldamento per soverchia fatica od altro, viorem æstum inducere, échauster, donner une échaussaison. Scaudinèsse, prendere un riscaldamento, graviorem æstum corripere, Scaussacafi, piè scalso, pelapiedi, villan-

p conosecre , comprendere , ve- p ra, perspicere, cognoscere, voir, , connoître, comprendre, désciajro pì quatr'euj ch'doi, è n migliore il chieder consiglio plus vident oculi quam oculus, pas agir de son chef, il faut , e anche esser in luogo illumila vista possa operare, veder sere, avoir le sens de la vue,

ortée de voir y, voir. sciairi, sceiri, v. att. render hiarare, schiarire, illuminare, ere, éclairer, illuminer, éclaireir. spiegare, dichiarare, dilucidare, expliquer, déclarer, débrouilse, diverir chiaro, acquistar chia-Ararsi , *clarescere* , s'éclaireir , se evenir clair, net, transparent. orre le fecce, schiavirsi, claremir moins trouble, s'éclaireir. parladosi del cielo, rasserenare, ivenir chiaro, farsi sereno, sereur screin, se rasséréner, s'éclairwł.

graira, dilapidatore, sparnazzazquatore, dissipatore, prodigo, mni forate, prodigus, profusus, fligator, gaspilleur, dissipateur, épensier, mauvais ménager, zir, panier percé. Scianca, vile, fante, scelestus, furcifer, flagim , vanrien, fripon.

🖈 , licenzioso , discolo , liberharoncello, dissolutus, effrenis, mé, libertin, dissolu, débauché. ercio, stracciatura, rottura,

déchirure, decousure. **fare io più** pezzi panni carta ti, o far loro una rottura ; stampanare, discindere, menare, déchirer, lacérer, metmettre en lambeaux, Scianchene scher une pièce, couper un trop tira scianca la fira, troppo tira la corda la po ai assottiglia si scavezza, r tensus, omnia omittit prop-tirer fait rompre. Sciandalle passioni, o dal capestro, liberarsi da quapostrare, ander li

mente dove si vuole, come fa il cavallo quando è in libertà, scorrere la cavallina o il paese, licenter agere, licenter vivere, in omni libidine se effundere, courir la bride sur le col. Scianche d'an man, scianconè, dare una strappata a cosa che altrui tiene, strappar di mano, arraffare, extorconseils. Sciaire, aver il senso quere, abripere, arracher, prendre de force, e anche esser in luogo illumi- enlever par force. Scianchesse i cavei i brin, strapparsi i capegli, dischiomarsi, sibi evellere capillos, comam sibi dilaniare, s'arracher les cheveux.

Sciancaealà, che ha gli abiti lacerì, stracciato, lacero, cencioso, brullo, pannosas, déchiré, déguenillé, en lamboux.

Sciarcos, trincio di veste o di qualunque altra cosa rotta , frappa , strambello , brau-dello , peniculamentum , haillon , lambeau, loque, penaillon, morceau, pièce. Scian-con, stracciatura, V. Squarsson. Sciancon, strappata, stratta, avulsio, secousse pour arracher. Fè na cosa a sciancon, travaje a sciancon, lavorare interrottamente e quando ne viene il capriccio, Javorare a furori , *per* impetus operari, travailler sans continuité, ou quand la fantaisie prend. .

Sciancone, scianche d'an man, V. Scian-

SCIASTERIA, sfris, piaga o ferita sulla testa o sul volto; sberletto, sfregio, taglio, catenaccio, vulnus ori inflictum, plaga in vultu, cicatrix in vultu, balafre, chinfrençau, abreuvoir à mouches. Scianferla, SCIANPAIRE, V. Sbergiaire.

Sciansöira, arnese composto d'una porta, che s'alza e s'abbassa tra due colonne laterali (montant) scanalate a tal nopo, e per mezzo d'una maniglia o d'una catena o lune attaccata ad un torno superiore, e che serve a chiudere, o rialzare l'acqua ne' canali d'irrigazione od altri a fine di dirigerla dove ne fa bisogno saracinesca, cateratta, cataracta, vanne, serrasine. V. Bochet. Scho, V. Sciavo.

Sciar, voce usata parlando degli alberi o del legname da sciap cioè buono ad essere spaccato per ardere e non per lavori; da schiappare, findendus, bon à fendre pour brûler.

Sciarà sost., tagliatura o apertura per lo più dalla parte davanti delle vesti; sparato. divisio, scissura, ouverture.

Sciari, part da sciapi , fesso , sfesso , fissus, fee agg, a vino , vale

fanne legni, od anche colui che spacca i ceppi ed il grosso legname da ardere; taglialegna, lignarius, qui ligna cædit, qui findit ligna, fendeur de bois, bucheron. Sciapa-bösch, per sciapin, V.

Sciapa-cassòu, v. adoprata nel modo avverbiale a sciapa-cassul, equivalente a dire

al fausset...

Sciapassà, colpo che si dà colle mani in sul culo; sculacciata, natium percussio, claque, sessée.

SCIAPASSE, dar delle mani in sul culo, sulle chiappe, sculacciare, nates cædere,

fesser, battre.

Sciapa-sùch, colui che spacca i ceppi, qui findit caudices, fendeur de billots. V. Sciapa-bösch, Sciapa-sùch, per sciapiñ, V.

SCIAPE, v. att. dividere in due parti un corpo solido con colpo di spinta; fendere, ssendere, spaccare, findere, scindere, diffindere, fendre, couper, diviser, séparer, rompre. Sciapè d'bosch, schiappare, fare schegge di alcun legno, in assulas discindere, cuneis lignum scindere, fendre du bois. Sciape, in s. neutro, e sciapesse, dicesi delle pesche, susine ed altre frutte, che agevolmente si dividono con mano, spiccarsi, dividi, s'ouvrir, se détacher du noyau, se partager. Sciapèsse, sciaplèsse, screpolare, far pelo, aprirsi, fendersi, rimas agere, rimam capere, hiare, rimis fatiscere, se fendre, s'ouvrir, crever, se gercer, éclater, s'entr'ouvrir. Sciape la testa a un, spaccare, fender il capo, caput aperire alicui, fendre la tête à quelqu'un. La suitina a fa sciape la tera, screpola il terreno per la siccità, agros hiulcat æstas, la sécheresse fait ouvrir la terre. La mingraña a m'sciupa la testa, sembra spaccarmisi il capo dall'emicrania, dimidiam mihi capitis partem fodicat acutissimus dolor, la tête me fend d'une cruelle migraine. 'L teremot a l'a fait sciape na montagna, pel terremoto si spaccò un monte, si scoscese, si aprì, terræ motu ruptus est mons, la montagne se fendit par suite d'un tremblement de terre.

Sciapin, sciapa-such, sciapa-bosch, cattivo artefice, guastamestieri, imbrattamondi, ignarus, imperitus, rudis, indoctus opifex,

bousilleur, maître afiboron.

Sciafinada, lavoro mal fatto, opus impolitum, rude, inelegans, bousillage. Sciapinada, opera di pittura, scultura, o disegno mal fatta; bamboccio . . . . barbouillage.

Sciapine, lavorar male, fare alla grossa, e senza diligenza, acciarpare, acciabattare, acciapinare, rudi minerva conficere, incu- cenarius, bouvier, laboureur.

riosc, negligenter facere, faire grossière maçonner, faire à la diable, bons saveter.

Sciaplesse, screpolare, V. Scherpass

Sciapè.

Sciapluba, sciapura, crepatura, screpolo, fessura, fenditura, rimula, i fissura, hiatus, crevasse, fente, ger filure. Sciapura dla camisa, apertus si fa nella parte anteriore d'una car per potersela vestire; spaccato . . . 0

Sciapò, sciapòr, agg. delle pesche si aprono in due pulitamente con I forza, e non la carne aderente all'osso. catojo, spaccarella, qui facile divi qui se partage, qui se détache du n qui s'ouvre.

Sciapura, V. Sciaplura.

Sciani, o sciairi, V. questo verbo. L dicesi particolarmente in t. di pittura, de'colori più chiari ne'luoghi rassomi le parti più luminose de'corpi; lumeg illuminare, éclairer.

Sciariment, spiegazione, dilucidazione, rimento, dichiarazione, explicatio, e natio, enodatio, éclaircissement, explic

Sciass, voce popol., stretto, rist strictus, astrictus, constrictus, pressus, pressus, étroit, serré, rêtréci, gêné. ! unito e serrato insieme, compatto, a ctus, adhærescens, compacte, serré, ] joint étroitement. Sciass, spesso, spissus, densus, épais, dense.

Sciassa, basin d'cheur, baciozzo, h

chio, suaviolum, petit baiser.

SCIAT, strepito forte ed improvviso: usata nei modi seguenti : sciat d'tron gore del tuono, strepitus, fragor, co tonnerre. Sciat d'rie, V. Scionf d'rie. SCIATARÖLA, ravassa, V. Ravanèle.

Sciate, v. pop., scoppiare, crepar

Scionfe v Sciopé.

Sciav, quegli che contro il diritto di: è tenuto come una cosa in intera p altrui, schiavo, mancipium, captivus, e captif. Sciav, obbligato, soggetto, a devinctus, addictus, sujet, obligé, as Esse tratà com un sciav, portar bast dignum in modum accipi, être maltr

Sciavande, sciavendari, sciavenssa, prezzolato perchè abbia del bestiame l e faccia i lavori opportuni nell'altrui ] mediante la convenuta mercede in ed in certa quantità di biade e vino pe boaro, bisolco, mercenario, bubulcus

SCIAVARDARY, V. Sciavande.

Sciaverssa, arte de' bifolchi, bifolcheria, zers bucolica, labourage, l'art de labourer a terre. Sciavenssa, custodia e cura d' un odere, bifolcheria, colonia, la charge de relui qui a soin d'une métairie. Sciavenssa,

colui che lavora il podere, V. Sciavandè.

Sciavina, veste lunga di panno grosso, propriamente da schiavi, e la portano anche i pellegrini e i romiti, schiavina, cento, centunculus, robe d'esclave et de pélerin. Sciavina, coperta da letto fatta di panno della stessa qualità, schiavina, coltre, coltrone, lodix, lodier, grosse couverture de lit.

Sciavo, sciao, saluto che si pratica tra persone amiche, o verso le persone di condizione molto inferiore e dipendenti; addio, vale, adieu. Sciavo adoprasi pure in molti asi quasi come pleonasmo, o come partiella che esprime non curanza o simili, eh sa, alla buon' ora, che me ne cale? quid refert? à la bonne heure, soit, patience. &ciaro i soma andait, addio fave, noi siam perduti, eccoci spacciati, perii, res acta est, den est fait, nous sommes perdus.

Scionz, v. neutro il nascere degli animali oripari, l'uscir cioè che essi fanno da un 2010 pertorito prima dalla madre, come welli, insetti, pesci, quasi tutti i rettili, c., schiudersi, nascere, venir alla luce excludi, nasci, exire ex ovo, éclorre. Sciode in sig. att. o se sciode, far nascere, pullos archidere, ex ovis excludere, faire éclorre. Sciont, desciode, cavar il chiodo consitto, chiodare, sconficcare, refigere, déclouer,

arracher les clous.

Sciorera, scionfeta, vaso di terra, di ferro o di altra materia, dentro al quale si mette bagia o corpi molto riscaldati per tener calde le vivande ne' piattelli, od anche per riscaldrie moderatamente, scaldavivande, caldaino, foculus, vas igniferum, réchaud, chauflerette.

Scrozòn, V. Stofor.

Scienca, scionga o sionga, nomi sotto i quali sono noti sul colle di Torino varii walli detti più comunemente dergne o sarrele, V. Dergna.

Sciensciof, pungiglione, stuzzicatojo, agugione, pungitojo, pungolo, stimolo, sti-

min, aiguilloc.

Scancionit, V. Sponcionic.

Scrour n' niz, sciat d' rie, sciöp d' rie, riso improvviso e romoroso; scroscio di risa; eroscio di ridere, riso smoderato e scomposto, cachinno, risus effusus, cachinnus,

sciöp d' piore, pianto scomposto e smoderato, scoppio di pianto, fletus effusus, éclat de pleurer, pleurs immodérés.

Sciones, v. neutro, scoppiare, V. Sciutè. Scionse è principalmente usato nel modo seguente: Scionse d'rie, ridere smoderatamente, scoppiar dalle risa, rompersi a ridere, risu disrumpi, éclater, s'éclater, crever de rire, rire à gorge déployée.

Scionfeta, V. Sciofeta. Scionga, V. Scionca.

Sciör, romore, che nasce dallo scoppiare delle cose; scoppio, fragor, strepitus, crepitus, rumor, bruit, éclat, explosion, craquement. Sciöp del foët, scoppio, chiocchio, crepitus, flagri, claquement du fouet. Fè di sciöp, fare scoppietti, far romore, scoppiettare, crepitare, crepitus edere, craqueter, craquer, éclater. Sciop d'ric, sciop d'piore, V. Scionf. Sciop, sciopet, sciopeta, arme da fuoco, come fucile, carabina, archibugio, o simili, così detta dello scoppio che vi fa il colpo nel partire; schioppo, schioppetto, archibuso, balista ignea, fusil, arquebuse. Sciör per basin, V. Sciassa.

Sciopata, sciopatada, battuta di mani per applauso, e talora per derisione; shattuta, manibus expressus plausus, claque-

ment de mains.

Sciopate, far scoppietti, scoppiettare, far romore a scoppii, crepitare, crepitus ædere, craquer, craqueter, éclater. Sciopate, o se sciopatè 'l foët, scuotere la frusta ad un certo modo che fa un suono forte ed acuto per farsi sentire dai cavalli, o per giuoco, far chioccare la frusta, flagra insonare, faire claquer un fouet. Sciopatè le man, far segno di festa e di allegrezza col picchiar le mani; applaudire, batter palma a palma, plaudere, plausus edere, manus collidere, claquer, applaudir, battre des mains. Sciopatè le man, dar la baja, battendo le mani, beffare, dispregiare alla scoperta, irridere, illudere, railler, se moquer, ridiculiser, claquer des mains. Col ch'a sciopata le mun, . . . . . claqueur. Sciopatè, far rimbombo nello sparare replicatamente lo schioppo, scoppiare, scoppiettare, *perstrepere*, éclater, faire du bruit avec des armes à feu. Sciopate, *spatius*, far pompa, far comparsa, svegliar maraviglia, ostentare, præ se ferre, éclater, hriller. Sciopate, pel romore che fanno le legne abbruciando, V. Sciupli.

Sciore, sciute, ed anche scionfe, v. neutro, aprirsi e rompersi per la troppa pienezza, od altra violenza per lo più facendo strepito, rire excessif, éclat de rire. Scionf d' piore, scoppiare, rumpi, disrumpi, diffundi, écla-

ter, së rompre, se briter par éclats, crever, craquer. Sciope, in s. atc. crepare, rompere, stracciare, spezzare, rumpère, disrum-pere, conterere diffringere, crever, rompre, faire rompre avec mi effort violent. Sclope n'est a un crepare un occiso ad alcono, ocis-lam fodere, crever un oci à quelqu'un. Sciope, morite, obite, mori, 'ailmam' effittabre etever, mourit. Schope d'rabia, Sciat d'habia ,"Bg. essère fortemente agitato dalla rabbia', crepar 'di 'rabbia', morir di bile', vehementi rabie affici, ira commoveri, cte-ver de tige. Sciope i cheur . V. Cheur.

Sciorer", attromento di varic sorta e qua-Tanque sia; di cui si servono il fanciulli per produrre vino "scoppid", e dicesi particolarquate esse hamo tavalo l'anima, e da cui gajo, lieto, l'estevole, vispo, divinvolto, l'il-laris', fissions, alacel, dexiter, expeditus, gall, joyent, enjone, riant, gallard, adroit, utgage, vir, prompt. Schoper, per recop, schioppo, facile, V. Schop.

Scioreva, specie di schioppo o carabina che portasi a armacollo, schioppo, schioppetto,

ballsta ignea, fusil, escopette.

Sciorta, colpo fatto collo schioppo; schiop pettata, balista ignea explosio, ferrete fistula ictus, coup de fusil.

Sciopre, uccidere collo schioppo, fucilare,

ignario ictu occidere , fusiller.

Scrondni , V. Sciurgni. Sciös, part. da *sciode*, schiuso, nato, da uovo, exclusus, éclos, sorti de la coque.

Sciara, banda, o cintura che portano gli nomini di guerra, ciarpa, balteus, fascia,

écharpe ; Scirpa per Sentura V.

Sciurit, dicesi di quel suono che esce dal timon verde, quando egli abbrucia, o che mandano il sale, il lauro, e varie altre piante gettate sul fuoco; crepitare, cigolare, scoppiettere, crosciere, crepitare in igne, crepitando ignem abdicare, petiller, cra-

Scrurius, mandar fuori faville, ed è proprio del fuoco, e metaf. si dice d' ogni altra cosa che sparge raggi o splendore; sfavillare , scintillare , micare, fulgere , emicare,

étinceler, beiller, éclater, luire.

Scroncail, sciorgal, offendere con soverstordire gridando o percuotendo, assordare , stranieri per formare alunni distinti per

intronare, abbucibare, aures obtandere, exsurdare, surdam reddere, étourdir, moons-dir. Sciurgal, sciorgal, divenir sordo; so-sordire, obsurdescere, devenir sourd.

Sciulgrison, assordaments, intronaments sordaggine, sordith', suridites, étourdissement, sprditt. their he sinter

Schane, V. Bullanie. Cali. SCLAMASSION', V. Esclamaction.

Schin, sost., piccola sfere di dactallo forma d'alcuni ' buchi , 'entro " alia quale ni mette uma 'paffottollina'di ferro, perche movem cagioni 'suono 'allorche si mette al colio dei muli, dei cani, 't'd alle gambe degli uccelli d rapina, sonaglio, crepitacalum, tintimentule

Schut, aggi di voce o'di aucoco meste chiare , aquillante pensamete y settile); s stans, soldies acutus, remainment selais éclatant, aigu. han maril / forseanais eclatant, aigu. han maril / forseanais

alpi o che si porta sopra le altre per occes servarsi asciutto il pietle; galoscia, gallicaro 15.44 galoches. STREET, WILLIAM FOR

SCOLATOL , V. Pron. Scot, scolament, esito delle cose liquide, scolo, scolamento, fluxio, profluentia coffluvium, écoulement, coulement. De la se disporre il recipiente di un liquido in mo che esca da essa, dare scolo dare lo scolo, exitum aquis præbere; donner l'isme aux liquidos. Scol, la parte d'un liquido che esce sgocciolando, o trapela per le feseure delle botti; colatura, scolatura, acole, eslanua, colature, coulage, baquetare.

mesitero, arte o scienza, e dicesi pure dello stesso insegnamento che vi si fa; scuole; schola , ludus literarius ; ludus docendi gymnasium, école, classe. Pe scôla, des altrui 'cognizione di checchessia, inseguare ; docere, edocere, literis instituere, artib erudire, enseigner, instruire, montrer qu que science ou quelque art, donner des le-cons. Scape scola, V. Scape. Sebla, adananza di scolari, o d'uomini scieminti, scaol scola, école, classe. Scola normal, scuola per formare all'arte dell'integnamento i cittadini già instrutti rielle scienze utili; scuol normale . . . . écolé normale. Scola polichio rumore l'udito; stordire, shalordire, tecnica, scuola che esiste in alcuni passi

l'applicatione delle scienze fisiche e matemaai diveni rami d'industria o di servina pubblico; scuola politecnica . . . . école polytechnique. Soola primaria, scuola pel no grado d'istruzion pubblica, e nella male s'insegna a leggere scrivere e calcolare, scuela primaria . . . . . école primaire.

Scorazones, che porta spesa, che vuota le horse, votaborse, impendiosus, coliteux,

Scorenous, dicest pen ischerno degli alunni dalle ecuale inferiori ; scalaretto , scalarino , **iiro, qui discit·literas elementarias**, grimaud, grime , écolier de basse classe.

Sportment V. Scot.

Scolarily, arnese di cucina formato come Martanoga, gwatuczio injfondo, su, cui si mottono: a premingare i piatti favati di fre-

Scotassion, V. Pissacauda, again, tables of contaston, v. Pissacauda, again, tables of contaston of the property of the contast of the contas

Scorezant, il liquido che grondale de li luogo dov'esso, ande : groodsia , stifficidium , luago concavo e piccolo, ové colano le acque pleine d'entre declaties del unité, il vino che stilla dalle fessure o dal cannello non den chiuso d'una botte; colatera del vipo, .colonura vini , bequeture....

Scorety sort colui che va alla scuola per imparare, scolare, scolajo, discipulus, du-diser, scoliera Scole, chicchessia che impari da: un altro, scienza , azte o mestiero; allievo, aluano, scolare, tiro, apprenti, ciève. Scold: Labred, scold dle scole basse, scolato che impera l'abbici, scolaretto che studin gli elementi; qui discit literas elementarias, puer elementarius, tiro, petit écolier.

: Score, v. att. versare sino all'ultima goccia, tenere alcuna cosa in modo che n'esca tutto il liquido anche aderente alla pareti del vaso od alla cosa, sgocciolare, scolare, ad extremam guttulam exhaurire, percolare, dgoutter, dégoutter, couler goutte à goutte. Scolè 'l barlèt, fig. dir tutto quello che uno , o che ha da dire, agocciolare il barletto, o il barlotto; acuotere il sacco pei pellicini, mihil dicendo prætermittere, dire tout ce que l'on sait, dégoiser. Scole, in s. n., l'andar all'ingiù, o cadere a basso a poco a poco liquidi d'ogni sorta; scolare, guttatim effluere, s'écouler, s'égoutter, couler, fluer (parlando degli umori animali). Scolè, per asciugare, ourne, siccare paullatim exsiccare, égoutter. pascostamente, furtivamente, clam, furtim,

Scourra, scuola dei primi rudimenti . scuoletta, schola elementaria, petite école, école primaire.

Scolon, strumento col quale si colano i liquidi e si separano dai solidi con cui sono mescolati; colatojo, colum, couloir, Scolòr dia salada, scola-salada, vaso bucherato, reticino o paniere di fil di ferro, con cui si scuote l'insalata immollata per toglierne l'acqua, scolitojo, uas perforatum, saladier, panier à jour pour secouer la salade. V. pure Colo.

Scorozì, torre il colore, acolorare, decolarare, colorem diluere, decolorare, décolorer, déteindre, effacer la couleur. Scoloritse, perder il colore, scolorari, scoloriri, coloriri, colorim amittere, colorem perdere, decolopalir, perdie la couleur, se décharger de couleur, palir, perdie la couleur, se décharger de couleur, palir, perdie la couleur, se décharger de couleur, palir, perdie la couleur, se décharger de couleur, se décharger de la couleur, se de la secondant de la couleur de

Scoressa, patto the si debba vincere, o perdere una cosa sotto alcuna determinata condizione, ecommessa pignus, sponsio, gageure, pari. Fe na, scomessa, V. Scomete.

Scontte, se scomessa, giuocare per man-tenimento di sua opinione pattuito quel che si debba vincere o perdere; scommet-tere, far una scommessa, deponere, dere pignus pignore certare, contendere, sponsionem facere, gager, parier.

Scomunica, pena ecclesiastica la quale priva della partecipazione dei Sacramenti e del commercio coi fedeli; scomunica, anatema, excommunicatio, excommunication, anathème.

Scomunicat, pronunziare o dichiarare la scomunica contro chiechessia, scomunicare, fidelium comunione disjungere, sacris alicui interdicere, excommunicare, anathématiser, excommunier.

Sconcent, disordine, sconcerto, confusione, scompiglio, confusio, perturbatio, désordre, trouble, bouleversement, déréglement, brouillamini.

Sconcente, disordinare, sconcertare, scompigliare, perturbare, confundere, turbare, invertere ordinem, troubler, bouleverser, brouiller, gâter, mettre en désordre.

Sconde, V. Sterme.

Scondion, scondriguon, cosa fatta di nascosto, e prendesi per lo più in mala parte; nascondimento, res clanculum facta, chose faite à la dérobée, en cachette. D'scondion,

in abdito, en cachette, furtivement, en catimini.

Scongiua, preghiera caldissima che si fa altrui per lo più per amore di Dio, o di persone o cose care e venerate; scongiuro, obtestatio, obsecratio, conjuration, supplication. Scongiur, esorcismo, V. Esorcism.

Scongiuras, pregare alcuno caldamente di checchessia per amore di Dio o di persona o cosa ch'egli abbia care; scongiurare, obsecrare, obtestari, conjurer, supplier. Scongiurè, costringere i demonii a fare o dire alcun che, scongiurare, esorcizzare, adjurare, conjurer, exorciser, adjurer. Scongiurè un, fare gli atti religiosi prescritti per procurare di costringere ad uscirgli di dosso i demoni da cui sia creduto invaso; scongiurare, adjurare, exorciser, conjurer.

Sconfagine, turbare la simetria, confonder l'ordine, scompaginare, turbare, perturbare, confundere, déranger, troubler, gâter

l'ordre, gâter la symétrie.

Sconrani, perdere di pregio o di bellezza a paragone d'un altro, e dicesi delle cose e delle persone, scomparire, nullius momenti, præ aliis esse, quasi pro nihilo haberi, perdre de prix, paroître moins. Fè sconpari, vincere al paragone... faire nargue.

Sconpone, turbar l'ordine, guastar la collocazione delle cose; V. Sconpaginè. Sconponsse, turbarsi, scomporsi in volto, se conturbare, se confundere, se troubler.

Sconquass, rovina, sconquasso, guasto, perturbatio, déstruction, ruine, combustion. Butè añ sconquass, V. Sconquassè.

Sconquassa, rompere, guastare, scassinare, sconquassare, quatere, concutere, quassare, agitare, fracasser, abymer, briser, rompre.

Scorr, somma che il debitore deduce, principalmente nel commercio di banco, allorche fa un pagamento prima della scadenza ad un creditore che lo richiede; sconto, de summa decessio, detractio, escompt. Scont, dicesi pure in commercio un ribasso che fa il creditore sul prezzo di mercanzie vendute a credito ad ogni rata che gli sia pagata prima dei termini pattuiti; sconto, deductio, déduction, escompte.

Scorte v. att. diminuire il debito compensandolo con cosa od opera di corrispondente valore, scontare, æs alienum dissolvere, escompter. Scontè, dedurre da una somuna il denaro dovuta gl'interessi che più non si godono perchè pagate auzi tempo; fare lo sconto, dedurre lo sconto, hostimentum

dare, escompter.

Scontnensse, descontnensse, imbarazzare

una persona che ci è presente, sarle perdere il contegno, consondere, turbare, imbrogliare, scontare, perturbare, elinguem, reddere, de mentis statu dejicere, saire perdre la contenance, déconcerter. Scontneussèsse, turbarsi, non saper più che dire nà che sare; consondersi, sibi non constare, se troubler, perdre contenance, se décontenancer.

Scontradan, v. pleb. sconoscente, ingrato, non ricordevole de' benefizii, ingratus, ingrat, méconnoissant, qui oublie les bienfaits.

Scontre, scontrèsse, incontrare, rincontrare, occurrere, offendere, rencontrer, trouves se rencontrer. Scontrè mal, avvenir male abbattersi male, infelicem exitum habere rencontrer mal, avoir une mauvaise rencontre. Scontrè, riveder il conto, ration extendere, rationes conferre, confronte revoir un compte. Scontrè, riscontrè, incontrè, diminuire o estinguere il debito conpensando, contrapostavi cosa di valore egua scontare, compensare, compensare, compensare, escompter.

Scor, taglio de' rami d'un albero per sarane legno da ardere, o da lavoro, e dicesi pure del legno stesso reciso; il diramare, il troncare i rami, i rami recisi, interlucatio, ébranchement. Erbo da scop, V. Erbo. Soppul'avie, scop d' famiòle, moltitudine adunaminsieme di pecchie, di funghi, ec. sciene, examen, multitudo, essaim, grande quantife-

Scoràss, scufiöt, scöpol, scöpola, v. popcolpo dato nella parte deretana del capo cosa la mano aperta; scappellotto, alapa, tsloche, soufflet.

Scopassagat, padre scopassagat, dicesi per ischerzo o per ischerno d'un frate servente, torzone, frater laicus, frère lai, frère coup-chou.

Scorassè, Scufiotè, v. pop. dar colpi nella parte deretana del capo con mano aperta, alapas impingere, donner des taloches, gourmer. Scopassèsse, darsi dei cappellotti, far a pugni, alapis ac pugnis certare, se gourmer, se battre à coups de poing. Scopassè margrità, dicesi per ischerzo, del ber vino allegramente, bere assai, trincare, perpoture, vino se ingurgitare, trinquer, chinquer, buvoter, godailler. Scopassè bagàt, giuocare ai tarocchi, ludere folis lusoriis, joner aux tarots, faire une partie aux tarots.

Scopasson, scupisson, scopton, scoplon, colpo dato colla mano aperta nella parte deretana del capo, o del collo; scapemore, scappellotto, susorno, ingosso, punzone, alapa, pugni ictus, vehemens alapa, pu-

Me. V. Sgrognon. k, tagliare i rami agli alberi insino sco, tagliare a corona, scapezzare, mare, decacuminare arborem, écimer, Scope, tagliare i rami d'un albero una certa altezza, lasciandone i rami sei, diramare, rimondare, potare, re, interlucare, élaguer, éclaircir un

L, scarpo, strumento di ferro stretto tagliente in cima, col quale si lale pietre e i legni; scalpello, scarscalprum, cœlum, ciseau. Scopèl a , acarpello a ugnatura, a scarpa . . . à onglet. Scopel a sgorbia, scarpello in, gorbia, sgorbia.... gouge. gross, scalpello da digrossare . . . . icir. Scopèl da picapere, subbia, m, pointe affûtée de court. Scopèl, in certe provincie del Piemonte misura remo noi chiamasi cop, V. Scopèl, ura con cui il mugnajo prende la parte si dà per mercede sulle biade macibozzolo . . . . hoisseau. LE, lavorare le pietre collo scalpello, are, cædere scalpro lapides, sculpter rres. Scople, il pigliare che fa il muzol bozzolo la parte di roba macinata spetta per mercede; sbozzolare, molircedem detrahere, prendre sa moûture. ur, dim. di scopel, piccolo scalpello;

or, scopola, V. Scopass. , V. Secor. h,.add. che si perde d'animo, che a più cuore a far nulla; scorato, vatus, animo fractus, découragé. ATA, sorta di calesso a due luoghi, mimo e scoperto . . . chaise roulante. **LTON**, coraton, gran-piviere, V. Co-

etto, scalpellum, petit ciseau. LON, scopton, V. Scopasson.

WTR, V. Coratè.

sor, malattia comune principalmente ganti, la quale induce universal dee macchie livide per tutto il corpo, e gonfie e spugnose le gengive, sì che nte mettono sangue; scorbuto, scor-, scorbutus, scelotyrbe, scorbut.

DE, V. Descorde e Desmentie. s, v. neutro, il muoversi di una he scappando dal suo ritegno, camroppo più velocemente di quel che rebbe, od hanno movimento libero in altro oggetto, scorrere, sdruccio-

bloche, gourmade, coup de poing ser, couler. Score, trapassar con prestezza e velocità, percurrere, pertransire, passer vite, passer rapidement, s'écouler, glisser. Score, andare o venire allo ingiù, cadere con agevolezza, scorrere, defluere, couler, s'écouler, glisser. Score, fig. lasciarsi trasportare ad un atto non maturato; scorrere, prosilire, progredi, se laisser entraîner. Sco re vedere, leggere, o narrar con prestezza, scorrere, percurrere, parcourir. Lasse score, trar coregge, V. Scorese.

Scorenta, cagheta, cacajuola, flusso del ventre, soccorrenza, scorrenza, alvi fluxus, flux, cours de ventre, dévoiement.

Scoresa, il suono di quel vento che si manda fuori per le parti di sotto, coreggia, peto, peditum, ventris crepitus, pet, vent. Scones , lasse score , trar coregge , trul-

lare, spetazzare, scoreggiare, pedere, peter. Scoriola, pianta annua erbacea ramosa, che nasce ne'luoghi umidi, ed ha fiori rossi, gambo rossigno e nodoso e le foglie simili a quelle del pesco e gusto acre, persicaria acre, persicaria, polygonum, hydropiper, poivre d'eau curage, persicaire, renouée, pimet brûlant.

Scorion, o scoror, agg. di cappio o nodo che scorre agevolmente, e che quanto più si tira più serra; corsojo, scorsojo, laxus, poivrée, centinode, currax, coulant.

Scorne, svergognare, beffare, smaccare, scornacchiare, scornare, traducere, ludos facere, ludibrio habere, affronter, deshonorer, faire honte, couvrir de honte.

Scoarion, piccolo animal terrestre della classe degli aracnidi, simile ad un piccolo gambero con otto gambe, due palpi lateral che gli servono di braccia e di mano, corpo oblungo e due occlii principali sul dorso, e lunga coda, che termina con un pungolo; scorpione, scorpio, scorpius, scorpion.

Sconssa, parte superficiale delle piante e degli alberi specialmente, e d'alcuni frutti, che serve loro quasi di pelle se degli alberi buccia, scorza; liber, cortex, écorce: se dei frutti, corteccia, cutis, pelure, peau, coque : se dei legumi, come fave, ceci ecc., guscio, baccello, siliqua, cosse, gousse. Scorssa d'arbra, sorta di drappo dell'Indic fatto di scorza d'albero . . . mude , écorce d'arbre. Scorssa, met., ciò che apparisce al di fuori; apparenza, corteccia, species, l'écorce, l'apparence, le déhors. Leve la scorssa, sple, scortecciare, scorzare, sbucciare, denudare cortice, delibrare, écorcer, ôter l'écorce, écroûter. Senssa scorssa, plà, scortecciato, clabi, proeterfluere, percurrere, glis- sbucciato, decorticatus, écorcé, épluchée.

Sconssa, corsa rapida e breve; scorrimento, scorsa, excursus, course courte et rapide. Fè na scorssa, na coradiña, far una scorribandola, fare una piccola corsa, un breve viaggio, excurrere, faire un petit tour, une petite course. Dè na scorssa a na cosa a un liber, guardare una cosa rapidamente, leggere un libro in fretta e non compitamente, rivederlo con prestezza, percurrere, donner un coup d'œil, parcourir un livre.

Scorssonera, scossonera, pianta erbacea bisannuale di grandezza, e colore non molto dissimile dalla pastinaca, coltivata per la sua radice comestibile, lunga, a fuso, nera esteriormente bianca al di dentro, e le cui barbe cotte s'usano il verno per insalata, sassefrica, scorzonera, tragopogon horteuse, salsifis, ciercifis, scorzonère. Scorssonèra bianca, pianta erbacea poco dissimile dalla precedente, che cresce nei prati con fiori gialli, ha radice medicinale, e di cui si mangiano i primi germogli sotto il nome di barbaboch, che si dà pure alla pianta medesima; barba di becco, tragopogon pratense, barbula hirci, salsifis des prés, barbouiquine, barbe de bouc.

Scorta, guida, conducitore, compagnia, scorta, dux, ductor, promonstrator, escorte, guid**e.** *Scorta* **, secompagnatur**a che altrui si saccia per sicurezza, scorta, præsidium, convoi, conduite, escorte. Fè la scorta, V. Scortè. Scorta, roba o denaro che si tiene in serbo per bisogni futuri; provvisione, provisio, comparatio, provision. Fesse na scorta, far provvisione, sibi parare vitæ necessaria, se pourvoir, se garnir. Scorta, fondo di fieno paglia o derrata, che si rimette ad affittajuoli o massari, scorta . . . objets nécessaires à la culture, consiés aux fermiers ou aux colons partiaires.

Scoatt, fè la scorta, guidare, mostrare il cammino, fare la scorta, ducere, deducere, perducere, agere, præire, ducem se præbere, guider, conduire, mener, montrer le chemin. Scortè, jè la scorta, guidare altrui con sicurtà, accompagnar con sicurezza; scortare, se comitem præbere alicui ad ejus tutelam, escorter, accompagner,

convoyer, faire escorte.

Scortite, tor via la pelle, scorticare, deglubere, pellem detrahere, écorcher, arracher la peau, enlever la peau. Scortiè, fig. torre altrui rapacemente le sostanze, distruggere colle troppe gravezze, abripere rem alienam, écorcher, exiger beaucoup, mettre beaucop d'impôts. Scortie la gola, dicesi di in mezzo il timone della carrozza; cosciali, cibo o bevanda di sapor afro, che si dura | . . . treuil, ou arbre d'un carrosse. Sos-

scorticar il palato, acerbum esse, palatum deglubere, échorcher le palais, être rude au palais. Scortie un poi per leveje la pel, dicesi d'uomo di soverchia avarizia e parsimonia, che è avidissimo di guadaguare, scorticare il pidocchio per venderne la pelle, squartar lo zero, lucri cupidissimum esse, lucro inhiare vili, unguium prosegmina colligere, lésiner, fendre un cheveu en quatre, tondre sur un œuf. Tant a val col ch'a ten, com col ch'a scortia, prov. e valeche nello stesso modo pecca ed è punito cha fa il male, che chi lo consiglia e vi consente; tanto ne va a chi tiene, quanto 🖚 chi scortica, tanto ne va a chi ruba quant a chi tiene il sacco, ejusdem sunt pena af fines peccantes et ocultantes, agentes et con sentientes pari pæna puniuntur, autant celuqui tient que celui qui écorche, autant péch celui qui tient le sac que celui qui m dedans. J'è nen pi dificil a scortie ch' la conell'ultimo sta la difficoltà, la coda è 🚠 più difficile a scorticarsi, extrema queque difficilia, rien n'est plus difficile à écorche que la queue, à la queue gît le venin. Na

tnì nè scortiè, V. Tnì.
Scortiura, l'atto di scorticare, od il luogedella pelle alquanto scorticato o scalfitto: scorticatura, cutis revulsio, ecorchure, entamure, éraflure. Scortiura dla schiña del caval, guidalesco, petimen, garrot, ukee

au garrot des bêtes de somme.

Scos, part. dal verbo sconde, nascon, nascosto, abditus, occultus, latens, caché. D'scos, avy. di nascosto nascosamente, occultamente, furtivamente, clam, abdite, latenter, en cachette, en catimini, sourdement, à la dérobée, en secret, furtivement.

Scoss, cornice di pietra su cui pousse gli stipiti delle finestre e che sporge alquanto dalla superficie della parete; davanzale, projectura, saillie, tablette d'appui d'une fenctre.

Scössa, scotiment, movimento forte rapido e replicato d'un oggetto senza farlo usire dalla sua base; scuotimento, scrollo, scom, concussio, succussio, secousse, ébranlement. Scossa, colpo, botta, percossa, ictus, percussio, pulsatio, coup.

Scossil, V. Faudal. Scossalà, V. Faudalà.

Scossela, materia liscosa che si trae della pettinatura del lino e della canapa avanti la stoppa; capecchio, tomentum, bourre.

Scosson, due pezzi di legno che metiono fatica a inghiottire o che è assai disgustoso, son, colui il quale comincia a cavalcare

lo , non aneor avvezzo al freno , equorum domitor , brite-con: ng, domare e ammaestrare i cavalli e bestie du cavilleare, scorionne; dresser, dompter un chéval. Scorbucier 'thale', rabbattuffare , preurappelli', cettere aliquem, capillos l'imppell', prendre quelqu'un sur Scossbillise; arraffarsi insieme, besi , rafibuffarsi , in empillos minutes se mutuo percutere, houspiller, se aux chereux, se battre, en ventr wanti W. Bedrsoftera alla , oli an li i t

"Pla parte the a classand soccar di

fel praised d'in altre spese fatte in

stregua, scotting collecte, symbola ; de pate, portion, écot. Scot juma. b'échaire, portion, écot. Scot juma. b'échiel th' laint, rési detto perché de tenra gin dult Scotajus; diffegierissind di legad d'altra mai ascold, fectacte, teta i brin de puille. de sche tenra de puille. tal caldiate "la" compania, partire Mitt so ut accorda; biletture, clam ure, insalutato hoghto evadere, b'en bedillitti, partir a la sourdire, f. 1 n'att at shitti un urus, 'in of the timbertole will be the construction of the timbertole with the construction of state"ad date , pot gere lorceelifo , and the control of the bore, auscultathe diff are attention, price Pocole th sterma, thete actes; disacceptable be modifined in the actes; dis-M? affenders! ubbudite fran mente, acreages i unione par mente, lis hybride authorite, horse monals "hobbits dail elepace (longe, district selepace (longe, district selepace (longe, district selepace) being selepace (longes selepace) being selepace (longes side) and content selepace (longes side) acteliame server PARTY CONTOHELIVERANT THE MEMBER! in the corport, curare perantum, in the corport, curare perantum, in the corport of the corport

2016 Menzing Table of Mersece to 180 Mersece to 180

SCOTIMENT V. SCOSSOF

Scotton past, plum weblich penne a penal Whibiti till alcumb baFbe "elië" non "del tulio spurium destrum scorgono dentro alla pelle degli occelli g bordoni, penna interior, canonali del un tali promo so

Score - seed prispopt, rumunsall funto delango resso; (mella ula rumunsal, V. Mella) o d'alle planta; che lerve per ispazzaré de anche lo desso stimmento composte di quei fusti il tal viopo: scopa, grahami, scopie, balai.

Scott, seed, berbu all. e voce pop., nettare "pavimenti fregandott volla ferunata; sparzare ; werett, everrent pacapial mandard, halayer. Scool, bastonare, halayer, hardere, broudere, superisable, trouples, battre. Scool was, in sign an inval, venture, evaemile pesgombrare, 100metre y Wepters jouce tolfeet, videe's thebarrasser, adeamangeriou t dien chelsi south chain physicadi manchenteris , scottighter observer, quinquition, pure guinentime, bulny also 30 antibos of splushines. · Seelie | las material elicitate apara y aputo .

spertarchith, speetaglio-Vanda, speedaw serachae, School, gettag della boot in salve od altin the mecoliavi, od il cutarro tratto con forth for le dimental petto papulare, after garat; lereule, ieteleffanyly errapitmydisjalere; sputting telleres waterer Series einer dioesi d'una billomna beichila di parte pludutive gli incomodi della gravidanca que arima famina mie Bittino des la fliel plachtier bied incommodites. der latigerössentellierbetrangen der Warmen vor under dem fluis. Werden, pugane errentimme quel finitori; रत्निर्धार्भकः, कार्याक्षकः, मार्गान् पृथापिकः व्यवस्थाः व्यवस्थाः वेतन् भूतपृथ्यः अस्तरकः व्यवस्थाः व्यवस्थाः । व्यवस्थाः वेत्रावर्थः । पृथ्येत्वस्थाः व्यवस्थाः व्यवस्थाः । Pargent topour stat pouch, aspend a veraclibilla so pare, egit hattello pulte puette e mumo, CHAMPINEUS - PRINT , LOTHING TO ANGENTUS E PRINTERIO ामिनिनाम् संबद्धाः अवस्थानिन व्यक्तिस्ति।

Sevendes ? Verticion? ? You explose proportion cultiffe - gresse , shebseennebel-trae febri defigette o sorsaction wild Here gift an bissi cella, Ministella, Angeles y Muction processing lobus, ทุนที่ทะวุทศิลสิสภัยผู้กอที่สือ ขายเดียง. กากา THE CONDUCTION OF THE PROPERTY OF STREET OF STREET volta, sputacchiare, pinnie punchauer. - Behveign 3.4880 and aspekamlight is binanci defited philadelianel totalad emphanium, cutton. Tunkanel apparamental cutton al

and the state of t

SC

Screente, levar il credito, screditare, convellere famam alicujus, fidem et auctoritatem alicui derogare, décrier, ôter le crédit, faire perdre le crédit.

Scresi, scresine, V. Schersi, Schersine.

Schlasse, V. Criasse.

Scriba, t. usato per lo più in isprezzo, scrivano, scrittore, librarius, amanuensis, écrivain, copiste. Scriba per Nodàr, V.

Scribock, scarabocè, scrivere biasimevolmente o inutilmente, imbrattar foglii nell'imparare a scrivere, schiccherare, scrivacchiare, scarabocchiare, conscribillare, bar-

bouiller du papier, griffonner.

Scarbocin, scarabocin, cattivo scrivano, ineptus amanuensis, mauvais écrivain. Scribocin, colui che non cessa di scartabellare, d'imbrattar carta su carta, scribacchino, imbrattafoglii, impiastrafoglii, ineptus scriptor, barbouilleur de papier, paperassier, écrivassier, écrivailleur.

Scricus, V. Descriche.

Scrieno, forziere per conservar denari o scritture; scrigno, scrinium, écrin, layette.

Scarr, part. da scrive, V. il verbo. Scrit, agg. di certi fiori che hanno varii colori distribuiti sui petali (feūie) in una maniera bizzarra ed irregolare, come garöfo scrit, violè scrit, brizzolato, vago, macchiato con più colori, screziato, varius, versicolor, panaché. Scrit, in m. basso, perduto, rovinato, fritto, perditus, flambé, foutu, perdu.

Scrit, sost. la cosa scritta, e dicesi di cose non molto estese; scrittura, scritto, scriptum, écrit. Scrit infamatöri, scrittura che mira a rendere altrui infame; scritto infamante, libellus famosus, écrit diffamatoire.

Scritor, autòr, autore di opere scritte; scrittore, autore, scriptor, auctor, écrivain, auteur. Scritòr, che scrive copiando gli al-

trui scritti, V. Copista.

Scritura, l'arte od il modo di rappresentare le parole con caratteri; scrittura, scriptura, écriture. Bela scritura, calligrafia, elegans scribendi modus, calligraphie. Bruta scritura, scritura malfaita, V. Scriturassa. Scritura, la cosa scritta, scrittura, scritto, scriptum, scriptura, écriture. Scritura d'öbligh, scritto, cedola, syngrapha, cédule, billet, acte obligatoire, obligation par écrit. Scritura sacra, V. Bibia. Scriture (plur.) titoli, documenti, atti, acta, titres, pièces, papiers.

Scritural, scrivan, scrivano, scrittore, amanuensis, écrivain, copiste.

Scrittura malfatta, confusa,

scritturaccia, mala scripturæ figuratio, pataraffe, griffonnage.

Scriturassion, l'atto di scrivere, scrittura,

scriptura, écriture.

Scrivan, V. Scritural. Scrivan, uccello così detto nel basso-Monferrato, ed altrove,

Passera d' lesca, V. Passera.

Scrivania, tavola o tavolino più alto da capo che da piè, per uso di scrivervi sopramo comodamente, e per riporvi entro le scritture. soannello, scrivania, scrinium, secrétaire bureau.

Scrivassa, V. Scarvassa.

Scrive, significare ed esprimere le paroco' caratteri dell'alfabeto, scrivere, scriber exarare, pingere verba, écrire, coucher pécrit. Scrive, notare, notare, adnotare, gnare, écrire, noter; enregistrer. Scrive al desteis e neñ abrevià, scrivere in distero, e non in cifra, scribere distincte et non compendiario modo, écrire en toutes lettres. Scrive añ margine, scrivere, notare in margine, in margine signare, émarger. Scrive n'arsseta, distendere una ricetta, præscriptum medicum edere, formuler une ordonnasce.

Schöca-Past, colui che cerca di mangiare a spese altrui, scroccone, parassito, parasite, para site, écornifleur, chercheur des fran-

ches lippées.

Schoch, barattiere, truffatore, scroccone, ribaldo, flagitiosus, nequam, parasitus, y-

cophanta, escroc, écornisseur.

Schoché, fare checchessia alle spese altri e per lo più si dice del mangiare e bere, scroccare, parasitari, aliena vivere quadra, escroquer, écornifler. Scröchè un past, and dar a mangiare in casa altrui senza spendere; scroccare un pasto, apud aliquem cenare, escroquer un repas, avoir une franche lippée.

Scröfola, scröla, sgröla, sost. usto per lo più in plur. tumori sferici e duri formati da gonfiezza cronica delle glandule linfatiche specialmente al collo, e tal fiata anche sotto le ascelle, alle inguini, ed in altre parti del corpo; scrofola, gangola, srippluda, strofula, struma écrouelle, scrofule.

Schofolania, pianta erbacea vivace di gusto amaro ed odore ingrato che nasce per lo più lungo gli argini de' fossi, e le foglie di cui nerastre e dentate si applicano contuse come rimedio alle scrofole ed agli ulceri; scrofolaria, scrofularia, scrofularia.

Scröl, V. Socröl. Scröla, V. Scröfola. Scrole, V. Socrolè. Scroloñ, V. Socröl e socröloñ. Scare, some T. Acertic.

SONE THE School - Mr. : Propried & Art Science

Science of the state of the sta -- 345 --Secrete and the secret CONNECT HERE IN THIS CARROLL IN THE Some of morale first a state of the colored state of the colored Continue of Historical Continues and which brakes, med enough med a model hour THE ATMENT A TREATMENT OF THE Code a term l'impresso destruction dethe leader a minute of this ma-Pander il primer il en l'arriche de l'arrich States name le le lette le nette

🕶 e par 15 mar a tille 🚉 atiment alle The samue . Irale difficulties to Concerne Frank a Tille and a Tille The THE PERSONAL IN ACTO THE HE WERE. drinds for a-cent. - deblie e sospesie it mainimité des soit-donte, reste de fisficulta de rioldo misma **वें peso क्ष्म्यक अ**धीक सुन्यकारक । अंक र क गायुक्त magnaria parte feel man meritonale or equivale a read grant il pest comme anni-de viner erana.

**Закономи, водом вышля и пейских, коти-**

poloso, serapessu . serapensu.

Scatter . righters . actual a social in cons secca ed arbda sine a rompe i a poega scroscio , crepille , armille , sul il., illini. oi. Scrass . Il remore the is use moretime nel sollera re una soverchoto pesta sometimenta.

acpitus, bienetzi.

Scause, scruzz, formare ruel sures, the esce dal pan fresco. o i silva cosa secta frangibile nel masticaria, e quello che fa la terra o rena, che sia in vivalila non ben lavata allorché viene sotto il deute i surosciare. gretolare, crepitare, croquer, craquer. Fè terussi i di, far sentire un certo scroscio dalle articolazioni delle dita, scricchiolare, o fare scriechiolare le dita, concrepare digitis, articulos infringere. faire craquer ses doits, cliqueter, claqueter. Fe scrussi i dent. V. Schersine i dent. Fe scruss sola i dent, mangiar cose che masticandole sgretolino con romore acuto; sgranocchiare, atterere, confringere, craquer, faire craquer sous les dents. Fè scrussi j' öss, fare mangiando o rodendo le ossa un rumore acuto e spiacevole, simile a quello, che sa il ranocchio nelle, ciotola...., compe. quando canta, sgranocchiare, atterere, con-

..... ALTERNATION SAID \* F. \*\*\*\* 11. T. .... :---A 727 with it you will THE SHARE WELL COME. 4. 4 with the term of the contract of the same of the contract of t the factor of the same of the same of the same \$21 Separation of the Section of mer and a transfer and a second All the state of t the second control of the second ....

PERMITE THE RELATION CONTINUES OF SE and the state of t ACTION AND ARTHUR AND AND AND AND ADDRESS. 

SET CONTRACTOR TO SEE AND NOW Land Sales In the Sales of the with with within the care gali idati i strata i essere

the state of the contract of the Talk Emission for history near a given of THE THERE IS NOT THE WORLD'S A SECTION. Firms with the water that is a state of the second with the to the second of the second of the second tittii tiogila etriinii eensen een ka tittii 2000 ti eta 8 m s melt eessek Caracia a larg no no mo many co and comments a not speak a good dead. . . . tolidical landing colors for voley of the 🖜 with their review or marked to be still Latter Land Commence and the second

But the world to be the second of the many in the court of the second of the court of The State of the Contract of t

agreement of a commentaring scale of a facility Mi contra al contrato e contrato e collection im processing and the production in arms of the State of personal public, the write in Coste a Pensope o a Signori grandi i i voi i uttica conservere. scudiere, gentilarino, niversità escisari, ecurer, menn. ii we want, I live all

Superior reaction copies that were part to più a metterva entro minestre, è quanta minestra od alico alimento vi sta entini, scodella, scatchia, conclle. Novem in word to in m. b. importanare, waste, diamete. dures obtavione, encoure, importance, in commoder , lanterner , latigues , roughs la tête. Scudela, vaso di legno a guine di ciobile ove i banchieri ed altri tengono denasti, bari

Scuplà, una scodella piena, una sculella.

plena scutella, écuellée, plein une écuelle. Scupleta, dim. di Scudèla, scodeletta,

parva scutella, petite écuelle.

Scuplin, dim. di scudella, scodellino, parva scutella, petite écuelle. Scudlin, piattello, concavo che si sottopone alla tazza da casse o simile; scodellino, patella, scutellula, soucoupe. Scudlin, piattello con bordo da tenervi sopra la bottiglia ed il bicchiere sulla mensa; tondo, patella, soucoupe. Scudlin, piccolo piatto, in cui i giuocatori mettono i danari o i segni; piattino, patella, petit plat. Scudlin, vasetto con spugna umida d'acqua, di cui si servono le donne per umettare le estremità delle dita nel filare; scodellino. . . . mouilloir. Scudlin, parte dell'archibugio dov'è il focone, scodellino, sulphurati fomitis receptaculum, bassinet.

Scupo, V. Scu. Scurì, V. Sancrè.

Scufia, copertura del capo, fatta di panno lino o d'altra stoffa leggiera, e che per lo più si lega con due cordelline, nastri o bande che la increspano al di dietro, ed è in uso principalmente presso le donne; cuffia, scufiia, cresta, calantica, coissé, coissure, bonnet. Scufia da neuit, custia da notte . . . . cornette. Scufia da paisaña, custia da contadina, rica, bavolet. Na scufia, fig. una donna, fæmina, mulier, une femine.

Scuriassa, accr. e pegg. di scufia, cuffiaccia, magna vel informis calantica, vilaine coiffe, grosse coiffe.

Scuridura, V. Schefidura.

Scurie, mangiare e bere smoderatamente e con prestezza; cuffiare, scuffiare, ligurire, vorare, bafrer, goinfrer, dévorer, tordre. Scuriera, V. Monteusa.

Scurieta, dim. di scufia, piccola cussia tessuta a maglia, ovvero cuffia semplicissima da notte, cussietta, reticulus, calantica, coiffe de reseau, cornette.

Scurion, scufiona, accr. di scufia, cuffia grande, cuffione, magna calantica, escoffion, grande coisse.

Scuriòs, scufiosaria, V. Schefiòs, schefio-

Scurior, piccola cuffia, che si mette in capo a bambini; cuffiotto, galericulum, calantica puerilis, béguin, têtière. Scufiot, scapellotto, V. Scopass.

Scuriote, V. Scopasse.

Sculatà, percossa del culo cadendo; culata, culattata, culi ictus, natium percussio, casse-cul. Dè na sculatà, cascare dando del culo in terra, battere una culata, anum terræ impingere, podice terram percutere,

donner du cul par terre, se donner un casse-cul.

Sculpì, v. att. lavorare di scultura, fabbricare immagini di pietra, di legno od altramateria solida per via d'intaglio; scolpire, sculpere, sculpter.

Sculli, part. del verbo sculpi, V. il verbo. Sculpì, rassomigliantissimo ad un'altra persona; pretto, simillimus, ipsissimus, trèsressemblant, un autre lui même.

Sculton, quegli che scolpisce o che esercita l'arte della scultura; scultore, sculptor

sculpteur.

Scultura, arte di fabbricare immagini in materia solida per via d'intaglio, e dices pure della cosa scolpita; scultura, sculptura

sculpture.

Scuma, aggregato d'infinite bolle, sonagh o gallozzoline ripiene d'aria, che si producono ne'liquidi e vi galleggiano quando dal calore sono ridotti in vapore, o quando con forza s'agitano e si dibattono; schiuma, spuina, spuma, écume, mousse. Scuma de pionb, scuma d'metàl, materia salino-terron che si separa dal piombo e da altri metalli nelle fornaci galleggiando quando si fondose e formando una specie di spuma vetron, scoria, rosticii, scoria, scorie, crasse des métaux, chiasse, laiter, se è del piombo; dicesi auche elette, cendrée. Scuma d'rost, fig. uomo scaltrito, astuto, furbo in chermisi, vafer, callidus, versipellis, fin, rust, & madré, adroit, malicieux. Scuma di birbon, uomo ribaldissimo, schiuma de'ribaldi, inproborum fex, le dernier des vaurieus, chiasse des fripons. Scuma, si prende anche per bava, spiuna, bave, écume. Fesse val la scuma a la boca, adirarsi, irasci, ira excandescere, succensere, écumer de rage, de colère. Scuma, t. de'tintori, quel cresp che si vede galleggiare sul vagello quande riposato; fiorata, schiuma, spuma, tleurie, cuivreux. Scuma d'mar, minerale di magnesia carbonata tenera e spongiosa che si levora col coltello, diventa col tempo dura . leggerissima, e di cui si fabbricano in Levante delle pipe che sono oggetti di lusso; schiuma di mare, spuma di mare, leucer phrum, spuma marina, écume de mer, magnésie, carbonatée, silicisère.

Scume, v. att. levare o tor via la schium, schiumare, dischiumare, spumam adimere, écumer, ôter l'écume. Scume fe d'scume, in s. neutro, generare schiuma; schiumse, spumare, écumer, faire de l'écume. Scume,

per scafurle, V.

Scumoura, arnese da cucina fatto a grim

di eucchiajo largo e trasforato, ad uso di levar via la schiuma dalle cose che si fanno cuocere; scumaruola, ligula, spumatorium, cochleare criblarium, écumoire. Scunc, scunce, V. Cunc, Cunce.

Scurisson, colpo dato colla mano aperta (nel cupiss) ossia nella parte deretana del capo; scapezzone, alapa, taloche. V. Scopasson.

Scun, add. oscuro, tenebroso, privo di luce, senza lume, bujo, fosco, opacus, Obscurus, tenebrosus, tenebricosus, caligi-20sus, obscur, sombre, ténébreux. Scur, nero, annerito, niger, denigratus, brun, noirci, noir, basané. Scur, torbido; turvidus, turbolentus, trouble. Scur com la cola del luv, oscurissimo, nel più bujo della 10tte, obscurissimus, in noctis obscuro, in socte plena, très-obscur, entre chien et loup.

Scur, sost. la parte oscura, o lo stato di iò che è oscuro, o bujo, o fosco; scuro, scuro, pars tenebrosa, latus obscurum, le ôté obscur, l'obscur. Scur, oscurità, tenesie, bujo, caligine, tenebræ, obscuritas, aligo, obscurité, ténébres. Al scur, al bujo, sbscure, in tenebris, dans l'obscurité, à tâz pujo di checchessia, non averne notizia. gnorare, n'avoir aucune connoissance de quelque chose.

Scuria Londarda, staffile per punire i caralli, e renderli ubbidienti, scuriada, scuiata, scutica, escourgée, chambrière, fouet.

Scurt, rendere oscuro togliendo la luce, caricando di colori foschi, e fig. rendere stroso difficile a capirsi, dubbio, oscuro, scurare, obscurare, caliginem inducere, enebras effundere, obscurir, rendre obscur. Seurisse, fesse scur, fesse neuit, abbujare, bbujarsi, farsi bujo, oscurarsi, farsi notte, innottare, noclescere, insurgere tenebras, se aire nuit. Scurisse, parlandosi del tempo, arsi bujo, oscurarsi il cielo, rannuvolare, agnare, obscurari, obnubilari, obumbrari, obscurcir, se troubler, se couvrir, le emps se noircit, le ciel devient obscur. La 'una se scuriss, la luna non da più lume, i oscura la luna, luna deficit, la lune se :ouvre, la lune s'éclipse.

Scunor, dim. di scur, scuretto, bujetto, nuboscurus, un peu obscur, un peu som-

bre. Merco scuröt, V. Merco.

Scurssarfūl, santè d' traverssa, via più corta, tragetto, scorciatoja, viæ compendium, semita, diverticulum, chemin de traverse, chemin plus court.

Scursst, v. att. rendere più corto, si al semplice che al fig. accorciare, raccorciare, cuser, se disculper.

scorciare, sminuire, accortare, contrahere, imminuere, decurtare, breviare, perstringere, accourcir, raccourcir, abréger, diminuer, rendre plus court, resserrer, retrancher de la longueur. Scursse j'ale, scursse j'onge, fig. indebolire alcuno, togliergli le forze, tarpar le ali, pennas incidere, alicujus gratiam convellere, auctoritatem imminuere, debilitare, vires minuere, rogner les ailes à quelqu'un, retrancher de son crédit, de son pouvoir, de son autorité, de ses prosits. Scursse la pitanssa a un, scemare altrui il vitto, cibum obtruncare, obsonium imminuere, hausser le râtelier à quelqu'un, lui retrancher de son vivre, rogner l'écuelle. Scurssè, tajè curt, abbreviare, dire in poche parole, rem in pauca conferre, brevi præcidere, paucis absolvere, sermonem contrahere, abréger, couper court, dire en peu de mots. Scursse un, m. b. troncare altrui il capo, decollare, cimare, mozzare il capo, caput abscindere, caput amputare, decollare. décapiter, décoller, guillotiner. Scursse la stra, accorciare il cammino, uti via compendiaria, accourcir son chemin. D' invern ions. Esse al scur d'un afe, fig. esser al le giornà se scursso, nel verno son più corti i giorni, dies angustos bruma efficit, l'hiver accourcit les jours. Scursèsse, accorciarsi, contrahi, imminui, decrescere, s'accourcir, devenir plus court, s'appétisser. Scursse j'orie el puass a un caval, tagliare la coda, le orecchie ad un cavallo, caudam equo, aures redecurtare, écourter un cheval, couper la queue ou les oreilles.

Scurvi, V. Descurvi.

Scusa, ragione per cui uno tenta di giustificarsi, e l'atto di scusarsi; scusa, excusatio, causa, purgatio, excuse. Scusa maira, cattiva scusa, pretesto, sutterfugio, simulatio, effugium, défaite, prétexte, raison cornue. Trovè na scusa maira, allegare cattive scuse, invalidam causam dicere, se couvrir d'un sac mouille. Fè na scusa, scusè na comission. V. Scusè. Fè na scusa, fè soe scuse, ciamè scusa, chieder scusa, chieder perdono, rogare ut excusatus habearis, faire ses excuses.

Scusè, v. att. contrario d'acusè, procurare di scolpare altrui adducendo ragioni a lui favorevoli; scusare, scolpare, culpa purgare. extra culpam ponere, excuser, justifier, Scusè, conceder grazia o perdono di un fallo: perdonare, excusatum habère, excuser, pardonner. Scusèsse, scolparsi, difendersi, giustificarsi, scusarsi, addurre una scusa, culpam excusare, se alicui de culpa purgare, exScusè per uñ in s. neutro, adempire ai doveri d'un altro, far per lui, rimpiazzarlo, scusare per altri, in alterius vicem venire, représenter quelqu'un, remplir la place d'un autre. Scusè na comission, fare una commissione, rem gerere, negotium perficere, remplir une commission. A scusa che o scusa che i staroma pì poch, buono per noi che staremo meno, ciò mediante si starà più poco, tanto meglio staremo meno, co melius brevior res erit, tant mieux car nous y resterons moins.

Scusè, esimere, rendere esente, risparmiare, scusare, eximere, excipere, excuser, exempter, décharger d'une obligation. Scusèsse, ricusare con bel garbo una carica un invito un favore offertoci o ricercatoci; farsi indietro, liberarsi, deprecari, s'excuser.

Son, V. Desdè. Sdesse, desdèsse, annighittirsi, impigrirsi, cessar dall' operazione per infingardaggine; sdarsi, torpere, pigrescere, devenir paresseux, se relacher, s'adonner à la fainéantise.

Spöss, v. usata nel modo avverbiale a sdöss, V. sotto la lettera A.

Sw, pronome di terza persona, e reciproco, in terzo o quarto caso singolare o plurale, e più spesso S, si, a sè, sè, sibi, se, se, a soi, soi. V. S.

Se, o s' particella condizionale in genere; se, caso che, dato che, posto che, si, quando, si, en cas que. S'im falisso neñ, se non m'inganno, nisi fallor, si je ne me trompe. Se d' volte mai, se mai, se per avventura, se per fortuna, qualora, in caso che, si forte, si quando, quoties, si par hasard, si par bonheur, en cas que. Se, talora è particella dubitativa; se, si, an, si. I seu pa se sossì a t' piasrà, non so se questo ti piacera, nescio an tibi conducat, je ne sais pas si vous le trouverez bon. I voria savèi su tira vent ö nö, io voleva sapere se soffia il vento, tentabam spirarent an non auræ. ..... Guarde s'veule or o argent, scegliete qual più vi piace oro od argento, vide utrum, vis aurum vel argentum, voyez si vous préserez l'or ou l'argent.

Ss, pronome di terza persona e reciproco, in terzo o quarto caso singolare o plurale, adoprato dopo l'infinito de' verbi, e congiuntamente con esso, raddoppiando all'uopo la s; e che talora si adopra pure come pleonasmo dopo il pronome indeterminata: a veul rendse, vuole arrendersi, se dedere vult, il veut se rendre; a son li per avsinèsse, sono in procinto di ravvicinarsi, jam jam accedunt, il sont prêt à se rapprocher:

Scuse per un in s. neutro, adempire ai a s' peul disse niente, nulla si può dire, veri d'un altro, far per lui, rimpiazzarlo, nihil referre licet, on ne saurait rien dire.

Se, penosa sensazione che si prova principalmente alle fauci, e che produce desiderio e bisogno di bere'; sete, sitis, soif. Sè, per simil. dicesi delle cose inanimate. le quali hanno talora bisogno di umido; sete, arsura, sitis, soif. I prà l'añ sè, i prati sono assetati, prata sitiunt, les prairies ont besoin de pluie, d'eau. Muri d'sè aver intensissimo desiderio o grandissimo bisogno di bere, morir di sete, affogar sete, allampanare, siti ardere, vehementi se conflictari, magna siti exuri, torreri siti mourir de soif. Butè sè, cagionar sete, setare, sitim inducere, altérer, donner en de boire. Avei sè, aver sete, soffrir di sezze sitire, avoir soif. Destisse la se, gave la se, spegnere la sete, dissetare, sitim sedare, sitim restinguere, étancher la soif.

Seben, zebo, vaso di legno senza coperchio di tenuta intorno a tre mine, composto di doghe legate da cerchi di ferro o
di legno con due orecchielle, che serve
contenere e a trasportare acqua ed altri liquidi o solidi minuti, ed a moltissimi usi;
bigoncia, mastello, tinozza, congius, baquet,
baril, (quello de' tintori) sébile, (quello
per travasare il vino).

Sebo, zebo, gosto, ignorante, sciocco, balocco, minchione, midollone, baggeo, stupido, malenso, babbuasso, babbaccione, baccello, pecorone, bardus, stupidus, kebes, socors, stolidus, insulsus, ineptus, bliteus, blennus, sot, stupide, fat, nisis, badaud, lourdaud, nigaud, butor, bûche, simple, hébété, calin, magot, mâchoire, malitorne, bestiole, cruche. Sebo, chiamai in alcuni luoghi il seber, V. Sebo, fig. V. Osèl ultim. signif.

SERR, colui che sa o racconcia le bigonce, le barili, le secchie, le botti e simili vasi in legno di castagno o di gelso; bottajo, doliarius, tonnelier, layetier.

SERRETA; dimin. di seber, vaso di legno fatto a doghe cerchiate di legno o di ferre, come la bigoncia, ma più piccolo, e tabulo con una sola orecchiella; bigoncetta, bigoncina, tinozza, doliolum, petit baque.

SEBRON, accr. di seber, bigonciona, magnus congius, gros haquet.

Serror, vaso di legno simile alla sebreta, ma un po' minore, bugliuolo, bigonciuola, doliolum, cadus, baillotte, baille.

vult, il veut se rendre; a son li per avsinèsse, sono in procinto di ravvicinarsi, jam
jam accedunt, il sont puet à se rapprocher; preparano per tale oggetto i metalli; zecca,

ins monetalis, monnaie, hôtel de la seche, fichi secchi, susine secche, seccumi. naie. Seca, insetto somigliante alla ce, ma di genere diverso e prossimo al cchio, di color sanguigno scuro, di na globosa, munito d'otto piedi e di due acoli, e che vive sui cani ed altri anii, zecca, acaro ricino, issode ricino, rus, ixodes-ricinus, tique.

pal, part. da seche, V. il verbo. Secd. o, infastidito, stucco, satur, lassus, o affectus, rassasié, dégoutté, fatigué,

uyé.

ECABALE, secamiole, secant, in m. b. e . persona nojosa, mignatta, zecca, mosca ia increscioso, importuno, seccafistole, estus, gravis, importunus, odiosus, faiosus, morosus, fâcheux, importun, nyeux, choquant, ravaudeur.

ECADA, secada, secatura, seccaggine, portunità, noja, fastidio, tædium, moia, importunitas, gêne, importunité, ui, contrainte fâcheuse, fâcherie, ra-

ECAM, sçam, tutto ciò, che v'ha di secco li alberi e sulle piante; seccume, folia a, ramuli arefacti, branches et feuilles ses, bois mort.

PCAMIOLE, V. Secabale.

RCANT, V. Secabale.

PCATURA, Secagine, V. Secada.

ECE, sost. tutto ciò che v'ha di secco sugli eri e sulle piante, seccume, legname rticino, sterpi, fruscoli, folia arida, suli arefacti, le bois mort, les branches nes. Lve 'l sech, V. Scarsse. Esse al sech, essere senza denari, soffiare nel borsel-), lavare alvum marsupio, être à sec. išca, add. privo d'umore, secco, aridus, us, sec, aride. Sech, ciucià, magro, igherlino, secco, sparuto, asciutto, adusto, cer, gracilis, sec, maigre, fluet, affilé, harné, exténué. Sech com na legna, to magro, non però debole; segaligno, æ, sec, assilé. Sech, agg. di opera leturia, o di belle arti, stentata, o in cui arisce soverchia e minuta diligenza nello e o nella maniera, secco, siccus, exilis, anguis, jejunus, sec, aride. Sech, agg. di sona, misera e gretta, o sofistica nelle operazioni; secco, aridus, pumiceus, tidus, sec, aride, mesquin. Sech, agg. vajuolo, od altri simili malori, quando prossimi alla guarigione, è non più no marcia; secco, asciutto, siccus, sec. s seca, V. Toss. Pols sech, polso che fa scere avere il malato una febbre ardente,

... fruits qui ont coulé. Frute tirà al sëch, confetti . . . . fruits confits et tirés au sec. Pañ sëch, pane duro, che è difficile a rompere, pane secco, panis siccu s pain sec. Coression seca, correzione ruvida, aspra sgridata, objurgatio, gravis, dura, réprimande séche. Di un no sech, dir di no senza ritegno, negare apertamente, ricusare spiattellatamente, aperte renuere, libere, recusare, refuser séchement, nier ouvertement.

Secu, avv. in modo secco, e per lo più dicesi al fig. seccamente, aridamente, con secchezza, sicce, exiliter, aspere, séchement, d'une manière séche. Parlè sech, parlare bruscamente, austeramente, ruvidamente, dure loqui, asperius dicere, parum comiter, acerbe effari, parler séchement, rudement, d'une manière dure et rebutante. De sech, battere aspramente, percuotere fortemente, fortiter cadere, percutere asperius, frapper avec force, battre rudement. Deje sech, operare con forza con gagliardia, lavorare con calore, eniti in opere, insudare operi, travailler sans relâche, agir de toutes ses

Secure, v. att. privar dell'umore, tor via l'umido, inaridire, seccare, siccare, exsiccare, desiccare, arefacere, sécher, dessécher, faire sécher, tarir, rendre sec, rendre aride. Fè sechè'l fen, far seccare il fieno esponendolo al sole, in sole fænum exponere at siccescat, faire sécher le foin au soleil. Fè sechè la canua, far seccare la campa, insolare cannabim, hâler le chanvre, désse-cher le chanvre pour le disposer à être broyé ou tillé. Sechè, sechè le miole importunare, stuccare, annojare; seccare, infastidire, stufare, obtundere, enecare, molestum esse, importuner, ravauder, lanterner, fatiguer, rompre la tête, se rendre importun. Sechè, in s. neutro sechèsse, divenir arido, inaridire, divenir secco, seccare, alidire (parlandosi di piante) arefieri, arescere, siccescere, devenir sec, aride, sécher, se sécher.

Sechin, schin, moneta d'oro che si conia o si coniava in molti paesi, e principalmente in Venezia e nel Levante, del valore di lire dodici circa; zecchino, nummus aureus,

Secor, spazio di cento anni; e dicesi pure impropriamente di minor spazio di tempo celebre pel regno di qualche gran Principe; o per altra cagione singolare; secolo, secultum, p secco . . . pouls sec. Fl sech, bergue | siècle. Secol per esagerazione si dice altrest



parlando di qualsivoglia tempo che sembri di soverchio lungo, e così dicesi ad alcuno; A. l'è'n secol ch' i v'aspetoma, è un secolo che vi aspettiamo, jamdudum te expectamus, il y a un siècle que nous vous attendons. Secol, il mondo e le cose mondane, il secolo, vulgaris hominum consuetudo, le siècle. Reste al secol, vivere senza legarsi a regola religiosa; vivere nel secolo, in comuni hominum consuetudine versari, vivre dans le siècle, vivre dans le monde. Tornè al secol, V. Secolarisè.

Seconda, agg. di cose o di persone appartenenti al secolo al mondo, non astrette o non relative a regola religiosa; secolare, secolaresco, civilis, laicus, profanus, séculier.

SECOLAR, sost. quegli che vive al secolo, ossia non si è obbligato con voti ad una regola religiosa; secolare, profanus, secularis, séculier, laïque, lai.

Secolarise, rendere secolaresco, ridurre al secolare, secolarizzare, secularem reddere, séculariser, rendre séculier. Secolarisèsse, tornè al secol, abbandonare la regola religiosa che si era abbracciata, farsi secolare, ridursi a secolare, ad seculum redire, se séculariser, quitter l'état régulier pour se mettre au siècle.

Second, add., adoprato anche talora come sost. quello che seguita in ordine immediatamente dopo il primo; secondo, secundus, second, deuxième. Minuta seconda, V. Seconda. La seconda volta, la seconda volta, di nuovo, un'altra volta, secundo, iterum, la deuxième fois, de nouveau, derechef. A j'è mai staje 'l second, egli è a niun altro secondo, non ebbe mai pari, haud ulli secundus, il n'eut jamais son égal. Second fin, mira segreta, occulto disegno, consilium clandestinum, vue secrète, arrière-pensée. Seconda d' canbi, propr. la seconda lettera di cambio che talora si passa per supplire alla prima senza raddoppiarla; ma dicesi fig. della replica di un detto o di un fatto o altrui molesto o dannoso; seconda botta, seconda di cambio, iteratio, second coup, réplique, reprise. Dè la seconda d'canbi, dar la seconda di cambio, iterare vulnus, revenir à la charge.

SECOND, avv. secondochè, conforme a che, ut, prout, sclon que suivant que, à proportion que, en égard. Second a caserà 'l pen, secondo che richiederà il tempo, l'occasione, prout tempus patietur, ut occasio postulabit, selon le vent.

Second, prep. secondo, conforme, secundum, juxta, selon, suivant, conformément, tario, sedentarius, sédentaire.

comme. Second mì, second ch' i pen cond'l me pensè, secondo la mia o secondochè io penso, a parer mio, jus nionem meam, ut mea fert opinio, mon avis, à mon avis. Second'i so condo il costume, al solito, secondo 1 juxta morem, rite, usitate, comme o tume, à l'accoutumée, à l'ordinaire.

Seconda, sost. sessagesima parte d' nuto sì di tempo che di circolo; minut do, secondo. . . . seconde. Seconda a V. *Second* add.

Seconde, seguitare, andar dietro pensare, si nel parlare, come nel secondare, prosequi, suivre, second der, favoriser, servir quelqu'un. Secon andeje a seconda, adattarsi all'altrui all'altrui opinione, compiacere altr condare, andar a versi, andar a sc tener bordone, obsequi, obsecunda conder, suivre le goût, le penchant de qu'un, condescendre, complaire, s' moder, se conformer au goût de que

Second-genit, add., usato in forza i figliuolo nato immediatamente dopo il secondo genito, secundo loco genitus,

sccond né, cadet.

Secondina, second part, membran quali sta involto il feto nell'utero, escono dalla matrice alle partorienti i parto; secondina, panno, secundina, s faix, délivre, sécondines, secondes.

Secon, scor, o scau, luogo od uten cui si mettono a seccare le castagne o frutta; seccatojo, canniccio, locus ad sic fruges compositus, crates, séchoir, de Secret add. e sost. V. Segrèt.

SEDA, filo prezioso, molle, finissimo cato, leggero, e per lo più colorato dotto in bozzoli dai filugelli (bigat) sericum, soie. Seda d'dobion, seta soc fatta di doppi, terzanella, soie app soie torse.... Seda destorta, seda nei seta non torta.... soic folle, effi Seda grama , catorzo . . . . Seda , ( di seta; seta, serica tela, étoffe d

Sedan, sorta di drappo in lana molt così detto da una città di Francia d nome nel dipartimento delle Ardenne fabbrica. . . . . sédan.

Sept, quietare, sedare, calmare, care, sedare, apaiser, adoucir, calmer quilliser, pacifier.

Sedentari, agg. di persona che siede e poco s'adopra negli esercizi del e di vita od abitudini di tal fatta;

SEDER, piccolo e prezioso albero di perpetua verdura, del genere del melarancio, e che è una semplice varietà del limone commune; cedro, malus citrea, citrus, citronnier. Seder, frutto giallo, odorifero, acidetto amarognolo del cedro albero; cedro, citreum, malum citreum, citron.

Seden, parte della carrozza dove siede il cocchiere per guidare i cavalli; cassetta . . . siége. Seiler volant, o scagnet, terzo posto di dentro alla cassa dei legni a due luoghi, il quale è mastiettato per poterlo alzare, ed abbassare, sederino (v. dell'uso)....

Senzs, nome numerale composto di sei c dieci; sedeci; sexdecim, seize. Sedes, sorta di giuoco di carte così detto . . . . Sedes, in m. di scherzo il deretano, meleto, cen-

topelo, podex, le derrière.

Sedia, sorta di carro con due ruote, sostenuto per davanti dal cavallo per uso di portar uomini, calesso, cisium, caléche, chaise. Sedia, sedili di legno posti attorno al coro delle chiese per uso dei canonici; manganella, sedia del coro, sedes, sedile, sediculum, stalle.

Szoissios, sollevamento popolare contro la legittima podestà; sedizione, seditio, tu-

multus, sédition.

Ľ

**.** 

٠ ـــ - -

Per la 3 i

0 11 5

Y 22

· 97°

79 L

**∵.**;

-کاو ne A

च द य

تعن ,

68.

 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}$ 

<u>---</u>-

1 -5.

201

زنج .

₹e 🤄

**.** . .

Sedso, avv. altrimenti, altramente, se no, alias, aliter, secus, alioquin, alio pacto, aliu ratione, autrement, si non, au défaut. Sepos, cauterio che si fa nella pelle introducendovi con un ago una striscia di penno lano od un lumignolo di bambagia che passa per un' apertura e spunta dall'altra e vi rimane per lo scolo degli umori; e dicesi pure del lumignolo stesso; setone, seto, séton.

SEDRAT, buccia di cedro, che per lo più 🕯 mangia separata dalla polpa del frutto e confetta nello zucchero; cedrato, mali citrei

unica, cédrat.

SEDDE, distorre altrui con inganno dal bene, e tirarlo al male, sedurre, corrompere, sviare, abducere a recta via, indueere aliquem in malum, séduire, abuser, debaucher, corrompre, suborner.

SEDUTA, adunanza d'accademie, di magistrati, di compagnie, e simili; congresso, sessione, tornata, sessio, consessus, séauce,

congrés, session.

SEDUTOR, che seduce, seduttore, corruttore, *deceptor , corruptor*, séducteur , suborneur , corrupteur.

SEF, v. fr. capo, generale V. Cap,

General sost.

Sigs, V. Ressia, e Zega.

Tom. II.

Segn, cosa o moto o stato di cosa che oltre all'offerir sè medesima a' sensi, dà indizio d' un'altra cosa; segno, cenno, indizio, signum, signe, indice, marque. Segn, movimento, sguardo o qualunque altra dimostrazione che altrui si dia senza parole per fargli comprendere la nostra volontà; segno, cenno; signum, signe, signal. Segn con j ēūi, segn dj'ēūi, cenno d'occhi, nictus, clin d'œil. Fè segn, far cenno, accennare, signisicare, indicare, faire signe. Fè segn, fingere, mostrar di fare, simulare, præ se *ferre* , faire semblant , feindre. *Fesse segn* , farsi cenno, farsi d'occhio, accennarsi, ammiccare a vicenda, capite nutare, nictare oculis, innuere, se saire signe. Fè segn che d'sì, accennare di sì, annuere, faire signe de la tête que l'on accorde à quelqu'un ce qu'il demande. Capi a segn, intendere facilmente e senza lungo discorso od anche senza parole, minimum indicium percipere, cutendre à demi-mot.

Segn, linee fatte sulla carta per tener luogo di sottoscrizione, da chi non sa serivere ; segno , signum , seign , signe. Fè 'l segn dla cros, jè sou cros, segnare, fare il segno della croce, apocham notare signo crucis, signo crucis munire, faire le signe de la croix sur le papier. Bianch segn, sottoscrizione posta ad una carta lasciata nel resto in bianco, onde chi la ritiene possa descrivervi obbligazione o quitanza a suo arbitrio; e dicesi pure della carta medesima così sottoscritta, bianco segno, charta chirographo munita, blanc signé, blanc-seing.

Segn, descrizione delle qualità d'un oggetto che lo distinguono da un altro; controssegno, signum, symbolum, signe, marque, indication, signalement. Segn, vestigio, orma, vestigium, trace, vestige, piste. Segn, per termine prefisso, terminus, limes, but,

terme, marque.

Segn, macchia, lividore, rossore, cicatrice, vibex, macula, meurtrissure. Segn dla cros, segni che si fanno dal cristiano al capo poi al petto ed alle spalle, onde ne risulta il segno delle estremità d'una croce, segno di croce, Christi salutare signum, signe de croix. Fè'l segn dla cros, sguèsse, V. Sgnè. Fè'l segn dla cros su quaich cosa, fare il segno della croce sopra qualche cosa, darle la benedizione, benedicere, benedictionem im*pertiri alicui rei* , bénir , donner la **béné**diction, faire un signé de croix sur quelque chose. Fè segn che d'no, accennare di no, abnuere, faire signe qu'on refuse. Fè segn con la man, accennare con la mano, munu

significare, faire signe de la main. A m' fa | la bénédiction. Segnèsse, fesse 'l segn dla cros. segn con j'eui e con la testa ch'i dia nen, m'accenna con gli occhi e colla testa ch' io taccia, nutat capite et nictat oculis ne loquar, il me fait signe de la tête et des yeux de ne dire mot. Fesse intende con d' segn, farsi intendere per mezzo di cenni, nutu et signis loqui, per gestum significare, parler par signes.

Segn, indizio di cosa futura, segno, presagio, pronostico, signum, prognosticum, præsagium, présage, signe, pronostic. Quand le nuvole son rosse antel tramonte del sol, a l'è segn, ch'a l'indoman farà bel tenp, rosso di sera buon tempo si spera, si circa occidentem rubescunt nubes, serenitatem futuri diei spondent, rouge du soir blanc du matin c'est la journée du pélerin. Esse segn d'pieuva, essere presagio di futura pioggia, pluviam præsignificare, être un signe de pluie, un présage de pluie.

Segn, oggetto che si pone in lontananza per colpirlo scoccando dardi od armi da fuoco, o lanciando sassi e simili, mira, segno, signum, meta, destinatum, but. Dè antel segn, colpir nel segno, dar nel bersaglio, imberciare, scopum attingere, scopum jerire, toucher an but, frapper, donner, atteindre au but. De ant el segn, fig. andvine pigliar il nerbo della cosa, imberciare, apporsi, rem acu tangere, toucher au but, saisir le point de quelque chose.

Segn, segnale, V. Segnàl.

Segnacol, signacol, segno di carta, nastro cordone o simili che si pone in cima ai libri onde serva di segno passandolo tra fogli; segnacolo, signum, tæniolæ signandis vertendisque libri foliis, signet.

Segnal, oggetto che si pone od atto che si fa in altrui evidenza o romoroso per servir d'avvertimento, ed in guerra per farsi conoscere a vicenda le posizioni ed altre circostanze; segno, segnale, signum, signe, signal, marque. Segnàl d'afession, segnale d'affetto, pegno d'affetto, benevolentiæ si-

gnum, gage d'amitié.

Segnè, contrassegnare, far qualche segno, notare, segnare, signare, marquer, noter, etiqueter. Segnè, o signè, metter il suo nome, ed il suo segno o ghirigoro al fine d'uno scritto; segnare, sottoscrivere, firmare, scripto chirographum apponere, scriptum munire chirographo, signer, mettre son nom et son paraphe au bas d'un écrit. Segnè, far segno di croce, dar la benedizione, benedicere, benedictionem impertiri, benir, faire occultamente, clam, occulte, en cachette, un signe de croix sur quelque chose, donner l l'insu, à la derobée, en tapinois.

farsi il segno della croce, segnarsi, signa crucis se munire, signum crucis dectera exprimere, se signer, faire le signe de la croix. Segnèsse, fesse 'l segn dla cros, fig. maravigliarsi farsi il segno della croce per maraviglia, stupirsi, restar ammirato, segnarsi demirari, stupere, s'étonuer, être surpris.

Segregue, porre in disparte ed in luoge appartato, lontano dalle altre cose; segre

gare, segregare, reléguer.

Segrèt, secrèt, sost. cosa a tutti occul o tenuta occulta da chi la conosce; arcan segreto, arcanum, secretum, secret, mystèr-Tui'l segrèt, non manisestare le cose o culte o confidate, tener il secreto, secret aliquod silere, tacere, tacitum premergarder le secret. An segrèt, V. Segretame Segrèt, ricetta o modo saputo da pochia far checchessia, segreto, remedium non commune, remedium non vulgare, secret, cette, remède spécial. Segrèt, dicesi in alcazza arti meccaniche un ingegno particolare prim cipalmente nei serrami onde si possono difficilmente aprirsi, o farsene altro uso; segreto, ingegno, segretum, machina, secret Segret, dicesi anche un ripostiglio o nasco diglio fatto in un cofano in una credenza, in un camerino e simili, segreto, ripostigla 🗢, secretum, machina, machinamentum, secre-t, cache. Segrèt (plur.), i segrèt, i secrèt, sor di prigione, V. Segrèta.

Segret, secrèt, add., che non è pales occulto, segreto, celato, arcano, secretus occultus, arcanus, secret, occulte, cach latent, furtif. Segrèt, agg. di persona che no palesa le confidenze fattele; segreto, che tacere, arcanus tectus, secret. Segrèt com tron, dicesi di persona che non sa custodi= un segreto, che divolga ciò che è stato com fidato, sgolato, che ha la cacajuola nel lingua, auris rimosæ homo, secret conun coup de canon, secret comme un coude tonnerre, homme sujet à caution.

Segreta, quella prigione nella quale no si concede che si favelli a coloro che vi sor ritenuti; segreta, carbonaja, carcer secretit cachot, basse-fosse. Segrèta, parte della Mes che il sacerdote dice sotto voce dopo l'offetorio; segreta, secrète.

Segretament, an segrèt, segretamente, segreto, come cosa che non deve essere volgata, secreto, arcano, remotis arbitri in aurem ad aurem, secrétement, en secret. Segretament, an segrèt, in modo occult,

SE

379

t, colui che si adopera nella recli atti, nella tenuta de' libri ed
ettere per la persona da cui diretario, qui a secretis vel ab epia consiliis est alicujus, scriba,
Segretari d' tribunal, cancelliere,
greffier. Segretari d' stat, segreministero, segretario di stato, apud
trum scriba, secrétaire d'état. Prim
l' stat, colui che è capo d'un miinistro di stato, regni administer,
i administrator, ministre d'état,
crétaire d'état.

la, luogo dove stanno i segretarii e dove tali scritture si conservano, secretum, bureau d'un secréctaria, ufficio di segretario, sescribæ munus, secrétariat. Segree e le persone impiegate a scrivere tarii in uno stesso uffizio; segrebe a secretis, officiers du secrétariaria d' stat, dicesi presso di noi periore che dirige immediatamente rdini del sovrano un ramo prinpubblica amministrazione; segreato, ministère, secrétairerie (parlandosi de' pubblici uffizii), secrétariat,

i di quella de' Vescovi). proseguimento, continuazione, intinuatio, progressus, progressio, suite, continuation. Seguit, ordine e si seguono, che sono disposte l'altra; ordine, serie, seguito, , suites, enchaînement des choses. an seguit, aver un magnifico cornorifico comitatu exornari, avoir ortège, avoir un train, un équinee. Seguit, persone che seguono agnano un'altra persona, od una eguitamento, compagnia, accom-), seguito, codazzo, comitatus, caterva, suite, accompagnement, mpagnie, train. Esse al seguit o lel Prinssi, essere del seguito del ussectatorem, asseclam Principis la suite ou de la suite du Prence. andare o venir dietro; seguire, sequi, insequi, persequi, sectari, r après, courir après. Seguité, , proseguire, pergere, suivre, , continuer , durer , persévérer , is. Seguité, secondare, V. Secondè. ınta graminea simile a quella del na più alta e sottile, e che propecie di biada dello stesso nome, ezzata, più minuta, più lunga,

t, colui che si adopera nella re- e di color più fosco che il grano; segale, di atti, nella tenuta de' libri ed germano, secale, seigle.

Seira, l'estrema parte del giorno dal tramonto del sole sino a notte avanzata; sera, vesper, vespera, vespertinum tempus, soir. Seira, lo spazio della sera in cui si veglia; serata, tempus vespertinum, soirée.

Senalss, sairàss, gioncà a la fusèla, fior di latte d'agnelli cavato dal siero, rappreso per mezzo del fuoco, e riposto in sacchetti conici di pannolino, ove prende forma per venderlo, e serve di cibo; ricotta, caseus secundarius, recuite, recuit, séracée (nella Savoja).

Seitor, V. Saitor.

Seja, pelo duro e ruvido che copre il corpo intiero o qualche parte di alcuni animali, come il cinghiale, in sul filo della schiena il porco, e nella coda i cavalli; setola, seta, soie. Seja, pelo di porco, o di cavallo, che usano i calzolaj in punta del filo spago per cucire, setola, seta, soie. Trà a doe seje, spago da due capi setolato... chegros garni de soie aux deux bouts.

SEL, o sul, preposizione su, coll'art. mascolino, V. Su.

Sela, arnese di legno vestito di cuscini e di cuojo, che si pone sopra la schiena d'un cavallo o d'un mulo per poterlo acconciamente cavalcare, sella, ephippium, selle. Bate la sela nen podend bate 'l caval, sfogare la collera su cose insensibili, o vendicarsi contro un inferiore del danno che il superiore ci ha recato; chi non può dare all'asino dà al basto, canis in lapidem surviens, qui ne peut battre le cheval bat la selle.

Selin, V. Slin. Sele, V. Slè.

SELERABI, colui o colei che presiede alle spese alimentarie ne'monasteri, cellerario, celleraja, quæstor cænobiorum, cellerier, celleriere.

Seleri, erba bandòira, senër, pianta ortense, bisannuale erbacea, composta di molti gambi o rami verdicci scanalati e compressi in un fascio, ad uso di cibo, ed ha sapore ed odore molto acuto, sedano, appio, apium, dulce, céléri, ache.

Selva, raccolta di pensieri o di materizili da valersene per un componimento; selva, collectio accuratæ commentationis, silve. Selva, per foresta, V. Bösch.

SELVATICH, V. Salvaj.

SEM, che manca in qualche parte della pienezza, o della grandezza di prima, scemo, imminutus, diminutus, mancus, diminutus,

baissé, consumé. Sem d'servèl, sciocco, di poco senno, scemo, hebes, fatuus, sot, bête, niais, stupide, hébété, imbecille, Luna sema, contr. di piena, luna scema, luna desciens, lune en décours, lunc en déclin.

Semê, ridurre a meno, diminuire, scemare, minuere, imminuere, diminuere, extenuare, detrahere, diminuer, apetisser,
amoindrir, rétrancher, rogner, restreindre,
reduire. Semè na botelia, gettar via, o
trarre da una bottiglia piena un po' di liquore; shoccare, paullulum liquoris effundere,
jeter, verser un peu de la liqueur d'une
bouteille pleine, entamer une bouteille.
Semèsse, ridursi a meno, diminuirsi, scemarsi, decrescere, minui, diminuer, baisser.
Sevesta, smèstr, spazio di sei mesi con-

Sprestr, smèstr, spazio di sei mesi continui; semestre, semestre, semestrium, semestre spatium, semestre. Semestr, la pigione di casa che si paga ogni sei mesi; semestre, pensio-semestris, semestre, quartier. Semestr, congedo limitato che si dà ai soldati; commiato, commeatus, permission.

Semensseta, V. Smensseta.

Sewi-Brev, figura della musica che si esprime con un circoletto, vale una battuta di tempo perfetto, e si divide in due minime; semi-breve.... ronde.

Semi-breve . . . . ronde.

Semi-croma, figura della musica, che si esprime con un grosso punto con coda a due tagli, e vale la metà della croma, o due biscrome; semicroma . . . double-croche.

Semi-MINIMA, figura della musica che si esprime con un grosso punto che ha coda diritta; e vale un quarto di battuta in tempo perfetto, ossia la metà d'una minima; semi-minima....noire.

Seminari, collegio dove si tengono in educazione i giovanetti che intendono ad abbracciare lo stato ecclesiastico; seminario, seminarium, séminaire, pension. Seminari, giuoco di lotto tenuto dal Governo con guadagno sicuro. Vi otaria.

Seminarista, color che è in educazione in un seminario; seminarista, seminarii alu-

mnus, séminariste.

Seninent, luogo dove si seminano o dove nascono le piante che si debbono trapiantare; semenzajo, seminarium, pépinière, bâtardière, semis.

Semi-ton, intervallo di musica eguale in circa alla metà d'un tuono; ed è il più piccolo intervallo oggidi in uso; semi-tuono . . . . . demi-ton.

Sunni, sost. luogo dove è sparso su il seme; seminato, satum, lieu ensemencé, champ semé, emblavure.

SEMNATE, varie sorta di semente, semina, semences, semailles.

Seune, gettare, e spargere il seme sopra la materia atta a farlo vegetare e riprodurre; seminare, sementare, seminare, serere, spargere semen, ingerere semen, terræ semina committere, semer, ensemencer, épandre de la graine, ou du grain sur une terre préparée. Semne un canp a gran, seminar. grano in un campo, seinentar grano, spargere triticum in agro, emblaver. Semnè'= mëi, fig. in m. b. aver paura, V. Mëi 👟 Semne, la zisania, fig. V. Zisania. Un semna, e l' autr a cheui, prov. e vale cl spesso uno dura fatica in una cosa, ed merito l'ha un altro; uno leva la lepre . un altro la piglia, far miracoli perchè 🕳 altro abbia la cera, aliis leporem excitar re alii sementem faciunt et alii metent, il battu les buissons, et un autre a pris

SEMOLA, sorta di pasta ridotta in forma di piccolissimi granellini, che cotta si mar ngui in minestra, semolino, semolella, furfur, semolele.

Semonòr, V. Smonòr.

Sen, e popolar. sengh, parte del compo umano ch' è tra la fontanella della e la concavità dello stomaco, seno, sir us. sein. Bule , an sen .sterme an sen , me=tter checchessia nella parte del vestimento cuopre il seno; metter in seno, insen = re, in sinum condere, mettre dans son sein, cacher dans le sein. Señ, saviezza, prudenza, sapere, sapienza, senno, sapientia, prudentia, bon sens, prudence, jugement, sageise. Sen, intelletto, cervello, giudizio, intellectes, intelligentia, cognitio, ratio, esprit, jug ment, cervelle. Avèi nen d' sen, non av senno, non aver cervello, excordem esse vecordem esse, agere inconsiderate, êtr sans esprit, avoir l'esprit aux talons, avoir une tête de linotte, avoir la tête sur le bo= net, agir sans reflexion. Fè da sen, operat da senno, agire saviamente, prudenter agere caute se gercre, agir sénsément, se conduir judicieusement, sagement, prudemment. Se volontà, arbitrio, modo, maniera, piacere arbitrium, voluntas, placitum, volonté, g plaisir. Fè a so sen, far a suo senno, genio suo frui, remigio suo rem gerere, 1 à son gré, se régler à sa volonté. Da sen bon, in sul sodo, seriosamente, serio, animo, vehementer, tout de bon, série

Sena, foglia piccola quasi ovale di verde volgente al giallo, odorosa, am

matascante, molto adoperata in medicina perche purgativa, la quale è prodotta da una pia mucella annua appena legnosa del genere della cassia, che cresce senza coltura in Arabia ed in Egitto, i fiori di cui, sono gialli, ed il frutto è una loppa piatta, verdiccia, con varie cellette di semi; sena, senna, cassiaserrea, cassia sena, séné.

Sena, parte del teatro ove si rappresentano azioni drammatiche; ovvero il luogo ove si finge accadere l'azione rappresentata; scena, scena, scene, Sena, e più spesso sene (plur.), la tela consitta sopra telaj di legno, e dipinta per rappresentare il luogo finto dall'azione drammatica; scena, scene; scenæ, scènes, décorations. Sena, dicesi anche una delle parti, in cui sono divisi gli atti delle composizioni drammatiche, cioè la parte di discorso dei personaggi finchè non è interrotta dall'arrivo o dalla partenza d'uno di essi; scena, scena, scène. Sena fig. apparenza poco durevole, scena, scena, scena. Canbiè, o canbièsse la sena, fig. mutarsi la faccia delle cose, o degli affari, cangiarsi la scena, scenam mutari, immutari, changement de scène, changer de batterie, changer de note. Vnì an sena, fesse vede an sena, comparire al pubblico, in publicum prodire, paraître en public. Sena, fatto privato e romoroso; questione, schiamazzo, scandalo, petulans agendi ratio, esclandre.

Smin, l'aggregato delle scene dipinte, e delle varie loro parti, rappresentante il luogo ove si finge l'azione drammatica; scenario, scenæ apparatus, scènes et coulisses, décorations, décors. Senàri, foglio in cui sono descritti i personaggi, le scene e i luoghi pe quali volta per volta devono uscire in palco gli attori a rappresentarli, ed altre simili cose concernenti le commedie; scenario, summa commediæ, répertoire du feuille. Senari, dicesi per ischerzo il seno della donna,

sinus, la gorge.

Sexir, adunanza d'uomini eletti dalle Repubbliche, o da' Principi per consigliare o governare o giudicare ne casi di maggior importanza; senato, senatus, sénat, cour de Justice. Sendt, il luogo ove si adunano i senatori; senato, senatus, curia; sénat, palais du senat.

SEJATOR, persona che è membro del Se-

hato, senatore, senator, senateur.

Spien, residuo, terroso o salino, incombutibile, che rimane dopo la combustione di quasi tutte le materie che s'abbruciano; cenerire, cinefacere, réduire en cendres, rosa intorno al piede, che cresce per lo più

mettre en cendres. Curvì d' senër, incencrare, cinere aspergere, couvrir de cendres, remplir de cendres. Covè la senër, non saper partirsi dal focolare, star neghittoso presso al fuoco; covar la cenere, foco assidere, ne pas quitter le coin du feu. Senër, cauda, V. Sinisia. Senër ch'a la servi a fè la lessia, ceneraccio. . . . charrée. Senër, polvere, nella quale si risolvono i cadaveri; cenere, cinis, pulvis, cendre, poussière. Le senër 'l di dle senër, primo giorno di quaresima, in cui si mettono sul capo de' fedeli le ceneri benedette; di di cenere, primus quadragesimæ dies, sacri cineres, cineralia, le jour des cendres, mercredi des cendres, premier jour de carême. Colòr d' senër, cenerognolo, cenericcio, di colore simile alla cenere, cineraceus, coloris cinerei, cendré. Spörch d' senër, pieñ d' senër, ansenerà, sparso di cenere, ceneroso, cinere conspersus, cinere inquinatus, cinereus, cendreux, plein de cendre.

Senër per seleri, V. Seleri.

Senerà, liscivo d'acqua passata o rimasta sulla cenere di legno, ed impregnato de' di lei sali; cencrata, cinis lixivius, cendrée,

Senevra, pianta annua erbacea che cresce ne' luoghi sassosi, con foglie simili a quelle della rapa, siori gialli, ed il cui seme minuto e di acutissimo sapore ed odore, porta lo stesso nome, ed è adoprato per condimento e per rimedio; senapa senape, sinapis, senevé, moutarde. Monte la senevra. vni la senevra al nas, stizzire, adirarsi, incollorirsi, venire la mussa al naso, venir la senapa al naso, irasci, se fâcher, se dépiter, enrager, la moutarde lui mont au nez.

Senge, singe, cignere, legare con cinghia, cinghiare, cingulo vincire, ligare, sangler, ceindre. Sengè un, percuotere con cingliie, e per estensione, percuotere aspramente, bastonare di santa ragione, vehementer cædere, percutere, frapper, battre.
Senge, seno, V. Señ.
Sengia, V. Cengia.

Sengià, singià, cengià, colpo dato con cinghia, e per estensione in m. b. qualunque colpo; cinghiata, botta, bastonata, bussa, ictus, vulnus, plaga, coup de sangle, botte, coup. Dè na sengià, dar una botta, una cinghiata, aliquem cædere, percutere, pousser une botte à quelqu'un.

Sengion, V. Cengion.

Senperviv, pianta erbacea che ha foglie enere, cinis, cendre. Ridue an senër, in-| spesse, polpute, e sempre verdi disposte a sui tetti e sulle mura ed ha qualche proprietà medicinale; sempreviva, sedum majus, sempervivum majus, digitellum, sedum tectorum, joubarbe des toit, ou jonibarbe.

Senpi, contr. di dobi, scempio, semplice simplex, simplus, simple. Senpi, agg. di

persona, V. Senplice.

Senriterna, sorta di tela colorata a disegno, assai durevole . . . . sempiterne.

Senplice, sost. inesperto, soro, senza malizia, semplice, semplicione, simplex, imperitus, rudis, niais, simple, bon, bonasse, très-credule, sans malice. Senplici, (plur) i senplici, le erbe più comunemente adoperate in medicina; i semplici, simplicia, herbæ medicæ, les simples, herbes médici-

Senplice, add. contrario di doppio, V. Senpi. Senplice, facile ad essere inteso, naturale, semplice, facilis, apertus, simple, clair, facile. Senplice, senza ornamento, modesto, nudo, semplice, simplex, nullo ornatu, purus, inaffectatus, candidus, simple, modeste, sans ornement. Senplice, che non ha dignità, titoli, qualità particolari, che non è altro di quanto ne suona il nome; semplice, simplex, simple. A l'è un senplice borsoù, è un semplice cittadino, modicus civis est, c'est un simple bourgeois. Soldà senplice, V. Soldà. Senplice, inesperto, V. Senplice sost.

SENPLICEMENT, con semplicità, semplicemente, simpliciter, simplement, avec simplicité, ingénuement. Senplicement, solo, soltanto, null'altro, semplicemente, tantum, modo, uniquement, simplement, rien que cela, tout simplement.

SEMPLICE, sost. plur. V. Semplice sost.

Senpliciass, senplicion, accr. di senplice agg. di persona, semplicione, sempliciotto, molto semplice, simplex, facilis, bardus, miais, lourdaud, imbécille.

SENPLICISTA, quegli che conosce la qua-lità e le virtù delle erbe dette semplici e le raccoglie le esamina, e le custodisce; botanico, herbarius, botaniste, herboriste.

SEMPLICITÀ, stato di ciò che è semplice; semplicità, simplicitas, simplicité. Senplicità, virtù o qualità dell'anima contraria alla malizia; semplicità, ingenuità, candidezza, candor, ingenuitas, candeur, naïveté, ingenuité. Senplicità, contrario di accortezza, inesperienza, semplicità, rudis simplicitas, simplicité, inexpérience, niaiserie.

Sens, o sentiment, potenza od organo può comprendersi dai sensi; sensibile, se dell'animale per cui comprende le cose sibilis, sensilis, sensible. Sensibil, che cos

cioè mediante la vista, l'udito, l'odorate il gusto, od il tatto, senso, sensus, ser Sens, per simil., proprietà di risponde al proprio scopo che risulta in alcuni stri menti dalla esattezza di costruzione, con termometri, bilance e simili; senso, sensi sensibilité. Sens, impressione sui sensi, V. & sassion. Sens, significazione di una cosa m teriale, d'un detto, d'uno scritto, d'u immagine; senso, significato, significati verborum acceptio, intellectus, sens, signific tion, acception, sentiment. Ch'a l'a nè sens runa, senza sugo e senza sale, sensu comi carens, e sensu comuni alienus, qui 1 point de bon sens, qui n'a ni rime ni raiss Bon sens, facoltà d'intendere e di giudic le cose rettamente, qual si conviene a è sano d'intelletto, e scevro di forti pass ni; intelligenza, intelletto, senno, sens giudizio, mens, judicium, intelligentia, h sens, sans commun, intelligence. S' i t'avei d' bon sens, se tu fossi assennato, si hoi csses, si tu ne manque pas de bon sens.

Sensa, V. Senssa.

Sensà, agg. di persona o di azione; sa gio, giudizioso, prudente, sensato, sapie prulens, cordatus, consideratus, sensé, pi dent, sage, judiceux, circonspect.

Sensal, quegli che s'intromette tra contraenti per la conclusione del negozio particolarmente tra'l venditore e'l compi tore; sensale, proxeneta, pararius, cou tier, censal, agent, entremetteur. Sensal : matrimoni, promotore di matrimonii, pri nubo, paraninfo, pronubus, courtier ( mariage, marieur, paranymphe.

Sensalabla, sensaria, opera del sensa condurre due persone ad un contratto; or vero mercede che si dà al sensale per sue opere; senseria, proxenetæ, merces

proxenetæ labor, courtage.

Sensassion, impressione che l'anima rice dagli oggetti esteriori pei sensi; sensazione sensatio, sensation. Sensassion o sens, con mozione comunicata all'anima dagli oggel esterni, od anche alla considerazione di stessa; sensazione, senso, commotio, sens tion. Fè sensassion, fè na sensassion, con movere, far senso, ferire, toccare, pe cellere, percutere, commovere, frapper toucher vivement.

Sensator, V. Acenssator.

Senser, V. Zenser.

Sensibil, add. che cade sotto i sensi, d corporee, che a quegli organi sono presenti, move, commovente, sensum afficiens, se

SENTÒR, indizio, V. Indissi. Sentòr, per lore, V. Odòr.

Sertura, senta, fascia con cui si cingono vesti sopra i fianchi; cinto, cintolo, cincintura, cingulum, succingulum, ceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceinceince

Sextuaix, dim. di senturu stretta o corta

cirecticulus, petite ceinture.

Senturos, fornimento di cuojo a cui s'attacca la spada che si porta a canto, pendatio, balteo, cinta di spada, tracolla, budriere, balteus, balteum, baudrier, ceinturon.

SENTURONIE, facitore o venditore di pendagli e di cinte di spada, zonarius, ceinturier.

Ser, stromento nel quale si serrano i piedi a'malfattori durante alcune ore per castigarli, e per lo più in pubblico; ceppo, compes, ceps, entraves. L'utè ai sep, butè ant' i sep, metter ne'ceppi, inceppare, in compedes includere, compedes alicui impingere, mettre aux fers. Sep dla canpana, quel legno che bilica la campana, ossia quell'armatura di grosso legname in cui sono incastrate le trecce e manichi della campana per tenerla sospesa; cicogna . . . . mouton. Sep dl'ancuso, V. Sepa. Sep, vale anche origine di famiglia presa la metafora dal ceppo degli alberi, da cui derivano diversi rami; ceppo, stirps, genus, origo, supes, souche, tige, tronc.

Spa, parte del ceppo a cui son attaccate le radici dell'albero; ceppaja, caudex, chicot, pied de l'arbre. Sepa, piede dell'albero tagliato per ardere, e per varii altri usi; ceppo, toppo, ciocco, caudex, truncus, chicot, billot, tronc d'un arbre. Sepa, sep dl'ancuso, grosso pezzo di legno, su cui è fermata l'incudine; toppo, ceppo, truncus, billot de l'enclume. Sepu del bechè, V. Suca.

Separassion, atto di separare o di separarsi; eparazione, separamento, disjunctio, divi-

🗪 , separatio , séparation.

SEPARE, allontanare cose o persone le une dalle altre; separare, disgiungere, disunire, sejungere, disjungere, separare, séparer, éloigner, écarter, désunir.

Serri, condurre i cadaveri umani alla epoltura e chiudervili colle cerimonie reli-

some; seppellire, sepelire, ensevelir.

Seria, animal mollusco marino con otto braccia e due palpi, di grossezza estremamente varia secondo le specie, e che ha nel ventre una vescica di liquore nerissimo adoprato in qualche arte, e che porta pure il nome di sepia, ed un osso piano calcare spongioso nel corpo che serve a varii usi Ton. 11.

d'arti e di medicina; seppia, sepia, séche, encre de la séche, os de la séche.

Sepolero, sepoltura, luogo dove si seppelliscono i morti; avello, sepoltura, sepolero, sepulcrum, tumulus, monumentum, conditorium, sépulcre, tombeau, caveau. Sepolero, assol. dicesi per eccellenza quello di Gesù Cristo; santo sepolero, sanctum sepulcrum, saint sépulcre.

Sepolt, part. da sepelì, sepolto, seppellito, sepultus, enseveli. Sepolt, fig. occulto, cascosto, perduto, sconosciuto, sepolto, abditus, occultus, latens, enseveli, caché,

occulte.

Sepoltuan, colui che possiede propria sepoltura, e dicesi rispetto al luogo dove essa si trova; sepoltuario, (v. dell'uso)....

Sepoltura, l'atto del seppellire; sepoltura, sotterramento, sepultura, humatio, enterrement, sépulture, convoi. Sepoltura, per sepoltura, prov. Ogi añ figura, domañ añ sepoltura, prov. oggi siam vivi e domani morti, mors vitæ semper imminet, la mort nous menace à chaque instant. Sepoltura, luogo sotterraneo in certe chiese, ove si seppelliscono i morti; tumulus, crypta, crypte.

Sequela, numero di cose o di persone che si seguono le une le altre; sequenza, procedentium, agmen, ordo, troupe, suite.

Sequestra, comandamento, che fa la giustizia ad istanza del creditore a chi ha effetti del debitore, che gli tenga a sua stanza; ovvero anche toglimento di oggetti mobili al debitore per porli in mano altrui a sicurezza dell'adempimento delle di lui obbligazioni; staggina, sequestratio, pignoris captio, saisie, sequestre. Butè 'l sequestr, V. Sequestrè.

Sequestrae, allontanare, separare, sequestrare, dividere, separare, segregare, seducere, dissociare, sejungere, dirimere, distrahere, séquestrer, écarter, séparer. Sequestrè un, obbligarlo a non useir da qualche luogo; sequestrare, detinere, enfermer quelqu'un, retenir dans quelqu'endroit. Sequestrèsse, allontanarsi, separarsi dal conservare con gli uomini, ab hominum consuctudine se segregare, se a frequentia hominum distrahere, s'écarter, se séquestrer, s'éloigner de la compagnie des hommes. Sequestrè, t. legale, butè 'l sequestr, fare staggina, staggire, sequestrare, pignus capere, pignore cavere, séquestrer, saisir, faire une saisie, user de main-mise.

adoprato in qualche arte, e che porta pure SERA, luogo coperto e talora riscaldato ove si mettono nell'inverno le piante che spongioso nel corpo che serve a varii usi temono il freddo; conserva, stanzone, ser-

ác

batojo, svernatojo, ibernacolo, cella arbustiva, cella defendendis a frigore plurtis, serre, hibernacle. Sëra di portugaj, limon e.., stanzone degli agrumi; aranciera, cedroniera, aurearum malorum hibernaculum, orangerie. Sëra cauda, stanzone riscaldato artificialmente per conservare le piante; stufa, tepidario, tepidarium, serre chaude, étuve.

Seralio, così chiamasi volgarmente il luogo dove i Musulmani tengono rinchiuse le loro donne siano mogli siano schiave; e per estensione dicesi delle femmine che ivi son chiuse; serraglio . . . . harem. Seralio, riunione di molte bestie rare o feroci incatenate o chiuse e tenute per lusso, per studio o per esporle alla pubblica curiosità; serraglio, palatium pecorosum, ménagerie.

Serata, rappresentazione o concerto che si dà in teatro a particolar benefizio d'uno degli attori della compagnia; serata (voce dell'uso)... représentation à bénéfice.

Serbia, serbiura, il sarchiare, sarchiagione, sarchiatura, sarritio; sarculatio, sarclage. Dè na serbià, sarchiare leggermente, sarchiellare, chisciare, sarculare, sarcler légèrement.

SERBIE, V. Sari.

Serbior, serbioira, V. Sariòr. Senc, sercè, V. Cerc, Cercè.

SERCA, ricerca, riserca, atto di ricercare; ricerca, indagazione, inquisitio, investigatio, perscrutatio, recherche, perquisition, enquete. Ande an serca, V. Serche. Vatne an serca, modo usato quando si vorrebbe esprimere un nome, e si trasanda perchè la memoria non ci soccorre; lo sa il cielo,

che so io?.... que sais-je?

Serche, adoperarsi per trovar quel che si desidera; investigare, cercare, querere, inquirere, conquirere, exquirere, disquirere, chercher, fureter, fouiller, tâcher de trouver quelque chose. Serchè per mar e per tëra, cercare ovunque, frugare in ogni nido, andar ratio, terra marique conquirere, diligenter perquirere, chercher à pied et à cheval, chercher par mer et par terre. Chi serca ure uva, detto proverbiale vale che l'effetto ne segue quando si pone la causa; chi cerca trova, qui querit invenit, qui cherche trouve. Serche singh roe ant un cher, serche mesdi a quatordes ore, modi proverb., non contentarsi del convenevole o metter difficoltà | dov'ella non è; cercar cinque piedi al montone, cercar il nodo nel giunco, cercar Maria per Ravenna, nodum in scirpo quærcre, chercher les defauts, les difficultés, du mal piuma di diversi colori, e che si nutre d

où il n'y en a point, être trop difficile; chercher midi à quatorze heures, subtiliser, faire des mauvaises difficultés sur des choses où il n'y en a point-à faire. Serche le dificoltà, cercar i fichi in vetta, nodos excogitare, se saire des difficultés. Serche la rame ch'a'n bat, serchè la verga ch'a 'n frusta, cercar di frignuccio, andar incontro a' pericoli, cercar le disavventure, procacciars noja a bella posta, sibi curas et molestia: comparare, chercher malheur, chercher som malheur, chercher à se faire battre, chercher à se faire du mal, chercher chape-chûten Serche 'l peil ant l'euv, V. Peil. Serche mort a taola, ricordare i morti a tavoldire cosa non adattata al tempo e al luo abs re loqui, dire quelque chose qui convient point au temps et au lieu où l' est. Serchèsse d'rogna da gratè, cercar gua procacciarsi noje a bella posta, cercar i male come i medici, cercar il pregiudizio suo, murarsi in un forno, malum mendi. care, chercher chape-chûte, chercher guignon, s'embrener. Serchè l'aso ch'un j'è a cavàl, dicesi di chi cerca cosa che ha presso di sè non sapendo d'averla; cercar l'asino, e stargli a cavallo . . . chercher son ane et être dessus. Serche un pretest da Alman, serchè d'nicrocie, cercar pretesti frivoli per rissare, de industria ciere rixam, salsas causas fingere ad discordiam, faire une quérelle d'allemand, sans sujet, et hors de propos.

Serea, bondisserea, V. Cerea. Serea, sorte

d'erba odorosa, V. Srèa.

Seren, agg. di cielo che è senza nubi ne'vapori; chiaro, sereno, serenus, sudus, apertus, serein, gai, tranquille, calme, doux. Gota sereña, V. Gota.

Seren, sost., serenità, contrario di oscorità e di torbidezza, stato del cielo allorche l'aria è pura e chiara e senza nuvoli; 👟 reno, serenità, serenum, serenus aer, xrenitas, sérénité, clarté du temps, purelé de l'air.

Sebeña, cielo e aria scoperta, sereno, sudum, dium, horrores nocturni, serein. Durmi a la sereña, dormire a cielo scoperto, dormire sub dio, coucher à la belle étoile. Serena, umidità che si manifesta nell'atmosfera in tempo d'estate poco dopo il cader del sole, e si ferma sui corpi; sereno, vespertinus ros, serein.

Sereña, merla-peschera, uccello dell'ordine dei picchii grosso come una lodola, con becco lungo e dritto, piedi corti e rossi,

387

Sermon, predica, nei due suoi significati. Sermon, chiamasi particolarmente in Torino l'orazione sacra che vi si dice ogni venerdì di marzo nella cattedrale sul soggetto della Sindone; discorso sulla Sindone, de Sindone. oratio sacra, sermon sur le S. Suaire.

SERNADA, V. Serenada.

Sernaja, agg. che si dà alla carta difettosa, V. Carta.

SERNE, separare le une dalle altre cose di. qualità diversa per distinguerle, o per eleggerne la migliore; scegliere, cernere, cernere, sceverare, seligere, secernere, choisir, trier, séparer, diviser, éplucher. Sërne, togliere le immondezze le parti inutili dall'erbe, o da altre cose per conservarne la parte utile; cernere, delectum habere, éplucher, trier. Sërne i spinàss (tratta la metafora dalle servicciole. dai guatteri, che si destinano in cucina a cernere le erbe mentre gli altri attendono a sollazzarsi o ad affari di maggior rilievo) dicesi di donna, che trovandosi in un ballo, non è come le altre corteggiata ed invitata a danzare; e dicesi pure di zitella che già avanzata in ctà non trovi marito . . . . . Sërne le pules, tor via le pulci, spulciare, pulices tollere, épucer. Serne le pules, figur. esaminare minutamente, rivedere severissimamente ad alcuno il conto delle sue azioni ; riveder il pelo , sindacare , *tundere* aliquem, rationem factorum ab eo petere, nasute distringere, inquirere, revoir le compte à quelqu'un, éplucher la vic, examiner sévérement, les actions de quelqu'un, rechercher ce qu'il peut y avoir de reprochable. Serne i poi, spidocchiare, pediculis expurgare, épouiller, éplucher, ôter la vermine. Serne le pere dant un canp, torre le pietre dal terreno raccogliendole; spietrare, elapidare, épierrer.

Senner, crivel, strumento che serve a nettare i grani od i legumi dalla polvere.e dalle mondiglie, fatto con un orlo di legno, il circolo o spazio del quale si riempie con una pelle bucherata; vaglio, crivello, vannus, cribrum, crible.

Sernia, lo scegliere, scelta, delectus, choix, triage. Sernia, la parte più squisita c più eccellente di checchessia; scelta, flos, robur, l'élite de quelque chose, le choix, la fleur.

Serniaje, sost. plur. V. Serniura.

Servie, sceverare col vaglio dalle biade il mal seme od altra mondiglia; vagliare, cribrare, vannere, incernere, cribler.

Serniera, due pezzi di piastra inctallica od altro corpo duro, i quali forati da un

pesci vivendo vicino alle acque; uccello pescatore, alcedine irsuta, uccello di san-Martino, alcedo ispida, alcyon muet, martinpêcheur. Serena di prà, ghepiè, gabiosna d'mariña, o rocaire il, uccello dell'ordine dei passeri, grosso come un tordo, ma un po' più lungo, con becco nero, dorso fulvo, e **gola** gialla, e che dal pascersi d'api e di vespe ha varii suoi nomi; lupo delle api, merope vespivora, apiastro, merops-apiaster, guêpier. Sercha, mostro favoloso, V. Sirena.

Serenada, sernada, il suonare e cantare notturno a cielo scoperto innanzi alla casa di alcuno per di lui riguardo; e dicesi pure de'pezzi di musica destinati ad essere eseguiti in tali circostanze; screnata, concentus nocturnus ad ostium alicujus, nocturnus ad alicujus fores gratulationis concentus, sérénade. Fè na screnada, o le sernade, far una serenata, occentare ostium alicujus, faire une sérénade. Fè la serenada, o le sernade adoss a un, fig. percuoterlo, bastonarlo, svergheggiarlo, verberare, virgis cædere, frapper, souetter quelqu'un, donner un aubade. SERENESSE, v. neutro passivo, divenir sereno, ed è proprio del ciclo; serenarsi,

rasserenare, serenare, devenir sercin, se rasséréner, s'éclaircir.

Senì, V. Sari.

SEBIAMENT, seriosament, sul serio, con scrietà, seriamente, seriosamente, graviter, severe, sérieusement. Seriament, daddovero, de senno, in sul serio, sul serio, in sul sodo, serio, extra jocum, tout de bon, sérieusement.

SERIE, ordine di cose che si seguono e sono correlative; serie, series, ordo, ordre,

STRIETÀ, contegno della persona, del volto e del discorso che indica consideratezza ed animo alieno dall'allegría, o dalla celia; scrietà, aria seria, severum supercilium, air grave, air sérieux, gravité.

Smo, add. seriòs, che ha scrietà, che è grave e considerato, che è contrario alla cella; serio, severus, gravis, sérieux, grave, imposant. Serio, agg. di cose, importante, gare, serioso, serius, magni momenti, sé-

neux, important.

Sano, sost. il serio, la serietà, severitas, ravitas, air, sérieux. Piè o tnì 'l scrio, direnir serio, star serio, vultum severiorem inducre vel servare, prendre son sérieux, parder son sérieux. Sul serio, V. Seriament. STAMESTE, sost. plur. rami secchi della vite; sermento, sarmento, sarmentum, sarment.

capo all'altro s'incastrano insieme, e stanno saldi per mezzo d'un pernio che si fa passare ne' fori d'entrambi; cerniera, verticulæ, charnière. Serniera d'un conparss, nocella . . . . charnière de compas.

Serniùra, serniaje, l'avanzo delle cose cattive separate dalle buone; sceltume, marame, cerna, pattume, spazzatura, mondiglia, purgamentum, quisquiliæ, sordes, rebut, épluchures, ordures, balayures. Serniùra, serniaje, crivlura, mondiglia che si cava vagliando grano od altro; vagliatura, purgamentum, excretum, criblure.

Serogica, colui che cura le lesioni esterne del corpo umano, o vi eseguisce le operazioni prescritte per guarirne le malattie interne; chirurgo, chirurgus, vulnerum me-

dicus, chirurgien.

Seron, specie di quercia anch' essa di legno duro, crescente a mediocre altezza ne' luoghi sassosi e montani colle foglie frastagliate a punte, e la coppa della ghianda irta di punte; cerro, quercia-cerro, quercus-cerris, chêne-cerrus.

Serr, nome generico degli animali che hanno vertebre e corpo assai lungo sono senza piedi, e vivono respirano nell'aria strisciandosi sulla terra, e molti de' quali sono velenosi come la vipera; serpe, serpens, anguis, serpent.

SERPAÑ, istrumento di musica, V. Sarpañ. Ser-Papie, voce fr., scansia, scassale,

scrittojo, pluteus, serre-papiers.

Serre, Liogo pieno di serpi o luogo molto umido e aduggiato; serpajo. . . . . . lieu où il y a des serpens, des couleuvres.

SERPENT, serpe grande, serpente, serpens,

draco, serpent.

SERPENTARIA, pianta medicinale erbacea e vivace, crescente ne' luoghi incolti ed ombrosi, con sapore acre, odore cadaverico in tempo della fioritura e così detta perchè il suo gambo è pieno di macchie come la pelle d'un serpente; serpentaria, dragontea, colombaria, arum-dracunculus, serpentaire, gonet-serpentaire.

SERPENTIE, V. Sapeur,

SERPENTIÑA, specie di risipola vaga, la quale cessa in una parte della pelle per mostrarsi in un' altra, e qualche volta vi serpeggia recando gran doglia e pizzicore; serpigine, impetigine, lichen, serpigo, dartre, feuvolage, érysipèle ambulant, V. anche Rosipila.

Serriera, tela grossa e rada, colla quale si rinvolgono balle, fardelli ec.; invoglia, involucrum, integumentum, segestre, ser-

pillière, carpette.

Servil, serpò, erbuccio odoroso del genere del timo vivace, molto aromatico, escente ne' terreni aridi con foglie ovali, fiori a mazzi incarnati, radice ramosa, gambi legnosi che vanno serpendo; sermolli serpillo, serpollo, serpillum, thimus-pillum, serpolet, thim sauvage.

Serv, grosso quadrupede boschereccio del l'ordine dei ruminanti che ha corpo svelto forme eleganti, pelo per lo più fulvo, corna ramose, rotonde, sode, ripiegate al l'indietro; cervo, cervio, cerbio, cervus, cerf. Serv d' doi ani, ch' a l' a gnuñ corn, fusone, subulo, dagnet. Serv pcit, cerbiatto, pullus cervinus, himulus, faon, jeune cerf.

Serva, la femmina del cervo, la quale è senza corna ed è più piccola del maschio; cerva, cerva, biche. Serva, per serventa, V. Serva, i son ben soa serva, (e non mai soa serventa), saluti usati dalle donne verso persone superiori od anche eguali ma non strette d'amicizia; serva, vi sono serva, rale, salve, salutem tibi dico, votre servante, je suis votre servante.

Serve, agg. di lupo, luv servè, o luv ravàss, V. Luv.

Server, massa midollare bianca molle polposa, chiusa nella principale cavità ossez del cranio degli animali che hanno vertebre, e che è il centro riposo e conserva di tutte le sensazioni, ed organo della volontà; cervello, cerebrum, cerveau, cervelle. Servel, per intelletto, giudizio, judicium, mens, ratio, cerveau, cervelle, entendement, jogement, esprit, bon sens. Servel fait a granghìa, a davanoira, cervello fatto a oriuoli, dicesi d'uomo incostante, vano, stravagante, cervello balzano, girellajo, uomo scervellato, volubile genium, tête à l'évent, tête légère, girouette, tête verte, homme cervelé, tête évaporée, sans cervelle, éventé. Senssa servèl, senza cervello, cervel d'oca, vecors, excors, cucurbita, lourd, sot, cerreau creux. Servel baravantan, cervel hislacco, bishetico, homo difficilis, morosus, homme, capricieux, fantasque. Chi a nei servel, abia ganbe, prov. e vale che si dec supplire colla fatica a quanto si è trascurato per disattenzione, chi non ha cervello abbia gambe, pedibus compensanda memoria, qui n'a point de tête doit avoir des jambes. Lanbichèsse 'l servel, stillarsi o beccarsi il cervello, ghiribizzare, fantasticare, affaticare l'intelletto, mulinare, meditari, se creuser la cervelle, s'alambiquer l'esprit, donner la torture à son esprit. Fè butè 'l servel a part, far tornare altrui il cervello in capo, del

mre alla ragione e al dovere, ad officium scere, faire rentrer quelqu'un dans son oir, le réduire. Fè stè an servel, tenere are stare altrui in cervello, farlo vivere 1 moderazione, costrignerlo a non uscir termini dovuti, in officio continere, ad sam mentem adducere, contenir dans le toir, mettre quelqu'un à la raison. Perde servel, perder il cervello, confondersi, yundi, perdre l'esprit, se démonter, perdre raison. Fè perde 'l servel, confondere, me il cervello, obtundere, démonter queli'un, lui faire perdre la tete. Esse Jora servel, fora d'sentiment, esser fuori di rvello, esser pazzo o esser colla mente olto sopraffatta per qual si sia ragione, sipere, agere inconsiderate, perdre la tete, re court de soi-même, perdre son sang wid, être comme fou. Avei 'l servel ant'i wet, aver il cervello nelle calcagna, esser rivo di senno, aver men cervello d'un rillo o di un oca, excordem esse, vecor-em esse, être sans esprit, avoir l'esprit ux talons, avoir une tete de linotte.

SERVELA, lo stesso che servèl, V. Serèla, e servèle (plur.) diconsi particolartente, le due parti emisferiche del cerveldegli animali uccisi, spogliate della parte steriore più cenericia; e destinate a cibo, ervella, cerebrum, cervelle.

Servelà, servelèt, servelin, V. Servlà,

ervlet, Servliñ.

SERVENTA, serva, donna che serve altrui egli ufficii domestici; fante, fantesca, sera, ancilla, famula, servante, domestique, lle de service, femme de service. Serventa, meglio servent: (plur.), ordigno di ferro in due uncini, che serve per prendere il manico dei vasi, quando son caldi, onde on abbruciarvisi; gancio, gancetto, uneus, rochet.

SERVENTASSA, V. Serventon.

SERVENTIÑA, dim. di serventa, serva gioane o di buon garbo, servetta, servicella, rvicina, garbata fantesca, ancillula, serula, elegans famula, petite servante, pete fille de service, jolie servante, jeune lle de service.

SERVENTOR, serventassa, avvilit. di serma, servicciuola, fantesca da poco, fanscaccia, guattera, vilis ancilla, souillon, ureuse d'écuelles, laveuse d'écuelles, torllon.

Spart, v. att. far servitù, ministrare ad rui; servire, servire, deservire, inservire, icia, operam aliis alicui dare, præstare, cui ministrare, famulari, servir, agir,

travailler, s'employer pour quelqu'un. Servi messa, servire al prete mentre dice la messa, servire all'altare, servire la messa, sucerdoti ministrare, servir la messe. Servi la messa a un, dire d'altrui tutto il male che si può, o vero o falso che sia; far cattivi uffizii altrui, lavare il capo altrui colle frombole . . . . rendre de mauvais services, servir quelqu'un à plats couverts. Servi un malavi con tuta l'atenssion, servir con diligenza un ammalato, diligenter ministrare ægroto, diligentem operam ægroto pravere, assister, soigner un malade. Servi un de dne, imprestar denari ad alcuno, provvedere altrui di denaro, servirnelo, alicui copiam facere pecuniæ, credere pecumam, mutuam pecuniam alicui dure, fourmr une somme, prêter de l'argent. Servi, ( detto assolutamente ) stare presso altrui a servizio mercenario, in qualità di famiglio, servire alicui, apud aliquem servire, servir, etre domestique, être en etat de domesticite. Servi un fin ant el cul, in m. b. fare a uno ogni sorta di servitù, servirlo di tutto punto, servir di coppa e di coltello, omnem suam operam alicui præstare, être le couteau pendant de quelqu'un, servir quelqu'un avec toute exactitude, être tout dévoué au service de quelqu'un. Servì, servì a taola, imbandire il pranzo; metter innanzi, servire, cibos in mensa apponere, servir. Servi, presentare cibo o bevanda alle persone che sono in tavola od altrimenti in nostra compagnia, offerire, servire, cibum vel potum alicui porrigere, servir. Servi doi padron, inganuar con doppiezza le due parti, cucire refe doppio, utramque partem callide sallere, jouer les deux. A servilo, per servilo, per servirlo, a vostro servizio, a vostri cenni, tibi præsto sum, à votre service. *Servì* , in s. neutro e per lo più parlandosi di cose, valere per qualche uso servire a, adoperarsi a, inservire, ad rem conducere, prodesse, conferre, servir, être bon, être propre à quelque usage. Servisse dna cosa, adoperarla, usare una cosa, uti, adhibere, se servire, faire usage, employer. Servisse, servir se stesso, far le proprie bisogne, sua ipse gerere, se servir soi-même. Servisse dna cosa, valersi di una cosa, giovarsi, servirsi, usarne, far uso, adoprare, frui, uti, adhibere, se servir d'une chose, user, employer. Servisse, prendere a tavola, o ad altra commessazione quella parte di cibo o di bevanda che ci conviene; servirsi . . . se servir.

SERVIERT, V. Mess.

SERVIETA, servietin, V. Salvieta, Salvietin. SERVIL, add. che è proprio di servo, che è da servo; servile, servilis, servile. Servil, fig. abbietto, vile, umile, dimesso, servile, humilis, abjectus, vilis, servile, abject, vil.

Servilment, avv. a maniera di servo, servilmente, serviliter, humiliter, servilement. Servilment, fig. bassamente, con abjezione, servilmente, vilmente, abjecte, vernaliter,

servilement, bassement.

Servissi, il servire, servitù, servizio servigio, servitus, famulatus, service. Servissi, beneficio, comodo, pro, servizio, beneficium, utilitas, plaisir, bienfait, service. Servissi, negozio, faccenda, negotium, res, affaire, besogne. Servissi, per uopo, bisogno, opus, service, usage, besoin. Servissi, tutto il vasellame da tavola, servizio, convivalia vasa, service. Servissi, portà, muta di vivande; servito, mensa, messa, missus, service. Servissi, nome collettivo de'servitori, V. Servitù.

Servissi'L , V. Lavativ.

Servissievol, cortese, officioso, obbligante, che fa volentieri servigio, gentile, amorevole, pronto a far piacere, serviziato, officiosus, cuique obvius et expositus, comis benignus, facilis, obligeant, serviable, officieux.

Servitore, famigliare, famiglio, mercenario, donzello, fante che sta a posta d'altri, servus, famulus, serviteur, domestique, valet. A l'è mei esse gram padron che bon servitor, prov. è meglio esser capo di gatta che coda di lione, malo hic esse primus quam Roma secundus, il vaut mieux être petit maître que grand serviteur. Servitor, abbreviando la frase i soñ so servitòr, servo suo, saluto usato dagli uomini verso persone superiori, od anche eguali ma non legate d'amicizia; servo, vi son servo, vale, salve, salutem tibi dico, votre serviteur, je suis votre serviteur, je vous salue. Fè servitòr, salutare con riepetto; fare delle sberrettate, far di cappello, far santà (parlandosi de'bambini), salutem pluries dicere, caput honoris caussa detegere, faire le pied de veau, saluer avec respect.

Servità, servissi, nome collettivo di tutte le persone mercenarie che servono attualmente altrui; cioè camerieri, servitori, scrivani, mastri di casa, cocchieri, donzelle e simili; famiglia, serventi, servitorame, servitù, servitia, famille, maison, livrée, valetaille, domestiques. Servità, il servire,

vitù, t. legale, diritto di passaggio, di t acqua, d'appoggiar travi, e simili, che esercita a pro di uno stabile sopra un al 🛖 stabile che rimane obbligato a sopporta l'incomodo; servitu , servitus, servitude.

Servelà, servelà, sorta di salsiccia milanese, ripiena di carne salata e di aremati; cervellata, farcimen, cervelas.

Server, servelet, parte posteriore del cervello, più piccola della massa principale situata nelle fosse inferiori occipitali, e che comunica tra il cervello e la midolla spinale: cervelletto, cerebello, cerebellum, posterior cerebri pars, cervelet.

Senvila, servelia, uomo stravagante, intrattabile, bell'umore, cervellino, cervelluzzo, cervelletto, morosus, difficilis, cerebrosus, bizarre, fantasque, bourru, homme

insopportable.

Servo, V. Servitòr.

Ses, nome numerale composto di due volte tre e collocato tra'l cinque e'l sette, sei, sex, six. Ses volte, sei volte, sexies, six fois. Ses völte tant, sestuplo, sextuplum; sextuple.

Sesì, prendere con forza e ad un tratto: pigliare, torre, carpere, apprehendere, saisir. Sesì, sig. comprendere immediatamente una cosa difficile; capire di volo, capere, comprehendere, saisir, comprendre au premier mot. Sesì, dicesi di malattia, di freddo ecc., che improvvisamente offende una persona; cogliere, sorprendere, tenere, occupare, invadere, saisir. Freid ch'a sesiss, freddo acuto, penetrante, rigido, freddo che sorprende, frigus acerbissimum, acutum, rigidum, animum perstringens, corripiens, froid saisissant. Sesì, t. leg. sequestrare, staggire, pignus capere, pignore cavere, saisir, user de mainmise.

Sesia voce fr., atto con cui d'ordine d'un magistrato, i beni d'una persona sono posti: in potere dell'autorità pubblica per l'esecuzione delle sentenze; sequestro, staggina, sequestratio, pignoris captio, saisie.

Sestongu, sistonga, gran canapè con spalliera e bracciuoli, su cui si suole tenere uno strapunto e più cuscini per sedervi 6 riposarvi, ed anche per servirsene a guim di letto; letto di riposo, anaclintherium; bergère, chaise longue, fauteuil.

Sessa, V. Sicssa.

Sessagenari, agg. di persona che ha sersant'anni; sessagenario, sessagenarius, sem genaire.

Sessanta, nome numerale che contient servigio, servitus, famulatus, service. Ser-l sei decine; sessanta, sexaginta, soixante. ESSANTERA, quantità di sessanta; sessan-, sexaginta, soixantaine, soixante.

ies-sent, sessent, nome numerale che tiene sei centinaja, seicento, secento, mentum, six-cent. Un del sessent, colui, e scrive italianamente nello stile comunemte introdotto nel secolo decimosettimo; zntista, sestodecimo . . . . . celui qui it dans le goût des écrivains du dix-seème siècle. Stil del sessent, maniera di ivere da secentista; secentismo . . . mare d'écrire dans le goût du dix-septième cle.

Session, tempo durante il quale sta radua un'assemblea per esaminare e delibera-; dicesi pure di uno spazio di due ore piegato da persone foreusi a dar consulto litiganti o lavorare per essi; sessione, igresso, conventus, session, séance, heure. ision, conversassion, ciaciarada, chiaceramento, discorso, ciarlería, sermo, nocinatio, parlerie, causerie, entretien. iest, add. d'unità che viene dopo la inta, o di parte che con altre cinque uli forma l'intiero; sesto, sixtus, sixième. Sest, sost. ordine misura, sesto, ordo, nsura, ordre, mesure. Desse sest, V. sse-ardriss sotto Dè Vol. 1 pag. 232 col. Sest, la sesta parte di checchessia, il to, sextans, la sixième partie.

Sista, garbagna, garbiña, arnese da ervi e portarvi dentro robe, intessuto lo più di vimini, canne, salci, verne di castagno, e simili materie; cesta, a, paniera, cista, calathus, canistrum, ier, corbeille, bourriche. Sesta ovà, n ovata, zana, cista, hotte. Sesta da

vatè, V. Corbèla.

SESTA, scuola in cui s'insegna a'ragazzi i mi principii della gramatica; sesta classe, ta classis, sixième. Scolè d' sesta, V. tan. Sesta, t. di giuoco, sei carte di uito del medesimo seme, una sesta . . . . ème. Sesta magiòr, dicesi dei primi sei xchi, sesta maggiore . . . . . sixième jor. Sesta, t. di musica, intervallo che na tra una nota e quella che viene la nta dopo quella; e dicesi pure della nota lesima che compisce il numero sei conlo quella da cui si parte; sesta . . . . 2. Sesta, una delle ore canoniche, sesta, a, sexte. Sesta, t. di ballo, salto, cala, saltatio, entrechat à six.

BTAR, scolè d'sesta, scolaro che è nella classe . . . sixième.

senfi, dim. di sesta, piccola cesta, cesto,

la, fiscella, canistrum, petite corbeille. Sestin da fidlè, cestello de'vermicellieri per riporvi entro le loro paste . . . maniveau. Andè an glöria ant un sestin, V. Andè Vol. 1 pag. 25 col. 2.

Sestina, strofa di sei versi; sestina. sixain. Sestina, t. di mus. passaggio di sei note consecutive le quali tengono nel valore il luogo di quattro, e vogliono essere eseguite più celeramente cioè nel tempo che si eseguirebbero, quattro della stessa qualità;

sestina . . .

Set, nome numerale che segue al sei. sette, septem, sept. Set elèvar, ter. di giuoco, sette volte la posta, il vada . . . . sept et le va. Set völte, sette volte, septies, sept fois. Set völte tant, settuplo, septuplum, septuple. O per set o per disset coi verbi desfessue, dè via, fè fora, e simili, alienare una cosa a qualunque costo, levarsela per qualunque insimo prezzo, cavarne cappa o mantello, rem quomodo distrahere tirer pied ou aîle d'une chose, venir à bout de telle façon que ce soit. Set! voce usata pronunziarsi con suono fortissimo per fare sbalordire altrui, mentre si credeva solo. con quel grido improvviso . . . .

Seta, atto di sedere; voce usata col verbo *fè* parlando ai fanciulli; V. Fè seta sotto il

verbo Fè Vol. 1. pag. 326 col. 2.

Sett, ste, porre a sedere metter una persona su una s edia, in sedem collocare, asseoir. Setè un, fig., levare alcuno di carica o di ministerio, porre a sedere alcuno, aliquem ex officio depellere, deponere, destituer quelqu'un de sa charge, déposer. Sete un s'un such, abbandonar alcuno nel suo maggior bisogno, aliquem deserere abandonner quelqu'un. Sctesse, proprio degli uomini, e d'alcuni animali quadrupedi, riposarsi, posando le natiche in qualche luogo, su qualche cosa; sedere, porsi a sedere, sedere, assidere, considere, insidere, s'asscoir. Stesse a taola, sedere a mensa, stare a tavola, mensæ accumbere, se mettre à table.

Setemès, moneta eroso-mista tolta recentemente di corso, e che era del valore di centesimi 37 e mezzo, ossia, da soldi sette e mezzo, pezza da setté e mezzo....un sept sous et demi.

Setenàri, add. di sette, settenario, septe-

narius, septennal, séptenaire.

Setenàri, sost. solennità particolare che si rinnova ogni sette anni; settennale, solemnitas septenaria, solemnité septennale. Se-Ilo, cestellino, cestino, cistula, cistel- (tenari, verso di sette sillabe, settenario,

Serengen, V. Stenber.

Sergaritto, quello dei quattro punti cardinali dell'orizzonte, che è volto verso il polo artico; e dicesi pure della parte del monto che volge a quel punto; settentrione, reglo aquilonaris, septentrio, septentrion, nord.

Sermin, bambino nato il settimo mese dopo il concepimento . . . . . enfant né de sept mois.

Serro, bastone più o meno ornato che i Sovrani portano in mano ed in alto come segno d'autorità e dominio; e dicesi purc sig. dell'autorità e del governo supremo; scettro, sceptrum, sceptre.

Setuagenani, add. usato anche come sost. che ha settant'anni, settuagenario, sepuagenarius, septuagénaire.

Setuacesima, la terza domenica avanti là quaresima; settuagesima, septuagesima,

septuagésime.

SECON, requie riposo periodico e necessario delle operazioni esterne d'ogni animale per sopimento de sensi e della volontà, col mezzo del quale gli animali ristorano la perdita delle loro forze; sonno, somnus, sommeil. Seugn, inclinazione a dormire, sonno, sonnolenza, sommus, sommicil, envie de dormir. Concilie 'l seugn, se vni seugn, assonnare, indur sonno, sopire, consopire, soporare, assoupir, endormir, procurer le sommeil. Muri d' seugn, casche dla seugn, aver voglia grandissima di dormire, morir di sonno, cascar di sonno, dormiendi flagrare cupiditate, être accablé de sommeil, avoir grande envie de dormir. Durmi un seugn, fè un seugn, far un sonno, dormir un sonno, somnum unum edormiscere, dormir un bon sommeil. Seugn, l'atto stesso di dormire, sonno; somnus, somne. Seugn grev, sonno pesante, arctus somnus, sommeil prosond, somne serré, bon somne. Seugn linger, sonno leggiero, somnus tener, sommeil tendre. Prim seugn, il primo tempo che si passa dopo essersi addormentato; primo sonno, somnum subiens, premier somne. Fè un seugn sol tuta la neuit, dormire senza svegliarsi mai quant' è lunga la notte, non fare che un sonno, noctem dormire perpetem, longam noctem dormire, dormir la nuit tout d'une pièce, faire la nuit tout d'un somne. Torne pie seugn, rappiccare il sonno, somnum repetere, se rendormir. Seilgn, immagini, che si presentano a chi dorme senza il ministero de'sensi e di cui scriba svegliata la mitmoria ; sogno, polyere a guisa di farina; sfarinare ; la

versus septenatius, septain, de sept sillabes. | somhhum, insomnlum, visum, songe, in Fe' un sengn , V. Sogne. Avei na col gnanca per seugh, non ci pensar neminen ad una cosa, non aver pelo che vi peni ne in memoriam quidem habere, n'y petis audunement. Com'un seugn, come di pasaggio, come cosa da non sperarsene riuscita, come per un sogno, obiter, comits un reve.

SEŪIA, taca da botàl, V. Taca. Shul, disteso di mercanzie, di grasce u'di cose simili poste ordinatamente in pari l'uni sopra l'altra, suolo, strato, series, ordi, lit, couche. Seul per seul, distesamente, i strati, per ordine l'uno sopra l'altro, a suolo a suolo, ordinatim, distinctim, per couches.

Skūli, add. contrario di riuli o malegud liscio, che ha nella sua superficie egualid per ogni parte, lævis, politus, planus, politus, uni, lisse, plain, plat. Fil seuli, filo liscie uguale, filum æquum, planum, fil uni, qui est' filé également. Stra seulia, cammin piano', iter complanatum, equum, via in offensa, chemin tout uni. Seuli, che senza nodi, uguale, liscio, enodis, lavis lœvigatus, lisse poli, qui n'a point de nœud Sculi agg. di tessuti vale che non è fatto' opera, puro, piano, planus, æquus, tot uni, qui n'a aucun ornement dessus. Seil dicesi anche di abito, biancheria, letto simili, succinto, liscio, senza ornamen simplex, sine ullo ornamento, tout un simple.

Skult, avv. senza intoppi, sine imper mento, rondement sans entravers. seŭli, andar di rondone, prospere, suce dere, réussir heureusement.

Seulie, V. Solie. SEURBE , V. Surbi.

Skure, v. pop. in luogo di sorela, SEY, riparo di pruni o altri sterpi, si piantano in sui ciglioni dei campi chiuderli; siepe, chiudenda, sepes, b échalier. Sev, fig. ciò che sta attorno a chi chessia a guisa di siepe per chiuderlo; ch sa, sepimentum, clôture.

SFACIA, V. Sfronta. SFAMB, V. Desfame.

SPARDA, dissoluto, licenzioso, libertii sfrenato, effrenis, dissolutus, licencie libertin, désordonné, déréglé, débaud dissolu. Sfardà, disapplicato, negligi sbadato, negligens, alienus, inapplidissipé, distrait, négligent, inattentif. SFARINE, disfare in farina o ridure

esolvere, réduire en poudre, broyer, sin comme de la farine. Sjarinesse, o ridursi in farina, sfarinarsi, in n resolvi, tomber en poussière se e en farine. Sjurinesse, dicesi di frutta, come pere, mele o simili, non reggono al dente e sogliono ınche scipite e di colore sbiancato e ; sfarinare, solubilem esse, friabilem tre farineux.

;, pompa, treno, gala, magnificenza,

fronzolo, ostentatio, pompa, magnus us, faste, pompe, appareil, magni-, somptuosité, luxe. stil, verga metallica, che mostra gli orologii a sole colla sua ombra; ie, ago, stilo, stilus, gnomon, inumbræ, gnomon, style, aiguille dran solaire. Sjera, verga metallica, ando attorno alla mostra dell'oriuolo , ne indica le ore, i quarti, li mi-.; Inncetta, saetta, indice, horarum aiguille de montre. Sfera, corpo o perfettamente rotondo, quale sarebbe formato dall'aggirarsi d'un circolo al suo diametro; sfera, sphera, fera, fig. stato degli esseri limitato certo spazio, o da certe condizioni; stato, condizione, sfera, ratio, nuconditio, sphère, condition, état. ra d'soa sfera, uscir del suo stato, . che non comporta la propria con-, ea velle que ferre non valent huortir de sa sphère, sortir des bornes état, de sa condition. A son nen l'soa sfera, sono cose che superano ii capacità, non cadunt hæc in illius ntiam, ea longe illius, captum supeces choses sont hors de sa sphère. sfera celest, lo spazio del ciclo entro no s'aggirano gli astri e che è concome diviso da cerchi inmaginati per : i fenomeni delle apparenze celesti; leste, cœlorum sphera, sphère. Sfera , macchina tonda e mobile composta cerchii rappresentanti quelli, che tronomi sono stati immaginati ne'cieli gare le apparenze ed i movimenti sfera armillare . . . sphëre armilera, diconsi pure le cognizioni eledell'astronomía che si acquistano dio della sfera armillare; principi astronomie sphérique. telefio, vulnus, blessure. Ferlèca latto in qualunque altro oggetto; rotm. II.

tura, conscissura, laceratio, déchirure, balafre. SFERVAIR, ssuraje, stritolare, sbriciolare, ridurre in bricioli, sminuzzare, tritare, sfracellare, sbrizzare, conterere, deterere, friare, in micas frangere, réduire à petits morceaux, concasser, broyer, émietter, émier parlandosi di pane), briser. Sfervajesse, ridursi da sè in bricioli, sbriciolarsi, sminuzzarsi, friari, s'émier.

Spianchesse, rompersi checchessia per interna forza nelle parti laterali; sfiancarsi, lateribus infringi, disrumpi, delumbari, s'écrouler, s'affaisser, s'ereinter.

Sfianchi, che ha la pancia vota; smilzo,

inanis, fluet, qui a le ventre vide.

SFIATESSE, perdere il fiato stancarsi le fauci, per lo più pel soverchio gridare; sfiatarsi, delassari, s'époumonner, s'égosiller, s'éguculer.

Spigure, V. Dessigure.

SFILANDRE, disfare un tessuto svellendone ad uno ad uno i fili si d'ordito che di trama; sfilare, sfilacciare, sfioccare, dissuere, ésausiler, essiler, saire de la charpie. Si-lundrèsse, l'uscire, sar la silaccia, che sanno le fila sul taglio o straccio dei panui; spieciare, stilacciare, stilacciarsi, fila ducere, dissolvi, éfaufiler, s'éssiler.

Stilk, V. Destile. SFINI, add. privo di forze, languente, smarrito, animo deficiens, languidus, languens, languescens, sans force, languissant,

Spioner, spacciar frottole, raccontar novelle, pubblicare cose inventate; sfiondare, scagliar fandonie; rumores spargere, mendacia fundere, débiter des nouvelles, des mensonges.

Sfiori, desfiori, V. Desfiore.

SFITA, dolor pungente e intermittente; filta , trafitta , *acutus dolor* , doule**ur aig**ue et intermittente. De dle sfite, cagionare dolore acuto, martellare, torquere, vexare, exsauciare, picoter. Avèi la ssita, V. Esse borù. Stode , V. Desfodre.

Sroon, allentamento che si dà alle core chiuse ed elastiche, onde possano occupare maggiore spazio; sfogamento, sfogo, exitus, sortie, issue. Sfogh, sito vacuo per ogni impensata occorrenza, sfogamento, exitus, allégement, soulagement. Sfogh, fig. alleviamento delle passioni dell'animo col manifestarle od appagarle alquanto; sgravamento, sfogo, licentia, soulagement, assouvissement, délassement. Dè sfogh, V. Sfoghè.

Srogek, v. att. e n. pass. prendere mag-

éxhalare, disjundi, evaporare, effluere, évaporer, exhaler, couler. Sfoghè, mandar fuora, dar esito, alleggerire, sminuire, e fig. si dice del comunicare o soddisfare le passioni o gli affetti, sfogare, mitigare, imminuere, levare, mitigare, lenire, temperare, mulcere, soulager, décharger sa douleur, sa colère. Sfoghèsse, dè sfogh, contentare la nostra passione, comunicare parrando il dolore o lo sdegno; sfogarsi, effundere, exhaler sa passion. Sfoghèsse contra un, sfogar la collera, dar esito al concepito sdegno contra alcuno, in aliquem iram effundere, evomere iracundiam, in aliquem crumpere, iram explere, satiare, décharger sa colère contre quelqu'un. Dè sjögh, lassè un sfögh, fare un apertura per dar esito a checchessia, dare sfogo, fare uno sfogatojo, foramen istruere, faire un soupirail, donner de l'évent.

SFOGNE, fogne, sfurgne, cercare in luogo riposto o nelle sacche d'alcuno; frugare; rovistare, razzolare, pertentare, perscrutari, scrutari, excutere, fouiller.

Stogonà, sfogonè, V. Desfogonà, Desfo-

gonè.

Spoira, v. bassa, flusso del ventre, ma sema sangue, soccorrenza, caccajuola, alvus cita, alvus soluta, alvus liquidior, diarrhæa, foria, flux de ventre, foire, dévoiement.

Sroil, agg. di pasta, di torta e simili,

♥. Pasta, Torta.

Sfolada, ofèla, spezie di pasta fatta con farina, zuccaro, burro, uova e simili; confortino, ciambella, berlingozzo, bellaria, dulcia, crustulum, scriblita, pain d'épices, gimbelette, échaudé, craquelin, croquet, gâteau feuilleté.

Spojade, oflè, colui che sa o vende berlingozzi, ciambelle, confortini ec.; ciambellajo, confortinajo, pistor dulciarius, crustularius, faiseur de pain d'épices, qui fait des échaudés, des gimbelettes, des gâteaux.

SFOJATE, scartable, cercare in un libro, in un fascio di carte per trovarvi un passo, uno scritto, rivolgere le carte de'libri minutamente; squadernare, sciorinare i libri, scartabellare, libros evolvere, perlustrare, chartas perquirere, perscrutari, fouiller dans les livres, dans les archives, feuilleter un livre.

Sport, dividere in falde, sfaldare, sfogliare, in laminas dissecure, couper par coacte, invite, forcement, par force, mal tranches, détacher par lames, par feuilles.

gior volume, estendersi, occupare maggior Ssojèsse, dividersi in salde, ssaldarsi, sito; esalare, sgorgare, uscir suora, ssogare, gliarsi, in laminas, in bracteas dividersi s'exsolier, tomber par éclats. Ssoje, le le foglie, sfrondare, sfogliare, folia deconperc, effeuiller, ôter les seuilles. Sfoit vis, spampanare, vitem a foliis purgare vineam pampinare, épamprer, ébourgeonne

Srojon, v. pleb. amante, cicisbeo, inne. morato, ganzo, amator, a nasius, soupirant galant, amoureux, amant, bien-aimé.

Sfojoira, v. pleb, innamorata, gana; amante, amasia, maîtresse, amante, bienaimée.

Sfondà, add., V. Desfondà.

Sponda, sost., veduta di prospettiva che dimostri gran lontananza; sfondato, absendentia (plur.), recessus, enfoncement, lointain. Sfonda, spazio vacuo lasciato nei palchi, o nelle volte per dipingervi, e anche la pittura medesima fatta in simili spazi; sfondo, sfondato, recessus, enfoncement.

SPONDE, t. di pitt. unire due tinte diversi si fattamente che non si veda dove l'im finisce e l'altra comincia quasi che fosses fuse insieme; unire, fondere . . . fondit Sfonde i colòr, unire i colori con gradazioni piacevoli; fondere . . . . nuancer, nua ( se di lavori di seta o lana ).

Sponde, V. Desfonde.

Spongione, rattizzare il suoco, muover i tizzoni colle molle, disordinarli, prumi et torres movere, ignem turbare, fourgon; ner. Sforgione, disordinare, scompigliare, abbatusfolare, turbare, confundere, sourgate ner. Sjorgione, riempiere a soprabbondan ristringendo fortissimamente la materia continente; e dicesi più sovente del cibi che d'altro, impinzare, supra modum im plere, empifirer, remplir, faire regorger gorger, soûler. Sforgionesse, caricar la lestra, supra modum se implere, s'empifires se soûler, remplir son pourpoint.

Srongo, v. pop., suoco elettrico che sco pia con violenza fuor delle nuvole, e volta colpisce la terra; fulmine, folgott fulmen, foudre, tonnerre. Sforgo, fig. pel sona di straordinaria vivacità, quasi folgo vispo, alacer, promptus, vif, promp

alerte.

Srörss, uso d'una forza superiore all' dinaria; sforzo, ogni maggior forza, con tus, nisus, effort, contention. Fe tuti i sförss, V. Sforsse.

Sporssatament, per forssa, avv. con isfor contro voglia, violentemente, forzatame Sponsse, forsse, obbligare per forza:

are, costringere, sforzare, violentare, co-ine, o nell'affetto; raffreddare, minuere, zere, complere, adigere, contraindre, violeater, obliger, forcer, gêner, presser. guastare una chiave, storcere una toppa, flectere, torquere, convertere clavim, distormere scram, forcer une clef, une serrure. Sorsse na fia, sforzare una pulcella, violare, suprare, pudorem virgini extorquere, pudicitiam virginis per vim expuguare, per vin stuprare virginem , virginem comprimere, violer, forcer une fille, ou une femme. Sforssesse, fè tuti i so sforss, ingegnarsi, affaticarsi, far diligenza, far forza, fare i moi sforzi, dare il suo maggiore, conari enni ope ct opera, summo conamine niti, omne studium conferre, maximam diligentian adhibere, totam operam ponere, s'elforcer, s'évertuer, faire son possible, donner tous ses soins. Sforssèsse, far forza per mendar fuora gli escrementi del corpo, il perto, e simili, ponzare, niti, faire des forts, pousser, comme pour accoucher, pour uler à la selle, etc.

. STRACASSE, metter a rovina, porre in conquasso, conquassare, sconquassare, rompere nolti pezzi, fracassare, conquassare, confringere, elidere, obterere, perfringere, measser, briser, rompre, mettre en mor-

zaux , casser.

Smange, guastare un tessuto, riducendone cune fila a cadere a frangic, sfrangiare, foccare, fila educere, effiler.

Strast, (dicesi soltanto delle bestie) abpertire, disperdere il parto, abortum facere,

Serasut, quasi interamente disfare infranpado, sfracellure, elidere, obterere, écraser,

Smar, bando, bandimento, esilio, prorizione, exilium, proscriptio, relegatio, portatio, bannissement, exil, expulsion. le sfrat, dare altrui lo sfratto, fare inttare, shandire, costringere ad andarsene triare, in exilium mittere, pellere, chas-

📭 , exiler , bannir.

STRATE, v. att. mandar via, cacciare, foere, expellere, chasser, mettre déhors. utė, in s. n., andar via con prestezza; attace, strattare, solum vertere, aufugere, seere, se proripere, suir, trousser son s, et ses quilles, s'en aller, plier bagage,

maine, v. att. raffreddare, far divenir do, freddare, rinfrescare, refrigerare, factare, refroidir. Sfreide, fig. diminuire,

extenuare, perfrigerare, refroidir, rallentir. Sfreidesse, divenir freddo, defervescere, re-Spesse na ciav, na saradara, piegare, frigescere, se refroidir, devenir froid. Sfreidesse, vallentarsi, scemarsi il fervore nelle operazioni, o nell'affetto; raffreddare, intiepidirsi, defervescere, refrigescere, debilitari, frangi, se rallentir, se refroidir, s'attiédir, devenir tiède.

> Sfreidura, alterazione d'amicizia tra due persone, freddezza, dissapore, amicitiæ remissio, froideur. A j'è'n po d'sfreidura tra lor, v'ha qualche freddura tra loro, refrixit inter eos amor mutuus, imminutum est inter cos studium, leviter inter se dissident, il y

a de la froideur entre eux.

Seris, taglio fatto sul viso; sfregio, sberleffe, sirignata, vulnus ori inflictum, chinfrencau, balafre, estafilade. Sfris, cicatrice che rimane da un taglio fatto sul viso; sfregio, catenaccio, cicatrix, stigma, couture, cicatrice d'une balafre. Sfris, parlar coperto, il quale con acuto motto punge altrui; bottone, staffilata, motto satirico, parola mordace, scomma, dicterium, brocard, mot piquant, raillerie amère.

Strise, fare un taglio nel viso altrui; sfregiare, vulnus ori infligere, stigm tibus faciem deturpare, balafrer, blesser en faisant une balafre, estafilader. Sfrise, toccare appena appena passando, radere, rasentare, passar rasente, leviter attingere, delibare, summam rem stringere, ellluer, raser. Sfrise lu corda andar a pericolo d'essere appiccato, supplicium vix evadere, effleurer la potence.

Serontà, sfacià, add. che non ha vergogna, che non cura vergogna, sfrontato, sfacciato, senza vergogna, audace, arrogante, inverecondo, impudens, inverceundus, duri oris, audax, effronté, impudent, audacieux. Sfrontà, sfrontà com n'urinari, sfrontà com la pistöla d'un sbiri, sfrontadon, sfrontaron, sfacciataccio, temerario, svergognato, arrogante, malardito, faccia di pallottola, insolente, spavaldo, impudentissimus, protervus, expudoratæ frontis, perfrictæ frontis homo, audacissimus, impadent, effronté comme un page, dévergondé, insolent, arrogant, audacieux.

SFRONTADOÑ, accr. di sfrontà, V.

Senös, il celare alcuna cosa a'gabellieri, per non pagarne la prescritta gabella, o perchè ne è vietata l'introduzione; frodo, contrabbando, vectigalium defraudatio, contrebande. Sfros, la cosa per cui si è frodato il dritto a gabellieri, o che si è introdotta entare, scemare il furore nell'operazio- celatamente nello stato malgrado il divieto;

frodo, sontrabhando, mera interdicta, mera ! que vectigalia, effugit, contrebande. Sfros, cosa, che si porti via nascostamente sotto il mantello, como se fosse di contrabbando; soffoggiata, sarcina, pallio tecta, paquet quion: emporte à la dérobée, contrebande. Defros a agy. furtivamente, di contrabban-do, clam, furtim, furtivement, à la dérobée , en cachette , en catimini.

Sprosadòr, colui che fa contrabbandi; contrabbandiere, mercium vetitarum mercator , vectigalium fraudator , contrebandier.

Sprose, far contrabhandi, vectigalia fraudare, faire la contrebande. S/ruse, togliere a rubar di soppiatto, senzache altri se ne accorga o senza pagare; bubbolare, trafuzare, suppilare, clam surripere, fraudare, *jurțim auferre* , ravir à la dérobée, enlever furtivement, dérober en cachette, escamoter. ", Sprösna, v. pl. giovane scaltro nel coprire i suoi vizii, sfacciatello, bricconcello, cavezza, mascagno, furfantello, nequam, flagitionis, sycophanta, mievre, espiègle.

Seucinada, quantità grande di checchessia, fucinata, sfucinata, magna vis, multitudo, numerus, grand nombre, grande quantité,

multitude.

Siveine, fuggire, fuggirsene, V. Scapè

nel 1. signif.

Srume, v. att. t. di pitt. far degradare il colorito, confondendo dolcemente gli scuri colle mezze tinte, e queste col chiaro, sfumare, sfumare.... effumer. Pitura ben sfumà, quadro bene sfumato, ben unito ... .... tableau d'une belle fonte. Sfumè, in sign. neutr. e fig. andar in fumo, sparire, syanire, in auras abire, se perdre, s'en aller en sumée.

Sturgne, V. Sfogne.

Sfurmine, v. att. stritolare deterere, comminuere, friare, atterere; brover, briser, émier, émietter, réduire en poudre, réduire en petits morceaux. Sjurminesse, stritolare, stritolarsi, deteri, friari, comminui, se briser, s'émier.

Seunniole, dicesi d'un certo brulichio, che si sente talvolta nella pelle, specialmente alle mani o ai piedi ; pizzicare "sentire un certo formicolio, vellicare, fourmiller. Sfurmiole, abbondare, brulicare, V. Furmiole. J'ai le man ch'a 'm sfurmiolo, figi ho gran voglia di percuoterta, mi pizzicano le mani, parum abest, quin te cædam, les mains me demangent,

Seunnie, verbo n. uscir del proprio nido,: cavarsi di nicchio, snicchiarsi, suidare, c

Surnie, metal. uscia del proprie luogo, etac carsi dal suo posto ;, snicchiarsi , snidiare muture se loco, hospitium linquere, ex e dibus suis exire, décamper, quitter, sa .place sortir de sa place, quitter sa demenre. A sfurnie,, se surti dant'el ni, cavar del nid snidiare, pullos nido detrahere, aves nido deripere, ôter du nid, dénicher. ... Spunnion, agg. di uccellino che comin -

ad esser forte e pennuto onde potere diare, e svolazzare, uccello nidiace, atto volar via dal nido, a nido recens, nia

béjaune , dru.

Seurvaje, V. Sfervaje. SGABIE, cavar dalla gabbia, sgabbiare. cavea educere, tirer de la cage. Sgabie, Fag. uscir fuori, egredi, exire, sortir, sor zir comme de la cage.

SGABUSE, V. Desgabusk.

SGAIR, sgheir, guasto, scialacquament, danno, rovina, disertamento, male, de mnum, detrimentum, ruina, pernicies, 🖝 cidium, exitium, eversio, vastitas, dour mage, dégât, délabrement, ruine, destru ction, désolation, bouleversement, ravage agatis.

SGAIRA, sost. sgheira, dissipatore, Sgairon. Andè an sgaira, andar a zonza andare a sparabicco, gozzovigliare, petteg leggiare, huc et illuc cursitare, vagaria comissari, nepotari, courir la prétentain

faire la vie.

Sgaire, sglieire, guastare, corromper- e, rovinare, danneggiare, dissipare, disfarance, sconciare, sciupare, viliare, depravarcorrumpere, diripere, vastare, everter turbare, gâter, troubler, endominage T, détériorer, délabrer, corrompre. Sgairscialaque, gettar via i denari in cose frir che e vane; scacazzare, bubbolare, scialacqua er, sprecare, nepotari, pecuniam prodigere, effundere, se ruiner en folles dépenses, jeter son argent, fricasser son bien.

SG MRON, sgaira, scialacquatore, dissipapatore, scialone, sprecatore, che ha le mani forate, effusor, profusor, nepos, bourreau

d'argent, panier percé, prodigue.

Scalest, mostrare allegrezza con atti e con movimenti, a guisa che talora fa il gallo, gongolare, esultare, ringalluzzarsi, gestire, exultare, tressaillir de joie, se recoquiller, s'enhardir, se dresser sur ses ergots. Sgslese o sgarse, sbagliare, V. Sgare.

<u>-</u>

والتأه

۶,

5

منحد

SGANASSA, il mordere, e il segno che lascia il morso; morsura; morsicatura, morsus, pars morsu lacera, morsus saucialie, nido exire, nidum evolare, sortir du nid. morsure. Sganassa, schiamazzo, romere,

\*\* Searbito y Tracaiso J streplius , umultas , Lla- Searbutes a , offera , ind this W. Searbine mer, clabauderie, oriaillerie, piaillerie, name. Szanassa, ''parola pungente', 'vil-Amia, vellicatio, verborum aculci', picotene. Desse dle sganassà, in m. b. e'pop. bisticiersi, proverbiarsi, bezzicarsi, jurgiari, marire, contendere, se disputer.

Scannet, parlare forte e con ischiamazzo, ar romore, schiamazzare, perstrepere, garme, clabauder, crialler, faire du vacurme. Sganassèsse, desse die sganassä, V. Sganassa. Sgammassa, andata fatuosa e senza frutto gita inutile, lungo viaggio infruttuoso; inauis peregrinatio, course inutile, pas jetés. . Fè na sganbassà, andar attorno, senza conduder quello per cui si va, andarsene in gie, obambulando tempus terere, nihil agere, perdre ses pas, jeter ses peines, ses soins.

SGAMBITE, muover le gambe con veloce rotimento; gambettare, spingare, springare, guizzar co' piedi, plantas agitare, propellere, pedibus argutari, brandiller les pieds, gambiller. Sganbitè, dicesi degli animali; 'che tirano calci morendo; gambettare, sgambettere, crura agitare, gigotter. Sganbile comensse a sgaubite, dicesi dei bambini quando cominciano a andare, zampettare, pedes notare, commencer à marcher, pictiner.

SGARFARON, V. Scanfaron.

SGANFE, V. Scance.

SGANGANT, levar di sesto, slogare, sgangherare, sconnettare, emovere, démantibuler,

**distoquer** , déranger.

SGANGARA, sciancato, che ha rotta o guash l'anca, che va ancajone, claudus, déhanché. Sgangard, guasto, sconnesso, sfondato, spezzato, in cattivo stato, corruptus, fractus, auritus, gâté, effondré, en mauvais état.

SGARADA, error grave, sbaglio, colpa, ingens error, faute, grosse méprise. Sga-

: rada , ragaziata , V. Ragassada.

SGARAVASS, nome generico di varie specie . Insetti neri , lucidi , piuttosto grossi , con tei piedi ed armati d'uno o più corni ; scascarafaggio, scarabœus, scarabée.

SGARB, sgarbatessa, offesa, inciviltà, af-Bonto, oltraggio, ingiuria, sopruso, villar, injuria, contumelia, outrage, injure,

Tours, che non ha garbo, V. Desdenit. parba, che non è avvezzo a compiacere

trui, V. Malgrassibs.

Standartes ; cattivo garbo , od azione **la con entrivo garbo; garb**accio, sgarbatezza, betaggine, "sgrazietaggine, inconcinnitas, maderie graucherie mauvaise grace.

SGARBEL, spardabel, spardamel, sphere: ampia rottura di panni di muri e simili, squarcio; straccio; laceratio; scissura; flactura, accroc, déchirure:

SGARBEO, nome che porta nel basso-Monfertato l'uccello detto più comunentiente orient o breafich , W. Orient.

SGARBOJE, ingarbogliace, V. Anbroje.

SGARDABEL, V. Sgurbel.

Sourdable, V. Sgardahla, Sgardamlè.

SGARDAMEL, V. Sgarbèl.

Soardamià, part. da sgardamle, V. 11 verbo. Eni sgardamlà, che ha le palpebre arrovesciate, occhio scerpellato, occhio scerpellino, oculus laceratus, œil éraillé.

'SGARDAMLE, fare un'ampia rottura in mezzo od una cosa; squarciare; lacerare largamente, stracciare, lucerare, dilaniare, discindere, discerpere, déchirer, accrocher,

dilacérer.

SGARE, garsè, sgalesè, prendere shaglio, commettere errore, sgarrare, sbagliare, errare, falli, decipi, se tromper, se méprendre, prendre le change. Sgare la strà, smagrirsi, sviarsi, perdersi, uscir di strada, forviare, fallir la strada, declinare de via, deflectere ex itinere, itinere decrrare, s'égarer, se détourner du chemin, se fourvoyer. Sgarè, sig. forviare, traviare, uscir di proposito, aberrare a proposito, s'égarer en parlant, s'écafter du son sujet.

SCARFTE, V. Szarte.

SGART, voce che si manda fuori stridendo. per lo più per dolore o per paura; strillo, strido; grido, clamor, stridor, ejulatus, cri, haut-cri.

SGARI, gridare piangendo, strillare, squittire, urlare, gridare quant'altri n' ha in gola, stridere, vocem acutam tollere, ululare, gannire, ejulare, stridere, crier, glapir, hurler, jeter les hauts-cris, crier à tue-tête, crier comme un aigle. Sgari, cantare sconciamente e sgangheratamente con voci**acu**tissime e false; pecorare, inconcinne canere, ululare, chanter grossièrement, sans justesse.

SGARIBOTE, frugare entro un corpo solido e tenero forando, tagliando, consumandolo, V. Gurie. Sgaribote, frugacchiare, cercare, toccare, innovere, dimenare, agitare, scrutani, perseratari, agitare, movere, pertractare, quassare; toucher, fouiller, remuer.

SGAROGNE, intaccare alquanto la pelle con ago, colle tinglile o con altra cosa acuta o tagliente; scalfire, calterire, scarificare, leviter incluere cutem, leviter cutem sulcare,

écraser, écacher, condister, meuriti? Sena-ent Philos sellinterar il merdy nates vontan-there, scraser le Mez? Senacht un, setteogliste alcundetollo scoplite i stibi dicetti; smacette vadaderel, "Matte" Honge IV dietallung "Tant Ironter, Itil Teprocher ses defauts. Sghaelle sghlehe, dicesi della pioggia, quandos 832 dendo Impetuosa rende più dura la terra; assodare, indurare solum, duritiem inducer agris, solidiorem reddere, affermit, rendie dur , endarcir.

Soner, o sgnip, nomi che si danno nella lumellina al beccaccino maggiore, V. Lonbard.

Schrese, V. Segnèsse. Scricke, V. Sgnache.

SGNIP, V. Sgnep, e Lonbard.

Schon, sost. colui che lla signoria, dominio e podestá sopra gli altri, signore, dominus, seigneur. Dicesi generalmente delle persone che non esercitano arti meccaniche e mestieri, o che sono di civil condizione; signore . . . . . gens comme il faut. Sgnor, titolo che si da per ondre, civittà e convenienza alle persone di civil condizione alle quali si parla o si scrive; signore, dominus, monsieur, sieur. Sgnor, padrone, serus, mattre. Sgnor d'mesa sal, V. Sgnorel Sgnor? modo col quale i fumigli od altre persone rispondono alla chiamata del padrone', ovvero di persona superiore, Signore! cosz comanda! eccomi! quid petis! adsum! me voici! a vos ordres! monsieur! Sznor? modo col quale si fa intendere con rispetto tra persone civili di non aver compreso le parole che ci furono dirette, che? che cosa?; quid ? plait-11?

Schor, add. ricco, potente, opulento, dives, riche, opulent, qui a beaucoup de bien. Fè 'l sgnor, spacciarsi per ricco e spender molto; fare il signore, tratfarsi alla grande, lautitiæ studere, opes ostentare,

vivre en seignour.

SCHORA, colci che ha dominio, podesta sugli altri; signora, domina, maîtresse, danie. Sgnora, usasi anche dalle persone civili per moglie, uxor; femme: Sznora, titolo che si da per onore o civiltà o convenienza alle donne di civil condizione; signora, domina, dame; madame. Conpagnè na sgnora, servire una dounn . . . . servir de cavalier à une dame.

Sononles, signor grande, signor d'alto affare, di grandi ricchezze, signorazzo!.

seigneut d'importance:

Schoner, sgnorbt, dim. di sgnor; sfnor a mesa sal, signore di poco stato; signore alla spette di glinome dettacalitidue, di noffin poco ricco, signorello, signoretto, homo! Y. Dö.

whole the rais the state of period foreseed Schoolt, south, dualità adi, signore aldia ininio Cittodestatiff feidindiziones, qigaquiqit

Schokti; "add: da signere; che ha dahata ghoren signorists of signorise, a governo illustris , "Splenchibus , "Hoble; Hintres milland Hionge, russier sb., suffillingent cobbnollys challes cossolegis described in affective cossolegis of the comportant via, rubare, 2000 fisherengist with the comportant via, rubare, 2000 fisherengist with Sandkit i dijiki di sendir je dikadani popul sphor, ad un giovanetto, o pontruzzon migring rino, dominidis petit inonsider el jenin Scrottisa, ditti. divisgnorap detto per venta, signorina, dominary ittademoiselle, e jeans dame. Scorent, V. Desbarasse, in an in it in b

Scottili sconcio, entens pergognoso pod villano, indicente, turpis, indeterus soprobrosus, "Homenx. Wednie & sgarbatory se grazia, senza garbo ; rozzo ; malfatto , ti grazioso , indenustus ; inclegans, maketin,

sere, amplifi in all me difficult in sere Sodkin', schipelle fattourquisa. de por zione di Cerchio ossiai a (doccia per uso) dingtaglifire lith legito porbia, significant oncurs accesse were withinger indibus, an ingling

Sconsiania, steti ji hassenni javilta jareguna... biliczea, inconvinnitas pubjectios incitum mauvaise grace. - - - 5 5 1900 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sconnera i dim. di vgorbia , pintola. gorza bia, sgorbrofina... petite gouge.y. gougett "Scoates, tajė da gonski, espozinie y squi nare, jugulare, égorger. Sgorge, figulaides ini cattivo stato ; angustiaro , rezinaro , apidi tare, conciar male, and incitas indiffer diruere, vexare, defatigem:: egergdo:néco cheri Sgorge, far pagarenund desarai dii iz ba necessità, assai più niche neallenab metter la cavezza alla gola , pretium .es majus exigere, écorcher, faire payer troexiger beaucoup.

Sconda, l'abbondante ascista de liquide unigorgo , sgorga mento , i efficia dégorgement ...épandhement ,uniébondent

Scorene y l'uscire che famebasliquide ? quantità da un luogo stretto, da un god sgorgare, traboccare, spargeres abbondaite menter, examiliares, egoperes, effinger, and Somewhand , 1 Same the distributed the mines

SGORGHETA, nome inglie in dismelleration ુનાઇપુરાકે, દિશાના - crovar

 $Tom.\ II$ 

1 fermaglio , fibbiaglio , borchia. rulla, agrafe, fermoir. Sgrafa, t. pezzo di linea alquanto curvo, che collegare diversi articoli per form solo; sgraffa . . . accolade... ank, stracciar la pelle colle unghie; , scal fire, unguibus lacerare, scalancinare, laniare, egratigner., avec les ongles. Sgrafigne, in s. fig. 1, rubare, grancire, sgraffignare, abrieri, égratigner, gripper, attraper, aravir. A sgrafigna volontè, gli si aproba altrui facilmente alla mano, libenter, il a la main crochue. è, suonare a mal modo un istrula tasti o da corde; strimpellare re ludere, jouer mal, toucher mal trument. GNURA, leggiera ferita in pelle fatta o; leccatura, graffiatura, graffio, eratio, égratignure, écorchure. one, sgramoni, sterpare la grami-

acher le chiendent.

11. aggrandire, allargare, accreamplificare, augere, dilatare, am, agrandir, accroître, rendre plus
igrandisse, porre domicilio in abita
12. vasta; aggrandirsi, distendersi,
em adjungere ædibus, agrandir sa
Sgrandisse, allargare i suoi poderi,
li con nuove possessioni; slargarsi,
rai, augere agros, fundos amplifilatare, propagare prædia, accessioingere prædiis, s'agrandir, augmenter
mion, son héritage, lui donner plus

campi; sar gramigna, gramen evel-

t, staccare le granella di diversi l picciuolo o dal racimolo, cogliere e del ginepro, spiccare dal grappolo i dell'uva; sgranare, scoccolare, re, grana educere, baccas decerarum acinos legere, égrener, cueilsies, cueillir les graines du genièvre, Sgranè i legum, V. Sgrunè.

l', alleggerire, sgravare, alleviare, alléger, soulager, décharger d'un d'une partie d'un fardeau. Sgra-landosi di donna gravida, V. Sgra-

stant, sgravièsse, sgravèsse, sgrasgnivarsi, spregnare, partorire, pasaucher, sa délivrer d'un enfant. ASSADA, V. Sghignassada. SSE, N. Sghignassè.

, add. Sesa, edrucito, spaccato, rimis

, fendu , crevassé.

Conocada, sgrugnon, smorflon, scoplen, colpo dato sul viso, o sotto la gola con la mano chiusa; grifone, guanciata, guancione, musone, mostaccione, rovescione, man rovescio, sgrugnone, cellatona, sgrugnata, sortesse-museau, coup de poing aur le visage. Dè a sgrognon, dare uno sgrugnone, una boccata, percuotere il viso con mano serrata, pugnum alicui infigere, palma compressa os alicuius cædere, donner une gourmade, un casse-museau, paumer la gueule.

Sonore, cavar dal guscio, agusciare, e putamine extrahere, e testa educere, tirer de la cosse, écosser, écaler.

SGROLA, V. Scröfola.
SGROSSI, ingrossare, aumentare, accrescere, ringrandire, far parere più grosso, augere, amplificare, grossir, rendre gros.
SGRUFIÈ, v. att. e. n. (m. b.) mangiare

SGRUFIÈ, v. att, e. n. (m. b.) mangiare con prestezza, con ingordigia ed assai, cut-fiare, scuffiare, ligurire, vorare, tordre, goinfrer, bafrer, dévorer.

SGRUGNOÑ, V. Sgrognoñ.

SGRUNE, cavar i legumi dal guscio, sgranare, sbaccellare, sgusciore, e putamine extrahere, e siliquis grana educere, siliquis exuere, égrener, écosser, tirer de la cosse.

Sguaia, add. che ha maniere o qualità basse, ignobili, spiacevoli, svenevole, sguajato, inconcinnus, indecorus, désagréable, fârcheux, malotru, ennuyeux. Sguajà, senza garbo, V. Desdeūit.

SGUARD, modo di guardare, occliatura, sguardo, riguardo, obtutus, intuitus, regard. Sguard, atto di guardare, sguardo, occliata, oculorum conjectus, aspectus, regard, coup d'œil.

SGUARDIA, t. de' legatori, foglio di carta bianca che si pone per ornamento in cima ed in fondo de'volumi, legandoli........ garde.

SGUARNI, V. Desguarni.

SGUASSE, V. Svassè, SGUATER, servente del cuoco, guattero, lava-scodelle, mediastinus, lixa, marmiton, galopin, laveur de plats et d'écuelles, écureus.

SGUATERA, fantesca vile, massaja, guattera, lotrix culinaria, souillon, laveuse de plats, écureuse d'écuelles.

Soura-nossor, nome che si da nel paese di Cuneo al picciolissimo uccello di riviera chiamato più comunemente Griet, V.

SGURADENT, V. Gariadent.
SGURA-ORIE, V. Garia-orie.

Soura-riant, colui che vuota i cessi, ca-

51

vandone lo sterco, votacessi, nettacessi, oui! Di che d'si, affermare, dire di si, nettafogne, foricarum purgator, gadouard, cureur de retraits, vidangeur, maître des basses-œuvres.

Sount, levar via le macchie la ruggine le immondizie ai corpi duri come metalli pietre, o dalla pelle, fregandoli con sabbia. crusca o simili; nettare, forbire, rimondare, ripulire, far mondo, mundare, purgare, expurgare, expulire, tergere, elucre, infricare, écurer, nettoyer, rendre net, frotter. éclaircir. Sgurè, nettare dalla ruggine il ferro o altro metallo; dirugginare, rubigine purgare, dérouiller, ôter la rouille.

Si, (ed in alcune provincie qui, ansiqui) ansisi avv. di luogo, in questo luogo, qui, hic, ici, ci, en ce lieu-ci. Da sì, di qui, di questo luogo, hinc, d'ici. Per sì, per questo luogo, qui, qui intorno, hic, huc, istic, hac, ici, par ici. Sì a l'è sotrà inc pure, qui giace mio padre, hic jacet pater meus, ci gît mon père. I m' bogeria nen da sì lì, non farei sa menoma cosa, uon ne volterei la mano sossopra, non ne farei un tombolo in sull'erba, manum non werterem, je ne ferais pas la moindre dé-marche. Si, dinota anche movimento al luogo, qui, huc, ici. Fin a sì, sin quì, sino a questo luogo, hucusque, jusqu'ici, jusqu'à ce lieu-ci. Si, in questo mondo, qui, in terris, in hoc orbe terrarum, ici, dans ce monde. Si vale anche, in questo caso, in questa materia, intorno a ciò; ora, quì, hac super re, hac de re, jam vero, dans ce cas, sur cet article, sur cette chose, maintenant, ici. Sì a sta la dificoltà, qui sta il punto, qui consiste la difficoltà, hic labor hoc opus, hoc caput rei est, hic cardo vertitur difficultatis, c'est là que gît le lièvre, c'est-là le nœud de l'affaire.

Si avv. di tempo, in questo tempo, in questo momento, ora, oggi, nunc, modo, à présent, maintenant, ici. Da sì 'n poch, fra poco, tosto, poco stante, mox, brevi, jam jam, bientôt, d'ici à peu. Da sì a doman, da sì a eut dì, di qui domane, fra otto giorni, ex hoc in posterum diem, intra octo dies, d'ici à demain, d'ici à huit jours. Fin a si, sin ora, sin qui, hactenus, usque adhuc, jusqu'ici, jusqu'à cette heure.

Sì, particella che asserma, contraria di no; sì, utique, sane, vero, ita, maxime, etiam, oui, oui-da, sans contredit. Si, per espressione di sdegno, sì, sì eh! ita ne, eh oui. Si, per ironia, si, ita, sic, tam, ouida, oui-vraiement. Si! per espressione di maraviglia; e che? è egli vero? sì! scilicet!

annuere, asserere, affirmer, assurer. Di che d' sì, concedere, permettere, dar licenza, annuere, accorder, permettre. Un ch'a dis senpre che d'sì, uomo che non dice mai di no, uomo che non ricusa mai, qui semper affirmat, homme avec qui il n'y a point de nenni. Sì, adoperato in forza di nome, il sì, affermazione, adfirmatio, le oui, affirmation. 'L sì e'l nö, il sì e il no, ast atque non est, le oui et le non. Tan aval so sì com me no, la sua affermazione nulla prova a fronte della mia negativa, hinc affirmatio atque inde negatio idem probant, son oui ne vaut pas mieux que mon nenni. Esse tra'l sì e'l no, essere incerto, ninnare, nicchiare, in dubio versari, être entre le oui et le non. Si a la sè ch'i giùr (frase affermativa degli Ebrei) si per certo, lo giuro, da vero, per mia fe, utique, sane, vere, ita sane, mehercle, fidem do, profecto, bona fide, sur ma foi, à ne point mentir, sur mon ame et conscience, sur mon honneur et conscience.

Si, t. di musica, settima nota della scala naturale, e nome del tuono che ha quella nota per fondamento; si, bemí, tuono de

sì . . . . si, bemi, ton de si.

Sia, vaso cupo di legno col quale s' attigne acqua, secchia, attignitojo, situla scau à puiser de l'eau. A forssa d'and ant' el poss la sia a j' lassa le ansole, proe vale che a forza di esporsi a pericoli un vi trova danno, tanto va la gatta al lar che vi lascia la zampa, tanto al pozzo va secchia che al fin vi lascia il manico o l' recchia, quem sæpe transit casus aliquan-lo invenit, qui amat periculum peribit in il Zo, tant va la cruche à l'eau qu'ensin elle brise. Sia, quanto tiene una secchia, V. Saa.

Sià, quanto tiene una secchia, secchiata, quantum capit situla, un scau, un

plein scau.

Siminon, siairoira, V. Sarior.

Siala, insetto volante e saltellante, nero macchiato di giallo, con quattro ali pellucide, il di cui maschio forma nelle ore calde d'estate un nojoso stridere chiamato impropriamente canto, giacche parte da un organismo del ventre, cicala, cicada, cigule. Siala, t. di scherno, donna che mai non tace e parla nojosamente; cicala, cicalaccia, ligulaca, babillarde. Siala, donna di cattivo costume che va vagando, mimetta, gualdrina, merctrix, courcuse.

SIALAQUE, V. Sgaire. Siale, sialèla, darsi al bel tempo, far mpone, non pensar ad altro che a gorela, come fa la cicala che passa il tempo mtando, genio indulgere, volupe sibi fare, faire gogaille. Sialèla, sprecare, sciaicquare, sfoggiarla, profundere, prodigere ecuniam, dissiper, prodiguer, gaspiller, mager son bien.

Schr, specie di vaglio fino, con cui si eme per inezzo d'un panno fatto di crini i cavallo; staccio, cribrum, subcerniculum,

Sussit, separare collo staccio il fine dal rosso di checchessia e specialmente dicesi ella farina; stacciare, cernere, cribrare, sser, tamiser, passer au sas ou par le mis. Fèla da siassè, fela ben, V. sotto 4. Siasse, piover leggiermente, pioviggime, lamicare, leviter pluere, bruiner,

deuvoir à petites gouttes.

Siasseta, specie di piccolo vaglio, con cui i cerne per mezzo d'un panno tessuto di utilissimi fili di seta con doppio coperchio i pergamena; staccetto . . . . tamis fin. Siatica, aspro dolore, specie di gotta che mede principalmente intorno all'articolaone dell' osso della coscia coll'osso scio, e volte volte si estende non solo al femore e lombi ma pure all'osso sacro ed alle mbe; sciatica, ischias, ischiaticus dolor, wralgia sciatica, sciatique.

SEALDON, V. Zibaldon. Si-sen, vale quanto si particella affermaa o confermativa, se non che la voce accresce e dà forza all'espressione; sì e, certe, utique, profecto, oui, oui-da, fait.

Sicari, chi per commissione altrui uccide mini ingiustamente e a tradimento; sica-

); sicarius, assassin.

Sicut? sichè dunque? particella che serve interrogare intorno ad un fatto di cui si è discorso; ebbene? adunque? dun-? ergo? igitur? eh bien? Sichè, avv. ade, perciò, onde, per la qual cosa, we, quapropter, c'est pourquoi, pour i, par conséquent.

cona, radici, pianta erbacea, deterre diuretica, e di cui sono due specie . note; cicoria, cicorea, radicchio, cicho-, intybus, chicorée. Sicoria domestia, ie di cicoria assai somigliante all'indima che ha foglie più strette e stelo ramoso, cicoria domestica, sere, seris, **rium** angustifolium, indiviola, scariola, radicchio selvatico, cichorium-intybus, chicorée sauvage, chicorée amère. Sicoria di prà, pianta erbacea di genere diverso dalle cicorie, che si stende facilmente ne' prati nuocendo alle altre erbe, serve però di foraggio, e di sano alimento agli uomini colle sue foglie verdi; dente di lione; leontodontaraxeum, pissenlit. Sicoria di prà, pianta d'altro genere, erbacea e bisannua, la cui radice e le foglie si mangiano il verno nell' insalata, ed è di acuto sapore ed aromatico; macerone, smirnio, smyrnium, maceron.

Sicoria, dicesi per ischerzo il capo umano, testa, cipolla, zucca, caput, tête, caboche.

Sicuro, sost. luogo sicuro, tutus locus, lieu de sûreté. Sicur, stato sicuro, sicurezza, securitas, sûrete. Butè an sicur, mettere in salvo, mettere in sicuro, levar le pecore dal sole, in tuto rem collocare, mettre à couvert, mettre en lieu de sûrcté. Per sicur sicuramente, V. Sicur avv.

Sicùn, add. che non è dubbio, certo, sicuro, certus, indubitatus, indubius, sur, certain, indubitable. Sicur, agg. di luogo ove non si patisce pericolo; sicuro, tutus, sûr. Sicur, che non corre pericolo, fuori di pericolo; sicuro, tutus, in tuto, sûr, assuré, hors de danger. Sicur, che non muove, che non corre pericolo di cadere, di disfarsi o simili, fermo, solido, sicuro; firmus, stabilis, sûr, solide, ferme, a sura Siciu, agg. di persona che merita fede, fedele, tidato, sido, sicuro, certus, fidelis, fidus, sûr, fidèle.

Sicua, sicura, sicurament, avv. certamente, senza fallo, sicuramente, certe, profecto, procul dubio, certainement, sans doute, certes, assurément.

Sicura, sicurament, V. Sicur avv.

Sicuranssa, certezza che ci è data da altrui; assicuramento, sicuranza, sicurtà, certa notitia, sponsio, assurance, certitude.

Sicure, assicure, accertare, affermare, assicurare, pro certo affirmare, asserere, assurer, donner pour certain. Sicure, rendere sicuro, assicurare, tutum facere, securum reddere, assurer. Sicure na muraja, puntellare, assicurare, fermare, fulcire, firmare, assurer une muraille, étayer. Sicure na ca, un ben, 'l racolt, na nav ecc., fare un contratto per cui altri si obbliga d' indennizzare il proprietario d'un edifizio d'un podere, d'una nave, ecc. d'ogni danno e che ha la radice vivace e maggiori dine o per fortuna di mare, econdo il medicinali, radichella terracrepolo, patto, mediante un annua retribuzione od

Altra nertispettito, e il cesistanta del late dichi promette l'indennità, quanto di chilla vivel He prassiturare plan contratto d'assicurazione, yadem.essel di chi promettelleponsorum ac cipere (diphlice assicurate ), assurer, passer Meopontratodussurance. Sicurê de fermare, Appendareignifanitener enldoggiferuhois, tiltumis firetien redderei, edsciptionis Secure de dotor Application is been be restituzione il una idote; assignmare la doter lesutam i reddeten deten. desern in fundo collocare, assurer la ildot Signification of the property of the property of the state of the stat catturare, comprehendere, in custodiam da-If o in ogscerem conficers y arrêter ; is assurer de quelquiumidits'assuroti. d'une i personne i suppression of the appropriate in some our systa, reignychan, sieunia, socuritas "sûrchét Signification opinione, chelisiche d'essereria hatato-sicurou sicureran, securitas i béaunité i assurance. Sieuressa per sioutansia, V. di Euraments, avv...com.sicuntà , l'situraments, tule, tulquinitulo, linivado, len séreténii , Sighthenath (frask latina), tultood do: stesso, sempremmel medesima modo., la mesuzone dell'uggallino, camdemil rem centies obgan-Mismidipsum sempernesti, pari jugiten mode, CANTE lag, andagy allest touloure him tomonic turelure, toujours de même, ctomjours la mana managamente mener refraince JiBigisost. W. Lauelgildida millet it, 知此, matt, Angliattillerba ledlla. falceine prati a falciare, funum demetere in sucolliere herbam, famum submoarsiyidancher yi stien. SIRERA, motizia certa de oridente di obsecchossia; scienza proientis, science. Sienssa, sapjenza , dottrina , scienza , sapientia ; do-

Sierpa wi Vali Scirpa. Oniole alet . as I'c 41. \$185\$A , isessa 41.0 faussia il istrumento d'agricultura, coloquale si o taglia de terbe abi pratil, e consiste in una lunga lama d'acciajo larga tre dita in circa; alquanto ricurva, con lungo manico di legar, falce fiensia, falce da segar il fiéno quifalm fenaria, faux à fauchen. rieg gig eiler til ridesing

Girmel Sienese will dottring a ordinate intorno

adi, un ramon de' più mobile delle cumane

cognizioni; liscienza. // saicratia ij escienca: Arca

d'sienssa, uomo di molte cognizioni il vir

grightissiques in quir achien de la science.

Siera .. adsièta , itond piraso quasi piano:, chė, mitienė davanti molomangiam ia tavola ; toudino pinittello, artiis escarius, vur esca-! ryum, assiette. Sièta bianoa; piattello pulito che si dà in tavola-, sostituendolo- a quello: che ha già servito; orbis novus, assiette: blanche. Canbiè le siète, dè d'siète bianche, | signatio, l'action de cacheter, de mettre le scen.

cambian is piattelli provoverenerbes interide nam , changer d'assistes budonner diagraga eigters blanches et mettes. Distaly vers 1912 ainpio, del ministello y nel quale in aneceluja si portano im tasola le vivande quisto, gial ting ideax, paropsis, plate in attention of Signer, ipartical affermatives chie de min forma dali semplice si i cai haned ita buille di hoolmodo quidant restrete habet; ever en pubblico sigillo sur serrona catinì mannanid Sure , fischiare , V. Subit Sift pit pit propriamante/dicasi del fischiare per incheritte eltrui, far fischi, fischiare, sibilare, Abun cantectaning siffer. in it into a silve silve si ,, il Sprosiji, sumbaiji itubo zicurvo che ika 4 🐠 rami disaguali: in Adughezza y con cerich & tree un liquido fuori udele suo reccipienti facendo primenil vuoto mella pid la parte di quello, reserve principal menu trarre il vino dalle hotti mifone, arteligio syphon iltubus i dyphoni, tuyau rectintille della saltapariglia magli istemi net " fall fulle però è anunita di spine corte e rieury dulla lia le foglia à coore, identade e pangenti l'illi lace, smilan aspered lineron rude; listriff neux , salscpareille d'Europainel mes affin JinSudak, o szigáriladogliadi tabucco Wy luppate ridotta..in picasti cilladitetti ut. fi popula Eli octii...siagio, supercatingis canaem ... Sie de cost pi popsanei piano di metallo dj. altra materia dura, d'ordinario stille od orale, sopra il quale sta stelpita un'a ma, o divisay con deggenda od fecition? ?'è annimprenta in cera serve a readere attell stigit gli setti sicul d'impressa o'llegata'; ' gillo, annulus sigillaris annulus signitto l' signum, sigillum, cachety scean. Bigit, fra teria attaccatticcia, colla quale si suggette me lendetterened altre cose, o tu cui già la fatta l'impronta; sigillo; suggello; sigillit del signami, scead, scellé. ( parlando der signifi apposti dal giudice ) Bute i sigij , V. Sigil Sigil. volunt, sigillo appicento ad un'llato della lettera, e non ferino ancora sull'atto lato, onde la lettera rimane aperta : sigilb volante sisgillo alzato a musi pachet volant. Sigil d'oonfession : fig. la segretem dh quale è tenuto il Confessore segretami attiluta e sigillo di confessione e sigillum e secau de la confession. Sigit, compimento, sommi, summum , extremum complementum, stest, comblet, accomplissemetal anthor another Stoma ; part. da sigile, V. il verbo. Sgibà, per segreto y secretus , secret.

. Sigilament, ilisuggellare, suggellamento, ob-

- And - A sit were to the series of AND THE PROPERTY OF THE PARTY O the near transfer annual transfer them. MANY ACROSS MAN PROPERTY - VICTOR'S the same services services of colored T AND THE CONTROL OF THE PARTY and the second of the second o The second secon and while commerce and elected decidings. Theorems is in Peliculat signit she section, both me before Che le since include the supple it instru Bed , and less . Best of the Property . A. S. C. P. Thomas . The country, make his strike, where le some , somet dans , commande fress : after confir emission more man lancage was a few presents one about a configuration of a fi The both o columns in Leasury is the state . diem anno e derme est bener e er er e torbatere, assurant a distribute, see the bomber, loter, anne met, ment, pendin, britaine, primerant, garant, existing, Jointoper , parlamons & vietre t

secchia, ma per in pou d. rame o di infra. and quale sample access serobiello, mines simila , minima samue . pent eess , een de chirre, sesse de les blaces dente, pierre securities contro ai quite si rosa i segua santa : secchiolina . "cini.» . petet senu.

Siex, due arcei di peli posti nella fronte dell'uomo tra la cima del naso e le tempia. sopra gli occhi: ciglio. superadius, surrel. Sign argiont, ciglia racciunte, sopraggiunte, giunte insieme . . . cils serves . cile rapprochés : fort pres l'un de l'antre. Gionse 4 sign, mostrare d'esser malcontento, con un movimento delle ciglia che ne avvicina le estremita; aggrottare le ciglia, supercilium contrahere, froncer les sourcils.

... Sign, o cign, uccello, V. Ogn.

... SIGNACOL, V. Segnacol.

SIGNATURA, atto col quale si pone il pro-Prio nome, od altro segno a pie d'uno scritto per autenticare cio che contiene; e dicesi pure del nome stesso o segno appostovi; firma, soscrizione, sottoscrizione, sot-,toscritta, chirographus, signature. Signatura ,t tipogr. lettera o cifra che mettono i tipografi in piè della prima pagina d'ogni foglio per assicurarne la giusta collocazione progressiva nella legatura del libro; registro ... signature.

\_. Signa, apporre il proprio nome in iscritto od altro segno con penna, a piè d'una lettera, d'un istrumento o di qualunque stampa o scrittura; sottoscrivere, segnare, firmare, subscribere, scriptum munire chyrographo, scripto chirographum apponere, signer, mettre son seing, son nom, son parafe au bas d'un écrit.

Street, & Superior who Mary Department SARRE LA SOLDIERO

During a stranger is now regers to A trees the congress to think a did time TREATH I WAS IN THE SALE IN THE SALE OF amenda, advantas plantare, estables, bases Marking the parties of the property of the parties COURSE WITH A COURSE OF THE PARTY OF A STATE OF MAIN SEC - SEC DALL WARM CHARLES THOSE LOST & LEVE IS EASILY WHEN THE MAKEN WE IS SHOWN YOURSHIP IN LIFE OF BUILDING THE CONTRACT CONTRACT A THE ACT OFFICE A PROPERTY

Same of the state of the Same Survey and a survey with the second of the survey of the s of the contact to the configuration is a contact the TO BE BUILDING BOW AS BARNESSEED IN 2. 10 6. 1. 20 . 5 DETERMINED A PROCESSION OF THE STREET the company a series of the a temperature Security . East to po a former to records with a major rather outer pagetter, who rand superior specialists are the same trade productions The come and some time ever agreement man cells maderador, which were private enmercular all the some, que repost pare der gurei. I. Samera: i jungahi Signari, diensi per incherso il cacio, quali che schentri sempre alla mancanza d'altro etho. Asses, frances.

Siel ar este assertation removed di adempire l'altrui obbligamone se il debitore non vi soddisfa; malleveria, promesa di malleradore, camo, sansiado, vidadanes. caution, cautionnement, garantic.

Su usa, suono composto di una vocale o dell'aggregato, di più lettere dove s'include sompre di necessità la vocale, e che si può pronunciare con una sola apertura di bocca, e dicesi pure delle lettere scritte che lo rapprosentano; sillaba, spillaba, sillabe.

Suc. V. Geld.

Suksia, tela finissima che ci capita dalla Silesia, tela silesiaca . . . silesie.

Sursa, sorta di camicinola fatta di setole di cavalli o d'altro pelo ruvido, e che q porta sulla pelle per penitenza, cilicio, cilicium, cilice, haure.

Succry, ritratto che segna il solo profilo, quale lo rappresenta l'ombra dello stesso oggetto lateralmente percosso dalla luce di fianco ... silhouette, portrait à la silhouette.

Six, grasso rappreso d'alcum animali e principalmente di manzo e di montone, che serve per far candele; sevo, sego, secum, sebum , suif. Fe d'eandèile d'um , lat can dele di sevo, schare candelas, fane des chandelles de suif.

Sima, estremità dell'altezza, parte estrema di sopra; sommità, cima, vetta, cacumen, culmen, vertex, fastigium, apex, sommet, sommité, tête, cime, faîte, comble. Sima d' na montagna, giogo, vetta, cacume, cima, vertex, jugum, cacumen, croupe, coupeau, sommet, cime. Sima d' un arch, sima d'na völta, sfogo, rigoglio..... élévation. Da la sima al fond, dalla cima al fondo, a vertice ad imum, de fond en comble. Sima d'om, uom valentissimo, vir sapientissimus, homme très-savant. An sima avv., V. Ansima.

SINAGRE, (voce fr.) lezio, affettazione, smorfia, vezzi, cerimonia affettata, lusinga, stoggio, mollities, illecebroe, inepta vultus aut habitus conformatio, simagrée, minauderie, grimace, mine et façon affectée.

SIMARA, V. Zimara.

Simaroba, grand'albero dell'America meridionale, la corteccia della di cui radice, giallastra esteriormente e bianca al di dentro, ha gusto amaro, è purgativa, ed assai buona contro la dissenteria; simaruba, quassia simaruba, simaroba.

Sines, V. Cimes. Simes, fig. uomo debole e paurosissimo, più poltron d'una cimice, marcescens desidia, plus plat qu'une punaise.

Sinst, cimse, V. Simsera.

Simerala, simitria, ordine e proporzione eguale delle parti corrispondenti da lati opposti; simmetria, symmetria, conveniens partium consensus, membrorum harmonica ratio, symètrie, rapport d'égalité ou de ressemblance de deux côtes.

Similon, lega metallica che simiglia l'oro, fatta per lo più con zinco e rame; similoro, orpello, metallum principis, metallorum concretio aurum simulans, similor.

Simitan, luogo sacrato ove si seppelliscono i morti, che perciò debb'essere discosto ma non troppo lontano dall'abitato; cimiterio, sepulcretum, commune sepulcrum, cameterium, ciunetière, charnier.

SIMITRIA, V. Simetria.

Simonia, mercimonio delle cose sacre o spirituali; simonia, rerum sacrarum emtio aut venditio, simonia, simonie.

Simsera, cimsèra, stuoja che si pone in capo del letto, acciò andandovi dentro le cimici si possa render mondo da esse; stuoja per le cimici...natte, punaisière. Simsèra, cimsèra, o simsè, cosa o luogo che contiene e raccoglie gran quantità di cimici;

semenzajo di cimici, cimiciajo, cimicum nidulus, licu plein de puvaises.

SIMULASSION, V. Finssion.

Simult, V. Finge.

Sin, fin, preposizione terminativa di di tempo e di operazione; sino, fin sino, infino, usque, jusque. Paghè un doidnè, pagare esattamente, paga all'ultimo quattrino, solvere ad nun ad denarium, payer jusqu'au dernier Sin a tant ch'i vivreu, sin tant ch'i sin tant ch'i portreu pruca, finch vita, quoad vel quamdiu vixero, duns tant que je vivrai. V. Fin o fina.

Siña, il mangiare che si fa la cena, cæna, souper, soupé. Andè a senssa siña, pisciare e andar a letto natum cubare, se coucher sans soupe Sinagoga, luogo in cui si adum. Ebrei per l'esercizio del loro culto

goga, synagoga, synagogue.

Sinapism, senapism, sinipi, medicina na in forma d'empiastro, composta si mente di polvere di senapa impasta aceto, polpa di fichi, brionia, aglio, e per eccitare il calore e la rubefazion pelle; senapismo, emplastrum senapiz sinapisme.

Sinbol, cosa per la quale se ne si un altra, simbolo, figura significans: bole. Sinbol, simbolo degli Apostol

Credo.

Sincea, agg. di persona, che parla pensa, che non finge, schietto, sincer rus, simplex, ingensus, sincere, loyal, sans déguisement. Sincèr, agg. c che non è mescolata con altre sostanze schietto, sincero, purus, pur, sans m

Sincerà, giustificare, capacitare, rare, discolpare, a crimine purgare, liberare, culpa eximere, crimine er justifier, disculper. Sincerèsse, ven chiaro, accertarsi, sincerarsi, certioren rem comperire, s'eclaicir, s'assurer, s'in au juste.

Sincerità, qualità di chi è sincero, che porta ad abborrire la fiuzione, a per col cuore sulle labbra, sincerità, schie candor, ingenuitas, sincérité, franchia Sinderesi, rimordimento di coscienza

deresi, synderesis, synderése.

Sindica, che rivede i conti, sindac tionum exactor, contrôleur, réviser comptes. Sindich, capo dell'amminist d'un comune o d'una comunità qualu o colui che è eletto fra i molti credi un negoziante fallito, per esigere i los diti e farne gli interessi, sindaco, sy procurator, syndic.

Sindicat, esaminare le cose altrui pe

**407** 

a estica; censurare, biasimare, arguere, store, reprehendere, critiquer, blamer,

-Surpose, V. San Sudari.

Sunt, mangiar la sera, cenare, conare,

Surrani, sinedrio, gran consiglio degli brei, nel quale si trattano gli affari della religione, ed anticamente si trattavano ache quelli dello stato; sinedrio, sanedrin . . . sanhedrin.

Sarronia, concerto composto per orchestra, e rmato di varie parti; symphonia, concentus. ymphonie, concert d'instrumens de musique,

Strick, V. Senge.

Smon, numero casso tra quattro e sei; inque, quinque, cinq. Bastè i so singh, bastar animo, bastar il cuore, audere, avoir purage, se faire fort, oser. Singh völte, inque volte, quinquies, cinq fois. 'L tenp singh ani, lustro, lustrum, lustre, l'espace e cinq, années. Singh völte tant, quintuplo, wintuplum, qu'ntuple.

Susceen, gente vagabonda e senza patria, he gira ovunque per commettere astuti e mauti ladronucci, per giuntare altrui, sotto retesto di dare la buona ventura; zingano, ingaro, praestigiator, bohéme, bohémien,

gyptien.
Singu-rēdī, pianticella vivace, strisciante, he ha le foglie composte di cinque fogliuzze, virtù medicinali principalmente nella seonda scorza della radice, e che si moltiplica scilmente; tinque foglie, potentilla reptans, entaphilon, quinque folium, potentille rainnate, quinte seuille, herbe à cinq seuilles.

Sman, V. Cengia. Singia da bast, cinchia che lega il basto sotto il ventre dell'aninale da soma; straccale, postilena, cinctus, ivaloire. Butè sle singe, ridurre in cattivo tato, martoriare, perseguitare, ad extremas **ingustias** adducere, in estrema trahere, mettre ux abois.

SixGiàl, porco selvatico, cinghiale, aper, anglier, porc sauvage.

Singion, V. Cengion.

SINGOLÀR, V. Particolàr, 3. signif.

Singria, moglie di zingano, zingana, zingarella, zingara... boliémienne, égyptienne.

Singuie, arboscello dell'India, che ha foglicovali ed acute, disposte a stella all'estremità le rami, e produce fiori d'un odore gratissimo, : mandorle simili ai pistacchi, biancastre, steose; ghianda unguentaria, liliacum, moinga, ben, noix de ben.

Smovena, sinqueña quantità numerata,

quinque, cinq. Singueña, serie, ordine, progressione, seguito, ordo, series, série, suite. Singueña, pretesto, scusa, colore, ragione apparente, prætextum, simulatio, species, pretexte, titre, excuse, voile, couleur, couverture.

Sinin, dicesi per ischerzo dal volgo al becchino, V. Souror.

Sintel, V. Senapism.

Sinisia, cenere calda, cenere che conserva il calore o che ha del fuoco; cinigia, cinis caldus, cendres chaudes.

Sixoco, agg. delle febbri continue che vanno senza esarcebazione o nuovo accesso al loro termine; sinoco, synochus, continuus,

Sinopal, agg. che si dà per ischerzo a donna giunta all'età di quarant'anni; sinodale,

*synodalis* , synodale.

Sinopo, adunanza di parrochi e di altri ecclesiastici, che si fa presso i cattolici in ciascuna diocesi, d'ordine del Vescovo; od adunanza di ministri ed anziani delle varie sette cristiane, per affari di religione, e principalmente per l'osservanza della disciplina; sinodo, synodus, synode.

Sinonia, add. o sost., che ha la stessa signi-: ficazione, sinonimo, synonimus, synonime.

Sinpatia, contrario di antipatia, convenienzo e scambievole affetto d'esseri sensibili, prodotto da ignota cagione; simpatia, sympathia, amor, amicitia, convenientia, sym. pathie. Sinpatia, convenienza e relazione dgenio e di costumi o di qualità; simpatia i sympathia, naturæ cognatio, naturæ quas, concentus et consensus, sympathie. Avei di sinpatia anssem, V. Sinpatisè. Sinpatia, prendesi anche volgarmente per capriccio voglia, grillo, *libido, cupiditas, animi* motus, caprice, fantaisie musquée.

Sinpatich, add. che è cagionato da simpatla, o ne mostra gli effetti, simpatico, consentiens, congruens, sympathique.

Sinpatise, avei sinpatia, sentir inclinazione verso un altro essere; simpatizzare, congruere, consentire, amicum esse, sympathiser.

SINQUANTA, numero composto di cinque decine, adoprasi pure tal voce per numero grande indeterminato; cinquanta, quinquaginta, cinquante.

Sinquanteña, la somma di cinquanta cosc, quantità numerata che comprende cinquanta cose; cinquantina, quinquagenarius numerus, cinquantaine.

Sinquantesim, agg. di cosa che compisce il numero di cinquanta, o di parte che con the comprende il numero di cinque; cinquina, l'altre quarantanove simili forma un intero;

u sasi anche sostantivamente; cinquantesimo, q uinquagesimus, cinquantième.

SINQUENA, V. Singueña.

SINSARA, sinsarèra, sinsarin, V. Zinsara, Zinsarèra, Zinsariñ.

Sirràssi, parte della gramatica che insegna le regole della costruzione delle parole, e delle frasi; sintassi, syntaxis, syntaxe.

Sintomo, indizio o effetto di malattia, sin-

tomo, syntoma, symptôme.

Siò, voce con cui si discacciano le galline e i polli, scio, clamor ad removendas gallinas et pullos, chou, chou.

Siò, picciola secchia, cantimplora, cantinella, secchietta, situla, petit seau.

Siöch, siochessa, V. Göf, Gofaria.

Siola, pianta ortense bisannua, la di cui radice bulbosa rossigna bianca, composta di pellicole sovrapposte, porta lo stesso nome, ed è uno degli agrumi di cui si fa maggior consumo, ed avvene di più sorta; cipolla cæpa, oignon. Siola scalögna, agrume del genere della cipolla, ma di piccol capo, composto di più spicchi come l'aglio, e che produce le radici sottili; scalogno, ascalonia, échalotte, ail sterile, ciboule. Siola, per simil. chiamasi la radice bulbosa di alcune piante, come del giglio, perchè ha similitudine colle cipolle, ed indi ne spuntano i gambi ed i fiori di molte maniere ; cipolla , bulbo, radix, bulbus, bulbe, oignon de plante. Fesse bruse j'eui per le siole d'j'aitri, infastidire per gli affari altrui, scorticar sè perchè altri ingrassi; malo suo aliorum commodis consulere, se tuer pour les autres.

Sioleta, siolia, siolot, dim. di siola, piccola, e propriamente cipolla, che non ha fatto, ne ingrossato il capo, e che mangiasi fresca coll'insalata, cipollina, cæpulla, ciboulette, civette, petit oignon, petite ciboule. Ardi com'un siolot, agg. a persona vivace, vispa, pronta, briosa, sana, robusta, vivax, vivus, vividus, alacer, vivace, vif,

gaillard, prompt.

Siòn, accr. di sìa, secchia grande per attigner acqua, secchione, secchia grande, magna situla, grand seau. Siòn, vaso entro il quale si raccoglie il latte nel mugnere; secchio, situla, labrum, mulctrale, seau à traire le lait.

Siondin, V. Suari. Sionga, V. Scionca, e Dergna.

Siòn, colui che sega l'erba ne'prati; segatore, falciatore, feniseca, fenisex, faucheur. SIPARI, V. Tendoñ.

Sipress, cipress, albero alto, diritto, a foggia di piramide, coperto di corteccia, bruna il | incurvari , se courber , se plier , se

di cui legno è duro o resinoso, e 🗎 sempre verdi piccolissime e folte, cir cupressus, ciprès.

Sipria, poër d'sipri, amido rido estrema finezza ne'mortaj, e passate staccio di seta, per impolverare i c polvere di cipri, diapasma, pulvis c

poudre à poudrer.

Sma, materia combustibile, molle, 1 giallastra, della quale le api compon loro fiali; cera, cera, cire. Sira 🛥 cera estratta di fresco dai favi, non lavorata ne ingiallita; cera vergine, ab recens cera, cire vierge. Sira vergin, giaona dicesi pure quella che si è m mente ingiallita, e non fu restituita di alla primiera bianchezza; cera gialla flava, cera fulva, cire rouge. Sira, t cose composte di cera e bambagia 1 d'ardere, come candele, torce e simili candelæ, funalia, cire bougie, cierge, beau. Sira d'Spagna, composizione di ma lacca, trementina od altra resina li con qualche materia colorante, che si in bacchettine per uso di sigillare fond al fuoco; cera lacca, cera di Spagna Hispanica, cera signatoria, cire d'Es Sira d'gran, dicesi in m. b. e per i lo sterco umano, stercus, fiente, Erba sira , V. Melissa.

Sirà, non retto, obbliquo, torto tuoso, piegato, traverso, bistorto, sgl indiretto, pendente, obliquus, trans non rectus, contortus, plié, courbé, baissé, voûté, fait en arc. Ganba gamba che forma angolo colla coscia bistorta; bilia, crus obtortum, jamk chue. Sirà an sle ganbe, V. Sirognè

Sinà, sost. artefice che lavora di cerajuolo, cerarius opifex, cirier. Sir comunemente colui che fa candele c cerajuolo, candelarum opifex, chan cirier.

Sire, v. att. sviare parte d'alcun dalla retta linea, curvare, incurvare gare, torcere, curvare, incurvare, 1 torquere, plicare, complicare, contr plier, courber, fléchir. Sirè, si dict per ischerzo, del rompere cosa fragile gere, infringere, casser, briser, 1 Sirè un, battere alcuno, o fargli altro grave danno, nuocere, ven lædere, frapper, nuire gravement. Si riferire gli altrui mancamenti, V. Siresse, piegarsi, incurvarsi, iegare, carsi, volgersi da qualche parte, c

comos, secure, de mor a condemontalis, secure en bette, con confictorità, partir d'una pumpa, la condemontalis, partir d'una pumpa, la condemontalis, con codi totorità, partir d'una pumpa, la condemontalis, con codi totorità, d'una pumpa, la condemontalis, con codi totorità, d'una pumpa, la condemontalis, con con condemontalis, con con con con controlis, con con con controlis, con con controlis, con con controlis, con con controlis, con celence, curan-urgentus, attras grund con de Muyers, sens de hois conde montagne de Muyers, sens de hois conde montagne de Muyers, sens de hois conde montagne de Muyers, sens de sens de Chiesa, so cersus de Gillande de Muyers, de sens de Chiesa, se de Muyers, de de M

con serimonio, ceremonioso cerimonioso i ficatione minita superiori superior

Caper Hold (1874) Held Held (1874) Store of the control of the con "Hithor, difficia piecela, windelates prova

chidhla, pente dantelle, sloviq sloque nulla delote de den firmatar colore sitterpette expaller, emondence, wealty a politice to desire 390% decide Shocks, 'agg, 'di' vente po d'hele sindelal ifrotto; o di qualità che apparates a specie Vento ("seiroccate") p . mile siroccudnik siracid. V. Siroch. gaillard prompt

"ISrable pyento enldistano khe spira end lewith a meizod occorrection of the single and the state of Dismission of the obligation of the property of · Binouxily bibliquounyid mainiere, witoute, bistorto, contortus, tortueux, alVal Sirek De

Sibant, V. Suart. Strogneta. Strognith which the gambel, sit ognano colui 6- Role Prehaving le gamme dontely checha le Restiber h. Dalestruccism histonoon slabilenoon storto, distortus, obtertus Verutibum mem-, ( entende pe attors address of his distrocion from the contession on the contession of the contessio effort pour sauter. Al prim slans, fig. al | domum, hortum, prædium, etc., s' prim desbut, di primo lancio, a prima giunta, subito, initio, principio, extemplo, illico, mox, d'abord, au premier abord, en débutant.

SLANSSE, gettare con impeto e lungi, lanciare, jacere, immittere, lancer, darder, jeter de sorce. Slanssèsse, slandièsse, gettarsi con impeto, scagliarsi, avventarsi, lanciarsi, irruere, incurrere, irrumpere, impetum facere, insilire, se lancer, se jeter avec impétuosité, Célancer. Slanssèsse, piè d'andi, V. Piè.

SLABGE, larghezza, spazio, latitudo, lar-

geur, élargissure. SLARGHE, dare maggior larghezza, allargare, far largo, dilatare, ampliare, dilatare, laxare, proferre, protendere, extendere, étendre, répandre, élargir, dilater. Slarghe, aprire le cose unite insieme, ripiegate o ristrette in pieghe; spiegare, allargare, distendere, protendere, explicare, evolvere, déployer, déplier, étaler, étendre. Slarghè, dilatè na piaga, ampliare una ferita cogli istrumenti di chirurgia, allargare una piaga, plagam scalpello ampliare, dilater une plaie, élargir une plaie avec le bistouri. Slarghè le mañ, aprire, allargar le mani, manum dilatare, porrigere, étendre la main. Slarghè le man, figur. esser liberale, usare li-beralità, rallargarsi, pécuniam effundere, large effuseque donare, ouvrir la main, devenir libéral, répandre de l'argent. Slarghè Jeui, aprir gli occhi, spalancare gli occhi oculos aperire, écarquiller les yeux. Slarghè j'eūi, svegliarsi, expergisci, somno solvi, s'éveiller, ouvrir les yeux. Slarghè la brasa, V. Sobrasè. Slarghè i brass, allargar le braccia, brachia dispergere, étendre les bras, ouvrir les bras. Slarghè le ganbe, allargar le gambe, crura divaricare, écarquiller les jambes. Slarghe j'ale, spiegare le ali, alas expandere, étendre les ailes. Slarghè 'l cheur, fig. render più agiata la respirazione turbata da ansietà o da dolore; cola neiva m'a slargame 'l cheur, la nuova ricevuta mi riempie di gioja, id nuncium me lætitia extulit, animus meus suavissime effusus est ob hoc nuncium, lætitia gestivi, cette nouvelle m'a dilaté le cœur. Slarghè le fuestre e durvi le porte, dicesi in modo imperativo e per ischerzo quando alcuno racconta qualche gran fatto incredibile; ammanna ch'io lego . . . vous êtes un emballeur. Slarghèsse, occupare luogo più esteso, più spazio, più terreno, più abitazione, ingrandirsi, allargarsi, accrescere la propria casa, ampliare una pose ssione ec., se la taxare in latitudinem, Surà, smus diffundere, augeri, se protendere, proferre cisus, écorné.

s'étendre, s'agrandir, prendre plus de 1 Slarghèsse, parlando di alberi, diste diramarsi, ramis diffundi, ramos diffi étendre ses branches. Slarghèsse, 1 andare a far checchessia, animum ind se résondre, se determiner. Slarghèsse prire con alcuno i suoi sentimenti. a suum aperire, s'ouvrir.

SLASSE, allentare, V. Arlamè. SLAVÀ, V. Deslavà, e Slavassà. SLAVANDON, V. Sgiaflon e Slavass. SLAVASS, slavasson, slavandon, roi, gia dirotta e improvvisa che dura acquazzone, nembo, rovescio d'acqua, jone, scossa, imber effusus, imber, tinus, nimbus, ondée, lavasse, orage, pluie. Vnie giù 'n slavass, cadere e grossa pioggia, crosciare, subitum L que imbrem ruere, pleuvoir à verse, t une grosse pluie, une ravine d'eau.

SLAVASSÀ, slavà, agg. di colore, la ed in parte svanito, dilavato, scolorito, a blafard. Slavassà, parlando di alime quidi, scipito, senza sapore, insipidus insipide. Brod slavassa, brodo sciocco insulsum, bouillon coupé.

SLAVASSE, sbattere con forza un pant l'acqua, diguazzare, sciacquare, risciec sciaguattare, abluere, eluere, essa égayer, layer.

SLE, selè, sost. artefice che fa le sellajo, brigliajo, valigiajo, ephippi ephippiorum faber, sellier.

SLE, v. att. metter la sella, sellare, sternere, jumentum insternere, equum pio instruere, seller.

SLEPA, schiasso, alapa, sousset. V. SLESESSE, V. Lesèsse.

SLEJS , V. Baleus.

Slice, minerale stritolato e lavato e to ad essere posto nelle fornaci di fu . . . schlich.

SLIN, selin, moneta inglese d'ar che ha oggidi il valore di una lira centesimi, e di cui venti fanno la lin lina; scellino . . . . schelling.

SLINGUE, slove, slaive. v. att. liqu eliquefacere, liquéfier. Slaive, in s. sciogliersi che fa il ghiaccio o la n acqua od altro corpo che facilment allo stato liquido, dighiacciare, didia dimojare, sghiacciare, fondere, liqu liquescere, liquari, solvi, se dégel foudre, se liquésier.

SLIPA, sinussato, sinusso, cui angula

giudizio, citazione, in jus vocatio, vadimonium, ajournement, assignation. Sitassion, decreto del giudice che si presenta in iscritto ad alcuno per citarlo; citazione, schedula qua quis in jus vocatur, dica, assignation, exploit.

Smi, chiamar in giudizio, citare, diem dicere, vadimonium constituere, vadari, citare, ajourner, assigner, exploiter.

Sitola, uccello notturno, V. Sivitola. Sitok, fig. donna mondana, V. Cocheta.

Smaon, pianta altissima nello stato selvaggio, consimile a quella del portogallo, mon che produce soglie più acute ed odorose, e frutti acidi giallognoli bislunghi poco diversi dal limone, ma più piccoli, e di buccia più forte; cederno, cedro, citrus medica, malus medica, citronnier, oranger scide. Sitron, sorta d'agrume frutto dell'albero dello stesso nome; cedro, malum citram, malum medicum, citron.

Sitnonèla, V. Melissa.
Sitnonèna, luogo chiuso e destinato per ripaare nell'inverno gli agrunii piantati in casse od n vasi, stanzone degli agrumi, aranciera, chroniera, cella condendis hyeme malis aumuis, orangerie.

Smaoner, dim. di sitron, piccolo cedro, V. Sitron. Sitronet, fiore di color giallo, blora giallo di cedro, con soglie ovali, colwato ne' giardini persistente in autunno; forrancio, caltha, calendula, souci.

Siùna, l'atto di recidere colla falce le crke de' prati, segatura del fieno, fænisectio maison, fauchage. Siùra, tempo di segan il fieno; segatura, fænisecium, fænisicium,

Straison, fenaison, fauchaison.
Straist uccello dell'ordine dei trampolieri, presimo di genere al vanello, di color nemetro o grigio bruno, con una specie di crizirra di piume lunghe e di color vario at**terno al collo ; combatte** spesse volte anche \* schiere co' suoi emuli in amore, onde ha wii suoi nomi; combattente, tringa batta**giera, pavoncella di mare**, tringa-pugnax, combattant, chevalier, paon de mer, bémeau combattant.

Sive, sorta d'intingolo fatto con varii **Ppori, principalmente sulla carne di lepre** e di coniglio, species intriti, civet, ragoût de chair de lièvre.

savia, strumento a guisa di bara, che **porta a braccia da due person**e per uso trasportare legna, letame, pietre e varie Afre cose; barella, vehes, bard, civière, civière à bras.

Sevigiola, sirignola, barra di ferro o di legao, che si ripiega due volte ad angolo shalzo, spinta, lancio, acrior impetus, élans,

retto, e infissa nel centro d'una ruota d d'un cilindro, serve a farli girare; ed è principalmente in uso per muovere la ruota del pozzo; manovella, maniglia, maniglione; manubrio, manubrium, manche, levier.

Sivitola, sitola, sorta, (nel basso Monferrato), piccolo uccello notturno del genere delle strigi, di color bruno macchiato, con gola bianca, becco giallastro e capo liscio; il quale abita negli autichi edifizii o nei cimiteri. ove fa risuonare il suo lugubre grido; assiuolo, civetta passerina, strix-passerina, chevêche, chouette-chevéche, oiseau de mort. Sivitola d'montagna, sivitolon, civeta, necello del genere del precedente, ma la metà più grosso, rossastro misto di bruno, con ventre e capo di color bianco fulvo, becco ed unghie neri, e che soggiorna pure fra le rovine, ma non vi fa nido; civetta, strixulula, strix-brachiotos, chouette, hibou k aigrettes courtes, grande chevêche. Sivitolos, V. Sivitola. Sivola, V. Zivola.

Sivone, fischiare, sibilare, sibilare, siller. V. Subiè.

SLA, parte superiore del cortinaggio de letto e d'altri arnesi simili ; sopraccielo , conopeum superius, ciel de lit.

SLAIVE, V. Slingue.

SLANBANE D' RIE, frase volg., smascellare dalle risa, risu dissolvi, crever de rire.

SLANDIESSE, desse d'andi, o piè d'andi, V. Andi, Piè, Slanssè.

SLANDRA, sost. slandrássa, slandreta, slandriña, donna da poco, donna scomposta negli abiti e nella persona, o mal vaga di lavorare, donna sciatta, sciamannata, monna scocca 'l fuso, manimorcia, fæmina inculta, inelegans femella, muliercula, gigue, femmelette, femme de néant, femme dégingandée, parcsseuse. Slandra, meretrice, landra, slandra, baldracca, squaldrina, meretrix, coureuse, coquine, fille de joie.

SLANDRA, add. usato per tal modo in alcuni casi, come: aria slandra, garbo da poltrone, pigerrimus habitus, air paresseux.

SLANDRETA, dim. di Slandra, e vale quasi lo stesso, V. Slandra.

Slandron, colui che usa negli atti e negli abiti soverchia negligenza, che va scomposto; sciatto, sciamannato, incultus, inelegans, dégingandé, fort négligé dans ses liahits,

escogrisse. SLANS, deslans, disposizione e spinta che uno dà a se stesso o ad altra cosa per fare o produrre un gran movimento, un gran salto; SMACHE, svergognare altrui collo scoprime i difetti; smaccare, traducere, faire honte, reprocher publiquement un défaut. Smaché, avvilire, svilire, smaccare, deprimere, objicere, dépriser, abaisser, avilir. Restè smacd, rimanere con danno o con vergogna; restare smaccato, traductum esse, rester avec un pied de nez.

SMALT, materia vetrosa opaca di più colori, con cui si dipinge sui metalli, e sull'oro principalmente in piccole dimensioni; smalto,

encaustum, émail.

SMALTI, dar via le merci in varie quantità commerciando, spacciare, riuscirsene, esitare, smaltire, distrahere, débiter, vendre, aliéner. Smalti uñ, disfarsene, levarselo dinanzi, smaltire, e suo conspectu rejicere, se défaire, se débarrasser de quelqu'un, s'en délivrer.

SMALTIMENT, esit, lo smaltire le mercanzle, sinaltimento, spaccio, distractio, débit,

yente.

SMAÑA, spazio di sette giorni, settimana, hebdomada, semaine. Smaña santa, l'ultima settimana della quaresima, settimana santa, hebdomada sancta, la semaine sainte, la semaine peineuse. Smaña dij tre giöbia, si dice per dinotare l'impossibilità, che avvenga il tempo in cui una cosa succeda; al di di san Belliuo, tre di dopo il giudizio, ad calendas Græcas, la semaine des trois jeudis, trois jours après jamais, quand les ânes parleront latin. Smaña per smaña, in ciascuna settimana, settimanalmense, singulis hebdomadis, à chaque semaine.

Smange, il mordicare che fa la rogna o altra disposizione della pelle che induca a grattare, pizzicare, solleticare, indur pizzicore, muover prurito, prudere, prurire, perpruriscere, vellicare, mordere, démanger, picoter, causer une démangeaison, donner un picotement. Gratè un dov'ai smangia, fig. trattar di cose, alle quali ha molta passione colui a cui se ne discorre, grattare dove pizzica altrui, grattar gli orecchi, morem gerere, obsequi, gratter un homme où il lui demange, chatouiller. Smange, consumare una cosa a poco quasi rosicchiandola; rodere, absumere, ronger. Smangèsse, rodersi, consumarsi, absumi, exedi, corrumpi, se ronger, être mangé, être rongé.

SMANGIA, roso, corroso, guasto, rosicchiato, semesus, à demi mangé, à demi ongé.

SMANGIASSE, mangiar più del dovere, mangiar a crepapelle, mangiar disordinatamente, affoltarsi, diluviare, cibis se ingurgitare, bafrer, goinfrer, crapuler.

SMAROMON, mangision, prurito, mordi- | V. Anmatisse.

camento che si eccita sulla cute da cerl lozzole, o malattie, o da puntura d'i o da simili od ignote cagioni; piz prurito, prudore, prurigo, pruritus, rium scabendi, demangeaison, picote prurit. Smangison, pizzicore che pil toccare e maneggiare ortiche e cose li; cuociore, uredo, cuisson, démang brûlure.

SMANIA, agitazione soverchia d'anim corpo per passione vera o simulata; s smaniamento, commotio, agitatio, ir agitation, égarement, manie. Smania rito, voglia inquieta di checchessia, rio ardente, prurito, immoderatum i rium, immodicus amor, démangeaison tation, envie.

SMANIR, agitarsi per interna passione strare somma inquietezza, smaniare, riare, furere, bacchari, s'agiter excessiv

s'emporter, extravaguer.

SMARIOS, pieno di smanie, che sa smanioso, furiosus, très-agité, furieus SMARIOT, i primi quattro giorni di di sima sundaggerina dies primi au

sima, quadragesime dies primi que les quatre premiers jours de carême.

SMANSETA, V. Smensseta.

SMARAVIESSE, maravigliarsi, stupirsi mirari, obstupescere, s'émerveiller, s ner, être surpris.

Smani, v. att. perdere non senza sp di ritrovare; smarrire, amittere, c Smarisse, errare la strada, V. S Smarisse, confondersi, sbigottirsi, c cadere, perturbari, perdre conter s'étonner, être surpris.

Smani, part da smari, V. Smari Smari, timoroso, sbigottito, confuso, o natus, exanimatus, pavidus, troublé, c inonteux, décontenancé, déconcerté, é Smari, smunto, V. Mari add. e Sm

SMARSESSE, V. Desmarsèsse.

Smasl, ridurre in poltiglia un corpo pestandolo con un po'di liquido; stem dissolvere, disfare, dissolvere, diluen vere, liquefacere, détremper, délaye

SMASIN, masin, V. Macin.
SMASINE, polverizzare, V. Macine.

sine per smasi, V.

SMASINOR, V. Maciñ.

SMATASSESSE, disperarsi, perder la sp spem abijcere, animo concidere, perd spérauce, se livrer au desespoir, dése Smatassèsse, perder la pazienza, impazi impazientirsi, patientiam abrumpere, sespérer, s'impatienter, perdre pa V. Anmatisse. SERMORIA, che has perduto la memoria, sememorato, immemor, obliviosus, étourdi, qui a perdu la memoire. Smemoria, stupido, insensato, amens, stupidus, fou, lourdaud, insensé.

Suzzant, separare un membro od una o più parti dal tutto, dividere, smembrare, dividere, distribuere, demembrer, partager,

diviser, séparer.

Smeass, sostanza nella quale è virtù di generare un oggetto simile a quello da cui fu essa prodotta; seme, semenza, semen, semence. Sinenss, umore bianco, viscoso, che si forma ne' testicoli od in altri vasi animali per la generazione del feto; seme, sperma, semence, sperme. Smenss, i grant che si seminano, sementa, sementis, graine, semaille. Smenss, il tempo e l'atto di semipare, semente, satio, semaille. Smenss, generazione umana od in particolare di alcuna famiglia o d'altre cose; seme, razza, soboles, semence, race, génération. Smenss, per principio, origine, cagione, semen, origo, caussa, principium, origine, cause, source, principe. Fè la smenss, far seme, produr seme, semenzire, semen producere, in semen abire, exire, monter en graine, cotonner (parlandosi d'alcune piante, come erciossi, rape, rafani, e simili).

Successora, smansseta, seme o cima fionta d'una specie d'assenzio che ci è portato della Siria, ha foglie piccolissime e bianche, è minuto, bislungo, verdiccio, d'odore ingato, di sapore amaro e assai aromatico; teve di rimedio contro i vermi del corpo, peso internamente ridotta a zuccherini, od in polvere; semenzina, semen santonicum, semen contra vermes, barbotine, poudre aux vers, sementine, semen contra, absin-

the contra.

Suesti, dementi, accusare altrui infaccia d'aver detto il falso, d'aver mentito, e fig. moture la falsità d'una nuova o simili; smente, dimentire, mendacii arguere, mendacian objicere, démentir, donner un démenti.

Surallo, gemma dura e vaghissima, luidissima e trasparente, di un bello e particolar color verde più o meno intenso;

meraldo, smaragdus, émeraude.

Sugnossà, brutar di merda, sconcacare, merda fædare, inquinare, embrener, salir de bran. Smerdassesse, sconcacarsi, bruttarsi di merda, fædari, inquinari, s'embrener, chier dans ses culottes, se salir.

Suzzut, desmerde, nettare dalla merda, inter se similes, habere maximam similituipolire, a sordibus purgare, mundare, ébredinem inter se, se ressembler, se ressembler
tout-à-fait. Smiè, sembrare, apparire,

miseria, liberare dai cenci, de stercore erigere, tirer de la misère Smerdè, togliere dall'ignoranza, dare i principi di un'arte, dirozzare, digrossare, excolere erudire, faconner.

Smeril, minerale pietroso formato nella massima parte d'allumina, di color bigio nerastro come la vena del ferro, e che ridotto in polvere serve per la sua somma durezza a segare e pulire le pietre dure ed a brunire l'acciajo; smeriglio, smyris, émeri. Poer d'smeril, la polvere che si trova sulle macine che hanno servito a tagliare le gemme; polvere di smeriglio, pulvis smyridis, potée d'émeri.

SMERILIOÑ, O farchèt dle passre, V. Farchèt. SMERSSA, V. Merssa.

SWESTR, V. Semestr.

Smrīve, shoge, muovere alquanto e non senza fatica e difficoltà ; smuovere , *moliri* , movere, mouvoir, faire mouvoir, mettre en mouvement, remuer. Smeuve, sboge la tëra, muover la terra con qualche strumento, smuovere la terra, subarare, serfouir, serfouetter , béquiller. *Smēūve* , far abbandonare altrui una determinazione presa, indurre ad altro partito, ad altra opinione, svolgere, smuovere, rimuovere, dissuadere, far cangiar sentimento, a sententia dimovere, abducere, dissuadere, détourner, faire. changer d'avis. Smeuve 'l corp, sboge 'l corp, cominciare a sciogliere il ventre per iscaricarne le secce, muovere, smuovere il corpo, ciere alvum, solvere alvum, lâcher le ventre, émouvoir.

Swie, aver somiglianza, rassembrare, simigliare, rassomigliare, ritrar d'uno, somigliare, referre, similem esse, assimilare, ressembler, avoir mêmes traits, même figure, avoir de la ressemblance. A smia tut a so pare, è somigliantissimo al suo padre. patrem ore refert, patrem regenerat, exscribit patrem similitudine, c'est le père tout craché. Ritrat ch' a smìa tut, ritratto al naturale, che in tutto rassomiglia all'originale, imago verissima, veritati proxima, d'après portrait ressemblant au naturel ; nature. A smìo doe nos sciapà d'ansem, dicesi di due persone che assai si rassomiglino, sono il ritratto l'uno dell'altro, non tam ovum ovo simile est, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Smièsse, in s. ncutro recipr. parlando di due persone, rassomigliarsi, raffigurar l'uno dell'altro, esse inter se similes, habere maximum similitudinem inter se, se ressembler, se ressembler

parere, videri, paraître, sembler. Fè smiè bon, far desiderare un oggetto, carcggiare un oggetto; magnificare, faire souhaiter. A col ch' a l'a fam tut ai smìa bon, a chi ha gran fame ogni cibo è sufficiente, l'asino che ha buona fame mangia ogni strame, esurienti omnia esculenta, nihil esuriens contemnit, stomachus jejunus raro vulgaria temnit, tout est bon dans le besoin. Smiè e esse son doe cose diverse, l'apparenza non basta ove bisognan gli essetti; parere e non essere è come il filare e non tessere, verbum si facta absint stultum vi-detur et vanum, l'apparence ne sussit pas où il faut la réalité. Smiè mil ani che ec., non veder l'ora che una cosa sia, aspettarla con grande ansietà ed impazienza, parer mill'anni o ogni ora mille che segua alcuna cosa, moræ impatientem esse, nihil alicui esse antiquius, paraître mille ans qu'une chose arrive.

SMILACE, V. Siga.

Smiles, smiller, poco men che voto, e più comunemente si dice di chi ha la pancia vota, smilzo, inanis, maigre, fluet, qui a le ventre vide. Smilss, per floscio, mencio, flaccidus, mollis, mince, qui n'a point de consistance. Smilss, smari, smingol, mingherlino, magrino, debole, sparuto, gracile, scriato, sottilino, cresciuto a stento, di poca carne, segaligno, smunto, segrenna, gracilis, macer, junceus, tenuis, imbecillus, infirmus, malingre, maigrelet, affilé, sec, clancé, grêle, chétif, maigre, fluet, mince, Smilss, bisognoso, meschino, povero, bretto, inops, egenus, pauvre, misérable, malbeureux , malotru.

SMIMER, V. Smilss.

Smingol, V. Smilss e Smuti.

Sminussi, sminusse, tritare minutissimamente, ridurre in piccoli pezzetti, minuzzare, tritare, sminuzzare, sminuzzolare, shrizsare, amminutare, comminuere, concidere, conterere, minutatim secare, bacher, couper en menus morceaux brésiller, emincer. Sminusse, diligentemente considerare, esaminare minutamente, guardar nel sottile, diligenter perpendere, examinare, ponderare, perscrutari, considérer attentivement, éplucher, examiner avec exactitude. Sminusse, dichiarare, spianare, spiegare, scioglicre ogni difficoltà, aperire, enodare, explanare, depromere, explicare, interpretari, significare, détailler, expliquer.

Sunusse V. Mnusse e sminusse.

rire, far profferta, esibire, offerre, polliteri, offrir, exhiber, présenter. Smonsse, offrirsi, esibirsi, offerre se, s'offrir, s'exhiber.

Smonon, semonor, colui che porta i biglietti d'invito, invitatore, invitator, semonneur.

Smörfia, svergna, rupia, arricciamento di viso cagionato dal sentir cose dispiacevoli; musata, grugno, grifo, oris rictus, corrugatio faciei, froncement des sourcils, moue, grimace, mine. Fè d' smörfie, scomporre la forma della faccia col mangiare, smorfire, os fæde distorquere, faire des grimaces, grimacer. Smörfia, storcimento di bocca od altro gesto fatto per motteggio, sberleffo, sanna, grimoce, Fè le smorfie, schernire con gesti, o con affettata imitazione d'altrui. sberlessare; fare i volti, fare le boccacce, subsannare, se moguer, contrefaire, faire des grimaces. Smorfia difficoltà che s'oppone ad una cosa che dovrebbe allettarci, od almeno non dispiacerci; smorfia, nodus, difficultas, delicatesse. Smorfia, e meglio smörfie (plur.), lezio, leziosaggine, smancerla, affettata delicatezza, mollities, illecebra, afféterie, delicatesse affectée, mignardise, agios, affectation, grimace. Smorfia crespa, piega in un panno, ruga, pli, ride. grimace. Vestì ch'a fa d' smorfie, abito che uon istà bene, che fa cattive pieghe, che non campeggia bene, vestis rugosa, habi it qui grimace, qui fait la grimace, qui fair it de mauvais plis.

Smorfieta, smorfioseta, donna, che vuc fare la dilicata, la preziosa; sinorfiosa, le ziosa, smancerosa, che vuol far grazie schifa'l poco, che ad arte fa la contegnosame, mulier specie modesta, delicatula, mollis-pimpesouée, qui fait la delicate, la pre-

cieuse, niignarde.

Smorfion, smorfios, smorfioset, smorfic son, smanceroso, lezioso, smorfioso, smorri fiosetto, delicatus, mollis, grimacier, a 🖜 feté, mignard, qui fait le précieux. Smo= /iòs, schefignòs, che finge di non si ardi. = a far una cosa, che mostra svergogna accettar l'invito di mangiare; schizzinos vergognoso, fastidiens, morosus, revêch dédaigneux, difficile. V. Schefignos.

SMORFIOSETA, V. Smorfieta.

Smorfioson, V. Smorfion.

Smorflon, musone, rugiolone, grifone, rovescione, ingosso, colaphus, alapa, go made, soufflet. V. Sgiaflon.

Smorsse, V. Smorte.

Smört, spalid, di color di morto, palla-Smore, significar con parole e con gesti do, squallido, smorto, pallidus, palenes, di voler dar qualche cosa, profferire, offe- | quallidus, pâle, blême, bave, plombé,

lave, debiffé. Dvente smort, smorire, alli- neifolius, jonquille. V. Gionchilia. bire, ore pallere, pâlir, blêmir. Aria smörta, pallore, pallidezza, pallor, pâleur. Smort, agg. a colore, vale dilavato, indebolito, bianchiccio, cenerognolo, sbiadito, albidus, dilutus, blafard, pâle, terne.

Smorte, smorssè, far sì che un corpo acceso, o luminoso, cessi d'esser tale; spegnere, smorzare, ammorzare, ammortare, exinguere, éteindre. Smorte la se, spegner L sete, sitim sedare, étancher la soif.

SMORTIÑ, dim. di smört, alquanto pallido, pallidiccio, pallidetto, subpallidus, pallidulus, un peu pâle, un peu blême.

Smovà, smosso, sommosso, sollevato, eccitato, motus, commotus, excitatus, ému. Smovù, (par!andosi di terra), scavato, trasportato, dimenato, agitato, motus, effossus,

Smulink, proprio della terra drucciola da alto, smottare, ammottare, france, delabi, s'ébouler. Smulinèsse, parlandosi anche di terreno, stritolarsi, risolversi, distarsi in polvere, sfarinare, in pulverem resolvi, tomber en poussière, s'attendrir,

Smurce, andar movendo le masserizie da hogo a luogo, per cercare di checchessia, rovistare, trambustare, frugare, rifrustare, imuginare, scrutari, perscrutare, loco mowre, perturbare, confundere, perquirere, pertentare, fureter, fouiller, chercher par tout, faire un remue-ménage.

Suurra, v. pop., e di scherzo pan grosso e lungo; pagnotta, panis, un pain.

Surve, debilitare, spossare, sucrvare, rervare, debilitare, énerver, épuiser, débiliter, affaiblir, abattre.

SEESTR , snistr , sost. sinistro , manco , sivister, lavus, gauche. Snestr, che opera colla mano sinistra preserentemente alla desta, V. Mancin sost.

SEESTRA, sost. mano o parte opposta alla detra; sinistra, manca, læva, sinistra, guche, main gauche, côté gauche. A snestra,

Smano manca, ad lævam, a gauche...
Smck, cavar dal nido, snidare, e nido detrahere, dénicher. Snicè, iscoprire, detegere, découvrir.

Souss, uccelletto, cantatore del genere dei kiaguelli, di color giallo volgente al verde, . con becco e piedi bruni, ed unghie nerastre; pessera di Canaria, frangilla-serinus, serin, ceni, cini, serin vert de Provence.

Smortt GIAUA, fior giallo odorosissimo, che nasce da bulbo alla primavera, giunchiglia, narcissus jonguilla, narcissus ju- amarre.

Tom. II.

Sö, seū (in alcune prov.) sòa (fem.) pron. o piuttosto add., che nota proprietà o atténenza, con relazione alla terza persona singolare o plurale, suo, sua, suus, sua, suum, sien, son, sa.

Sö, in forza di sost., il suo avere, la sua roba, il suo, il fatto suo, suum, suæ opes, fucultates suæ, bona sua, le sien, son bien, ses facultés. Piè le soc, essere aspramente sgridato o battuto, aver le sue o toccar le sue, corripi, objurgari, plagis affici, verberari, cædi, étre réprimandé aigrement, recevoir des coups. Fene dle soe, operare o con cattive azioni, con poca avvedutezza o senza prudenza, al solito, scioccherie, debolezze e simili, far delle sue, de more ineptire, agere inconsulto, ut moris est, faire des siennes. Fè sö, in certi giuochi vale vincere il tratto, vincere, vaincre. I so i suoi parenti o amici, gli attenenti, i suoi, sui, necessarii, cives, propinqui, conterranei, domestici, familia, les sieus, ses parens, les leurs. Stè añ sla soa, far il ritroso, il cacasodo, non rendersi famigliare, star in contegno, in sussiego, elate ac superbe se gerere, gravitatem præ se ferre, faire le grave comme un Espagnol.

Sö, söñ, sosì, pron. dimostrativo di cosa, questo, questa, ciò, hic, hæc, hoc, is, ca, id, ce, ceci, cet, celui-ci, cette, celle-ci.

Soà add., tranquillo, quicto, posate, tranquillus, quietus, sedatus, pacatus, tranquille, quiet, doux, calme, paisible.

Soà, avv., tranquillamente, quietamente, senza sollecitudine, ansielà, briga o pensiero, tranquille, quiete, sedate, tranquillement, paisiblement, doucement, en répos, posement, sans emotion, sans trouble. Ste soù, riposare, non prendersi cura, briga o pensiero, fidarsi, star tranquillo, nullam anxietatem habere, nihil sollicitum esse, quiescere, acquiescere, vivre sans se point donner de sollicitude, sans inquiétude, ne souci, reposer, se fier, se confier, être tranquille.

Soasi, v. att. prendere fra più oggetti o partiti quello che più ci piace, scegliere, eleggere, cligere, seligere, legere, choisir, élire, faire choix.

Soasi, part. di soasì verbo, V. il verbo. Soasì, d'ottima qualità, buonissimo, squisito, optimus, bonus, exquis, bon, excellent.

Soastr, grossa fune fatta di canapa, gomona, canapo, susta, rudens, cable, cordage,

Suar, sovat, specie di cuojo sottile, onde si fanno cavezze, guinzagli e simili, sovattolo, soatto, corium tenue, lanière, longe.

Solv, grato a' sensi, soave, suavis, jueundus, suave, agréable, doux, délicat, qui flatte les sens. Soàv, leggiero, piacevole, levis, amænus, léger, agréable. Sodv benigno, quieto, posato, quietus, placidus comis, benignus, tranquille, quiet, doux, calme, paisible.

Solv, avv., soavemente, con soavità, jucunde, suaviter, blande, agréablement, doucement, délicatement. Soàv, tranquillamente, quietamente, riposatamente, soavemente, quiete, sedate, tranquillement, doucement. Soav, con amorevolezza, amorevolumente, modestamente, soavemente, modeste, hunaniter, benevole, modestement, amiablement, assablement, poliment, avec douceur. Soàv, con pazienza, pazientemente, equo animo, patiemment, avec patience.

Sobisse, subisse, v. att. mandar precipitosamente in rovina, sprofondare, subbissare, sobbissare, evertere, demoliri, prosternere, dejicere, funditus tollere, eruere, demergere, renverser, abymer, ravager, ruiner, détruire. Sobisse, v. n., andar in precipizio, rovinare, sprofondare, sobbissare, nabissare, everti, dirui, absorberi, demergi, subrui, obrui, funditus tolli, s'abymer, s'écrouler, périr, tomber en ruine, être renversé, tomber de fond en comble.

Soboch, risalto di qualsivoglia cosa, che nel muoversi, trovando intoppo, rimbalzi, e faccia moto diverso dalla prima direzione; rimbalzo, ribalzo, saltus ex repercussu, rebondissement, bondissement, bond, bricole, réflexion.

Soborne, V. Subornè.

Sobrase, shogè la brasa, allargare la brace accesa, perchè ella renda maggior caldo o s'accenda maggiormente; sbraciare, prunas dilatare, expandere, remuer la braise.

Sobrietà, moderazione nel mangiare e nel bere, sobrietà, temperanza, in victu temperantia, sobrietas, sobriété, tempérance.

Sörrio, temperante nel bere e nel mangiare;

sobrio, temperans, sobrius, sobre.

Söca, söch, e più spesso söco, (plur.) o soche (plur.) quelle fatte per le donne, scarpe colla pianta di legno, zoccolo, scarpa di legno, calo, sculponeæ, calceus ligneus, sabot.

SOCATE, V. Socolè. Soca, V. Soca.

Socia, femm. di socio, socia, associata, compagna, socia, associén; V. Società.

Socie, associè, far taluno nostro socio in un'operazione qualunque per aver comune il vantaggio, od il danno; associare, far società, prendere un socio, socium sibi adjungere, in societatem cooptare, associes. Sociesse, associèsse, contrarre società con una o più persone, associarsi, societatem coire, s'associer.

Società, compagnia, società, societas, société, compagnie, coterie, clique, association. Società, socia, atto, per cui due o più persone pongono in comune la totalità od una parte de' loro beni o la loro industria per seguitare la stessa fortuna; società, eietas, société. Società, partia d' bestie accomandita di bestiame, che si dà altra perchè il custodisca e governi a mezzo guadagno e mezza perdita, soccio, soccita, societas, cheptel, chepteil, bail à cheptel.

Sociavor, che ama la compagnia, e dai compagni è sempre ben accolto, compagnevole, sociabile, sociale, sociabilis, socialis,

social, amical de compagnie.

Socio, colui col quale si fa un'operazione di commercio con fondi od industria comune, per dividerne il vantaggio, o la perdita; associato, compagno, socius, associe, cheptelier (se la società è un'accomandita de bestiame, colui che lo prende a governo);

Söco, V. Söça e söcol.

Söcot, pietra od altro solido quadrato , 1 che ha un'altezza minore della larghezza, si colloca sotto le basi de'piedestalli, o della colonne, e sotto busti, statue, urne, o simila cosa che ha bisogno d'esser alzata; plinto 2 zoccolo, dodo, orlo, basis, plinthus, plinthe socle, zocle, base.

Socola, sandala, sorta di scarpe con 🚉 pianta di legno, che portano alcuni religiosi dell'ordine di san Francesco; zoccolo, soccus calceus ligneus, socque, sandale.

Socolant, frate dell'ordine di san Francesco così chiamato dall'uso degli zoccoli; zoccolante, monachus soccatus, religieux récolles

Socole, socate, colui che fa zoccoli zoccolajo, calonum artisex, sandalier, seur de sabots, sabotier.

Socore, V. Agiute.

Socorss, V. Agiùt. Socotnin o sucotrin, agg. d'una qualit d'aloe più stimata delle altre, lucida, gi lastra, e color giallo d'oro se è in polvere soccotrino, socotrina, succotrina, socotrina

succetrin.

Socröl, scröl, socrolada, moviment repentino, e forte impresso ad un oggetto se toglierio dal luogo; crollo, scrollo, scrollo,

commolio, secousse, branlement, ebranle- la vertu, devenir prudent. ment, soubresaut. Socrol, trinciata di briglia o di cavezzone, scossa, succussio, saccade. Socrol, socrolada dla vitura, balzo, strabelio, scossa, corporis jactatio, concussio a curro subsultante, caliot, caliotage. Socröl, scril sig. danno, scossa, tracollo, jactura,

Perte, dominage, choc.
Socrolada, V. Socrol. Socrolada d'testa, collamento di capo, capitis succussus, se-

rancincat de tête.

Socrole, scrole, muovere una cosa dimezandola in quà e in là senza toglicila di ito; scuotere, crollare, scrollare, agitare, quassare, quassare, agitare, concutere, comnovere, secouer, cahoter, ébranler. Socrolè a testa, crollare il capo, movere caput, ujitare caput, hocher la tête, branler la tête. Sacrolè o scrolè la testa, dicesi de' vecchi, mi crolla il capo, caput quassare, branler h tête. Caval ch' a socrola, cavallo che thatte la vita trottando, equus succussator, deval qui secoue son cavalier. Socrolè le pele, socrolè j'orie, disprezzate gli avverfinenti, i consiglii, le riprensioni, le mimce, scuotere le spalle, scuotere le orectie, monita contemptim accipere, retrorsum vasilia rejicere, susque deque minas ferre, epriser les avertissemens, les conseils, les menaces, secouer ses oreilles. Socrolè un, pacuotere, battere alcuno, cadere, verbeme, frapper, battre. Socrolè le böte, mostare di non curar le busse ricevute; scuote le busse, verbera parvi pendere, mépriser les coups.

sion, pianta annua erbacea con rami laghi rossigni , crescente in riva del mare, od laghi salsi, e le dicui ceneri somministrano un alcali fisso parte essenziale del sal mane, e necessario alla formazione del retro; soda, salsola-soda, salsola-kali, sade, soude-kali. Söda, dicesi pure l'alcali d cesido metallico tratto dalla pianta dello nome, o dalle piante marine, od estratto 🜬 ո marino, o da altri corpi ; soda , alcali minerale, ossido di sodio, soda, alkali merale, soude, oxyde de sodium, bourde, forcette, blanquette. (secondo le qualità).

Soopes, stabilità e ragionevolezza dell'aimo, fermezza, sodezza, saldezza, firmitas imi, constantia, férmeté, stabilité, soli-縫 , constance.

Soptest, assodarsi, divenir fermo, stabile, do, solidescere, s'affermir. Sodèsse, in sieurs fois, maintesois, à tout coup. o fig., divenir giudizioso moderato e radente; assodarsi, rassodarsi, animo se ferrato, V. Sivitola.

concussio, succussio, quassatio, agitatio, affirmare, se se confirmare, s'affermir dans

Sodisfassion, contento, piacere, soddisfazione, lœtitia, satisfaction, contentement, joie, plaisir, agrément, aise, consolation. Dè sodisfassion, dè na sodisfassion, V. Sodisfe. Sodisfassion, appagamento che si dà alla persona offesa, o colle scuse o col duello od astrimenti; soddisfazione, purgatio, satisfactio, réparation, satisfaction. Dè sodisfussion, dare una soddisfazione, satis alicui facere, faire satisfaction.

Sodisfassion, appagare, contentare, soddisfare, andare a pelo, satisfucere, satisfaire, agréer. Sodisfè, pagare il debit o, soddisfare satisfacere, solvere, acquitter ses dettes, satisfaire ses créanciers. Sodisfè, fare una scusa all'offeso o dargli altro appagamento che lo soddisfaccia; dare soddisfazione, noxam expiare, satisfaire un homme qu'on a offensé, faire réparation, donner satisfaction.

Sono, sost. imbasamento o fondamento, sicuro e durevole, dove posino edificii o membra d'edificii; sodo, quod permanens est, solide, base, fondement. Posè, fondè sul sodo, fondare, appoggiare sopra cosa che sia ben retta sotto e stabile, posare sul sodo, certis ponere fundamentis, poser sur du solide, poser solidement, sur le massif, ne pas poser à faux. Parlè, rasonè, di sul sodo, favellare da senno, da dovere, ragionare sul sodo, dire sul sodo, serio loqui, graviter dicere, parler sériousement, tout de bon.

Sopo, add. duro, che non cede al tatto, che non è arrendevole; sodo, solidus, dur, solide. Sodo, fermo, stabile, immoto, solidus, ferme, solide. Södo, fig. stabile, e ragionevole ne'suoi pensieri, ferino, costante, stabilis, firmus, immotus, constant, inconcussus, ferme, constant, inébraulable, invariable. Stè sodo, stè ferm, star sodo, fermo, non si muovere, stare, quiescere, loco non moveri, se tenir fermer, ne pas bouger.

Soegne, soagne, aver cura d'una cosa onde non si degradi, servire ad una persona diligentemente, trattar con attenzione, curare, curam adhibere, curare, soigner.

Sota, cura, attenzione, servizio affettuoso; cura, studium, soin. V. Sust.

Soenss, sovenss, sovente, spesso, soventi volte, spesse fiate, sæpc, crebro, frequenter, sæpenumero, souvent, fréquemment, plu-

Sorta, nome dell'assiuolo nel basso-Mon-

Sorà, sedia con spalliera e bracciuoli, così ampia che vi possono sedere più persone, e dove si dorme o si siede fra'l giorno, lettuccio, sofà, suggestum pulvinis instructum, supina in delicias cathedra, sella voluptuosa, anaclintherium, sofa, lit de repos, canapé. Sojà, spezie di predella o di basso letto, od ampio coscino, su cui i Turchi stanno accosciati; sofa . . . . sofa.

Sori, aria mandata fuori dalla bocca respirando con forza; siato, anclito, sossio, flatus, spiritus, souisse, respiration, haleine. Sofi, il moto rapido dell'aria che spira; soffio, flatus, flamen, souffle, vent. Ant un sofi, subitamente, in un attimo, in un soffio, subito, momento temporis, en un instant, en un clin d'œil, dans un moment.

Sofia, V. Spia. Sofiamà, V. Giöla.

Sofiè, v. neutr. spinger l'aria violentemente col siato, aguzzando le labbra, soffiare, flare, inflare, sufflare, sousser, faire du vent. Sofiè, lo spirare de'venti, soffiare, frullare, spirare, flare, venter, souffler, faire vent. Sofie, sbussare per superbia, per collera od altra passion d'animo, shuffare, fremere, fremir, bousser de colère, de rage, renacler. Sofie, tranfie, anelare, ansare, anhelare, souffler, haleter, être hors d'haleine, être essoufflé. Sofiè, incitare, istigare, stimolare, soffiare (e dicesi in cattiva parte) incitare, excitare, inducere, stimulare, incendere, inflammare, acuere, souffler, exciter, inciter, pousser, animer, insinuer. Sofie, in s. att. spingere checchessia colla forza del fiato, soffiare, sufflare, insufflare, souffler, pousser avec le souffle. Sofie, sofièsse 'l nas, mondar il naso, soffiarsi il naso, trarne fuori i mocci, nares emungere, se moucher, se nettoyer le nez. Sosièsse 'l nas con doe pere, sosièsse sui dì, modi bassi e pop., fare inutilmente i suoi sforzi, perperam, necquidquam agere, s'empresser en vain, se donner de la peine sans profit. Sofiè sota'l nas, eccitare a collera altrui, provocare lo sdegno di chi può nuocere, stuzzicare il vespajo, fumantem nasum, ursi tentare, éveiller le chat qui dort. Sofiè ant' j' oric a un, dar notizia o avvertimento segreto e talora anche andar continuamente istigando alcuno; soffiar negli orecchi, in aurem alicujus insusurrare, soufller à l'oreille, corner aux oreilles de quelqu'un, lui insinuer, lui suggérer avec importunité quelque chose. Sosie, per fare la spla, V. Spia. Sofiè ant' el feu, spinger aria nel fuoco colla hocca o col mantice per aumen- menti, e portano lo stesso nome, gruogo

tarlo soffiar nel fuoco, ignem sufflare, oris pleni spiritu ignem accendere, souffler le feu pour l'allumer. Sosse an sla pitanssa, spingere col fiato l'aria fresca sui cibi troppo caldi, soffiare sulle vivande, calidiorem cibum oris spiritu refrigerare, soufiler la viande, souffler sur la viande.

Sofiet, strumento col quale raccogliendo e spingendosi l'aria su materie accese, si accresce il fuoco, soffietto, manticetto, follis, soufflet à souffler, soufflet à cheminée. Sofièt da poër, specie di borsa di cuojo usata dai parrucchieri, che si gonfia e si stringe, e getta la polvere sui capelli per mezzo d'un piccolo tubo d'avorio; soffietto . . . zest.

Sofieta, sofita, la stanza d' una casa di più piani, che si trova immediatamente sotto il tetto, soffitta, lacunar, contignatio, proxima tegulis, galetas, grenier.

Sorion, canna traforata da soffiar nel fuoco, softione, arundo perforata ad ignem excitandum, sousset. Sosion, per ispione, V.

Sorism, argomento fallace che ha le appa-renze della verità; sofisma, sofismo, sophisma, captio, captiosum argumentum, sophisme.

Sofistica, che si adira per poco, puntiglioso, inquieto, fantastico, sofistico, permaloso, stizzoso, morosus, difficilis, fastidiosus , dépiteux, chatouilleux, dédaigneux, bourru- u.

Sofita, V. Sofieta.

Söroca, scarmass (v. popol.), tuf, caloreccessivo, calore che soffoca, che toglie respiro, æstus ignavi, cælum gravius, æstu == = == gravissimum maximi calores, chaleur cou fante, air étoussé, air sussoquant.

Sofoche, sofoghè, impedire il respiro sossocare, spiritum elidere, suffocare, etons fer, suffoquer, étrangler, faire perdre 1 respiration, la vie. Sofoche ant l'acqua, a =fogare nell'acqua, sommergere, soppozzare submergere, submerger, noyer. Sofoche, figopprimere, non lasciar sorgere, soffocare, suffocare, opprimer, assommer, accabler. Sojoghè, in s. neutro, sentirsi mancare il respiro, assogare, suffocari, étousfer. Sosochè d' caud, essere soffocato per l'eccessivo calore, æstuare ad interclusionem anime, étausser de chaud.

Sofram, sofran, safran, pianta bulbosa vivace, senza gambo, li di cui fiori di color bigio si raccolgono pei loro stigmi rossi odorosi aromatici che servono alla medicina, alla pittura ed anche in alcuni ali-

zafferano, crocus autumnalis, w, safran.

. , V. Sufrineta. , V. Sufrin.

cartamo, pianta erbacea annua, i liscii ramosi, foglie ovali, ed rossi adoprati per la tintura e la altri usi, e che portano lo stesso rano selvatico, gruogo selvatico, aracinesco, zastrone, cartamo, inctorius, carthamus officinarum, safran bâtard, carthame, safrari preparati per la tintura) V. Sufriñ.

sost. materia di cui si parla o u cui altrimenti si lavora o per i; argomento o concetto di comsoggetto, suggetto, argumentum, zteries, sujet, objet, matière, Sogèt, persona, e prendesi in n cattiva parte, soggetto, vir, ona, sujet, personne. Sogèt, sud-sottoposto, V. Sogèt add. e Sudit. idd. suggettato, suddito, sottoectus, subditus, sujet, soumis, astreint. Esse sogèt a quaichesoggetto ad alcuno, soggiacere à d'alcuno, pendere ex alterius sse sub alicujus imperio, être uelqu'un. Esse sogèt a nessuñ, oggetto ad alcuno, sui esse manis, être son maître, être indére maître de soi-même, ne dépersonne.

V. Sotmete.

l'atto di ridere sommessamente o per disprezzo, riso annacquano, subrisus, sourire, moqueur. , v. neutr. mostrare c'far segno er dispetto o con disprezzo, sorghignare, subridere, sourire. , v. att. ridurre in sua potestà, ovincie e dicesi per estensione di dividualmente su cui uno acqui-1 smoderata, soggiogare, domare,

omare, vincere, superare, sub-

**suguission ,** suggession , suggendenza, lo star soggetto, l'esser i podestà, servitus, obsequium, rvitude, assujettissement, dépenisson, riguardo che si ha verso qualche modo superiore, e per a in un altro modo, o si prova l'operare, ritegno, soggezione, ≈quium, gêne. Senssa sogission,

sans façon. Liberèsse da la sogission, liberarsi dalla soggezione, exuere obsequium, se délivrer de la dépendance, de la sujétion. Esse an sogission, esser soggetto all'altrui volere, esse alieni arbitrii, être dans la sujétion. Tni an sogission, tener soggetto, severitate continere, premere imperio, disciplina coercere, tenir en sujétion. Tni añ sogission, imporre un ritegno, V. Genè.

Sognasse, essere molestato nel sonno da sogni frequenti, sognare, somniis stimulari,

révasser. V. Sognochè.

Sogne, v. att. o neutro, se un se d'seugn, far sogni, sognare, somniare, somniare somnium, rêver, songer, faire des songes. J'ai sognà sosì, j'ai fait cost sēugn, ho sognato così, ebbi questo sogno, hoe visum est mihi dormienti objectum, j'ai rêvé ceci. Sognè, fingere, credere falsamente. immaginarsi, sognare, somniare, rêver, s'imaginer, se figurer. Sognèsse, insognarsi, immaginarsi a caso, sommiare, s'imaginer, rêver. J'seugne, dite cosc irragionevoli, e stravaganti, delirate, farneticate, anfanaté a secco, somnias, deliras, desipis, vous rêvez, vous radotez.

Sogner, dim. di seugn, nel primo signif. breve sonno, sonnellino, sonnerello, sonnetto, levis somnus, petit somne, petit sommeil. Sognèt dla matin, il sonno che si dorme sull'aurora, il sonnellino dell'oro . . . . le doux sommeil du matin à la pointe du jour.

Sognocue, dormire sonni corti ed interrotti, dormigliare, dormicchiare, sonnellare, sonneggiare, sonnecchiare, dormitare, roupiller, sommeiller, sommeiller à demi.

Sognocù, add. che è preso da sonno, che casca di sonno, che ha la cascaggine, dormiglioso, sonnacchioso, sonnolento, somnolentus, à demi endormi, qui tombe de sommeil. Eūi sognocù, occhi appena socchiusi pel sonno, occhi tra pelli . . . .

Sör, v. pop., cosa indeterminata, un non so che, un certo non so che, una certa cosa, quoddam, quid, nescio quid, un je ne

sais quoi, une certaine chose.

Sor (con o stretto), sost. grand' astro che illumina il mondo, conduce il giorno, ed è centro dei movimenti della terra e dei pianeti; sole, sol, soleil. Sol d'agost, sol ant la canicola, sollione, caniculares dies, la canicule. Avèi quai cosa ul sol, possedere beni stabili, aver del suo al sole, prædia sol possessiones habere, avoir des biens au solcil, avoir des biens-fonds. Avèi da conprè zione, libere, sans cérémonie, fina 'l sol, aver carestla d'ogni cosa, aver

a comprare infino al sole, rebus omnibus ire, aufugere, evadere, s'en aller, s'enfair indigere, avoir disette de tout, manquer de tout, être obligé de tout acheter. Andè al sol, passegè al sol, passeggiare sotto il raggio del sole, passeggiare al sole, ambulare in sole, in aprico spatiari, ambulando apricari, se promener au soleil. Va'n po al sol, modo di mostrare che non si crede a quanto altri si dice, o non si vuole seguirne i consigli, o simili, ch vattene, va al sole, va la, abi abi, mitte, vas donc. Stè al sol, fermarsi al sole per iscaldarsi, in sole apricari, apricatione calescere, se mettre au soleil, se tenir au soleil pour s'y échausser. Parè 'l sol a un, impedire il sole ad alcuno, officere apricanti, se mettre devant un homme qui est au soleil. Butè al sol, V. Soliè. Sit ben espost al sol, luogo aprico, esposto al'sole, solatio, locus apricus, solibus expositus, lieu où le soleil donne, lieu exposé au soleil. Colp d' sol, V. Solada. Arlögi da sol, a sol, orologio che mostra le ore mercè l'ombra che il sole produce dietro un oggetto fisso; orologio, solare, oriuolo a sole, solare horologium, sciathericon horologium, cadran solaire.

Sor, add. non accompagnato, che non ha compagnia, solo, solus, scul. Da sol a sol, in modo avv. da solo a solo, solo con solo, remotis arbitris, seul à seul, tête à tête. Sol e solèt, solo solo, soletto, solus, tout seul, seulet. Sol, che non ha altri di sua specie, unico, solo, unicus, singularis, unique, seul.

Sol, avv., V. Solament.

Sör, t. di musica, quinta nota della scala naturale, e nome del tuono che ha tal nota per sondamentale; sol, gesolreùt, tuono di sol . . . . . sol , g-re-sol.

Sola, pesce di mare comestibile delicatissimo molto stiacciato, coperto di dure squame, ed alivastro dalla parte diritta; soglia,

sogliola, solea, sole.

Sola, sorta d'ascia torta per piallare al di dentro botti, ed altri vasi di pareti ricurve; pialla curva, ascia incurvata, runcina curva; crminette à marteau, esseau. Söla, cuojo duro e grosso preparato per farne la parte della scarpa che posa a terra; cuojo da suola . . . . . cuir à la jussée. Sola, la parte della scarpa spettante alla pianta del piede e non al calcagno, che si posa in terra; suola, suolo, solum, semelle. Söla di pè, pianta del piede, suolo, planta, solum pedis, la plante des pieds.

tirer ses chausses; prendre son sac et & quilles. Sola, pezzo di nastro o strisci stretta di cuojo, con punta d'ottone o d'al tro metallo da ogni capo e serve per allac ciare; stringa, ligula, aiguillette, lacet.

Solà, sost. pavimento o strada coperta d selci lastre o mattoni, selciata, lastrica pavimentum lapidibus vel lateribus stratur pavé de carreaux, chemin de cailloutage.

Solada, colp d' sol, impressione violent talora morbosa e mortale, che fa il 🖦 caldissimo sopra gli animali o le piante in certe circostanze; solinata, solata, nimii solis ardores, coup de soleil.

Solic , alleggiamento , alleviamento , sollevamento, consolazione, riposo, solliero, conforto, ristoro, levamen, levamentum, solatium, subsidium, relaxatio, soulagement, repos, relâche. Solug, ajuto, soccorso, sollievo, subsidium, auxilium, aide, secours.

Solage, alleviare, alleggiare, sgravare, alleggerire, sollevare, consolare, ajutare, soccorrere, ristorare, confortare, lenire, levare, allevare, mitigare, solari, lovamen porrigere, adjumentum afferre, recreare, reficere, soulager, consoler, récréer, aider, secourir. Solagèsse, ricrearsi, prender alleggiamento, conforto, ristoro, se recreare, z residere, levare animum, se récréer, : soulager, s'égayer, s'amuser, se délasser.

Solicià, part. di solage, V. il verba Solagià, che è alquanto alleggerito dal so male, e morbo paullum recreatus, cui remirsior dolor, soulagé, qui se trouve moins mal

Solament, sol, avv. soltanto, solamente,

solo, tantum, seulement.

Soliss, sole cocente, sole ardentissimo, sol ardentissimus, sol nimus, sol flagram tissimus, grand soleil, soleil ardent. Solais, piacere, trastullo, V. Spass.

Solch, sorgh, fossetta, che si lascia dietre l'aratro in fendendo o lavorando la tera;

solco, sulcus, sillon.

Solche, v. att. far solchi nella terra, solcare, sulcos facere, sulcare, silloner, faire des sillons. Solche, fig. il camininar delle navi sul mare, solcare le onde, aquan sulcare, cingler, fendre la mer.

Sold, moneta erosa ed eroso mista chi era la vigesima parte dell'antica lira del Piemonte e si divideva in 12 denari; est si dà lo stesso nome alla pezza da cinqui centesimi; soldo, solidus, sou. Sold, e p spesso, söldi (plur.) moneta generalmente Aussè le sole, andarsene, fuggirsene, par-soldi, denari, nummi, argent, monsei tirsi, alzare i mazzi, levar le calcagna, ab-Perde fin ant un sold, perdere sino all'al soldi, denari, nummi, argent, monne

imo danaro, sino al finocchio, ad assem mania perdere, perdre jusqu'au dernier sou. Neñ avèi un söld da fè cantè 'n börgno, mer affatto sprovveduto di danaro, affectistimus inopia, nummis nudus, inanissimus, homo sine re, qui n'a pas le sou, tout-à-fait muvre. Ai basta neñ sö mës-söld, non è apace co' proprii mezzi, non gli basta la lista, nou gli basta l'animo, tanti non est, l n'a pas le courage, il ne saurait se faire ort de cela.

Sold, quegli che esercita l'arte militare; Aldato, guerriero, miles, soldat, guerrier. oldà senpi soldato semplice, soldato che on ha grado veruno, gregarius miles, unple soldat. Soldà a biete, soldato che si nanda ad alloggio presso altrui con un bilietto che ne spiega l'ordine; soldato in aloggio . . . soldat a loger. Soldà dla trata, Berlandöt. Soldà d'giustissia, V. Sbiri. i**oldà ve**i, V. Veterañ. Soldà ch' a la finì o tenp, soldato che ha servito il tempo xefisso, che ha. finito il suo tempo, miles meritus, soldat qui a servi tout son temps. *ìoldà esent d'serviss*i, soldato immune dal ervizio, miles immunis, beneficiarius, cauarius miles, soldat exempt du service. Bon oldà, soldato valoroso, bravo, vir fortis ud pericula, merus bellator, soldat intrepide, qui entend la guerre et l'aime.

SOLDARÀSS, pegg. di solda , soldataccio, lixa, mauvais soldat, soldat de mauvaise mine. Soldaràss, per solda senpi, V. Solda.

SOLDARIÑ, dim. di soldà, soldato piccolo o giovanetto, soldatello, tiro, jeune soldat, petit soldat.

. Soldin, dim. di söld, moneta che vale il soldo sotto piccol volume; soldino, nummulus, petit sou.

Solè, v. att. pulire e far lisci i legnami con la pialla; e dicesi propriamente de'vasi circolari che si puliscono internamente con l'ascia incurvata (sola) piallare, dolare, læligare, runcinare, complanare, raboter, orroyer, polir le bois avec le rabot ou erminette. Solè le scarpe, butèje le sole, l'. Arsolèje. Solè, allacciare insieme due arti di vestimento o di calzare, stringenole con nastro o corda che passa alternativamente pe' loro buchi; allacciare, affibiare, stringere cou istringa, stringare, liguz stringere, loro adstringere, enlacer avec l'aiguillette, lier avec des cordons passés, errer avec un lacet.

Sole, sost. piano in legname che serve li cielo ossia di copertura alla stanza inferiore e di pavimento alla superiore; ma

dicesi propriamente della parte inferiore; solajo, soflitta, palco, tabulatum, contabulatio, laquear, lacunar, plafond, le dessous du plancher, lambris. La parte superiore del solè, dicesi sterni, V. Fè'l solè, impalcare, contabulationem construere, faire le plancher d'en haut. Solè a travèt, solajo le cui commettiture de' panconcelli hanno de' regolini che le ricoprono, palco regolato o bozzolato, tabulatum, plancher. Solè-mört, stanza a tetto soffitta, il luogo che è immediatamente sotto il tetto, tegulis proxima contignatio, subtegulanea contabulatio, galetas.

Solecit, che opera senza indugio, diligente, sollecito, sollicitus, diligens, prompt, empressé, éveillé.

Solecitàtor, sollecitatore colui che sollecita, che induce a far presto, instimulator,

impulsor, solliciteur.

Solecite, v. att. stimolare a far presto e affrettare, sollecitare, impellere, premere, hâter, talonner. Solecitè un afè, procurar, che un affare vada presto al suo termine; affrettare, properare, maturare, accelerare, hâter, presser. Solecitè, in s. n. affrettarsi, sollecitare, properare, festinare, se hâter, se dépêcher. Solecitè, istigare, stimolare, sollicitare, impellere, solliciter.

Solecitudine, prestezza, prontezza, sollecitudine, celeritas, alacritas, solcrtia, hâte,

promptitude, célérité.

Solene, agg. di giorno o di fatto festeggiato con pompa; solenne, solemnis, solennel. Solene, agg. d'errore di mancamento, grande, straordinario, ingens, insolitus, gros, lourd.

Solenment, avv. con solennità, solennemente, solenniter, solennellement. Solennement, grandemente, estremamente, plurimum, grandement, beaucoup.

Solenise, festeggiare con molta pompa, solennizzare, solenneggiare, solenni ritu diem festum celebrare, solenniser, celebrer.

SOLENITÀ, festa celebrata con molto apparato e dicesi per lo più delle feste religiose; solennità, solennità, solennità, solennità, solenne, jour solennel.

Solet, dim. di sol, detto per maggior espressione; soletto, solus, seulet, tout seul. Sol e solèt, V. Sol.

Soleta, scapia, pezzo di panno, o di tessuto a maglia, di cui si guarnisce il piede d'una calza, e che spesso investe anche una parte del piede; pedule, pedule, chausson, semelle de bas.

Soleyassion, V. Sedission.

Soleve, levar su, innalsare, extollere, la coda, piacentare, dar la soja, dar cu soulever, élever. Soleve, indurre a mal fare, dolc . assentari, indulgere, obsequi, a eccitare a tumulto, a ribellione, sollevare, concitare, commovere, facere seditionem, concire, soulever, mutiner, révolter, exciter à rebellion. Soleve, turbare, commuovere, turbare, perturbare, excitare, troubler, agiter, inquiéter, affecter, frapper, toucher, émouvoir. Solevèsse, ribellarsi, sollevarsi, desciscere, deficere, se soulever, se révolter, se mutiner. Solevèsse, ricrearsi, prendere alleggiamento, procurarsi sollievo o refrigerio, prender ristoro, cessare al quanto dalla fatica, sollevarsi, sciorinarsi, reficere se, levare animum, recreare se, opus intermittere, se récréer, se délasser, prendre un peu de relâche, se reposer un peu, se soulager, prendre un peu de soulagement.

Solreg, canto delle note musicali, eseguito pronunziando il nome delle note istesse; e dicesi pure della musica scritta a tal fine per esercizio della voce; solfeggio . . . solfège,

V. Vocalisassion.

Solffor, cantar la solfa, cantar la musica coi nomi delle note, solfeggiare, musicas

notas canere, sollier.

Solfo, sostanza minerale tenera, fragile, di color giallo di cedro screziato, senza sapore, di peso doppio dell'acqua, in cui non si dissolve, fusibile, e che ardendo lentamente produce una fiamma azzurra ed in ogni modo un vapore nocevole, e sossocante; solfo, zolfo, sulphur, soufre.

Solfonòs, agg. di acque o di altri corpi che tengono del solfo, solforato, sulfurco,

sulphureus, sulphuratus, sulfureux.

Soul, parte o sito, che riguarda il mezzogiorno e gode più del lume del sole; solatio, locus apricus, lieu exposé au soleil. Al solì, avv. dalla parte volta a mezzogiorno, a solatio, ad meridiem, au midi.

Soil, pron. usato in molti luoghi in vece di loli, V. Lo, loli.

South, porre grano od altra cosa al sole per asciugarla; soleggiare, insolare, exposer au soleil, faire sécher au soleil. Solièsse, star al sole, fermarsi al sole per iscaldarsi, in sole apricari, apricatione calescere, se mettre au soleil, se tenir au soleil pour s'échausser. Solie, seulie, rende seuli, lisciare, render liscio, render piano, appianare, æquare, expolire, lævigare, attrectando polire, lisser, polir, corroyer. Solie, seulie, secondare con dolcezza di parole l'altrui opinione per venir a fine del proprio intento; piaggiare, zimbellare, lusingare, allettare con false parole, accarezzare, lisciare, unger gli stivali, lisciare

blandiri, palpare, assentiri, pellicere, choyer, pateliner, cajoler, faire p velours, amadouer, mitonner.

Sölit, sost. ciò che si fa od accade nelle stesse circostanze, il solito, il co quod moris est, quod fieri solet, l'on Al sölit, nella maniera solita. ut mos est, ut assolet, à l'accoutur l'ordinaire, V. Solitament.

Sölit, add. che accade sovente, ch solito, consueto, assuetus, consuetus, sujet, accoutumé. Sölit, che fa spe cosa, solito, avvezzo, suctus, assueta

coutumé, habitué.

Solitament, al sölit, per lo più, fi temente, al solito, persæpe, plen ut plurimum, d'ordinaire, pour l'or ordinairement.

Solitàri, sost. colui che vive nell' tudine; solitario, eremita, solitudinis

eremi cultor, solitaire.

Solitani, agg. d'uomo, o d'anim di genere di vita, che sta lontano d compagnia, che vive solo; solitario, rius, segrex, solitaire, retiré. Verm V. Verm. Solitari, agg. di luogo n quentato, appartato, solitario, deser moto, a turba vacuus, remotus, so désert, abbandonné.

Solitudine, luogo o genere di vita si

solitudine, solitudo, solitude.

Soma, la femmina dell'asino, asina, miccia, asina, anesse. Soma pan unto con aglio, panzavecchia, 6 uis allio illita, tranche de pain frotte

Soma, quantità, sonima, summa copia, somme, quantité. Soma, il da un conto di più partite, sommat ma, total, somme. Soma, conclusione istretto, summa, somme, conclusion, la soma, an soma, avv. in conclusi sonima, finalmente, denique, ad si tandem, bref, ensin, pour concle un mot, à tout prendre.

Sonà, quel carico che s'impone ai gi soma, salma, onus, sarcina, somme, ânée (parlandosi d'asini). Per la su moda la somà, prov., in operande perano le difficoltà, per le vie s'acce some, agendo difficultates superante en agissant qu'on surmonte les di A somà, avverbial. in gran quai some, affluenter, abundanter, a fo abondance, en grande quantité.

Somment, molto, grandemente,

nagnopere, valde, plurimum, granbeaucoup, extrêmement.

u, V. Somöt.

, sost. estratto di scritture, o di racne ne raccoglie la parte essenziale;
xialmente di quello che si fa degli
riali per istudiare la cause; sommario,
compendio, summarium, compenmunaire, abrégé, extrait.

, agg. di giudizii o d'altri affari ediscono senza le solite forme o soommario, compendiarius, sommaire. somaria, sommaria, ragione som-

. . justice sommaire.

asnè, borichè, guidatore di asini, agaso, asellorum agitator, onagos, anier, conducteur d'ânes. Somatè, con somieri conduce le robe da all'altro; vetturale, conduttore, mulio, voiturier.

v. att. raccorre più numeri in un solo, sommare, summam colligere, conficere, additionner, sommer.

1 s. n. formare una somma, somportare, valere, monter, se monter.

V. Somöt.

, dim. di söma, la femmina del, piccola asina, asina lattante, asiella, petite ânesse, jeune ânesse.
la, sumiaria, bottiglieria, cella vivini promptuarium, sominellerie.
, ufizio di bottigliere, cella vina;, sommellerie.

sssa, parità di forme d'un oggetto od esattezza di rappresentazione delle pinte; simiglianza, similitudo, resex.

e, suppeditare, probere, fournir,

, pesce di mare, che risale i fiumi, migliante alla trota, azzurrino sul ianco sul ventre, e la cui carne è iancastra, e si fa rossa cocendo; sa-sermone, salmo, saumon.

sermone, salmo, saumon., somèt, somarèl, piccolo o giovane inello, asellus, petit âne, ânon, Vicà com un somöt, in m. b. soente molle e lezioso; gli puzzano i elarancio... tendre aux mouches, blond.

noto tremolo dell'aria, il quale da per mezzo dell'orecchio una senarticolare; ed è generato da perrumento, voce o altra simile caceni pure dell'atto di suonare; suono, mitus, sonor, son. Sön, V. Sö pron. dimostrat.

SONADA, composizione di musica istrumentale, formata di più pezzi di carattere o genere vario; dicesi pure della composizione stessa eseguita cogli istrumenti; sonata, sonitus, sonate.

Sonador, colui che suona, che professa di sonare, sonatore, fidicen, lyristes, joueur

d'instrument.

Sonli, sonanbër, balordo, sciocco, minchione, folle, bardus, socors, stipes, sot, stupide, niais. I son pa tant sondi, s' i fiuss sondi a fèlo, non sono così stolto di far quella cosa, se fossi sciocco a far tal cosa, vecors ita non sum ut id agam, diablezot, je ne suis pas assez sot pour le faire.

SONAJADA, l'atto del minchionare, bessa, burla, irrisio, illusio, raillerie, moquerie. Sonajada, suono lungo e nojoso di campane o campanelli, tintinnabulorum pulsatio, sonnerie des cloches, ou de clochettes.

Sonajarla, motto, detto giocoso, minchionerla, jocus, facetiæ, badinage, raillerie. Sonajarla, vale anche cosa di poco o niun momento, minchionerla, fabulæ, nugæ, tricæ, niaiserie, bagatelle, vétille, chose de rien. Sonajarla, errore grande, sproposito, corbellerla, error, sottise, faute, bevue.

Sonaie, burlare, bessare, illudere, irridere, deridere, railler, badiner, se moquer, persister. Sonajè, ingannare, trussare, soperchiare, decipere, dolis capere, tromper, duper, attraper, tricher, décevoir, frauder. Sonajè, andar via sonaudo a lungo, e dicesi propriamente delle campane, e de campanelli, sonagliare, tintinnabula quatere, sonner des sonnettes.

Sonatena, fascia di cuojo o di panno, piena di sonagli, che si pone per lo più al collo degli animali; sonagliera, lorum crepitaculis constructum, collier de sonnettes.

SONMET, sonanbrët, colui che fa il vaglieggino, l'innamorato, minchioncello, smanziere, civettone, amans, amasius, godelureau, dameret, damoiseau.

SONARBOL, colui che addormentato, e per lo più di notte, sorge di letto, cammina ed esercita varie operazioni come se fosse svegliato; sonnambulo, nottambulo, noctivagus, noctambule, somnambule.

Sonanbêr, V. Sonàj.

Sonanbret, V. Sonajèt, ec.

SONBER, voce fr., oscuro, tetro, fosco, ombroso, scuro, opaco, nero, obscurus, teter, ater, nubilus, opacus, sombre. Sonbre, fig. tristo, malinconico, pensoso, cupo, mesto, affannoso, tristis, mærens, mæstus, super-

Some, v. att. render zoppicante, far zoppicare, claudicationem afferre, faire boiter, rendre boiteux. Sopiè in s. n. andare alquanto zoppo, zoppicare, ranchettare, claudicare, boiter, clocher, clopiner. Sopiè fig., pendere in qualche vizio, o difetto, zoppicare, claudicare, clocher, avoir quelque chose de défectueux. Conosse un d'che pè a sopia, conoscere da qual piè uno roppichi, conoscere

le sue inclinazioni, ed i suoi disetti, vitia alicujus dignoscere, animum pernoscere, connoître les penchans, ou les défauts de quelqu'un.

Sorle, voce fr., che toccato acconsente ed

avvalla, e propr. si dice di coltrici, guancali, stoffe, e simili, soffice, sollo, morbido, trattabile, arreadevole, flexilis, lentus, tractabilis, tactu facilis, souple, doux.pma-

niable, moëlleux, douillet, mou. Soioa, sonno tranquillo e profondo, e quasi sospensione dell'azione vitale; sonnolenza, sopore, letargia, letargo, sopor, lethargus, assoupissement, carus, léthargie, sommeil léthargique.

SOPORTABIL, che si può sopportare, sopportabile, comportabile, comportevole. towrabilis, tolerandus, supportable, tolerable.

Sororte, suporte, sostenere, supportare, portare, reggere, ferre, regere, sopporter, porter, soutenir. Soporte, soffrire, patire iollerare, penare, bistentare, sopportare, pati, perpeti, sufferre, concoquere, soussirir, endurer. Soportè, soffrire con pazienza, comportare, sustincre, supporter, endurer.

Soportis, arnese tessuto di giunchi, paglia, o simili, con due manichi, per uso di trasportar robe p r lo più commestibili; sporta, paniera, cestello, cesta, fiscella, calathus, corbis, panier, corbeille, cabas.

Sopras, la voce più alta della musica, soprano, vox acutior, dessus, soprano.

SOPBAVIVE, vivere dopo la morte d'un altro che era nostro contemporaneo; sopravvivere, vitæ alterius superesse, vincere aliquem vivendo, survivre.

SOPRAVIVENSSA, sovravivenssa, diritto di succedere nella carica di un altro, quando essa vachi per la di lui morte; sopravvivenza, muneris successio superstiti promissa, survi-

Sopressa, V. Pressa nel primo paragr. Sopressada, specie di salsiccia . . . espèce de saucisson, ou de petit salé.

Sources , V. Presse nel primo signif. Sornession, supression, atto di sopprimere, soppressione, suppressione, abrogazione, la sordina, disudire, surditatem sim

abolizione, abrogatio, abolitio, supres abolition. Supression d'urina, V. Strange

SOPRIME, suprime, far che una cosa di esistere, o di comparire, o di produre fetto; supprimere, abolire, toglier di m supprimere, delere, supprimer, annu

Soque, un pezzetto, un tantino, uno s poletto, frustidium, petit bout, échanti Soque, una cosa, una macchina, un. gno, un arnese, res, machina, chose, chine. Soque, un non so che, nescio q nescio qui, quædam res, je ne sais q je ne sais qui.

Son, sora, voci che si accozzano sei ai nomi propri d'uomo o donna di me condizione, o che precedono i titoli di sone; signore, signora, dominus, don monsieur, sieur, madame, dame.

Sörba, albero fruttifero di legno du rossigno, che ha tronco diritto molto rau foglie lunghe dentate, e fiori bianchi; . sorbus, sorbier, cornier. Sörba, frutto mestibile del sorbo, di sapor acido, a f di piccola pera, o che si fa maturare paglia; sorba, sorbum, sorbe, corae. S agg. a donna, vana, levis, volage, giro

Sorbit, sugo di frutta, latte o si congelato con zucchero per servir di rinfr sorbetto, sorbillum gelu concretum, glace bet. Col ch'a fa i sorbèt, sorbettiere. limonadier. Sorbet a la caneta, dicesi ischerzo il serviziale V. Lavativ.

Sorbetièra, vaso di stagno, di lat d'argento, nel quale si tiene a congeli sorbetto, e dicesi sig. d' una camera fr sima; sorbettiera . . . salbottière.

Sorbì, V. Surbì.

Sobbona, celebre scuola di Teologia esi un tempo nell' Università di Parigi, ebbe tal nome del suo fondatore; sort . . . sorbonne. Dotôr d'sorbona, colu ha preso il bacculaureato nella sorbona docteur de sorbonne. Dotor d'sorbona per derisione di chi pretende far il sao soppottiere, dottorello, sputatondo, 🛎 sciolus, qui fait le suffisant, le savant tendu, qui presume benucoup, hable

Sorcore, sotcope, t. di giuoco di a tarocchi, prendere la carta ch'altri preso . . . . surcouper.

SORD , add. privo dell'udito , sordo , 1 captus auribus, sourd. Un po'sord, sor surdaster, aures hebetes habens, 200 Fè'lsord, far vista di non udire, no intendere, fare orecchi di mercante,

d, faire la sourd oreille. Sord, ienti ed altri corpi che hanno . **profo**ndo ; sordo , tectus, sourd. , lima che in limando non fa a sorda, scobina tacita, que tum edit, lime sourde. V. Lima. piccola piastra di metallo o legno panno, che si mette talora agli musica, perchè rendano minor ina . . . sourdine. A la sordiña, sente, occultamente, di soppiatto, rculium, secreto, à la sourdine, secrétement.

ziorgnison, difetto d'esser privo rdita totale o diminuzione delle re, sordaggine, sordità, surdi-

gravitas, surdité.

ome correlativo di femmina tra ædesimi genitori, o da uno di (V. però Sorlastra) dicesi pure he d'uno stesso monastero, o d'una stessa compagnia religiose rella, sirocchia, suora, soror, t, fig. compagna, amica intrina, amica, comes familiaris, agne, confidente.

V. Sufriñ. . Sulfo. V. Sorsis.

. Solch.

solchè, far solchi nella terra, care, sulcos facere, sillonner, ons. V. Ansorghè.

'. Sorsis.

urtin; lavoro che si fa coll'ago gere fortemente due panni inrchè il panno sull'estremità non anche talora per ornamento faalcare ad ogni punto il filo sul pauni; sopraggitto, prætextum,

t. de'sarti, congiungere coll'ago asieme col punto di sopraggitto, ti cucirne uno a tal modo, perchè sull'estremità od anche per ornail sopraggitto . . . faire le surjet. V. Surnion.

sorella congiunta soltanto dal lre, o da quello della madre; > del padre, sorella consanguinea, uguinca, sœur consanguine; se ella madre, sorella uterina, sosœur utérine.

dim. di sorèla, sorella giovane, to per vezzi; sorellina, soror,

montare, ascendere, surgere, s'élever audessus. Sormonte, vincere un ostacolo, superare, vincere, superare, surmonter.

Sorpasse, surpasse, sopravanzare, esser da più, sorpassare, vincire, præire, anteire, præcellere, surpasser, être au dessus.

Sorplù, ciò che soprabbonda all'uso prefisso, il soverchio, soprappiù, sorpiù, vantaggio, soprasomma, avanzo, redundans, superfluens, reliquum, le surplus. D'sorplu, avv., inoltre, davantaggio, insuper, præterea, au surplus, de plus, davantage, outre cela, par dessus cela.

Sorrreis, part. da sorprende, attonito, stupesatto, sorpreso, maravigliato, stupidus, attonitus, stupefactus, stupens, perculsus,

surpris, étouné, ébahi.

Sorpreisa, sovrapreisa, cosa che arriva all'improvviso, sorpresa, res inopinata, res improvisa, surprise. Fè na sorpreisa, arrivar improvvisamente, giungere inaspettato, supervenire, de improviso adesse, survenir à l'improviste, arriver inopinément. Sorpreisa, effetto prodotto sull'anima da cosa inaspettata, maraviglia, stupore, sorpresa, stupor, admiratio, étonnement, surprise. Sorpreisa, iuganno, frode, sorpresa, dolus, fallacia, surprise, tromperie, supercherie.

Sommende, soprapprendere, sorprendere, corre all'improvviso, deprehendere, improvviso opprimere, circumire, surprendre, prendre à l'imprévu ou inopinément, prendre sur le fait, preudre au dépourvu. Sorprende, per ingannare, soprassare, sorprendere, decipere, surprendre, tromper. Sorprende, cagionare ammirazione, sorprendere, admirationem excitare, stuporem afferre, étonner,

Sobprendent, add. che sorprende, sorprendente, maraviglioso, mirus in admirationem rapiens, surprenant, étonnant.

Sonsì, lo scaturire dell'acqua, sorgere, rampollare, scaturire, scatere, emanare,

sourdre, naître, jaillir, sortir.

Sonsis, sorgis, sorgent, piccola vena d'acqua sorgente dalla terra, polla d'acqua, sbulicame, vena, scaturigine, scatebra,

surgeon d'eau.

Sonssie, sorssièra, vecchio maligno, vecchierella maligna, fattucchiero, fattucchiera, sagus, sagu, sorcier, sorcière. Sorssie, sorssièra, mezzano o mezzana d'un matrimonio; paraninfo, paraninfa, promubus, pronuba, courtier on courtière.

Sört, specie, qualità, sorta, genus, modus, ratio, sorte, espèce, genre. Surt, surmonte, montar sopra, sor- forma, modo, guisa, sorta, modus, ratio, sorte, forme, façon, manière. Fè d' sort, un preive da la messa, da la confess Je d'manèra, far in modo, in maniera, in sorte, efficere, faire en manière, faire en sorte que. Sort, ventura, fortuna, destino, sioni sacramentali; interdire, sacera sorte, sors, fors, fortuna, sort, destin, fortune, aventure, hasard. Bute a la sort, rimettere checchessia all' arbitrio della sorte, metter alla ventura, fortunæ credere, sorti committere, abbandonner au sort, mettre au hasard, jouer la chance. A sort, per sort, a caso, per accidente, a sorte, per sorte, fortuito, forte, casuellement, par hasard par accident. Per mala sort, per mala sorte, per mala ventura, sgraziatamente, misere, iuseliciter, casu, fortuito, malheureusement par malheur. La sort ai dà a chiel, egli è il fortunato, la palla balza in sul suo tetto, fortuna ei favet, la chance est pour lui. Tirè a sort, tirè la sort, tirar a sorte, sortiri, tirer au sort.

Sorti, V. Surti. SORTÒ, V. Surtò. Sorvelie, V. Survelie. Soslenghe, V. Sosleve.

Sostava, alzare, alquanto leggiermente alzare, sollalzare, parum tollere, soulever, élever à demi, hausser un peu. Sosleve, eccitare a qualche cattiva azione, istigare, sommuovere, persuadere, subornare, imbecherare, incitare, illicere, subornare, seducere, exciter, inciter, suborner, séduire, porter à faire quelque chose de mauvais.

Sospeis, part. da sospende, V. il verbo. Sospèis, dubbioso, dubbio, indeciso, sospeso, anceps, dubius, incertus animi, indécis, incertain, indéterminé, irrésolu. Esse sospèis, essere intra due, essere in dubbio, animo pendere, être en suspens. Thù un sospèis, tener alcuno sospeso, tenere in dubbio, tener in ponte, suspensum detinere, tenir quelqu'un en suspens, tenir balancé. Sospèis, incorso nella censura ecclesiastica della sospensione, sospeso, suspensus, suspens, interdit.

Sospende, v. att. appiccare o tenere una cosa in maniera che non tocchi terra; sospendere, sollevare, suspendere, pendre, suspendre, accrocher, attacher en haut, tenir suspendu. Sospende, tralasciare per qualche tempo, soprassedere, differire, prolungare, differre, protrahere, suspendre, surseoir, dissérer, retarder, délayer, renvoyer, interrompre. Sospende la sentenssa, 'l giudissi, sospendere il giudizio, non decidere nè in bene nè in male, judicium a re aliqua cohibere, suspendre son jugement, ne juger ni en bien ni en mal, ne rien décider. Sospende sospetture di se che è probabilmente

proibire a tempo ad un sacerdote di brare la s. messa, e di ascoltare le co sacris arcere, suspendre un prêtre, int un ecclésiastique de ses fonctions pour un te Sospende un da n' impiegh, vietare, bire ad alcuno di esercitare la sua ca il suo impiego, aliquem ab administra sui muneris ad tempus removere, suspi quelqu'un de l'exercice de sa charge, le interdire les fonctions pour un temps.

Sospensione, dilazione, i gio, ritardamento, mora, dilatio, d retardement, suspension, interruption, séance. Sospension d'arme, V. Tregua. pension, censura ecclesiastica vietato per a tempo ad un ecclesiastico sercizio delle sue funzioni, sospensione terdictio, a sacris suspensio, suspense, sure, par laquelle un ecclésiastique est claré suspens. Sospension, proibizione ad una persona di esercitare le sue fum sospensione, a munere temporaria rem suspension.

Sospensiv, add. che sospende, atto a spendere, sospensivo, moras injiciens spensif. A calcol sospensiv, a modo d sospendendo, sospensivamente, re in dente relicta, en suspens.

Sospenson, fasciatura di ferro o di c per sostenere gl'intestini; brachiere, veni fascia, bandage, brayer, suspensoire. ch'a fa i sospensori, brachierajo, facit brachieri, ventralium, subligarium fe faiseur de brayers, bandagiste.

Sospese, alzar una cosa e sostenerli giudicare presso a poco del suo peso; ! vare, alzare, pesare, onus humo subl expendere, rei pondus manu exigere, dus ferendo explorare, soupeser.

Sospession, V. Sospet.

Sospet, opinione dubbia di un m di una cattiva qualità di cose o pen sospezione, sospetto, suspicio, suspi soupçon. Sospèt d'una persona, diffid sospetto, dissidentia, désiance. Piè so concepir sospetto, insospettire, in susp nem venire, trahere suspiciones, avoi soupçons, soupçonner, prendre soupçot sospèt, metter in sospetto, insospettir suspicionem adducere, injicere suspicio donner des soupcon, faire soupconner, ner à soupçonner, faire prendre du sod Avèi d' sospèt, V. Sospete.

Sower, add. che reca sospezione,

mire, stertere, ronfler. Sonè'l deprofondis, l'avemaria di mort, sonare l'ave maria dei morti, cere campano emortualium precum signum dare, sonner le signe des morts. Sone le cioche dop tenpestà, cercare il rimedio dopo il male, V. Sarè la stala ec. sotto Sarè. Sonè le ore, dicesi delle campane • degli oriuoli, che accennano le ore per via di tocchi, suonar le ore, horas elapsas tintinna buli pulsatione denunciare, sonner, frapper. Sone per el cativ tenp, suonar le campane perchè si preglii in occasione di temporale, sonare a mal tempo . . . sonner les cloches lorsqu'il fait mauvais temps. Sonè un, dare altrui delle busse, percuoterlo, suonar altrui le nacchere, dare la picchierella, pisserare, sprangare, sonare, verberare, cædere, percutere, frapper, battre, tapoter, donner des coups. Sonèla a un, soneila, far qualche ingiuria, od inganno, fare stare a qualche partito, accoccarla, far qualche danno, dispiacere, o bessa, sonarla ad uno, decipere, in fraudem compellere, circumvenire, alicui imponere, illudere, jouer une pièce, jouer un tour à quelqu'un, l'attraper.

Sönes, dicesi quando i due dadi hanno scoperto sei, seino, sino . . . sonnez.

Soutt, poesla lirica in rima, di quattordici versi, divisi in due quadernari, e due tersine, sonetto, epigramma Italicum, sonnet. Sonèt gram, sonettaccio, sonettessa....

Sonsa, grasso per lo più di porco, che serve per inedicine, o per unger cuoi, e simili materie, sugna, axungia, sain de porc, sain-doux, exonge, graisse, panne.

Sonsone, V. Zonsone.

Sorruòs, di molta spesa, elegante, sontuoso, suntuoso, sumptuosus, splendidus, somptueux, splendide, magnifique.

SONTUOSAMENT, con molta spesa, con sontuosità, sontuosamente, laute, splendide,

sumptuose, somptueusement.

Sör, add. usato anche come sost., che ha una gamba più corta dell'altra, od è impedito delle gambe, e de' piedi, od ha guasta l'anea in mauiera che non possa andar eguale, o diritto; zoppo, sciancato, claudicus, claudicans, boiteux. Söp, per similit. si dice di alcune cose che reggonsi su varii piedi, quando alcuno di essi è più corto degli altri, zoppo, claudus, claudicans, mancus, qui boita. A l'è pi prest più un busiard, che un sopp, prov. la bugia presto e facilmente si sonopre, la bugia è zoppa, cito se prodit mendacium, le mensonge cloche, le mensonge se découvre, aisément. Drissè le ganbe

ai söp, tentar l'impossibile, dirizzare il becco agli sparvieri, litus arare, laver la tête d'un maure.

SOPANTA, tranpèt, palco orizzontale fatto con tavole a mezza altezza d'una camera, onde la parte superiore di questa serve pure di stanza; soppalco, tabulatum, cella expensilis, soupente, lambris. Sopante, (plur.) correggie che sostengono il guscio d'una carrozza, e simili, cignone, corrigia, magnum cingulum, soupente. Carössa, carrozza a corregge, pensile, vel loris subtentum vehiculum, chariot, à soupentes.

Sopate, muovere ed agitare una cosa violentemente, e con moto interrotto, sicchè ella brandisca, e si muova in sè stessa; scuotere, scrollare, dimenare aspramente, quatere, quassare, concutere, agitare, secouer, brandiller, agiter, cahoter, branler. Sopatè le nos, le mandole ec., battere con bacchio, i frutti quando sono sull'albero per fargli cadere, e dicesi per lo più di quelli che hanno il guscio; abbacchiare, batacchiare, decutere, periica ramos vulnerare, gauler un arbre. J'eu na toss continua ch'am sopata, una tosse frequente mi rompe lo stomaco, mi opprime, quassat me frequens tussis, une toux fréquente me secoue, me brise. Sopatè le spale, scuoter le spalle, ricusare, di fare una cosa, abnuere, renuere, hocher la téte, refuser de saire quelque chose. Sopatè le spale, non curarsi dell'altrui cenno, o dell'altrui detto, disprezzare, contemptim accipere, secouer les oreilles. Sopate i vesti, sopate la poër, battere con camato vesti, o panni per trarne la polvere, scamatare, rudiculis excutere pulverem, battre une étoffe ou les habits, secouer la poussière. Sopatè la poër, o la plissa, sopatè un, percuotere, scuotere la polvere ad alcuno, bastonarlo, dargli busse, iambussarlo, crosciarlo, verberare, suste multare aliquem, srapper, tapoter, batonner, maltraiter, repasser le buffle à quelqu'un, battre à double carillon. Sopate j'ale, agitare, le ali senza volare, dimenare, batterc. le ale, pennis plaudere, tremousser des ailes, battre de l'aile. Sopate i paireni a un, sequestrare altrui i mobili per via di giustizia ond'esser pagato vendendoli all'incanto; staggire, pignus capere, pignerari, pignore cuvere, exécuter, saisir, user de main mise, remuer la vaisselle de quelqu'un, lui envoyer

sop, prov. la bugia presto e facilmente si sonore, la bugia è zoppa, cito se prodit a sopèt, a pe sopèt, coi verbi andare, cormendacium, le mensonge cloche, le mensonge se découvre aisément. Drissè le ganbe andare a calzoppo, pede suspenso umbulure,

L mangè a sostenta vita, il cibo sostiene il corpo, cibus suffutcit artus, firmatur corpus cibo, les alimens soutiennent le corps.

Sostuisse, sostenersi, reggersi in piedi, harcre suo investigio, se sontenir, se tenir sur ses pieds. Sostuisse, apogèsse a'à bastoù, su le spate d'uù, reggersi su d'un hastone, appoggiarsi alle spate d'alcuno, ianti baculo in ataquem o in ataquis humeris uniti, se sontenir sur un hâton, s'appuyer aux cpaules de quelqu'un. Sostuisse, parlandost di mevi, continuare, vendersi a caro piezzo, pretio magno stare, coûter cher.

Sostav, grave, altiero, ritioso, contegnoso, cacasodo, sputatondo, che mostra gravità, fierezza, od alterezza, gravis, imperiosus, arrogans, retenu, grave, fier, grave comme un Espagnol, qui se tient sur son quant à soi.

Sor, add. e sost. sciocco, grosso, barbalacchio, bambo, balocco, pascibutola, midollone, baggeo, babbaccione, baccello, pecorone, stuttus, fatuus, excors, sot, stupide, fat, mais, badaud.

Sor, sost. piccolo cavo di forma quasi circolare in checchessia, fossetta, piccola fossa, fosserella, fossicella, buca, serobicula, fossula, trou, creux. Fè un sot o in pertus ant l'aqua, V. Pertus. Sot, buca che fanno i fanciulli in terra per giuocare al giuoco detto spaciasot, fossetta, fossetta, scrobiculus lusorius, fossetta. Sot, piccolo cavo che alcuni hanno all'estremità del mento, o che loro si forma in mezzo delle guancie quando ridono, fossetta, fossetta, fossetta, fossetta.

Sor, sold, preposizione che dinota inferiorità di sito e talvolta di condizione e di grado ; o prossimità di tempo, o dipendenza o relazione qualunque; sotto, sub, subter, subtus, sous. Sot, sout, avv. in luogo inferiore, sotto. abbasso, deorsium, subter, sous, dessous. int, sota, in prigione, in carcere, in vinculis. carcere, en prison. Sot aqua, sot eva, parlandosi dei terreni dicesi di quelli che si possono irrigare; acquatico, adacquatico, irriguus, qu'on peut arroser. Sot aqua, sot eva, fig. ed a modo d'avv. di nascosto, di traforo, di soppiatto, tacitamente, segretamente, clam , furtim , clanculum , secreto , silentio, sourdement, à la sourdine, en cachetta, sous main, sous cau. Sot brasseta, ande sot brasseta, appoggiarsi col braccio comminando al braccio d'un altro che tiene il suo piegato al petto; dare il braccio . . donner le bras. Sot condission , sotto patto, colla condizione, co pacto, ca conditione, sous condition. Sor dedussion de, in diffalco di, demendo, de summa deducendo.

e cantamente : sott'occhi , sottocchi , lim: oculis, du coin de l'wil. Guarde sot euc guardare di sottecchi, vagheggiare sott'occ? o sotteeco, occheggiare, limis oculis aspiceregarder de coin de l'œil. Sot ganba , a pe, fezione, ottimamente, egregiamente, optima egregie, ad amussim, parlaitement, foi bien , à merveille. Sot ganba , vale and con tutta la facilità , agevoluiente , facilline nullo negotio , très-assement. Fè passè ui pi ganba, esser superiore, più eccellente in checchessia, sopravanzare, superare, ester da più , vincere , excellere , eminere , prasaie, superare, potiorem esse, surmonter, value, avoir le dessus , avoir l'avantage , surpentr , dévancer, emporter, exceller. Sot mai. V. Solman. Sot mia parola, sotto la min fede, fidando alla mia parola y fide mea, in verbe meo, sur ma foi, sur ma parole. Sot pele dla vita, sotto pena della vita, sub moris pæna, proposita morte, sous peine de la vie, peine de la vie. Sot pretest, sot finsion, sot onbra , col pretesto , sotto il velo , sotto pretesto, sotto colore; per speciem, subspecie, simulatione, à titre de, sous le masque de, sous le voile, sous appareuce, sous ombre, Sot sight, a lo dio sot sigil, ve lo dice 🗈 gretamente, sotto sigillo, ob sigilla quad die, secreto andi et tecum habeto, occultum 🛶 pe vons le dis sous secret. Ande sot, ander a fondo , sommergersi , demergi , submergi couler à fond. Andè sot a un, unde sot à put d'ua, V. Andè, tom. I. pag. 28. col \$ leči sot, tal sot, aver in sua podesta, suo dominio, tener sotto la sua dipendente otto i suoi ordini, sub se habere, and sous ses ordres, à son commandement, a son pouvoir. Buté sot ai pe, disprezant, iver a vile, despicere, contemnere, parser, dedaigner, avoir du prepris, foder my preds. Bute sot, mearcerare, imprignave , in careerem conjucere , renfermer , | en prison, Buté sot Crist e santa Maris raccomandarsi ad ogni persona per ottero volla protezione il suo intento; fare ogni simi possibile, ajutarsi con brighe ed intercession m'ul intentatum relinquere, totis nervis@ tendere, deprecatores aucupari, chemi toute sorte d'appin, intéresser tout le mo pour réussir, faire son possible. Butess operar con veciuenza , eniti , totis vir meumbere , agir avec chaleur. De del de V. Dè. D'sot, d' sota, V. sotto D to

faire le sourd, faire la sourd oreille. Sord, agg. d'istrumenti ed altri corpi che hanno suono cupo, profondo; sordo, tectus, sourd. Lima sorda, lima che in limando non fa rumore, lima sorda, scobina tacita, que nullum strepitum edit, lime sourde. V. Lima.

Sordina, piccola piastra di metallo o legno o pezzo di panno, che si mette talora agli istrumenti di musica, perchè rendano minor suono, sordina . . . sourdine. A la sordiña, avv. segretamente, occultamente, di soppiatto, silentio, clanculum, secreto, à la sourdine, sans bruit, secrétement.

Sondità, ciorgnison, difetto d'esser privo d'udito, perdita totale o diminuzione delle facoltà d'udire, sordaggine, sordità, surdi-

tas, aurium gravitas, surdité.

Sorela, nome correlativo di femmina tra li nati da medesimi genitori, o da uno di essi soltanto (V. però Sorlastra) dicesi pure delle monache d'uno stesso monastero, o delle donne d'una stessa compagnia religiose tra esse; sorella, sirocchia, suora, soror, sœur. Sorèla, fig. compagna, amica intrinseca, sorella, amica, comes familiaris, amie, compagne, confidente.

Sorpanin, V. Sufrin. Sorpo, V. Sulfo. SORGENT, V. Sorsis. SORGE, V. Solch.

Songue, solchè, far solchi nella terra, solcare, sulcare, sulcos facere, sillonner, faire des sillons. V. Ansorghè.

Songis, V. Sorsis.

Songit, turtin; lavoro che si fa coll'ago per congiungere fortemente due panui insieme, o perchè il panno sull'estremità non ispicci, od anche talora per ornamento facendo incavalcare ad ogni punto il filo sul lembo dei panni; sopraggitto, prætextum, surjet, arrêt.

Sorgite, t. de'sarti, congiungere coll'ago due panui insieme col punto di sopraggitto, od altrimenti cucirne uno a tal modo, perchè non ispicci sull'estremità od anche per ornamento, fare il sopraggitto . . . faire le surjet.

SORGNON, V. Surnion.

SOBLASTRA, sorella congiunta soltanto dal lato del padre, o da quello della madre; se da quello del padre, sorella consanguinea, soror consunguinca, sour consanguine; se da quello della madre, sorella uterina, soror uterina, sœur utérine.

· Sonlina, dim. di sorèla, sorella giovane, talora è detto per vezzi; sorellina, soror,

petito sceur.

montare, ascendere, surgere, s'élever audessus. Sormonte, vincere un ostacolo, superare, vincere, superare, surmonter.

Sorpasse, surpasse, sopravanzare, esser da più, sorpassare, vincire, præire, anteire, præcellere, surpasser, être au dessus.

Sorpeù, ciò che soprabbonda all'uso prefisso, il soverchio, soprappiù, sorpiù, vantaggio, soprasomma, avanzo, redundans, superfluens, reliquum, le surplus. D'sorplù, avv., inoltre, davantaggio, insuper, præterea, au surplus, de plus, davantage, outre cela, par dessus cela.

Sorprende, attonito. stupefatto, sorpreso, maravigliato, stupidus, attonitus, stupefactus, stupens, perculsus,

surpris, étonné, ébahi.

Sorpreisa, sovrapreisa, cosa che arriva all'improvviso, sorpresa, res inopinata, res improvisa, surprise. Fè na sorpreisa, arrivar improvvisamente, giungere inaspettato, supervenire, de improviso adesse, survenir à l'improviste, arriver inopinément. Sorpreisa, effetto prodotto sull'anima da cosa inaspettata, maraviglia, stupore, sorpresa, stupor, admiratio, etonnement, surprise. Sorpreisa, iuganno, frode, sorpresa, dolus, fullacia, surprise, tromperie, supercherie.

Sorrrende, soprapprendere, sorprendere, corre all'improvviso, deprehendere, improvviso opprimere, circumire, surprendre, prendre à l'intprévu ou inopinément, prendre sur le fait, prendre au dépourvu. Sorprende, per ingannare, sopraffare, sorprendere, decipere, surprendre, tromper. Sorprende, cagionare ammirazione, sorprendere, admirationem excitare, stuporem afferre, étonner,

surprendre.

SORPRENDENT, add. che sorpreude, sorprendente, maraviglioso, mirus in admirationem rapiens, surprenant, étonnant.

Sonsì, lo scaturire dell'acqua, sorgere, rampollare, scattere, scattere, emanare,

sourdre , naître , jaillir , sortir.

Sonsis, sorgis, sorgent, piccola vena d'acqua sorgente dalla terra, polla d'acqua, sbulicame, vena, scaturigine, *scatebra*, surgeon d'eau.

Sobssie, sorssièra, vecchio maligno, vecchierella maligna, fattucchiero, fattucchiera, sagus, sagu, sorcier, sorcière. Sorssiè, sorssièra, mezzano o mezzana d'un matrimonio; paraninfo, paraniula, pronubus, pronuba, courtier ou courtière.

Sört, specie, qualità, sorta, genus, modus, ratio, sorte, espèce, genre. Sort, SORMONTE, surmonte, montar sopra, sor- forma, modo, guisa, sorta, modus, ratio, L mangè a sosten la vita, il cibo sostiene il corpo, cibus suffulcit artus, firmatur corpus cibo, les alimens sontiennent le corps. Sostnisse, sostenersi, reggersi in piedi, hærere suo investigio, se soutenir, se tenir sur ses pieds. Sostnisse, apogèsse a'n beston, su le spale d'un, reggersi su d'un bastone, appoggiarsi alle spale d'alcuno, inniti baculo in atiquem o in alicujus humeris inniti, se sontenir sur un baton, s'appuyer aux epaules de quelqu'un. Sostnisse, parlandosi di merci, continuare, vendersi a caro preizo, pretio magno stare, coûter cher.

Sostad, grave, altiero, ritroso, contegnoso, cacasodo, sputatondo, che mostra gravità, fierezza, od alterezza, gravis, imperiosus, arrogans, retenu, grave, fier, grave comme un Espagnol, qui se tient sur son quant à soi.

Sor, add. e sost. sciocco, grosso, harbalucchio, hambo, balocco, pascibutola, midollone, baggeo, babbuasso, babbaccione, baccello, pecorone, stuttus, fatuus, excors, sot, stupide, fat, niais, badaud.

Sor, sost. piccolo cavo di forma quasi circolare in checchessia, fossetta, piccola fossa, fosserella, fossicella, buca, serobicula, fossula, trou, creux. Fè un sot o 'n pertis ant l'aqua, V. Pertis. Sot, buca che fanno i fanciulli in terra per giuocare al giuoco detto spaciasot, fossetta, fossetta, serobiculus lasorius, fossette. Sot, piccolo cavo che alcuni hanno all'estremità del mento, o che loro si forma in mezzo delle guancie quando ridono, fossetta, fossetta, fossette.

Sor, sota, preposizione che dinota inferiorità di sito e talvolta di condizione e di grado ; o prossumità di tempo, o dipendenza o relazione qualunque; sotto, sub, subter, subtus, sous. Sot, sota, avv. in luogo inferiore, sotto. abbasso, deorsum, subter, sous, dessous. carcere, en prison. Sot aqua, sot eva, parlandosi dei terreni dicesi di quelli che si possono irrigare; acquatico, adacquatico, irrigius, qu'on peut arroser. Sot aqua , sot eva, fig. ed a modo d'avv. di nascosto, di traforo, di soppiatto, tacitamente, segretamente, clam , furtim , clanculum , secreto , silentio, sourdement, à la sourdine, en cachette, sous main, sous cau. Sot brasseta, ande sot brasseta, appoggiarsi col braccio camminando al braccio d'un altro che tiene il suo piegato al petto; dare il braccio . . donner le bras. Sot condission, sotto patto, colla condizione, eo pacto, ea conditione, sous condition. Sot dedussion de, in diffalco di, demendo, de summa deducendo, ham como

loir sur. Sot eui, con occhio quasi succhiuma e cantamente : sott'occhi , sottocchi , limali oculis, du coin de l'œil.' Guarde sot est guardare di sottecchi , vagheggiare sott'occili o sotteeco, occheggiare, limis oculis aspice regarder de coin de l'œil. Sot ganba, aus fezione, ottimamente, egregiamente, optima egregie, ad amussim, parfaitement, 🐔 bien , à merveille. Sot ganba , vale and con tutta la facilità , agevolumente , facillane, nullo negotio, très-aisement. Fè passè ui se ganba, esser superiore, più eccellente i checchessia, sopravanzare, superare, essera più , vincere , excellere , eminere , prestati superure, potiorem esse, surmouter, vaine avoir le dessus , avoir l'avantage , surpostr dévaucer, emporter, exceller. Sot man. 1 Sotman. Sot min parola, sotto la mia fell fidando alla mia parola y fide mea; in vet meo, sur ma foi, sur ma parole. Sot pa dla vita, sotto pena della vita, sub moi pana, proposita morte, sous peine de la v peine de la vie. Sot pretest, sot finsie sot onbra, col pretesto, sotto il velo, so pretesto, sotto colore ; per speciem, subspet simulatione, à titre de, sous le masque sous le voile, sous apparence, sous ombi Sot sigit, i to dio sot sigit, ve lo dice t gretamente, sotto sigillo, ob sigilla quod s secreto audi el tecum habeto, occultum 🕍 je vons le dis sous secret. Ande sot, an a fondo, sommergersi, demergi, submet couler à fond, Andè sot a un, andè so pat d'un, V. Andè. tom. I. pag. 28. col Ivei sot, mi sot, aver in sua podesting suo dominio, tener sotto la sua dipende otto i suoi ordini, sub se habere, sous ses ordres, à son commandement, son pouvoir. Butè sot ai pè, dispreta aver a vile, despicere, contemnere, paser, dédaigner, avoir du mépris, & my pieds. Bute sot, mearcerare, impri nare , in carcerem conficere , replermer , en prison. Buté sot Crist e santa A raccomandarsi ad ogni persona per ott colla protezione il suo intento; fare egni possibile ; ajutarsi con brighe ed interes nebel intentatum relinguere, tatis nervis tendere, deprecatores aucupari, ch toute sorte d'appui, intéresser tout le n pour réussir, laire son possible. Busi operar con vermenza, catici V. Dè. D'sot, d' so pag. 217. col. I. sotto qualche.

sche. Thi sot, deprimere, abbassare, abbidiente o soggetto, deprimere, subtenere, déprimer, rabaisser, tenur

wilir, tenir en sujetion.

da, vesta che portano le donne dalla i insino a'piedi , o sia sopra , o sia sotto te vesti , sottana . . . cotillon , jupe. s, vesta talàr, V. Vesta.

ant, dim. di sotana, sottanello, pieotisna , purva tunica , sontanelle.

to metallo, sopra il quale si portino hieri dando da bere ; sottocoppa , pa-, Lanz , soucoupe.

MORE V. Sorcope.

\*-coast, sotiocuoco, coqui servus, gar-

e cusiae, aide de cuisme.

-cor, la parte della briglia che si mediante lo scudicciuolo culla testiera, r l'estremità del frontale sotto la el cavallo, e si affibbia insieme dalla mistra, soggolo . . . sougorge.

ss , qualità di chi ha poco senno, gene, stalistis, dementia, fatuntas, aria , unliditas , sottise. Sotisti , uzione | faire sa sonnession an greffe. errore, farfallone, strafalcione, term , error , erratum , sottise. Sotout, coo far un frellone , commettere un a derre , eperen, e min fent facere errare , falu , faite des vottises, premare provincement.

nest accepte teare una lineatta sotto a partie, per rendette pra cycles to the garde , arteriante a aterar otra a

Berth Bermann wert, berther with a service

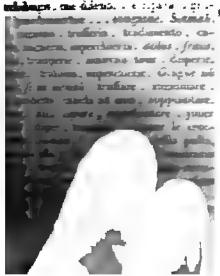

scosto, di soppiatto, chinculum, accesso sous main, solirdement, serretement

Sormos, part, da sotmete, V. il verbo. Sor mess, abbalicate, dorde, sommessa, chiempi rans, obsequens, somme, obersant, doch

Sormers , segeté , v. all. for soggetto , as soggetture, sollomettere, subjecte, submitter, subjuguer, sommetice, redune, moerch, assigettie. Solmelse, assiggetlaser, sollomet tersi, farsi soggetto, sub alicujus patestatem se subjectes, se permittere alicupas imperio, se in ditionem dedere , we satisfiedly , reder , caler, recevoir la loi, Solmetic al giudicit d'un, stè a la ch' a dira, suttometters) il gindizio di alemo , *judicio atternis se per* mittere, s'en cappenter a ce qu'un autre dira Solmetse at easigh, softometterer alla pena, subire pienas, se soomettie a la pena

Sormeson, sommenome, merodolita, umiliazione, obbedienos, demisio animi obsequium, obedientia, animi submissio, humititus , sammesian , humida tem , ishi is saure, suigles e, doublié, deferme / Passe sotmicsion, I, del loro, de biac de da amb al Magistrato di obbidire a quanto acore poscritto, far atto di sommassione in gnalizio.

Sorschessor, il imforme un mary con un altro maro d'azgranta, e decempare de ca a . hep . sage , inepter , sottises. Fe parte di mura sosta, giunta, aprone , crimin,

> Sorne &, and azare on many andropour non or firmate, reduciate, costic month,

Dan on estronom

Subsections on the legion to the price were the how in protein a wildens area noma ancientare, neinere e e interior d'incitta porte fina o a province era detra Rises to versi, e verso, soft on | Joseph op a me entire a pregnon La sport as a state of a state of the والموالي والمراجع ومراجع المراجع والمراجع والمرا , 84. was an accessory to write the weather e septembro de la garante de garante por la forma de l . profess. tradements, ca- two states towns a tone large to go a, againstante debas francis, a la villa fe to to constitue of the endime anamon tour desperse, then is to be a section of the ment of Sugar Section Section of the property will and a second of the contract of in the first standy of Sugar Sugar Sugar the second Grown Stantal ten in " A Colonia

dito, confusus, turbatus, troublé, étourdi. sans dessus-dessous. Butè tut sot-si, tut soz-si, tut soz-

Sor-PR, il primo suolo che si mette alla scarpa, tramezzo . . . . première semelle.

Sot-prior, quello che in assenza del priore ne fa le veci; sottopriore, subprior, sousprieur.

Sotrà, part. di sotrè, V. il verbo sotrà fig. pallido, squallido, interrato, pallidus, exsanguis, pâle, défait, qui a le visage d'un déterré, qui a le visage terreux.

Sotrassion, t. aritmetico, il cavare d'una somma inaggiore altra minore, sottrazione, deductio, soustraction, déduction, décompte.

Fè na sotrassion, V. Sotrè.

Sotre, metter i corpi morti nella sepoltura, seppellire, sotterrare, seppelire, enterrer, inhumer, ensevelir. Sotre, per simil. si dice d'ogni altra cosa, che si riponga sotto terra o che anche si copra con checchessia; sotterrare, ricorcare, obruere, mettre sous terre ou en terre, enfouir. Sotre, in agric. coprir di terra coll'aratro le piante d'un campo, o quelle a bella posta seminatevi; lavorare a sovescio, lavorare a cesatura, ricorcare, obruere, coucher de plantes. Fè na sotrassion, cavare di una somma maggiore altra minore con operazione aritmetica; sottrarre, de summa deducere, soustraire, déduire, défalquer, rabattre.

Sotnon, colui che porta alla tomba, e mette in terra i cadaveri umani; sotterratore di morti, becchino, beccamorti, vespillo, fossoyeur, corbeau, copiate, enterreur de

morts.

Sotscrission, segnatura del proprio nome, posta al fondo d'una lettera, scrittura, istrumento, od altro atto per autenticarlo; soscrizione, sottoscrizione, chirographum, subscriptio, souscription, signature, seing

Sotscrive, sot-signè scrivere di propria mano il suo nome sotto ad una lettera o daltra scrittura, per autenticarne il contenuto, sottoscrivere, segnare, firmare, subscribere, chirographum apponere, nomen suum subscribere, acta chirographo munire, souscrire, signer. Sotscrive o sotscrivse, fig. acconsentire, accordare, alicui rei assentiri, souscrire à quelque chose, consentir, accorder.

Sotsigne, sot signe, segnare una scrittura col proprio nome, o con altro segno; firmare, subsignure, signer. Sotsigne, sottolineare, V. Sot-linee.

Sot-son, sot-sù, a rovescio, capo piè, arrogeré, aggiugner di sotto sopra, sursum-versum, sursum-versus, cere, subdere, ajouter.

sans dessus-dessous. Butê tut sot-sà, tut sora, porre in iscompiglio, in confusion metter sottosopra, sgominare, perverter bouleverser, mettre en désordre, en confusion, mettre sans dessus-dessous, dérange più poco meno, quasi, pressochè, properacopiù pressoche, p

SOT-VOS, V. Vos. SOVAT, V. Soat. SOVENSS, V. Soënss.

Sovenssion, soccorso di denaro, o di robe, sussidio, sovvenzione, sovvenimento, sub-sidium, secours, subside, subvention.

Soval, ajutare, soccorrere, sovvenire, succurrere, auxiliari, opem ferre, subvenire, secourir, aider, assister, soulager. Sovnise riavere in mente, ricordarsi, sovvenire meminisse, recordari, in mentem rurse habere, se ressouvenir, se rappeller.

Sovan, dsor, dsora, prep. che denotisito in luogo superiore, coatrario di soi sopra, super, supra, sur, dessus. Sovra tut, soprattutto, principalmente, massimamente, segnatamente, specialmente, particolarmente, primamente, innanzi ad ognicosa, præcipue, maxime, potissimum, primum, ante omnia, in primis, præ cæleris surtout, principalement.

Sovenhouse, sommamente o soverchiamente abbondare, soprabbondare, sopravvanzare, superabundare, redundare, surabonder, redonder, regorger.

Sovra-Dent, dente nato fuor dell'ordin degli altri denti, sopraddente, dens exsertus, surdent.

Sovrafin, piucche fino, sopraffino, fini-simo, optimus, acutissimus, superfin, tres-fin-

Sovrafornel, specchio, tela, quadro altro ornamento, che si mette sopra un n cammino . . . . . trumeau.

Souragionse, v. neutr. arrivare improvisamente o inaspettato, sopraggiungere, intervenire, supervenire, de improviso adesse, survenir à l'improviste, arriver inopinément. Sovragionse in sign. att., acchiappare, corre all'improviso, sopraggiungere, imparatum offendere, opprimere, surprendre, attrapet à l'improviste, atteindre. Sovragionse, arrivar ad uno nel cammino, raggiungere, assequi, rejoindre, atteindre. Sovragionse, arrogere, aggiugner di più, addere, adjicere, subdere, ajouter.

L'L TUT., V. Sovra.

Aff , sost. colui che esercita l'autorità a in uno stato, Sovrano, Princeps, ain.

ABA, sost. colci che esercita l'autorità a in uno stato; Sovrana, Princeps, ine. Sovraña, moneta d'oro, degli striaci, del valore di lire 35 circa; , sovrana, nummus aureus, double in d'or. Sovraña del baloñ, dicesi 1erzo la pezza di rame da 5 centesimi;

nummus æneus, sou. in, agg. dell'autorità suprema in uno o della volontà del Principe, e di sise; Sovrano, Princeps, souverain. 1-NATURAL, che dipende da cagioni supela natura; soprannaturale, supra nak, qui nature vires superat, surnaturel. LEUMEBARI, che è di più del numero rio, che nel numero è posto di so-, soprannumerario, qui ultra certum m est, surnuméraire.

voss, grossezza, o tumore osseo che a sopra un osso; soprosso, exostosis, .. Sovra öss, tumore osseo, che viene i e simili animali ; soprosso . . . . .

Sovra öss, fig. storpio, aggravio, astidio, incommodum, incommodité, lérangement, ennui. Fè 'l sovra öss, re un'abitudine radicata, un vizio od mmodo; fare il callo, incallire, callere, abducere, faire le calus, s'endurcir. M. V. Sorplù.

ьговта, telajo dipinto od altrimenti che si sovrappone ad una porta, rta, (v. dell'uso)... dessus de porte.

APBÈIS, V. Sorprèis. APREISA V. Sorpreisa APRENDE, V. Sorprende.

ASCRIT, V. Sovrascrita. Sovrascrit fig. ıza, cera ed aria di volto, aspetto di o cattiva sanità, species, facies, os, aspect. Avèi un bel sovrascrit, godere sanità, aver buona cera, buona sota, optime valere, optima uti valeavoir bonne mine, bon visage.

ISCRITA, sovrascrit, scritto, che si pone e lettere od altra cosa per indicare il li quello a cui s'indirizzano; soprainscriptio, subscription, adresse, d'une lettre.

isede, tralasciare per qualche tempo; :, soprassedere, aliqua re supersedere, itinere, differre, surseoir, suspendre, ., remettre, superséder.

LETANT, che ha soprastanza in chec-

præsectus, custos, præses, surintendant. surveillant, gardien. Sovrastant di travaj, assistente, soprastante, præsectus operi, piquenr.

Sovraste. v. neutro, star sopra, soprastare, eminere, imminere, être au dessus, être éminent, commander. Sovraste fig., avere autorità, essere superiore, soprastare, præstare, pro imperio agere, être au dessus, commander, dominer, maîtriser. Sovraste, parlandosi di pericoli o mali, essere prossimo, essere rischio, essere imminente, soprastare, imminere, instare, impendere, menacer, être imminent.

Sovravesta, vesta che si porta sopra le altre, e comunemente dicesi di quella usata da' Preti, e della quale sempre si coprononelle funzioni religiose, prima di soprapporvi gli abiti sacri; sopravvesta, sopravveste, vestis exterior, habit de dessus, affublement.

Sovravivenssa, V. Sopravivenssa.

Sovriscot, aggiunta sopra la derrata, ciò che resta a pagare oltre quanto erasi taluno proposto di spendere; il sovrappiù dello scotto, auctus, accessio, pars redundans, surcroit, subrécot. Souriscot, per soprappiù semplic., V. Sorplu. Sovriscot, si dice anche di cosa che viene senza spesa e per lo più da godersi in brigata; sovvallo, munus, franchelippée.

Sova'öss, V. Sovra öss. Sovrumano, più che umano, sovrumano,

straordinario, humano fastigio celsior, surhumain, extraordinaire. Sovruman, divino, soprannaturale, V. Divin, sovranaturil. Seà, arma offensiva di ferro, diritta sottile, appuntata, lunga intorno due braccia e tagliente da ogni banda; spada, ensis, gladius,

mucro, ferrum, épée. Boña spà, si dice di chi ben la maneggia od è ben pratico di scherma; buona spada, optimus lanista, bonne épée, forte épée. Boña spà, fig., mangione, ghiottone, parassito, leccone, taverniere, pappacchione, vorax, gulosus, comessator, helluo, grand mangeur, gourmand, bâfreur, goinfre, mâcheur, brifeur. Spà, uno dei quattro semi del giuoco dei tarocchi; spada . . . . . . épée , coulcur des tarots qui correspond aux piques des cartes. Pess spà, V. Pëss.

Spac, il disfarsi delle mercanzie, in via di commercio, lo spacciare, l'esitare, spaccio, distractio, venditio, débit, cours. De spac, V. Space. Avei d' spac, dicesi delle cose venali, esitarsi, vendersi, aver esito, spaccio, distrahi, vendi, être de bon débit, de bonne vente, avoir cours. Spac, spedizione degli affari, spaccio, rei confectio, expédition, , custode, guardiano, soprastante, cours. Spac, le lettere che si danno al corriere che si spedisce; spaccio, dispaccio, li- | ratus, désespéré des medecins, perde terarum fasciculus, dépêche. Spac, mancanza di materia, vacuo, vacuum, vacuité, vide. Spac, spazio, spatium, place.

SPACA, V. Spacheur.

Spacada, millanteria, sinargiasseria, spampanata, bravata, rodomontata, sparata, ostentazione, fasto, sfoggio, ostentatio, jactantia, fanfaronnade, ostentation, arrogance, hablerie, vanterie, rodomontade, vanterie, piasse. Fè d'spacade, 'V. Spachè. Spacada, t. di ballo, salto, balzo, saltus, écart.

SPACE, esiture agevolmente od affatto le cose venali, spacciare, dare spaccio, facile vendere, omnino distrahere, debiter, vendre, déboucher. Space, spacèsse, spedire, sbrigare, spacciare, expedire, dimittere, dégager, debarasser, démeler, delivrer, se dégager, se debarasser. Space na cd, votarla, lasciarla libera, od anche rubare, portar via quanto in essa trovasi, spacciare, evacuare, vider; debarasser. Space, vantare, millautare, spacciare, jacture, vanter, habler, craquer. Space, spacesse, volersi far credere o stimare ciò che non si è : spacciarsi, ingenium venditare, aliquid sibi assumere; se donner pour, vouloir passer pour. Space die frotole, narrar cose false, spacciar frottole, dar lucciole per lanterne, spacciarle grosse, minima pro maximis obtrudere, débiter des nouvelles, 'coucher gros. Space'l fornel, spamare il cammino, camini spiraculum verrere, ramoner.

SPACHE, femdere, V. Sciape. Spache, spaehèla, spachèsla, jè le spacheur, jè dle spacade, andar gonfio, camminar pettoruto. pompeggiare, sfoggiare, grandeggiare, eccedere nella spesa, se ostentare, se jacture, lautitie studere, busilice se ferre, intumescere, se efferre, superbire, piasser, marcher d'un air sier et morgant, être magnifique en habits, habler, trancher du grand, aller au delà de bornes.

Spacheda, spacon, spaca, sinargiasso, bravaccio, arcifanfano, cospettone, millantatore, elle la spaccia da grande, spaccone, burbanzoso, blatero, thraso, jactator, hableur, fanfaron, bravache, avaleur de charrettes ferrées, rodomont.

Spacia, sost. vacuo, vacuum, vide.

Spacià, add. vuoto, sgoinbro, vacuus, vide, dépouillé. Spacia, agg. a cielo o tempo, vale sereno, sgombro da' nuvoli, serenus, clarus, serein. Spacià, agg. di persona, disperato, che non ha rimedio al fatto suo, spacciato, spe dejectus, désespéré. Spacia, spedi, slidato, spedito da' medici, deplo- lôter la paille.

SPACIA-BALÖTB, V. Pianta carôle.

Spaciafornel, quegli che netta dalla fa ligine il cammino, spazzacammino, came scoparius, qui camini tubum verrit, 🕳 caminorum spiracula purgat, ramoneur.

Spaciafoss, pistoñ scavess, archibus corto e di bocca larga, che si carica ex più palle, spazzacampagna, pistone.... arquebuse à gros calibre.

Spaciasot, giuoco fanciullesco che conside nel gettare una palla o noci o nocciuoli in varie buche o fossicelle futte in terra; giuome alle buche, lusorius scrobiculus, cavum ludicrum, jeu de la fossette.

SPADACIÑ, V. Spadassiñi ....

Spadassa pegg. di spd , spadaccia , daghinassa, cinquadea, latus ensis, rudis et inclegans ensis, brette, épée à giboyer.

SPADASSIÑ, spaulaciñ, udicesi per ischeme di chi porta la spada, e per lo più di chi la porta solo per pompa, evvero di chi spesse volte ha la spada alla mano per fat soprusi; spadaccino, macherophorus, spadusin, bretteur, dégaineur, traîneur d'épée.

SPADE, artefice che fa le spade, spadajo,

gladiorum faber, fourbisseur.

SPADIGLIA, t. di giuoco, l'asso di spadi o di picche, che nel giuoco dell'ombre invincibile; spadiglia, (presso i Fiorentini la fulminante . . . . spadille

Spadin, dim. di spa, spadina, spadetta

gladiolus, petite épée.

SPADON, spadona, accr. di spa, spad grande, spadone, ensis prægrandis, lang et longue épée, espadon. Spadon, nom dato alla pianta del tabacco per esseno le foglie fatte a guisa di spada; spadone u .

Spadona, accr. di spà, V. Spadon.

SPAGE, V. Straforssia.

Spagnāvi, metaf., pidocehi V. Pois ins Spagnoleta, spezie di panno di lam ulespagnolette.

Spaitruna, spatrind col collo scoperioses una parte del petto nuda, colle vesti poe accollate; scollacciato, spetterato, nudo colle tacertis apertis, décolleté. Spaitrunà, 🙀 disordinato, confuso, sgominato, perturbati consus, troublé, consus, mis en décorde sans dessus-dessous.

Spaitrunesse, despaitrunesse, spatrindes scoprirsi il collo, ed il petto, toglierne vestimenta, sciorinarsi, spettorarsi, pech nudare, se débrailler.

Spair , separare la paglia dalle biade 🖿 tute sull'aja; spagliare, frumentum ventilar

eggina che sono nel pagliariccio perdargh mag-

gior mollezza ed elasticità; sprimacciare, strareineam culcitam agitare, remuer la paillasse. SPALA, parte doppia del busto umano dall'appiccatura del braccio al collo; spalla, canero, humerus, scapula, épaule. Spale de note, de fachin, spalasse, spale quadre, dicesi per ischerno d'uom robusto, forte, di larghe spalle, largo e compreso di sp lle, quadrato, benè schienuto, raggiunto, spalluto, humerosus, lacertosus, rablu, qui a le rable épais, qui est bien fourni du rable, ané, large des épaules, à épaules larges. Spala duërta, infermità, la quale induce ensomenti nella sommità delle spalle del avallo e vi fa intorno una certa callosità di zene intorno alle sue spalle e proeminente l'enfiamento, spallacce.... eutlure et zallosité aux épaules du cheval. Cheur dle male, la parte del dorso che è tra le spalle, iderscapilium, entredeux des épaules. Voltè \* pale, cedere, fuggire, volgere le malle, wertere, aufugere, tourner le dos, tourner les épaules, prendre la fuite, fuir. Volte le spale d'un, sprezzare, disdegnare, non volere ascoltare altrui o prestargli soc-delaigner. Butesse na cosa dare dle spale, non curarsi d'una cosa, metterla in non cale, gettarsi una cosa dietro le spalle, posthabero, negligere, abjicere, contemacre, deponere, jeter derrière les épaules, se soucier point. Strense le spale, sonsarsi beitamente, per non più poterc, cedere · ala fortuna con pazienza; ristriguersi nelle pile, fare spallucce, tempori vel fortune ordere, plier, baisser les épaules. Fe spala, dare appoggio, fulcire, appuyer, soutenir, aider, assister, secourir. Fè spala; vale anche soccorrere, dare ajuto, spalleggiare, in subsidiis esse ; præsto esse, suppetias ferre, operam serre, subvenire, épauler, aider, mister, secourir, protéger, défendre. V. Spalege. Ausse le spale, sopate le spule, scuoter le spalle, dar segno di non curare gli altrui detti o consigli, scuoter le orecchie, tentemptim accipere, renuere, secouer les reciles. Aussè le spale, se spuleta, V. Spalege. Avei boñe spale, fig. comportare allegramente pazientemente gli scherzi, le derisioni, le decuse, le ingiurie, esser di buon cordovano -13 . . être de bonne trempe. A le spale, avv. di dietro, a tergo, derrière, aux épaules , aux talons, Porte su le spale, portar sulle spalle , subire Jumeris , porter sur les | épaules. Carièsse su le soc spale, incaricarsi, leta, V. Spulegé.

Srajossa, rimenar la paglia o le foglie di addossarsi un affare, adsumere oneri, prendre à sa charge, porter sur ses epaules. Spala, ciascuno de' membri della porta, che posano in sulla soglia e reggono l'architrave; stipite, postes (plur.), pied-droit, jambage d'une porte. Spala, muro d'aggiunta ai due fianchi di un arco o d'una volta per sostenere la spinta; rinfianco . . . . boutce, contre-fort. Spala, muro che si riprende da' fondamenti rimettere in piombo una vecchia muraglia che spiomba; sprone, rimpello, fulcrum, soutien.

SP

Spala, sost. colpo dato colla spalla, scapulæ ictus, coup d'epaule. Spatà, malore ossia lesione alle spalle delle bestie da cavalcare o da soma; spallato, luxatio, equus armo luxato vel fracto, effort d'épaule.

Spalà, agg. delle bestie da soma o da cavalcare, che hanno lesione nelle spalle; spallato, luxatus, épaulé. Spalà, fig. soprastatto dai debiti, abbruciato di denaro decotto, pezzente, tapino, spallato, are alieno oppressus, inops, noyé, chargé de dettes.

SPALANCIRE, aprire largamente, spalancare. pandere, patejacere, ouvrir de toute sa largeur, ouvrir à deux battans, Spalanche. dire aperto e chiaro, spalancare, declarare, aperire, explicare, dire ouvertement, parler clairement.

Spalassa, spalla grande e deforme, spallaccia, immane tergum, immanis humerus, grosse épaule, larges et vilaines épaules. V. Spala.

Spalege, fare altrui spalla, ajutare in checchessia, spalleggiare, francheggiare, soccorrere, favere, præsto esse, tutari, defendere, épauler, appuyer, protéger, défendre, prêter l'épaule, aider, secourir, assister, soutenir. Spalege, fe spaleta, ausse la spala, tener mano a cose disoneste o segrete, fare il mezzano, portar polli; præsto esse, prêter l'épaule. 🔐

Spalèna, disposizione d'alberi fruttiferi o di verzura fatta con arte, per coprire le mura degli orti; costringendo le piante, ad allargarsi contro la superficie del muro a o su di un ingraticolato, spalliera, peristroma topiarium, espalierale jardin. Erbo a spalera, albero in palmetta, arbor expassus et muro applicatus, arbre en espalier.

SPALET, V. Spalöt

SPALETA, risalto a guisa d'argine o di sponda, che si la da' lati de' ponti o d'una strada, fiancheggiata da profondi fossi o dirupi; spalletta, sponda bassa, exigua sponda, garde-fou, parapet, chaussée. Fè spa-

Spali, spalid, smort, add. pallido, smorto, squallido in volto, pallidiccio, sbiancato, pallidus, squallidus, pâle, blême. Spali

agg. di colori , V. Palid.

Spalie, soldato che negli esercizi, con varii movimenti del suo corpo e del suo fucile, indica agli altri ciò che far deono; spalliere . . . . espalier. Spalie, boña spa, mangione, ghiottone V. Spà.

SPALIN, spalet, V. Spalot. Spalin, spalina,

V. Epolèt.

Spalon, V. Sfrosador.

SPALÖT, spulin, o spalet, parte della camicia o d'altra veste, fatta a foggia di benda, e che dalla gorgiera si estende sino alla manica; spallino, humerale, épaulette. Spalöt, per quella parte del giustacorpo o busto, che copre la parte superiore della spalla, e a cui si affibbian le maniche . . . . Spalot, pezzo di bue, di vitello o simili, tagliato per lo lungo del dorso; dorso, bubula vel vitulina costa, aloyau, haut côté.

SPANA, branca, la lunghezza della mano aperta e distesa dall'estremità del dito mignolo a quella del grosso; spanna, palmo, palmus, dodrans, spithama, empan, palme.

SPANADRAP, abito ampio antico, disusato ... habit antique. Spanadrap, cartello, inscrizione, tabella, libellus publice affixus, affiche, écriteau. Spanadrap, tela imbevuta d'empiastro fuso, piastrello, sparadrappo o su cui si è steso l'empiastro . . . . sparadrap.

Spanpanucio, t. fam. grande paura, spauracchio, spaventacchio, battisoffia, formido,

peur, crainte, transe.

Spanpara, spanparada, vanto, jattanza, sparata, spampanata, sfoggio, ostentatio, jactantia, fanfaronnade, ostentation, hablerie.

SPANTIE, V. Sbarde, spatare.

SPARADA, descaria, lo scaricar una o più arme da fuoco; sparo, tormentorum vel ferrearum fistularum emissiones, décharge d'armes à seu. Sparada, scarica d'armi da fuoco fatta per allegrezza, gazzara . . . .

SPARAVE, V. Farchet. Sparave, fig. o sparve uomo che va ed opera con inconsideratezza e velocità smodata; sparvierato, inconsideratus, qui ne prend garde à rien.

SPARE, scaricare armi da fuoco sparare, explodere, displodere, décharger, tirer une arme à feu. Sparèsse, scaricarsi accidentalmente d'un arma da fuoco, scoppiare, displodere, displodi, éclater, peter.

Spari, dileguarsi dalla presenza, involarsi agli sguardi altrui, e per simil. ritirarsi in fretta; sparire, e conspectu evolare, dispa- la sua parte; spartire, partiri, tribuer

raître. Sparì, parlando di cose inanimate cessar di comparire allo sguardo, scomp rire, sparire, evanescere, absedere, disparati J'avia un paira d'guunt e a son spaz avea un pajo di guanti, e mi sono sparse ne sono volati, il diavolo gli ha porta via, abscessere, evanuere digitalia, chirothera abstulit diabolus, j'avais des gants et ils ca disparu.

SPARLADOR, V. Mormorator.

Spanle, V. Mormore nel 3. signif.

SPARM, terrore, paura orribile, spavento, battisoffiola, terror, pavor, épouvante, effroi, terreur, affre, alarme, frayeur.

Spanne, temere, paventare, aver gran paura, timere, formidare, craindre, tresail-

lir de crainte.

SPARMIE, v. att. conservare una parte delle cose destinate ad esser consumate, tenerle in serbo, risparmiare, sparagnare, parsimoniam adhibere, épargner, ménager, éconmiser, retrancher. Sparmie 'n poche d'greine. far qualche risparmio, far masserizia, impensis supervacuis abstinere, parsimoniam adhibere, amasser, accuuruler. Sparmie, aver riguardo nell'uso di checchessia, per non troppo consumarlo; risparmiare, aver cura curare, parce uti, parcere, épargner, mé nager, avoir égard. Sparmièla a un, perdonare, parcere, pardonner, faire grace Nen sparmie la fatiga, non perdonar a fatica, nulli parcere labori, n'épargner aucus soin. Sparmièsse, aversi riguardo, prospicere sibi consulere, se ménager, se choyer, avoi soin de sa personne. Sparmie, tralasciare et V. Risparmiè.

Sparo, V. Sparss.

Spanfilin, disperdere, dissipare, shandare scomporre, sparnazzare, sparpagliare, scia lacquare, spargere in qua e in la e senz'or dine, diffundere, dispergere, dissipare dissiper, éparpiller, gaspiller, disperser épandre, semer ca et là. Sparpilièsse, di spergersi, disjundi, dispergi, se débander se disperser.

Sparsera, luogo piantato di sparagi, spa ragiaja, locus asparagis consitus, planch d'asperges, carreau d'asperges, asperges

Sparss, pianta vivace erbacea di foglie so tilissime come il finocchio, della quale mangiano i talli teneri e verdi; sparagio

asparagus officinalis, asperge.

SPARTI, fare in parti, dividere, separan spartire, separare, dividere, disjunger segregare, sejungere, diviser, séparer. Spar distribuire checchessia, dandone a ciascu

**SP** 439

distribuere, dispertire, dividere aliquibus vel in aliquos, partager, distribuer, lotir, départir, répartir, diviser, faire part, partager entre plusieurs. Sparti an doe part, dividere in due parti, bipartire, bipartiri, fendre, diviser en deux, couper en deux. Sparti doi ch'a ciacoto, sparti na gabèla, butèsse an mes, dividere una quistione, entrar di mezzo per impedire il combattere, pugnam dirimere, faire cesser une querelle, s'enterposer, interrompre un combat. Spartisse, V. Separèsse.

Spari, sost. t. di musica collezione di tutte le parti istrumentali o vocali d'una composizione musicale; spartito (v. dell'uso), par-

tizione . . . . partition.

SPARTIMENT, spartiùra, lo spartire, divisione, partitio, separatio, divisio, division, distribution, partage, lotissement. Spartiùra di cavèi, spartimento de' capelli sul capo, partitio, raie.

SPANNE, persona, che nel portamento, nelle parole o in checchessia procede sfrontatamente o con maniere avventate; spavaldo, svagato, petulans, expudoratæ frontis, impudent, bavard, effronté. V. Sparavè.

SPASGE, spasgiada, spasgiadina, V. Spas-

segè, spassegiada, spassegiadiña.

SPASIM, V. Spasm.

SPASIME, avere spasima, aver convulsioni, soffrire dolorose contrazioni dei muscoli, spasimare, nervorum laborare, avoir des convulsions de membres, souffrir. Spasime, durar gran fatica, affannarsi, vehementer laborare, avoir bien de la peine. Spasime, esser fieramente innamorato, spasimare, deperire, ardere, aimer eperdument, être amoureux à la folie. Spasime per na cosa, desiderar ardentemente, inhiare, mourir d'envie.

Spism, spasim, dolore intenso, cagionato da convulsione de' muscoli, o da affezioni morbose de' nervi, spasima, convulsione, spasmus, convulsio, nervorum distensio,

spasme, convulsion.

Spiss, solàss, lo spassarsi, diporto, sollano, oblectatio, voluptas, amusement, divertissement, passetemps, plaisir, ébats. Andè a spass, V. Spassegè. Mnè a spass, condurre a diporto, deduccre, accompagner à la promenade. Mandè a spass, mandè a carte quarant' e neuv, licenziare alcuno, mandare al diavolo, mandare a spasso, dare lo sfratto, dimittere, missum facere, jubere aliquem abire, congédier, licencier, donner congé, chasser, renvoyer, envoyer, paître, nivoyer au peautre, chasser aux gages. Per

spass, per passatempo, animi gratia, pour son plaisir.

Spasse, v. att., dar solazzo, dare spasso, ricreare, sollazzare, trastullare, recreare, oblecture, reficere, amuser, divertir, récréer. Spassèsse, pigliare spasso, spassarsi, donzellarsi, se oblectare, genio indulgere, volupe sibi facere, animum relaxare, jucunditati se dare, otiari, s'amuser, s'ébattre, se réjouir, se divertir. Spassèsse d'un, farne senza, non averne bisogno, alicujus ope non indigere, nihil utilitatis, commodi, lucri ex eo percipere, non ægre carere, se passer de quelqu'un. Spassèsse dna cosa, passarsi d'una cosa, farne senza, re facile carere, non indigere, se passer aisément de quelque chose. Nen podeisne spasse, non poterne far senza, non posse ab aliqua re abstinere, ægre carere, indigere, egere, se passer difficilement de quelque chese, ne pouvoir s'en passer. Voi i'v spasse d'mi, voi non avete bisogno di me, io non vi sono utile in cosa alcuna, mei non indiges, vous pouvez bien vous passer de moi.

SPASSEGE, passegè, spasgè, andè a spass, andare a pian passo per suo diporto andare a spasso, passeggiare spasseggiare, spatiari, obambulatum ire, ambulare, deambulare, inambulare, aller à la promenade, se promener. Spassegè'n cavàl, menar un cavallo a mano o salendovi con lento passo, ducere, deducere equum, passeger, promener un cheval. Spassegè uñ, far andare e venire altrui con promesse e pretesti . . . frustra aliquem deducere, promener quelqu'un.

Spassegiada, spassegiada, camminare per diporto, il passeggiare, passeggio, passeggiata, ambulatio, promenade. Andè fe na spassegiada, andare a passeggio, abire ambulatum, aller se promener. Spassegiada, spassegiada, luogo ove si passeggia, passeggio, ambulacrum, spatium, promenoir, promenade.

Spassegiadina, spasgiadina, dim. di spassegiada nel 1. sign., passeggiatella, ambu-

latiuncula, petite promenade.

Spassi, ampiezza, di luogo, luogo, spazio, spatium, intervallum, latitudo, amplitudo, espace, étendue.

SPATABADA, lo spargere, spargimento, effusio, épauchement, effusion, diffusion. Spaturada, strepito, romore, frastuono, rumor,

strepitus, éclat, bruit.

lo sfratto, dimittere, missum facere, jubere diquem abire, congédier, licencier, donner congé, chasser, renvoyer, envoyer, paître, partire, spargere, expandere, répandre, epandre, épandre, épandre, épandre, épandre, épandre, épandre, épandre, épandre, versè,

effundere, diffundere, répandre, verser. Spatare, parlando di solidi minuti come grano, miglio, paglia ec., spargere qua e la, dispergere, epandre, jeter ça et là. Spatare d'jenje e d'fior per tèra, fare la minuzzata, spargere la mmuzzata, floribus humum conspergere, joncher la terre de fleurs et de verdure. Spatare, dle ne uve, propalare, far noto, manifestare, pubblicare, divolgare, disseminare, spargere, mandare al palio, rumores diffundere, vulgare, evulgare, prædicare, palam facere, prodere, divulguer, publier, répandre des bruits, les saire courir. Spatarèsse na neuva, spargersi, pubblicarsi una nuova, disseminari, diffundi, serpere, se répandre. Spatarè'l mëi, V. Mëi. Spatare le audane, o i maciairon, spargere, allargare, stendere nel prato l'erba di fresco segata, od il fieno, expandere, étendre, éparpiller le foin.

SPATARB, spuntiè, donare largamente, spendere, largiri, effundere, erogare, impendere, répandre, donner, dépenser. Spatarè, dilatare, propagare, extendere, protendere, dilatare, propagare, proferre, étendre, répandre, dilater, multiplier, aggrandir. Spatarè, dicesi delle galline quando co' piedi spingono in qua e in là le granella, che loro sono date per cibo; sparpagliare, dispergere, excutere, diffundere, disperser, épandre, éparpiller. Spatarèsse, spandersi, versire, diffundi, effundi, spargi, se déborder, s'épandre, verser, se deborder, fuser, extravaser. Spatarèsse la fêt, spargersi il fiele, aver il male d'itterizia, morbo regio per-

celli, venir la jaunisse.

Sevioux, piccolo strumento di ferro o d'altro metallo a similitudine di scarpello, che adoperano gli speziali in cambio di mestola; spatola, spatola, spatola, spatola o cotèl dapitor, V. Cotèl. Spatola o spaula. V.

SPATRIESSZ, abbandonar la patria, spatriare, patriam relinquere, s'expatrier. Spatrièsse, perdere i costumi della patria, mores patrios exuere, s'expatrier.

SPATRINA, V. Spaitriuul.
SPATRIMESSE, V. Spaitriinesse.

SPATÙSS, poinpa, sfoggio, magnificenza, comparsa, splendidezza, spicco, pompa, apparatus, lautitia, magnificentia, fulgor, nitor, éclat, parade, magnificence, pompe, splendeur, appareil. Spatùss, ambizione, fasto, ostentazione, vanagloria, horia, ostentatio, jactantia, fastus, faste, montre, otentation, vanité. Spatùss, fama, grido, romore, strepito, rumor, strepitus, bruit distagno; specchi o netto come uno non aver alcun di tidissimum esse, comme un miroir tentation, vanité. Spatùss, fama, grido, speculum miroir, exemple.

parlando di cose liquide, spandere, versare, éclatant. Cola musica l'a fait d' spatissi efficiere, diffundere, répandre, verser. Spaquella musica, fece gran romore, levo d' ture, parlando di solidi minuti come grano, sè sommo grido, celebratissimus fuit illi miglio, paglia ec., spargere qua e la, disperce, epandre, jeter ca et là. Spatarè d'fénje e d'fior per tèra, fare la minuzzata, spargere la tùss o d' spatussà, V. Spatussè.

Spatussa, V. Spatuss.

Spatusse, fe d'spatuss, far pompa, fa gran comparsa, svegliar maraviglia, far scoppio, præ se ferri, splendescere, micarclucere, éclater, faire grand éclat, faire pa rade, faire florés, briller. Spatussè, esse celebre, levar grido, far romore, celebrasfaire du bruit, faire de l'éclat, du fræs Spatussè, confondere, sparpagliare, metaqua e là, perturbare, confinidere, débanda éparpiller, troubler, confondre.

Spaula, spatola, spoca, strumento di legno di l'erro a guisa di coltello, ma senza taglio col quale si scuote e batte il lino avanti che si pettini, per farne cadere la lisca; scotola, spatola, spathula, espade, écang.

SPAULE, battere colla scotola il lino, scotolare, spatolare, spathula excutere, espai-

der, écangner.

Spaulòn, gramola, strumento composto di due legni, uno dei quali ha un canale nel quale entra l'altro, e con cui si dirompe il fusto del lino o della canapa per nettarli dalla materia legnosa; maciulla, gramola, malleus stuparius, brisoir, broye, macque. Spaulòr, colui che gramola il lino o la canapa, gramolatore... teilleur.

Spautasse, v. neutr. camminar nel fango, in acqua fangosa, impantanarsi, in limum incedere, per loca cœnosa pergere, patauger. Spautassèsse, lordarsi di fango, infangare, limo infici, delutari, se crotter, s'embourber.

SPAVENT, paura orribile, terrore, spavento,

terror, épouvante.

Servente cazionare spavento, atterrie, spaventare, terrere, perterrere, terrefacere,

epouvanter.

Spec, istrumento che rappresenta l'immagine delle cose che gli si pongono davanti, e formasi comunemente di vetro coperto d'una sottil falda d'amalgama di mercurio e di stagno; specchio, speculum, miroir, glare. Lusì o esse lustr com'un spèc, esser pulito o netto come uno specchio, esser nettissimo, non aver alcun difetto nella superficie; nitidissimum esse, être net, propre, clair comine un miroir. Spèc, fig. esemplare, specchio, speculum, exemplar, exemplum miroir, exemple.

Segar, sost. artefice che sa, acconcia

vende specchi, specchiajo, speculorum ar-

ufex, miroitier.

i.

3.

: : =

4.

The second secon

76

1.

SPECESSE, guardarsi nello specchio o in altri corpi rissettenti le immagini; specchiarsi, in speculo se intueri, speculum consulere, se mirer, se regarder dans le miroir, consulter le miroir. Specèsse ant un, fig. guardare le opere d'alcuno per prenderne esempio, specchiarsi in uno, inspicere tanquam in speculum in vitas hominum, ex aliis sumere sibi exemplum, ad alicujus morem se conformare, aliquem tanquam exemplum sibi proponere, prendre quelqu'un pour modèle, avoir les yeux sur lui pour suivre son exemple. Specèsse, mirare, affacciare, mirar fissamente, fissare, specchiarsi, intentis oculis aspicere, intueri, regarder fixement, fixer.

Specie, spessie, qualità, specie, sorta, maniera, species, modus, ratio, forma, espèce, sorte, qualité. Specie del pañ e del vin (plur. ) parlando del sacramento eucaristico, qualità cadenti sotto i sensi che conserva il pane ed il vino dopo la consacrazione; specie, species, espèces. Fè specie, far maraviglia, fare specie, admirationem movere, admiratione percellere, étonner,

Specifica, agg. di qualità propria d'una com, e che la distingue da ogni altra; specilico, specificus, spécifique. Specifich, agg. a rimedi, medicamento più appropriato alla guarigione di certa malattia, specifico, *me*dicamentum proprium, præcipuum reme-

dium, remède spécifique.

surprendre.

SPECOLA, V. Specula. SPECOLA, V. Speculà.

SPECOLASSION, V. Speculassion. SPECOLE, V. Specule.

Tom. II.

SPECULA, specola, osservatori, luogo eminente o parte alta d'un edifizio, che signoregia molto paese, e donde singolarmente o' telescopj si contemplano gli astri; osservatorio, vedetta, specula, specola, turris speculatoria, sideralis specula, observatoire.

SPECULÀ, specolà, part. di speculè, V. il verbo. Speculà, agg. di persona, circospetto, merbato, guardingo, rattenuto, cautus, prudens, modestus, circonspect, retenu, avisé, Précautionné, prudent, sage, réservé.

SPECULASSION, specolassion, osservazione, contemplazione, disamina, specolazione, inpectio, contemplatio, commentatio, consideratio, meditatio, spéculation, contemplation. Speculassion, determinazione ed operazione fatta con mira particolare che per

saggio, esperimento, periclitatio, tentamentum, spéculation, contemplation.

Speculativ add., che appartiene alla speculazione, speculatico, in contemplatione positus, spéculatif, théorique. Speculativ, speculatòr, add. o sost. persona che specula; speculativo, speculatore, speculator, spéculateur, spéculatif.

Specule, specole, impiegare l'intelletto fissamente nella contemplazione delle cose, e per lo più dicesi del considerare attentamente le occasioni d'economia, o di guadagno; speculare, speculari, contemplari, meditari, speculer, contempler;

méditer attentivement.

Spedi, v. att. spacciare, spedire, affrettare l'esecuzione di una cosa, sbrigare, dar fine con prestezza, expedire, festinare, expédier, dépêcher, accélérer. Spedì, terminare, dar fine, spedire, absolvere, confi-8 cere, achever, terminer, expédier, Spedi, parlandosi di scritture, di titoli, scrivere, sottoscrivere e dare una bolla, un paghero, una patente e simili, spedire, conficere expédier. Spedisse, assrettarsi, spedirsi, festinare, se dégager. Spedi, mandare con prestezza, inviare, spedire. festinanter mittere. allegare, dépêcher, envoyer en tout hâte. Spedi uñ, far morire, spegnere, mandare cogli Angeli a cena, perimere, expédier, faire mourir

Spedi, part. da spedi, V. il verbo. Spedi; fig. finito, disperato, di perdute speranzo, cui non è più rimedio, de quo actum est; perditus, désespéré, perdu, sans ressource, Dè un spedì, dichiarare che un malato pitt non guarisce ed è prossimo a morte, darlo perduto, de salute infirmi desperare, aban-

donner un malade.

Spedient sost., mezzo di vincere una difficoltà o di superare un pericolo; meszo, compenso, spediente, consilium, ratio, via, expédient.

Spedient add. utile, necessario, conveniens ad rem, nécessaire, à propos. Spedient, che si spedisce, che si sbriga, speditivo, impiger, qui fait vîte, prompt, expéditif.

Spedission, trasmissione di una cosa in luogo lontano; spedizione, ad longinquos missio, envoi, expedition, dépêche. Spedission, finimento, spaccio, spedizione, rei confectio, expédition.

Species , colui che s' incarica di far portar merci in paese lontano per conto

altrui. . . . cxpéditionnaire.

Specias, pittore da sgabelli, da mazzocchi, da chiocciole, cattivo pittore, fantoc-10 più è di guadagno; impresa, prova, ciajo, ineptus pictor, barbouilleur. Spegiiss,

cattiva pittura, pitturaccia, inconcinna pictura, barbouillage. Spegàss, setola, spazzola, brusca, scopula, brosse. | méns. Fè le speise a uñ, dare il mangiar e il bere, dare le spese, spendere nel me trimento altrui, alimenta suppeditare, en

Speisa, il denaro che si adopra per una cosa qualunque, lo spendere, costo, spesa, sumtus, impensa, impendium, frais, coût, dépeuse. Speise d'lite, spese di lite, expensæ, dépens. Speise forssose, spesa di giustizia inevitabili e fatte con isborso immediato di denaro; spese necessarie, impensæ, dépens forcés. Inparè a soc speise, esperimentare con proprio danno, imparare a sue spese, suo malo, suo damno, suis impensis experiri, apprendre à ses dépens. Inparè a speise dj'aitr, farsi saggio coll'esperienza d'altri, imparare a spese altrui, alieno periculo sapientem sieri, apprendre ou se rendre sage aux dépens d'autrui. Valèi la speisa, portar la spesa, francar la spesa, metter conto, operæ pretium esse, expedire, referre, convenir, tourner à compte, valoir la peine, A val neñ la speisa, importa più la spesa che il capitale, non vale la spesa, major est fructu sumptus, nihil conducit, nihil valet, tout s'en va en frais, le jeu ne vaut pas la chandelle. Fè d'speise, fare gravi spese, spendere molto, magno sumptu rem parare, se mettre en frais. Fe pa nessuñe speise per tratème, non fate spesa alcuna nel trattamento, commodum obsona nec magno sumtu, ne vous mettez pas en frais pour me traiter, il y aura toujours assez pour moi. Fè dle speise inutil, fare spese inutili, illudere pecuniæ, faire des folles dépenses. Trincèsse ant le speise, ristringersi, moderarsi nelle spese, impensas corripere, levare, extenuare, minuere sumtum, impensam circumcidere, retrancher de la dépense, se retrancher. Essne per la speisa e la peña, mettere del suo in unsaffare che tutto profitta altrui, mettervi le pezze e l'unguento, oleum et operam impendere, en être pour ses peines, et son argent. Fè fè dle speise, molestare per via de tribunali il debitore, mandare spesa, ad expensas cogere, poursuivre un debiteur en justice, faire des frais. Esse condanà ant le speise, essere condannato dal Giudice a rifare tutte le spese di lite all'avversario per aver litigato ingiustamente; esser condannato nelle spese, lite cædere, et damnis condemnari, impensis multari, être condamné à frais et dépens. Esse condanà ant le speise, fig. spendere per un oggetto senza riuscirvi, perder il tempo e la fatica .... être condamne aux dépens, perdre son temps et ses peines. Speisa o speise, vale anche alimenti, alimenta, ali-

e il bere, dare le spese, spendere nel me trimento altrui, alimenta suppeditare, es tretenir, nourrir, alimenter. Porte d' spein apportare dispendio, dispendiosum esse, ma gnam afferre impensam, occasionner de dépense, mettre en frais. Con poca speia con poca spesa, parvo impendio, exis suintu, à peu de frais. A men speisa, ca meno di spesa, con minore spesa, minore dispendio, à moins de frais. A mie speise, a soe speise, a mie spese, a sue spese, de meo, de suo, à mes dépens, à ses frais. Paghè le speise e i dani a un, risar delle spese e dei danni, præstare indemnitates ejus quod quis expendit, payer à quelqu'm ses dépens, l'en dedommager.

Speconca, luogo incavato lateralmente nel terreno, così che vi si può stare al coperte; e fig. dicesi di una stanza rozza, oscura e disadorna; spelonca, caverna, specus, spelunca, antre, caverne.

Spende, dar danari o altre cose per premo di cose venali od opere o per qualunque sitra cagione; spendere, impendere, erogare, sumtus facere, dépenser. Spende, comprat e provveder il vitto, spendere, emere obsenium, acheter, faire la dépense du ménage. Spende, consumare e impiegare semplice mente, spendere, insumere, impendere, .... sumer, employer. Spende mal voloni; avere il granchio nella scarsella, sordidus esse, être avaricieux, avoir peur de dépenser. Spende i dne ch' un a an guernia, 🚾 le sinche alla cassetta, soffurari pecunian, malverser. Savei per cosa spende un, cono scere qual fiducia si può avere nella probiti nel talento od in altre qualità di una persona; saper quanto uno vale, hominem prob nosse, savoir ce qu'on peut attendre de que qu'un. Spende la parola, impegnare la let dar parola, promettere, promittere, film dare, engager sa parole.

Spendievol, spendiòs, add. dispendioso che obbliga a gravi spese, dispendiosos magnæ impensæ, coûteux. Spendieivol, sta a spendersi, spendereccio, qui in sunti erogari potest, propre à être dépensé. Spendieivol, spendiòs, agg. di persona che diletta di spendere, spendereccio, spendere profusus, impendiosus, dépensier, qui sit à faire la dépense.

Spenditon, colui che ha la cura del pur vedere per li bisogni della casa; spendito promus, promus-condus, peni procurate dépensier, pourvoyeur, économe.

Spensienà, trascurato, senza pensieri sp

omo a casaccio, negligens, incu-'iligens, étourdi, négligent, nonqui ne se donne aucun souci de sierà, prodigo, che ama di spenpatore, scialacquatore, fonditore, o, sprecatore, sparnazzatore, im-, prodigus, profusus, profligator, prodigue, gaspilleur, dissipateur,

A, aspettazione e credenza di futuro ranza, speme, spes, espérance.

per Fiducia, V.

non veder più una cosa veduta me tempo innanzi, perder d'occhio, eficere, perdre de vuc. Sperde, n, far che altri si avvii per una da, o non trovi più la sua via, inere deducere, égarer, écarter du in., fourvoyer. Sperdse, smarisse, rada, sviare, smarrirsi, declinare, rrare, aberrare, decedere de via s'égarer, s'écarter de son chemin,

avere speranza, sperare, sperare, sre, teneri spe, in spe esse, espédre ce qu'on désire, se promettre, érance. Chi viv an sperand ménir d, frase pleb. e proverbiale; chi li speranza muore di fame, è vaidarsi nelle speranze, qui spe nuze meurt de faim.

, piccolo bastoncello alla cui somun fiocco di setole di porco, ovolo manico d'argento o d'altro men pomello in cima incavato e fo-, e che si adopera dal Sacerdote ere l'acqua benedetta, e benedire o per presentarla ad alcuno scomaspersorio, aspersorium, goupillon,

it, v.pop. gettar l'acqua benedetta orio, aspergere, aspergere, jeter bénite, asperser. Spergisse, per mare e spruzzare leggiermente, airrorare, aspergere, humecter,

n, giurament fauss, V. Giurament. ni, giurare il falso, commettere nuro, spergiurare, perjerare, pere parjurer. Spergiure, giurare rente e con particolare asseveranza; , assicurare, profiteri, testificari, rotester, prendre Dieu à témoin. togliere le pietre dai campi, spicspidare, épierrer un champ. TE, V. Prove nel 1. signif.

Speemalimon, schissor, specie di strettojo, con cui si spremono i limoni; matricina, pera (termini degli acquacedratai)..... pressoir. Spermalimon, t. di scherno ipocrita, spigolistro, pietatis simulator, bigot, hypocrite, faux dévot.

Sperme, stringere una cosa tanto che n'esca il sugo, spremere, smugnere, sprillare, premere, comprimere, pressare, calcare, stipare, exprimer, épreindre, tirer le suc, presser, pressurer. Sperme i limon, fig. in m. b., esser chiesolastico, esser dato alla santocchieria, far il santarello, far il collotorto, lo spigolistro, il bacchettone, il baciapile, fingere santità, probitatem vel pietatem simulare, faire le bigot, le cagot, le tartufe, faire le miquelot.

Spermison, inclinazione penosa frequente od anche continua di andar del corpo, senza però mandar fuori cosa alcuna, se non se talvolta qualche poca mucosità marciosa e tinta di sangue, male de' pondi, tenesmo, ponzamento, tenesmus, tenesine, épreintes.

Sperpounesse, perpojindesse, lo scuotersi che fanno i polli o pollini da dosso i loro pidocchi od altrimenti cacciarli, spollinarsi, spidocchiarsi . . . . se chasser les poux, s'éplucher, s'épouiller, s'ôter la vermine.

Spensson, cavicchi di legno o colonnette di pietra, che di distanza in distanza stanno fitti nel muro o nel legno, per formare una scala; piuolo, cuneus, paxillus, chevillé, piquet.

Spenss, part. di sperde, dicesi di cosa o persona fuori della buona via, sviato, devius, perditus, égaré, fourvoyé, détourné, perdu.

Spertiassà, colpo dato con pertica, con bacchio, perticata, bacchiata, batacchiata ictus pertica inflictus, coup de perche. Dè

die spertiassà, V. Spertiasse.

Spertiasse, dè dle spertiassà, percuotere con pertica, perticare, pertica percutere, gauler, battre avec une perche, battre avec une gaule. Spertiasse n' erbo, dar colpi di pertica ai rami degli alberi per farne cadere le frutta o le foglie, abbacchiare, decutere, pertica ramos vulnerare, gauler un arbre. Sperveso, V. Veso.

Spesà, part. di spesè, V. il verbo.

vivens quadra, défrayé, nourri, entretenu. Spese, sè la speisa a un, dar le spese o 'l vitto, spesare, alimentare, alere, alimenta præbere, suppeditare, déstayer, fournir aux frais, payer la dépense, nourrir, entretenir quelqu'un. Esse spesà, avere chi ci fa la spesa del vitto, essere spesato,

aliena vivere quadra, edere alienum cibum, I macopole. Spessiàri da neuit, t. di scherse, être nourri, défrayé.

Spesoña, spesa sregolata, spesa senza economia, spensaria, spesaccia, largior sumtus, immodica impensa, grande dépense, grands frais.

Spēss, contr. di rair, che ha molta sostanza sotto un dato volume, spesso, denso, iitto, densus, crassus, concretus, épais, crasse, fort, consistant, dense. Spëss, dicesi di cose poco distanti l'una dall'altra, denso, fitto, spesso, folto, densus, spissus, épais, nombreux, près-à-près, serré, dru, couvert, tousfu. Bussolà spessa, barba spessa, siepe folta, barba folta, sepes opaca, barba opaca, haie épaisse, barbe toussue. Paj piantà trop spess, pali piantati troppo fitti, troppo vicini l'uno all'altro, densi pali pieux plantés épais. Cavei spëss, capelli fitti, coma spissa, cheveux touffus. Spess, agg. di cose che accadono molte volte, spesso, frequente, frequens, fréquent. Curt e spess, agg. di persona, atticciato, intozzato, doppio, di figura corta e grossa, grossacciuolo, crassior, corpore obeso, crassioribus membris. court et épais, homme de petite taille, épais, gros et court, court et entassé. Spëss, fig. spesson, spess com un seber, com l'anburi d'un nota, grossolano, tanghero, gosso, ignorante, bardus, bliteus, rudis, impolitus, hebes, rustre, niais, grossier, sot, lourd, lourdaud, mal-adroit, gosse.

Spessada, sorta di basso ustiziale d'infanteria al di sotto de' caporali, soldato che fa le veci del caporale; lancia spezzata, optionis adjutor, miles opimioris stipendii, miles duplarius, appointé, anspessade. Spessada, spessaria, gofferia, goffaggine, incptia, insulsitas, imperitia, grossièreté, sottise, badauderie, stupidité, ignorance, niaiserie, lourderie, mal-adresse, balourdise. Spessada t. di ballo . . . . doubles ciseaux.

Srgssi, far denso, raddensare, spessare, condensare, densare, condensare, épaissir, condenser, rendre épais. Spessisse, farsi denso, addensarsi, spessare, condensari, densari, s'épaissir, se condenser, se coaguler. Spessi, spessisse, dicesi delle sostanze liquide, allorche per bollire o per altra svaporazione di un fluido, divengono più dense, spessire, (in sign. att. n. e n. pass.) densare, densari, épaissir, s'épaissir, rendre ou devenir plus épais, plus consistant.

Spessian, quegli che sa prosessione di venuere e comporre le medicine ordinate dal medico, speziale, pharmacopola, medicamentarius, apothicaire, pharmacien, phar- | tal successo intorno a checchessia, aspettare,

vuotacessi, V. Sgura riune. Spessiari, fig.eolu che vende le derrate od altre merci a prezzo altissimo, usurajo, speziale, tocullio, apo thicaire, juis. Lista da spessiari, nota in cui le spese, le opere o le cose provvis sono fissate a prezzi eccessivi, conto speziale . . . . partie d'apothicaire.

Spessiania, moglie dello speziale, mede camentarii uxor, apothicairesse. Spessiaria donna che esercita la spezierla; o quelle fra le monache, che tiene la cura delle spezierla, medicamentaria, apothicairesse.

Spessiaria, bottega dello speziale, o altro luogo dove si tengono cose per uso di inedicina; spezierla, officina medicamentaria, apothicairerie. Fè d'soa panssa na botege da spessiari, prender moltissimi rimedii, far del suo corpo una bottega da speziale, csser tuttora' fra i rimedii, nimis indulgere medicatis poculis medicamenta infarcire in corpus, faire de son corps une boutique d'apothicaire, être toujours dans les remèdes.

Spessie, sost. plur. nome generico delle droghe aromatiche, e di sapore gradito, che si adoprano per condimento degli alimenti, come pepe, noce moscada, zenzero, cinnamomo, garofani ec.; spezie, spezierle, aromati, aromata, épiceries, épices, aromates. Tute spessie erba, V. Tute-spessie. Spessie per specie, V.

Spessiera, arnese in cui si tengono le spezie, pepajuola, vasculum ad aromata, poivrière.

Spessos, accr. di spëss fig. V. Spëss. Spesson, misura d'una cosa nel senso opposto a quello della lunghezza e della laghezza; spessità, spessezza, crassitudo, épiir seur. Muraja d'sès pè d'spessor, muragia di sei piedi di spessezza, murus senum podum crassitudine, muraille de six pieds d'épaisseur. Spessor, densità d'un corpo più o meno liquido; spessezza, densitas, épaisseu, densité, consistance.

Speracol, festa o giuoco pubblico, spettacolo, spectaculum, spectacle: Spetacol, rappresentazione scenica, fabules actio, scene spectaculum, représentation, spectacle.

SPETARADA, V. Spatarada.

Spetativa, aspetativa, speranza o asicuramento di succedere all'altrui eredità. o di ottenere una carica o cose simili. aspettativa, spes, attente, expectative.

Spert, aspete, v. att. stare in attenzione d'un evento futuro, sperare o credere us

Epectare, attendre. Spetè, lasciar d'operare | cruris pars anterior, arête de l'os de la jambe, ante che succeda checchessia, intertenersi, adagiare, aspettare, præstolari, manere, tendre. Spetèsse, sperare, promettersi, licujus rei spem alere, sperare, espérer, : promettre. Fesse spele, farsi aspettare, dugiare, moras trahere, se faire attendre. & spete 'l creditor, differire, far aspettare pagamento d'un debito, morari solutio-:m, faire attendre le payement d'une dette. petè so bel, aspettare e guatare un' occaone propizia, aspettare la palla al balzo, spettare il porco alla quercia, occasioni mainere, attendre l'occasion favorable. Chi a sa, na speta, prov. chi sa danno o dipiacere altrui deve attendersi ad altrettanto; ni la fa l'aspetta, par pari rependetur, I faut attendre à la revanche. Spete, modo mp., col quale s' ingiunge ad una persona he parla od opera di sostare; attendete, spettate, mane, attendez, arrêtez, ne coninnez pas. Spello, modo ironico di far sentire he non avverrà ciò che altri spera od! ttende, aspettate ch' ei venga . . . . . . ttendez-moi sous l'orme.

Sepre, in sig. neutr. appartenere, convelire, spettare, spectare, attinere, pertinere, ppartenir, convenir, toucher, regarder.

DERTESADA, spetese, V. Petesada, petese. Sessonassion, spurgo delle materie mucose le petto, le quali per movimento volontario ono spinte alla bocca e rigettate, espettomione, expectoratio, anacatharsis, expecto-

Sezrone, mandar fuori spurgandosi le maerie mucose che si adunano nella trachea, spettorare, exscreare pituitam, expectorer. limedi ch'a fa spetoré, rimedio che giova lo spurgo del petto, espettorante, exspe-

brans, expectorant.

Sitūi, spoglio, spogliamento, preda, spom, exuviæ, dépouille, prisc, cotte-morte. pen, ricavo che si sa da un libro o da a registro, delle parti, degli articoli o e'numeri di cui si abbisogna in un affare; stretto; sommario, compendium, summa, pouillement, abrégé, extrait.

Spāvia, la pelle che getta ogni anno la rpe, spoglia, spolium, serpentis exuviæ, guis vernatio, dépouille, mue du ser-

Srì, piccola lunga e sottile pannocchia, ve nascono e stanno rinchiuse le granella I grano, dell'orzo e di simili biade; spiga, ca arista, épi. Fè le spì, V. Spiè. Spì ganba, canto vivo anteriore dell' osso le devant de la jambe. Bot del spì dla ganba, stincata, tibiæ ictus, coup qu'on se donne

sur l'os de la jambe.

Spia, sofia, marcant da fià, colui che prezzolato riferisce altruj e principalmente alle pubbliche autorità gli altri portamenti; spia, spione, delatore, denunziatore, accusatore venale, soffione, explorator, quadruplator, delator, sycophanta, espion, delateur, rapporteur, sycophante, mouche. Fè la spìa, V. Spionè. Inganè la spìa, V. Anganè.

Spiagia, estremità di terreno lungo le acque; spiaggia, lido, riva, litus, vadosa ora, ripa, plage, bord, côte, rivage.

Spiaña, stromento de'legnajuoli, V. Piaña. Spianada, battuto, suolo d'un terrazzo o simile, solarium, terrenus agger, plateforme, terrasse. Spianada, luogo piano fuori dell'abitato, ridotto recentemente a tal forma, o che ne ritiene il nome; spianata, spatium terros vacuum et planum,

esplanade.

Spiane, v. att. ridurre in piano, pareggiare, spianare, affacciare, complanare, œquare, coæquare, planir, applanir, applatir, dresser, égaler. Spiane, piane, parlando di legnami, renderli uniti e puliti colla pialla; piallare, dolare, runcinare, lævigare, raboter, corroyer, polir le bois avec le rabot, doler. Spiane le costure, fiache le costure, dicesi di persona, che ha un abito nuovo, battendolo per ischerzo, che gli si deono spianare le costure; ritrovare le costure, joco percutere, rabattre les coutures. Spiane le costure, bastonare, rivedere le costole, dare la picchierella, aliquem fuste dolare, bâtonner, repasser quelqu'un. Spiane na ca, un pals, rovinare una casa una città, sino al piano della terra, spianare, solo æquare, raser, démanteler, demolir. Spiane per Desbroje, V. Spiane, dichiarare, interpretare, spiegare, declarare, aperire, explanare, explicare, interpretari, significare, expliquer, déclarer, débrouiller, chiffrer.

SPIANTA, part. di spiantè, V. il verbo. Spianta, agg. di persona, ma preso per lo più come sost., ridotto in miseria, che ha consumato il suo avere, spiantato, ad incitas reductus, ruiné, réduit à la besace.

Spiante, parlandosi di edificii, rovinare, spiantare, eradicare, deplantare, démolir de fond en comble, raser. Spiantè, distruggere, mandar in perdizione, annientare, isi triangolare della gamba, stinco, tibia, | eradicare, diruere, détruire, perdre, abolir,

anéantir. Spiante un, sar cadere alcuno di a stenti, a spilluzzico, a spizzico, agre dare, grazia o di grado sottentrando in suo luogo; largiri paullutim, donner peu-à-peu, bria scavallare, scavalcare, supplantare, sup- à brin, lentement, petit à petit, à diverses planter, donner un croc-en-jambe, donner une entorse.

Spicassà, colpo che dà l'uccello col becco; beccata, bezzicatura, ictus rostri, coup de bec. Spicassà, per simil. morso o puntura d'altro animale, beccata, morsus, inorsure, piqure, coup de dent. Spicassà, ferita o margine che resta dal bezzicare, bezzicatura, cicatrix, blessure, marque des coups de bec. Spicassà, fig. parola ingiuriosa o pungente detta di passaggio, bottone, fiancata, scomma, dicterium, coup de bec. Dèsse d'spicassà V. Spicassè.

Spicassa, spitusse, percuotere col becco, ferire col becco, bezzicare, rostro ferire, becqueter, donner des coups de bec. Spicasse, tassie, pace, mangiar con ingordigia, cuffiare, sbasoffiare, pacchiare, gulose comedere, avide manducare, bafrer, goinfrer. Spicassèsse, ferirsi col becco, darsi delle beccate accarezzandosi, bezzicarsi, se rostro ferire invicem, se rostro petere, se battre à coups de bec, se caresser avec le bec comme font les pigeons, se becqueter. Spicassèsse, spicotèsse, fig. altercare, garrire, bisticciarsi, bezzicarsi, conviciis jurgari, contendere, garrire, rixari, se picoter, disputer, se brocarder, en venir aux gros mots, se chanter

Spice, lo spiccare, il comparire, bella vista, spicco, nitor, eminentia, éclat, lustre, splendeur, belle sigure, belle apparence, magnificence.

SPICE, aspich, piccolo serpente del genere delle biscie, il cui morso è velenoso c mortale, ma non cagiona dolore; aspe, aspide, aspis, aspic.

Spicat, comparire tra le altre cose, far vista, spiccare, eminere, enitere, se distinguer, briller, exceller, paroître avec éclat. Spiche, parlando di colori che l'uno all'altro danno risalto; campeggiare, renidere, ressortir, se détacher. Spiehè o fè spichè le parole, pronunziare le parole distintamente, spiccare le parole, articulate loqui, prononcer distinctement

SPICIARÖTA, pissaröta, sottil filo d'acqua o d'altro liquore, che schizza fuori da piccolo canaletto, zampillo, aqua e siphunculis exil'ens, petit jet d'eau, surgeon.

Spiciolè, v. neutr. cascar a gocciole, versar gocciole, gocciolare, stillare, dégoutter, tomber à gouttes, couler goutte à goutte, distiller. Spiciole, dar poco per volta, dare quant. Piè la reusa senssa la spina, aver

reprises, chipoter, lanterner, barguigner,

Spicole, V. Spigolè. SPICOTESSE, V. Spicasse. SPIDALE, V. Ospidale.

Srie, interrogare, chiedere, informarii esplorare, cercar notizie, interrogare, parcontari, exposcere, explorare, inquirere s'informer, s'enquérir. Spie, andar investagando i segreti altrui, spiare, explorare observare, épier, fureter, guetter. Spie, spi , fare la spiga, spigare, spicare; spicas emittere, decaulescere, in spicam crescere, spicari, épier, monter en épi.

Spiegassion, espressione più chiara d'una cosa, dilucidazione, dichiarazione, spiegazione, explicatio, explanatio, interpretatio. enodatio, eclaircissement, explication, interprétation. Spiegassion del Vangeli, o semplie, spiegassion, prono, spiegazione dell'Evangelo corrente, che sa il curato al popolo ne' giorni di domenica fra le solennità della mesa; omelia, christiana fidei inter missa solempia, articulorum declaratio, prône, homélie, instruction chrétienne sur les Evangiles.

Spiegue, esporre una cosa in modo più chiaro, spiegare, dilucidare, dichiarare, explicare, explanare, cnucleare, explimer, éclaireir. Spieghèsse, dichiarare le sue intenzioni, spiegarsi, mentem suam explanare, sensa dicendo exprimere, exponere, s'aspliquer, dire son sentiment. Spieghèse, parlare, favellare, loqui, fari, parler, s'esprimer.

Spiegla, pillacchera, uomo avaro, milorcio, mignella, spizzeca, sordidus, avarissimus, taquin, très-avare, mesquin, chiche, cancre, ladre.

Spigot, canto vivo de' corpi solidi, spigolo, primo membro, angulus, carne, arête, angle extérieur.

Spigole, spicole, spiccare gli acini o i granelli, dell'uva dal grappolo, sgrauellare, spicciolare, uvarum acinos legere, égrapper, égrener.

Spiladòn, giuocatore di vantaggio, giuocator di mano, scroccone, lusor dolosus, filou.

Spile, rubar con inganno, espilare, suppilare, sublegere, escamoter, dérober.

Spiña, stecco acuto e pungente onde sone muniti i rami e talora le foglie di alcune, piante; sprocco, spina, spina, épine, pise senza gl'incomodi che per lo si associano, corre le rose e l'asciare , meliora sequi, cueillir les roses er les épines. Spiña ch'a pons pons ra, chi ha da riuscit buono deve gio di se per tempo, il buon di si dal mattino, les bons jours se cont au matin. Spina, nome generico ici spinosi de' quali si formano le siepi, ogo, prun boccio, prun bianco, marec. pruno, prunus, sentis, rouce, Spina ventosa, t. chirurgico, carie delle ossa, che per lo più cagiona un acuto come la puntura d'una spina, di produce una enfiagione ventosa elle; spina vehtosa, caries, spina-, spina-ventosa.

-MANCA, bösso bianch, arbusto molto del genere del lazzeruolo con foglie siccole e dentate, fiori odorosi a mazidi legno duro ricercato pel torno besso; spino-bianco, mespilus oxya, cratægus oxyacantha, aubépin, au, épine blanche, noble-épine.

ss, pianticella erbacea annua e cole della quale altra è maschio che
mente i fiori, ed altra è femmina
oduce semi; spinace, olus spinaceum,
l. Spinass diconsi per ischerno i capbbuffati, crines impexi, cheveux échetheveux houspillés, coiffure hérissée.
w, spinaud, spinard, arboscello spihe ha foglie ovali ottuse spinose alno, fiori gialli a grappoli, e bacche
osse; sorta di pruno, berberi, creberberis, spina-acida, épine-vinette.
iigrette.

craviñ, graña d'avignoñ, arboscello nelle siepi e talvolta cresce sino all'al'un albero, e produce coccole grosse, come quelle del ginepro, purgative e mali finche sono immature si fa il giallo e quando sono mature il verde di; spino cervino, spina cervina, pru>, susino salvatico, susino prugnolo, spina crocefissi, rhamnus catharticus, n, bourg-épine.

sost. luogo pieno di frutici spinosi;
, pruneto, spinetum, buisson d'épipinier.

, v. chiudere o coprire con pruni,

ma, ferro lungo un palmo circa ed ma guisa di punteruolo, col quale si le botti per assaggiarne il vino, spillo, ma gibelet. Forè 'l botal con la spinèla, ma dolium pertundere, percer un

touneau, mettre en perce un tonneau.

Spinelot, piccolo e lungo legnetto, col quale si tura la cannella della botte; zipolo, vertibulum, epistomium, broche de la cannelle d'un tonneau. Butè l'spinelot ant la ponga, stopè 'l botàl coñ l'spinelot, serrare collo zipolo, zipolare, epistomio claudere, boucher avec une broche la cannelle d'un tonneau.

SPINETA, istrumento musicale da corde, e da tasti simile ad un piccolo piano-forte, ma con disposizione diversa di chiavi, e che ora è quasi fuori d'uso; spinetta, organum fidiculis intentum et pinnularum tactu resonans, épinette.

SPINGARDA, piccol pezzo di artiglieria, che si carica con palla non più d'una libbra di peso; spingarda, parvum tormentum bellicum, épingare, espingard. Spingarda, strumento militare da trarre e rompere muraglie; spingarda . . . . sorte d'instrument de guerre propre à abattre les murailles.

Spinos, add., pieno di spine, spinoso, spinosus, épineux, rempli de piquans. Spinos fig. difficile, scabroso, travagliato, spinoso, asper, difficilis, implicatus, difficile, épineux, fâcheux, hérissé des difficultés.

SPINTA, V. Urton.

Spion, colui che riferisce gli altrui andamenti per nuocere; spia, rapportatore, delator, espion, rapporteur, delateur. Spion, colui che riferisce, per infame prezzo rapporta alle pubbliche autorità, V. Spia.

Spionagi, mestiere di spia, atto di spiare gli altrui fatti per riferirli; spiagione, spia-

mento, delatio, espionnage.

Spione, raporte, v. att. e neutr. fare la spia, riferire gli altrui mancamenti, mangiare spinacci, soffiare, deferre, faire l'espion, faire l'émissaire, espionner, moucher.

Spiorassà, V. Piorassà.

SPIORASSÈ, v. neutr. finger miseria, con importunità rammaricandosi, e quasi gagnolando chiedere la limosina, o simili, far marina, questubus petere, faire le piteux. Spiorassè, dolersi d'aver poco ancorché abbiasi assai; pigolare, ruzzare in briglia, immerito conqueri, piauler, geindre, crier famine sur un tas de blé.

Spirà, part. da spirè, morto, spirato, mortuus, morte deletus, fato functus, de-mortuus, expiré, trépasse, mort, défunt, décédé.

Spirali, fessura in mura, o in tetti, o in imposte per la quale l'aria e'l lume trapela, spiraglio, spiracolo, spiraculum, rima, soupirail, ouverture, fente, abajour, chante-

poudrer. Spovrine, levar via la polvere, spolverare, pulverem abstergere, dépoudrer, épousseter, vergeter, nottoyer, ôter la poussière. Spovrine, t. di pitt. V. Spolvrine. Spotrinèsse, il gettarsi la terra indosso dibattendo le ali come fanno le galline ed altri uccelli; starnazzare, in pulvere se pervolutare, se jeter de la torre avec les niles.

Spranga, legno o ferro, che si conficca a traverso per tener insieme e unire le commessure; spranga, subscus, barre traverse,

tringle harpon.

· SPRASSA, prassa, colpo di sasso y ciottolata, sassata, Lapidis icens, coup de pierre. Sprassà, fig. parola di scherno, di molteggio q di rimprovero; motto, frecciata, spuntonata, fiancata, convicium, acerba cavilbatio, cavillum mordax, aculeatum dictum, aculeus, coup de dent, brocard.

SPAECHE, scialacquare, sprecare, prodigere, profundere, dissiparo rem suam, gaspiller, prodiguer, dissiper, manger son bien.

SPARGIUDICÀ, disingannato, avveduto, di liberi sentimenti, che non è soggetto a pregiudin, vacuus a falsis opinionibus, qui n'a point de préjuges en entre en entre en

Serectudicas, torre altrania pregiudizii y sradicare lei false opinioni, disingannare, Jasam apinionem evellere, errorem auserre désabuser, ôter des préjugés. . : : ... SPREWE , V. Sperme, harries

Seness, dispress, il tenere a vile, lo sprezzare, sprezzo, disprezzo, contemptus, des spicatio, despectus, mépris.

Spresse, dispresse, tonore a mile, disprezzare, sprezzare, contemzere, spernere, despicere, mépriser. Chi spressa ama, modo proverb. pon sempre si sprezza quando si inestra di tenere una cosa a vile, chi sprezza vuol comprare.... on meprise aussi pour aulueter an Spresse, despresse, togliere il lucido alle stoffe . . . . . decatir, acheter.

Spric, spruzzo, V. Sbrinc. Spric d' panta, V. Terta. Spric, dicesi anche una minutissima particella di checchessia; schizzo, minima particula, brin, miette.

Sprice, spruzzare, V. Sbrince.

Spricel sost. , V. Sbrincia.

Serica, partida sprice, V. Sbrince. Sprieid, macchiato di varj colori, spruzzato di macchiette, sprizzato, screziato, chiazzato, tinto come di spruzzi, coloribus distinctus, madré, bigarré, techeté.

Sraos, piccola spranga metallica ricurva. munita d'ana rotella pungente, e che si lega al calcaguo del quarigliere per pungere la l

społygnizzarejopuleere\aspergere, saupoudrer, cavalcatura, acciocchè affretti il camunido sprone, calcar, éperon. Sieila del spron-. Swila. Dè di spron, Y. Sprondu A spro batù, a spron battuto, velocitsimamente, qua celerrime à toute bride, a bride abattal Spron, fig. incitamento, sprone sistimalus aculeus incitamentum, aiguilloh. Spron, ligbione che il gallo cdvaltri, animali han alquanto di sopra della parte posteriore piede; sprone, calcar, ergot. Aveje i spron. madamisela di spron, V. Madamiston. Spraji muro che si aggiunge per sortificare de chara o le fondamenta ; sprone . . . . éperon . contrefort, bontée.

Sprona, sost, colpo di sprone, spronate fiancata, calcaris ictus, coup d'éperon. Spronde metas. stimolo, incitamento, sprenata pamulus, aculcus, nignillon, incitation inq stigation.

SPRONABA, specie di battello da vele e de remi, in uso specialmente de' Maltesi, speronara , (t. marinaresco ) . . v ins. . . seek de bateau.

Sprone, pugnere collo sprone la bestia che si cavalca, perché essa cammini; apromireça calvaribus agaum stimulare, equo calcaria adhibere, calcar subdere', éperonner, pil quer, appuyer l'éperdq. Spront, fig. sollacitare, istigare, spronare, impellore sine mulare, incitare; niguillonned, pount, and the property of the contraction of the contract

Senorosit, spropositelssi, errore commelio per trascuraggine od ignoranza; ikrafukcioik; erroraccio, marrone, scompiscione, scerpel lone, error, allucination, beven, louide faute, faute grossière, négligence ; méprise Di 'n sproposit, dire un passérotte, absent loqui, dire une baliverne.

Sproposition dire sproposition aperare o estr fuor di proposito, spropositare, ineptire faire ou directles sottises revenue le service

Sproprit, spodestare altrui delle cose proprie , spropriare , spoliare , privare , déput séder, dépouiller. Sproprièsse, privare . stesso di qualche proprietà, spropriarsi, # spoliare, orbare aliqua re, se désapproprier, se dépouiller, se dévêtir.

Sprovist, non provveduto, senza prepare, mento, sprovveduto, imparatus, dépourve, dénué, destitué, dégarni. A la sprovist, avv. sprovvedutamente, alla sprovvedute; improviso, inconsulto, temere, improvide, incaute, au dépourvu.

Spruss, V. Shrine

Sprusse, spruzzare, V. Sbrined. Spruss; per mescè, V. Sau , V. Spur. Land of the

, Esse o smie cagà e spuà. (modo b.) iomigliantissimo, parer la stessa cosa en tale pretto e sputato, orem penitus p. referre, ressembler comme deux Mean: Ail'è ongà a spud de so pare, iretto di suo padre, patreni regenerat, existribit patrem, patrissal, e'est son publicraché. so dis S 111 8 -sentenese, colui che giudica in miodo idea sar ogni cosa, sputusenno, sputapredenties jactotor, doctrinæ betentan pri fait le savant. Jee Kare war ssa, sputar sovente, e poco, alla volta, hiare y sputtire , eracheter, oracher L'et pen à la foisition et la contratte il mandar duovil scialiva , o catarro ced it spectare , spuere , axpuore , wdescreare, sputum edere, orachere Prendenske in profferien sentence con iene & dove mon loccorre, sputar semsapientiam 'ostentare : cracher des es. Chi à l'amèr an boca pent hen lost q' prove chi è sdegnato none può ian modo: amorevole i chi lia dentre non può sputar dolce, gran che sputar diregojar l'amaro, tota nequit con-: una, boacke pleine de fiel ; me pout reduction, some rise ाताहरू है । वासी st, tor via da domo de pulci; pulciare, 3. senne de pales , fig. Viu Sernomen , agg. di liquidi non mischiati con n diversa, ed è proprio del vino . mon é inquoquato, puro, puras, pur, sans mélanged sans cau. Eu grassiola sonta d'erba; V. Grasmade acce il separarsi dalle materie immonde o Ratto dello spurgarsi; spurgo, nento, expurgatio, excreatio, excrénargh, immondizia, che si cava dalle e si purgano; purgatura, mondiglia, entum, sordes, excrementum, qui-, ordure y immondice. Spurgh., .purluogo ove si purgano le acque pio-Vi Purgateuri nel 3. signif. ut, tor via l'immondizia, la brutrattivo, il superfluo, nettare, puregare, purgare, depurgare, munrpurgare, tergere, purger, nettoyer, , curer. Spurghèla, spurghe'l bon igare il fio, v soffrir il danno o la ritata pel buon tempo datosi, pagare

papatt. da spuè, aputato, sputo ejectus, pamas, non impuno ferre, porter la peine . Live o uniè cagà e spuà. (modo b.) faire la pénitence.

Spussa, pussa, spussòr, odore spiacetols di cosa corrotta; puzza, puzzo, factor, putge factidus, malus odor, graveolentia, punha teur, meuvaise odeur, infection. Spussa d'ois brusà, leppo, nidor, fuméa puante de mastières huileuses.

Spussant, che pute, puzzolente, putentes, fatidis, putidus, graveolens, mule colore, puant, qui put, qui sent mauvais. Eiù se voca spussani, alito pussolente, spiritus contaminatus, halitus graveolens, haleine putante, punteur d'haleine: Spussant, fig. malvagio, cattivo, malus, improbus, mauvais, dése honnête.

Spusse, pusse, fiaire, avere o spirare mal. odore, putire, puzzare, fetere, putere, fætere; graviter olere "odokem tetrum oxhalares; puer, sentir mauvais, exhaler une mauvaise odenki o Spusse com na strumèla, in puztar orribilmente render pessimo odore teleru rimum exhalare odorem, gravissime et peru sime olere, cahaler une toès-mauvaise odisor. Spusse'l find, aver il siato puzzolente, orb' lætida jinhalane, ore putere, avoir Phyldine. forte, fuer les mouches au vol. Spussoud'soin! spusih diają puinath dirmino, diaglio, ainmin, alium medalare, obolorg, puet le viny libiti ng colaigidhe sputa spesso e speso Permutoira spit a sputsa, provi e dicesi de ta, exscreator, sputator, cracheum q quegli affari i quali quento più si esamindaeu tanto più si conoscono peccaminosi od iniqui; **Pitaliers** , répugérie ôter dissemuces (l'agrephy) ou remue is merde et plus elle suie. Spirese, sig. casere malvagio, essere combanage vole, meritare obbrobrio, iniquum case, clamas re, être méchant. Le son assion a spusso a po trop, le sue opere troppo gridano, troppo puzzano, iniquitatem redolent opera, viusia. ses œuvres sont trop iniques. Spacese, quadrec in s. lig.: recar dispiacere, displicate piedu: plaire, choquer. Spusse, dar gravi, sosplativ di sè, suspicionem injicere, donner der soupçons. le siof

Srusson, V. Spussa.

Sruv, spu, la materia che si sputa e l'atto stesso dello sputare; sputo, sputum, caricis chat.

SQUADRA, numero d'uomini di guerra dinati, e per simil. dicesi di un buon restrivo, il superfluo, nettare, purgare, regere, purgare, munpurgare, tergere, purger, nettoyer, curer. Spurghèla, spurghè'l bon gare il flo, sosfirir il danno o la ritata pel buon tempo datosi, pagare, far la penitenza del fallo, lucre

lavori; archipenzolo, perpendiculum, plomb | golo retto rientrante e che s'usa da vari

pour niveler. V. Squara.

SQUADRE, render quadro o ad angoli retti aggiustare colla squadra; squadrare, ad normam exigere, dresser à l'équerre, équarrir, tailler à angles droits. Squadrè, guardar una cosa da cima a piede, miautamente considerandola; adocchiare, squadrare, observare, lustrare, attente considerare, examiner depuis les pieds jusqu'à la tête, considérer cui lati s'allargano obbliquando per uso attentivement.

SQUADRILIA, schiera piccola di uomini e per lo più di gente d'arme; quadriglia, globus, manipulus, manus, escouade, escadron de gens de guerre, petite bande de personnes.

SQUADRON, corpo di cavallerla, il cui numero d'uomini non è fisso, ma d'ordinario è di cento o dugento; squadrone,

agmen, cohors, escadron.

SQUAMA, scaglia de' pesci o de' serpenti od altra cosa dura fatta a quella foggia; squama,

squama, écaille.

SQUAQUARE, palesare apertamente e senza ritegno, svelare, scoprire, appalesare, manifestare, spippolare, bociare, detegere, prodere, declarare, aperire, patejacere,

dévoiler, parler net et clair.

SQUARA, strumento col quale si formano e si riconoscono gli angoli retti; squadra, norma, équerre. Squara faussa, squadra i cui regoli in vece d'essere fissi ad angolo retto, sono uniti a cerniera, e si sovrappongono l'uno all'altro; pifferello, squadra zoppa . . . . . . fausse équerre, sauterelle. Squara, istrumento cilindrico con traguardi che si usa dagli agrimensori per misurare il terreno; squadra, norma agrimensoria,

SQUARANT, agg. di terreno o d'altro corpo su cui facilmente si sdrucciola, sdruccioloso, lubrico, liscio, sdrucciolevole, lubricus,

glissant.

SQUARE, v. neutro, scorrere col piede sopra cosa lubrica cadendo senza ritegno; e dicesi d'ogni altra cosa che scorra e cada a quella somiglianza; sdrucciolare, suiucciare, labi, delabi fallente vestigio, glisser. Square, v. att. t. de' legnajuoli, piallere, squadrare, pulire, far liscio il legname, lignum dolare, quadrare, doler, égaler, applanir, corroyer, raboter. Square un ass, un trav, acconciare un asse od una trave colla scure o colla pialla, togliendone le ineguaglianze, e formandolo ad angoli retti; riquadrare, quadrare, dolare, équarrir.

SQUARETA, pezzo di legno tagliato ad an-

artesici a prender le misure, squadrucin . . . . . calibre.

Squarss, ampio taglio, e dicesi principal mente delle stoffe, squarcio, fractura, grande déchirure. Squarss, uno o più periodi 🕳 opera letteraria, saggio, squarcio, pera libamentum, essai, morceau. Squarss d' fnestra, d'n'uss, apertura di muro i porta o di finestra; sguancio, schiancio ostii vel fenestræ latera introrsum paullatin a se discedentia, embrasure. Squarss, fig. scialacquamento, slarzo, profusio, prodi gentia, prodigalité, profusion, dissipation dégât. Fè di squarss, scialacquare, speadere profusamente, dissipare le sue facolitiprofundere, prodigere, dilapidare, prodi-

guer, gaspiller, dissiper son bien.

Squarest, fendere, spezzare, stracciares sbranando, squarciare, stampanare, diripetes discindere, discerpere, lacerare, dilaniare, rescindere, disjungere, déchirer, accrocher, dilacerer, delabrer, lacerer, demembrer. Squarsse n'erbo, fendere, schiantare, rompere con violenza un albero, un panno e altre cose simili, diffindere, scindere, écuisser, faire éclater un arbre, casser, briser, arracher. Squarsse'l teren, lavorare per la prima volta un terreno incolto, dissodare, rompere, silvestrem agrum defricare, rude solum colere, défricher. Squarsèsse, sendersi, aprirsi, spaccarsi, scoscendere, schiantarsi, findi, in assulas frangi, disrumpi, dissilire, s'écrouler, se sendre, crevet, s'entr'ouvrir.

Squarsson, sciancon, stracciatura, rottura, squarcio, laceratio, conscissura, déchirum,

accroc, balafre.

SQUARTARE, dividere in minuti pezzi, suddividere i quarti, tritare, dissecare, comminuere, hâcher, briser. Squartaire, streeciare sbranando, squarciare, lacerare, dilaniare, dila liare, lacerer, demembrer. Squartaire, V. Squarte.

SQUARTE, dividere in quarti, squartare, dissecare, discerpere, écarteler, mettre es quartiers. Squarte, squartaire, uccidere i condaunati a morte col farli sbranare da quattro cavalli; squartare, capite damatum, in diversa quadrigis distrahere, sontis corpus dilaniare, écarteler.

Squasi, avv. quasi, presso-chè, poco mese che, quasi, ferme, fere, pene, presque, tout-à-foit, à peu près, peu s'en faut, quant

SQUATRINA, part. di squatrine, che nos ha denaro, che non è in quattrini sensi rgent, qui n'a ni croix ni pile, qui n'a

denier , ni maille.

SQUATRINE, togliere altrui i danari, smunere la borsa, pelare, angariare, sbusare, inittere excuissum et exhaustum, tondere uro, argento emungere, enlever son argent quelqu'un, tirer de l'argent, plumer.

SQUELA, squeila, t. prov., V. Scudèla. Squice, squite, v. neutr. lo scoscendersi he fa la terra nei luoghi a peudio, fraare, suimottare, smottare, delabi, ruere, ébouler, crouler, tomber en s'affaissant. quice, il profondarsi degli edifizi, smottaz, affondarsi, delabi, ruere, s'écrouler.

SQUICIA, squita, il muoversi che fa la rm in luogo pendio, motta, frana, scozendimento, fitta, ruina, præruptus locus, boulement, terrain qui s'est affaissé. Squi-, divallamento, sprofondamento, affonamento, scoscendimento d'un edifizio, scisura, rupes, submersio, écroulement, épolement, éboulis, affaissement. Squicia, m polenta, V. Polenta.

SQUILA, specie di cipolla o pianta bulbosa, he ha la radice rossigna, maggiore delle apolle comuni, sapore acutissimo, foglie unghe ampie carnose, e che serve ad usi medici, squilla, scilla, scille, squille, ripoule, charpentaire, oignon marin.

Squitt, v. neutr. render suono acuto e metrante, sonare, risuonare, squillare, innire, resonare, resonner, retentir, rendre son éclatant. Squile, stridere interrottanente e con voce sottile e acuta, proprio bracchi quando levano la fiera e si dice che dell'uomo e d'altri animali; squittire, ociare, acuta voce latrare, ululare, glapir, latir, jeter les hauts cris, crier.

SQUINTERNE, sconcertare, disordinare, met-\* sossopra, confondere, perturbare, conudere, turbare, invertere ordinem, periscere, déconcerter, troubler, bouleverser, rouiller, gâter, déranger, dérégler, mettre a désordre.

Squita, squite, V. Squicia, squice.

Sourre, (sost. plur.) sterco di gallina, pol-, fimus pullarius, stercus, fiente de

SNADICHE, - sradise, diradicare, cavar di ra le piante colle radici, sradicare, sbarr, svellere, sterpare, eradicare, evellere, ere, radicitus extirpare, déraciner, exer, arracher les racines, tirer de terre. **liche**, fig. parlando di passioni o d'abiti,

anato, nummis carens, qui n'est pas en svellere, sradicare, exstirpare, cradere, extinguere, stirpitus exigere, arracher, déraciner. Sradiche na cà, na sità, un fort, rovinare dalla pianta, spiantare, evellere, eradicare, deplantare, raser, démanteler, démolir de fond en comble.

SRANGE, V. Desrange.

Srea, srėja, serea, erba annua, odorifera con foglic lunghe sottili, fioretti bianchi volgenti al porporino, e molto usata negli intingoli; santoreggia, satureja hortensis, sarriette, sadrie, savorée, sance aux pauvres.

ST, sta, stsì, abbreviazione di cost, costa, costsì, V. Cost.

STÀ, part. di stè, add., assiso, sedens, assis. Stà s'un such, posto in obblio, privo d'ogni speranza, abbandonato, oblitus, derelictus, spe omni dejectus, oublié, déchu de tout espoir, abbandonné. Stà sui garêt, assiso sui garretti, semi-supinus, accubans, assis à croupeions.

STABI, piccola stalla, stalleca, stabbiuolo. (v. dell'uso it.), parvum stabulum, petite

écurie, petite étable.

STABILI, determinare, deliberare, ordinare, assegnare, stabilire, statuere, constituere, decernere, sancire, établir, délibérer, assiguer, ordonner, statuer, arrêter, fixer, destiner, déterminer, constituer. Stabili na persoña, procurare altrui uno stato, un grado, porre, collocare, stabilire, costituere, placer, établir. Stabilisse ant un pais, fissare la sua dimora in un paese, dicare se civitati, vel loco, fixer sa demeure en quelque lieu, s'établir. Siabili, dar l'ultima coperta di calcina sopra l'arricciato del muro, in guisa che sia liscia e pulita; intonacare, tectorium inducere, recrépir, enduire.

STABILIDURA, coperta liscia che si fa al muro colla calcina; intonicato, intonico, tectorium, crépi, crépissure, enduit, croûte.

STABILIMENT, l'atto di stabilire, e la cosa stabilita; stabilimento, constitutio, établissement. Stabiliment, statuto, legge, decreto, lex, decretum, établissement, ordonnance, loi. Stabiliment, posto, carica, impiego, munus, officium, gradus, dignitas, établissement, charge, emploi. Stabiliment, stato di persona, collocamento, scatus, conditio, état. Stabiliment, edifizio od altra opera privata, o pubblica, come fabbrica, collegio, ospizio o simili, ove si opera di continuo; stabilimento, constitutio, établissement, foudation. Stabiliment, istituzione, principio, cominciamento, constitutio, institutio, établissement. Stabiliment, dimora fissa in un paese, merli, toglierne le cagioni, estirpare, patria stabilis, établissement, demeure fixe.

STANLER , V. Stelefitt. STALA, etqueija di cupique di stolle , che merve di leggini , ilegaçon , leggeçia , usolicre, degeneres, lightelefelen alle better better better tuche , though Spea , stacks , mine due strisee de pantio chies senticulais in formo pershaite quy Conicelline, que 1540 filo 1 bax 18 qu hanno o th thirdules afferiales queto inge quin saite "" Thinks succells him the lesses quin afferiate la filo barle les dans sellectors dont reffort forther ist community. per aute a particular street telemeste de fere pregate att, angult, fift stigge, fift, telego, stelle Smestre , ber hermanis le imposte , gol lure

stand a property of the college of all and th cosa , o poplikationers; as such ace, legale, ace erre, legare, heriere, competent decinitation be gi piais, lare le cose al goppiese, mangiar or have but be copy, bearing the state the mmetre fellistelle ettelkerfilme igenjelete mere, preniery, behar, Johan Mer delitebile.

Strongy , the hely a think of the a house legaccio, legaccinolo a paperno ligariga re ordine delig, publishe, substitute, la pango che a voglopio, parke an in president i later lictor y accounts properties and president abitally branch branch in terminal control branch in terminal properties and prope

gunn krinngplanger is pauffeptu fiftille, 1,951fa mel., quale, pappoint of the pappoints a canallo e cavalcando ve se tien degifos stalla , stapfici i stapes a state of the state of the state of the state of the state exprospripps, tengent majors moderano megerio- pratical rigidibital meginderintarito con nin vanlegger policeting appropriate per erente elirent auchetrari ungener il jeic, in due staffe, spe displice up, apper deux. ou planeurs sopples à san jarge nager quire deux caux. Gare l' parguntifagentale prepren al pas della estalla , apthegajare o stallace , e s pudge adveyr in pientro dige, étriere grate " mercensento qui Betritois" felite al rouse. gianes delle statte da cavalegeu, sol quale a stronge lapterent or the at gettano medaata a atre sécont layore, de appenhó ; staffa , n o teros collegajo elecclerais, stalla,

baggiolo , . . . . lien de fer étrier. Sies , lama de ferre grossiffe, che imperanta den cape nell'unporta e replazzando A, monadon dolt'altra , serso posici o finante i sulicento, pessulur , logici, scadole, segge , ta dei so punta , spening, di ferro , con cui si sussi e testate dei columniai espasti ai colpi dei 

sectutor , aguso , equarius , poblicopies, rela famulus, untiligi, laquau.

ditamente a portare lettere od avvid; a fetta, subclidente popreterins e esplis Staffeta, proculo per unauto di corno, ad alte che sinte a calzaro le generali calintoja .

Strue ben dientolformati de masiafulncelle attaccate ed non bacchetta per mod battere con quelle le persona le hestre de restores, statile, disciplina, feethe, veruer Belluing explicate, Magring, fount, etropics,

chambriere, lancier, louge, escurges, lin Statich, percusa di sirran protestan de filata, scurice e per, coup de fonce, m qualinh, estatilade, scurita, die., detta per mente, anythe mining a pathola, stables, mot piquant, brocard, radicity amere.

COSTANTAS PERCHAPERO CONTO STUDIO, ACUITAR Hagen waterns, downey, le, fourt , Sunties the wase in adopting on any analytic quantity in correction.

The wase in adopting but any analytic quantity in correction. . Stanger, Livila od umone de pou to poste orazontalmente per meticasa que cion acutate postepiale o per ani o per di somia, scapia, scalide, palchetto plans the tond a strumento formato d'alcunt ge chefti d'assa, e she, pet lo più si ticos m eneine à term d'inspens le Morigie! « cerin, loculumentum, dressor. Stagers .

bugit , gratucio , crates , claie , clayou.
Studiant , colpi che tiene casa a pigiare pigronale , inquilmer , locataire.

Status, none comme alle quattre somme iuverno ; stagione, anni tempus , tempera, samon. Stagion, tempo in cui le cose mon uella luro puriccione; appione lemma saison. Stagioù morte diccii il sempo de cui manca il lavoro agli artisti in ingrese saisone.

Staciosa, maturo, stagionato, maturida, maturus , mur , presingune , qui est b me point de perfection. , il iur

a Magnetiti, conducte a perfezione con pro- tore, stagnajo, stagnajablo, (v. fiell'uso it.) littlife, 'murit', assaisonner. Stagione, con-Herrare diligentemente checchessia sino al suo quadropedi ";" stalla , "" stabutum , " ectivit , punto di perlezione; stagionare , custodire etable! Sulla du cavaj; V. Scuduria. Stala delle de cavaj; V. Scuduria. Bright, intetallo bianchiccio, pieghevole, di durezza ed elasticità media tra l'oro ed il Blainbo più leggiero del rame; ed il più fu-Mble dei metalli; stagno, stannum, plumblish album, étain. Stugn, piatteria di stagno, vasa stannea, vaisselle d'étain. Stagn dispec, bismut, metallo di color bianchiccio volgente al giallo, fusibile poco meno dello the serve alla stagnatura d'alcum specchi convessi bismutto, bismuto, bismuttant, vis mutum, hismuth, étain de glace. Stagn, Micettacolo d'acqua che si raduna e sta per minientemente in alcun'huogo, e dicesi "pitre piccolissimo lago, stagno, stagnum, marais, Etang. Stugm del mulin, luogo dove si hi itaccolta delle acque che debbono dar tiblo alle pale della ruota del mulino ; colta, Bottaccio, imargone : . . . amas d'eau pour Since moudre un moulin.

"Srighter, the non corre, stagnante, reses, shighans, croupissant. Aqua stagnant, acqua stignante, aqua reses, aqua stativa, palus stans , eau dormante.

: "Stato nassion, stato dei liquidi che non liauno mivimento; stagnamento, ristagnamento': . '. 'troupissement, stagnation. Stagnassion, dicesi mangue o di altri umori che cessano di dittolare ; stagnamento , ristagnamento , vi**igao, sanguis reses, suppressio sanguinis** s buchement.

Abii Stagut, v. neutr. fermarsi l'acqua senza Threre per mancanza di declivio; stagnare, "legiare, croupir, dormir. Stagne, ferdisse, consistere, quiescere, s'arrêter. Sta-Morrere, ristagnare, sistere, fluxum sistere, teler de couler, s'arrêter. 'L sangh a s' è ristagnossi il sangue, sanguis conquievit; le sang s'arrêta. Stagne, in s. att., stale, far cessare di gemere o versare, Timegnare, sistere, cohibere cursum, inhibere wrum, étancher, arrêter l'écoulement d'un hide. Stagne, coprir di stagno, V. Sia-

STAGNISE, v. coprire di stagno fuso la superficie dei metalli, stagnare, plumbo cantido illinere, plumbum insoquere, stanno biegere, étamer.

 ${\it Tom.\,\, II.}$ 

"STATA , "stanza dove si e tengono i grossi dubile, étable à boenfs. I Stuliz elle feje, staffa da pecore', ovile pecorile, cailla, wife, bereali, bergerie. Stata elle crave; stalla di capre, ovile, tabrile, etable a chevres. Stata di crin; staffa del porti, hara; atile, traffe & coctions! Garsson W stale. V: Stale. Ditthi ant la suta, stallate, "Stabutare, ilemetifer to fewrie. Sure the state person to en option of the sure of the state person of the sure of tempo, perduti i buoi chiuder' la stalla, amisso grege septa childre; re comest radicepto damno janua chanditur sermer 1994ble quand les chétaux sont déhots. c. 6202

Stated; "quel che si paga alkosteria" ber Palloggio delle bestie ; stallaggio , istabili merces , etablage .

serve alla stalla, mozzo di stilla, cozzone stabulario, stalliere, servies stabularius, Yaffit d'écurie, alde d'écurie ; garçon d'établé. 

Stall, agg. a cavallo, mulo, o simili, state assai in sulla stalla senza essere adoperato, nè cavalcato; stallio, in stabulo malellas equus, cheval trop reposé. Stall arsell, arsisi, agg. di pane non fresco; raffernio, . á :: hesternus, rassis. .

State, sedie di legno che sono allomo al coro delle chiese, e su cui si assidotto quei che cantano i divini ufficii; sediciale! cord . . . . . stalle.

STALON, bestin da cavalcare destinatas per montare e far razza; stallone, ronzone, emissario, equus admissarius, étalon, algeml entier destiné à saillir les jumens. Stalon per simil. dicesi d'un uomo attissimo as ge-

STALOT, dim. di stala, stalletta, paroupi stabulum, petite étable.

Stam, la parte più fina della lana scandassata, stame, stamen, étaim. Stam, operardi fili di lana intrecciati a maglie; stames ista contextà, estame.

STAMEGNA, stamiña, tela futta de statue-o di pel di capra, per uso di colare; stamigra, STAGRINE, sost. colui che acconcia e vende textum cilicium, ctamine. Stamegna, staminu, agni, o copre di stagno i metalli, stagna-i panno lino rado agai, per uso di edane i

liquidi; torcifeccio, colum, chausse à passer les liqueurs. Fè passè stamegna, fè passè per la stamina, esaminare alcuno con rigore e minutamente, stacciare, crivellare, vederla sul filo, minuzzare, etaminar per minuto; cribrare, excutere, perpendere, contrôler, passer par l'étamine, faire passer par le tamis.

STANGA, pezzo di travicello che serve a diversi usi; stanga, pertica, tigillum, vectis, barre. Stanga, uno dei due travicelli che sosteugono la sedia da vettura; stanga, vectis, brancard, limon, (se di una carretta). Stanga, uomo avaro, spilorcio, mignella, spizzeca, sordidus, avarissimus, taquin, vilain, très-avare, ladre, chiche, cancre.

STANPA, operazione per cui si effigia una carta od altre superficie un' inmagine scolpita o formata in altra sostanza; effigiamento, impressione, stampa, typus, forma, impression. Stanpa di liber, stampa, tipografia, impressione, typus, imprimerie, presse. Stanpa, la cosa che serve ad imprimere od effigiare; stampa, typus . . . Stanpa, modello, archetipo, forma, archetypus, exemplar, moule. Stanpa in ram, stampa di rame, typus æneus, typus ære insculptus, taille-douce. Stanpa in bosch, stampa di legno, forma liguea, forma ligno insculpta, taille de bois. Stanpa, la cosa impressa od effigiata, stampa, typus, estampe, empreinte. Stanpa an ram, stanpa an bosch, immagine ricavata da incisione in rame od in legno, V. Gravura. Stanpa, ferro quadro e sfondato nel mezzo, sopra il quale i fabbri, mettono il ferro infocato, quando lo vogliono bucare; soffice . . . . . perçoir, Stanpa da coràm, strumento da imprimere immagini in rilievo sul cuojo, stampa . . . . emportepièce. Stanpa, genere, qualità, sorta, sors, genus, sorte, qualité, espèce. Stanpa d'aso, ignorantaccio, indoctissimus, sot, ignorant. Birba d' prima stanpa, birbone, briccone in chermisi, scelestissimus maximus nebulo, fripon en cremoisi.

STANDADDA, stampatore, excusor typographus, imprimeur. Stanpador da liber, stampatore, tipografo, typographus, imprimeur, typographus. Stanpador mal pratich, stampatore poco pratico, excusor imperitus, machurat, imprimeur sujet à barbouiller, les feuilles qu'il tire. Stanpador añ ram colui che cava le immagini dalle stampe in raine; stampatore in raine, excusor, imprimeur en taille douce. Stanpador da teile, stampatore in tela, excusor, imprimeur en

toile peinte.

STABPARIA, luogo dove si stampa, stamperia, tipografia, officina tipographi, officina impressoria, typographia, imprimerie, typographie.

STANPATEL, stanpatela, carattere che imita la stampa; stampatello, stampatella, formatello.... estampille, lettre moulée.

STANPE, effigiare colle stampe, imprimere, stampare, imprimere, imprimer, empreindre. Stampè, dè a le stampe, pubblicare colle stampe alcun' opera, o alcun libro; stampare, typis mandare, edere, publicare, imprimer, mettre au jour. Stampè le stôfe, imprimere figure sopra le stoffe con utensili di legno o di ferro a tal uopo lavorati, stampare le stoffe, imprimere pannos, imprimer. Stampè na masnà, fig. infantare, partorire, dare alla luce un bambino, mettere alla luce un figliuolo, parere, eniti puerum, enfanter, faire un enfant.

STANPELA, gruccia, V. Crossa.

STARPIÑ, impronta o marca della carta, o di mercanzia, stampatella, typus, estampille. Stanpiñ dla lotaria, biglietto del lotto, bullettino, schedula questuosa, billet de loterie. Stanpiñ, foglio su cui i tipografi formano a mano la prima prova della loro composizione per quindi correggerla; bozza.

. . . . épreuve.

STANSSA, luogo della casa diviso dagli altri per tramezzo di muro; stanza, camera, cubiculum, camera, conclavium, cella, chambre. Stansse d' fuga, riscontro, ordine di stanze in fila, continua cubicula, enfilade de chambres. Stanssa dle fomne, camera delle donne, gynecœum, appartement des feinines. Stansse sot ai cop, V. Sofieta, Stanssa di pom, dicesi volgarmente il luogo ove si depone il superfluo peso del ventre, fogna, laterina, zambra, cacatojo, forica, latrina, privé, latrines, garderobe, retrait. Stansse, t. di poesia, strossa d'otto versi colla rima corrispondente ne'sei primi versi di casso ia casso, e di pari in pari, e quindi nel settimo ed ottavo; ottava, stanza, octasticum, cantio octo versibus constans, octave, stance.

STANSSIETA, stanssiöt, dim. di stanssa, stanza piccola, stanzino, camerelle, stanzibolo, purvum cubiculum, chambrette, cabinet.

STARTA, nome numerale che contiene sette decine, settanta, septuaginta, soixante et dix, septante.

STANTE, V. Stente.

STANTEÑA, quantità numerata di cose, che arriva a sette decine, ed è considerata come un tutto . . . . .

STANT-E-SET, nome numerale che comprende

**4**50

tte decine e sette unità; settantasette, sepaginta septem, soixante dix-sept. Stant-et, ch' a la le ganbe a stant-e-set, metaf. ilenco, schimbescio, che ha le gambe a destrucci, storto di gambe, varus, valgus, stortus , compernis , obtortis cruribus , caieux, bancroche, bancalle (se è donna). STARTESIM, agg. di unità che compisce il umero di settanta, ovvero di quella parte cui cento formano un intero; settantesimo, ptuagesimus, soixante-dixième.

STARTIS, sost. rancidume, sapor di stantio,

uncor, rancidité, goût rance.

STARTIS, agg. di ciò che per troppo tempo a perduto sua persezione di odore o di gusto; ancido, stantio, vietus, obsoletus, vieux,

ance, fort, croupi.

STASENT, sost. adoprato nel modo bon stamt, uomo ricco, che ha patrimonio, che ta bene di fortuna; buon possidente, dives, ocuples, qui a du bien, qui est à son aise. 1 ? è un bon stasent, egli ha di che, opes

u affluunt, la vache a bon pied.

STASSION, fermata, stanza, abitazione, stanone, statio, demeure, séjour. Stassion, visita che si fa a qualche chiesa per adorare opregare Dio, e per guadaguare le indulgenze, statione, supplicatio, statio, station. Fè le sussion, visitare le chiese per guadagnare le indulgenze e sig. andar qua e là, andar di luogo in luogo . . . faire ses stations.

STAT, grado, condizione, l'essere, stato, salus, gradus, conditio, état, rang, qualité, condition, l'être. Stat natural, l'essere di cherchessia secondo le sue condizioni non miterate per qualsivoglia accidente; stato meterale, status naturalis, état naturel. Stat de frèv, si dice quando la febbre è al miggior grado, colino della febbre, febrilis rigor, le fort de la sièvre. Stat, nazione, governo, dominio, signoria, stato, ditio, regium, imperium, état, seigneurie, Stat magiòr, il corpo degli uffiziali militari incaricati dei servizii che riguardano l'intera mata, od anche gli uffiziali dal maggiore in su; stato maggiore, princeps exercitus, tat-major. Stat (plur.), gli ordini politici fun regno raccolti, ossia il corpo delle persone che rappresentano la nazione; gli tati, solemnia ordinum comitia, assemblée énérale des états, états-généraux, les trois rdres d'un royaume. Stat, lista, registro, moria, descrizione, inventario, rationes erscriptæ, état, liste, régistre. Fè stat, far bo, stimare, ducere, faire cas, estimer. sari, positum esse, consister. i stat, far capitale, contare, esser sicuro,

STATUA, figura umana di rilievo o scolpita o di getto, statua, signum, simulacrum, statua, statue. Statua, fig. persona che ordinariamente è senza azione e senza movimento, statua, simulacrum, statue. Esse li com na statua, stè da statua, jè la statuu, dicest di chi assiste in conversazione a ragionamenti o trastulli, che non intende, o cui non sa prender parte; esser pergola, cuocer bue, statua, taciturniorem esse, ne rien comprendre, faire le bélître.

STATUARI, artefice che fa le statue, scultore, statuario, statuarius, plastes, statuarum

artifex, statuaire, sculpteur.

Statueta, statuiña, dim. di statua, statuetta, parvum simulacrum, imaguncula,

sigillum, petité statue.

Sтатова; quantità distintiva del corpo in quanto alla grandezza, o alla picciolezza, statura, taglia, taglio, grandezza, statura, spatium hominis a vestigio ad verticem, taille, stature, corps. Aut d'statura, di alta statura, statura eminens, procer, de grande taille. Bass d'statura, di hassa statura, piccolo, di piccola statura, humilis corporatura, brevis, de petite taille. D'una bela statura, d'una bella statura, che ha un bel taglio di vita, apposita ad dignitatem statura, de belle taille, de riche taille, bien taillé. Portè Le scarpe aute d'talon per sesse d'una bela statura, portare le scarpe alte di calcagno per farsi vedere d'alta statura, uti calceamentis altiusculis ut procerior videaris, porter des souliers hauts de talon pour relever d'autant sa taille.

STE, sost. vaso col quale si misurano le biade ed è di capacità diversa secondo i luoghi; stajo, modius, sextarius, sétier, boisseau. Ste, altrettanto di terra arativa che si richiede per seminare uno stajo di biade; stajo di terreno . . . . . sétier. Mes stè, mezzo stajo, hemina, demi sétier. Ste o ster, stero, V. Ster.

STR, v. per la varietà de'significati e per la moltitudine delle maniere, nelle quali si adopera frequentissimo; stare, essere, esse, être. S' la cosa stà com' i conte, se la cosa sta come voi raccontate, si res se se habet ut narres, si la chose est ainsi. 'L fato stà, l'importanza si è, caso è, fatto sta, illud maxime refert, res autem hac est, ce qui importe, le plus important est que, le fait est.

Stè, consistere, aggirarsi, consistere, ver-

Stè, abitare, dimorare, albergare, stare, timare, ducere, pentlere, faire état, compter. morari, degere, demeurer, loger, habiter.

Sie, stanziare, posarsii, sermatsi, stare, manere, morari, commordri, demeuret, sejourner, s'arrêter, rester, se tenir.

Stè, andare, pergere; abile, proflessei, aller. Stè si riferisce alla salitte del corpo, alla quiete dell'animo od'alle comaditif e condizioni della vita di esser contento o affitto di esser contento o affitto di esser beite o mare agiato, star bene o niste, "Vallege vel infirmum esse, animo vigere, "itel Habere, se porter, se tenir, ette difficiel par tel etat. Com steve? come state to difficiello de vales? comment your porter vous? Still fa bon ste, qui si sta beue, bent harer. Il fait bon

qui si sta benë, bëhë ka ett ett. Il fait bon ici. Chi sta benë a " Bogië të a " prov. chi sta benë non si fluore e tili ba buono in man non rinescolt pille satti et cui contigit, nihil amplina betët, tivi së trouve bien qu'il s'y thene i blove tivi se trouve bien ste, affarsi tonvente i tivi se trouve bien ste, affarsi tonvente i tivi se trouve venire i decelt alter field. Chi vesti a i sta ben adoss sa the ben adoss sa the bend chi vesti, affarsi bend per opini se tivi se tivi se ti sta ben adoss sa the bend chi vesti, affar bend alla sua personi se tivi se tivi se tivi se ti sta vesti, cel lasti ti si si bendo, it sa ta bende grimature se ti sa point se ti sa point des grimature que su personi se ti su point des grimature que su personi se ti su point se su personi su personi se su pers

Sie, sottolifetielsi, ledere, ubbidire, parere ; cedele 03 se sonifictire , se contenter vale anche sopellinito in lattio in parble, superare, videre lliquelli, surpasset; valitere quelqu'un.

Ste , induglare "Badare" latertenelsi, cunctari, immorari, tariller, a einetedir, demeu-rer quelque temps and in the conference

Sie, durare, conservarsi, continuare, permanere, persevellire ; dafer , continuer , subsister ; se conserver , se continuer ,

supsitur, se construct, se contentre.

Siè, dintillere pendent, dépendre. A stà da voi dispende si voi, hoc a te pendet, il ne tient du a vois.

Siè, toccare, appartenere, stare, spectare, attilité, referre, appartener, toucher, rejardere dispendents observer.

Sie, 'aver relazione habbit o cattiva', convenire o'hon' confente"," refetti, decere, vel non decere, seon Si de the the gloventh a parlè poch, stil liffle al offormi it parlar poco, un glovani de delle pallat poco, decet juvenes pallat by the pallat que les jeunes gens parlent feu il sied bien que les jeunes gens parlent feu il sied bien que

Stè, congiunto col verbo lassè, vale desistere, cessar di fare, astenersi; trattenersi desistere, désister, cesser de stire. Lassè st ui, non l'inquietare, cessar di nojarlo aliquem minime turbare, non vexare, no sollicitare, laisser en repos, laisser tranquille, ne point inquiéter. Lasse ste, val. anche non toccare, non ricercare, non muo. vere, præterire i intactum sinere, immotern relinquere, protermittere, laisser, ne point toucher, ne point chercher.

Stè, congiunto agli infiniti de' verbi colle particella' per:, 'wale esser in procinto o in rischio della tecsa da quei verbi significata, come i I stagh per marième, sto per togher moglie, huptirus sum, je suis prêt à me marier. I staghoper antossielo, sto per avvelenarlo, parum abest quin eum veneno nécem, je suis sur le point de l'empoisonner. I stagh per compre d'grafi, sono in pro-cinto de far damenta di grani, sono risoluto di comprar grani? Jumentum empturus sun, je suis sur le point de faire une emplette de bielle sus a sur mi

30, parlando di luoghi o di vasi, essere capito! Essere compreso, esser compreso, capi | 'continert' wtolk | Ette contenu. Anz cost botal ai Hi des brinde d'vin, questa botte Enpe dieci' brente di vint , capax est hoc'ilbilian idelem mensurarum vini, ce tonneau tient trois mesures de vin.

ः अस् । के रिक्षेत्रीय शिर्देश के 'pigione ; domure coMiluetam häbitäre Nin conductitiis adibres degere, habiter une maison touée.

Stè d' cà d'an per servitor, stè a padron, star a soldo d'altuno, servire, mereri apud aliquem, servir, être domestique chez quelqu'un. ութ. և

Sie te la dita, stè a lo ch'a dirà un terss, star d detta ultrui, seguir il detto degli altri, quietarsi all'opinione altrui, aliorum sequi sententiam, ab aliorum sententia sture, aliorum sententia acquiescere, assentiri, subscribere, s'én' rapporter à ce qu'un tiers dist.

'Stè a la fitèstra, trattenersi affacciato alla sincetra, de fenestra aspicere, demeurer i la croisée. Stè a la fnéstra fig. starsi con agio e sicurezza aspettando l'esito di chechessia, star alla finestra col tappeto, quiet et tuto exitum rei opperiri, attendre à sa aise l'issue de quelque chese.

" Ste & In Hason, acquietarsi alla ragione, Stare all quià l'ration l-hærere, æquo se subjicere, se tenir dans le devoir ; rester tranquille.

Sie a l'avait; state in eggueto, aggustare, insidias tendere, esse in speculis, insidiari, se teffir aux aguets. Sie a l'avait, stare u disprione, aspettane, il tempo, le songiunuta, excubare, apportunitates exspectares

ittendre le temps, l'accesson, favorable. ...
Rè al deanse Esu lè chin resusa arivà,
it. al rindr d'agni-abra, stère al light per mallegadere songer mer ment conta, tompe med di de ponder minopin sure spondern edem erie, être minopin sure spondern minopin sp which affering, storm and diam storage again ip , hadara a ac , agen il acabio , stare un ervello, star colli gochio stille popuna balbyen peching, stare all'arte sigibi savare a prospire, excubers , so tenir, our ses gardin risten un la qui vive , sine aux aguest. Sie al proposit, popuallontanemi dall'inosito non aberrare, in proposito permanera,

sequetarsi , contentarsi, aderire, stare all'altrati detta. ubbidire, sottoporsi, acquietcere, sture, rentenir, s'en rappostagase, contenter, eggcounder, se sommetre Mistagh a loch' i die, mi rimetto, a quanta dite, acquesco sententia me, je, m'en rapporter Nationale, al pate respects i patti, panta mojare missimpre la scords. 17 5' equi oct tott to connot mode an artice etter application, geografication and category and category becomes the pret is tombered; and category to be an artice of the articles of

mogiaro, cibo abstinero, jepper, s'abstanir manger. Re sie da cencis, mettere altrui il fletto , jejunio vexare , faire jeuner, 11

sie an dieta, cibara parcamente, star A dieta, parce comedere, faire diète , se

Sie ist doseke , star a doseina , alienam mbitationem et mensam pacto pretio condutam habere, vivre en pension.

Ste an pe, non giacere, non sedere, star m piedi, stare, être ou se tenir debout. Stê di pè tuta la neuit, vegliare, non coricarsi, te nocte invigilare, veiller toute le nuit. Nei poděi stè aŭ pê, neñ podéi stè drit, emere debole, non potersi reggere in piedi. son posse in terra consistere, non posse sustino sno harers, ne pouvoir se tente sur es pieds, stre foible. Siè an pè, sig. star sulland di succupoda star bene a pollajo, alismo essere, mantenersi i reggersi, mari commodifiquel star bene a pollajo, commodifiquel star bene a pollajo, commodifiquel star asso, star a se area, aubisster.

Sed an redau, star al dovera, star alignostic signification, prestar

ragione, stara of sura a in afficio, se consi-

Ste an stee soars teper it decore , serber grapilà, standa contegno, gravitatem proces Jerre, marchen dinn am grape, sie an ela 1910 din marchen processo fasto, a alteressa.

ing bonders and the bonder of the state of t dans willfallu Nea godei sie ant la pel, pen Post atto Bern Sa reserto in continuo moto her with the read of the per stand of the police of the person of the pe Mad ware s he denvous se contents. mitin fantiso, stat, siar nella pelle, esser con-

Proper Relle appropers and esse conditione configuration series contout de son état. Sie a pian d'écra, star a terreno abitare nelle stante, terrene, in unis gedum cubiculis lautifere rinteriora domus conclavia colere, habiter au rez-de-chausser.

Le aprèssa pon perder di miri una per-

supa ind una cosa , guatare , sollecitare as-siduamente a stare alle prese, incubare, etre a colein ne guar quiter, un instant, solliciter. Sie a scole, sie a vede, sie scoland, sie vedend, ascoltare, vedere attualmente, aures proberg asquitare , observare, écouter, etra aux ecoutes, von observer. Ste a scote, stare nascoso attentamente ascoltando quanto altri usigne dicono di secreto; pri-

orecchio al discorso, dicenti turem attentam prabere, suivre un homme dans un discours. Stè atent, impiegar attenzione ad una cosa; stare in attenzione, mentem intendere, prêter attention. Stè atent (modo imper.) atenssion, state attento, age quod agis, hoc age, ad modestiam vos componite, alerte, faites attention.

Stè a vaitè, stè a osservè, stare alla vedetta, star osservando, speculari, observare, être en vedette, être aux aguets.

Ste shiet, ste ciuto, tacere, non far motto, star zitto, non parlare, sitere; tacere, se taire, ne pas parler. Ste chiet, (modo imper.), tasi, ciuto, tacete, titto, sileuzio, silete, lingua animoque favete, taisez-vous, silence, st, paix-lh, chut.

Stè com a s' dev, star a segno, star con rispetto, con timore, star a regola, in officio permanere, se continere, se contenir dans son devoir, se tenir come il faut.

Siè con j'orie drite, star intent: simo per sentire, star cogli orecchi tesi, arrectis auribus stare, attente audire, ouvrir bien les oreilles, écouter attentivement.

Stè da chièl, star di per sè, vitam solitariam ducere, vivre dans la solitude, fuir le monde.

Stè da spart, star in disparte, se tenere in loco remoto, in secessu esse; se tenir séparément.

Stè d' bada, stè osiòs, stè con na man su l'autra, star in ozio, star con le mani alla cintola, accullattare le panche, star con le mani in mano, otiari, oscitare, compressis manibus sedere, se tenir oisif, être sans rien faire, se tenir les bras croisés.

Sté d'incanto, star benissimo, stare a meraviglia, optime se habere, optime valere, se porter très-bien.

Stè drit s'un pè, reggersi, sostenersi su d'un piede, altero se pede sustinere, faire le mied de grue.

Stè ferm, star sodo, non si muovere, quiescere, stare, de loco suo non moveri, tenir ferme, ne pas bouger. Stè ferm, fig. star sodo al macchione, non si lasciar persuadere, non si lasciare svolgere, inexorabilem esse, constantem, firmum, propositi meacem esse, in proposito permanere, macte et impigro esse animo, se tenir ferme, inébranlable, ne se pas laisser emouvoir.

Stè mal sod, star in apprensione, sospettare, dubitare, apprendere, timere, vereri, pavere, animis pendere, craindre, avoir de l'appréhension.

Stème alrghèr, specie di saluto famigliare,

addio, conservatevi in salute, rimanetevi in pace, bene vale, conservez-vous bien, portez-vous bien.

Stene d'mès, riportar perdita, averne danno, trovar pregiudizio, essere a svantaggio, in detrimento versari, damnum pati, jacturam percipere, être en préjudice, en souffrir du dommage.

Stene d' sot, soceombere, aver la peggio, succumbere, obnoxium esse, avoir le dessous.

Stè 'n pö lvà 'n pö cogià, stè nè biñ nè mal, stè mitoñ mitèna, essere infermiccio, esser non interamente sano, star tra letto e lettuccio, integra non esse valetudine, être valetudinaire, être maladif.

Stè per la bafra, servire senz'altra mercede che del vitto, star per le spese, curare res alienas suo cibo, servir pour les alimens, servir pour l'entretien.

Stè reid com un pal, gonfiarsi, andar pettoruto, magnifice se efferre, elatum incedere, se rengorger.

Stè serissa capèl an testa, star in zucca, nudato cupite esse, demeurer nu-tête, se tenir la tête nue ou découverte.

Ste sicur (modo imper.), state sicuro, acquiesce, assurez-vous.

Stè sit, non palesare il segreto confidato, tenere in sè, non dir nulla ad alcuno, ne prodere, ne palam facere, tacitum premere, garder le secret.

Stesne da spart, star in disparte, seorsim morari, se tenir à l'écart, se tenir à part.

Stè sospèis, star in dubbio, star sospèso, animi pendere, être indécis, être irrésolu, être en suspens.

Stè stermd, star nascosto, latere, demeurer en cachette.

Stè sù, stè drit, reggersi in piedi, star ritto, sostenersi, se sustinere, se fulcire, se sustentare, stare, être sur ses pieds, se tenir debout. Stè sù, stè drit (modi imper.), state ritto, alzatevi, reggetevi in piedi, erige le in pedes, rectus assiste, tenez-vous droit.

Ste su la fiùsa, fidarsi, confidare, sperare, far capitale, far conto, fidere, confidere, magni facere, rationem habere, se confier, compter sur, faire cas, estimer.

Stè su l'aqua, stè dsor dl'eva, stare a galla, galleggiare, innare, supernatare, nager sur l'eau, flotter, surnager

Stè sul sö, abitare sul proprio fendo, coltivare e lavorare i propri beni; stare in sul suo, sua prædia colere, in propriis ædibus habitare, demeurer dans une matson à soi, cultiver ses biens.

Stè volonte änt'un lengh, star voleitier

in un luogo, dilettarsi in un soggiorno, sliquo loco delectari, s'aimer dans un lieu.

Strit, v. att. e n. V. Sete.

Srt, stè-sì, (pron. dimostr.) questo, co-testo V. Cost pron.

STEM, piccol muro dentro un edifizio fatto **li mattoni e di cal**cina armato di legname vvero tutto di legnami; tramezzo, vallum interpositum, cloison. Stebi d'ass, assito, palancato, paries ex assibus vallum, cloison le planches.

STEME o fe stebie v. att., riscaldar alquanto, ar tiepido, inticpidare, rintiepidire, tepeacere, rendre tiède, attiédir, faire tiédir, bire dégourdir. Stebie, in s. n. divenir iepido, intiepidire, intiepidare, tepescere,

levenir tiède, s'attiédir.

STECA, mazza da spingere le palle nel puoco del trucco, asticciuola da trucco, Mecco, maglio, baculus, clava lusoria, mail, bistoquet. Steca, stromento quasi tagliente ed a foggia di coltello d'avorio o di boso, per piegare la carta; stecca, stecchetto. .... plioir , patte. Steche , stech ( plur. ), strisce di cartilaggine detta comunemente osso di balena, che si mettono nei busti delle donne per tenerli distesi, stecca..... bux de baleine, fanon de baleine. Steca, stromento da allargare la forma degli stivali, teca.... clef de l'embouchoir. Steca, legnetto che si mette lungo le fratture d'un braccio, d'una gamba e simili; stecca.... éclisse, attéle. V. Stleta. Steva, t. de' libraj, stromento da ragguagliare i pieghi dopo che \*ono legati; stecca . . . . . loup. Tuì añ secs, tenere a stecchetto, tenere altrui masamente, sar campare con iscarsità di vitto, di denaro o d'altro, arcte habere, parce tractare, tenir au filet, tenir court.

STECA, solpo d'un dito che scocchi di sotto un altro, buffetto, talitrum, croquignole, chiquenaude .Steca sul nas, buffetto sul naso. .... nasarde. Dè d' steche, sul nas, dr bussetti sul naso, nasum talitro petere,

donner des nasardes, nasarder.

Stèch V. Steca. Stèch, scheggia lunga e sottile di legno per cavar il cibo rimasto fin i denti; fuscello, stecco, dentelliere, stuzzicadenti, dentiscalpium, cure-dent. Stèch de vantajina, bacchette di ventaglio, assulæ, brins de l'éventail.

STELLA, corpo celeste luminoso e costante, e dicesi principalmente di quelli che risplenieno per luce propria; astro, stella, astrum, tella, étoile. Steila bovèra, steila dla matiñ,

lui cd è mattutino; lucisero, luciser, phosphorus, étoile du berger, étoile du matin, étoile du point de jour, étoile matinière. Steila dla seira, lo stesso pianeta di Venere allorchè sta a levante del sole, onde apparisce immediatamente dopo il tramontar del sole; stella della sera; espero, hesperus, étoile du soir. Steila, quella parte dello sprone, fatta ad uso di stella che pugne, spronella, stella dello sprone, calcaris stella, molette d'épéron. Durmi a la bela steila, dormire a cielo scoperto, sub dio cubare, dormire sub Jove frigido, être logé à l'auberge de la lunc. coucher à la belle étoile. Fè vede le steile, fig. far provare un dolor tale che muove le l'agrime, e pare al paziente di veder per l'aria un'infinità di minutissime stelle, il che è cagionato dall' umido delle lagrime che passando sopra alle pupille altera la virtù visiva, far veder le lucciole, far piangere pel dolore . . . faire voir les étoites en plein jour. A le steile coi verbi porté, lode, e simili, all'eccesso, sino alle mivole, a cielo, in colum, summis laudibus, jusqu'aux nucs. Steila per sim. corpo od immagine somigliante a stella, piccolo cioè rotondo con raggi; stella, stella, étoile. Caval con la steila antel front, cavallo stellato, che ha nella fronte una macchia bianca, equas in fronte alba macula notatus, cheval qui a une étoile au chanfrein. Steila, fig. sorte, destino, stella, fatum, sort, étoile, destin. Nà sot a na boña steila, nato sotto buona stella, amico sidere editus, né sous une heureuse étoile. Guai a chi nass sot na cativa steila infelice chi nasce sotto gl'influssi di stella nemica, væ illi qui malevolente genio nascitur, malheur à qui nait sous une mauvaise étoile.

Stelle d'on, nome dato nel territorio di Moncalieri all'uccelletto chiamato altrovo regiña, damiña, ecc. V. Regiña.

STEIVA, Stiva, manico dell'aratro, col quale il bifolco lo governa; asta, timone, stiva, capulus, stiva, urvum, urbum, manche,

mancherons. ( se due ).

STELA, e meglio stèle (plur.), toppe che gli strumenti da taglio fanno cadere dal legno che si atterra o si mette in opera; copponi, schegge, assula, schidiæ, copeau. Le stèle smìo ai such, prov. i figli hanno inclinazioni conformi a quelle de'parenti, la scheggia ritrae dal ceppo, chi di gallina nasce convien che razzoli, natura sequitur, semina quisque sua, bons chiens chassent de race. Stèle, ramicelli secchi o schegge che i poveri l pianeta di Venere, quando sta a ponente vanno raccogliendo nelle foreste e nei luoghi al sole, e perciò leva un po' prima di love si sono atterrate piante, ramatelle, stipa,

parler à long sur quelque sujet. Stendië, distandere le membra, V. Surèsse. Stenso, V. Ujon.

ramicelli, assulæ, ramuli, segmenta, bûchettes, copeaux, broussailles, menu bois à brûler. Ne such ne stèla V. Sush.

STEMMA, V. Arma. nell' ult. sigu.

STENBER, nono mese dell'anno, e settimo secondo gli astronomi, settembre, september, septembre.

STENDAGI, t. degli stampatori, funi tese da un muro all'altro d'una camera, su sui si fanno asciugare i fogli stampati; stenditojo,

spanditojo . . . . . étendage.

STENDARD, bandiera principale d'un corpo d'armati; stendale, stendardo, penaone, insegna, signum, vexillum, étendard, enseigne, drapeau. Stendard, specie di bandiera dipinta e quadra a foggia di bandiera dipinta e quadra a foggia di bandieche portano intranzi alcune religiose compagnie, quando vanno processionalinente; stendale, stendardo, sacrum vexillum, bandière d'église.

STENDE, v. att. aprire e disporre le stoffe od altra cosa nella più ampia superficie; dispiegare, stendere, distendere, extendere, pandere, porrigere, expandere, explicare, etendre, déployer. Stende la lessa, spiegare all'aria i panni lini perchè asciughino; sciorinare, vestes, vel lintea in patenti sudoque cælo exponere, extendere, mettre à l'évent, mettre à l'air, étendre du linge. Stende l'airà, sterule le giavèle su l'aira, distendere i covoni sull'aja, inajare, metter in aja, manipulos per aream extendere, étendre les gerbes sur l'aire pour les battre. Stende le dame sul dame, impostare le dame sul tavoliere, porle in un' certo modo determinato... disposer les dames au damier. Stende na șcritura, comporre o spiegare i concetti dell'animo colla scrittura, scribere, literis tradere, composer, coucher par écrit. Stende la man, porgere la mano ad alcuno, stender la mano, porrigere manum, étendre sa main. Stende per tëra, metter a giacere, sternere, coucher, étendre. Stende mort per tera, rovesciare morto a terra, prosternere, occidere, étendre un homme sur le carreau, tuer, renverser mort par terre. Stende, ampliare, dilatare, allargare, estendere, dilature, extendere, dilater alonger, élargir. Stendse, dilatarsi, spargersi, allargare, come di un albero che stende i suoi rami, di un esercito che occupa maggior terreno, di un male che si sparge lontano, se promittere, se extendere, disseminari, intendi, tenir un plus grand espace, s'étendre. Stendse favellare a lungo, esser largo nel ragionare, allungarsi in parole, multa verba facere, ser-

Stevent, far divenir quasi, liquido checchessia, disfacendolo con liquore, stemperario, disciogliere, dissolvere, diluero, liquefacere, detremper, delayer, liquefacere, dissolvere, dissolvere, dissolvere, dissolvere, dissolvere, dissolvere, salterer, dissolvere, salterer, se gater: Stemperario, sevare la temperario data al ferro o sid altri metalle, stemperare, temperaturame adimenso, detremper, oter la trempe.

Strase . v. att. ainpedirto altrui il respino tanto che ne mnojay fan pordore ili respiro, soffecare, spiritum dliders, animges inferoludere, suffocare, interchtia halitu petinjene, suffoquer, étouffer, faire pardre la respiration. Seemety parlando di fuoco pulli fignine, togliere la comunicazione coll'avia si sche s stingum, sofforme pispegnere, suffogare, cf tinguere, étouffer, éteindre :: Stense (1) opprinere; non lesciar torgetensoperchiare, aggravate 3 schineciare 4 sofficare 4 phrones, opprintere , vexame; suffoctre ; opprint, assommer , "oppressem, , jabimer , recub Stense, in s. n., perdere il respire, soff care', sufficarity pomfocarity simulier's etre suffoqué, perdre la respiration. Stehse, parlandosi di fuoco iro dirfiamma, estinguersi , avampare, extingui, restingui, actidere, perdre som feu, s'évapouer, s'éteindre....

STERT, park da stense, V. il verbo in unti-

STERT, sost. lo stentare, il patire, stanto patimento, calamità, agritude, molectis calamitas, peine, travail, souffrance, difficulté, fatigue. A stent, avv. V. Stentatament.

STENTI, part. da stente, V. il v. Stenta, venuto adagio, cresciuto a stento, ecriato, stentato, tenus, egre tenissens, maigre, étiolé, (parlando di piante) faible, xenu avec peine: Stentes, fatto consistento, a con soverchia fatica, stentato, diruis, laboritos, lourd, guindé, contraint.

STENTER PARTY A Stent trainer con intento, a stento, a poco la poco stentatamente, con difficoltà, con fatten, appenta, vix, difficultir, difficille, tegre, malarement, acte delice, à peide, à grande peine; aves difficultés, petit-à-peite. STENTE, patite od avero sement delle con terresse difficulties accesses delle con la la constant delle con la constant delle c

se extendere, disseminari, intendi, tenir un plus grand espace, s'étendre. Stendse necessarie, stendre, rebus necessaries intenderes lungo, esser largo nel ragionare, summà rerum inopia premit; argent, espec, allungarsi in parole, multa verba facere, sermanquer; parli, work disette des obosse ne monem producere, s'étendre dans un discours, cessaires. Stente, patire in liquidanque mode,

sustinere, patir, souidire, stentere, path, ustinere, patir, soultier le trilie, rébus ad victum nocessarile porare, avoir de la pome à vivre, tirer le in min bost der difficultà, invergodifficoltic, ne a siento, legre agere, difficulter efficere, bis bealteoup à souffits pour faine quelque OFF PURSON NO. Brienut', iSteriut , V. Esterned pastanue, ca Smo; steer, uccelléndel gentre lilei pivies), mero, piedi rancii, unghie nere sofmate ventre e collabarishiauthi , abitante in M. delle bectoy in luggio soltarii barunne spetie per pera diamen, la ped gricon plivere, uccelle della pioggia, eloddia filite i charisbue-likusila i grandopin-le i roffier praticie, driard. L'alterphi bola e pri comune samificmontero intle toe dolet, piviere aminorally obsandrita-ion, petit pluviso a collorer (2002, 2011) Breek, toolog selegno-alguniperido ibango Hatbero , di grossemmompes a otro adala litine, tavelongy: arma, pelplanded, me lit. Stepsty velta, some deplanchicheld alens, partious in aggetor da sque hands suffoque, perdre la respisation . : (5dd avention aureingeli rebuoges, differ from ivalents de predictionnale culti sette ed the Strant, agg, di terreno o diamimplaché Brant, agg, di terreno o diamimplaché Diprobably, les fignishingigno ches son e shipping appropriate design and selection of the selectio mile y Infeccido en scentis y inframentais luntuocus , atérilo quintertile, prip frugiene ne. in the said of the specific of the specifi Pagenera gravon denticifica ; statilità in infe diele camping in shorter stabilité branch : aggs d'una reeneta già, neminale de seala d'unchiktera; dina) signi per la cominale de seala d'unchiktera; dina) signi per la cominale de seala d'unchiktera; ale si divide in vento soldi, della, stessa die , se mellini in ud, ha ili, valore di lite depunt leure maisons.

Trans particulere a laire parte les rues depunt leure maisons.

Trans particulere de la rues depunt leure maisons.

Trans particulere per la particulere de pletre depunt leure maioritation de la particulere de la particulere de la particulere de la particulare de callente per la place de la particulare de callente, particulare de callente per la place de la particulare de callente per la place de callente continuere de callente callente de callente callente de callente de callente de callente callente de callente callente de callente d בי ב כנה לוב להיו אח יה יש אין בי באדפר להייני ומערב וצל מינים ובל מינים

che non lascia conodiore i suoi pensieri, e diensi, im mada partamenericiane, abstruige, amineiau n , sallinsenoul , kun an ) Strasta (scoude, sourages, checchessia dalla

vista altmitacom stom si, possa trovar facilcacher, celer, dérober à la vue. Sterme an sest, mastopdessaiguiseno l'inscenare, in cintuit serndure gromeben dahs o la sem. Stermesso, puntimiers proceeditari adolgre se, tatebris se occulture a ha reacher. Stermesse ant la dame, maticosidots nolla tropa, rintanarsi, in specimo de cabillante de cabilla -enchebischensoupsetsprace fourer dans une candrub. Assertischen seine basels, imboscarsi, simelianti seightere seinessississis se cacher dans une dans seinemer internation foret. Sierdesti indicas see huse of my inspense, nascon-cacher dans une haine, se louger, dans un dionsed. Summittee dappera four, other, porsi distributed alangaper, nonsegmentes cosponios stripius, les cacher dérrière quelqu'un. bietenesse, andesse sterme, non uposan sundu Meganition II. Esternine, lestermore resultant state il suolo di pietre in suolo di pietre in state per renderlo statuta per renderlo statuta per renderlo statuta engano de secono de l'astrone, amstatula canamoda i selciare, lastricare ammattonate i selciare, paver dienii d'pere tantolare, selciare landibus vigui servicre, paver de cailloutage. Sterni d'mon samunationare, lastricare di mattoni lates lura pavimentum sternere, paver de hidragilus pavimentum sternere, paver de hidragilus pavimentum sternere, paver de hidragilus pavimentum sternere, paver de carreaux. Sterni d'april suoto coil lastre consumate infiguere, carreler, paver de carreaux. Sterni d'april d'apr

tat a savis occulto continue , se sachen, de culloutage. Sierni a mon, pavimento fatto seurce en cachette. El suichea da signad, di mattoni, instituito, ammittonato, sub-unionalion, il Nascondine, Sterma fig. siratt laterita constructo, carrelage, povi

de terre cuite, pavé de briques. Stërni d' lose, d' pera da taj, lastricato, opus planis lapidibus stratum, pavé de pierre de taille. Stërni rot, solajo che ha guasti i mattoni, smattonato, domus laterculis exuta, solum lateribus spoliatus, pavé décarrelé, sol dépavé.

Strania, strada lastricata di pietre; selciato, ciottolato, via lapidibus strata, chemin

caillouté.

STERRIDOR, sterniòr, colui che copre i pavimenti o le strade di quadrucci, di pietre o di ciottoli; lastricatore, pavimentorum structor, carreleur, paveur.

STERPIÈ, V. Stropie. STERTA, V. Streta. STERVUJON, V. Sturvujon.

STRŪJA, steūra, steūria, tessuto di giunchi, o d'erba sala (lesca) o di canne sfesse, stuoja, stoja, teges, natte, store. Steūja da cimes, V. Simsèra. Steūra da plafoñ, steūra per le völte, tessuto di canne terrestri sfesse, che servono per coperta delle centine sopra le quali si devon posare le volte; stuoja..... calotte. Steūre, tessuto di paglia o simili di cui si servono i giardinieri per riparare le piante dai venti e dal gelo; stuoja, tegimen stramineum, storea, paillasson, abat-vent.

Stevo, V. Steo. Stibi, V. Stebi.

STIL, modo con cui le parole costrutte secondo le leggi della sintassi sono scelte ed ordinate nelle scritture o nei discorsi e per simil. si dice del modo di comporre in ogni genere conforme al genio della lingua; stile, stylus, style. Stil, particolar forma, o maniera di procedere in ciascun tribunale secondo le leggi o le consuctudini; stile, ratio agendi, style. Stil, prendesi anche per usanza, costume, consuetudine, maniera d'operare, consuetudo, usus, mos, ratio agendi, style, manière, façon, coutume. Stil, serro acuto, con cui gli antichi scrivevano sulle tavolette incerate, stile, stilus, poinçon, style. Stil, per simil., si dice d'altri ferretti acuti; stile, stilus, aiguille, poinçon, broche. Stil, ago degli orologi a sole, V. Sfera.

scaturire, stillare, dégoutter, découler, sortir goutte à goutte. Stillè in s. att. versare goccia a goccia, stillare, verser goutte à goutte. Stillè, v. neutr. praticare, costumare, aver in uso, stillare, in usum habere, consuescere, solere, être d'usage, avoir accoutumance. Stillèsse, praticarsi, costumarsi, in usum esse, obtinere augment. Attende stresse.

obtinere, usurpari; être le style.

STILET, puguale piccolo, e pericoloso,

che si può tener nascosto nella mano, e la di cui lama è d'ordinario triangolare, e cost sottile ed acuta, che la ferita ne è quasi impercettibile; stilo, stiletto, pugiunculus, sicula, stylet, poignard.

STILICIDI, l'acqua che gronda e cade dalla gronda; dicesi pure del luogo dove essa cade, grondaja, stillicidium, l'essa qui tombe

des gouttières.

STILTÀ, colpo, o ferita data collo stiletto, stilettata, pugionis ictus, coup de poignard. Cola neŭva a m' è stame na stiltà ant el cheūr, una tal nuova mi feri il cuore, hoc nuncium in corde vulnus mihi inflixit, perculit me hic nuncius, cette nouvelle m'a blessé le cœur, me fut un coup de poignard.

STILTE, serire collo istiletto, stilettare, pu-

STIM, sost. usato nel modo avverbiale s

stim, V.

STIMA, buona opinione che si ha delle cose o delle persone; pregio, conto, stima, estimatio, fama, nomen, estime, considération, bonne opinion.

STIMABIL, che merita stima, stimabile, apprezzabile, pregevole, estimatione digmu,

estimable.

STIMADOR, ufficiale che assegna il prezzo alle cose per pubblica autorità, stimatore,

æstimator, priseur, expert.

STIME, v. neutr. giudicare, pensare, credere, stimare, existimare, credere, putare, arbitrari, opinari, judicare, estimer, penser, juger, présumer, s'imaginer, croire. Stimè, v. att. riputè, far conto, aver in pregio checchessia, stimare, magni facere, probare, æstimare, plurimi facere, estimer, considérer, faire cas, apprécier, avoir de l'estime. Stimè, dar giudicio del valore delle cose, dichiararne il prezzo; stimare, valutare, judicare, æstimare, rei pretium setuere, estimer, priser, évaluer. Stimè is cù, in m. b. e pop. recere per avere shevazzato, o per altra cagione, vomitare, evomere, vomitu reddere vinum, vomir.

STIMOL, cagione che muove ad operare, o che opera su noi senza nostra partecipazione, incitamento, stimolo, stimulus, incitamentum, aiguillon, instigation.

STIMOLANT, stimulant, che stimola, stimolante, eccitante, stimulans, stimulant.

STIPENDI, paga, che i Sovrani ed i Signori danno alle persone di qualità pei loro servizii, salario, provvisione, soldo, stipendio, stipendium, salarium, paye, pension, sppointement.

STIPENDIA, che tira stipendio, stipendiarie,

467

stipendiato, provvisionato, stipendio conductus, stipendiaire, gagiste, gagé, pensionné, qui est à la solde de quelqu'un. Stipendià senssa se nen, paga morta . . . sinecure.

STIPERDIÈ, dare altrui lo stipendio, stipendiare, stipendium dare, stipendier, ga-

ger , pensionner.

STIPULÀ, part. da stipulè, V. il verbo. Stipulà, add. che si rende molesto per la sua soverchia esattezza, che sta attaccato alle minuzie, che cava il sottile dal sottile, sofistion, difficoltoso, stiticuzzo, difficilis, morosus, nugator, vitiligator, minutieux, vétilleur, trop exact, trop précis, sophistique. Stipula, parco, massajo, economo, che fa molta economia, parsimonia restrictus, aridus, nimie parcus, sordidus, grand ménager, chiche.

STIPULASSION, convenzione, patto, accordo, o riduzione d'una convenzione in iscritto secondo le forme prescritte dalle leggi, sti-

pulazione, stipulatio, stipulation.

STIPULE, far convenzioni patteggiare, convenire, dimandare, esigere, far promettere, far convenire delle condizioni di un contratto; ovvero ridurre le fatte convenzioni alle forme legali; stipulare, stipulari, stipulationem stipulari, stipuler.

Srmì, part. da stire, V. il verbo.

Stirà, sost. pane a foggia di gherssa, ma più grosso, panis, pain, pain long et gros. STIRAMENT, stiratura, tiramento. Stirament T nerv, stiramento di nervi, nervorum distentio, torsio, tiraillement de nerss.

STIRASSADA, lo stirare, stiratura, stiramento, distensio, tiraillement. Stirassada, ig. cavillazione, sofisticheria, stiracchiatura, zavillatio, trica, contorsio, sophistiquerie susse subtilité.

STIRASSE, scanitre, v. neutr. tirare malanente e di schiancio, schiancire, oblique rroducere, tirer de biais, biaiser. Surassè, rascinare, strascinare, strascicare, trahere, rainer. Stirasse, cavillare, sofisticare, fare nterpretazioni sofistiche, stiracchiare, cavilari, tirer un discours par les cheveux, ophistiquer, chicaner, vétiller. Stirassè'l wessi, stiracchiare il prezzo, disputarne con ottigliezza la maggior o minor quantità, le pretio subtiliter contendere, disputare, narchander sou à sou. Fèsse stirasse, ac-

l'oreille, ne se faire pas beaucoup prier. STIRASSURA, lo stiracchiare, stiracchiatura, cavillatio, tricæ, fallaces conclusiunculæ, contorsio sophistiquerie, chose qu'on tire par les cheveux, fausse subtilité.

STIRE, v. att. tirare distendendo, stirare, distendere, ducere, producere, détirer, tirailler, alonger en tirant. Stirè la lingiaria, na stofa ec., levare le pieghe alla biancheria, ad un drappo per mezzo del ferro; soppressare, stirare, distendere pannum, æquare lintea, repasser du linge, une étoffe avec le fer, détirer du linge. Stire, disfare le pieghe, pannum erugare, panni lintei explicare rugas, défroncer, défaire les plis d'un linge, déplisser. Stirèsse, stendse, distender le membra, aprire le braccia, e scontorcendosi alzarle quasi tentando d'allungarle, protendersi, distendersi, distender le cuoja, sganchiare, pandiculari, s'étendre, étendre ses membres, s'allonger en s'éveillant. A baja e peūi a se stira, ei sbadiglia quindi si distende, (come accade quando uno si sveglia) pandiculans oscitatur, il baille et s'étend.

STIRIBACOLA, rivolgimento del corpo sul terreno col capo in giù e le gambe in alto, e dicesi pure di qualunque salto o caduta simile; capitombolo, giravolta, caduta, mazziculo, tombolo, sublatis pedibus in caput prolapsio, culbute, virevolte. Fè na stiribacola, fare un mazziculo, mazziculare, provolvi, culbuter, faire la culbute.

STIRLIMANDI, voce che non ha alcun significato e direbbesi un non so che, una cosa, quoddam, quædam res, une chose, je ne sais quoi.

STIRÖIRA, colei che stira le biancherle .... femme qui repasse le linge, repasseuse.

STIBÙRA, l'azione dello stirar biancherie e simili; piegatura, piegamento . . . pliage.

STISS, picciolissima particella di checchessia, schizzo, scomuzzolo, minima particula, frustulum, brin, miette. Un stiss, un miccino, un pochetto, tantillum, paullulum, un peu, tant soit peu. Pa'n stiss, V. Pluch.

Stiss, per stissa, V.

STISSA, stiss, minutissima parte d'acqua o di altra materia liquida simile a lagrima, gocciola, stilla, guttula, gutta, stilla, goutte. Stissa del nas, V. Peñ. Stissa, piccola quanonsentire malvolentieri alle altrui dimande, l tità di checchessia, goccia, ghiozzo, miccino, irare alla stassa, alterius postulata ægre faze, se saire tirer l'oreille. Nen sesse stirassè,
en sesse stirassè le faudine, non si sare
racciar i panni, non si sar pregar troppo,
ltro morem gerere, ne se saire pas tirer

frustulum, petit morceau, petit peu, goutte,
quantité peu considérable. Stissa, sessura,
e buca di tetto o di muro donde entri l'acqua
e goccioli, gocciola, hiatus, rima, lézarde,
sente, crevasse. Stissa, apoplessia, privazione repentina di tutti i sensi e di tutti i cheria, baggianata, insulcitas, stultitie, movimenti volontarii, superstile la circolazione, e la respirazione accompagnata da russo; apoplessia, gocciola, apoplexia, nervorum stupor; morbus atonicus, apoplexie. Stissa, ira, collera, stizza, cosso, ticchio, indignatio, ira, colère, courroux, dépit, acharnement, furie, bouderie. Fè vni la stissa, stizzire, iram movere, aigrir, irriter.

Stisse, v. n. cadere a gocciole, versar gocciole, gocciolare, stillare, distillare, dégoutter, tomber, couler goutte à goutte, distiller, couler. Stisse, detto assolutamente parlando di cielo, cader minute gocce di pioggia, lamicare, pleuvoir à

pctites, gouttes.

STISSIN, stissinet, dim. di stiss, un tantino un pocolino, paullulum, tantillum, pauxillum, tant soit peu.

STISSOS, inclinato alla stizza, colleroso, stizzoso, iracundus, colérique, bilieux, de-

piteux, colère.

STITICE, add. usato anche in forza di sost. quegli che con difficoltà scarica gli escrementi del corpo; stitico, cui alvus conquiescit, cui alvus adstricta est, cui venter non respondet, constipé, resserré du ventre, corps glorieux, ventre paresseux, qui n'a pas le ventre libre. Rende stitich, indurre stitichezza, ristringere il ventre, alvum adstringere, reseerrer le ventre. Stitich, fig. si dice d' uomo ritroso e che mal volentieri s'accomoda alle altrui voglie, stitico, stiticuzzo, durus, morosus, difficilis, bourru, acariâtre, difficile, difficultueux, fâcheux, incommode, revêche, fantasque. Stitich, cacastecchi, avaro, spilorcio, avarus, sordidus, avaricieux, pincemaille, crasseux, chiche, taquin. Stitich, dicesi di componimento secco, freddo, debole, insipido, aridus, siccus, sec, froid, insipide.

Stitichessa, difficoltà di deporte il peso superfluo del ventre, stitichezza, alvi adstrictio, alvi suppressio, alvus adstricta, constipation, resserrement de ventre.

STIV, V. Stuv. STIVA, V. Steiva.

STIVAL, calzare di cuojo che sale almeno alla metà della gamba, e che si usa principalmente nel cavalcare; stivale, usatto, ocrea, botte. Butèsse i stivài, V. Stivalèsse. Stival dur, stivale a botta, stivalone... botte forte. Stival, detto altrui per disprezzo minchione, ignorante, sciocco, stivale, stivalaccio, vappa, hebes, nebulo, sot, hadaud, lourdaud, niais, bête, cruche.

STIVALADA, balordaggine, goifaggine, scioc-leans, étouffé, bouché.

soliditas, lourderie, bêtise.

STIVALASS, V. Stivalon.

Stivalesse, butesse i stivaj, calsare gli usatti, porsi gli stivali, cereas induere, criura ocreis tegere, mettre ses bottes, se botter. Stivalèsse senssa causait , porti gli stivali senza calze . . . se better à cru.

Stivalet, mesi-stivaj, specie di calmana mezza gamba, calzaretto, usettini, borsas chino, scarferone, stivaletto, levior ocrea, cothurnus, bottine, brodequis. Stivalit de teatro, coturno, cothurnus, hnodequià, cothurne.

STIVALOR, accr. di stival, nativalone, in gens ocrea, grosse botte. Stivalon, stiven; làss, gosso, babbeo, minchione, stiveloni ne, vappa, sot, hadaud, grosse hête, grande cruche.

STIVE, V. Stuve.

STLETA, dim. di stèla, schegginola, scheggiuzza, parvum segmentum, assula, petit éclat, petit copeau. Stleta, arnese che mana le donne per tener il corpo di giubba in istato; stecca, palmula pectoralis, buse. Stleta, legnetto che si mette lungo le frate: ture d'un braccio, di una gamba e sim. stecca . . . . éclisse. Butè le stlete, metter. l'incannucciata . . . affermir les fre ctures avec un appareil d'attéles.

Stock, colpo di stocco, di spada o di coltello, dato di punta, stoccata, cuspidis ictus, estocade, blessure faite de la pointe de l'épée, coup d'épée, coup de couteau. Stoca fig., richiesta di danari che fa un importuno, uno scroccone che non è in istato o non ha intenzione di restituirgli, domanda, frecciata, efflagitatio argenti mar tui, estocade, botte. De na stoca dar la freccia, frecciare, chieder densii in prestanza o a titolo di limosina, mutas pecunia petere, argento mutuo ferire, donner des estocades, tirer l'estocade. Col ch's dà d' stocà, colui che va chiedendo altru denari, arciero . . . . escroc qui donne des estocades.

Stocaris, specie di baccalà salato e seco che serve di comune alimento ai marine, stoccofisso, pesce bastone . . . . stokfiche, stockfish.

Sтося, arma simile alla spada, ma рій acuta e di forma quadrangolare; stocco, gladius, estoc, carrelet à quatre côtes.

Stora, part. di stofe, V. il verbo. Sto agg. di luogo stretto basso chiuso, che h poc'aria, in cui si soffoca; stufato, prefe. Scorniousiatt affogure, soffogure, togliere il respiro, far perder il respiro, suffocare, profocare, etcuffer) suffoquere suffocare; etcuffer) suffocare; suffocari; étcuffer suffocari; étcuffer suffocari; étcuffer suffocari, étcuffer suffocari, estudare, adicinterclusionem anima,

étousser de chaud.

Store, v. att. t. de cuochi, far cuocere carne od altre vivanda in visichen chiusi e nel proprio sugo, cuocere a stufato, carnem juri incoquere d'faire une étavée, étuver.

Sromy inflatidito, innojato, svogliato, ristacto, stufo, saticiate abhorrens, molestia fastidiens, fastidio affectus, dégoûté, enuyé, fatigné: Stofi, per sazio; satollo, pieno di soverchio, satur, rassasié. Stofi, dicesi anche di persona un po' cagionevole; malazzato, infermiccio, caussarius, valetudinarius, imbecilla valetudinis, maladif, valétudinaire, grabataire.

Stopie, infastidire, annojare, stufare, ivogliare, ristuceare, tædio avocare, molestia afficere, avertere, ennuyer, fatiguer, rébuter, dégoûter. Stofie, (parlando) de cibi, ndurre nojosa sazieta, stuccare, nauseam arere, satietate nauseam afferre, dégoûter, rébuter, rassasier. Stofièsse, svogliarsi, annoarsi, etuechevolarsi, abalienari fastidio et atietate, fastidire, se dégoûter, prendre du légoût, perdre l'envie.

Storon, stufor, sciofòr, vaso in cui si cuoce lo tufato, stufavola (v. dell'uso) .... pot de terre.

Stöla, striscia di drappo ornata di croci che il sacerdote si pone al collo nelle funzioni sacre; stola, stola, étole. Drit d' stöla, l denaro che il sacerdote esige per le funzioni del suo ministero, e si chiamano drit l' stöla bianca, quelli che si esigono pei riti he riguardano i vivi, e drit d' stöla neira, quelli relativi alle funzioni mortuarie; dritti

li stola . . . . droits d'étole.

STOLON, larga stola ssurzosamente ricamata le si pone al collo da chi è costituito in ignità ecclesiastica; stolone, magna stola, rande étole.

STOMACHE, stomighè, v. att., indur nausea; far ribrezzo, stomacare, infastidire, stuccaré, movere, fastidium, satietatem afferre, dégoûter, révolter, chagriner, fâcher. Stomachèsse, sentir nausea, provar ribrezzo, infastidirsi, stuccarsi, stomacarsi, stomachari, s'estomaquer, se dégoûter, se fâcher.

STOMATICE, agg. a medicamento che corrobora lo stomaco e promuove la digestione; stomachico, stomacale, accostante, stomacho gratus, stomacho utilis, stomachique, stomacal, qui fortifie l'estomac, qui est bon a

l'estomac, pectoral.

Stöm, viscere, cavo e membranoso del corpo dell'animale, formato in figura di sacco, dove si riceve il cibo e la bevanda e dove si fa la prima concezione degli alimenti : stomaco, ventricolo, stomachus, ventriculus, estomac. Stomi pcit, stomi streit, stomaço piccolo o debole, stomacuzzo, stomachus informus, petit estomac. Poch stomi, neñ d'stomi, fig. poco coraggio, debolezza, infirmitas animi, faiblesse, crainte. Bon stömi, fig. gran mangiatore, helluo, mangeur, grand gosier. Bon stömi, fig. dicesi anche di persona, a cui si possa liberamente dire il fatto suo, è può esser effetto o di viltà, o d'animo forte, spregiudicato, e amante del vero anche a suo danno, vilis, abjectusque homo, qui a un bon estomac, qui souffre tout ce qu'on lui dit. Bon stomi, o sempl. stomi, anche fig. coraggio, ardire, animo. petto, animus, animi firmitudo, courage, fermeté. Stomi da prassa, dicesi di uomo robusto, di forte complessione, robustus, fortis, validus, valens, athleticus, robuste, vigoureux, fort, nerveux. Stomi da prassà. animoso, coraggioso, ardito, audax, audens, impavidus, strenuus, intrepidus, hardi, courageux, assuré, brave, vaillant, intrépide, entreprenant. Stömi da prassà, detto in mala parte, temerario, sfacciato, audace, imprudente, considens, impudens, temerarius, hardi, effronté, téméraire, audacieux, présomptueux, impudent, impertinent, insolent. *Avèi stömi* , ardire , avere l'impudenza, audere, oser. Aveila sul stomi, conservare il ramınarico od il rancore, averne pieno il gozzo, obscuram simultatem fovere, garder rancune. Stömi, la parte esteriore, dello stomaco, petto, pectus, poitrine. Stomi, parlandosi di donne le manimelle, seno, sinus, ubera, mammæ, gorge, sein. 'L mes di'stomi, spicchio di petto, medium pectus, le milieu de la poitrine. Boca dl' stomi, forcella, sternum, sternum. Descurvisse le stomi, scoprirsi il petto, spettorarsi, pectus

detegere, pectus nudare, aperire, se débrailler, découvrir sa poitrine. Con le stomi descuvert, col petto scoperto, spettoratamente, pectore nudo, pectore nudato, avec la poitrine decouverte. Böt all' stömi, V. Stomia.

Stomi, böt dl' stömi, colpo dato collo stomaco, stomacata.... coup d'estomac. Stomicà, stomigàda, affezione, rancore, V. Magoñ.

STOMERA, indigestione, cruditas, indigestio, indigestion. Stomiera, pienezza di stomaco per troppo cibo ingojato, corpacciata, ven-triculi repletio, farcisure, bafre, goinfrade, carrelure de ventre. Stomièra, afflizione o rancore segreto, V. Magoñ.

Stomet, decozione d'aromati in vino prezioso, la quale reiteratamente scaldata e applicata alla regione del cuore conforta la virtù vitale; pittima, fomentum, epithime, emplâtre. Stomiet, pezzo di tela o d'altra stoffa, talora imbottito, e fittamente trapuntato, che si tiene sullo stomaco'; imbottito, diplois, thorax interior, chemisette, pièce d'estomac.

STOMIGADA, rancore, ira segreta, V. Magoñ. STOMIGEE, V. Stomochè.

STOP, add. turato, chiuso, obstructus, obturatus, occlusus, bouché, fermé.

STOPA, materia che si trae dopo'l capecchio nel pettinar lino o canapa; stoppa, étoupe, bourre de chanvre, silasse de lin. Anbrojà com un gat ant la stopa, si dice per derisione di chi non sa risolversi, o cavarsi fuori da un affare anche semplice, più impacciato che il pulcin nella stoppa, nescit quo se vertat, empâché comme une poule qui n'a qu'un poussin.

Stopa-seuc, quegli che per mancanza di soggetto migliore ne fa le veci, vicegerente, vicem gerens, desservant, suppliant, double.
STOPA-LUM, V. Destissor.

STOPE, turare, chiudere con turacciolo, riturare, obturare, obstruere, boucher, tamponner, étouper. Stope con dle spine, chiudere di siepe, assiepare, sepire, circunisepire, enclorre avec des fagots d'épines, environner de haies. Stopè le filure, turare i buchi, chiudere le fessure, rimas explere, boucher les trous, étouper les fentes. Stopè la boca del forn, chiudere la bocca di un forno, præsurnium comprimere, boucher l'entrée d'un four. Stope un passagi, chiudere il passo, toglicre il varco, aditum intercludere, viam obsepire, præstruere, boucher le passage, les chemins, couper les avenues. Stopè un pertuss e durvi na fnèstra, riparare a un male con un mezzo che piuttosto il faccia maggiore, spegner il fuoco colla

tomber de sievre en chaud mal, verser de l'huile sur le seu. Stope un pertus, vale anche pagar un debito, riparare ad un danno; risarcirlo, lacunam rei familiaris explere, boucher un trou. Stope na fnestre, na porta, murare, turare, chiudere con muro una porta, accecare una finestra, fenestram, portam obstruere, boucher, murer, condamner une fenêtre, condamner une porte. Stope'n botal con le spinlot, serrar la botte collo zipolo, zipolare, epistomio claudere, boucher avec une broche la cannelle d'un tonneau. Stope, tacere, non fiatare, ammutolire, obmutescere, se taire. Stopa ( in modo imper.) taci, non aprir bocca, zitto, non m' importunare, sileas, silete, tace, m me obtundas, st, chut, paix-là, taisez-voca, ne me lanterne pas. Stope un, fig. riatuzzar l'orgoglio d'alcuno, e costringerlo a tacere, confondere attutire, metter in un calcetto, alicujus jactantiam frangere, siperbiam obtundere, rabattre le caquet. Stopi un, stopèje la boca, fig. confondere, convincere alcuno con ragioni evidenti, aliquem convincere, os illi obstruere, convaincre, confondre, fermer la bouche, réduire an silence. Stopèsse j'orie, otturarsi gli orecchi per non udire, impeciarsi gli orecchi, non voler udire, aures obserare, obsurdescere, n boucher les oreilles pour ne pas entendre, faire le sourd, ne vouloir point entendre. Stopesse j'eui, chiuder gli occhi per nen vedere, oculos claudere, obserare, se boncher les yeux, ne vouloir point voir.

Storia, piccolo anelletto dove s'infilm il lucignolo della lucerna, detto anche bochii, luminello, myxus, lamperon. Stopiā, lucignolo ellychnium, mêche lumignon.

Storon, stopolon, nata, com con che si chiude l'apertura d' un tubo, il collo della bottiglia, il cocchiume delle botti, e simili varchi, turacciolo, zasso, obturamentum, bouchon. Crep del stopon ch' a sauta, alsata . . . . . flaquée. Stopon del botal , √. Tapon. Stopon del cómod, cariello, carello, operculum latrinæ, bouchon, coverde de garderobe.

STORASS, resine splendente tenace di color giallo o bruno, che stilla ne' paesi caldi da un albero per incisione, adoperasi come profumo e ad uso di medicina; storace, styrax, storax, styrax. Erbo dl' stords, albero da cui stilla la resina storace; storace, styrax officinalis, aliboufier. Stordss liquid, altra resina che è un sugo denso verdiccio semi-trasparente, di sapore aromatico, dostoppa, subdere ignem ac materiam malo, I dore piacevole, e che stilla dall'altingia rcelsa, storace fluido, storax fluidus, stoez liquide.

Stonce, nettare, forbire, ripulire, strobreiere, abstegere, detergere, extergere, ordes eluere, expurgare, torcher, nettoyer,

plir, frotter, nettoyer en frottant.

Storcion, tanto capecchio, o cencio molle, he si possa tener la mano, e serve per stropicciare, le stoviglie quando si rigoverano; strofinaccio, strofinacciolo, batuffolo, enicillus, lavette. Storcion, qualunque cenio, od altra simil cosa atta a stropicciare; trofinaccio, cencio, penicillus, torchon. reniculum s tamineum, penicillum fæneum, orchon à bouchonner un cheval, bouchon. Morcion, cencio di cui servonsi i pittori per ettare i pennelli, o la tavolozza . . orchepinceau. Storcion, fig. donna sudicia, . . . torchon , femme mal propre, femme Alope. Storcion d'cusina, fantesca impiegata layare le stoviglie, e a fare altri bassi ervigj; guattera ... souillon de cuisine. Rorcion dla cà, V. Stravaca-baril.

Stoncione, V. Strafognè.

Storia, istoria, disfusa narrazione di cose eguite; storia, historia, histoire. Storia, uccesso, avvenimento, casus, aventure, nistoire. Storia, narrazione di cose possibili na non avvenute; conto, novella, fabula, onte, nouvelle. Storia da contè sota 'l fornel, narrazione insulsa od incredibile, parola da reglia . . . . . . conte de ma mère l'oie. itoria, cosa lunga ed intricata....chose ongue et embrouillée, histoire. Fè trope torie, usare molte e troppe diligenze intorno checchessia, multum diligentiæ et studii onserre, traîner en longueur, faire des hitoires. Storia, storio, coso, espressioni che i usano, quando taluno non sa o non ramnenta il nome della persona, o cosa, colui, olei, questo, questa cosa, arnese, derrata, tle, illa, illud, hic, hæc, hoc, res, nerotium, ceci, cela, ce qui, machine, chose, etc. STOMETA, dimin. di storia, ne' tre primi ighif. piccola storia, storiella, brevis historia, uistoriette.

Storm, stornel, V. Stronel.

STORSA, o stossa d' avie, buchi, o cellette, ove stannole pecchie, e depongono i loro favi, dette anche cotèi; fiale, favo, favus, gâteau, rayon de miel.

Störsacöl, V. Törsacöl.

Stürse, voce attiva piegare in direzione violenta e contraria alla naturale, stravolgere, orcere, storcere, torquere, obtorquere, de-

travers. Storse, fig. spiegare, o interpretare sinistramente, o al contrario; stravolgere il senso, vertere, convertere, donner une entorse, détourner de son vrai sens, interpréter mal, biaiser. Störsesse, travolgere le proprie membra per dolore o per vedere, o avere a far cosa che dispiaccia; scontorcersi, torqueri, agitari, commoveri, faire des contorsions, tordre la bouche. Störsesse un bras, un pè, piè na störta, muoversi l'osso del braccio fuori del luogo suo; mettere un piede in falso, slogarsi, dislogarsi, storcersi, distorsione brachium, vel pedem sibiluxare, se disloquer, se démettre un bras, un pied, se donner une entorse. Storse la boca, storcere la bocca, os distorquere, tordre la bouche, grimacer. Storse, o destorse, il contrario di torcere, storcere, retorquere, détortiller. Storse, mangiar avidamente, V. Törse.

STÖRT, add. storto, bistorto, sbilenco,

distortus, détors, tourné, tortu.

Störta, distensione violenta, ed immediata de'tendini, e de' ligamenti d'un'articolazione, in conseguenza, d'una caduta, o d'una percossa, e senza slogamento sensibile delle ossa; storcimento, storta, torsio, distorsio, luxatio, entorse. Piè na störta, V. Störse. Dè la störta, gabbare, giuntare, ingannare, dar finocchio, decipere, fallere, circumvenire, verba dare, defraudare, tromper, duper, donner le torquet. Störta, vaso di terra o di vetro che ha un collo lungo piegato ad angolo col ventre del vaso, ed é in uso per operazioni chimiche di distillazione. storta, vas curvum, retoria, cornue, re-

STRA, spazio di terreno destinato dal Pubblico per andare da luogo a luogo, strada, via . iter , chemin , route , voie. Strà reàl, strada che conduce dal luogo principale ad altro luogo grande, strada maestra, via publica, via militaris, grand chemin. Stra vsinàl, strada che conduce ad alcuna casa particolare, strada vicinale, iter devium, chemin privé. Strd d' traverssa, strada più breve e non principale, che mette da un luogo all'altro, evitando la strada maestra, strada trasversale, trames, transversum iter, chemin de traverse. Strà batha, strada ove di continuo passan molte genti, strada battuta, pesta, via trita, chemin battu, piste. Strà batùa, fig. mezzo a tutti noto di far checchessia; battuta, usanza comune, pronum iter, via patefacta, chemin battu, le grand chemin des vaches. Strà soteranea, strada aperta nel terreno scavandolo, strada sotterorquere, retorquere, tordre, tourner de l'ranca, subterranca via, tunel, tonnelle.

Strà scaria, strada fuor di mano, iter devium, via flexa, chemin écarté, chemin détourné. Strà da camòss, strada faticosa, scoscesa, alpestre, via prærupta, salebrosa, aspera, chemin pierreux, montueux, escarpé. Strà ca va ant un post, strada che mette, che guida, via qua itur, chemin qui conduit. A metà strà, a strada non compita, e fig. lasciando l'opera interrotta, a mezza strada, sul bello, nel mezzo, intermissa via, - à moitié chemin, à mi-chemin, en beau chemin. Per drita strà, per dirittura, dirittamente, per diritta linea, directe, recto tramite, directement, tout droit. Per drita strà, per la strà drita, fig. convenevolmente, giustamente, bene, con equità, recte, æque, jure, équitablement, justement, avec droiture. Nen andè per la drita strà, sig. rigirare, simulare, operare con astuzia, minus sincere agere, se servir de mauvaises finesses, ne pas agir sincèrement, biaiser. Nen andè per la drita strà, anche sig. parlar fintamente, pensar una cosa e dirne un'altra, allontanarsi dalla verità, orationem derivare, simulate loqui, a veritate deflectere, biaiser en parlant, ne dire pas sincèrement ce qu'on pense. Bute ant la bona strà, indirizzar bene altrui in checchessia, rectana viam commonstrare, mettre dans le bon chemin. Destornè un da la boña strà, metter fuori alcuno della buona strada, far ch' egli erri, de recta via divertere, declinare aliquem de via, faire égarer, faire quitter le droit chemin. Esse fora d'strà, scapè la strà, fig. esser in errore, non camminar bene, errare, decipi, falli, s'égarer, se fourvoyer, être hors du bon chemin. Butèsse s' na strà, canpèsse anss na strà, andè su na strà, stè anss na strà, assassinare su le pubbliche strade, rubare i passeggieri per le strade, gettarsi alla strada, andare alla strada, stare alla strada, grassari, faire le voleur de grand chemin. Tute le strà meño a Roma, proverb., si può per più mezzi venir all'intento suo, e si va per più strade a Roma, non una est ratio id assequendi, on y peut parvenir par plusieurs chemins. Fè strà, fare strada, camminare, iter facere, viam terere, faire chemin, faire route, voyager, marcher. Fè strà, avanzarsi, progredi, faire du progrès. Fè strd, stradare, far la strada, incamminare, dirigere, condurre, deducere, viam pandere, dirigere, conduire, mener, frayer le chemin, acheminer. Fè soa strà, sare i satti suoi senza hadare altrui, sibi uni intendere, suivre son chemin, cheminer droit. Ande mere, surcharger.

per sod strd , seguite sod strd le processire il suo cammino, penguro itioere l'identifice pour suivre son chemin, aller stou planta chemin. Falisse d'strà, forvieres labi recto itinere, de via divertere pristale per de chemin, s'égarer du chemin se la voyer. Strà fasend, per istraday faciado st camminando, ex ilinere, nuer vien sian sian cundum, en chemin faisant. Personant fañ j'aitr, morire, diem supremum swein mourir, faire comme les antreis Schus la strà, V. Stronpè. Fè la strà a nautent term. de segutori, torcere i-identivisi sega con la licciajuola, sorre denteurà quere, tourner les dents d'une exie se le tourne-à-gauche. Strà d' san-Gincaja masso innumerevole di stelle tanto ditti che appariscono come una mahe, cottile, e segnano un lungo tratto nel cisla de levante-a-ponente; galassia; via latten; larten orbis, circulus lactous y via lactous, lact lactée, la voie de lait, palaxie, litrelieumine in consular osis saint Jacques.

STRABAUSS, il risaltare di qualintoglia sono che nel muoversi, trovando interprissiminali, e faccia moto diqueto oda quallosti era avviata; rimbalzo; salta i scossog lullo concussio, subsultatio, jactatio il salta jostondissement, bond jubricular, calast., rag

STRABAUSSE, strabuche, atranslate, contain, andè d'ghinda, v. neutre liendeggiamente fa chi non può sostenezzi in piedi peridebolezza o per altra cagioner, e dicesi pere delle cose che nell'avanzare muavono a bain perchè mal ferme su sostegni loro, o perchè incontrano intoppi; balenare, barcollare, tentennare, traballare, tracollare, esodolare, titubaro, nutare, uacillare, balante, branler, pencher de côté et d'autre, vaciller, chanceler. Strabausse, in a atta balante, rimbalzare, scuotere, succutere, subsultante quassare, cahoter, faire des bonds, intener des cahots.

STRABBIVE, bere smoderatamente, strabste, sbevere, cioncare, sbevazzare, avvinazzari, immoderate bibere, vino se ingurgitare, hoise avec excès, chopiner, chinquer, boire tirelarigot, boire comme un templier, lan-per, flûter.

STRABB, v. cont., risparmiare, sparagnare, parsimoniam adhibere, éparguer, ménaga, économiser. V. Sparmiè.

STRACARIE, V. Strabausee.

STRACARIE, soprageaucare, carrentionoverchio, sopraggravare, injusting ones proposer, aimium onesare, numico onore premiere, surcharger.

manage sprechid, che ha diminuite e affier velite to form, stapen, straceo, fiacco, lasso, fictionto estancisto, estacento, fessus, lassus, fessus y fatigatus, defatigatus, delassus, ny dintigués, inomissée, abattuy, affaibli. Strach **mili pë** p**apedato, pedilius fersus , harassë pinus aboin italo marché. Strack a mört ;** nică rente na peul pi, stanchistimo, eccesdirachente statico prafinito, finito, exhaustus, on reserved les à n'en pouvoir plus, ditt, spuiss. Strack, rovingto, stracco., attributy acaises ; ruine, accablé. Strach, therefore misérabile, inops , miser , pauve , misérable, disetteux. Festi strach , veste lomen pisestie contrite , consumia , habit usé, labit contomé. Strach, egg. a terreno, vale htichto per continuate raccolte, infiacchito, strateo, afoutinto, effictus, fatigué, épuisé. al Brincour, forre a diminuire le forze, stanman strateure . spossare , rilassare , defatire, lassare, lesser, fatiguer, excéder, che, parlandosi di terreno, sterilire, afruttore, effetieure, roudere sterile, sterilem roudere, effetiem roudere, épuiser, user, ter la force de produire, essiter. Straché, molestia afficere, tadio esse, enunyer, fatiuer, importuner, incommoder. Strachesse, meritolira le forze nell'operare, stancarsi, sposenrsi, fotigari, defatigari, fatiscere, defatigare se, lassari, se lasser, se fatiguer, m relacher. Strachèsse i pè, spedare, pedibus fatiscere, se fatiguer les pieds. Suracuron, V. A stracheur, e D'stracheur

setto la voce D'.

STRACERUIT, troppo cotto, stracotto, più che cotto, nimis coctus, trop cuit. Stracmi, add. V. Strach.

STRACEIL, SOSt. V. Strachità.

STRACRIR, sost. od add., t. di scherzo, meschino, povero, spiantato, bretto, senza danari, senza roha, necessitoso, egenus, maligus, inops, mendicus, nécessiteux, indigent, pauvre, misérable. Strachin, sost. qualità di cacio che si fabbrica nella Lombardia con latte rappreso, molto butirroso, cavato da vacche affaticate, stracchino . . . . fremage de Milan.

STRICETTA, struchid, mancamento o dimination o da naturale indisposizione; stanchezm, stracchezza, lassezza, defatigatio, lasdettement de forces, fatigue. Strachità di 🛸, spedatura, pedum lassitudo, lassitude

ux picds.

Tom. II

STRADETA, dim. di stra, strada piccola, stradicciuola, stradella, stradetta, viottoli, angiportus, semita, cattis, iranes, ruelle, petite rue, chemin ettore.

strator, acer. di stra, strator giante, com major, grande rue, grande ruite. Strador, strada grande che è trametzo à funghe file di piante, e mette capo ad una casa di villa, viale, stradone, mesaulta, andron, montela-crum, allée. Stradon, "via che si la per li poderi con filari di viti o spalliere od altra di viti o spalliere od altra dell'altra bunda i vitito. yerzura dall'una e dall'altra banda; viottoto, pradiorum semila, allée de jardin, allée de vigue. Siradon, stradonot (plur.), corti viottoli hen disposti ad accomodati nei giardini, andari, semila, calles petites allées.

Straponor, dim. di stradon, V.

STRADOTAL, sost, quantità d'effetti che ha la donna sopra la dôte, "sopraddote", giutita

di dote, parapherna, biens paraphernaux. Stranotal, agg. di bent che la moglie possede oltre la dote data al matito, parafernale, sopraddotale, ad parapherna pertinens, paraphernaux (plur.)

STRAVALARI, errore gravissimo, sproposito, strafalcione, error, allucinatio, lourde faute, bévue, méprise, grosse bêtise. Strafaluri, babbeo, V. Badola.

STRAFOGARI, strajusari, pianta annua ed erbacea che cresce nei prati, c nei luoghi ombrosi umidi, con ampie foglie simili a quelle della vite, fiori celesti, e stelo diritto; e il di cui seme fatto in polvere e posto fra capelli uccide i pidocchi; strafizzeca, stafisagra, stafisagria, herba pedicularis, staphysagria, delphinium-staphisagria, stuphisaigre, herbe aux poux, herbe à la pituite.

STRAFOGNE, cifognè, storcionè, schifognè, spiegazzare, scipare, conciar male, far come un cencio stringendo, gualcire, malmenare, trassinare, allucignolare, rahbaruffare, corrugare, contrahere, replicare in rugas, in sinus confundere, chissonner, houspiller, gåter, . houchonner, froisser.

STRAFOBSSIÄ, fissela, cordià, spagh, cordicella minuta a due fili, funicella, sferzino, cordicina, spago, funiculus, resticula, ficelle, cordelet, bitord.

STRAFUSARI, V. Strafogari.

Stragicuk, aflaticarsi, sforzarsi, ingegnarsi, adoperarsi con ogni mezzo, mettere ogni studio, far ogni sforzo, stentare, laborare, eniti, nervis omnibus contendere, travailler, se donner de la peine, s'évertuer, titer le diable par la queue. \

STRAGIUDISSIAL, agg. d'atto, scrittura, confessione, o simili, che non si la innanzi al

Giudice, ovvero nel corso del giudicio, estragiudiciale, extrajudicialis, extrajudiciaire.

STRAGOÑ, pianta del genere dell'assenzio, con foglie lunghe e minute, frequentemente adoperata negli intingoli e nell'insalata; dragoncello, targone, dracunculus, estragon.

STRALUNA, V. Stravirà.

Stratusi, shesi, v. neutr. dicesi di panno che traluce in quei luoghi, dove si comincia a rompere; ragnare . . . être usé, être consumé au point qu'on voit à travers, s'élimer.

STRAM, paglia, sagginale od altre simili sostanze adoprate nelle stalle per letto del bestiame, lettiera, strame, stramen, litière. Mangè 'l stram, strameggiare, stramen depasci, manger le foin de la litière. Stram per strem, V.

STRAMADER, stramur, troppo maturo, troppo fatto, strafatto, sopraffatto, stramaturo, vietus, decoctus, trop fait, trop mar, mur

plus qu'il ne faut.

STRAMASSE, cader a terra privo di forse, col corpo prosteso e quasi senza sentimento, stramazzare, procumbere, consternari, tomber de son haut, tomber presque en défaillance.

STRAMASSON, grave e totale caduta che si fa in terra; stramazzata, stramazzone, lapsus, ruina, lourde chûte.

STRAMUR, V. Stramadur.

STRAMURTI, v. att. far perdere i sensi ad uomo od animale, far venir meno, esatiinare, intormentire, examinare, consternare, animo alienare, étourdir, faire évanouir, faire défaillir, engourdir. Stramurtisse, venir meno, smarrire gli spiriti, tramortire, trafelare, stamortire, ammortire, svenire, linqui animo, perdre connaissance, tomber en défaillance, manquer, tomber en syncope, pamer. Stramurti, il perdere che fanno le membra il lor senso, per freddo o per essere state in incomoda positura, indolentire, rigere membris, s'engourdir. Stramurti, lig. rendere men ardente, men acerbo, men violento, ammortare, spegnere, ammorzare, smorzare, extinguere, restinguere, amortir. Stramurti, diminuire la violenza d'un colpo; attutire, vim ictus frangére, impetum mollire, amortir un coup, l'affaiblir, faire perdre de la force à un coup. Strumuri, parlandosi d'erbe, far loro perdere alquanto dell'acerbità od amarezza, col sommergerle in acqua bollente, rhaterare, ammollire, emollive, fervente aqua herbas macerare, amortir, faire amortir des herbes dans l'éan bouillande. Stranturti, diminuire il troppa viviletta non la larghezza che dovtebbere,

de'colori con tinte oscure, abbattere la vivezza de' colori, renderli smorti, dilavare, nimis floridis coloribus austeritatem dare, amortir, affaiblir la vivacité des couleurs, diminuer l'éclat des couleurs par des teintes sombres.

STRAMURTI, part. ammortito, tramertito, svenuto, semianimis, animo defectus, évanoai.

STRAND, baranch, agg. di cose che reggonsi su varii piedi, alcuno de' quali è più corto degli altri, o non posa eguale sul suolo; zoppo, claudus, claudicans, mancus, qui boîte, qui n'est pas solide. Stranb, che ha le gambe storte, strambo, sbilence, storto, varus, valgus, tortu, cagnenz, qui a les jambes tortues; baneroche (# uomo), bancalle (se si parla di donna). Ande stranb, V. Stranbale. Stranb, strane, V. Stranbalà, Stra**nbo.** 

STRANBALA, add. stravagante, strano, inusitato, improbabile, absonus, insolitus, novus, insolens, extravagant, étrange, im-

probable.

STRANBALADA, errore guavissimo, strafalcione, spropositone, gravis error, lourde faste, grosse betise, bévue grossière. Fè o di de stranbalade, fare, o dire spropositaci, spropositare, ineptire, deliramenta loqui, faire des grosses bêtises, dire des extramgances. Stranbalada, per stravagana, V. Stravaganssa.

STRANBALE, stranbe, ande stranb, soppicare, andar zoppiconi, claudicare, boiter,

clocher. V. Strabausse.

STRANBIÑ, che ha le gambe storte, V.

Sirognèta.

STRANBO, add. usato anche come sost., fintastico, stravagante, strano, capriccioso, bisbetico, morosus, insanus, delirens, extravagant, qui a des idées extraordinaires, fou tulipier.

STRANGE, sost. od add. strano, straniero, forestiero, avveniticcio, advena, peregrinus;

útranger.

STRANGOJOÑ, malore delle giandule della gola, dette tonsille, che impedisce l'inghiottire, stranguglioni, gavine, gangole, amygdalitis, amygdalite, philogose des amygdales. Mangè d' strangojon, mangiare con fretta eccessiva, o con paura che altri ci scopra, e perciò inghiottire con pena; boccheggiare, properation edere, manger en toute bi

STRANGOLÀ, part. da strangolè, strangelate, clisus, præfocatus, étranglé, Strangola, . d'abito troppo stretto, meschino, sermi forte addosso, angustior, arctior, curange

475

roppo stretto, arctior, arctius, étroit, strambotto, strambottolo, cantiuncula amaun il collo stretto, arctior, angustior, tranglé, qui a le goulot étroit. Stran-old, dicesi anche di voce soverchia-nente acuta e sottile, e sforzatamente alta, nox aspera, acerba, voix aigre.

STRANGOLA-PREIVE, termine popolare e di cherzo, specie di pastume detto comune-

mente gnöch , V.

STRANGOLE, uccidere togliendo la respiraione col comprimere e chiuder la gola, trangolare, soffocare, strozzare, collunt obtringere, gulam laqueo frangere, fauces blidere, spiritum procludere, viam anima refocare, laqueo interimere, étrangler, sullower. Strangole con d' sautisseta, finger di mocere altrui, di punire, ma veramente un far male, od anche giovare; affopare il cam con le lasagne .... Strangolè, per im., restringere troppo, serrare, non dare lo pazio necessario, coarctare, coangustare, frangler, resserver trop. Strangolèsse, darsi a morte coa un laccio, strangolarsi, strozmri, laqueo se interimere, s'étrangler. Strangolèsse, crite auta ganassu, alzar la voce storratumente, strangolarsi, vocem nimio statius extollere, crier à tue-tête, jeter les hants cris, s'égosiller. Strangolèsse, in modo b. pop., mangiar avidamente con gran gusto alcuna cosa, divorare, glutire, vorare, avaler soulument, engloutir. Strangolè, anpichè ia, od imporre patti lesivi profittando dell'altrui necessità; fare il collo, tirar gli crecchi, quam plurimi vendere, iniquam legem dure, surfaire.

STRANGURIA, sopression d'urina, malattia he produce diminuzione o mancanza totale sella secrezione dell'orina: se l'evacuazione dolorosa ed a gocce, stranguria, urince ificultas, stranguria, substillum, stranurie: se avvi soppressione totale, o l'evarazione è tenuissima; iscuria, ischuria,

Schanon, nome che si pone a chicchessia ltre quelli che gli sono proprii, o per qualbe notabile di lui singolarità, o per cariccio de compagni, o simili cagioni; sorannome, cognomen, surnom, sobriquet. STRABOME, dar un soprannome ad alcuno, per lo più s'intende in male, soprannomare, gnomen imponere, cognominare, sur-

tranglé. Strangolà, dicesi di vaso che toria, sorte de poësie italienne ordinairement en octaves, rondelet, couplet.

STRANPALISSE, sdrajarsi sconciamente, V.

Strojassèsse.

STRANSIMENT, V. Strensiment.

STRANSSI, add. magrissimo, debole, segaligno, gracile, mingherlino, sparuto, di non huon aspetto e colore, segrenna, nil præter ossa et pellem habens, vix ossibus hærens, junceus, tenuis, grêle, chétif, sort maigre, de peu de mine. Stranssi, del color di pet (in m. basso); malsano, ridotto in cattivo stato di salute, impolminato, pallidus, adversa laborans valetudine, morbo infectus, pâle, jaune, pulmonique, ictérique, ruiné. Stranssi, meschino, spiantato, bretto, egenus, inops, nécessiteux, misérable. Stranssi, avaro, tenace, stitico, spilorcio, guitto, sordidus, avarus, tenax, avare, chiche, mesquin.

STRANCE, mandar fuori lo starnuto, starnutare, starontire, sternuere, éternuer. Di ave a un ch'a stranua, augurare salute a chi starnuta, salutare sternutamentum, bona precari sternuenti, saluer quand quelqu'un

éternue.

STRANUV, movimento repentino e convulsivo dei muscoli che servono all'espirazione, pel quale si manda fuori per le narici, e per la bocca, con strepito e violenza, l'aría che si era inspirata, e si scuote tutto il corpo; starnuto, sternutamentum, sternutatio, éternucment.

STRAORDINARI, strasordinari, sost., corriere che non ha giorno determinato a portar le lettere, corriere straordinario, tabellarius extra ordinem, courrier extraordinaire. Straordinari, cosa straordinaria, stranezza, res singularis, singularité, extraordinaire.

STRAORDINARI, strasordinari, add., non ordinario, che è fuor dell'ordinario, straordinario, inusitato, insolito, extraordinarius, novus, insolitus, inusitatus, mirificus, extraordinaire, étrange, étonnant, qui est hors de l'usage commun. Straordinari, grandissimo, eccessivo, smoderato, nimius, inmodicus, excessif.

STRAPAGER, pagare più del convenevole, soprappagare, strapagare, sopraccomperare, plus æquo solvere, payer trop cher, surpayer.

STRAPARLE, parlar troppo, straparlare, blaterare, garrire, dégoiser, parler trop.

Straparle, parlar d'altrui in mala parte,
biasimare, sparlare, obloqui, parler mal, lo più dagl' innamorati alle loro belle; médire. Straparle, esser in delirao, delirare,

esser libori di se, desipere, loqui aliena, alienari mente, mente labi, être en délire, rever.

Strapass, schetno, strazio, strapazzo, concamella, mépris, outrage, insulte, mauvais tiaitement. Strapais, poca cura della propria sanità , strapazzo , negligentia , incuria , ex-ces , desordre. Cosa da strapass , cosa da 'servirsene senza rispetto', cosa da strapazzo, 'res adhibenda' nutla habita ratione, chose de fatigue", de tous les jours.

STRAPASADA, riprensione, bravata, sbrigliatura , raminanzo , rabbuffo , objurgatio , Peprehensio, réprimande, saccade, algarade.
STRAFASSA-RESTE, artefice sciocco, ciabatano, imbrattamondi, artifex' imperitus, iffaçon. Strapassa-meste dicesi anche di colui 'che lavora o dà le sue merci a vil prezzo; gasta-mestieri . . . . gate-métier,

STRAPASSE, v. att. far poco conto di checcliessia, strapazzare, disprezzare, spregiare, despectui habere, contemnere, inépriser, dédaigner, faire peu de cas. Strapasse, fare un solenne rabbusso, rabbussare, sgridare aspramente, proverbiare, objurgari, incre-puite, manger le blanc des yeux, faire une bonne mercuriale, gronder séverement. Stra-Rasse, maltrattare stranare stranazzare, maltrattare malmener, insulter, fatiguer, tourmenter. Stranasse'l meste, operare sconsideratamente, fare alcuna cosa a strapazzo, strapazzare il mestiere, acciabattare, inconsiderate, temere agere, maconner, Travailler à dépêche-compagnon, agir à l'éfravailler à dépêche-compagnon, agir à l'é-loughe, à la boulevue. Strapasse un caval, alluficare un cavallo senza discrezione, stra-paziare un cavallo, immoderate equum de-latigare, délassare, estrapasser, fatiguer, excéder un cheval. Strapasse, parlando di aluti, portare tutti i giorni senza riguardo, e nelle ore che si lavora, portar da stra-pazio, vestem lamquam ad opus commodam gifere, porter un habit de fatigue. Straparter un liabit de fatique. Strapassesse strassinesse la vita aver poca
cura della propria sanitat naffaticarsi di socercino parim sanitatem curare, parum
sanitati indutgere nimium eldborare, avoir
peu de sain de sa santé, se crèver de
la propria add. Nu che pieno, riboccante,
soprappieno pienssimus, trop plein, trop

cser a piombo, useir di dirittura, non esser a piombo, useir di perpendicolo, e prograta linea discadere, surplomber, etre hors de l'aplomb, sortir de son à plomb, deverser.

STRAPORTA , V. Trapontation , ollogissmad STRAPREGER, pregare replicatements is call damente, pregare e ripregare, strapregare etiam atque etiam deprecarty with rogare, obsecrare, obtestari, observer, prin avec chaleur.

STRASORA, ora strana, ora dia dia dell'ordine consueto , hora frimanica ha intempestiva, heure extraordinaire in included STRASORDIHARI, V. Straordinario 5 11 ded STRASFORT, V. Trasporte. 1 2 2011 and STRASFORTE, V. Trasporte. 1 2011 and STRASFORTE, V. Trasporte. 1 2011 and STRASSORTE. 2011 and STR

cio, cencio, pannacció, frustum y chillen haillon, guenillon, drille, panaillon ; de peau, torchon. Struss per netit se puis strofinaccio, penicillus, lavette. Strusse lve la poer, forbitojo, strofinación y p cillum, torchon, frottoir. Street pen i pnei, straccio da nettar i pennilli in li tavolozza, penicillus, torche pincesar. I strat stan senpre a l'ora, le brujes d'Atila senpre an aria, prov. le pene della giu umana colpiscono i poveri e risparationi ricchi o potenti; ai cenci faoco i la mai si posano addosso ai cani magri, caritta grimun pauperem semper inferies, inforta obruunt pauperes , le feu val aux haille aux pauvres vont les malheurs, Strate ( plin: panni od abiti consumati e stractishi, e sferre, ciarpaine, vestis attrita, attito, se (plur.); chiffons , haillons , peillen, fesperie, vieux habits, vieilles hardes. Strast da qui cenci di lino o canapa, che si racusigone p farne carta macerandoli; cenceria .... drilles, peilles. Strass, robe divorce di part prezzo, ed avantume usato; secitume, vecchiume, scruta, veilleries, friperie, feetla. Strass, pezzo della cosa stracciata, beastelle, brano, straccio, frustalum, lambetta, le loquette. Strass, niente, punto, sira nihil, rien, point du tout.

STRASSA, sost. seta inferiore de' hea struccinta col pettine di ferro od in al ant le strasse, lasciare in sulle secche, rimanere nelle peste , lasciere in secon , nmaner nel pericolo, deserers in discrimi in discrimen addaci, lainer dans le bourh rester dans l'embarres, rester dans le hourbier, échouer. Strussa d' Levant, tela hiere usata e sottile, impregnata d'una dissolucio di coccinigha nell'alcool, per tingere la pele in rosso; petm di Levante, belletto, issio,

bambagello, pemetta, purpurissum, fard, Strasson, strassura, rottura che rimane nella vermillou, rouges, Strassa ; un niente, un cosa molto stracciata, straccio, stracciatura, pelo, un fico, utan straccio, uno econiuzzolo, squarcio, laceratio, conscissura, déchirure, the briefelougatibile, slibilium, rien, point du Standarders standarders panh, da stracciato, la-, december, discissus, déchiré. Strassa ua verm, agg. a persona, vale co'vestimantisame laneri, caucioso , tutto , lacero , strionarktulla, pannosu , déguenillé., dépensillément des haillous qui a les labits en des leurs de pommes, faite en sengilleuse d'herbes. Rason strassa, V. Ratonossa V. V -authoresistanti. disingspat. sost sanda, Vriedine post - and i police in le le le printe de le prin diserte spesie rogeseinteli , pisciculi , petils choinead, poissonaille diretti, quegli che compas a reads sensi, seminjuolo, centonarius, albifolitios q i islo ce eb or or or pas, acquistant, ac alle fore in due o più, pessi a stelle , una carte , e simili, o farvi uno osiisiraciero, aquerciare, sbranare, indeaga I lacerare ou discorpere | diripere, schieberer | laginer, agestre en pièces. V. Sciauwhit Was Schegestrame i pan da doss, V. Pan. andressitantique piecolo straccio di panuolina, mile decinia epotit chiffon. Strasset, piccolo pene, di popueline da pettare i rasoj, peneolder aufrattoisie moragen de linge. Strasset

falqui) pasti o vesti di pochimimo valore è daporo stra pannicelli i vestimentum uttri-sem poshifima.

STRASSETE: megran o donniciuolo oziona e per lo più per ragazza nomuskatonica, vilis, femella, mereinaliantille de joie, coureuse.

distributorio yn ett. ticarsii dietco alcuna cosa mes selletaris da larga, atrascinare, trainare, **minaro** introllego <sub>d'A</sub>gplare , traiper , qutrainer, tirer après soi. Strassine, die pere, che de la compania, que poulandosi di fiume inencira ; menare perotolare , strascinare , sherre intralage sigharier. Strassinesse per fêreci-strussitersi per terra, trainarsi, camminese stristioni , repere, reptare, marcher there es . maine at hur ses genoux , n'aller phined: sprint , se trasper. Strassinesse la mile of the confirmation of the state of the restrates harderin, inginique, nome male, in tendenie megaboudo, stracciato, lacera in-

léon diescrillé , yamhond, gaspilleur.

squarcio, laceratio, conscissura, déchirure, accroc, balafre, V. Stripèla.

STRASSONA, donna di mal affare, strofinaccio, pellex, femme débauchée, femme de

mauvaise vie.

STRASSUA, molle di sudore, sudato, sudore diffluens, sudore madefactus, sunnt, trempé de sueur, mouillé de sueur, tout en sueur. Strassua, pitocco, spiantato, brette, homo sestertiarius, mendicus, croquant, pauvret, misérable.

STRASSUE, sudare assai, trasudare, valde sudpre, sudore diffluere, être tout en sueur. suer beaucoup. Strassue, metafor, lo scappare il liquore dal vaso che lo contiene, uscendo per sottilissima fessura o pei pori; trasudare, trapelare, effluere, couler, pesser, dégoutter, transsuder, suinter. Strassona, V. Strasson.

STRAT, tappeto o panuo che si distende in terra, per comodo od onoranza di chi dove passarvi o starvi sopra; strato, stragulum, tapes, tapis.

STRAVACI , sost. atto di rovesciare , rovesciamento, eversio, renversement. Avei na stravaca, V. Stravache.

. STRAYACABARIL, storcion dia ca, aso del equun , colui o colei che porta tutta la fatica, a cui si dà l'incumbenza di tutte le faccende le più penose, cui non si ha riguardo alcune; il cane del macellajo essa e busse, homo clitellarius, soulise-douleur. Siravacabaril t. di giuoco . . . . cheval fondu.

STAVACHE, v. att. dar la volta , mandar sossopra, rovesciare, ribaltare, subvertere, evertere, prosternere, dejicere, renverser faire trebucher , faire tomber. Stravache un fig. vincere, superare, ravesciare, rovinare, deturbare, evertere, vincere, vaintre, renverser, abattre. Strayache in senso nentro, cadere, tomare, capolevare, in caput huere, priecipitare, se renverser, verser ( parlandoși di carro). Esse stravacă, avei ne stravaca, essere ribattuto dalla sun pretesa, avere sentenza contraria, perder la lite, litera perdere, perdre sa cause.

STRAVACHUTE, sost. plur., rete da prender quaglie, allodole, ortolani e simili, reticella. tramaglio, strascino, erpicatojo, verriculum, nappe, filet, rafle, tirasse.

STRAVAGARSSA, follia, capriccio, stravaganza, bizzarria, morositas, extravagance, bizarrerie , folie. ...

STRAYAGUST BUIL Santistico, fuor dell'uso comune, strano, stravagante, lallatatus,

abnormis, inauditus, absurdus, extravagant,

étrange, absurde.

STRAVASAMEST, t. di med., uscita morbosa del sangue o di altri liquidi animali da'loro vasi, per espandersi esternamente od in altre cavità interne; travasamento, transfusio, extravasatio, extravasation.

STRAVASÈSSE, l'uscire del sangue, o degli umori dai loro vasi ordinarii, diffondendosi esternamente od in altre cavità del corpo; spandersi , travasarsi , stravenarsi , e venis

erumpere, transfluere, extravaser.

Stravede, ingannarsi nel vedere, vedere una cosa per un'altra, travedere, allucinari, voir de travers, voir une chose pour une autre, avoir la berlue. Fè stravede, far travedere, prestigiare; oculis caliginem offundere, éblouir, faire voir une chose pour une autre. Fè stravede, fig. ingannare, incantare, ciurmare, dar finocchio, aggirare, abbindolare, garabullare, abbacinare, indurre in errore, affibbiarla, accoccarla, fascinare, irretire, decipere, circumvenire, imponere alicui, verba dare, tromper, surprendre, enchanter, attraper.

STRAVENT, vento contrario, ventus adversus, vent contraire, vent débout.

STRAVESTI, travesti, trasvesti, vestire alcuno di panni molto diversi degli ordinarii, o degli abiti altrui, perchè non sia conosciuto; travestire, immascherare, lurva inducre, déguiser, travestir. Stravestisse, travestisse, mutar la propria veste per non essere conosciuto; stravestirsi, travestirsi, travestire, vestem mentiri, se déguiser, se travestir. Stravestisse da bergé, travestirsi da pastore, pastoralem cultum induere, se travestir en

STRAVIRI, stralund, add. stravolto, confuso, turbato, scomposto, alterato, sorpreso, turbatus, turbidus, commotus, confusus, perturbatus, défait, troublé, bouleversé,

cfirayé, agité.

Stravire l'eut, volgere lo sguardo or qua or la senza ragione, e quasi pazzamente, affissando la vista; stravolgere gli occhi, strahuzzare, intentos oculos circumvolvere,

rouler les yeux.

STRIVIS, add. strano, stravagante, sorprendente, inusitato, nuovo, insolito, fuor dell'ordinario, straordinario, novus, inusitatus, insolitus, admirandus, insolens, étrange, extraordinaire, inusité, extravagant, étonnant, surprenant, merveilleux.

strega, befana, sortiera, saga, venefica. sorcière, magicienne. Strega, supposta larva o buona o cattiva, cui si attribuiva parimento e talora oggidi si finge d'attribuire esistense e potere soprannaturale, da chi governa i banbini; befana, versiera, orco, biliora, trentavecchia, trentacanna, larva, goblin; fantôme, loup-garou. Strega, per simil. brutta vecchia e maligna; ancroja, deformit anus, dagorne.

STREGARIA, chimerica opera soprannaturale di streghe o demoni; incanto, incantesimo, fatatura, fatagione, fattucchierla, malia, fascinum, incantatio, veneficium, téerie, sorcellerie, ensoccellement, maléfice, charme.

Stregon, strion, uomo cui per ignorana o per baja si attribuiva potere soprannaturale coll'ajuto del demonio; stregone, magliardo, negromante, veneficus, soreier, magicien.

STREIT, sost, luogo angusto, di poca largliczza, stretto, strette, angustia, fances, lieu étroit, défilé. Streit, per destreit morss,

V. Destreit.

STREET add., che ha poca ampiessa; angusto, stretto, strictus, arctus, angustus, petit, étroit, segré. Streit, chiuso, serrate, stretto, campressus, pressus, strictus, fermé, esré, contraint. Streit, unito o serrato insieme, stretto, compatto, compactus, adharescens, serré, pressé, joint étroitement, placé près à-près. Streit, fig. agg. di amico, vale intrinseco, intimo, confidente, stretto, intimus, familier, intime, consident. Streit, agg. di parente, propinquo, stretto, proximior, necessarius, proche-parent. Streit; rigoroso, severo, stretto, rigidus, severus, rigoureux, sévère. Streit, angustiato, afflitto, vexatus, anxius, æger, tourmenté. Streit, avaro, tenace, avarus, glutineux. Esse ana dant dla roba di aitri e streit dla soa, esser largo dell'altrui e stretto del suo, largiorem esse de alieno de suo vero parciorem, faire du cuir d'autrui large courroie. Largh d' boca e streit d' mañ, liberale nel promettere e parco nel dare, in promissis largior in numeribus parcior, grand prometteur et dur à la desserre. Thi un streit; tener alcuno nel rigore, tenerlo stretto, aliquem arcte contenteque habere, continers angustissime, tenir quelqu'un à l'étroit, tenir de court.

STREITA, sost. voce significante necessità . simili, ed usata in plurale nelle frasi ze-STREGA, stria, nome generico di donne, guenti; Piè un a le streite, stringere fre ni per ignoranza o per favola si attribuiva l'uscio e'l muro, violentar uno a sabito tere soprannaturale e malefico; maliarda, parlare o risolycre, non gli dar tempo a

nic stans delibera, vim afferre, presser, cerrer de près, prendre de court, serrer les pouces à quelqu'un, mettre quelqu'un au pied du mur. Esse a le streite, a le toche essere in sul chiudere un negozio, essere alle strette, prope esse ut negotium conficiatur, pacto conveniendo instare, être sur de point de conclure quelque affaire. Esse a le streite, esser ridotto in gran pericolo a all'estremo, esser oppresso, esser alle strette, ad incitas redactum esse, être réduit à l'étroit, être en grand danger. Esse a le streite, aver da vivere scarsamente, non aver pan pe' sabbati, miseram agere vitam, B'avoir pas du pain à manger. Thi a le streite, V. Thi. Streita, vivanda composta di animelle, granelli, fegoti, creste di galline, ali di polli, di piccioni e simili, cotte in poca salva; trunculi, oupedia, escæ melliculæ, béatilles, fricassée.

STREITESSA, condizione di ciò che è stretto; strettezza, angustia, angustiae, petitesse,

pesserrement. V. pure Stretessa.

STREM, luogo segreto atto a nascondervi checchessia, nescondiglio, ripostiglio, bugigattolo, sgabuzzino, cellarium, repositorium, latibulum, latebra, receptaculum, cache, cachette, niche, réservoir, recoin,

décharge.

Spera, dono che si fa principalmente ai servi od ai raguzzi o figliuali dai padroni o dai pareuti, il primo giorno dell'anno; strenna, strena, munuscula, éwennes. Strena, quel che si dà dal superiore all'inferiore nelle allegrezze o nelle solennità per una certa muorevolezza; strema, mancia, strena, étrenne, pot de vin. Dè la strena, fig. percuotere, dar ogni sorta di percosse, dar le frutta, verberare, battre, frapper, ta-

STRERSAI, strensin, legaccia per i capelli, strettoja, tænia, vinculum, bande. Strensai, bandolo, o benda pel capo, V. Bando e

Strense, accostare con violenza e con forza le parti d'una cosa, ovvero una cosa all'altra; strignere, stringere, restringere, adstringere, stringere, serrer, presser, resserver. Strense, lig. costringere, astringere, obbligare, violentare, sforzare, cogere, urgere, adstringere, obliger, forcer, violenter, astreindre, contraindre, assujettir. Strense, diminuire la arghezza o l'ampiezza, scemare, rappicci- tratto in alto; strappata, fratto di corda, rire, stringere, restringere, arctare, contra- hominis munibus post terguim revinctis ductaere, restreindre, rapetisser, diminuer, amoin- prio sime in alum sublati praceps dejectia, rir, retrancher, rogner, réduire. Suentse ; l'estrapade: Suep; per unition, V.

pensare, pigliare di filo, cogere, impellere, l'indurre stitichezza, costipare, ristrignere, alvum supprimere, alvum contrahere, constiper, resserrer le ventre. Strensesse, diminuire le spese, stringersi, ristrignersi, usar parcità, ristrignersi nello spendere, moderarsi nella spesa, spender meno, parcere sumptibus, impensis abstinere, ménager sa dépense, se mesurer, se ménager, se régler. Strense'l cul, in m. b. aver paura, provar timore, paventare, temere, timere, pavere, craindre, avoir peur, redouter. Fè strense 'l cul, recar timore, intimorire, timorem incutere, donner de la crainte, jeter la terreur, faire peur, épouvanter, essrayer. Strense le spale, mettersi in atto di commiserazione o di sofferenza, ristringersi nelle spalle, chinara gli omeri, sopportate, commisereri, equo animo ferre, plier les épaules, hausser les épaules. Strense le spale, acconsentire, accordarsi a quello che altri dice o propone, lasciar fare, assentiri, annuere, adhérer, laisser faire, trouver bon. Strense le spale, acconsentire con ripugnanza o forzatamente, ristriguersi nelle spalle, invite annuere, invito animo assentiri, plier les épaules, marquer de la repugnance. Strense le somd, stringer con randello le funi colle quali sono legate le some, o cose simili; arrandellare, constringere, garrotter, lier étroitement, attacher avec des forts liens. Stretse la verea fig. conchiudere un affane, stringere i patti, terminare, explere, absolvere, conficere, serrer le contrat, achever de s'entendre. Strense la man, toccare altrui la mano strettamente, dare una stretta di mano, manum comprimere, donner une poignée de mains.

Strensment, stransiment, asma, malattia che impedisce la respirazione; asma, difficultas spiritus, difficultas spirandi, anholatio, asthme, étouffement, courte-haloine, difficulté de respirer.

STREERSIN , V. Strensai.

Strer, scossa data per svellere e trarre a sè impetuosamente; strappata, stratta, torsio, avulsio, secousse pour arracher, arrachement. Strèp an tera, caduta, percossa in terra, stramazzata, lapsus, ruina, chûte, rude coup qu'on se donne en tombant. Strèp d' corda; pena che non è più in uso, e consisteva nel lasciare scorrere senza punto di ritegno quegli che era legato alla fune e

desarir 43 romant lignorde. e eregolato ... bliganie ... inconciniutas a rientelias a specific a misor petroposary butit, 1 fragas. , vacarme. bliganie ... proposario petroposario petropo directive a special primary for research strepito pretrepenso y bruit, ligaças, vacarme. Strepit, sterro, transglion prove, conatus, nisus, contentio, effort.

Spacerule, come facountaged strepito instrepiloso, romoroso, sinepant, pensirepens, bruyant mei fait du bruit. Strepites fig. pourposo, magnifico, spanto,, effusus, spien-

didus, fasteieux, riche, éclatant.

STRETA, steria o sincita del let, spazio che si lascia talora tra il letto ed il muro stradella, cubilis ac parietis intervallum, ruelle de lit.

Miraturpsai, urgenza, dura contingenza strettezza, angustia, contrainte, necessite presente, i dune necessité. Stretessa, stroitessa, pareimoniai, sospeltà, strettere , parcitas , inopia, defectus, lésine, épargne, misère, diadite. June offell our

Stal , mibretto , ghiado, V. Saries, Sgiai. .. Brais, strumento, di ferro, dentato col quale si fregano e di rippliscono i cavalli e simili animalių stregglia, streglia, striglia, strigilis, étrille, Stria, fig. colui che nell'esaminare, nell'interrogare o nel giudicare è severissimo , che rivede il pelo , rigoroso, severo , rigidus, severus, rigouseux, sévère. Stria, V. Streng.

STRIASS, gronde., V. Gronda. STRIK, fregare, e ripulire colla stregghia; stregghiare, strigliore, strigili defricare, étrillez, frotter avec l'étrille. Striè un, fig. rampognare, agridare, dare un buon rabbullo : una buona memo di stregghia , increparsy objurgare, graviter reprehendere, faire was benne réprimande, une bonne mercuriale, réprimander, étriller. Suiè us vale anche mesaminarne rigorosamente la condetta:, investigar per minuto, stacciare, vededa sul filo, diligentius excutere, cribrare, inspicere, nasuto distringere, faire passer par l'étamme. Strit , battere , percuotere , oepberare, frapper, étriller: Strid de mule, V > Malala William of all ""Steed of acute spinles strides strilles strider fatterned . . I stielle fritte i . . of some . . Space mwilling guidarepskidere, metter gridig ablegti a springra miclamoren adere,

ta cessate, re. for easember , to offro Luir, terminer, fashmens. V assuars. in Standard contambe side and une o sail un egigotte uniquista atminimita o siconasioezune 804 setle alle otternognesatio villano alique ol impanicolime loor oxertain gloway begaring b facendoimeisbratte distrucciongran, isgopho o prendendo ruvidamente qualche cosa; sgar- / Statvassà, colpo di frustaggi versurelerate.

agrestis stanconcipia, impolitesse grassiveté, mauvaise grace: D'strincon a avaise grace: L'strincon a avaise grace; produce russes, inconditioninconcruniter, impoliment agro sierement, maussadement, de mauvaise grad inalgracieusement, cabin-caba,

STRUCTURE, v. att. e/neutr, fare atto villario in segno di disprezzo, crollando le spale. con movimento sgarbato di braccio, nel deri o ricevera qualche cosa, niculas agare 14 rudem, inuchanum ostendere, faire des it politesses , se porter de mauyaise grace. Strincond un, multrattare, malmenare, tai tassara alcunos vexare, duriter, habert, mal mener, maltraiter, tourmenter,

STRINGA, geral, perso, di pustro, stretta di cuojo con punta di metallo da peni capo, che, serve per allacciare; stringe, ligu lacet, aiguillette, attache. Stringa, uomo avero w Viristiningdon to

STRINGL , add compendiosp , succin breve nel parlare o nello scrivere, stringato pressus, brevis, consisus, serre, brefi cinct, abrégé, Strangé, puccolo, streite gà, stringa, nomo perco ed avaco, spaloren petecchia, parçus, sordidus, avarus pieses ricicux, pincompillo, chiche, mesquis em

STAINGRE, v. att. (non usato nel senso, turale di affibbiare), ridurne alle strett limitare, ristriguere, coarture, adstringpread incitas redigere, resserver, lipitier, met aux abois. Stringhe, in s., neutr, affation molto, lavorace eccessivamento, rhihorgo multum operis ac laboris, impendere, la guer, se donner beaucoup de fatigue,

forcer.

for STRUELA , donna di piacere , & Pulayen " STRIPLE, landro I cencioso a lacerus, par nosus, déchiré, dégunnillé dépenaillé, and

STRIPLE, SEMEGRAPE, Le. POST 774, PAPPE 0.5 mili , squarriara , i incerare m strambellare discindere, lacenges, soundere, discerpan STREET SEPTEMBER CHARLES PROPERTY PROPERTY OF THE PROPERTY OF

aforkisore, tidii incontinuo lenginden edo ac magroman che qellaque di attisciato agil scarzo a snollo stagilisundinis agile, Agin magridococtalingre minghest up regrifithe continues Persister of the terminal desirates of the section where

forme ictus, coup de fouet, coup de soule. Sirioassa, fig. detto mordace, zaffata, fancata) bottone di passaggio, verbum aspeconvicium, coup de bec, coup de dent, coup de langué.

Statvast, frustare, sierzare, staffilare, percuotere con islerza, con frusta, con verga,

Statrion, coini che ha le vesti logore, chi è hide in arnese, V. Strasson. Striplon, de l'actra gli abiti, V. Stripèla.

Statrion, nautro che le donne attaccansi

par fisciario; stropicciare, strebbiare, fricare,

Frotter, lisser.

Sistivos, pezzo di pelle per cui, tenendolo

lista nimo, si fa passar il filo per lisciarlo

lisciatoio... ell'atto in cui si aggomitola , lisciatojo .

STROBIA, quella paglia che rimane nel campo stesso nel quale essa è; seccia, stoppili stipula, culmus, chaume. Anbroja com de par ant la strobia, dicesi di persona imdito the un pulcin nella stoppa, implicatus, dino perplexus, lindore, embarrassé comme une vielle, embarrassé comme une poule

Frois popssins.

STROUT svellere la seccia , o la stoppia
della terra , stipulam evellere, culmum craavracher le chaume. Meare, chaumer, arracher le chaume.

STROBION, nome che porta presso Torino h specie di lodola detta altrove certach o pio-Prece , V. Cerlach. Strock , V. Stored.

STRUCTOR , V. Storcion.

Binora', stanssa, parte di una canzone il compesta d'un numero regolare di versi, il quale si omerva pure nelle altre parti; stanza, stroft , strophe , strophe , couplet , stance .

Sixoux, vece contad. dare altrui delle bouse, zombare, verberare, percutere, cosdere , frapper , tapoter , battre.

"Biscoit, e megho al plur. stroge, v. con-

tad. busse, verbera, coups.

Braciasil, slongaira, sdrajato sconciamente, decore stratus, couché de tout son long. Braciasitesz, stranpalèsse, v. neutr. pass.

dinjursi sconciamente, indecare se sternere, Fractions, astrologie, dire ciò che si

arche dover altrui accadere nella vita, pretendendo dedurne la cognisione dal corso e 

481 dalla posizione degli astri , o da altra chimerica arte di sapere il futuro; far la ventura, astrologare, far l'eroscopo, fistura predicere, dresser l'horoscope, tirer l'horoscope, prédire.

Strotoola, astrologia, arte chimerica di conoscer il futuro per via dell' inspezione degli astri : astrologia , astrologia , sideralis scientia , astrologie. Strologia , erba di cui sono varie specie, tutte con foglie a forma di cuore, d'odore forte spiacevole, di mpore acre ed amaro, stimolanti e molto medicinali; aristologia, aristolochia, aristolochia, aristoloche.

Strologo, astrologo, colui che pretende predire il destino degli uomini o gli avernimenti terrestri colla cognizione degli astri, o per altri mezzi; astrologo, astrologus, astrologue. ...

STRONEL, strunel, uccelletto cantatore dell'ordine dei passeri , grosso alquanto meno d'un merlo, con piuma di totor nero lucido, tempestata di macchiette bianche con riflessi verdi e porporini, e che vola a schiere, store. nello, storno, sturnus, étourpeau, sansonnet. Stronel d' marina, specie di merlo che ha la testa ornata di un ciuffo elegante, e la piuma quasi di colore incarnato, a meno dell'ali, della coda e del capo che sono neri, ed ha abitudini consimili a quelle dello stornello; tordo rosso, merlo color di rosa, turdus roseus, merle rose, étourneau de mer.

STRONPA, sost. luogo onde si passa per abbreviare il cammino, ed aperto in mezzo a siepi, filari, e simili; trapaso,/tragitto, traversa, trames, callis transversus, trajet, sentier, petit chemin de traverse, passage, chemin qui coupe, chemin de traverse...:

STRONEE, troupe, mozzare, spiccare, tagliar di netto, troncare, amputare, abscindere, resecure, desecure, tronquer, trancher, retrancher, couper. Stronpe tute le strd, stronpè la strd a un, tagliare la via, impedire la strada, togliere il ritorno, vians intercludere, reditum præcludere, couper le chemin. Stronpè la strà, fig. chiudere il passo, impedire, porre ostacolo, adversari, iter impedire, mettre obstacle, barrer le chemin, se placer dans le chemin de quelqu'un. Stronpe, in s. prop. e sig. terminare, far cessare, recidere, exscindere, resecure, finir, terminer, faire cesser.

STRONFOR, tronpòr, troplòr, sega grande senza telajo, e con due manichi alle estre-mità, onde è massa in moto da due uomini o da mecchine, per recidere grosse legname; regene, ingens serral, grande secie.

-6ı that could be a server

Stronss, sterco sodo e rotondo, scaricato in una volta; stronzo, stronzolo, meta,

stercus durum, merda, étron.

Strop, moltitudine di animali adunati insieme; branco, pecudum caterva, troupeau. Strop d' crave, d' crin, d' feje, branco, mano di capre, di porci, di pecore, gregge, grex caprinus, suillus, ovillus, troupeau de chèvres, de cochons, de brébis. Strop d'galine, strop d'osèi, branco di polli, stormo d'uccelli, pullorum grex, alitum turma, troupeau de poules, vol d'oiseaux. Strop d'ben, d'vache, mandra di buoi, di vacche; armento, armentum, grex armentorum, troupeau de bœufs, de vaches.

Stropià, part. di stropiè, V. il verbo. Stropia, usato come sost., colui che ha perduto l'uso di mano, braccio, piede o gamba; storpiato, storpio, mutilus manu

vel brachio, crure captus, estropié. STROPIE, guastare le membra, storpiare, mutilare, mutilum reddere, debilitare, estropier. Stropiè, parlandosi d'oggetti di disegno, non osservare le proporzioni nel rappresentare uomini od animali; storpiare, vitiare, estropier une figure, ne pas garder les proportions. Stropie, più genericamente, guastare, sconciare, viliare, corrumpere, gater, endommager, donner une mauvaise forme. Stropie un pass, un sentiment, togliere una parte essenziale di uno scritto, di una frase, di un pensiero; troncare, mutilare, sconciare, mutilare, estropier une pensée, un passage, altérer le sens.

Strosse, sossocare la respirazione sinchè ne segua la morte; strangolare, strozzare, spiritum præcludere, étrangler, égorger. Nerossè, fig. uccidere precipitosamente, spacciare, spedire in fretta, expedire, trousser. La frev a l' à strossalo an doi di, la febbre violenta l'uccise in due giorni, lo strozzò, lo spacciò per le poste all'altro mondo, l'ha sbrigato, febris biduo agrum pracipitavit, celerrime rapuit, cito exanimavit, la fièvre l'a troussé, l'a enlevé en deux jours.

STRUMBLA, strimela, cosa feteute, carogna, latrina, cesso, fogna, cloaca, res putris, cloaca, charogne, retrait, latrines, privé, cloaque. Spussè com na strumèla, V. Spussè.

STRUMENT , V. Instrument.

STRUÑ, suono che resta dopo qualche grande scoppio, rimbombo, rombo, rimbombamento, frastuono, murmur, fremitus, bombus, rombus, bruit, retentissement, bruissement. Strun, movimento che resta nelle molecole d'un corpo dopo atta grande scossa di tutto STRUNEL, V. Stronel.

STRUNI, v. neutr., mandar lungo suono dopo uno scoppio; rombare, rintronare, rimbombare, obstrepere, perstrepere, reboare, resonare, bruir, retentir. Strunt; conservare un interno movimento dopo ma grave scossa., tremolare, tremiscere, frémir; Strus , V. Strusa.

STRUSA, donna di mal affare, V. Tacola. STRUSA, striis, consumato da lungo uso; logoro, consumtus, tritus, contritus, usé,

consumé, vieux, en lambeaux.

STRUSA-FRE, dissipatore di abiti, V. Stripèla: Strush, consumare abiti con uso lungo o smoduto, logorare, consumere, terere, conterere, user, consumer.

Struss, uccello voracissimo dell'ordine dei trampolieri , ed il più grosso di tutti gli uccelli, privo però della facoltà di volare, coperto di pelo nero o grigio più che di piuma, rapidissimo al corso, ed apprezzato per le lunghe e bianche penne dell'ali e della coda, le quali servono di ricco ornamento; struzzo, struzzolo, struthio, autruche. Gola da struss, in m. basso, uomo che mangia assai, ventre insaziabile, gola disabitata, helluo, gourmand, goinfre, glouton, ventre affamé, grand gosier, estomac d'autruche.

STUA, stanza riscaldata da fuoco che le si fa sotto o da lato, stufa, caldano, hypocaustum étuve. Stua per le piante, V. Sera. Stua, cammino mobile di terra o di ferro nel quale si sa suoco per riscaldar camere, e che talora serve anche per la cucina; stufe, hypocaustum, poële, poile. Stua, turacciolo di carta, cenci, stoppa, fieno, o simili, cacciato a forza dentro un cannoue d'arma da fuoco sopra la polvere o sulla palla, per tener quella calcata, ed impedire che fuora, non ne rotoli la munizione; stoppaccio, stoppacciolo, obturamentum, bourre. S:ua, pressi i confettieri, è un piccolo gabinetto chinso 🌦 ogni parte, in cui sono un camminetto de ferro hen acceso, e varii ordini di scallaliz di filo di ferro posti l'uno sopra l'altro, per farvi seccare le confetture, stufa , étays Stua per i botaj, rimedio che si fa ple botti per levar loro il cattivo odore; stuff, pampanata (se si fa bruciandovi i pampia). medicamen purgandis doliis, etniver du ad fait aux tonneaux.

STUC, ca'ssettina adattata alla figura è grafi, sezza di alcuna cosa che si vuol tener desi. tro per custodirla e dicesi pure della caso, settina unitamente alla cosa che vi entresta. il corpo ; tremito , tremor , fremissement , Igunina , assuccio , fodero , vagina , lecce ,

ium theca, aiguillier. Stuc d'anèi, stucno di anelli, dactylotheca, étui à mettre hagues. Stuc o custodia da liber, busta, eca, étui des livres. Stuc di cotèi, coltelliera, Itrorum theca, contelière, étui à conteaux. **ac a posade**, cucchiajera, forchettiera ..... ui à cuilliers, étui à fourchettes. Stuc di fèr, tuccio per riporvi gl'istrumenti minuti di rro o d'acciajo per uso de' chirurghi, manialchi, ed altri, ferriera, armorum theca, qi de chirurgien, serrière. Stuc dle lanssete, tuccio per le lancette, scalpellorum theca, acettier. Stuc da barbe, borsa in cui i bareri mettono quanto loro è necessario per far barba e pettinare; borsa da harbiere, Miniera . . . trousse, étui où les barbiers et peigneurs mettent tout ce qui est nécessaire par faire la barbe et les cheveux.

Stuca, sost. dono che si dà, o si prende

rendere od alterare la giustizia, o per
rendere donativo, regalo, imbeccata, dom, munus, présent, don pour faire taire
relqu'un. Dè la stuca, dare la palmata,
re l'ingoffo, l'imbeccata, corrompere
ndoni, pretio habere addictam fulem,
maeribus corrumpere, graisser la patte, cormpre par des présens. Piè la stuca, piè
boña mañ, pigliar l'imbeccata, pigliare
palmata, pighar l'ingoffo, lasciarsi cormipere dai regali, muneribus corrumpi,
uneribus judicia vendere, prendre des préns, se laisser graisser la patte.

diletta nellatico exornare, travailler en stuc. Stuchè, doctrinaru dieux, appiecare con istucco, obturare, congluistre, boucher avec du plâtre, enduire istoppa, històre, arrecar noja, nauseare, infastidire, turare, rimento classicità, arrecar parere, satistatem afferiale degotter, relauter, rassasier, ennuyer.

Sender, sost. colui che studia, che da

ui, gaine. Stuc dle aguce da cusì, agorajo, opera alle scienze, studente, literarum stusum theca, aiguillier. Stuc d'anèi, stucib di anelli, dactylotheca, étui à mettre amans, étudiant.

STUDI, applicazione dell'animo per imparare qualche cosa, lo studiare, studio, studium, literarum studia, étude, application d'esprit. Studi, luogo dove s'insegna, scuola, accademia, università, gymnasium, museum, lyceum, academia, école, classe. Studi, stanza ove si sta a studiare, studio, scrittojo . . . . cabinet. Studi, studio, applicazione, diligenza, industria, cura, studium, diligentia, industria, cura, sedula opera, sollertia, soin, diligence, industrie.

Studià, part. da studiè, studiato.... étudié. Studià, accurato, ricercato, coltivato, cultus, exquisitus, recherché, cultivé, soigné. Studià, bramato, desiderato, ricercato, optatus, expetitus, souhaité, désiré. Studià, inventato, excogitatus, inventus, inventé.

Studia, dar opera alle scienze, studiare, studere, studio literarum operam dare, operam literis impertire, literas discere, animum ad scientias adjicere, étudier, appliquer son esprit pour apprendre. Studie; attendere a qualunque cosa coll' animo, studiare, applicarsi, studere, ad aliquid mentem appellere, alicui rei attendere, étudier, vaquer, s'appliquer, s'adonner à quelque chose. Studie sle carte, giocare, studiare sul libro di quaranta, cartis lusoriis studere, jouer aux cartes. Studie etica, sig. V. Etich. Dè da studiè, dar da lavorare, dare assani, dare un grattacapo, curas ingerere, donner bien de la pratique. Studie, studièsse, affaticarsi, industriarsi, studere, laborare, quærere, nili, curare, conari, s'étudier, s'appliquer, s'efforcer, tacher de faire, s'exercer à faire quelque chose. Studièsse, inventare, excogitare, inventer.

STUDIRŪL, piccola stauza appartata per uso di leggere, scrivere, e conservare scritture, scrittojo, zothecula scriptoria, bureau, cabinet d'étude. Studieūl, piccolo stipo, scriguo, studiolo, scrinium, armariolum, étudiole, petit cabinet à tiroirs.

Studios, che studia, che si compiace e si diletta nello studiare; studioso, studiosus doctrinarum, studiis literisque deditus, studieux, appliqué, qui aime l'étude.

STUR, riempiere il voto e le sessure con istoppa, bambagia, calcina, e simili cose; rinzassare, turare, intasare, calasatare, obturare, rimas explere, obstruere, obturamento claudere, boucher, étouper, serer, tamponner, bouchonner, boudonner, calsentrer.

Studing caldo softonante, V. Stofd. Sturda, V. Sofoch. Stufor, vaco da cuo-

cere a stufato, V. Stofor.

STUP, v. att. cagionare altrui stupore, stupire, stupcfare, stupefacere, étonner, étourdir, surprendre, stupesièr. Stupi verbo neutr. stupisse, empiersi di stupore, stupirsi, stupefarsi, obstupuscere, s'étonner, être surpris, s'ébahir, s'emerveiller.

Sturin, che è in istato di meraviglia, che ha stupore, meravigliato, stupefatto, stupito, obstupescens, stupefactus, étonné, élighi, Stupid, che non sa parlare ne muo-vere, che sembra mason di sensi, stolido,

balordo, obtusus, hébété, stupide.

ηδουρόκ, stordimento d'animo percosso da ista o perpezione qualunque di cose strane ed insolite; meraviglia, stupore, stupor, stupiditas jetonnement jeurprise, admiration. Stupor, sospensione involontaria del moto aniquale, quidell'esercizio de sensi, procedente dallo stato interno de corpi, intermentimento, torpore, stupore, torpor, stupor, engourdissement, stupeur.

Дунфі, sturni, v. att. offendere con soverchio rumore l'udito, stordire, intronare,

objundere, percellere, étourdir.

THEOL, add. usato anche come sost., shalordito, attonito, stupido, confuso, stupidus, stupefactus, étonné, surpris, étourdi. Sugalizatelido, insensato, sciocco, balordo, storditor, obsuss, helasté, grossier, lourd, endormi, Sturil, che opera senza ristessione, corrivo, disavveduto, precipitoso, inconsideratus, proceps animi, étourdi, irréflèchi.

STURDIABLA, V. Lordarla.
STURDISON, V. Lordarla.
STURDISON, 1 19800 marino che entra pure e ayanza nei grossi fiumi e nei laghi, giunge talora a male centinoja di libbre di peso, ed c, offing pen mangiare; storione, acipenser, acipenser-sturio, esturgeon, éturgéon

in the strong street in the street in cape del letto, ancion and and the dentro le cimici, si posastender mondo da queste; stuoja per Editie . . . . Buttaisière.

STURE, 914 N. Sturell, Villiammaginasione introducts, the bedriers possilo, to rafifinkinbeathbi milo"illigi"bithto : 'dillimmus ' fantagticare a multingsenglyribizzare, arzigo-हर्गमाराज्य हो दिशारिक मार , नाम्यासिकार का हरामान विकास The thirth and the state of the

fantastico, ghiribizistorey personosis a uma-i rosso, capricieux 4 sfantasque y housely sujet à des fantaisies , à des capriles. Justini un

STURVUIR, desturvuje; woongeres, sviluppides, evolvere, explicare, développen, détaitilles, dérouler, détordre , déployers m , otal la

Sturvujon, sterviejon, stopph of hambafia o fila o panni insieme i avveltivin .com lutio, batutiolo, viluppo, compigliame, ca plexio, volumen, congeries, confusio, seulle, toupillon.

STUSSICER, frugacchiare leggiermente pu alcuna cosa appuntata, stuzzicaren leriter tangere, scalpere, piquer, picoter légèrement. Stussichè, fig. cercar d'indurre : eccitare; stimolare, incitare, excitare, impellere, un gere, instigare, infestare, exstimulare, preser, inciter, exciter, aiguillonner. Musichi irritare, commuovere, lacessere, provocare émouvoir, exciter, irriter, piquer. Susichè 'l can ch' a deurm, irritare chi sta tras: quillo, ma che adirato può nocerti; stazicare il can che dorme, stuzzicare le pochie, il formicajo, il vespajo, stuzzicare il naso dell'orso quando fuma, fumantem no sum ne tu tentaveris ursi, éveiller le chat qui dort. Sussiche l'aptit, la venja, stazicare l'appetito, muover voglia, excitare appetitum, ciere libidinem, aiguleer l'appetit, mettre en curée.

STUN, add. turato., stivato , winneffattou obturatus, obstructus, occhesus, bound étoupé, serré, bouchonné, calfeutré..........

Su , prep. che molte volte s'anisca all'ara ticolo, dicendosi sul, sula, sui, sule, e talera associandesi all'articelo depone ke dcendosi sl', sla, sij, sle; su, sepra praperji supra, sur. Sul ft. del dicsul fami del giome sublicanis temporibus, primo dilaculo, pirine luce, au point du jour, entre chien et les Sul menti i verso il meszodi mestra imescliam y sur lo midi. Sul ift dla manitry mile farsi della notten sulli imbrantot me notte, sub nocem, primis temebrie suteur lid soing aux approches de le nuite Sul printsipi dl' istà, sul principies delle state, innette estate, à l'entrée de l'été. Su la fin distint sù la fin dl' invern, sul finir della statego sul finis dell'invernory symm propo an juni æstæs estet , bætnema hidhet , destat hieme - sur la nime dell'étés, come de journe de l'Alimer. Su la puillant la sh sulla punta della lingua, in primoribus lalii openion duct. comedonal rusu stoupate, us i casiglifigielo decellatif lieffi chid van sempson faulusticated north chartes and il abord. Sul fauss, V. Fauss add. Sul faus,

emarcuirragionevolmente, errando, ernent. Sub fus; abbigliato con pompa, sites, accomointo in gala, exornates, ithpaneque, paré en gala. Sul lution, to, in manifesta scolere, en flagrant mak de afajtos Sud (pavè, V. Pavè. Batè m, mévisione al canos ridures al verdeç ragiliza estremia, dei fortunis sommibus representation pavé y ruinem Sile u la pacia, añ sla paciara, ipeticpo-i insupergutifrantalio y insuper , isupra alenna conferue use, tsuessb magneeus apar comercidir giù; sur sopra, super, d'Adum , cubence , mettre aussien, sibilus ; cri de la grive. [ Bathish : commender and usage , ineszintelucency entroclucency faire venire la semmitacemia i introduire , i mettre i en i ean a ir camoris mist, éveiller pointicella, escribitativa, in cage of custo Aleyandyovu asuoilevatevii; irgia ; age ; all, reshout, witculsish amino, coragi; ll'examen, à la question: mo, a noi, via, sepedizione, trana, via publim , obscion , .agurpornoly.cowage , in the contract of the contrac agitudines que albanes que travalllons. **Als Citute Line , included the chart** Magadephadey i palso i di manne clime ironque, ubraccia, per asó dile rascinschigatojo i isbandinella incanavaccio ; widinam wibangantum mandakeulan · ar nount du jour, michtoribienien primdiábúzes plében) pre redna wche iduc**ado** afterdis especial alente in 4004) rankepatri sasp asconcue and asidn, and

Subarite, subloche, affittare, o'appigionare chected injuria; à faux, injuste, inique, ad un altro una cosa affittata per se, sottaffittare . . . sous-fermer, sous-louer. Subafitè, prendere una cosa in liffittamento da ichi ne è egli stesso affittavole, sottaffittare'. ... sous-fermer.

Sum, subia, t. de' tessitori, eilindro di legno daro secco e pulito, lungo quanto è largo il telajo cui si applica, e di cui uno se ne colloca nella parte posteriore per avvolgervi l'ordito, ed altro nell' anteriore per avvolgervi la stoffa; subbio, rullo (se & 11) posteriore), jugum, ensuple. Subi, suono acuto e simile al canto degli uccelli, che roslessus ulbu , an sie, ad alto, alla isi fa colle labbra e colla lingua, fischio, superiore , surveum. ; piere superior ; sibilus, sifflet, sifflement, coup de sifflet. istulluis is sis universitare, as qualche Subi di osci, canto degli uccelli, avium W. Subonnel "Bute sit, mettero fuori- cansus, ramage. Subi dla griva, chic-chic, oper minocare, mostesemen , mans-dvoce acuti e tronca che fa il tordo, zirlo,

Sosi, v. att. soffrire, patire, sottostare : inertween dependre, pignus dare plaubire a se subjecte, souffrir, subir. Subi 'i' castigh, sottomettersi al castigo, patire la pema, subire pænam, se soumettre a la peine, subir le châtiment. Subì l'esame, la tortura, esser posto all'esame, alla tortura, ad interrogata respondere, questionem subire, subir l'exametr, subir la question, être mis à

Strin; t. de'tessitori , V. Subi, " " 12 Sumanu, subiarela, subiarola, nomi che nite, rationale, di antona, si une si timo nella talle di Lanzo, nell'Alessanidrino e nell'Astigianar, alla specie di mello detta altrove griva rossa; "o griveta" V"

STRIAREDL, piccolo uccello poco diverso dalla beccaccia, bruno e bigio ciffaro riell'inverno, "e misto" di nero di bruno e di fulvo in altre stagioni" con becco nero e piedi nerastri ... svolopur limosa ; storopax egocephala, 'barge'; barge rousse a's

ТВинанось, nome della lodola de boschi nel paese di Rivoli ed alti luoghi, V. mbif addin alquimtor acido, zagrettory | Louinie: Sabiarola'; nome d'una specie d' i, apetatellub agrication y agricuo, brus fordo nell'Astigiana, V. Subiarel, e Griva. sibilite vinit lus , nom in in mi mi sibilite viparlandosi de serpenti ) sibilite , respecte maffetamento cahel si famon sifiler. Subit, sontare lo zufolo, zufolare in me della communa da colui che giada finala cantre, ijouer de la fine Tut bel' is seeso and the formation of the state of the seeso and the seeso and the seeso and the seeso as a seeso a seeso a seeso a seeso a seeso a seeso as a seeso a to between " title with a south hity south the month of the factor of the will be the south of t Safer Supf'erith' iong' ut', Eyklefter Tenger ut ulla punca della lingua, in primoribus Soft intition and the int ; such as the set of the set



lar di segreto, insusurrare in aures, corner aux oreilles de quelqu'un, lui insinuer avec importunité quelque chose, soufiler aux oreilles de quelqu'un. J'orie a m' subio, mi sento un certo buccinamento d'orecchi, gli orecchi mi rombano, mi fischiano, mi cornano, mihi tinniunt aures, les oreilles me cornent. V. Oria. Subiè, gridare, gemere, strillare, squittire, ululare, ejulare, crier, glapir. Mal ch' a sa subiè, male dolorosissimo, male che sa strillarne, luboriosa infirmitas, mal qui fait pousser les hauts cris. Subiè, dicesi d'ogni cosa che fa sibilo, rompendo l'aria con velocità, fischiare, frullare, sibilum edere, bruir, sisser. Subiè ben, in modo h., bere a lungo, zufolare (così detto dall'atto di chi tiene attaccata la bocca al fiasco, che pare che suoni il zufolo), biberz, boire.

Subjet, piccolo strumento da fiato che ajuta a fischiare, ma senza modulazione; zu-foletto, fischietto, fischio, parva fistula,

parva tibia, petite flûte.

Sublive , minchione , zufolo , zugo , pascibietola , scimunito , tondo di pelo , mazzamarrone , bardus , stipes , baro , blennus , sot , niais , stupide , bon badaud.

Sumola, strumento a fiato, rusticale, fatto a guisa di flauto, zufolo, tibia, fistula, arundo, flûte. Subibla minchione, V. Subieul.

Sumolina, subiolot, griva subiolina, nomi della griva rossa, o spinardo nei dintomi di Torino: V. sotto Griva.

Surjest, V. Solissè.

Susit, avv. subitamente, subito, senza indugio, immantinenti, tosto, incontanente, statim, illico, repente, protinus, extemplo, cito, confestim, sur le champ, d'abord, aussitôt, dana l'instant, sur l'heure, tout à coup, soudain.

spedito, celer, velox, subitus, repentinus, chiare, succiare, suggere, suggere, subituarieus, subit, prompt, soudain, vîte. Subit, che tosto s'adira, subito, collerico, e vulnere cruorem ebibere, sucer una piaga, præceps, iracundus, celer irasci, prompt, Sucè, imbeversi, sugere, imbui, s'imbi-

colère, bilieux.

Surlinà, sost. o sublimà corosiv, sostanza velenosa risultante dalla combinazione chinica del mercurio colla maggior quantità d'ossigeno e di cloro; deuto-cloruro di mercurio, sublimato corrosivo, mercurius sublimatus corrosivus, deuto-chlourure de mercure, sublimé corrosif.

Surrei, part. di sublime, V. il verbo.
Surreit, v. att. se parare, o depurare una
cotanza facendole innalzare in vapori per mez-

Sublocat, V. Subafitè.

Sublocator , quegli che da in affitto una cosa affittata per se, o in tutto, o in parte, sublocatore . . sous-locataire. V. Subafitanol.

Subopone, arrivare espertamente o segratamente alla notizia d'alcuna cosa, averas sentore, subodorare, subolere, præsentire, sentir, flairer, avoir vent de quelque chose.

Suborne, soborne, muovere a qualche cattiva azione, subornare, sedurre, illicare,

subornare, suborner, séduire.

Sussi, strumento di legno lungo tre bracca circa, che serve per portar sulle spalle bigoncie, o secchie piene di liquidi; spranga... palanche.

Suzaica, sost. vivanda fatta d'erbe trite, uova dibattute, ed altri ingredienti, e cota i morselli rotondi e schiacciati a foggia di frittata; frittelli . . . friture.

Subrica, add. usato anche in forza di

sost. V. Subrichet.

Sumicular, subricis, subrich, sufria, sufrinet, schifo, sdegnosetto, dispettoso, silistico, stizzoso, puntiglioso, schiminoso, permaloso, che piglia in male gli altroi detti, che ha per male ogni cosa, indignabundus, iracundus, morosus, difficilis, fastidieus, fustidiosus, difficile, revêche, acariâtre, capricieux, fantasque, pointilleux, chatouileux, dédaigneux.

Subrisco, V Sovriscot.

Suca, ceppaja. V. Sepa. Suca, sepa del bechè, tavola o pancone, sul quale si taglia la carne alla beccheria; banco del beccajo, desco, mensa lanii, hachoir, étan de boucher. Suca, t. di scherzo, la testa, capo, zucca, caput, tête, caboche.

Such, V. Testà.

Sucàs, pegg. di such, V. Such.

Sucà, ciuciè, v. att. attrarre a sè l'umore
od il sugo, ritraendo la respirazione, succhiare, succiare, suggere, sugere, exsugere,
sucer. Sucè na piaga, succiare una piaga,
e vulnere cruorem ebibere, sucer una piaga,
succè, imbui, s'imbiber. Sucè un, appropriarsi a poco a poco
l'altrui denaro, o le sostanze; sunungere,
succhiare, exhaurire bona aliena, sucer.
Sucè, tirare il fiato a sè e ristringendon in
sè stesso, quando si sente grave dolere;
succiare, ingemiscere, retirer son haleine à
soi lorsqu'on ressent quelque douleur. Sucè;
assorbire, V. Surbì.

Suches, avvenimento, successo, evento, riuscita, successus, eventus, excitus, successus

Succession, surrogazione d'una persona nei diritti, e pesi di un defunto; successione, succession, succession. Succession, il complesso; dei beni e dei debiti lasciati dal defunto, e che passano nell'erede, eredità, hereditas,

herédité, hoirie, succession.
Suca, parte del tronco ove sono attaccate
le radici; ceppaja, caudex, chicot. Such, seppo da ardere, ciocco, toppo, caudex, chicot, billot. Such d' Natat, grosso ciocco che si suole serbare per ardere il di di Natale • • • • . . treffeau, buche de Noël. Such, succiss, fig. persona ignorante, zotico, ciocco, ceppo, persona incapace d'istruzione, codex, stipes, cruche, souche, stupide, Sete un s'un such , V. Sete. Ne such ne stela; niente affatto, un cavolo, nihil, rien du. tout. Such, parte inferiore della caccia d'un telajo da tessitore (V. Cassia), la quale sempre trovasi al di sotto della catena; massa, travone . . . . sommier.

Sucara, sostanza concreta, friabile, nutritiva, solubile, dolce, di color bianco, che si ra da varii corpi vegetabili ed animali, e principalmente dalla cannamele e dalla barbabietola; zucchero, saccharum, sucre. Sucher d'ordi, pasta fatta di farina d'orzo e di zucchero, ovvero sciroppo di zucchero e decozione d'orzo ridotto a solidità, e fatto i morselli, e buono a mollificare la tosse, pennito, zucchero d'orzo, pastillus, penidium saccharum, sucre d'orge, caramel, alphenix, carafon, sucre tors, penide. Sucher candi, zucchero ben raffinato, e rassodato a pezzi, facendolo cristallizzare con cambiamenti di temperatura nell'ambiente; rucchero caudi, zucchero candito, saccharum quod candum vocant, sucre candi. Sucher' un van, zucchero raffinato e rassodato in forma conica, zucchero in pani, sacchari meta, sucre enpain. Sucher bianch, zucchero ridotto al suo natural colore bianco refinamento, zucchero bianco, fioretto . . . sucre royal. Sucher ross, zucchero che ha avuto soltanto i primi gradi di raflazmento, onde rimane di color bruno fulvo, replación, e misto con molta mucilaggine; zncsosso . . . sucre noir, cassonade. Smiè sucher, aversi per buono e soave, parere perfice excellent. Cana da sucher , pianta raminea, ossio caura nodosa simile alla canna **de de mastri ch**imi, la quale cresce abpolitatemente! risi pagsi costantemente caldi, findat cui sugo estratto per espressione Maria la instaria dello zucchero grezzo; somelery: acundo - saccharifera, canne à Megicani salitat

di color giallo, talora trasparente, che arde mandando un odore gradevole, e si trova nel mare e nelle viscere della terra; elettro. carabe, ambra gialla, succino, succinum, ambra citrina, electrum, succin, carabe,

Sucin, sostanza resinosa dura e fragile.

ambre jaune.

Sucnit, add. modesto, succinto, semplice, simplex, simple, uni. Sucint, agg. a parlare o scrivere, vale breve, compendioso, succinto, brevis, compendiarius, non prolixus, succinct, bref, court, concis.

Sucint, avv. succintamente, brevemente. compendiosamente, con brevità, breviter, brevi, paucis; succinctement, bref, en peu

de mots.

Sucotrin, V. Socotrin.

Sucrera, vasetto per tenere lo zucchero, zuccheriera (voce dell'uso), sacchari cistella, sucrier.

Sucursae, add. usato pure in forza di sost. e dicesi di una chiesa che serve di sussidio o di supplemento ad una parrocchia troppo estesa o troppo discosta, succursale ..... succursale, aide.

Sudada, sost.: se o de na sudada, mandar fuori molto sudore, copiosum emittere sudorem, suer beaucoup, être trempé, être mouillé de sueur.

Sudàri, V. San-Sudòri.

Supassà, part. inzuppato di sudore, sudore madefactus, trempé de sucur.

Sudasse, sudar molto, copiosum effundere

sudorem, sucr beaucoup.

Supe, mandar fuori sudore, e per simil. mandar fuori qualunque umore pei pori della pelle; sudare, sudorem emittere, sudare, exsudare, sucr. Fè sudè, sar sudare, muover il sudore, sudorem elicere, sudorem ciere, provoquer la sueur, faire suer. Fè sude un senssa ch' a l'abia caul, far sudare senza aver caldo, dar da fare, travagliare, negotium alicui exhibere, molestiam facere, duras alicui facessere, faire suer, donner bien de la besogne. Sudd da la testa ai pè, sudè tut, strassuè, esser tutto molle di sudore, sudore diffluere, suer à grosses gouttes, être tout en sucur, être tout en nage. Sudè sangh per riussì unt un afè, usure tutti gli sforzi per venir a capo d'un affare, sudar di bel gennajo, sudar sangue ed acqua; in re aliqua nervos intendere, nervis omnibus contendere, omni ope atque opera eniti, suer sang et eau pour venir à bout d'une affaire, Breitz abiling die die buch , pozzetto di pedale, | y faire tous ses efforts. Nen canbièsse quand

gesticulatio, singerie, gestes plaisans et ridicules. Sumiaria, bottiglieria, V. Somiaria.

Sumion, scimia grande, scimmione, bertuccione, simius, gros singe. Sumion, uomo brutto e contraffatto, bertuccione, deformis homo, magot, laid comme un singe.

Sumior, scimia giovane, scimiotto, simio-

lus, jeune singe.

Sura, pane immerso in brodo, acqua, vino, od altro liquore; ma detto assolutamente, significa una minestra fatta di pane e brodo, o sugo di carne o d'altre materie, che si suole metter in tavola al principio del pasto; zuppa, pulmentarium, offæ panis jure maceratæ, soupe. Supa d'viñ, urto in chiaro, offa vinaria, soupe au vin. Supa a la canavsaña, zuppa beu cotta, zuppa cotta i fuoco lento; panis offie probe maceratæ, soupe des vendangeurs, soupe mitonnée. Supa o supin d' madre badessa, zuppone, zuppa abbondante, scodella piena di zuppa, plena pulte scutella, bonne écuellée de soupe. Supa, per qualunque minestra, V. Mnestra. Anbriach com na supa, cotto come una monna, chbrissimo, madulso, vino obrutus, vini plenus, ivre comme une soupe. Sa l'è nen supa l'è pan bagna, non v'e differenza alcuna dall'una all'altra cosa, se non è marzolino sarà raviggiuolo, siamo da galeolto a marinaro, par et idem valens, codem pertinens, bonnet blanc ou blanc bonnet, c'est jus vert ou verjus, c'est la même chose, c'est tout un.

Supassa, supon, accr. di supa, grossa zuppa, zuppone, plena pulmento scutella, gros-

Surena, piatto da zuppa, pultarius, soupière. Surens, bellissimo, magnifico, egregio, bellus, pulcherrimus, venustus, superbe, charmant, magnifique, supérieurement beau.

Superbia, che ha superbia, altiero, superbo, albagioso, orgoglioso, superbus, elatus, orgueilleux, fier, superbe. Superbi com n'aragn, superbion, superbissimo, superbo come un pavone, superbissimus, arrogantissimus, très-orgueilleux, très-fier, très-superbe, très-arrogant, glorieux comme un paon.

Superbia, böria, orghedi, superbia, orgoglio, alterezza, boria, superbia, animi tumor, orgueil, superbe, fierté. Avèi d' superbia, avei d' boria, voler essere riputato oltre il convenevole, aver gran boria, aver gran fava, tumere. étre glorieux.

Surgest , rampognare con alterigia alcuno, arroganter objurgare, réprimander avec

hauteur.

Superbion, V. Superbi. Supere, V. Sormonte.

Super-erogassion, ciò che un uomo fa oltre il suo dovere; supererogazione, soprabbondanza, quod ultra debitum est, suréres gation.

Superficial, che è alla superficie, e fie che non conosce se non la prima apparena superficiale, extinens, superficialis, superficial

Surenricie, la parte esteriore d'alcuna com, e secondo i matematici, ciò che ha luaghezza e lurghezza., senza profondità; supersicie, superficies, surface, superficie, estérieur. 10

Surenion, sost., colui che sovrasta agli altri; superiore, capo, principale, profecto, princeps, superiour, chef, principal man commande, qui préside.

Surzaida a addr. che soprasta , superiore, contrario d'inferiore, superior, superieus, qui est audessus.

Superiorità, preminenza, autorità, superiorità, auctoritas, superiorité, auctorité. Superiorità, qualità migliore, superiorità, prominenza, præstantia, superiorité.

Superlativ, superiore a tutti in bene od in male; superlativo, massimo, maximus, eminentissimus, optimus, vel pessimus, supérieur, superlatif, extrémement bon ou mauvais. Superlativ, t. gramm., grado di comparazione assoluta o di qualità la più eminente; superlativo, superlativus, superlatif.

Superstission, credenza che attribuisce cffetti ed influenze ad esseri morali o fisici che non hanno potenza alcuna, o ad atti inutili; e dicesi principalmente delle false pratiche religiose; ubbia, superstizione su-

Superstissios, che crede per superstizione, che si regola per superstizione, superstizioso, ubbioso, malauguroso, religiosus . . . . . superstitieux.

Supera, supin, dim. di supa, piccola zuppe, tenue pulmentum, petite soupe.

Suri, V. Ansupi.

Suris, dim. di supa, V. Supa e supeta. Surista, che ama cibarsi di zuppa... soupier.

Suplante, v. att. dar il gambetto, soppiantare, supplantare, supplanter, donner le croc en jambe.

Suilean, supleant, sost. chi supplisce altrui in funzione o carica; supplemte, vicani gerens, supplens, suppléant.

Sullement, aggiunta che si sa ad una com perché mancante di qualche parte, o persona l che fa le veci d'un'altra in mancanza di questa; rento, supplementum, supplément. t, adempiere tiò che altri tralascia , aggiungere ciò che manca ad una wvenire at difetto, suppliere, supplere, r, parfaire, remplacer, mettre à la rendre complet, remplir un vide, · le manquement.

KA, il supplicare, prece umile, suppli-, supplicatio, humilis et supplex de-2, supplication, conjuration, supplirière avec soumission. Suplica, (più smente) scrittura per la quale si chiede razia a' superiori; supplica, memolibellus supplex, requête, supplique, supplication, pétition.

ICHE, v. att. pregare umilmente; sup-, alicui supplicare, supplicibus verbis mixe orare, ire supplicem, postulata supplier, conjurer, prier instamment,

1861, pena corporale gravissima cui rsona è sottoposta per camando altrui; to, supplicio, pena, castigo, supplipæna, cruciatus, supplice, punition ile, tourment, peine, châtiment.
i, tutto ciò che cagiona grave pena zione; inquietudine, supplizio, tor-, dolore, pena, martirio, croce, noja, stento, strazio, tædium, molestia, angor, cruciatus, pæna, afflictio, e, douleur, peine, affliction, inquié-Suplissi per dissiplina, V. Dissiplina ondo sign.

sest, verbo att. uccidere i condannati imo supplicio, far soffrire la pena e; giustiziare, supplicio afficere, supecare, supplicier, justicier, exécuter. ñe, v. att. porre per ipotesi come vera sa dubbia o falsa; supporre, prere, porre caso, ponere, pulare, supposer en fait, tenir pour vrai. Suz ch' a sia così, supponiamo come vera. m verum ponamus, posons que cela iò supost, ciò supposto, hoc posito, pposé, supposé que. Supost che, suphe, posito, quoties, en cas que, au

min, che può supporsi, supponibile, upponi potest, qu'on peut supposer. ı, V. Səpòr.

NTE, v att., sostenere, reggere, sop-, portare, resistere, ferre, regere, e, supporter, porter, soutenir. Suportè, , patire, tollerare, penare, bistentare, ena, pati, perpeti, sufferre, concosouffrir, endurer.

ipotesi, argumentum, positio, hypothesis, supposition, hypothèse. Fè la suposission, V. Supone.

Suposission.

Surver, part. di Supone, V. il verbo. Surorra, composto medicinale più o meno solido, a guisa di candelotto, che si mette nell'ano per muovere gli escrementi o per altri usi medici, supposta, suppositorium, glans,

balanus, suppositoire. Supression, V. Sopression. Supreme, V. Soprime.

Supurassion, mutazione degli umori animali in marcia, e loro uscita dal corpo; maturazione di tumore, suppurazione, marciume, supuratio, puris profluvium, suppuration. Vnì, o fè vnì an supurassion, V. Supurè.

Supune, v. neut. vni an supurassion, dicesi di tumori e cose simili, venir a suppurazione, suppurare, far capo, pus maturare, suppurare, suppurer, aboutir, venir à suppuration, jeter du pus. Fè supure, fè vni a supurassion, far venire a suppurazione, exantlare, pus movere, faire suppurer.

Sun, sura, V. Sor.

Sur, o sul, scure, V. Assùl.

Sura, vocc provinciale in vece di sora, V. Sor.

SURBA, V. Sifon.

Surbì, sorbì, seurbè, v. att. trarre a sè i liquidi colla bocca, ritraendo il fiato, sorbire, assorbire, sorbere, absorbere, exsorbere, haurire, humer. Surbì n'euv, bere un uovo, ovum sorbere, inserere faucibus ovum, humer un œuf. Surbì, fig. sopportare per non poter far altro, ingliiottire, tacite pati, devorare, avaler, se soumettre malgré soi. Fèla surbì, fèla travonde, vendicarsi d'un' ingiuria, far ingozzare le ingiurie, pænas expetere, faire boire les outrages qu'on nous a faits, faire avaler les injures.

Surgnon, V. Surnion.

Surla, specie d'albero, V. Favaron. Surla, sorta di saluto detto per abbreviazione di i saluto vostra sgnoria, servo a vossignoria, salutem tibi dico, je vous salue.

SURMONTE, V. Sormonte.

Surmon, surgnon, sorgnon, susorgnon, colui che per iscortesla o mal indole tiene in sè i suoi pensieri, nè si lascia intendere; sornione, susornione, scortese, intrattabile, aspro, ruvido, non amorevole, taciturno, cupo, homo tectus, simulatus, sournois, dissimulé, songe-creux, morne, caché, sombre.

Subogassion, il porre una persona od una выой, - supost, supposizione, supposto, cosa in vece d'un'altra clie manca o si t-glie;



sostitutione, surrogazione, substitutio, sub-! l'atto di uscire, uscita, sortita (parlando d'operogation, substitution.

Sunogar, v. att. metter uno in luogo d'un akro; surrogare, sostituire, subrogare, suggerere, substituere, in alterius locum suficere, subroger, substituer, mettre à la place.

Subor, dim. di sur o assur, piccola accetta, piccola ascia, parva securis, petite hâche. V. Assul.

Surpasse, V. Sorpasse. Surpasse. V. Sorplu.

Surri, sorti, v. n. contrario di entrare, andar fuori, venir fuora, uscire, escire, sortire (parlando di truppe che veagono fuora da una piazza), egredi, exire, excedere, prodire, sortir. Surti d'ant la taña, uscir della buca, sbucare, ad auras evadere. sortir d'un trou, quitter le tanière. Surti d'ant la tana, detto per ischerzo, useir da quella buca che si fa nelle materasse col peso della persona; uscir del nido, sbucare, svegliarsi e levarsi, e lecto surgere, sortir du lit. Sura d'an person, esser liberato di pri-gione, emitti de carcere, sortir de prison, être lilis hors de prison. Sura d'an pajola, useir di parto, a puerpuerio egredi, prodire in publicim post enixum prolem, relever des couches. Surtisne con onor da n'anbreut, uscir del pecoreccio, venir a capo d'una cosa intricata, se se expedire, se extricare, se tirer avec honogor de quelque embarras. Surtishe d'his cosa , terminare felicemente qualche cosà, rem perficere, explere, absolvere feliciler, se tirer heureusement d'affaire. se tirer d'intrigue, sortir d'une affaire à son honneur. Suri con le pate nete, liberarsi da qualche pericolo, uscirne senza scapito, multità evitare, expedire se se incolumem evadere, sortir sei brites nettes. Surti da la niembria, uscir di mente, essere dimenticato, oblivionem pati, sortir de la memoire,

far useure, conduir fuori, ileambulatum du-crie, sortit, conduire à la proponade. Surti na cosa, toglière una cosa dal luogo overa na cosa, togliere una cosa dell'Iuogo overa cosa, lasciandone scorgere un avido desiderio; chiasa, meltere in luce, esposre, in lucem protiere, mettre ani jout, montrer. Suril ustolare, inhiare, desiderio flagrare, convotere, mourir d'envie, desirer ardenment, na cosa, "se na surilà, se n'initiment" v. Suriliment. Fit stirit inti, lig. stanolar tanto colte parole, che altri s' indica a arcorche contro otta voglia, "a fare o dire qual che tu desideri; fari usti uno", incluire, cari presser vivement quelqu'un l'engager malgre lui à dire on la faire ce qu'un vent.

Surila, apertura per uscire, uscire,

razioni militari), egressus , exitus , eript sortie. Fè na surtia, uscir de ripari o delle piazze assediate, per assaltare il nemicos sortire, eraptionem facere in hastem, faire de sorties. Surtia , sucresso, an esito, amentus successus, exitus, success, includent surface, spess, contrario di entrata, lucita espessus impense, depense. Suria, a marcanesie, impense, depense. Suria, a marcanesie, imsporto di merri funti stato, merta di meni esportazione (v. dell'uso), mercium armetatio, sortie des marchandises, exportation Surtia, discoppo nuovo, e je ma merija (in questo senso), V. Surtiment.

Suntivent, quantità di cose diverse, perì dello stemo genere, ordinate insieme, o complesso degli struppenti meccanici per uso a qualche arte; assortimento, sortim, apparatu mercium congruus, instrumentum, ornamentum congruens, assortiment, assemblage eq plet de choses qui conviennent ensemble. Marcant ch'a l'a un bel surtiment, mercante bea fornito, mercator instructus et paratus, matchand assorti. Surtiment, discorso nuovo, preposta, novus sermo, argumentum, propositio, propos, sortie. Fè 'n surtiment, fe na surte. surit na cosa, muovez discorso d'una com, sermonem proponere, in sermonem delabi, tomber dans un discours, venir parler d'une chose.

Sunto (voce fr.), abito che, s' indosa sopra gli altri, sopravveste, epitogium, habit de dessus, surtout, pardessus.

Surveus, sorvelie, invigilare, vegghiare, vegliare, aver cura, invigilare, advigilare, surveiller.

Sus, specie di bracco che seguita lungo mente la traccia delle fiere ; segugio , cenis indugator, vestigator, limier.

Susia, agg. ad una specie di mela, V. Pom. Su Syalez, colui che guarda le cose con grade attenzione, lasciando scorgere la brama di ottenerle; gocciolone, inhians, avidissimus, qui convoite, convoiteux, qui désire ardemment.

Susse, stare considerando attentamente una cosa, lasciandone scorgere un avido desidero;

**'80** i corteccia ruvida e screpolata , l' lami ar- vidt, spensierato , senza cure , senza brighe asti nella base di due forti spine, 'il quale' reduce un frutto quasi simile all'unva mentre Warde, un po stiactiato dalla parte del gambo, verde; un po stachan dalla parte del gambo, who instrumedo rosseggia, e divien dolce i interioro, man entre del gambo, who have entre entr

Beliedig Cantato to robit che sidestiministra The state of the s

-Banken | strantele ," bistere ," bistere , bistere , sie, existere, Walbiliter, thater, exister, ise nation vett ," Etter ethcore ;" continuer d'etre, 10 des de la constante de la c

Bohaistration, thaiftenimento', allniento', sususterna", tad wictum necessatia, subsistance editritare "leativition!"

Sussua, voci confuse e basse di molte perand la hormsorlo ; libisbiglio, pissipissi, susurve, romao, interiner, susurratio, susurreis, murmure, bourdonnement, chuchoterie.

Strate, perlar confusamente ed a voce bema tra molti , romoreggiare, borbogliare, rombere , bufonchiare , brontolare , bishigliere, sosurcare, susurrare, mussiture, obmurmurare, murmurer, bourdonner. Susare, dir male d'altrui, mormorare, spar-lare, tagliar le legna addosso, battere la colo, rosurture, de fama alicujus detrahere, coloqui, famam alicujus tacerare, inédire, détracter, dire du mal de quelqu'un,

Sussenon, che susurra, susurratore, susurrone, susurrans, chuchoteur, Sussuron, marmoratore, detrattore occulto, susurrone, maledicus; votrectator, detractor, médisant, détracteur, calomniateur. Sussuron, colur elje tra gli amici settina discordie, seminatore di rissi, susarrect, salor litium, discordialis domibus, semeur de discorde.

Soor, cura, pensiero, briga, sollectiudine, emura, affanno, studium, diligentia, solticitudo, cura, an zietas, souci, soin, afprandet cura delle cosc ed a ben regolaisi; seane. ; solerlar , jugement , sageme. Sensta | se perdre , disparaitre , manquer.

non curante, molestia vacuus, curarium expers, incuriosus omnium, omnium securus sans souci. Avd: d'sust, esser sollecito, esser premuroso, aver cura, regolar bene le cose, omina cura habere, de re laborare, se soucief, avoir soin, prendre soin, être bon menager.

Surros, add, pensoso, grave, curante, impensierito, cupo, allannoso, gravis, sedulus, prudens, soucieux, pensif. Sustos, sollecito, attento, vigilante, sollicitus, stidiosus, diligens, attentus, soigneux, qui agit avec soin, avec vigilance.

Surreress, V. Scapatori. poco corpo, contrario di grosso, sottile, sibillis, cxilis, gracilis, tenuis, subtil, findelie, mince, fluet, grêle, effilé. Suil smingol', di membra leggiadre éd agili, anti mogro che no, contrario di atticciato sottile, agile, scarzo, agilis, delié, agile, Salil, agg. a vino, vale di poco corpo, sottile, tenuis, faible, léger. Aria sutila, arta netta, purificata, penetrativa, tenue, cotton, air fin, pur. Sutil, delicato, gentile, subtilis, mollis, tenuis, délicat, léger. Sutily manchevole, scemo, cassus, vucius, affai-Bh, diminué. Sutil, parlando di facoltà o d'opere della mente; ingegnoso, fino, eccellente, acuto, acutus, subtilis, solers, inge-. nivius, callidus, subtil, ingénieux, sprituel.

Surit, sost, od avy, nelle frasi Guarde 'f' satil, marcande sutil, guardarla nel sottile. esser fisicoso, troppo attento e considerato morosum esse, difficilem esse, subtiliser trope être trop difficile, examiner de trop pres fendre un cheyeu en quatre.

Surrete, far sottile, ridurre a sottigliezza, assottigliare, attenuare, attenuare, acuere, amincir, amaigrir, affiner, rendre mince. Sutilie, aguzzare, acuere, aiguiser, affiler, rendre aigu, ou pointu, V. Sutilise.

Surmes, aguzzare l'ingegno, giuribizzare, fantasticare, sottilizzare, subtiliter commentari, meditari, subtiliser, raffiner, chercher axec heaucoup de linesse, imaginer, souger creux, ruminer penser, mediter, rellechir, rever, ruminer inenser, mediter reliechir, rever, Sutilisë, voler vederla troppo per minuto, guardar sottilmente, guardarla nel sottile, morosum esse, difficiem esse, subtiliser trop, fendre un cheveu en quatre, examiner de trop pris.

Svacue, dileguarso, dissolversi, spanre, tranire, cesaure, mancare, resolvi, dilabi, evanescere, difficire, se dissiper, sevanouis,

SVAGHE, V. Svarië.

Syalaseksse, allontanarsi dall'oggetto che si dee considerare, svagarsi, evagari, animum revocare, se dissiper, ne donner aucun soin à ses devoirs.

SVALANCHE, cadere a valanche, smottare, franare, delabi, ruerc, tomber par avalanches.

Syalist, spogliare altrui violentemente delle cose proprie, svaligiare, expilare, expoliare, depeculari, dévaliser, détrousser, voler, dépouiller les passans. Svalise, vincere altrui tutti i suoi danari, sbusare, pecunia omni spoliare, dépouiller quelqu'un, lui gagner tout son argent.

SVALUET, v. att. torre il colore, scolorare, decolorare, colorem diluere, décolorer, déteindre, ôter de couleur, essacer la couleur. Svalurisse, perder il colore, scolorirsi, scolorarsi, decolorari, colorem perdere, se déteindre, se décharger de couleur, pâlir perdre la couleur. Svalurisse, esalare le parti

più sottili, V. Svani.

Svaluni, part. V. il verbo, e Svanì part. Svasì, v. neutr. svalurisse, l' csalare che fanno i liquori o gli aromi le parti loro più sottili, onde rimangono senza sapore, odore, o colore; syanire, evanescere, s'exhaler, s'évanouir, s'évaporer, Svani, parlandosi di colore, scolorirsi, impallidire, decolorari, pâlir, perdre la coulcur. Svani, nen tni, dicesi delle tinture che non mantengono a lungo la vivezza del colore, smontare, decolorari, changer, se ternir. Svani, sparire, cessare, mancare, evanescere, desinere, desiderari, s'évanouir, disparaître, cesser, manquer, devenir à rien. se dissiper, se perdre, s'en aller en fumée. Svani, non riuscive, e sententia non contingere, infelices exitus habere, perperam succedere, manquer, ne pas réussir.

Svani, part. di Svani, V. il verbo. Svani, svaluri, dicesi di colore che non è vivo, dilavato, pallido, smorto, sbiadito, smontato, senza lustro, scolorito, indebolito; decolor, pallidus, dilutus, pale, terne, décoloré, déteint, blême, terni, blasard. Svanì, agg. di liquori spiritosi, che hanno perduto per esulazione lo spirito ed il sapore; guasto, insipido, vapidus, vappa, gâté,

insipide, sans goût.

SVANIMENT, V. Sveniment.

SVANTA, V. Sventa.

SVANTE, v. att. e neutro, V. Sventaje, e Svente.

Svapone, v. neut. mandar fuori vapori, uscir suora in vapori, svaporare, esalare, creto, scoprire, svelare, palesare, dichiarare, vaporare, in vapores solvi, s'é detegere, manisestare, révéler, découvrir.

vaporer, s'exhaler, se répandre. Svaport. dileguarsi in vapori, sfumare, svanire, in auras abire, s'en aller en fumée.

SVARI, divari, varietà, differenza, divariosvario, differentia, discrimen, varietas varieté, différence, inégalité, disparité.

Svarie, suaghè, ricreare, divertire, procurar sollazzo, sollevare dalle occupazioni. animum remittere, récréer, amuser. Sval rièsse, svaghèsse, ricrearsi, spassarsi, divertirsi, svagarsi, prender qualche solliem. prender sollazzo, animum recreare, cum remittere, mentem relaxare, otiari, prendre un peu de relâche, s'amuser, s'ébattre, se récréer, se divertir un peu. Svarièsse, divaghèsse, non s'applicare di continuo a checchessia, ma divertirsi in altre operazioni, od in altri pensicri; svagarsi, vagari, animos avocare, se dissiper, se récréer.

SVASONE, coprire di terra il settinato, rompendo le glebe colla zappa; marreggare,

occare, herser.

Svass, sfoggio, scialaquamento, prodigalità, profusio, prodigitas, prodigentia, profusion, dissipation, somptuosité excessive.

Svasse, sguasse, v. att. dibatter l'acqua od altro liquido nei vasi, diguazzare, dimenare, agitare, battre, brouiller. Svasse, dimenare un vaso, onde agitare e scuotere ciò che vi si contiene, diguazzarei, agitare; remuer. Svasse, seuotere d'Battere an cosa nell'acqua per pulirla, sellicquare, diguazzare, sciaguattare, agitando eluere, égayer, laver, essanger. Svasse, squasse un aqua, passare un fiume a guado, guadare, vado transire, passer à gué, guéer. Svassè un caval, menare un cavallo al guazzo, farlo camminare per entro l'acqua, guarrare un cavallo, agere ad flumen, agere ad aquas, guéer un cheval, le baigner, le laver dans l'eau, l'y faire promener, l'y rafraichir, l'y faire entrer jusqu'au ventre, aigayer un cheval. Svassèsse la boca, leggiermente lavarsi, o pulirsi la bocca con acqua od altro liquido, risciacquarsi, os liquore fovere, rincer la bouche. Svassè, sguassè, v. neutr. svassèla, fela andè, dissipare, scialacquare, prodigere, dilapidare, pecuniam effundere, dissiper, manger, prodiguer, dépenser fol-lement. Svassèla, godesla, godere, trionfare, far buona cera, far tempone, sguazzere, genio indulgere, saturnalia agere, faire gogaille, faire ripaille, se divertir, faire bonne chère.

Svele, v. att. manisestare ciò che era se-

Sveliania, svegliatojo, V. Desviaria.

Svelt, add. di membra sciolte e di grandezza proporzionata, agile ben fatto, snello, svelto, agilis, dexter, léger, leste, dégagé, agile, dégourdi, découplé, dispos, gaillard. Svelt, figur. destro, accorto, avveduto, sagace, svelto, astuto, solers, industrius, sagax, versatilis ad omnia, adroit, subtil, fin, avisé,

Sverressa, , scioltezza di membra sottili e proporzionate, agilità, sveltezza, agilitas, dexteritas, alacritas, légéreté, agilité.

· Svenì, v. neutr. venirsi meno, perder il sentimento, smarrire gli spiriti, patire di sincope, sincopizzare, svenirsi, svenire, traselare, cadere in deliquio, animo linqui, animis concidere, deficere animo, s'évanouir, défaillir, tomber en syncepe, tomber en faiblesse, tomber en défaillance, se painer, perdre connaissance.

Sveniment, svaniment, debolezza che sorprende il capo ed il cuore, e toglie per a tempo le forze, il senso, e l'intendimento; svenimento, deliquio, sfinimento, deliquium, animi defectio, lipothymia, syntexis, évanouissement, défaillance, pamoison. Aveje o

piè un sveniment, V. Svenì.

Sventà, add. privo di senno, senza giudizio, sventato, levis, vanus, ventosus,

léger, évaporé, éventé, étourdi.

Sventaje, sventolė, svolassė, svantė, v. neutr. il moversi delle cose lasciate quasi interamente in balla del vento; sventolare, svolazzare, vento jactari, vento moveri, agitari, voltiger, flotter au gré du vent. hallebardier.

Sventaje in s. att., V. Svente.

Svente, svante, sventaje, v. att., alzare in alto spandendo al vento, agitare per forza di vento; sciorinare, sventare, sventolare, ventilare, éventer, donner l'évent, déployer au vent, faire slotter au vent, donner de l'air. Svente, impedire, o render vano l'effetto delle mine per mezzo delle contrammine; sventare, transversis cuniculis hostium cuniculos excipere, hostilem cuniculum difflare, éventer. Svente, per simil., guastare l'altrui disegno, far che non riesca un negozio; sventare la mina, irritum facere, dolum aperire, detegere, éventer la mine. Svente, per isvaporare, V. Svapore.

SVENTOLE, v. att. e n., V. Sventajè, Sventè. Sventak, v. att. spaccare il ventre, cavar le viscere; sviscerare, sbudellare, sventrare, eviscerure, exenterare, éventrer, effonder.

Syring 1982, percuotere con verghe, svergheggiare, virgis cædere, fouetter, battre avec des verges.

Svencine, torre altrui la verginità, sverginare, virginem depudicare, déflorer. Sverginè, fig. incominciar ad usar checchessia, sverginare, incipere uti, commencer à se servir de quelque chose, entamer.

Svergna, V. Smörfia.

Syragogas, fare altrui vituperevolmente vergogna, svergognare, scopare, fare un frego, smaccare, traducere, pudorem incutere, déshonorer, flétrir, couvrir de honte.

Sviarin, V. Desviarin.

Svigg, add. lesto, vivace, frugolo, frugolino, che non può star fermo, snello, svelto, brioso, gajo, inquies, exultabundus, lasciviens, alacer, hilaris, fort éveillé. frétillant, fringant. Svirà, V. Stravirà.

Svire, dvire, v. att. contr. di vire, storcere, svolgere, svoltare, evolvere, explicare, développer, détortiller, dérouler, détordre. Svire o dvire un, rimuovere altrui dalla sua opinione, svolgere, permovere, e sententia dimovere, détourner, démouvoir, divertir, dissuader, déconseiller, faire changer d'avis.

Svissen, suisser, di nazione svizzera, svizzero, helveticus, suisse. Questo nome di popolo assai temperato si adopera per paragone di gran bevitore di vino: Beive com un suisser, shevazzare, bere da tedesco, multibibum esse, in multum vini procedere, boire comme un templier, boire comme un trou. Svisser, soldato di nazione svizzera, di cui varii principi hanno una guardia; lanzo, guardia svizzera, miles helveticus, garde suisse,

Svista, desvista, shaglio, inavvertenza, fallo, equivoco, scappuccio, abbaglio, error, inconsiderantia, méprise, mégarde, bevue.

Svoide, V. Voide.

Svojà, senza voglia di mangiare, o di fare altra cosa; senza appetito, svogliato, fastidio affectus, fastidiens, dégoûté, dissicile, lendore, qui ne trouve rien de bon, qui ne goûte rien.

Svojatessa, svogliataggine, svogliatezza, fastidium, nausea, satietas, dégosit, aversion,

répugnance.

Svoje, torre la voglia, svogliare, fastidio afficere, avertere, dimovere, dégoûter, ôter l'envie. Svojèsse, perdere la voglia, svogliarsi, fastidire, se dégoûter, perdre l'envie.

Svolastrè e sventajè.

Svolastre, volastre, volare or qua or là a poca altezza, svolazzare, volitare, voleter, voler ça et là. Svolastrè, dibatter l'ale, svolazzare, alas quatere, battre des ailes, se débattre, agiter les ailes. Svolastrè, essere agitato dal vento, V. Sventajè.

iavola sa cur a formaj poper lo le pasta pop fails a preze printe d arrested to not be no

From the Armer of the Control végliano, tavolello, men ald. venciur, Long According to the Special States

a light of a series of fillings characters or service strate a similar I or in partial

a TA or or of the down

montese, quindecima delle consonanti, e molto simile nel suono al D.

"T' con apostrofo, e più raramente te (an-· creshe sia seguito da consonante) pronome personale della persona singolare a cui si parla, e che serve pel primo, terzo e quarto cuso; tu, ti, te, tu, tibi, te, tu, toi, à toi, te. Se l'vene, i l'vad ancontra e l'acompagno, se tu vieni, ti anderò all'incontro è l'accompagnerò, si tu advenis, tibi obvius ero et le comitabor, si tu viens, j'irai à ta rencontre, et je t'accompagnerai.

TABACMER, tabacon , V. Tabachista.

. Tanaca, pianta, annua, acre, caustica, velenosa, originaria d'America, e di cui sono molte specie, le quali preparate con diversi artificii, seno adoprate o in polvere pel naso, o fumandole, od anche masticandole; tabacco, erba regina, brasile o spadone (se è di foglia lunga), tabacum, tabac, nicotime, herbe à la reine. Tabach frisà, tabach da sume, tabacco da fumare, tabacum fumificum, canasse, tabac filé fort menu et propre à fumer. Tabàch an corda, corda di tabacco, tabacum tortile, tabac en rouleau. Tabàch di frà, seuja, tabàch d' seuja, tabacco in foglia . . . . . tabac en feuille. Tabàch d' prima qualità, tabacco di prima qualità . . . . vérinc. Tabàch d'montagna, pianta che cresce nei prati delle alpi con loglie ovali vellose, usate dai montanari come · tabacco si da naso che da fumare . . . . . urnica montana, arnique des moutagnes, doronic à seuilles plantain, tabac des vosges, bétoine des montagnes. Fume d'tabach, prender tabacco in fumo, fistula tubacum kaurire, petuner, prendre du tabac en fumée. Mastie d'tabach, masticar tabacco, tabacum mandere, mâcher du tabac. Piè d' tabàch rusie d'tabach, nusie, V. Tabache. A val nen na pipa d' tabach, non vale una buccia di porri, non valet lotium suum, il ne vaut rien.

TABACHE, piè d' tabàch, nusiè, prendere tabacco in polvere pel naso, tabacum in pul-.. verem contusum trahere naribus, prendre du tabac. Tabachè, tabachè via, partir presto,

. ... LI, decimanona lettera dell'alfabeto pie- | andarsene in fretta, evadere, abira, i s'en aller vîte. Tennis de distribuit de la compansión de

TABACHERA, sentoletta in cui si tiene: il tabacco da naso ; scatola da tabacco : tabacchiera, tabaci pyxidula, tabatière.

Тавасній, venditor di tabacco al minute, tabaccajo, tabacchino . . . . qui vend du tabac, débitant de tabac.

TABACHISTA, tabacaire, tabacoñ, termadi scherzo, persona che prende molto tabacco; tubacchista, in usu tabaci creber, grand peeneur de tabac.

Tabalēūri, tabalėūria, vomo o doma semplice, sciocco, hescio, minchione, pincone, coglione, da nulla, pastricciano, scimunito, vacerra, stipes, lourdand, sot, fat, viéd'ase.

Tabàss, assicella ridotta in cerchio, e fondata di pelle da una parte, per giocare alla palla, mestola, palmula lusoria, buttoir, timbale. Tabàss o tarabàss, istrumento da sonare, formato d'un gran cerchio d'assicella ridotta alla larghezza d' un sommesso, fondato da una parte di carta pecora, e fornito a varie distanze di sonagli e girelli**ne mob**ili di lama d'ottone, e che si suona picchiandolo o fregandolo ; cembalo , tamburello, cymbalum, tympanum cantabricum, tambour de basque, cymbale.

Tabela, catalogo che contiene una serie di nomi di cose o di persone, o d'altre indicazioni; tavola, registro, series, ordo, album, tableau, régistre, rôle, catalogue.

TABELIOÑ, ufficio pubblico destinato a vegliare all'osservanza delle leggi relative al notariato; tabellione, tabularii munus, tabellion.

Tabernacol, cassetta fatta a guisa di piccol tempio, che sta sul principale altare delle chiese, per tenervi le Ostie consecrate e la pisside; tabernacolo, ciborio, sacrum divinæ Hostiæ tabernaculum, asservando Christi corpori adicula, tabernacle.

Тавіа, tavolino basso sul quale i calsolo ed i ciabattini pongono tutti i ferri ed i materiali per lavorare le scarpe, bischette, abacus, table de cordonnier, petit tables. Tabia, telajetto di quattro parti, al quele i calzolai e ciabattini sospendono il lume quando

a pezzi prima d'introdurla nel forno, cui i cuochi si servono specialmente per le paste . . . couche. une, pezzo di stoffa della forma del il, ma più cono, e che è parte della di camera da donna; grembiale, grem-, castula, præcinctorium, tablier. modulu v. medelius, continciate uni regotio. attato, o checchessia; intavolare, fare propositions, proposiere, entanier, mettre affaire sar le tupis, proposer. Table lu :ösu:, coltare . su . di ('una · cosa , ' avervi in lafficuriti, dar respitate, far conto, is flagre, faire stonds whiler. m.ö, descrizione, registrou, quadro de-My arnosa (sopra il quale si siede , seems regge was tree to que thro piedly seriza ia ne spalliera, scabello scannello, restoy weamning, scabellum, sedecula, met , escabeau y escabelle y placety and i monmania y tanbornaria , bazacola; Dazand hagatella, frascheria; frivoleith ice, nuge, recula, res nilale, babiele, putrile pulluire de l'iengefrivolité, bacompie, che alcuni per ignor caredonol cagionato da spiriti, o fanis ilemidamo, wanusuith pitus, bruit qu'oh bes de ches êtres invisibles. Tabuss, unello Itro ordigno di metallo che s'appicca agli per uso.:di picchiarli; campanellir; picperta, epispastrum, morteau, sheditir. i. uss a l'a so tablies, provi ognamo suoi guai, ogni casanha vesso enfogna, pue manes patitur , il n'y a point de ingnes sansevallées, dans toutrilog a le et le mauvais acôté ; cluscum aporte su dans ce bas inqude, il m'y la point de ulla qui n'aitarprers. Din proposant wist, pichd, bittere alle perte per farsi h. picchiare; Bussare, pulsare; foraswere, frappet & la porte, battre, heurter. percuotere , dar busse, dare la liapellary verberarery carders; battre, per stapoteriais . Propriation . Mangarendian sulla spelle:, e per simil. i pure delle annechie semate sulle stoffe nih dagettiu chiosa + danejo , macula, planitacher Taca da botal pseinja, 1901 mudi. trave, sopra il quale posario le is trave, topo, sedile, signime, chanpphutre sprolarquelle ottopose des tonex dans ilesichpess sear is white it attende

uno, tavolello, mensula, veilloir. Tubiani. Tacà part. da tachè, V. il verbo ne' suoi diversi significati. Tacà con'l spuv, superficiale, poco durevole, poco stabile, superficie tenus, persusorius, exterior, supersicialis supersiciel, platré. Taca ai cotin, dicesi d, fanciullo, che non si stacca mai dalla madre o dal padre, infansi qui numquam a matre recedit, qui semper adharet fimbriæ vestis, enfant qui ne quitte pas sa mère, qui ne quitte past la basque: de comments b. Tari, contiguo d'abitazione, vicionniemetiques mrisà-près, à côté. Laconai molnion, chiennatisce ibmal dispettog impolenizate aperitineuanomials sastefuling the grammation of spoundary personale della persona magotare astosfia milliaca, cavar o prep. l pressq apresso avielse qucind, phropa, juriam apud is tout à câtie, -nosi 9200. Ok Presentibi, thouse side cettre-twois tique listanolaimaroiquessere se pousongicotic dominia alimpiurmo ra pir da pagnicusticis opisis. marianadiede lopeses despo 12contracciata, i ventriopla estate o pago infrada e repas abondant. Fis ha Vaçadan im ningasi şafiricar la /balcura, veutrani farçim siceppilisco, se nosa, originaria d'America e di cuirrel ii inoleen pitanagnani lingraanii needanii ii dated Sardeo hice anothers asset, ficilishite, Vielencus,, egasaTegientyqeib. and amiqualp. (se è di foglia lunga), tab cente radioponIc will acanty afterentice to plappice discho, senite, viscoso , iglitinosus, annu y mariscolus dilurit, glutinous, hisquenxie Tucuntnitima com la pois a liga dicesiddidue requesta dicesiddide single single

debtierinalitebir dattornameben coverdetschne scoloro che farebberous meno di duis listribla. Lie i elamportum. Tucant come l'aupris selauno la il suo disvolo all'uscio i didolecusti para appet tenna se spilancio di sicolo di suo la constante di suo disvolo call'uscio di discono di suo taccagno, hlargo, como ma pina venidisuprdidus, avanus, topaco, aranti endecata, aprdide, vilain, intéressé, largoi luaisi des ópiquies. Tacante parlandosi di cibico bievandonadoro, aogibo, die irrita, la fauci senza dam calore. aeer, acerous, apromy soluent a sino ob

Tron, voce die tesprime in mentre in in interest dura che cade o si rompa, so similist ub tax, tac. Tach is subite year must retto mall' improvviso, inaspettatamente. Just quel minto sillico protius gotac dimmédiafament, sonica. V. Tach-tach Tach JA de distanpatori, pezzuolo: di l'entra blingi, pana sul timpanor per rialzara danfarpia copelle parti difettose; taco . . . taquon. Track justata di vajnolo iche assald speh licopiù ichambini, , suhana nolpolurelski pagilam nonsum am morniglione sharavaglidaes, suspendidi suspente tabac. Tabachistandac. Viatmstorislovey

Tom. II.

tra, appicçare, attaccare, raccomundare una contrall'oltra:, alligare, nectere, colligare, attacher , unis , poindre. Tache , tache an ariac, mayendere, applucare, suspendere, atstachen, spendre , pacerocher ; arrêter in un closa y chi ma mochet. (Maubesses) attaccarii i, appiccarsi, appiccicarsi, unirsi, murarsi, adherers pullatrene stattacher, se coller. Taubène, per aggrappari, appigliani., abripere, comprehendere, agviller, s'attacher, se prendre, s'accrocher. Tuchèsse ai branch, appigliarsi, agli ultimi e più pericolosi rimedj; attaccarsi al rasoj, attaccarsi alle funi del Cielo, ad extrema ot periculosiora descendency so prendre à tout, comme une homme qui se noie. Tushèuse, venir a contesa di parole, bisticciarsi, conviciis jurgari, ricari, disputer, se quereller. Tachèsse, fig. darsi ad un partito , ad un affare, aderire, appigliarsi, adhærere, se dedere, s'attacher. Tachèsse a mt, abbracciare ogni partito che si presenti, iar qualunque negozio, nihil non ... tentare , fame fliche de tout bois. Tache, parlandosi di malattie, comunicarle plumi per contatto ; appicente, communicare, modue infidence, communiquer. Tachè la rogua a un, appiecare, comunicare la rogua, scubie infloere aliquem, scabiem communicare, communiquer la gale à quelqu'un, donner la gale. Tachè, parlandosi di malattic, significa pure riceverle per contatto, esserne assalito, attaccare, contrarre, contrahere, gagner. Tache la rogna da un attaccare, contrarro la rogna, soabiem contrahere, scabie infici, gagaer la gale par attouchement. Tuchèsse, parlandosi de mali contagiosi, quando pussano per contatto da una persona all'altra; comunicarsi, appiccarsi, invadere, corripere, invessere, adoriri, se répandre, se communiquer. Mal ch'a s' tara, male attaccaticcio, male appiccaticcio, contagle smorbus que contagione contrahitur, mal contagieux, maladie qui se communique, qui se grune par attouchement. Tachè I feu, appiccare il fuoco, ignem accendere mettre le feu, allumer, Tachè gabèla, tachè rusay attaccarla con uno, venir a contesa di parole, prender gara, petero aliquem, appetere, lacessere, provocare, aggredi, jurgio adoriri, aspere incessere, se prendre de bec avec quelqu'un, provoquer, insulter, attaquer de paroles quelqu'un.

Tache in s. neutro, metter le radici, abbarbicare, far presa, tenere, allignare, abbarbicare, radices agere, prendre, prendre

: Tacme, w. att. comgiungere was cose coll'al- phene alla pianta, appilocarsi, comprehendere, prendre. Rache feir, :: necendersi .; infinere marsi, accendi, s'allumer. Tachè ans le golu , secrticate. il palatoly essere, caspio, lazzo, acerbo al gosto, polatiun i degliobert; acerbum esse , écorehes ilmpalais, cêtre apie au gout. Tache ; mangure ; edett, mun care, manger. Tachè, tuchè bitty mangiste a crepa pelle, basotliate, pappare, diduvidre, pachiare, gulose cibum capere l'appetente comedere, basrer, goinfrer. Tathe ai cantol, pubblicare ai canti delle case aulle strate; attiggere, proseribere tabellam, afficher. The chè sota, attaccare i cavalli ai cauri i equat ud rhedam jungere, atteler. Tache 'l cand al ciò, ammogliarsi con donna ricca che padrona d'una casa ben guernita di suppellettili, e vi riceve il marito e lo sostiene del suo , trovar la tavola apparecubiata , rissori domum adire instructem, attemper la fortune, trouver la nappe mise. Tuchè la sos a la trà, attaccare la setola all'estremità del fila, per cucire le scarpe . . . . ensoyer! Tache l'uso dov a veul'i padron, legar l'asino deve vuole il padrone, far quello che ci è comunisso, parere, morem genere, obtir aveuglement. Tuchesla u j'orie, tener fina uella mente qualche cosa accaduta, fissare nella memoria, ricordarsi, menti defixum tenere. altius in mente reponere, graver dans sa mémoire. Tachesta a j'oria, legariela al dime tener bene a mente qualche torto ricevutar prenderne memoria per vendicarsi, attionesi; animo constituere, in marmore scribere, graver dans sa mémoire, se pendre ans chose à l'oreille. A l'a nen taca, parlaudoi di un affare che si sperava inoltrare, e non riesci fin dal principio; la pania non tenne. . . . . le feu n'a pa pris.

TACHETÀ, V. Tacolà.

Tachign, tachignòs, tachignaire, rissoso, litigioso, brigoso, beccalite, accattabright, cavillatore, taccagno, jurgiosus, litigiosus, querelleur, chicaneur. Tuchige apilorcie, avaro, spizzeca, mignella, pittima, everus tenax, pincemaille, avare, taquin.

TACH-TACH; voce che esprime un rumore regolato, che si rinnova a tempi uguali . .: . . tax , tac-tac. A m' farà tach-tack shi ke. spale, mi darà busse sul dorso, tax tax erit tergo meo, on fera tac-tac sur mon dos.

TACHIGNE, nltercare, contendere, hatosture, cavillare, litigare con rigiri, contrastare, contrapporsi, contrariare, piatire, rismud, contendere, rixari, disceptare, certare, # tigare, conviciari, altercari, quereller, dracine. Tuchè, parlandosi d'innesti, unirsi sputer, chienner, contrarier.

odnaj comrati. 19.1 Gar orkana , strusa , donna di mal affarer. heguacia ... haldracca , meretrice , scortum , Moterria, fille de joie, louve. elliscoul, tachetà add., asperso di piccolistime macchie a guisa di punti o di gocsiole; brizzolato, punteggiato, taccato, screzieto, picchiettato, vajolato, biliottato, intlanajato, varius, punctis crebre notatus, ziaquiosus, maculis aspersus, tacheté, biparén, madré, marqueté, bariolé, tavelé, moucheté. Cun sachetà d'bianchie d'neir cane drinato, di color bianco e nero miestinto . . . chien blanc tacheté de noir. : Tatoh pezzo strappato d'un pauno qualunque; brano, brandello, frustum, penaillon, morceau, pièce, lambeau. Tacon, paizuolo di panno che si cuce in sulla rottuird del vestimento; toppa, panni frustum, segmentum, pièce. Tacon ben bulà, toppa de va a pelo , pannes adamussim refectus, pacce bien placée. Tacon dle scarpe, taccome, resegmen solæa . . . Tacon, pezzo qualunque che s'adatti a rotture di cose di sus qualità; toppa, tassello, segmentum, pièce. Mantel con sent tacon, mantello di cento scampoli, mantello tutto rappezzato, pathium penitus refectum, manteau chargé de ravaudages, manteau de mille pièces. - TACONE, racconciare una cosa rotta, mettendovi il pezzo che vi manca, metter delle toppe ai vecchi vestimenti, rappezzare, rattoppare, raccenciare, racciabattare, rabberciare, raffazzonare, racconciare, rattaconare, tassellare, resarcire, reficere, reconcinnade, rapetasser, récapicer, réparer, rajuster, rapièter. Taconè, fig. aggiustare, rassettare rimendare un negozio guasto, ricondurre a buon esito un affare sconcertato, resarcire, réparare, componere, arranger, rajuster. Tacone na maladia, guarire un' infermità; guarirne, morbum emendare, guérir une maladie, en revenir.

Pacomen, racconciatura, rappezzamento, refectio, interpolatio, raccommodage.

Probili, V. Taquin.

Tabio , V. Todo.

TABOR, serta d'uva nera assai dolce . . . . TATA , v. pop. paura, sbigottimento, hat- ou tue telle personne. isoffia, tremarella j povor, metus; timory Teja, altera, grossezza e forma dell'uomo-

gerillacity incolpare 4 dan faccia 4 tacciarequad-11-tapidatio, formido, erainto, ipeur, frayeur. che vengono nelle febbri maligne; petec- in Lurerà, caftà stoffqui setti leggierissima, shit spustulia, pour pres pétéchies. Tuco, arrendevala, e fatta semplicamente combila singumalattica contagiosa che assale le pecese telas; stuffetà, paurus serious tenuissimale, 

· Tariada, v. b. buen pesto y corpociator, il mangiar bene, taffiq , ventriculi repletib, hafte repas abendant geoinfrade on our

Tarie, mangiar bene, far una corpacciata, taffiare, explere so pellis se singurgitares, effarcire so, bafrer, officier bien the plant Tarrà , V. Tarrià. Contro oper obrib lef

Tarus, t. di scherzo, leancere, prigione luogo dove le capre montocozzano, corvert custodia, prison, la maisent delevois de er

Tal, parte taglicate d'appoistque cate da tagliare; affilatura, taglio ji aciesuarinchant, taillant , le fil. Feri d'top prierir distingier, ferire colla parte taglicate classim ferire, bledser du tranchant, frapper du millant, frapper de taille. Taj a inglêt, a mês inglêt; a sut inglèt, t. dei falegnami, pendenta maggiore o minore del taglio che ha il ferro incussato nel pialletto ... penchant: d'un fer du vabot, basile. Ch' a l'a perdu'l taj, ottuso, obtusus. émoussé. Taj, la cosa tagliata, ritaglio, msegmen, coupurb, of quion accoupé. Taj d' vesta, tanta stoffa quanta è necessaria per una veste, taglio di veste . . . Taj, squarciatura o ferita che si fa nel tagliare, obsesti incisio, sectio, blessure. Dè al taj, & l'assag. parlandosi di cose da mangiare, venderme datone prima il saggio, prægustatum aliquid vendere, vendre à l'essai. I vi lo daghi mit taj, dicesi per lo più ironicamente di persona furba, d'un furfante che ben si conosce talle ... Taj, occasione, opportunità poppor tunitas, occasion', commodité, loisir, temps, conjoncture favorable. Vni a taj, V. Vni. Taj, t. di giuoco, giro di tutte le carte alla bassetta od al faraone fatto da colui che taglia, ossia che tiene il giuoco; taglio 🚁 . . . taille.

TAJA, imposizione, gravezza, taglia, veotigal, tributum, taille, imposition, impôti Taja, prezzo che s'impone agli schiavi o prigioni per riscattarsi, taglia, pretium, merces, rançon. Taja o tajon, denaro che shu promette e si paga a chi consegna prigione: od ammazza sbanditi o persone che si voglion punire o distrurre; taglia, pretium, merbes, prix qu'on paye a celui qui arrête

delle hestia; grandena, misura, statura, for-i lunghe e minute disteleum persa di vaiste ma, statura, taille, stature, figure, hauteur, grasseur in proportion, forme. D' bela taja, ben fatto, proportionato, che ha un bel taglio di vitan di bella cantura, forma et statura apposita adiidignitatem, itotus i teres atque -zgtynduschien bûti. bien fait, proportionné, bien tailla. A' meso tuja, tra grande e picsolo, di statura mediocre i mediocri statura, ida, moyenna, tailleil ni grand, ni petit. D' -mesa staja , lig., mediocre, mezzano detra grande, empiocolo, tra buono e cattivo, vuc-..glus, inediocni sonkula, honnête, médiocre, de moyen dute Thin, per taglio di legnanti sul pedale, incisio, sectio, exploitation. -Böschianistaja, luisco da urglio, atto a porsi in operation at at ... bois exploitable. Twis o Anthropy Diccolosperso di legno fuser in dud . Parti pan lu-lungo, sulle quali-montre sono , mito, si fanno alloune taoche per service a ..danotare, i numeri che si vogliono tener segnati, ad un perso d'esso legno rimane presso M. creditore, e. l'altro presso il debitore a te-. stimonianza le prova delle cose date o prese 10 fatte, perciocche mulla si può notare su odi, un perso valevolmente senza che l'altra perte abbie pure somministrato il suo perzo; .49glia, sessora, tacca, rincontro, tessera, itaille. The street was III.TAIA..sost lajada, atto di tagliare, taglio, easura, statio, coupe, taille. 11, Taja, part. di taje, V. il verbo. Taja, , parlando di persona e d'animale, dicesi della farma de membri; formato, appositus, hati, . taillé. Bin (ajà, d' bela taja, V. Taja. Tajà per na cosa, che ha tutte le capacità o le qualitàn necessario per un affare; nato per una cosa, attissimo, aptissimus, fait pour AMDE Chose.

"TAJADA yı Vill Taja sost. 1) TALAST, sost nomo destinato per tagliar le cami al macello, beccajo, lanio, bouchet. TALANE, tajeut., add. tagliente, di sottil 44glio, bene affilato, atto a tagliare, acutus, tranchant, affilé. Tajant, agg. a lingua fig pungentes, maledica, lingua mordax, acida, Angue piquate, mordante, satyrique. Avci del tajanto, taje la lenga , V. Taje.

TAJAPE, piccolo insetto che rode le viti, . Maro. . . . oppolentus > involvulus , ver coquin, chauillanderwigner Tojapa, altro insetto che A.Mun pyrtin di inturo, taradore . . . . liset, coule bunggood Majupa, stremento di ferio himog ditudicatel dicina una ciesta o penna ngiamir della parte esteriore; pennato, falx; 

prima spianato, sottilmente col materello et si cuoce in acqua per cibo : taglishni : 🐠 gliatelli, wermicula esculenticy pastilli, wir micelles plats , vitelessolites angel el radiat Tailes, coluischel deine intendere late cose che non sono nero, darotajdigi premina mendaciloquus, emballeun, hableur; bientenn lanternick. Fall tajass , racsontarycose fale per farlo credere; shallare, seniciat concep, jalsa loqui, verba darq, contenedes des duises, en donner à garder) mentir public क्षीभए५ विश्व 👢 🛺 👝 des fagots. (11) · Task, v. akt. far più parp dirin. turpo un intrumento. tagliente; tagliane, insideren de cane, insecare, proscindere, scindere, coupes, tailler, trancher Taje per mes, rapalness bipartire , comperson idental The grant statute da mun pempiodiopanas y choje isistilit pezzi pecessarili secondo i la forma i adutha per fare cucendoli, abiti, scarpe eco. tagliam, pannum ad vestem:conficiendam secure;coupe un habit. Thie, trince, tagliar le carni tette che sono in tavola, trinciare, acindere i secure, concidere, trancher, couper yidépécet, decouper. Taje la testa, parlandosi degli vomini, decapitare, mozzare il capo; caput ampulare, ducapiter, décolier. Tajé nes mais, un brist, morrare, amputare, obtruncarely couper, trancher, mutiler. Taje le potes di ale. starparo le aliqualas circumcidores roguer les ailes. Fèsse tajè i cavel, fardi thellier i tipelli, dare operam tonsori; de fuire temper les cheveux. Luje 4 principe le tonde d'a cui, tagliar la coda e le orecchie ad un cont, subsecare caudam aures et canis ; -écourtet, courtander. Taje mist, taje at fausset, tigliare alla grossolana, stegliare; ciprischittt, crassius incidere, taillader, déchiqueter, chitcuter, charpenter. Bon a taje 'l bur ; deti d'istrumento da taglio, che ha il taglio enttivo; castraporcelli, obtusus, manvels corteau, qui ne coupe pas. Taje le custagni, intaccare la corteccia delle castagne accidinda iscoppino quando si metteri nel facto per arrostirle, castrare le castague, castaneas incidere, entailler les châtaignes. Taje i fen, tagliar il fieno colla falce; felciate, famun demetere, herbam desecare, faucher. Taje i gran, segare le biade, mictere, mesten swere, frumenta decidere, moissonner, conper les blés. Taje la bronda ai erbo, sbronde, N. Sbrandole. Zaje l'erba d'sot at pe fig. rodper l'uovo, guastar l'uovo nel paniere, roinper l'uovo in hocca, guastar i disegni altrai, succere ad aleano con cattivi uffizi, spen L'ASARIR, pastume the silfa tagliando la alicajus frustrare, consilia dissolvere, con-

issistra, couper l'herbe sous les pieds, rendre de attouvois: services. Tajt i par adoss a un, tajeje i :colity tajechè un, nuocere con cattivi rion sparlage in dice malen mormorare, tagliar le legna addosso ad uno solian le esdele i dietto, benair la tabella, rodere i hasti y grafijaso gli usatti y alicujus famom prosteinderen, dliquema laberare, obtrectare, série corportyomédire, dire da mai de quelquon, tomber sun la Eriperie de quelq'un, ambber sur le corps de quelqu'un, déchirer halles dentes Taje ourt, dir in poche parole, abbreviare, paucis complecti, abréger, couper court, dine quelque chose en peu de mots. A taja curt, impliche parale, a tliv breve, prime, bravis, à couper scourt is en peu de matsullaje la cheña equ\un coteb d'. bosch .. Aiceni fig. parlando d'unarmen che da farne, malta anaraviglia, sonar un doppio, vehomenter adminari, atrosurpriso A l'à da tajo la chesa semil. cotèl d' basch paoniamone un doppio, res miranda cui, c'est un chamétonnante. Tajè h pañ a un, spiegar chiaro ad uno ciò che deve fare, tagliar i hocconi ad alcuno . . . , tailler les morceaux à quelqu'un. Tajè Misquesse Jougan V. Scursse. Taje Varia con la siapa, tajà l'aria an cros, minacciare imperiosamente, fare il bravo, lo smargiasso, Sporter l'aria, minas jactare, stolida ferocire, brayer tont le monde, se donner des airs. Alaje, la lenga, aveje del tajant i dicesi di rino che brilla, che schizza, piccare, vellicare, mordicare, willicare, petiller, piquer la langue agréablement. Tajè 'l mostàss, dicesi di vento freddo e penetrante, dar nel viso, agghiadare, algere, cingler, cingler le Eispe. Tajesse, parlandosi di drappi che call tempo si spaccano da sò, infrangersi, sendersi, ricidersi, satiscere, se casser, se

comper.

Taje, t. di giuoco, far il banco in alcuni giuochi delle carte, come faraone o bassetta, gių ocando uno contro molti; tagliare .

tailler.

TAIRE, V. Tajant.

TAIRT, coltello grande che serve a varii usi e principalmente al carnelice per decapitare; mannaja, securis, bipennis, chache. , Tajėt, ... stromento molto tagliente e largo, con manico lungo, di cui servonsi i contadini per tagliar fieno o paglia quando queste sostanze sono amunicchiate e compresse; ascia, scure, securis, hache. Tajet, piccolo istrumento tagliente di varie (ogge, e che serve a varii usi domestici; trincetto . ... tranchet. . Talis, agg. di bosco che si taglia periodicamente sui ceppi per lasciarlo ripuliplare; tel mante, delivalet. multis

1 o dicesi pure sostantivamente di una tel selva quando può essere tagliata y cedas y bosto ceduo, caedaus, silva caedunty breatty Bois tailis. The real street are required to the and

Taio, grido del cacciotore periodar segno chenvede la fiera , w 4:4 tayaut a mucoque. "ILuxoomb; (v. ) att. . taglian minutamente "1" faclinzane, minutim codere, in flustille secate, hacher "dechiqueter gudétoupetil. Tajoene dicesi di forbici, zoltelli de alter ferri mel taglicati e male :: affiletu; ciucischinte no tagliar, male e disegual mente l'tripelare que la glimztare, lancinare, déchiqueter, hather, lecouper, égratigner. Tigioche un figurapatiste, pedale, Vallajb, 20 . Cales . A. l. - Taiban; seabelu și ciuseld (un aleune provincia), stromento composto di una essetta chi legno, podi lama metallida, apertardarre lati, estronallangualinė imperdatu ung Aiella sconolata che sidmutova dal suovasses cibilla quale s'adatte fune o datenamen tiranismismi con facilità, e appicenta sopra il pezzo serve comunemente ad artigner acqua ; chirticola , taglia, troclea, puleagia, peritroshium; 11/b-chlea, poulie. Tajota a dos rode, specie di taglia con due girelle, che si volgono nel loto pernuzzi ;! recamo y undemon's polispastos , rechamus, moufie garnis des dout poulles, Tajola, fig. colui che vende le cosellos le opere sue al altissimo prenzo, speziale, lusurajo, tocullio, apothicaire, just . winers

Tajon, che consiste a far soffrire ul colperole un male perfettamento simile a daello che è stato da lui commesso contro ultri ; taglione, talio, lex talionis, pana talibnis, talion, peine du talion. Tajon, siò che si promette per far uccidere banditi, etc. V. *Ta*ja. 0.1 1.4

TAIDBA, separazione di parti fatta in un corpo con arme o altro istrumento y taglio, scirignata, conscissura, coupure. Tajara, taglio fatto in uomo od animale; ferital, vulnus, blessure. Tajura, la cosa tagliata, taglio, fetta, segmentum, frustum, translie, morceau, tropçon.

TAL, prop. od add. relativo di qualita tale, pari, *talis, ajusmodi*, tel, pareil. Tal e qual, tal e quint e qual, aguale, stesso, stessissimo, par, tel l'un que l'autre, pareil, égal, tout-à-suit égal. Las qual, tollerabili, di mezzana condizione, così così, tal quale, tolerabilis, mediocris, tel quel, passable. Tol 'I pare tal'il fii, tol la nos tal 'l garti, prov. che denota parità di cose o di persone, e si prende per la più in cattiva parte, la l guaina, tal coltello, dignus domino serves,

ecclesiastici; sottano, ad talos demissus, talaris, habit long, qui te jusqu'aux pieds. Mantèl talàr, mantello che si porte digli ecclesiastici, lungo dal collo sido " piedi; muntelling, palliolum talare, robe qui descend

TALASPI, piccola piants erbaces, crestente ne' luoghi incolti e nassosi con foglie lunghe um dito senza picciuon, dentate, e fiori Branchi, ed è acre e pungente; tlaspi, se-nopa salvatica, Thiaspi, moutarde sauvage,

iberide de Perse, dilarpi.

Tarca, specie di pietra lucente, squamose, untuosa al tatto, e che facilmente si separain foglie sottili, lucide, e trasparenti, talco, mica, lapis scelllis in laminas translucidas, salcur, talc, mica. Talch, vottilissima foglia metaltica molto splendente e facile ad esser tagliata, e di cui si preparano varie qualità ier ornamenti ; laminetta metallica , bractea, seuille triefallique.

Talib, velo quadro di lana o di seta con cti gli Ebrei coprono il capo nella sinagoga

mentre pregano; taled ... taled. 'Talear, abilità, ingegno, capacità, talento, ingenium, esprit, talent, habileté, ca-

pacité.

Talestofi, gran talento, mirabile ingegno, talentaccio, acerrimum ingenium, talent merveilleux, prodige d'esprit.

TALER, moneta d'argento della Germania di valore di lire cinque e due centesimi circa; dollaro, tallero . . . . taler, dolar.

TAMS, v. latina adoperata nella frase pro-verbiale da scherzo, talis pagatio, talis piturassio, il lavoro corrisponde alla mercede . tal bellata tal sonata, par pari, selon l'argent la besogne.

Talmun, libro che contiene la legge civile e religiosa degli Ebrei co suoi commentarii;

talmude . . . tahnud.

TALOCE, V. Talone.

TALBERA, V. Tabaleuri . Todo.

Talos, quelfa parte della scarpa che rileva alquanto, ed è sottoposta al calcagno del piede, calcagno, calcagnino, parvum calcaneum, talon, Portè le scarpe un po aute d'talon, portare scarpe col calcagnino alquanto alte, uti calceamentis alchesculis, porter des souliers un peu hauts de talon. Talon, t. di giuoco ; la parte di carte che resta dopo aver distribuito a ciascuno dei giuocatori il numero che loro abbisogna; monte . . . . regolato e serbato dall'autorità pubblica per je ne l'ai pas vu.

Taria , aggs di veste die giunge tino al servir di pegola ; campione accomplate naturalisti salioni, ed è in uso comunemente presso di chetypus ; childre ; campione accompare talioni, ed etilos demissis ; correre, currere, courit, saloper of plants des deux.

Tatra, thipper, piccolo, quadruperonsis, quanto simile al topo, ma con grugue, a con collo, gambe e coda cortissime, a che, ries, sotto terra pastendosi di radio. sotto terra pastendosi di radici , ed na socchi piccoli quasi coperti, ed in qualche spesi affatto elechi talpa , talpa , taupe , Bicon com na tulpa, quasi cieco, cieco quento n talpa, cecus ut lalpa, qui ne voit pas planciair qu'une taupe. Gof com una talpa, siem cone, più grosso che L'acqua de macche roni, crassa minerva, plumbeus, radis genir, sot comme un panier, ....

Talross, V. Tulpu.
Talross, trapone, colhi che prende la talpe, caccistor di talpe, talparum venetano talparum insidiator, taupier.

Talronana, ordigno per prender le talpe, talparum decipulum, jaupière. Talponera; mucchio di terra latto da una talpa scavando. a talpa suffossa metula, tulpæ rostello factus terra aggestus, taupinée, taupinière.

Tate, declivio di muro di terreno; sentpa, pendio, acclivitas, pente.

TAHARIED, tamarindi, albero di grandena considerevole, indigeno de paesi caldisami, e che porta frutti simili a haccelli i quali hanno lo stesso nome, e sotto due costeccie contengono una polpa acida commestibile ma per lo più usata come rimadio : tamarindo. tamarindus, tamarinier (l'albero), tamarin (il frutto).

Tamanis, albero, e più spesso arbuscello di statura e di foglie alquanto simile al cipresso, di legno duro, e che cresce principalmente nelle valli delle alpi ; tamarison ,

myrica , tamariz , tamarisc , tamaris. Таміба , sorta di panno leggiero e nero, bajetta , stamigna , textum cilicinum , tenus cilicinum, étamine, bayette.

Tamis, finissimo staccio che serve a far passare materie polverizzate e liquori spesi; subcerniculum, tamis.

Tamhandan, V. Brajemöle.

TAR, corteccia di quercia macinata, coa cui si acconcia il cuojo; corteccia da concia, cortex querneus in pulverem extenuatus, tra:

Taff , ( e quasi sempre ) tant , add. rela<sub>vio</sub> tivo di quantità; tanto, tantus, tant. A sol tanti ani ch' i lo vedo pinen, sono moltitalon. Tirlon, modelle delle misure, che e annis non vidi, il y a bien des années que, TAI, tant, avv. che serre di primo, tera timo di paragone, de guaglianza, o di con-seguenza, dinota lunghezza di tempo, gran-della di spazio, duandila, tanto, così, si, a tau segno, "tame, vantuni, adeo, ita, si, dinetro, intanto, nientemeno, pure, ciò non deterte; tamen, nulllominus; neammains, toutesource, amenant, malgré cela, non obstaut. Per con the, vie de la con que, tellentent que, a rel point que, de source en la contra de la con que, tellentent que, a rel point que, de soute la contra de la contra c potrò, quoad polirò, tauto che potrò, quanto potrò, quoad polirò, tauto che potrò, quanto potrò, quoad polirò, tauto che potrò, quanto potrò, quoad polirò, taut que je pour pri tuni che, tinche, infinche, sinattantoche, donte più tint the, lusqu'à ce que, jusqu'à talli que. Talli i in conclusione, in talti, tant'e, in somma, ad summam, in summa, et qualem, en un moi, bref, en conclusion. Tan; serve per tener luogo di numero de-terimato che nda si vuol nominare; tanto, tantum , tant. A 'm'd clamane quant j'avia dredtt e j'en rispost tan, mi dimando quanto ie d'entrala id id gli risposi tanto, petiit a me quantum habytem proventum, tanthat: Quand's fassu lant de, quand'egh tents, sei vanste, si Jorte, s'il fusait taut que Tan pti tall miinth, vale non me ne curo, non ma importà , nihili facio , mea nihil refert , tint pie lant mieux. Tun pi, tan manch, a un di presso, presso a poco, propemodum, tant prus que moins. Tan mei , un pès , tanto meglio , tanto medius , co pejui, tant mieux, tant pis. I somo tan a Min, f bmo tan pr'un, termine dei giuocatori, sikmo pari pares sumus, nous cantintes tant à tant , nous sommes égaux en feux; en parties, en coups. D' tans an tañ, d' in tant in tant, da na volta a l'autra,

Part, wood che adoprasi ripetuta per rappresentare il suono del tamburo, V. Za-

rapatan.

Plan, luogo dove dorme e si riposa l'animate, covacciolo, tana, covile, lattitulum, tustituni, tamère, bauge, terrier, repaire, gité. Taha, il nido che si fantio le bestie per partoriri, covaccio, covo, lectas, curbile, terrier, tamère, Taha, del luo dov a sid d'ali litta carrole, hallot. Tana dia

cerr epvo della lepre gitt, Tuna del cingunt, covo del cingunte del bauge. Tana, fig. letto cinduc, fit. Iuna, ug. buca che, si la nelle materasse col peso della persona, nucio della materasse col peso della persona, nucio della materasse col peso della persona, nucio della materasse col peso della persona, fica a serobis, fosse tron, cienz, catiche. La jam fa suri i tun dant la tuna, prov. e vale che la necessità costragne altrus ad operate, il bisogno fa trottar la veccisa, bisognisto fa, l'uono ingegnoso, pret regular duris in repus paupei las artes qualitati, la faita chasse le loug hors du bois, la mon cessité oblige a travailler, la pecessité confirmit les gens a s'evertue.

Tanana, turara, tanara poppon, voci adoperate per farsi bete, di ciò chistri dice a
chisde, o per indicare che non vi si presta
fede, ch via, ch ciancia, son carote, acum
quere, poppon, lui havo parate, dame,
tarare pou-pon.

Tanson, istrumento mesicale, militare, formato d'una cassa chindrica, i cui fondi sono di pelli ben tese, e che si suona con due bacchette, ed è in uso principalmente per dirigere i mavimenti della lanteria; tambuio, tympanum, tambour, Kanbora, colui che suona, il tamburo, V. Ianbora, Ranbora, dig. uomo incostante, leggiero, bauderola, variable, roseau qui phe à tout vent. Tan-born, uomo finto che la l'amico ad amendue le parti contrarie, tamburino, fictus, simulatus, conteau de tripière. Tat lo ch'a ven per fluta a va per tanborn, proy. e vale che i beni male acquistati non giovano e presto si perdono, la bertuccia ne porta via l'acqua, quel che vien di custa in rasfa se ne va di bulla in balla, mule parte, mule dilabuntur, ce qui vient par la flute, s'en va au tambour. Mne un tanborn batan, rapporture, od avere molto vantaggio su altrui nel giuoco, in una disputa, in una lite e simili , conciar male , menaria a uno , in . re aliqua plurimum aliqui prestare, alsquem procul a se relinquere, mener quetqu'un tambour battant. Muc tamborn batan, truttare altrui con rigore, menaria male ad uno, exornare pro virtutious, mener tambour battant. Ganfi com un tanborn, gonfio come un otre, che lia il ventue teso come un tamburo, tumidus, turgidus, tendu comme un tambour.

Tantora, calindro metallico composto di caperchio, fascia e fondo, in cui è chusa la molla, e su di cui an ravolge la catana dagli ovimpi da tasca: himburo, ..., ... iambour di burdette, ... Tantora, ... tambour a a

. Carronsia, trubora, sanapa, di trubbiro, tandburing Denniques, Lunbornia, apportila, leggiadro, di legno duro, con fioriobjanchi e loglie sempre verdi che servono per couciare il copio e per istiliarne un'acqua odorosa che si ricava anche dai anoi fiori; mortella, mordella a murto, myrtus myrthen

TANBURLAN, vaso di rame stagnato internamente, per usa delle distillazioni, tam-linglana, nat distillatarina, telegide more, tete de mart. Lanburan, aguese per uso di scaldare la bancheria, V. Lanbora. Lanburera campanello, che si attacca al

callo, de bestraint che si candicono a pascolarge companaccio e tintinuabulum gaccipum,

Tase, tanet, color menano lin il rosso ch il nero, colore del guscio, della rastagna; tane, lionato scuto, castaguo, laucapheum, tanné, couleur tannée.

Taxe, fetore della muffa, o di lango stato lungo tempo chiuso; tanfo, *mephitis*, odeur da mois, odeur de chanci.

"TARGERT, porzione di checchessia; che tocco a ciascuno; rata, contingente, partio, ratio pars, contingent, portion contingents, V.

Quota. TABLE , V. Litanie.

Tasea, spazio di terreno cavato in lungo. che serve per lo più a ricever prepar, fossa, fogga, fossa , lacuna , fossa , hossa Tangga , per sepoltura , fossa , sepulerum , foggu sepulgralis, fosse, topilgan, A l'a giù un pe ayess Porto dla tunpa, o ant la tanpa, dicesi di persona d'età malto avantata, o che per informità non può più xiver molta; egli ha giù tru più mella fossa, à sull'orlo del sopolero, squest, acherynticus essencia capularis y funcci proμω, il est sur le bord de la fosse, il a un pied dans la fosse, Tanpa, fossa per piantas calbert, formalla menum, scrobs, pianias calberi : tarmalla ,, cavans , scrobs , talleruglio , humilius, contentio , huma les lass : lass dis causina , tosa da spq- gium , vacampe, champilis, hagarge, meles

carbon iona in cui sa il carbone scino audice l'appu des dam luogo con vato dove si fi salubrara di Icame, sienne lano, sogna da Icame, imperinto losse pui lou amasse lei lumier. I quest del lavida, pozzo nero, bathno, carace, regult da favida, l'appu del puass de lavida, lubera louga del puass de lavida lubera louga del puass de lavida lubera louga per parello l'appu del puass de lavida per nature la cauner maceratoro, locas luonede maceratoro, la caune macerator

Tan-Tan, istrumento musicale da perco-

tega includica, miche dinnedo è torto il pos murtello inguda un anono istragidinario, che impreparate i tun tana beliroi. Ten can per capriniere il mono del tambuno.

hien , tautot mal. ite , angun wier oberen

Tao, V. Tayola.

Tao, V. Tayola.

Tare, luogo per mangiare e ripospul an viaggi; e decampure della strata che avi o si deve fare, per passare da uno all'altro di simili luoghi; tappa (v. dell'uso); ar nowa forum, itineris spatium, etape, Tapa, estensione di paese che e posta sollo la desso ufficio amministrativo e pes do più dicia per riguardo agli ufficii d'imiturazione de gnerg, la calcina, huca della, culcina, ispanta . Li Livas , tapace nig, carrigres, mabber lucus, mortarium, fonc a chaux. Thomas des Lin, ifar, partine, deprilete, abjunte, fugare,

renvoyer, explaier, thussel. Tapare to moss gertlo della conversatione, milla de atimo sere, entre le mostle "thuscas, confadulari "negliure thighem sermonibus", confadulari "negliure thighem sermonibus", tenir un nomme var le tapis, parler de lui,

andi'ne liber's pindso che cresce in paesi cuir frutto porta lo stesso nome, e non e buono se non confettato in aceto e sale; cappero; capparis spinosa, cappari, caprier. Tapari, il frutto, cappero, capparis, cappari, cappar', 'capre'.'

Tarassia, sost. V. Patoi e tapugi.
Tarassia, mescolare insieme varie materie confuinmente ; guazzabugliare, scompigliare, sconvolgere, confondere, perturbare, invertere, permiscere, confondere, confondre, mêler, brouiller, déranger, troubler.

TAPE, gettare, V. Canpe. Tape, pettinare,

V. Tiflè. Tarin, V. Palin.

TAPINARO, topinabo, ciapinabo, pianta i di cui flori sono simili al girasole, le foglie ruvide ampie ed a punta, e che ha per sadici de grossi tubercoli commestibili fatti a forma di pera; clianto tuberoso, tartufo di canna, helianthus tuberosus, topinambour, poire de terre, hélianthe tubéreuse.

Tupmada, caminada, scapinada, v. popol. processione di penitenza che solevano fare i preti dell'oratorio di san Filppo ed i Gesuiti negli ultimi giorni del carnovale prendendo perdenanza dall'una all'altra chiesa; (forse così chiamata perchè ne primi tempi il popiolo vi procedeva scalzo); camminata religiota, deambulatio religiosa, promenade religieuse. Tapinada, cammino fatto velocemente, trotto, rapida marcia, cursus velox, deambulatio, course rapide, trotte.

TAPINE, v. neutr. e fam. camminare alquanto velocemente, studiare il passo, graclum properare, marcher un peu vîte. La maraja comenssa a tapine, il fanciullo coznincia a camminare, primis infuns plantis pedum vestigia insistit, l'enfant commence à

marcher.

Tariss, panno per lo più grosso e talora di varii colori e lavorato a opera, per uso di coprir tavole; tappeto, tapes, tapis. Tapiss da butè per tera, V. Strat. Tapiss da mort, V. Frisa. Tapiss ch'a cheur un banch, pancale, subselii stragulum, tapis d'un Banc. Bute sul tapiss, mettere in trattato, cominciar a trattare, porre in considerazione, mettere in deliberazione un affare, metter sul tappeto, quæstionem proponere, de re atiqua sermonem inferre, instituere, met-tre sur le tapis, proposer. Butè un sul ta-piss, parlare d'una persona, farne il sog-blettes, agenda.

tenir un nomme sur le tapis, parler de lui, faire de quelqu'un le sujet de la conversation. Fè lapiss net, vincere tutto il danaro che è sul giuvo, quidquid pecunia deposita in ludimi est vincendo sum ficere, nettoyer le tapis, gagner tout ce qu'il y à d'argent sur le jeu.

Tapusania, stoffa o carta foggiata ad ampie tele, e per lo più a colori e disegni, e che serve ad ornare camere, chiese, od ogni altro luogo, coprendone i muri; tappezzerla, arazzo, paramento, adleum, peristroma, peripetasma tapisserie, tenture. Tapissaria d' fiandra, arazzo d'alto liccio . . . . tapisserie de haute-lice, gobelius. Tapissarla d' carta . . . papier de tenture.

Tarissa, v. att. parare con tappezzeria, tappezzare, addobbare, adornare con paramento, coprire d'arazzi le mura, aulæis condecorare, peripetasmatibus exornare, convestire tapetibus muros, tapisser, tendre de la tapisserie, orner de tapisserie. Tapisse, fig. coprire di checchessia le mura, i soffitti, e siumii, tappezzare, inducere, couvrir, tendre, tapisser. Le muraje d' costa stanssa a son tapissà d' ragnà, queste mura sono vestite di ragni, parietes lujus cubiculi pleni sunt aranearum, cette chambre n'est tapissée que de toiles d'araignée. Tapisse un, sparlare, dir male d'alcuno, tagliar le legne a dosso, rodere i basti, dare il cardo, graffiare gli usatti, de aliquo detrahere, maledico dente carpere, existimationem alicujus lædere, famam violare, médire, déchirer à belles dents, détracter, décrier, blâmer, gloser, coutrôler, dauber quelqu'un , en dire du mal.

Tapissa, sost. artefice che lavora ed acconcia le tappezzerie, ed i parati, tappezziere, avazziere, *aulæorum opifex*, ouvrier qui travaille en tapisserie, tapissier. Tapisse, colui che fa paramenti di chiesa, ricami e simili, banderajo, phrygio, chasublier,

tapissier.

Tapoñ , cocoñ , turaccio di legno o di sovero, che tura la buca d'onde s'empie la botte o il barile; coccliume, zaffo, epistomium, obturamentum, bondon.

Tapuna, increspatura de capelli, e dicesi propriamente delle donne, acconciamento del capo, capilli calamistrati, ornatus, cultus, tapure, accoutrement.

Taquin, tacuin, libretto che si porta per

 $Tom.\ II$ 

foggia di tamburo conposto di slepposottili assicelle curvate che si mette sopra il luggo per porvi su papili a scaldare a trabiccolo su tamburiano e oli 100 papier sur le quel oni tamburiano e oli 100 papier sur le quel oni chautie les babits dispute-bennic lu o oli 100 papiere si tamburiare si tamburiare su patiere sonare di tamburo saturburiare la tambour, battre la causse, tamboriare i sundour, battre la causse, tamboriare i sundour, constou di tamburo.

LAMORNEY HELVORA O SANGTOR, de Lauthure, tamburino, Manuella, lympanotrila, tame foglie sempre, serdi che servono per conclare il cuojo e per istillarne un'acqua odorosa, che si ricava anche dai suoi fiore, mortella, mordella, picto, myraus myrthe,

TARBUBLAR, yaso di rante stagnato internamente, per usa delle destilazioni, tem-billano, ach diffilappina, tète de mari. Langura, prose per uso di tete de mari. Langura, prose per uso di scaldare la biancheria, V. Tantoria.

collo, de pestraint che si conduceno a passolarge companaccion fintinuabulum systemums cheine somette sopnelle commit sieus par la Laguage de la

ed il nero, colore del guerono lipisi rosso tane a honato acuto, castague, laucaphaum, tanné, couleur tannée.

Tare, fetore della multa, a di luggo sisto lungo tempo chiuso; tanfo, mephitis, odeur du mois, odent de chanci.

19 Глискит, pornone di checchessiai che tocca a ciascimo; rata, contingente, portio, гарpars , icontingent, portion, contingented V. Quota., Guotania Litania Company Print in bir

Tarea, spazio di terreno cavato, inclungo. the serve per lo più a ricever asque, fosso, forgan forsa, lacuna, forsa, hosser Tanna, per sepoltura, forsa, sepulcrum, forga, ser muleralis, fosse , itompsau. A l'a gui un pe anss l'orlo dla langa, p ant la tanpa, dicesi di persona d'età molto avantata, o che per infernuta non può più viver molto; egli ha Russe, naheminicus nomen capularis, Jungi pramor, il est sur le bord de la fosse, il a un pied dans la fosse, Tampa a fossa, per piantagalberi; formalla, ngayuni , scrobs, them and apposed to the course of the span state of the control of

carbon fossa ia cui si la il carbone cetto la la la cui si la il carbone cetto la la la cui si la il carbone cetto la la cui si la la cui si la la cui si la maceratojo, torus idonens maceranda cannabi, routair. Tappa per bore je beste, admanza da acque siagnanti che d'ordunzio sei a per abbeverare il bestiante, lasura pantatio, lacuna, mare l'apparation, lacuna, mare l'apprendiction de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania del com

Tan-ran, istrumento nutricale da perconsa locinato come un centiala è tocco da un lega prepara compara e tocco da un martello manda un suono stragrifinario che induce thereare, the partage, bestrois The and in the group of the statistics of the statis

Tartis , tappino, the surfue situs, portugada departe , tant sent per, the period department of hen , into malports of more for obser

Then, tantor mary as on me der on and a land and a land of the same of the sam nong forum, niperis spatium, étape. Topo, estensione di paese che éposta sollo la tempetitio e mainistrativo, e per lo più diqui per reguardo agli unici d'insimustione qui stretto provincia district.

III Arses Markets manace mackets in the nitre of the control of the tafferuglio, milimultus, contentio, surface in

se non allo exceptio della dero stagione, seme pomina eidis etiena income and il de illametra uddatų skrimuttu i tarilos, ademnto desimp tardettaistardinomias ysan pak tardif. . afficiently, avvocalquanto tardith series com mentardy sure les tardes de de la la conserva non. elattitus: bo senoereq ibugge justalbia. affetto. ame', un' po' cagionevole, malazzato, coussaries , maladif. Taref , agg, d'unimal morte ma poliguasto, corrotto, deterior, -noTarma, determinazione di prezzo, di valore, di dazio-o simile per molti oggetti enumerati l'un dopo l'altro in forma di catalogo, tariffa, temmy taxatio-, astimatio, indicatio, thrif, taux. Turifis dle monede libro contenente varie ragioni di numeri per far i conti sulle monete e conoscerne il peso; valore e titblo, tariffactionabut tarif. L. quar - Tanti - wardid . wirafenje . uccelletti di sassaggio che canta sonventente, epecie di fringaello di colore ulivo giallastro, e giallo di codro sul petto, sul collo, commbecco hinne , grossi q curtisime ; lacherino , fanello verdiccio prerzellino dil Roma pfringilla epimis, tatin, boute-enstrain. 'Ania ellmar, udeello un pot più piccolo del pres cadente; e dello stesso genere, di colore misto tra fulvo, rosso, bruno e bianco pallido, e becco giallastro piccolo fanello. Fingilla montana, linaria rufescens, cabacello un po' più grosso, bruno seuro e bianeo, con petto rosso, gola nera e becco giallognolo; fanello comune, fringuello del lino, linaria borealis, fringilla linaria, sizerin, petite linotte des vignes, petit chêne, grand

--- Tariffa , waso di figure rotonda od ovale; piatta nella base, e che va allargandosi in alto, per lo più per uso di tavola; terrina - terrine.

TAMES-BALLS, luogo pleno di vie tanto dubbie ed intricate, che chi v'entra non trova modo d' uscirne; laberinto, labyrinthus, labyzihthe, dédale. Tariñ-baliñ fig. intrigo, imbroglio, inviluppo, trico, impedimenta, labyrinthe, embarras. Tarin-balin, ter. del gieseso delle dame, due luoghi dello scacchiere opposto diagonalmente, donde una dama non può essere scacciata da un'altra sola, e difficilmente da due ....

Tanessa, v. pop. sizzare, V. Issè.

Tau, V. Camola.

ward and indicate distriction cho money mater - | grosspments, coatifula maperments dino, ibathemedinespierotino, derotinue, esnermaturitatis, pullato, Van Tero, in me et doct person in -sin Lancol, agguifarte, rightes coment sarperhi, rniodelli neller digio in pempertimenti cutanti tara fife as fit of threapstituatestations oru (Faiddely gipoco)) vámpásto (di asetimetolito cente: chai portano, lo catessa mama i dil parò ishe) ventidue diesse kniquali irappresentamo tutte figure diverse qui chiaranne appe mente taroch o trionfin confranto delle altre cinquantasciocha so diconoccariacci, e sono divise in quattra semigraiphe densitie, coppe, spade a bastoniu e mascupe di masti semi comincia da uno sindia dietimo nelle quattro seguenti sono figurati anjufante , sun cavallo, una regina grodinari re ingiascua quod sagna del proprio sementerocchi, minchiete, alem husbriote indicates pagelles to the stable tellor "TAROCRE, trionfe attaclegiondo deistarocchi a giocare la curte che epecialmente thiamanst taropolic o itrionfi tunies . ii. talapolit, entrare in collera, guidate atliandosi, tareccare virusci, indignari v conquest, crise; se facher, s'emparter, se mettre en colère pac courrouces , se mettre en courroux. Taroille, ciaramellere, W. Giaramiè. Larospè y delirage, V. Sinaparte me to the service of the service ... Tarron, tarpone, tarponèra, V. Talpon, talpone, talponera.

TARTELA, colui che tartaglia, tartaglione. troglio, scilinguato, balbus, halbutient, blætus, bredouilleur, bégue. Tartaja, maschera del teatro italiano, che parla in iscena tarta-

Tarrase, v. neutro ed att. pronunziar male c con difficoltà, separando le sillabe o ripe: tendo più volte ciascuna sillaba prima di proseguire; balbetticare le parole, frammettere in favellando la lingua, tartagliare, balbettare, balbussare, balbutire, linguettarn, scilinguare, lingua hæsitare, halbutire, bredouiller, bégayer, balbutier, Tartaja, frastagliare, V. Tertaje.

TARTAÑA, nave da trasporto e da pesta, che ha un solo albero con vela latina, adqpra anche i remi, non ha ne poppa elevata, ne prua , è molto usata nel Mediterranco l tartana, lembus vectorius, piscatoria navis, tartane. J. S. A. H. W. To.

TARTARO, rasa d'botàl, crosta che fa il vino dentro alla botte, tartaro, grounma, tartarum, arida vini fexi, crusta, tartre, croûte de tartre. Tantar' emetich, V. Eme-

TARTABUGA, animal quadrupede dell'ordine Tarlangara, droghetto di drappo tessuto dei rettili, anfibio, o solamente terrestre si cistus, toda corte mente ha forme schiace, viaut, hiercia, sacco, fasca, mantica, peres. durissima sanglia testuggine i tartaruga ; //tesundo, tortue Gravis dia tarraruga nacuna ogalean bases endmission of the complete distability persi uniti puliti puliscile enghe topre tutto, phup il notice met paigguinatic allete, sometiglist può anche mascondess, il rappe i spaglia guan scip della instaggine, varindo, carapace. Zantaruga, materia, cartiligiposa ossea "bruna" discriis è formato, il guscio della testuggire, e che si ammolla al fuoco onde se ne fanno. diversit oggettüzzi ied ogganantis e si adoperal anche mel, intariara juscaglia, sestudo, ecalle, i.Tarrasaku (walmanana), amakirattara , copo, cier male , bistrattare, so pan dan page pane Muietaga, morture, faligare, male chaherad solligitore supplimenter and donner such relache, presser continuellement, na donner pi pairemit trère. Cantassè l'seandassare, i legar i perzi ed alcuno, lacerarlo con maldicense, battere la cassa a dosso Ad uno, fancam, alin cujus lacerano, proscindeno, draper, déchirer,

TARTAVELAN UDG clie favella assein empoposa cha ne penchè micalone, imperclate, buho holone a retula a blatera, garrulus, ababila lard, interpretablette, discurde riens, traquet da, monlin , verbiagagr , bavard. Tartavela, loquacità, ciarla, cicalamento, tattamella, vaniloquentia, garrulitas y doquecitas, habil, 1944tie mansdriel caqueterie, parlerie, Rothe la tantavèle pemolestere primpartunare, molestia afficere, auras obtundere, importuner. fatiguer ... rompre .. les orgilles . : Tarsavela ... donna di stradat, V. Tucola.

. Lartela palato, piapte annuale, originaria d'America, che presso, noi si soltina parelar even radice toberosa, minile in qualche, modo, agnam is a fleury atta distitution and mangin chisa o ridotta innfarina sa na fa pane led amida , . . patata 1d pama i di 1, terra i . solanum Whenselm, afternmentumes tuberosa radica, Homen danterre, pupilata, inoralla, parmane a catons, allow a Cavenelette Locale, and ".TARTIETA , itortellina , placenta i tartelette. with pro a pitel won select, sheavier a agreeding battute , ed ... promiss il sutto urappress ... col fuece: a morlo di pette tenera i tartara , late tajuolo, placenta lagges tarte in til us tie ". TARTUFA , pinzochers, beatella, spigolistra, pletatis simulatrix, higoten mangeuse de de une quatea de corpre collappla crucifix.

meretrier, fills de jogen lauven't TASCA, arnese di stossa a guisa di pictolo sacco pen riparvio leogabe il sanchetta, vitasra, pera, poster, podustique ligence. Large de liderum emai ente incluega laterge i teste

TARTUSA , hagasain baldincen scortun,

incere, e far, tacere altrui con prequenti palpabili o colla forza del dine; metter, plesso in μη, calcetto, mettere in sacco, fariga states: efulare, refellere , redarguere survincentis highter ducidn, nu an usac ' je contoudre sije; ingitre librs d'état de pouvoir répondre. . L'A Lack, tanta materia, quanta, ne espiece mang

pleine poche...... Tascana, peggib od acer. di secono Vib Tascoña.;,... TARCHET, taschelainthim, di tasca in senno chetto, taschette, perula, sacculus , pochette, in cui si tiene il sale de sales saccuste sales samentarius, saloir, mlièren Taschet, name d'une specie di cinciallegra spi collèdi Korring, ya Cassalaso i tapindi di tanca ya Tascale con di tasca, v. Tascale con Tascale. [ascon, a istrumento villerectio, per and idi battere le biade a braccia ; correggiato i frin 🖘 bulyun i Afan. X, Cavalia, Tascona, lasgassa e Acce, di lasca, inscenses

ingene pera , , , granda besace , , posho fast .

grands, bissec. I have the total result. Tash, v., neutr., non, mandar, lugar, hand, reput ne con parale, ne con cantio ne con nichio star, cheto a non: parlare, a restar, di parlame tucere, tacere, silere, capticere, vecem premere , shimulascare , se taire , nou din mot, garder le silence, Tasi, per metali si dice anche di cese che non hanno lingua; fat rumare star cheta silere, quiescere ctre tranquille, être calme, ne, faine point de bruit Chi tas consent, chi pon si op-: pone : si presume : che : acconscuta . . qui aquit consentire, videur, qui pe dit mot consenti Chi, scota a tas, ten'l mond an pas, chi nop, rivela ciò che gli è stato confidato sta suscifa litigii, chi sente e taca tiena, altrai ipppace, qui comunissa bsilentio tegit com cordiam servat, qui tait les secrets consegue la pair. Canne nitach d' pan a n can per felo (asi , geltar a un capa un tosso di però per farla facerc, millere, papem, carri na latos leter the pain à un chien pour le faire faire Tasi, iju s. att., passar, con silenzio, tenno

seguelo, tacere una cosal relicere suda ire aliqua, silentium, agent, silentio dissimulates taux i ne dire pas, passer sous silenne, an cher; célar, desimuler : diocre grandezta, con gatabe e collo corties simin simile all'erso, int varif, grati a A. che

mached Courtain Bucker, ' technol ? Turssoft ( "Inhiventi: 2009, afficio resinoso; di legno duro, che following the residues of the state of the s Tass, Warsh', impositione di danari la

pagnes ale Continie ; thista; tributo; texes; tixe."

Tassa, vaso piccolo culindrice; all'iforma
di ciotaletta, per lo più di terra e con manico, per uso di bere liquori caldi "e dicatellite "sepphite" tame. Faste, prinzo stalibito per la vendita di dite de tible, spe-cimento de de consistioni , tabil, metil , met The principle of the specie of files with the del giusto importire delle spese the una life; reglement des frais frum proces. Tasta ver tributo falle Pals, bernal a. d. al. e. d.

Tassa, v. att., dire aftruf mil militel, chure gammare pryamano misculare " \ tagete" accuser, noter, imputer. Tarre pordinive tum supposered, asserate vectigated theer cotised y mettre ist taux y meture des hupots? Passe; fistire 4 prezzo delle tote e princalcimere ("taxer ; fixer le prix ; régler le price Tant day in porgh to them diagonite. dee pagare; imported talical petakitelijunis shitter, taker, 11

"Famed'y betto di pietre , wilegno , waltra almil material gretters; commetter ar larger dave the guarantemb wirothway permission cisto, eightom unenel per opinimento; tass pulle , telefita, dirre quantlemple pour draw che la parte della ramicia y led d'adtes Pancellary gheroners Just regument as miles

"Mangra" sorth di fiore di diverse specie Musetta, militino, martifeste, marchise; V. Warsty. Publicia; article cite is conficea nel candelle tes Va Tollat Tassena dim. di saunti, piccolat their tarrette, parvis scypling, petito these. greene antie! Thissoft, specie sil tamio, N. Tass.

TAST, legnetti dell'organo, del piuno forte, c di simili strumenti, che se toreno per suomaye'; e'tjuegh sputtuments det munico delle Vollegelt roug a che in 

Der materie if shore i with beiner itopelier Tast wild " Wind of the fembrian juy . Cap-this Toche hittill, fig. entrine in qualche propositione don' brevier, al destrema, tocalità uni titito, aliquid lovier attingere, thtel is popils à titlelouine aux une affaire. Toche le tase tibre le principale principale, o nella mutteriordist più aggrada; tochere il moto buome; rent le con utility pri aggrad; totaliste le lance corde. Bast por assaggio, V. Hlash .....

Tiera, voce che si conglunge coll verbo for Fe auto y commente a unpurar ad endare "come "fanno" i ham bini y inqovere de gambe ; cambinare , alimpetered police nieare y comminencer is manther is comminencer is remuer less pieds, "Pe casta-l'air dibe miche di chi: dopb luniga ce uguive, mulattia appleau." per debeteriti pub minovere l'oledi presidi he presser , asminately of the shall mount wife 149 Para, "Energyment is nemotical taxony touconter". amove hungers, attrecture, tunikely then, manier's Talesy per bossila citto o devanda per eductions if gusto i amaggiard a monteweet gurare; definitare delibars, emyer, godies. Thesis y statege is tentare, riconoucerel inferider per bella goita; tentare; tastere; tastegglare's explorure is solidery recommittee, rechercher, essayer, 'épitétéer, tiblière de

Tarlon, von mani merchinimonte religi Trake a materal chier per lid più si congiunge col verbu andè, andare adagio, a leggieri di quasi tasualdo coi pietà dimole; e facendosi la strada collo stendere le buscia innanti; guatido si carionina all' buyo, tentone, i testone taitoni, parteetis in incortam manibus i dubid manthani conjecto, il titom ; it Privetglettelle en: thinmanipupinte of shoot , W. "Theorem Difference patients and restaure parameter and a tostone, and a typidolandou branchitre, munic tensinido encedere, importantare, rentimbo involeres pulpurido, idealire, itabisier, ultos à tâtons, aller à l'aveuglette. Tastone, and a timeda | fig. operare rebelante edgataeni oppositione per gereratist, state if case, ander a vantentij sensettuard; tentere gadere, sentere lopai , thisabar ; proceiles avce luteratude) agir au hasardijid tātobah bin man . oh njaj tannon y neer) di tassa'i tann grelide : Talon potentione in meteriore i malani per tatta di torpo logice la quale n'apprente group meterio Tassali mecca di tanto di Tassali de tatta di tanto di Tassali mecca di tanto di Tassali de tatta di Tassali mecca di tanto di Tassali de tatta di Tassali mecca di tanto di Tassali de tatta di Tassali di Tassali de tatta di Tassali de tatta di Tassali de tatta di Tassali de tatta di Tassali alcune qualità de corpi coll'applicarvi patti

V. Toch. Tat ; 'ar bustal'it spieciel ili vibarno.,

il modo di conducci engli altri in affari impor- | chiare , mensum removere , mensum tollere tanti; tattica, scientia machinalis, tactique. TAULA, taulà, taulàss, ecc. V. Tavola,

tavolà, tavolàss, ecci

Tavasi, grossa: mosca: bislunga, nericcia, che ronza forte ed è fornita di una proboscide acuta, colla quale punge i buoi i cavalli e l'altro bestrame, per trarne il sangue di cui si nudrisce; morca cavallina, tabano, tavano, tafano, tabanus, taon. La prima mose ch' a lo mord a l'è un tavan, modo prov. e dicesi di uomo cui accadono sempre disgrazie, oppure vale che se gli arriva la menoma disgrazia egh è finito di rovinare, si; quid mali supervenerit perditus est, la prunière mouche qui le piquera sera un taon. A l'alba di tavan, modo fam. di scherzo, tasdi, intorno al mezzodì, all'alba dei tafani, sub meridiem, fort tard, sur le midi. Tavan, sciocco, stupido, babbione, ignorantaccio, codex, fatuus, ineptus, sot, bélitte, buche, cruche, badaud,

"TAVANADA, tavanaria, mellonaggine, sciocchessa, ineptia, insulsitas; bêtise, sottise.

TAVANE, v. neutr. e pop. esser suori di se, V. Duvanè.

PAVARE, voce pop. accordiata da tañ valria. tanto varrebbe, lo stesso sarebbe, si è lo stesso, idem est, idem esset, autant vaudrait, ce sera la même chose. Tavare ch' i fussa nen andait, tanto varrebbe come se io non fossi andato, ho fatto una gita inutile, idem est ae si non abiissent, autant vaudrait que je u'y fasse pas allé, mon voyage fut inutile.

TAVELA, specie d'arcolajo orizzontale, su cui si avvolge la seta nel trarla da bozzoli, ed anche nell'addoppiarla; tavella . . . . . tournette. Tuvėlu, arcolajo, guindolo, arcus ad filum glomerandum, tournette à dévi-

der, devidoir.

TAVERNA, osterla da persone d'umile condizione, cattiva osteria, taverna, taberna diversoria, cabaret, taverne, gargote.

Tivola, taula, tao, arnese composto d'una o'di più asse messe in piano, che si regge sopra uno o più piedi, e serve per diversi usi, ma principalmente per mensa; tavola, tabula, table. Taula da mange, desco, mensa, mensa, table à manger. Bute a tavola, portar le vivande in tavola, imbandire, epitlis mensam instruere, dapibus mensas ornare, servir, porter à table. Pronte la tavola, mettere le tavole, apparecchiare, apponere mensam, mensam instruere, mettre le couvert, préparer la table. Despronte lu tavola, levar le vivande e le altre cose tavolato su cui dormono i soldati carcerati,

desservir une table. A tavola a Pven vej, prov. che si usa per dinotare l'allegra delle mense; a tavola non s'invecchia.

à table on ne viellit pas. Parte di more a tavola, ricordare i morti a tavola, dire alcuna cosa fuor di proposito, non adattata al tempo, od al luogo, abs re loqui, leco et tempori non inservire, parler des morts à table, parler mal à propos. A lavola bsogna neñ fesse preghè, a taula e let gruis rispèt, essendo a tavola si deve mangare liberamente, verecundari neminem ad mensam decet, la viande prie les gens, on ne doit pas être honteux à table, il y fant manger sans s'en faire presser. La taula a l'è na mesa cola, prov. e vale gli uomini sopraffatti dal vino manifestano facilmente la verità , la tavola è una inversa colla , ia vino veritas . . . Tru taula duerta, avez, sempre la mensa preparata per ricevere convitati, tener corte bandita, dare epulum, tenir table. Fè bona taula, sar buona tavola, viver lautamente, laute vivere, faire bonne table. Taula, indice, repertorio, catalogo, tabula, index, table, index. Taula, carta o simili in cui stanno scritte più cose in ordine adat-tato per presentarsi facilmente all'occhio; quadro, tabella', tabula, tableau. Taula pitagorica, tavola che contiene tutti i prodotti possibili dal numero uno sino al numero nove, tavola pittagorica, tabula pythagorica, table de Pythagore. Taula rasa, dicesi di persona ignorante, homo rudis et integer, table rase. Giéugh o afè d' pôche taule, impresa breve e facile, affare di poca importanza, gioco di poche tavole, res facilis, negotium multius ponderis, entreprise courte et aisée, assaire de rien. Tute taule, giuoco che si fa sul tavoliere con due dadi, sbaraglino, tavola, tavola reale, tabula, toutetable, tric-trac. Taula, misura di superficie ruvale, equivalente a quattro trabucchi quadrati, od a 38 centiare; tavola, (v. dell'uso), quadratum, tabula, quarré, table.

TAVOLA, tanta, aggregato di persone che sono alla medesima tavola per mangiare; tavolata, convivarum corona, pleine table

de convives.

· TAVOLASS, tauldss, segno dove si drizza la mira per colpire con freccia od arme da fuoco; e gioco dello stesso nome; bersaglia; scopus, meta, blanc. Archibus da tavoláss; sorta d'archibugio acconcio per tirare al bersaglio . . . . arquebuse, buttière. Tavoldss, poste sulla mensa, levar le tavole, sparec-lo di guardia, pancone...tablé, planches.

Taronassi, sculcisso in involuccio, grande e congiuntamente nel terro e quarto caso; ppurcochio di mensa, mensa contis redun; te, to, te, te, te, l'. I seño vedes, e dras cians , grande table bien fournie.

Tavola , toute , sost , tavoletta sopra la quale si giuoca a tavola reale , a zara a, similli; tavoliere, shiraglino, abacus, abacu-

TAVOLE, taule, v. neutr. table contare, figurare, considerare, far capitale d'una coma, starne sicuro, contarvi sopra, fidere, timiti aficui rei, compter, tabler,

Tavoista, teuleta, strumento di matema-tica, che serve per levar le piante, appure amicella quadra e ben piana su cui si ferma la carta per disegnare : tavoletta planchetta. Tavoleta, parte del violino, e degli intrumenti dello stesso genere, su qui veligino a poggiar le corde quando si suona, tastiera clavier. Tavoleta, elettuao confesione fatta d'ingredienti secchi, nauslinente con inccharo, e formata in piecoll torri piatti, o in quadretti, o girelline; pattica, pastiglia, tabella, pastillus, tablette, pastille, Tavous, taulia, dim. di taula, tavolina, tavolino, abacus, petite table. Tavolia, o

taulis d'auter, piccola tavola che si pone ni lati dell'altare; credenza, altari adstructa

*mensula* , crédence.

Tavoron, taulon, legno segato per lo luna go dell'albero di grossezza sopra a tre dita ,

pancone, aser, pulplanche.

Tavolossa, taulossa, termine de pittori piccola assicella o tavoletta di noce, o di avorio , di figura ovale assai sottile e liscia, sopra la quale i pittori mettono i diversi colori, che loro occorrono, pronti al pennello, riservando la parte di mezzo per fare le tinte opportune al lavoro e tenendola colla mano ainistra nell'atto del dipingere, mediante il buco che ha da un capo, in cui si fa passare il dito grosso; tavolozza, tabella, palette.

Tavora voce cont. sempre, tuttora, tuttavolta, ogni volta, ognora, semper, jugiter, assidue, continenter, sine intermissione, continuellement, incemamment, cans resse

tonjours,

Tà, (con e chiuso), arboscello sempre verde, che cresce in varie provincie della Chine, del Giappone, e le minute foglie del quale, essiceate ed accartocriate hanno lo stesso nome, e sono in uso quasi ovunque per farne una, beyanda o decocione gradevole che appellasi anche tè, te, thea, the.

Ts., (con s chiuso), propome della per-

ten tibi , te , te ... I neno veden , e dran un consej , rengo per nederti e consiglianti , adsum ut te videam, tibique concilium of *jegam* , je viens te voir et te-conseiller. 1

Tr., propose della, persona can ai parlui, religio per la abio-Ti, (con s sperte), seconde prinsona singolara dell' imperativo d'un verbo corrisponi dente al verbo tenero, e che non ha altra inflessione; tieni, prendi, piglia, teglii, sume, carpe, prends, tiens. I's cost time, te questo lume, prandi questo lume, accipa hanc lucernam,, prendu cette lumière. De serve pure d'interjerione denotante maraviglia; to', togli , guandaik omervaitim, ecca, tiens, volat Te to', cost raddoppiato, dece di cui ci serviamo per chismane o pes alletture i cania, te to, not qua canes no cicioniur, te to, Te-ta, pame she i fanciuill danno ai cani; cagnolino, te te ... tou-ten. Të-të, v. puerile, di cui si servona le madsi per isgridare i fanciulli facendo anche talvolta cepno di battesli; zah, cave, va, gardetoi, , malheur à toi...

Тватій , religioso dell'ordine di preti regolari fondato nel 1524 e Rome de san Gaetano e dall'arcivescovo, di Chieti o Teate, che ne fu il primo superiore, per ispirare agli ecclesiatici lo spirito dei loro doveri, assistere gl' infermi ed i condannati; teatino.

theatinus, theatin.

TEATINA, menaca dell'ordine fondato da Orsola Benincasa a Napoli l'anno 1583 sotto la direzione de' Teatini; teatina, theatina, théatin.

Teatrao, sala spaziosa, divisa in due partiuna delle quali è la scena od il palco decorato in modo acconcio per le rappresen-tazioni drammatiche, e l'altra è destinata per gli spettatori, e per lo più coperta di sedili, e circondata da ordini di gallerie sovrapposte ; tentro , theatrum , théâtre.

Ten, add. che è di caldezza temperata, tra caldo e freddo, tiepido, calduccio, caldetto, tepidus, tiede, un peu chaud, qui est entre

le chaud et le froid.

TEC, teg, add. di grosse membra, complesso, grasso, fondato, ben tarchiato, atticciato, fatticcio, quartato, tozzo, carnace ciuto, membris crassioribus, bene habitus, membru, fort et vigoreux, soluste, trapu, ramassé, mafilé. Tec, dicesi pure d'ogni cosa alquanto più grossa che di dovere, atticciato, crassior, gros, grand, épais.

Ta-Derm, inno della Chiesa che comincia sons a cui si parla, adoprato dopo il verbo da tali parole, e che non solo si recita alla

fine del mattutino, ma si canta anche con | vole, arrendevole, morbida, tela flexilis. solenne pompa per rendere pubblicamente grazie a Dio d'un selice avvenimento; teddeo, te Deum, te Deum. Te-Deum, detto fam. ringraziamo Dio, siano grazie al Cielo, Deo optimo gratias, Dieu merci.

TEO, teg, V. Tec.

Tegamin, vaso di terra piatto, con orlo alto, per uso di cuocer vivande, tegame, tagamino, testula, petite casserole. V. Fojot.

TEGUMENT, t. anatomico, la pelle, l'epidermide, o la membrana cellulare, come quelle che sono destinate a coprire le altre parti del corpo animale, integumento, tegumentum, tégument.
Teic, V. Terdöch.
Teila, lavoro di fila tessute insieme, me-

diante intreccio di quelle poste in lunghezza, ossia dell'ordito (V. Ordium), con quelle poste attraverso ossia della trama ( V. Tessiura); e dicesi particolarmente di quello formato con fila di garzuolo o di lino; tela, tela, toile. Teila, pezzo di tela, che cucito con altri somiglianti compone vestito, lenzuolo, camicia o cosa simile, ed è per lo più della lunghezza della cosa ch' egli compone, telo, telæ pars, laize, lé, lez. Teila, pezzo di tela che serve per intelucciare o sortificare qualche parte di una veste, teluccia, telæ segmentum, morceau de toile. Teila crua, tela non imbiancata nè curata, tela rozza, tela rudis, toile crue. Teila d'or, teila d'argent, drappo tessuto con oro od argento, teletta, aureum, argenteum textile, toile d'or ou d'argent. Teila d'anbalagi, V. Serpièra. Teila d' sach, teila da sach, tela rozza, grossolana e sitta, onde per lo più si fanno i sacchi; sacco, tela rudis, sac, toile grossière. Teila batissa, tela batista . . . . batiste. Teila d' buràt, sorta di tela ruvida e trasparente, buratto, textum cilicinum tenue, étamine. Teila an. sirà, tela intonacata d'una composizione oleosa, onde non penetra l'acqua; incerato, tela incerata, tela cerata, toile cirée. Teila anprimua, tela preparata per pingervi sopra, tela masticata . . . toile imprimée. Teila d' rista, tela di canapa, tela cannabina, toile de chanvre. Trila d' lin, tela di lino, tela linea, toile de lin. Teila d' banbass, tela di cotone, tela di bambagia, tela bombycina, toile de coton. Teila d'cà, tela che si sa sare per propriò uso, tela inempta, toile de ménage. Teila angomà, tela gommata, tela gummi madefacta, criarde, tode apprêtée. Teila d' coce, tela di stoppe.

toile souple, toile moëlleuse. Teila d' crit. tela di crini di cavallo, tela e setis equinis, rapatelle. Teila d'aragn, tela di ragni, aranca tela, araignée, toile d'araignée. Le braje d' teila a van senpre an aria, V. Strass. Teila urdia, sig. disegno occulto, maneggio ingannevole, trama, dolus, machinano, fraus, insidiæ, trame, finesse, malice, complot, cabale, piège, embûches. Mercand da teile, colui che vende tela e himcherie; telaruolo, linteo, mercator linteurius, marchand de toile, toilier, marchand toilier. Col ch' fa la teila, V. Tessior. Fè la teila, tessere la tela, texere, tisser, faire la toile.

Teilaria, quantità di tele, mercanzia di tele, teleria, negotiatio lintearia, trafic de

toiles, toilerie.

Teisa, brassa, misura di lunghezza eguzle ad oncie quaranta del piede liprando, ed a un metro e 712 millimetro; tesa, orgra, toise. Teisa, misura de solidi con cui a misura il fieno e la paglia, ed è il cubo della tesa di lunghezza, ed equivale a 5 metri cubi; tesa; orgya, toise cube.

Teit, tepo, portico fabbricato vicino all'aja, per riporvi al coperto i fieni, la paglia e le messi prima di hatterle, tettoja, tabernaculum, nubilarium, auvent, convert, appentis, hangard. Teit, casa di campagna, e la possessione con casa; villa, rus, villa, campagne, maison de campagne. Teit, e più comunemente cuert, la parte più alta di una sabbrica, quella che sorma il coperto di tutto l'edifizio; tetto, tectum, toit. Teit dla filatura, porticato coperto da semplice tetto, e destinato a trarvi la seta dai bozzoli, filatura, officina, atelier de filature.

Telàr , V. Tiề.

Telegrapo, macchina li cui movimenti servone per comunicare avvisi parole e frasi a distanze lontane, medianti i suoi movimenti convenuti e visibili perchè eseguiti nell'alto; telegrafo . . . . telegraphe.

Telescopio, istrumento ottico composto di più cristalli o di specchi, col quale si vedono le cose a grandi distanze; telescopio,

telescopium, télescope.

TELORIO, banco di cambiatore di monete, e scherzevolmente dicesi di qualunque banco di lavoro, telonio, telonium, bureau.

Tena, timore, paura, temenza, timor,

crainte, peur, appréhension.

Teve, v. att. aver paura, esser oppresso dal timore, temere, timere, metuere, formida-... étouperie. Teila oliuna, tela pieglie- re, pavere, craindre, redouter, appréliender,

513

avoir peur Temes, Inbitare, temere ambitenter, etze dans l'incontitude, Tente l'aud, denter l'ente l'aud, patro il caldo od il freddo, conjerto, curario, sentilo assai, frigore del trainer lo curario, sentulo assai, frigore del commoveri, curare friguis vel calarem graindre, le chand, le front, en être incommode, feme ! gatu, temere il solletico frittationem, curare, trittatione laborare cainare lo chatpuillement. Sen leme ! fundament proposition and friendre per impatrici, star tosto sense minimare. per impaurirci, star tosto senza muoversi dal tuo proposito, non lemer grattaticcio, hon espes nomo che tema grattaticci, haid mette por nindi curare, incui non metut streptuts mapprehender pas aisement, ne pas s'etonner pour peu de chose, ne craindre rica. V. fimoroso; peritarsi, esitare, dubitare, non ardire, stare in fone, harcre, hesitare

none tabare, henter n'oser.

Tistes, pesce d'acqua dolce aod molto grobo, del genere della trota di scaglia minuta che tira all'argentino, con marchie giall'iccie, e la carne del quale lin un certo si della con la carne del quale lin un certo si della carne della carne del quale lin un certo si della carne dell pore come di tinio, temolo, ombrins, tutallo, enymatlus, ombre, omble, thym, thymide.

pore come di tinio, lemolo, ombrina, tuttano, chymatlus, ombre, omble', thym, thythale.

Tenenta, V. Inpertinent e ringos.

Tenenta, V. Inpertinenssa, inprudentia.

Tenenta, V. Thaja.

"Teneta, pesce di lago o di filime, il quale lia due barbette, coda interio," pelle dissiliacia, nericia e viscosa; tinca, intra, tinca, ti calceos luto inficere, se crotter, l'embour-ber, remplir les soufiers de crotte. Tenca, varie fila de panholino avvolte insieme in · forma lunga e ritonda, che si pongono nelle Serite e nelle ulcere, per tenerle aperte affinche si purghino; tasta, stuello, lenhiscus, infunda, bourdonnet, tente.

Tenna, tela che si distende in aria e allo scoperto, per ripatursi dall, sole , dall'aria, o chita pioggia, è generalmente per coprire o parar checchessia; tenda, velarum; tente. Penda, baraca, padiglioni decli esercit; Saida, taluniculari, tentorium, papillo, talute, baraque.

Teme, v. disporre un pantio; od um vorda trutti in largo; ed in litigo; tendere, distendere, lendere, udendere, tehnire. Tende, stendere, dispregare; V. Stendh. Pende; avere una paira nell'agire, tendere, prelliggerst'una mette, totalere, infrare, speciale d'inténdere, nifrer, tèndre de la comme de la c

Tamilla, peszo di Ilaino affisso in Alforous affelle dispa dimpanelle, che instrumato bopse di ilaino affisso in Alforous affisso in Alforous in the dispance di ilain de celle di conserva quali therebas comme di ilain di partifici di parti telling the distantification of the second in the ductile, interitte until and in Thursday valde fermato in alto degli sperielli delle canzidire, e the marting pero i personi del martin e dell'until a translati e dell'until a translati e dell'until a translati e translati ellie del let i dendontebbulasanaciment il letto, coltine de describilità de preside de del lit, cantoninero. Tendina du preside, ollumo illia, phillipolita di una ognicialia, indag i sacerdoti portano dietele le spulle, mandento sino verso terra , quasi unalitello da ostile ; mithiel teter Aldetellinii, ibraso sialkahdis chimilatel, madtelet? Don sindiacythicest pier dispressed of any altered janous step of properties with et ignitius indeendor, andreining preuge in the distance dist philos a facilità in contro direction affine s'estite testro similarizi iliteracenti retinde sipalio, naipartin, titlad utileand avantining date the profiles inches structured a suche lanetsutvivates altern religibelynelle beate persiviportire d'andaignat, vero minabelia di alietta). estpostacuturo estignismis qui enteri lecuri tambidi. Tennere plant service che si le pel menteied) i remper i interes i interes es l'origent l'andres i l'est dud was one lobust men which one that one that come that thiebres. Fine bra pre-rame quiccul a igub contar, pileo ? del ensuttere ancesto, alidostàmic, 

efficiali nelle truppe, colui chalticub luogo del espitano pricesente y luogotondate persul-centerio pilicatementi i reconstanti el 1 jig Trumjetidi-di potrelirennyohe man nobis estate pp tritte department ar apprintation surprise toner, modify ("Tendre", mon a souples off since come for giorned, toners receive stands, toners, administration, administration of the free common process of the free common toners of the common toners youth sulpieu die. or Money and chair of tonostes abittienen imobiler it mannamintaliotenden, estimble alloctuben: Francische conformete, announced about monitalist, indebugg utfor-26 operie. Teila olimat - tela pirelioqui n'est point affermi. Tener, fresco, nuovo, recens, frais, nouveau. Tener d'conssienssa, delicato di coscienza, religioni omnia habens, a resto ne transversum unguem discedens, qui a la conscience tendre, délicat Turissia, V. Trasea.

Terineri, trus, ampiezza di terreno che uno possiede; possessione, tenuta, podere, dominio, tenimento, fundus, possessio, te-

nue, terre, possession, béritage.

Tenivela, tenivlöt, V. Tinirèla, tinivlöt.

Tenon, V. Tnon.

Tenon, t. di musica, che canta colla voce più acuta dell'uomo formandola però senza sforzare il suono naturale; tenore, tenorista, cantor medius, ténor. Vos d'tenor, voce d'uomo superiore al basso, non però spinta con violenza al grado del soprano; tenore vox media, taille, ténor. Tenor, dicesi altresi l'istrumento atto a sonar la parte di tenore, cioè la viola, Y. Viola.

Tanon , soggetto , contenuto , tenore , argumentum, summa, contenu, teneur, sub-stance, sujet, le fond d'un écrit. Tenòr, forma, maniera, tenore, ratio, modus

tenor , forme, manière, façon.

TENT, quantità che misura la durata delle cose mutabili, rispetto al prima o al poi; tempo, tempus, temps. Temp, età, secolo, tempo, tempus, ætas, ævum, åge, temps. Tenp, opportunità, occasione, aglo, comodo, tempo, opportunitas, occasio, tempus temps, opportunité, occasion, loisir. Piè l so tenp, prender la congiuntura, opportunitatem captare, arripere occasionem, prendre son temps, saisir l'occasion favorable. Piè mal so tenp, agire in occasione sfavorevole, tempore non suo res movere, prendre mal son tems. Tenp, dilazione, indugio, mora, dilatio, temps, delai. Tenp, stato del cielo per riguardo al freddo ed al caldo, al sereno od al nuvoloso, e ad altre simili qualità ; tempo, cælum, temps. Tenp brut, tenp cativ, tenpass, si dice allora che il cielo mostra vicini o da venti, pioggie o procelle; tempo nero, cattivo tempo, tempaccio, tempus nubilosum, tempus procellosum, iniqua tempestas, temps noir, obscur, sombre, orageux. Tenp sech, tenp suit, giorni senza pioggia ned altra meteora acquosa, tempo asciutto, dies aridi, tema sec. Fè bel tenp, fè bel, esser buona stagione, esser il cielo sereno, far buon tempo, nidum esse tempus, bonam, serenam esse tempostatom, colum sudum, sorenum, faire

mus, debilis, imbecillus, faible, chancelant, il contrario, far cattivo tempo, malam esse tempestatem, cælum nubilosum, pawiosum, faire mauvais, faire mauvais temps. Pe, o essie tenp cuert, essere a cielo nuvoloso, far culaja, nubila est dies, nubilum est culua, l'air est chargé de nuages. 'L temp s'adossiss, l'aria diventa più mite, l'aria si raddolea, mitior fit tempertar, le temps s'adoucit. Comodèsse'l tenp, arserenèsse'l tenp, racconciarsi, o rasserenarsi il tempo, di torbido farsi nuovamente sereno, disserenat, facien ad screnam mutatur dies, se raccommoder, se remettre au beau. 'L tenp, e'l govern a foi com a veulo, prov. alcuno non si des prendez noja ne del cattivo tempo, ne del cattivo governo , sulla speransa della matazione, o sull'impossibilità del rimedio; ne di tempo, ne di signoria, non ti dar ma-linconia, kyemem sequitur ver, post subile phabus apparet, ideo patienter expectan-dum, le temps, et le gouvernement chusgent souvent, c'est pourquoi il ne faut per se chagriner. Döp'l cativ tenp ai ven peni el bon tenp, dopo il cattivo ne viene pui il bel tempo, post nubila phaebus, le temps vient, qui peut attendre. Scongiure 'l tenp procurare di seacciare il cattivo tempo cogi esorcismi, scongiurare il tempo, exorcismo tempestatem fugare, vim culo majorem deprecari, conjurer le temps. Sone per el temp, sonar le campane quando v'e minaccia di temporale, sulla falsa idea di vincerlo, il che essendo anche pericoloso, è ora vietate; sonar per il tempo, discutiendis grandinosis nubibus ara campana quatere, sonner pour le temps. Avèi bon tenp , far tempone, siat allegramente, sguazzarla, passarsela in allegria, e divertimenti, sibi bene et pulches Sacere, genio indulgere, animo obsequi, volupe facere animo suo, faire gogaille, faire ripaille, se divertir, faire bonne chère. Ant el tenp ch' Berta filava, ch'i rat' portavo le patofle, nei secoli addietro, nei secoli d'ignoranza, priscis temporibus, du temps du roi Guillemont, du temps qu'onse monchait sur la manche. A l'è nes tenp d'gratess i genoi, non è tempo di far fieno a oche, non è da baloccare, omnis mora abrum-penda est, celeritate opus est, abjicenda nuger, ce n'est pas le temps de s'amaner à la moutarde. De'l so temp, proceder con maturità, non sgire troppo affrettatamente, tempus ducere, laitser murir les choses. Nen de tenp, non dar tanto tempo che uno respiri, non conceder un momento di tempe, nullam moram concedere, ne pas donner le beau, faire beau temps. Fè cotiv tenp, vale temps de respirer. Nen de tenp, vale anche

procedere con soverchia fretta in qualche operazione, omnem abrumpere morain, hâter trop, ne pas donner le temps. Chi d tenp à vita, col tempo si può mutar sorte, chi ha tempo ha vita . . . avec le temps la fortune peut changer. Chi à tenp ch' a speta neà tenp, chi ha tempo non aspetti tempo, non debbonsi lasciar passar le occasioni, scenæ inserviendum est, occasionem juvat arripere, il ne faut pas laisser échapper les occasions. Aveje tut'l tenp o tuti i tenp, essere in tempo, hora non urgeri, avoir du temps devant soi. Con'l tenp e la paja i nespo maduro, V. Nespo. A tenp, ad ora opportuna, al tempo debito, in buon punto, tempestive, ad tempus, à temps, à propos. A temp e leugh, in congiuntura propria, quando il luogo e il tempo lo permettono, a tempo e luogo, a suo tempo, all'occasione, opportune, tempori, en temps et lieu. Da gran tenp, da gran tempo, jamdudum, depuis long temps, de longue main. Con l'andè del tenp, nel trascorrer del tempo, col tempo, col trascorso de' tempi, temporis processu, à la longue, avec le temps. Ant l' istess tenp, contemporaneamente, simul, en même temps. Tenp fà, tenpo fù, un pess få, tempo fu, per l'addietro, già, nel tempo passato, olim, jampridem, autrefois, jadis, dans le temps passé, anciennement.

Tenp, parte degli oriuoli, che ne regola con eguali vibrazioni il movimento; tempo,

registro . . . temps, balancier.

*Tenp* , t. di musica , misura della durata de' suoni o delle pause che loro si frappongono; tempo, ritmo, rythmus, temps, mesure. Ande a tenp, audar a battu'e, rythmo inservire, aller en mesure, garder la mesure. Tenp d'aspèt, V. Pausa.

TEXPLSS, tenp brut, V. tenp.

TLIPERAMENT, naturale d'sposizione o constituzione del corpo dell'uomo, per cui si trova inclinato ad uno od altro stato, a questa od a quell'altra malattia; temperamento, complessione, corporis temperatio, habitus corporis, temperatura, natura, tempérament, complexion, disposition, constitution du corps. Tenperament, moderazione, mezzo, disposizione che tempera gli inconvenienti occorsi, misura, modus, mesure, modération, ménagement, milieu. Tenperament, compenso, ripiego, ratio, tempérament, expédient, moyen, remède, issue, voie. Tenperament, governo, modo di reggere, moderatio, modus gubernandi, ratio, gouvernement, conduite, administration, gestion. .

Temperanssa, virtù per cui l'uomo frena ogni disordinato appetito; temperanza, temperantia, tempérance.

Tenresta, gocciole d'acqua congelate nell'aria, e che cade sul terreno talvolta in tal quantità o con tal impeto, che rovina tutte le piante; grandine, gragnuola, grando, grêle. Graña d'tenpesta, mucchio di grandine, una grandine, grumus, calculus grandinis, grêlon, grain de grêle.

TEMPESTA, add. billiotato, ricamato, tempestato, maculatus, conspersus, parsemé, marqueté, bigarré. Tenpestà d'gioje, tempestato di gemme, ingemmato; gemmis di-stinctus, parsemé de pierres précieuses.

Terreste, piover gragnuole, grandinare, grandinare, grêler, tomber de la grêle. Tenpeste sig., importunare, instigare, urgere, impellere, presser, insister, importuner, instiguer, solliciter, pousser, sergenter, tarabuster, rompre la tête. Tenpestè, conturbare, inquietare, metter sossopra, turbare, perturbare, troubler, inquieter, tourmenter, attrister, mettre en désordre, porter le désordre. Tenpeste, imperversare, infuriare, inabissare, jurere, debacchari, tempêter, saire tapage, saire le diable à quatre, s'emporter.

Tenrio, edifizio che serve al culto divino; tempio, templum, ædes sacra, temple.

TENTORAL, commozione violenta dell'aria con pioggia, grandini, tuoni e lampi; temporale, procella, tempesta, tempus p. ocellosum, cælum pluvium, iniqua tempestas mauvais temps, orage, tempête. Tenporal d'aqua, subita, o repentina pioggia, nugolo che non piglia gran paese; acquazzone, rovescio, nembo, nimbus, pluie soudaine; lavasse, ondée, orage.

TENTORE, digitino di tre giorni che si fa in ciascuna delle quattro stagioni dell'anno, le quattro tempora, feriæ esuriales, le

quatre-temps.

TENPOREGE, tenporisè, v. neutr. secondar il tempo, governaisi secondo l'opportunità. navigare secondo il vento; temporeggiare, tempori, indulgere, scence inservire, s'aecommoder au temps, aller selon le vent. Tenporegè tenporisè, indugiare, guadagnar tempo, temporeggiare, cunctari, protrahere, diem ducere, temporiser, disser, retarder, biaiser.

TENPRA, preparazione dell'acciajo, del ferro o d'altri metalli in modo che si rendono più o meno duri e fermi, più o meno dolci, ed arrendevoli secondo il bisogno, col tuffarli in acqua o in altro liquore mentre sono infocati; tempera, temperatio, trempe. | Tenpra, qualità, maniera, tempera, modus, natura, ratio, humeur, qualité, caractère, naturel, manière, trempe, genre, condition, Dè la tenpra, V. Tenprè.

TENPRE, v. att., dè la tenpra, temperare, temprare, dar la tempra, temperare, attemperare, tremper. Tenprè, moderare, mitigare, addolcire, raffrenare, correggere, adeguare il soverchio di checchessia colla forza del suo contrario, temperare, moderari, continere, cohibere, tempérer, modérer, corriger, mitiger, modifier, adoucir, amortir, réfréner, réprimer, contenir. Tenpre o tanprè la piuma, acconciar la penua ad uso di scrivere, temperare, scalpello calamum acuere, aptare calamum, tailler une plume, hollander.

TENPRIÑ, tanpriñ, piccolo strumento da taglio, col quale si temperano le penne; temperatojo, temperino, scalpellum librarium, canif, tranche-plume.

TEMPRINA, tanprina, colpo dato col temperino, temperinata, scalpelli librati ictus,

coup de canif.

Tensanta, tensiaria, arte del tintore, tintura, tingendi ars, baphice, teinture. Tensaria, tensiaria, laboratorio del tintore, tintoria, luogo dove si tinge, tinta, infectoris officina, baphia, atelier du teinturier.

Tense, v. att., dar colore, colorare, far pigliar colore, tingere, tignere, tingere, colore aliquo inficere, colorare, teindre, colorer, mettre à la teinture, mettre en couleur, donner de la couleur. Tense an vaud, impiumare di guado . . . empasteler. Tense, sig. ingannare, trappolare, barare, mariuolare, decipere, dolis capere, tromper, duper, attraper, tricher, décevoir.

Tense in s. neutr. dicesi dell'uva che comincia ad annerire, nereggiare, divenir vajo, saracinare, invajare, nigricare, nigrescere,

noircir, devenir noir.

Tensiabla, V. Tensaria.

Tension, colui che esercita l'arte del tingere, tintore, infector, bapheus, teinturier. Tensiòr an vaud, vagellajo . . teinturier en guède, teinturier du grand teint. Tensior, fig., trussatore, V. Rustidor.

Tensiùra, V. Tentiera.

Tentassion, istigazione a far male, stimolo, tentazione, tentatio, sollicitatio, tentation. Tentassion, inclinazione dell'animo a qualche azione anche indifferente; tentazione, voglia, prurito, impulsio, tentation.

. Tentativ, atto od operazione con cui spe-

un affare, per vedere se riuscirà o no, tertativo, saggio, prova, conatus, experimentum, periculum, periclitatio, tentative, effort, épreuve, essai, expérience.

TENTE, v. neutr. e talora att., tentare, assaggiare, cimentare, provare, sperimentare, sar prova, tentare, experiri, periclitari, periculum facere, tenter, essayer. Tente la sort, tentare fortuna, periclitari, experiri fortunam, tenter fortune. Tente, sollecitare al male, tentare, istigare, tentare, sollicitare ad facinus, ad scelus impelle. tenter, solliciter au mal. Tente, allettare, accender la voglia, stuzzicare l'appetito, eccitare, tentare, allicere, movere, tenter, donner envie, faire naître le désir. Esse tentà d' fe na cos, aver voglia di far qualche cosa, esser in procinto di farla, rei cupiditate incendi être tenté de faire quelque chose. I son tentà d'massèla, son tentato di ucciderla, parum abest quin eam occidam, je suis bien tenté de la tuer.

Tentura, tensiura, l'atto e l'operazione di tingere, tentura, infectio, teinture. Tentura, la materia colla quale si tinge, tinta, tintura, color, fucus, teinture, teint. Tentura, il colore della cosa tinta, tintura, tinctura, teinture, couleur, coloris. Tentura, fig. superficiale notizia o perizia di checchessia, tintura, adumbratio, inchoata cognitio, teinture, légère impression, connaissance saperficielle. A l'à a peña na tentura d'ij prissipi dla gramatica, ha appena una tintum di grammatica, vix primis est imbutus gramaticæ rudimentis, il n'a qu'une légère ten-ture de la grammaire. Tentura presso i chimici, dissoluzione dei principii coloranti d'un minerale o d'un vegetabile in qualche liquore, tintura, tinctura, teinture.

TEOLOGHESSA, donna che sa o che pretende saper la teologia, teologhessa . . . théo-

logienne.

Teologia, scienza che ha Iddio per oggetto e le verità da lui rivelate, teologia,

theologia, théologie.

TEÖLÖGÖ, professore di teologia, teologo, theologus, théologien, qui sait la théologie, Teölögö diconsi abusivamente coloro che sur diano la teologia, studente di teologia, theologiæ studiosus, élève de théologie. Re 'l teölögö, parlare o scrivere di cose di teologia; teologizzare, theologice scribere vel loqui, faire de la théologie.

Teörica, la parte delle scienze e delle ari, la quale è semplicemente speculativa, cioè che ne stabilisce i sondamenti, dà regola rimentiamo la nostra forza, o scandagliamo alla pratica e rende ragione delle operazioni; porica, contemplatio, inspectio, cognitio et paura ch'la tëra ai manca d'sot ai pè, dicesi stimatio rerum, théorie.

TE o TÖ FINITÖ, modo fam. e quasi puerile li dire; ecco il fine, è finito, finis, ex-

olicit, fin, c'est fini.

TEPA, terreno erboso, erbuccia appiccata ille zolle di terra; cotica, cotenna, lotta, piota, herbula, cespes, gazon, motte de terre ivec de l'herbe. Tepa, muschio, V. Mofa.

Tero, V. Teit nel primo significato, Tepo, nucchio di paglia o fieno o biade, ammassato otto la tettoja; barca, bica, meta, cantiere,

TERA, sostanza dura, incombustibile, do-

trues, tas, monceau.

ata di qualità molto varie secondo le proporzioni ed i varii corpi semplici ond'è comnosta, e che forma la principal parte del ostro globo; terra, terra, terre. Tera rassa, tëra da ole, argilla, creta, terra lastica, creta da stoviglie, argilla, creta, rgile, terre glaise, terre à potier. Tëra mosia, terra non istabile, sacile ad amnottare... terre croulière. Tëra d'onbra, ostanza terrosa di colore naturale capellino curo, che serve per dipingere e per niettere elle imprimiture delle tele; terra d'ombra . . . . terre d'ombre. Tera giauna, terra i color giallo che si trova nelle miniere e'metalli, e serve per la pittura grossolana; iallo di terra, idrato di ferro, ocria, ochra, cre. Tëra verda, verde di terra, V. Verd. Pera d' Roma, terra che si cava in Roma d in Toscana, la quale mescolata con carone macinato serve a' pittori per fare i ampi, per dipingere i chiari scuri e per ar mestiche, terretta . . . terre de Rome. !ëra, nell'agricoltura s' intende quella che si oltiva, terreno, terra, ager, solum, terain, terre, terroir. Tera d'arpos, terreno he si lascia un anno senza seminarlo; naggiatico, maggese, novale, solum cessans, crvactum, jachère. Tëra lavorà, tëra parid, ampo acconcio a seme, terreno preparato, ovalis ager, guéret, labour. Tëra nëira fa on forment, prov. il bruno colorito del volto idica una buona complessione, aquilus oris vior indicium est firma corporis habitudinis, teint basané indique une bonne constiation physique. Tira, il suolo, il terreno, ntum, pavé, terrain, sol. Tera, si dice nche il solajo del luogo ove si sta, benchè ulora non sia di terra, suolo, terra, hu-nus, pavé, plancher. Pian d'tera, tutta ı parte abitabile della casa, che è più viina alla terra, o che posa sulla terra, terreno, iano terreno, habitatio infima, apparte-

d'uomo avaro che sempre teme della necessità, egli ha paura che gli manchi il terreno sotto de'piedi, hiante avaritia, avarissimus, tenacissimus, il a peur que la terre ne lui manque. Andè per tëra, cadere, cascare, ruere, cadere, tomber, choir, saire une chûte, culbuter. Andè per tëra, andè a rablon, camminare toccando il suolo con tutta la vita, o almeno con altre parti che i piedi; strisciare, andar carponi, trascinarsi per terra, repere, reptare, ramper, se traîner. Andè per tëra, fig. mancare, perire, venir meno, deficere, périr, manquer, être détruit. Andè per tera, de del cul per tera, fallire, dar del culo in terra, decoquere faillir, manquer, faire banqueroute. Ande per tëra, vale talora camminar per terra, a distinzione del camminar per acqua, terrestri itinere proficisci, terram navigare, voyager par terre. Taje an mes a le doe tëre, tagliare le piante sotto la prima coperta della terra, affinchè rimettano; ricidere fra le due terre, recidere tra terra e terra, sarmentum submittere, couper entre les deux terres. Per mar e per tëra, coi verbi andè, serchè, e simili, fig. ovunque, in ogni luogo, per monti e per valli . . . . par monts et par vaux. Tëra, il pianeta che abitiamo, il mondo, globo terrestre, terra, mundus, orbis terrarum, terræ globus, la terre, le globe terrestre, le monde. Tera ferma, le parti del nostro globo che sono appiccate ad altre terre e non circondate dal mare, e per distinguerle dalle isole; terra ferma, continente, continens, terre ferme, continent. Tëra, piccolo paese, villaggio, luogo,

terra, pagus, locus, petit pays lieu, village.
Terrama, nome di città italiana, adoprato anfibologicamente nella frase esse a teracina, essere ridotto al verde, dar trent'uno, esse in ultimis, ad extremas angustias adduci,

être aux abois.

TERAPIER, bastione fatto o ripieno di terra, terrapieno, agger, terre-plein, rempart, terrasse, travaux de terre. Terapien, terra soda, a distinzione di quei luoghi sotto cui vi sono cantine o altri cavi simili....

TERASSAT, che abita in una terra, che vive in villaggio; borghigiano, contadino,

terrazzano, ruricola, villageois.

Terasse, formare un terrapieno, terrapienare, aggeres extruere, terrasser. Terasse, gettare a terra, atterrare, humi sternere, prosternere, terrasser.

iano terreno, habitatio infima, apparte- Tran, arbusto ramuscoloso, che cresce sens de plain-pied, rez-de-chaussée. A l'a nei luoghi sabbiosi ed incolti con foglie pic-

colissime e molti fiori, molto simile al ta- | terra sterilis, infacunda, solum exile

marigio; crica, crica, bruyère.

Terbo, terbol, add. che ha in sè mischianza che gli toglie la chiarezza e la limpidezza, contrario di chiaro, ed è proprio de'liquori; torbido, turbidus, turbulentus, confusus, trouble, qui n'est pas clair. Terbo, un po terbo, dicesi di persona alquanto alterata per ira, od altra passione; torbidiccio, commotus, un peu trouble, un peu saché, un peu agité, un peu ému. Viñ terbo, vino torbido, vinum confusum, vin bourru. Vista terbola, fig. vista che non discerne gli oggetti ben chiari, vista appannata, oculorum obscuritas, vue trouble.

TERBOLE, intorbide, v. att., far divenir torbido, intorbidare, turbidum reddere, turbare, rendre trouble, troubler. Terbolèsse, intorbidèsse, divenir torbido, intorbidarsi, turbari, turbidum fieri, se troubler, devenir trouble. Terbolèsse, parlando del ciclo o del tempo, oscurarsi, offuscarsi, obscurari, se

troubler, s'obscurcir.

TERDES, nome numerale, che vale tre sopra

il dieci, tredici, tredecim, treize.

Тенросн, teic, toder, v. di scherzo o di scherno, con cui si appellano gli uomini di nazione tedesca; tedesco, alemanno, germanus, allemand, tudesque. Terdöch, vanaglorioso, bubbolone, gracchione, gonfianugoli, splendide mendax, sui jactans, ostentator, vantard, vanteur, hableur.

TERDOCHE, parlar tedesco, teutonice loqui, parler allemand. Terdochè, favellare oscuramente, parlare in gergo, arcanis verbis loqui, parler obscur, parler l'argot.

TEREMOT, scossa veemente di qualche laogo o parte notabile della terra, accompagnata talvolta da sirepito simile a quello del tuono, e da eruzione d'acqua, di fuoco, di fumo o di venti; tremuoto, terremoto, terræmotus, tremblement de terre.

Tenen, trègn, (voce cont.) la terra e propriamente quella che si coltiva; terreno, suolo, ager, hunus, terrenum, terrain, terre. Teren vergin, terreno non mai lavorato, terra salda, campi sodi, sodaglie, saldone, novale, novale, terre jachère. Teren fort, o freid, terreno argilloso, terreno forte, terra urgillosa, terre grasse. Teren ch'a fonga, terreno che sfonda, terreno pantanoso, te-renum canosum, fondrière. Teren giairin, calestro, terreno magro, saxosum solum, terrain maigre. Teren cheuit dal sol, terreno consetto, terreno ricotto, terra sole cocta, terrain bien cuit. Teren maire, savalin, terreno magro, arido, sfruttato, arenoso, I Y. Badola, Tabaleuri.

macrum, terra jejuna, arenacea, terre maigre, aride, sablonneux, stérile. Zelavord per semnè, terra lavorata, terra seme, cultus ager, labour.

Tenen, add. della terra, che tocca alla terra, vicino alla terra, terreno, terrestre, terrenus, terrestris, terrestre. Pian terri, pian d' tëra, piano terreno, habitatio i fima, apportemens de plain-pied, res de chaussée. V. Trègo.

Tereo, agg. d'uomo, che ha il volto adaveroso, squallido, interriato, di color terreo, cadaverosus, pallidus, exampis, terreux, visage mal sain, visage d'un mort

TERGIVERSE, v. neutr. schermirsi, scansare, cercar sutterfugii , tergiversare , *tergiversa*ri, tergiverser, prendre des détours, chercher des faux fuyans, chercher des échappatoire, tenir une conduite peu sincère, tortiller.

Tergnacos, tergnacot, uomo piccolo 4 statura, cazzatello, assai grosso rispetio alla sua altezza, piccolo e grasso, tozzotto, torfachiotto, nanerello, homuncio, bout d'homme, courte-botte, homme entassé, gros et petit.

TERITORI, ampiezza di terreno posto sotto uno stesso dominio o la stassa giurisdizione, paese, territorio, territorium, territoire, pays, détroit, district.

Teale, sost. plur. con cui si forma la frese

andè añ terls, V. Terlè.

TELLE, terlè d'göi, andè an terle, and an terse, modi fam. e popol. fare spessi . piccoli salti, saltellare per cosa di singolar gradimento, commuoversi, rallegrarsi, 🕬 bilare gongolare, gestire, exultare, pri læticia sultitare, tressaillir, être transporti, de joie, sauter de plaisir. Terle, dicesi del. trottola, quando è sul fine del loro moviment, e sembra saltallare; barcollare, nutare, lebare, branler, vaciller.

Terlir, trina, frangia, guarnitura, fornimento, fregio, finibria, ornamentus; crepine, garniture, frange. Terlin, disenter di un vaso, fiore od ornamento qualunquir che si pone al fine d'un capo di scrittura di stampa . . . . cul-de-lampe.

Terlindrina, abito leggiero, troppo soltile per la stagione, lævissima vestis, babs 1 de vinaigre. Terlindeina, droghetto leggiere di poco prezzo, bucherame, byssus, tire taine. Terlindeina, qualunque cosa leggiena pannicello . . . . chisson.
Terliss, sorta di tela molto rada e la

cente, traliccio, trilix, treillis.

Tebluce, terluch antoni, terdach, v. popu

Traiden, coraton, crui, uccello dell'orline de'trampolieri, che frequenta i grandi equitrini, ha il becco e i piedi assai lunghi, le penne biancastre, ed è grosso quanto un piccione terrajuolo; chiurlo, terlino, gran piviere, avis pluvialis, charadrius ædycn-mu, pluvier gris, courlis. TRIUPIRADA, V. Turlupinada. TRIUPIRA, V. Turlupinè. TRIUPIRA, V. Tramolè.

Termērs, cassetta del molino, fatta a foggia d'imbuto, col fondo obliquo, donde esce il grano da macinare; tramoggia, infun-

dibulum, trémi de moulin, auget.

Trans, parola o locuzione propria e partiolare di scienze e d'arti; termine, verbum, vor, vocabulum, terme, mot. Siè ant i termin, usar moderazione e rispetto, masime nel parlare; tenersi dentro i termini. intra modum stare, intra fines se continere, a contenir dans les bornes. Termin, fine, mte estrema, termine, finis, terminus, m, terme, bout. Termin divisöri, confine à podere, V. Termo.
Termine, v. att. porre termini, cioè con-

trasegni stabili, tra una possessione e l'altra; terminare, limitare, terminare, terminos ponere, certis finibus circumscribere, aborper, borner, mettre des bornes, terminer. Termine, finire, terminare, dar termine, compire, absolvere, conficere, terminare opus, manum extremam operi imponere, finir, terminer, achever, consommer, mettre fin, donner la dernière main à une chose, accomplir, perfectionner. Terminè in sign. zentro, aver termine e fine, non si stender più avauti, terminare, finire, terminari, desinere, evadere, se terminer, aboutir.

Trans, punto de'dadi quando amendue roprono tre punti; terno, ternio, ternes.

Trano, termin divisori, segno che si tonficca nel terreno per separare le posresioni, e sono comunemente di pietre grosse, un piede sopra la superficie del terreno; distinte nei fondamenti da due o tre pezzi pietra piatte, pezzi d'embrice o carbone tsio che i misuratori o geometri sogliono ollocarvi attorno nel piantarle (V. Testivoni); termine, lapis terminalis, borne.

Trano, albero del genere de'pioppi, alto, itto, sottile, che cresce per lo più lungo rive de fiumi, ed ha il legno bianco e mero, e le foglie rotonde a foggia di cuna, color verde cenerino, alquanto vellose, sempre tremolanti; tremolo, tremula, alrella, pioppo tremolo, populus tremula, TERMOLÀSS, V. Tramolàss.
TERMOLÈ, V. Tramolè. TERMOLIÑ, V. Tramoliñ. TERMOLON, V. Tramolàss.

Тёвмометво, strumento che serve a misurare le variazioni mediocri del caldo e del freddo mediante la dilatazione o la concentrazione de'liquidi, o de' fluidi; termometro, thermometrum, thermomètre.

TERNASE, imporrare, V. Anternase.

Teanl, v. appannare, scolorare, offuscare, oscurare, tenebras obducere, offundere, caliginem inducere, ternir. Ternì la riputassion, denigrare, oscurare la fama, alicujus famam inquinare, ternir la réputation de quelqu'un, le noircir.

Terro, tre numeri usciti ad un tempo a savore del giuocatore ne'giuochi di sorte;

terno, ternio, terne.

Terò, tarò, terra mescolata con concio macero, per migliorare i terreni da coltura. terricciata, terriccio, trozzara, composta; fimus, terreau.

Teròn: grave commozione dell'animo cagionato da cosa orrida, o da minaccia di un gran male; terrore, spavento, terror, terreur. Teròr improvis, rimescolamento, horror, subita perturbatio, effroi, horreur.

TERORISTA, partigiano od agente del sistema del terrore, colui che cerca ad incuter

terrore; terrorista . . . terroriste.

Terrigre, calpestare, batter de' piedi in terra, infuriare, pestare co' piedi in an-dando, saltabellare, ammaccare, stritolare alcuna cosa co' piedi, tritolare, far passi triti, alterno pede terram quatere, conculcare, pedibus proterere, trépigner, fouler aux pieds, battre des pieds contre terre.

Terse, sost. plur. di cui si forma la frase

andè an terse, V. Terlè.

TERSENT; nome numerale, tre volte cento; trecento, tercenti, trois-cent. Autòr del tersent, autore che visse dal mille trecento al mille quattrocento; autore del trecento, scriptor sœculi decimiquarti, auteur du quatorzième siècle.

TERSS, sost. una delle tre parti del tutto, terzo, tertia pars, le tiers, la troisième partie. Chersse 'l tërss, proporre un prezzo che supera di un terzo quello fissato, aumentare il terzo . . . tiercer. Terss, colui o cosa che vi si aggiunge a due altre; terzo, tertius, troisième. Terss incomod, persona che incommoda, che si vorrebbe lontana; mosca culaja, molestus, incommode. 'L tërss e'l quart, modo di dire esprimente ogni pulus lybica, tremble, peuplier-tremble. I sorta di persone indistintamente; il terzo e

il quarto, questo e quello, ciascuno, quis- | terrana continua, tertiana continua, don que, quicumque, hie et ille, le tiers et le tierce continue. quart.

Teass, addictivo numerale ordinativo, che seguita dopo il secondo; terzo, tertius, troisième. Terssa persona, colui che s'interpone tra le due parti che trattano, terza persona, sequestris, sequester, un tiers, une troisième personne. Terssa man , persona non interessata che tiene una cosa in deposito; mano terza , media manus , sequestris , sequester, main tierce, sequestre, depositaire. Terss ordin, il terzo ordine di san Francesco, i Religiosi della terza regola di san Francesco, tertius ordo, le tiers ordre de saint François. Terss ordin, prendesi anche per associa-zione di secolari ammessi a regole claustrali, terz'ordine, tertius ordo, tiers-ordre.

TERSSA, sost. una delle ore canoniche che si canta o si recita nel terzo luogo, ed anche il tempo in che ella si canta, terza, hora tertia, tierce. Terssa magiòr, le tre prime carte de tarocchi, che presso noi sono l'angelo, il mondo, il sole; terza maggiore . . . tierce. Terssa magior, terssa minor, t. di musica, intervalli di quattro o di tre semituoni; terza maggiore, terza minore .... tierce majeure , tierce mineure. Terssa , t. di scherma, terza . . . tierce. Terssa, o terssa andurmia, terza neuta de' filugelli . . . troisième mue. Bigat dla terssa, terzino . . . . Terssa , classe superiore di gramatica. terra classe, grammatice superior, troisième classe.

Terssa, cordone composto di più fila o simili cose intrecciate insieme, treccia, implexus, tresse. Terssa, capelli delle donne governati ed acconciati intessendoli in terzo, treccia, coda, incincti capilli, capillamentum, capit-Litium, tresse de cheveux, queue de cheveux. Terssa, nastro di accia, o di lino, V. Tersseta.

Tensos, terssian, studente di gramatica superiore, detta seuola terza, studens tertice classi, étudiant de troisième.

Terssaña, frèv terssa, sebbre che è intermittente ogni secondo giorno, talmente che vi sono due accessi in tre giorni; terzana, febris tertiana, sièvre tierce, sièvre d'accès. Terstaña dobia, febbre i cui accessi tornano ogni giorno, ma in modo che i succedenti parossismi non si corrispondono l'un l'altro, ma soltanto alternativamente; terzana doppia, tertiana duplex, sièvre double-tierce. Terssana continua, sebbre che ha parossismi alquanto somiglianti a quelli della tersana, ma in cui il calore non dileguasi totalmente, e continua da un accesso all'altro; le funi con cui legansi le some, section-

Tensse, intrecciare, V. Antersse. Terarare la terza volta, terzare, agrum tertica. tiercer. Tersè, se si parla di vigne, far-terza aratura alle viti . . . . recurer.

Trasser, concerto musicale di tre perti de canto, terzetto, trium concentus, trio, terzetto.

Tersseta, terssa, nastro di occia o di liraco, treccia, fettuccia, nastro di filo, vitta, tenza, lemniscus, ruban de fil, tresse. Tersteta, arma da fuoco simile alla pistola, ma alquanto più piccola; terretta, minimum pr-

mentum bellicum, pistolet de poche. Trassaut, terzo fieno, terza raccolta del fieno , fænum cordum , troisième foin , azrière-foin.

TERSELAN, V. Terssan.

Terastant, colui che vivendo nel secolo segue, per quanto è possibile, qualche regoli= claustrale; pinzochero, membro del terros dine , tertio ordini addictus , qui fait partie du tiers ordre; tierciaire.

Teassa, dim. di terssa, piccola treccia. una delle piccole treccie onde le donne s'is 🖚 🖰 trecciano i capelli ; trecciuola ( voce dell'asc 🕽 . . . petite tresse , cadenette.

Tenssiva, parte di capitolo, sonetto, altra poesia, compresa in tre versi; tem zina , ternario , terzetto , *tristichon* , tercet.

TERTA, sbrinc d'pauta, piccolo schimo fango che altri si getta, andando, su per 🗷 🗢 gambe, o per la veste; zacchera, pillaccher 💶 🗩 lutum injectum, aspergo lutea, crotte, éclas boussure. Terta , giareta, piccola quanti di sterco, che rimane attaccata nell'uscire 🖚 peli delle capre e alla lana delle pecore ; cus caprinum, stercus ovillum, crotte, crotte = 2 -

Tentale, antertaje, tagliare carta, o stoffe o simili a disegni; distagliare, tagliumere: » frastagliare, concidere, découper.

Travol, voce cont., bastone corto, alquameto piegato in arco, e che serve per istringere » le funi con cui si legan le some; ran-dello, vectis, garrot. Tertoi, grosso e corto bastone nodoso, bacchio, batacchio, fregone, pillo, ingens et nodosus baculus » gourdin, tricot.

Terromà, lo stringere delle funi con ma si legan le some, strignitura, strignimesto 🗩 constrictio, étreinte, l'action de serrer, de-treindre. Tertoirà, voce cont. colpo di lastone, bacchiata, batacchiata, randelitz icnis baculi, coup de gourdin.

Tratous voce cont. strignere con naddica



stringere, garroter. Tertoire, v. cont., ba-| trésor. Tesoraria, amministrazione del testonare, randellare, fuste percutere, donner des soups de bâton, rouer, rouer de coups.

Tesaurise, ammassare denaro, accumular tesoro, tesoreggiare, thesauros congerere,

tbésauriser.

Tese, ogni sorta di proposizione, che si piglia a sostenere in un discorso famigliare; o che si sostrene, e si difende pubblicaanente; tesi, thesis, thèse. Tese, o tesi (plur.) Logli in istampa, che contengono molte proposizioni scientifiche, e che si distribuiscono agli Esaminatori, e ad altre persone da chi vuole acquistare i gradi accademici in qualche facoltà, nel difenderle pubblicamente; tesi, theses, thèse.

Tesera, dim. di teisa, misura cubica che serve per misurare il volume delle cataste di legno minuto da ardere, ha per base il quadrato della tesa lineare, e l'altezza d'oncie 32, ed equivale a 4 metri cubici circa; tesetta (voce dell'uso) . . . . petite toise cube. Teseta, dicesi quindi il bosco minuto da bruciare, che si vende a carrettate, ligna tenuia, cremium, menu bois à brûler, qu'on vend à charretées.

TESNA, V. Antesna, Taja.

Trsöira, e meglio al plur. *tesöire*, strumento di ferro da tagliar panno, tela, carta e simili, fatto di due pezzi di ferro imperniati nel mezzo, e da esso mezzo in là ta-Blienti nella parte di dentro, e nell'altra parte Piegati ad anello per poterli stringere e tagliare; cesoje, forbici, forfices, ciseaux. Mani dle tesoire, calcagno . . . ressort de Ciseaux. Tesoire d'seca, forbici di zecca... . . coupoir. Tesoire grosse, forbici grosse n uso presso varii artefici . . . . cisailles, Forces. Tesoira, bone tesoire, fig. persona analdicente, lingua che taglia e fende, lin**guardo , lingua p**ociva , lingua tabana, *mala* dingua, homo acidæ linguæ, picax, mauvaise langue, langue de vipère, couteau de tripière, langue de serpent.

Tresoure, Taje i pan adoss, V. Taje. Teson, tesor, capitale, o copia di danaro in riserva, tesoro, thesaurus, gaza, trésor, amas d'or et d'argent. Tesor, metaf. raunata, o conserva di qualsisia cosa di pregio; tesoro, thesaurus, trésor. Tesor, denari, ovvero oro od argento lavorato e nascosto da lungo tempo, e di cui nessuno può giustificare d'essere padrone, e che viene scoperto per mero accidente; tesoro, thesaurus,

Tesoraria, luogo ove si tiene il denara

soro; tesoreria, œrarii administratio, administration du trésor.

TESORE, ufficiale a cui è commesso il tesoro pubblico, accioechè lo custodisca, e ne disponga per pagare pubblici uffiziali, e le altre spese comandate dal sovrano; tesoriere, thesauri custos, tribunus œrarius, trésorier.

Tesse, verbo att. fabbricare la tela; tessere, texere, contexere, tisser, tistre. Tesse, per simil., comporre checchessia a guisa d'un tessuto; tessere, texere, tresser, entrelacer, faire un tissu.

Tessiòn, colui che tesse, che fabbrica la tela: tessitore, tesserandolo, calcolajuolo, textor, tisserand. Tessiòr da teila, colui che tesse e lavora in tela; telaruolo, linteo, tisserand.

Tessiona, tessitrice, textrix, femme qui fait de la toile.

TESSIURA, tessum, filo con cui si riempie l'ordito della tela; ripieno, subtegmen, trame, remplissage.

Tessna, V. Antesna, Taja. Tessum, V. Tessiura.

Test, le proprie parole dell'autore, considerate a paragone, delle note, o de'commenti, od aggiunte che vi si fossero fatte sopra; testo, textus, contextus, texte. Fe test, aver autorità di poter servire di regola. o di legge, far testo, auctoritate pollere, loco regulæ, et legis esse, exemplo esse posse, faire autorité. Test, passo della Scrittura sacra, di cui si serve un predicatore per soggetto del suo sermone; testo. Test, t. di tipografia, carattere di stampa più grosso del silvio; testo . . . gros texte.

Testa, la parte dell'animale dal collo in su la quale contiene il cervello, gli occhi e la hocca; testa, capo, caput, tête, chef. Testa coronà, Sovrano che porta corona, Principe supremo, monarca, supremus Princeps, terrarum Dominus, humani joves, (plur.) tête couronée. Testa bindà, testa fassà, dicesi per ischerzo delle religiose regolari, monaca, monialis, religieuse. Testa, vale anche persona, capo, testa, persona, caput, tête, personne. Per testa, per ciascuno, viritim, in singulos, par personne. Tassè un tant per testa, imporre un tributo a ciascuna persona, tributum imponere in singula capita, taxer par tête. Testa, lo stesso tributo imposto, testatico, capitazione, exactio capitum, tributum, capitation, taxe par tête. Testa plà, colui che ha il capo senza capelli; zucpubblico, tesorerla, *cararium*, trésorerie, cone, calvo, zúcca scoperta, *ad cuteia tonsus*,

Toin. II

vir detonsus, qui à la tête tondue, tête pélée, i chauve. Testa grisa, mezzo canuto, ferretto, brinato, semicanus, à demi blanc. Testa balorda, testa baravantaña, cervel balzano, persona stravagante e strana, cervello a oriuoli, morosus, humeur fantasque, homme extravagant, bizarre, étrange, capricieux, bourru. Testa dura, testa da ció, da prassà, lesta d' such, testa d'arabich, testa d'aso, testa d'arbron, persona di ottuso intelletto, d' ingegno tardo, od ostinata, capo di chiodo, capo da bue, testa da sassate, pecorone, alloccaccio, scimunito, buaccio, asinaccio, castronaccio, gosfaccio, cotennone, coticone, capo d'assiuolo, capo di gatta, cerebro vacuum caput, percipiendo tardus, durus, hæbes, agrestis, socors, blitus, vecors, rudis, rustre, grossier, étourdi, stupide, tête de linotte, esprit bouché. Testa veuida, testa lorda, testa sventu , om senssa testa, persona senza riflessione, che non bada a nulla, che non ha testa, shadato, spensierato, zucca vuota, zucca a vento, caput inane, caput cerebro vacuum, tête éventée, tête de girouette, tête évaporée, tête solle, dissipé, ecervelé. Senssa testa, dicesi pure chi manca di memoria, smemorato, immemor obliviosus, qui n'a point de mémoire. Testa verda, umore stravagante, capriccioso, bizzarro, Ostinato, capone, moro us, capricieux, revêche. D' soa testa, testiss, fait a so mend, di sua testa, ostinato nella sua opinione, pervicax, obstinatus, obstiné, enteté, opiniatre, mutin, fort tétu. D' soa testa, vale anche giusta il proprio intendimento, ex se, consilio suo, a sa tête. Fè d' sou testa, se a sou testa, sar di sua testa, operare a suo capriccio senza consigliarsi, fare a modo suo, suo remigio rem gerere, genio suo indulgere, ex libidine agere, neminem in consilio adhibere, faire a sa tête, faire un coup de sa tete, faire ses volontés. Esse fait a soa testa, esser tale, che non cerca ne segue consiglio, essere di suo capo, ex libidine agere, ne prendre conseil que de sa tête. Testa a testa, avverbialmente, V. Testa-testa. Fè testa, fermarsi per contrastare al nemico, opporsi, resistere, difendersi, obsistere, resistere, obniti adversus aliquem, obluctari, résister, s'opposer, se désendre, tenir tête, soutenir un essort, durer, combattre, contrarier. Fè testa, fig. pagar per chi non ha denari, pro carendis nummis solvere, payer pour qui n'a point d'argent. Fichèsse un ciò ant la testa, ostinarsi , sermare il chiodo , obstinure animo , gunbe, V. Servel. Avei del sum an leste >

trer, s'obstiner, se roidir. Andè con testa auta, proceder con fasto, andar con testa levata, andar sulla persona, ventos esse, elate et superbe incedere, se tenir Ger, agir avec hauteur. Esse testa, esser capabio, ostinato, pervicacem esse, esse obstinato animo, être tetu, opiniâtre, obstiné. Ronge la testa, ronpse la testa, V. Ronpe. Nez avei la testa a cà, avei la testa an procession, essere shalordito o smemorato, constarnari, obstupescere, ne savoir plus où l'on a la tête, avoir la tête lourde, avoir la tête quai démenage, être étourdi. Avèi la testa pessiza, aver il capo grave, essere accapacciato, grave vem esse capite, avoir la tête pesante, exbarrassée. Lave la testa a l'aso, lave La testa a uñ, V. Lavè.Con la testa ant 🗲 sach, V. Such. Fè le cose con la testa e 'l sach, operare come per usanza e sen applicazione, e piuttosto male che no, opera a stampo, fare al bacchio, prendere a scesa testa, negligenter agere, agir par habitud= agir saus application, y aller de cul et de te comme une corneille qui abat des noi Testa cauda, dicesi d'un uomo che facilmen s'adira, in iram præceps, tête chaude homme qui prend feu aisément. Da la test ui pè, da capo a piè, e vertice ad talo = de pied en cap, d'un bout à l'autre. Av añ testa, aveisse ficà añ testa na cosa, po tar ferma opinione, credere, pensare, e== sersi, unesso in capo persuasionem sibi ia durisse, s'être mis en tête, croire, s'êtant persuadé. Nen podei levè testa, non poter = rifare dalle disgrazie, non potersi rimette dalla miseria o da alcun danno ricevuto, n poter ripigliare le forze perdute per un malattia, star terra terra come la porcellan esser porcellana, angustiis premi, morte detineri, se reficere non posse, ne pour se remettre, ne pouvoir lever la tête. De de testa ant la muraja, dar del capo nel muro, caput parieti impingere, donner la te contre un mur. Dè a la testa, V. sotto De, e Vin. Tante teste tanti umòr, quante tes tanti pareri , quot capita totidem sententia quot capitum vivunt totidem studiorum mal lia, autant de têtes autant de sentimens autant de têtes autant de goûts divers. Aved' testa, aver testa, esser uomo di buo testa, aver grand'ingegno e capacità, plenas cerebri et consilii esse, être une bonne teleétre un homme de beaucoup d'esprit, avoiz du jugement, et de la capacité. Chi a nors testa abia ganbe, o chi a nen servel abia Obsirmare se, animum obsirmare, s'opinia- aver super superbia, essere alhegion,

superbire, se se efferre, intumescere, va-nissisma et inania sibi fingere, être un glorieux, être plein de vanité, avoir trop bonne opinion de soi-même. Nen savei dov de dla testes, non saper dove dar la testa, non saper a chi ricorrere, nè dove rifuggire, quo verti nescēre, harere, incertum ferri, incertum esse sibi ipsi quid consilii capiendum sit, ne savoir où donner de la tête, ne savoir que faire. Esse a la testa, comandare, dirigere, governare, esser preposto al maneggio degli affari, præesse, être a la tête, avoir la principale direction. Fè surti i grij dant la teses, cavar altrui il ruzzo dal capo, scaponire, ridurre altrui alla ragione, ad bonam messem reducere, reduire, à la raison, mettre à la raison. J'eu un gross mal d'testa, a szzla ch' a m' sciapo la testa, ho un gran dolor di capo, gravissimo capitis dolore afflictor , j'ai un grand mal de tête, la tête me fenci. La testa a m' vira, mi gira il capo, mere la lapsus sum, la tête me tourne, les objets me paraissent comme s'ils tournaient **autour de moi.** A j'è viraje la testa, egli ha disto la volta al canto, egli è impazzato, cerebro laborat, est mente aberrata, la tete lui a tourné, il est devenu sou. A j' è costaje la testa, su condannato a morte, su ucciso, gli fu mozzato il capo, capite cæsus, secreri percussus fuit, periit, il lui en coûta la tête, il lui en coûta la vie. Cola pianta Portugàl a fa na bela testa, quel melarancio ha bei rami, fa un bel cesto . . . cet oranger fait bien sa tête. Casche testa prima, cader capitombolo, in caput prolabi, tomber la tête première. Sciapè la testa a un con un baseon, romper il capo ad uno con bacchio, dinoccolare, frangere cervicem, baculo alicui cerebrum excutere, fendre la tête à quelqu'un coup de bâton. Fè segn dlu testa che che d'no, far cenno col capo di si o di no, capite annuere vel abnuere, faire signe de la tête, qu'on accorde ou qu'on refuse. Avèi da fe fin dsor dla testa, esser molto occupato, circumvallari curis, negotiis obreci, avoir des affaires par dessus la tête, ctre occupé par dessus la tête. An testa, in . Pensiero, in mente, in capo, in mente, dans la tête, dans l'imagination. Testa, strumento di legno rappresentante una testa per uso de perrucchieri, o delle modiste, carello, caput ligneum, tête. Testa d'agucia, di spillo, capocchia, aciculæ caput, vecchio, vetus testamentum, l'ancien testament. Testament neŭv, la parte della sacra ment. Testament neŭv, la parte della sacra Bibbia scritta dopo la venuta di Gesù Cristo; pocchia, caput clavi, tête de clou, Cio con nuovo testamento, novum testamentum, nou-la testa rasa, chiodo il cappello del quale è veau testament.

infitto rasente la superficie del legno, chiodoaccacato, clavus ad caput infixus, clou à tête perdue. Testa d'ai, tutti gli spicchi d'una pianta d'aglio tolte le frondi, capo d'aglio, bulbo, caput allii, bulbus, gousse d'ail, tête d'ail, bulbe. Testa d'coi, d'laitua, cesto di cavolo, di lattuga, grumolo, caulis, pomme, de laitue cœur des choux. Testa del fornèl, bocca del cammino che esce del tetto, per la quale esala il fumo, fumajuolo, fumajolo, rocca, caminus, cheminée. An testa del let, a capo del letto, in capite lecti, ad caput lecti, au chevet du lit. Testa, estremità della lunghezza di qual si voglia cosa, come di ponte, di tela, di tavola; cima, capo, caput, terminus, tête, bout, commencement, une eles extrémités. Testa, parte superiore d'una cosa solida; cima, testata, caput, frons, bout, tête. Testa del lèt, capo del letto... . . . . dossier. Testa del martèl, d'assùr e simili la parte entro cui si conficca il manico, la bocca d'un martello, d'una scure . . . . . . tête d'un marteau, d'une coignée. Testa bleu, Testa mora, Testa neira, V. Testa-bleū, Testa-möra, Testa-neira.

Testà, sucà, testassà, percossa che si dà col capo o si tocca dal capo di checchessia; capata, capitis ictus, coup de tête. Dè na testà ant la muraja, dar una capata in un muro, capite ad murum ostendere, donner

de la tête contre un mur.

Testa-bleū, cincia, o cincimora, uccelletto assai comune, dell'ordine dei passericon capo azzurro e lateralmente bianco, dorso verde olivo chiaro, petto e ventre gialli, becco e piedi nerastri, ed azzurro in varie altre parti; cinciallegra turchina, cingallegra azzurra, cincia, paruzzolino, fratino, lui, parus cæruleus, mésange bleue.

Testament, manifestazione della nostra volontà, fatta secondo le leggi, e per lo più in iscritto, riguardo a ciò che vogliamo si faccia, delle cose nostre dopo la nostra morte, testamento, ultima volontà, testamentum, ultimæ voluntatis actus, testament, dernière disposition. Testament noncupativ, testamento ricevuto nel quale il testatore nomina colla propria boeca l'erede; testamento nuncupativo testamentum nuncupationis, testament nuncupatif. Testament vèi, la parte della sacra Bibbia, la quale abbraccia la legge scritta innanzi la venuta di Gesù Cristo; testamento-

Testa-nona, testa-neira, cibibi, liavì, o | hædi. tête d'agneau, de chevreau. Teste parussiña, uccelletto dell'ordine de'passeri, il più grosso fra le cinciallegre, con capo e collo di color nero lucido, ventre e gola di color giallo tenero, e le parti superiori di color verde olivo volgente al celeste verso la coda; cinciallegra maggiore, cingallegra carbonaja, poligola, cincinpotola, spernuzzola, paruzzola, parus major, parus carbonarius, mésange, charbonnière, mésange-charbonnière, serrurier, croque-abeilles.

TESTAÑA, dolore di capo prodotto dall'impressione violenta dei raggi d'un sole ardente; solata, dolor capitis a sole, a sole dolor, coup de soleil. Piè na testaña, aver male al capo per un colpo di sole, caput a sole dolens habere, prendre un coup de soleil.

Testa-neira, V. Testa-mora. Testard, V. Testass.

Testardaria, testassaria, caparbieria, caparbietà, ostinazione, caponaggine; pertinacia, pervicacia, aheurtement, entêtement, obstination, opiniatreté.

Testass, testard, add. che s'adopera pure come sost. ostinato, di sua opinione, di sua testa, caparbio, testereccio, capone, pertinace, ritroso, inteschiato, pertinax, pervicax, obstinatus, obfirmatus, cerebrosus, cervicosus, capito, procax, obstiné, opiniâtre, entéte, têtu, rétif, volontaire.

Testassa, testoña, accr. di testa, testa grossa, testaccia, capaccio, deforme caput, grosse tête. Testassa, fig. ostinato, di dura apprensiva, rozzo, pervicux, rudis, têtu, entété, opiniâtre.

Tęstassa, V. Tęsta

Testassania, V. Testardaria.

Tësta-tësta, avv. da solo a solo, a quattr'occhi, duorum congressu, tête à tête, seul à scul.

Testatich, V. Cotis.

Teste, atestè, v. att. far testimonianza, affermare, attestare, testari, rendre témoignage, témoigner, assurer, certifier, dé-

Testèra, parte della briglia dove è attaccato il portamorso della banda destra, e passa sopra la testa del cavallo, e arriva dalla banda manca dove termina colla sguancia, testiera, frontalia, têtière. Testèra, parte di cuffia od altro simile, fatta a foggia di fascia, e che avvolge le tempia . . . . .

Testeta, dim. di testa, piccola testa, testicciuola, testuccia, parvum caput, petite tête. Testeta, testa d'agnello o di capretto, testiccinola, testuccia, vaput agni, caput tement. Tesurant, estremamente, summe-

un po' caparbio, testereccio, obfirmate procax, un peu têtu, rétif, volontaire

Testicol, glandula per lo più dopp destinata a separare dal sangue l'umor minale nel sesso maschile, collocata riormente nella borsa dello scroto, o ch talora in qualche cavità del ventre; testic coglione, testiculus, testis, testicule, geni toire. Testicol d' can, testicol d' boch, pia che ha le radici bulbose, doppie simili nelli forma a due testicoli, e molti fiori di l'aspetto che esalano odore d' irco; satir-o. tatirione, satyrium, hircinum, satyriora odeur de bouc, testicule de chien.

Testit, cortina del letto che trovasi vica mo alla testa, capoletto, pluteus, courtine.

Testimoni, quegli che fa o può fare testimonianza, quegli che è presente ad aku 🗪 cosa, testimone, testimonio, testis, témoi n. spectateur. Testimoni ocular, colui che p 110 riferire cosa non già udita, ma veduta coi proprii occhi; testimonio di veduta, testimonio oculare, testis oculatus, testis oculates rem intuitus, témoin oculaire. Testimons, per testimonianza, V. Testimonianssa. Te stimoni, (plur.) due o tre pezzi di pietra piatte o d'embrice, ovvero carbone pesseo che dagli agrimensori soglionsi collocare 🛥 ⊱ torno ai termini nel piantarli; testimozza muti, mallevadori.... garans, témoirs , V. Termo.

Testinonianssa, testimoni, dichiaraio 🗝 🤊 d'aver veduto od udito qualche cosa, tes 23monianza, testimonium, testificatio, tes &imonii dictio, témoignage, attestation, position, déclaration.

Телтій, piccolo carattere da stampa 📜 meta più piccolo di quello chiamato testo > e che sta per la grossezza a quello usato questo dizionario, come 8, ad 11; testimo 3

... petit texte.

Tṛṣτοš, moneta d'argento di Piemonte oggidi fuori corso, che era la quarta parte dello scudo di Savoia, ed aveva valore di lire 1, e centesimi 77 e mezzo; e dicesi tuttora della somma di trenta soldi; testone, . . . teston.

Testosa, uomo di buona testa, di grande ingegno e capacità, vir cordatus, compos scientia, abundanti ingenio et doctrina, bonne tête, homine de beaucoup d'esprit. Testera, acer. e pegg. di testa, V. Testassa.

TESURANT, add. stretto, serrato, riserrato, strictus, constrictus, serré, étroit, fermé.

TESURANT, avv., strettamente, arcie, étri-

, acerrime, extrêmement. Tesurant, osamente, fortemente, acriter, rigoument, fortement, vivement.

sung, regolo in legno con denti ad un-, che si può allungare ed accorciare, adopera dal tessifore per tenir salda e re pari la larghezza della tela, infigone le punte nei vivagni ! . . . . . . .

sure, v. att., accostare con violenza, e orza le parti insieme; stringere, ristrin-, assai forte, restringere, adstringere, ringere, serrer, restreindre, reserrer, rimer, presser fortement. Tesurè, in s. r. tendere, esser teso, gonfiare, ten-, être tendu , bander. Tesure , affamolto, durar molta fatica, eniti, elare, insudare, fatiguer, s'efforcer, s'em-

TA, ter. usato per vezzo, fanciulla, ullina, ragazza, putta, puella, jeune, fillette, petite fille. Tëta, titin, voci coi fanciulli in vece di pupa, mam-1, cioccia, mamma, uber, mammelle,

TANO, malattia che consiste in uno no universale per cui tutto il corpo, ora una sola parte, rimangon rigidi in anque posizione ne vengono sorpresi,

se fossero aggliacciati; tetano, tetanus, us, (se è nella sola mandibola infe-); tétanos.

TIÈRA, vaso di porcellana, d'argento, ltra materia per servire il tè, vas ad *cerandum*, théière.

ro, t. di vezzo, fanciullo, giovanello, , puer , adolescentulus , infans , enfant , enfant. Teto, dicesi per ischerzo d'uomo che fa ancora delle fanciullaggini; uillone, nugax, nugator, badaud, niais. TRE, V. Tretre.

, pron. personale della seconda persona lare; tu, tu, tu, toi. Dè del ti; paraltrui in seconda persona, dar del tu cuno, aliquem singulari numero comre, tutoyer, parler à quelqu'un par tu ir toi. 'L dè del ti . . . . tutoiement. sa ne d'ti ne d'mi, scipito, insipido, wis, insulsus, fade, insipide.

A, fusto di canapa o di lino, tiglio,

, culmus, teille.

BL, v. lat. e fam. bravata, rammanzo, gatio, réprimande. Fè un tibi, V. Tu

runsi, V. Badola.

valli, la quale si propaga tra essi, e fa che tratto tratto appoggiano i denti alla mangiatoja o ad altro corpo resistente, come se volessero morderli, onde loro ne vengono infermità, e spossamento; ticchio (voce dell'uso) . . . tic. Aveje 'l tich , ticchiare (v. dell'uso) , . . . . tiquer. Tich, capriccio, ghiribizzo, ticchio, libido, cupiditas, tic, caprice, bizarrerie, fantasie. Tich, tach, voci esprimenti varii colpi romorosi di spade, di bastone; e simili; tich tach . . . . . tic tac, V. Tich-tach.

Ticheta, costumanza precisa, stile esattissimo e minuto delle corti e delle segreterle, e per estensione dicesi anche delle cerimonie troppo precise, che si esigono o si praticano da privati; etichetta, ritus, étiquette, cérémonial. Ticheta, t. di commercio, polizzino che si soprappone a certe cose per indicarne la qualità, la quantità, il valore, e simili; bulletta, etichetta, inscriptio. étiquette.

Tich-tach, tich-toch, voce usata per esprimere il suono che si fa col martello, o colla campanella nel picchiare all'uscio; ticco-toch . : . . . ticche-tocche. Tich-toch, voce pop. ed avv. subitamente, detto fatto, illico, protinus, extemplo, aussitôt, d'abord, tout de

Tirlà, acconciato, abbigliato, ornato, comtus, ornatus, attifé.

Tifle, v. att. pettinare, aggiustare, acconciare la chioma, comere, comam componere, attifer, tignonner. Tifle, acconciare le vestimenta, abbellire la persona, azzimare, perpolire, exornare, parer, enjoliver.

Tiflèsse, tignonèsse, adornarsi, e dicesi principalmente delle donne; rinfronzirsi, stuccarsi, azzimarsi, strebbiarsi, raffazzonarsi, lisciarsi, abbigliarsi, rassettarsi, racconciarsi la chioma, comere se, comam curare, se exornare, se perpolire, elegantius se ornare, s'attifer, se parer, s'ajuster, s'orner, s'enjoliver, s'embellir, se farder. Le done a l'an mai fini d'tisse, le donne non siniscoro mai d'azzimarsi e di lisciarsi, mulieres due comuntur annus est, les femmes sont toujours à s'attifer.

TIF-TAF, espressione d'un atto che si fa con prestezza, e con forza, come di coloro

che si battono, tisse tasse....

Tigna, rasca, malattia che si manifesta principalmente nella parte cappelluta del capo, per cui vi si formano pustole prurigiuose, dure, rosse, ond'esce un umore viscido puzzolente, che si converte in erosta: cu, malattia o cattiva abitudine de' ca- | tigna, tinea, scabies capitis, porrigo, teigne.

Tigna, uomo avaro, uom tenace, pillacchera, tignamica, sordidus, tenax, avarus, crasseux, taquin, mesquin, chiche, ladre, wilain. Tigna, uomo rissoso, cattabriga, litigioso, cavilloso, rixosus, contentiosus, chicanier, chicaneur, hargneux, quérelleur.

Tignola, gelon, enfiagione che il freddo produce nelle dita, nelle calcagna, od anche in altre estremità, con prudore, dolore, e molte vole screpolature della pelle; gelone, pernio, perniunculus, engelure. Tignola ai

pc, pedignone, pernio, mule.

Tignon, capelli che le donne portano di dietro raccolti insieme; mazzocchio, coda, capillitium, comæ mulichris pars postica, chignon, tignon, queue. Tignon, prendesi talora per tutta l'acconciatura del capo delle donne, chioma, coma, crines, coissure, tignon.

TIGNONESSE, V. Tiflèsse. TIGRA, V. Tigre.

Tigrà, add. asperso di macchiette irregolari a somiglianza della pelle non già della tigre, ma della pantera o del leopardo; picchiato, punzeccliiato, indanajato, pezzato, tigrato, tigrinus, maculosus, maculis aspersus, tigré, moucheté, tavelé, tiqueté.

Ticre, tigra, quadrupede dell'Asia, seroce, fortissimo, simile al gatto, ma grosso come il lione, e che ha il pellame tutto disegnato a lunghe striscie nere e regolari, tigris, tigre,

tigresse (al femm.)

Tiler, foglio di carta scritto, o stampato, che si affigge in uno o più luoghi delle piazze e delle contrade, per avvertire il pubblico di qualche cosa; cartello, avviso al Pubblico, tabella, tabula publice proposita, libellus publice affixus, affiche, placard.

Tigrit, gai d' montagna, uccello del ge-

nere dei corvi, V. Gai.

TILIA, tiliò, albero di fusto alto diritto, di legno tenero con corteccia screpolata, foglie simili a quelle del nocciuolo, ma dentate, fiori bianchi ricercati dalle api, e frutti tondi, e piccoli non buoni a mangiare; tiglio, tilia, tilia europea, tilleul, tellau.

Tiliòs, add. duro, tiglioso, malcotto,

durus, solidus, dur, coriace.

Time, piccolo arboscello di cui sono varie specie, e che ha foglie simili a quelle dell'ulivo ma più ampie, corteccia dotata di virtù epispastica, e bacche ovali sugose, acri e purgative; camelea, laureola, da-Inoide, mezzarion, chamælea, daphne mezereum, daphne laureola, bois gentil, lauréole, mézéréon.

molti rami scarni, legnosi, bianchi, gue di foglie opposte, minute, strette, Bianchi e di piccoli fiori porporini, e che e act ... perato per condimento mandando da tura la pianta un odore sorte aromatico, ed 📆 un gusto acre; timo, thymum, thymus, this and thym.

TIMID, add. V. Timoròs.

Timidessa, timidità, qualità di chi è mido, di chi poco ardisce, o si vergoga == ; timidezza, timidità, peritanza, timor,

recundia, pudor, timidité, honte.

Timos, opera di legname alta, lungame piana che sta affissa perpendicolarmente cardini alla poppa delle navi per dirigen ne il movimento volgendola dall'uno o dall'all en lato; governale, timone, gubernaculus, clavus navis, gouvernail. Col ch' a rezole 'l timon , timoniere , timonista , guberraator, ad gubernaculum sedens, timonier. Timon, lunga freccia di legno che fa parte del carro e dell'aratro, ed alla quale s'appiccano le bestie che l'hanno a tirare; timone, temo, timon, flêche de char. Timon, metal., regolatore, direttore, guida, timone, dux, ductor, præmonstrator, conducteur, diecteur, guide.

Timone, v. n. dirigere il timone, governare, gubernaculum tenere, ad gubernaculs sedere, conduire le guvernail, tenir le gouvernail. Timone in s. fig., goder d'una donne, romper la lancia, cognoscere, scortari, jonir

d'une femme.

Timonsel, timonsela, pezzo di legno recato, che sa parte dell'aratro a cui si sttaccano le bestie che lo conducono; timore dell'aratro, bure, buris, timon.

Тімо̀в, paura moderata, timore, timor, crainte; sul timòr, per timore, ob metti præ timore, de crainte, de peur, crainte de

Timonòs, temròs, timid, add. che per timore e modestia non osa parlare o farsi conoscere od operare davanti altrui; timido modesto, peritoso, timidus, verecundus, timide, honteux. A j'è ch' i timorès d'é perdo, prov. ai timidi ed a coloro che pos si arrischiano di farsi incontro alla sorte, rare volte essa s'offerisce di per sè, al porto peritoso non cade in bocca pera mem gli arditi guadagnano più de timorosi, i mondo è di chi lo piglia, audaces forma juvat timidosque repellit, les entrepressos font fortune.

Timossela, timone che s'attacca alla cates dell'aratro; timone, temo, timon,

Tiña, vaso grande di legname, con cer-Timing sost, arbusto che ha lo stelo diritto chii per la più di ferro, nel quale si pigu e si fa il vino; tino, lacus, qupa, em vinas ium, cuve. Forè la tiña, spilil tino, vinum a lacu defundere, percer ave. Tina, vaso nel quale i tintori riono il bagno, con cui tingono i panni; cupa, labrum, cuve. Tiña, la caldaja, asano gli stessi tintori, vagello, ahenum torum, cuve. Tiña, t. del giuoco dei zchi, e simili, perdita della partita... . . bête. Fè na tiña, perder il giuoco, nem perdere, perdre la partie, faire la , faire la dévole.

MAGI, luogo ove si tengono i tini, palto, tinaja, calcatorium, cellier, lieu

l'on tient les cuves, cuvage. IBBALA, istrumento musicale composto i guscio emisferico di rame coperto nella a di pelle più o meno tesa secondo il no che si desidera, e che si suona con thette, avendo il sonatore un pajo od ne tre di simili istrumenti davanti a se; ballo, taballo, timpano, nacchera, tymum æneum, timbale. Tinbala, vivanda entro a rinvolto di pasta fatta a guisa imballo, o di chiocciola, pulmentum, enta ad instar cochleæ, espèce de farce.

liveau. INBALDA, tibalda, pruoa d' melia, v. be scherzo parrucca, parruccaccia, cattiva ucca, galericulum, vile caliendrum, e galericulum, teignasse, mauvaise per-

WBALLE, sonator di nacchera, naccherino, vanotriba, timbalier.

innen, impronta apposta dalla pubblica stà sopra la carta destinata agli atti civili, ıdiziarii; marchio, bollo . . . . timbre. MBRA, agg. a carta segnata con impronta 1 pubblica potestà; carta tinbrà, carta narchio, carta bollata, charta regio signo tá, papier timbré.

war, vaso di legname a doghe a foggia iccolo tinolo pel bucato, tinello, lixiviæ , cuvier, cuve où l'on fait la lessive. eta del tinel, piccolo tubo o cannello cui esce l'acqua del tinello; spina fec-, *tubulus*, pissotière.

mera, dim. di tina, piccolo tino, tinello, 🕨, parvus lacus, labellum, cuveau,

FIVELA, tenivela, istrumento di ferro da name, fatto a vite dall'uno de'capi, con ico di legno perpendicolare al fusto, e serve a far buchi rotondi; succhio, tri-), terebra, tarière; barroir. (quello succhiello, foratojo, terebrellum, parva terebra, vrille, laceret.

Tinot, tineta, dim. di tiña, piccolo tino, tinello, parvus lacus, labellum, cuveau, tinette, cuvette.

Timpanitide, t. di medicina, malattia proveniente da una raccolta d'aria nella cavità dell'abdome; pneumatosi abdominale, idropisia ventosa, timpanite, timpanitide, tympanita, tympanites, tympanite.

TINPANO, istrumento musicale fuori d'uso. del genere del salterio, (V. Salteri) armato di corde d'acciaio o di ottone, che si suona con due piccole bacchette di legno; timpano . . . tympanon.

Tinta, grado di forza che si dà ai colori; nel dipingere o nel tingere, e dicesi pure del colore stesso delle cose; tinta . . . teinte. Mesa-tinta, tinta assai debole e diminuita, mezza tinta... demi-teinte.

Tin-tin, voce esprimente il suono che.rendono i bicchieri quando l'uno contro l'altro urtano, tintin, tinnitus, tintin. Tin tin, voce fatta per esprimere il suono del campanuzzo, tintin, tinnitus, tintement des sonnettes.

TINTURA, ( usato principalmente nel fig., V. Tentùra.

Tiönna, istromento musicale a pizzico, fatto in forma di liuto, se non che ha due colli o manichi il secondo e più lungo dei quali sostiene le quattro file di corde, più basse; tiorba, citharæ genus, duplici manubrio, tuorba, théorbe tuorbe. Tiorba, ter. ingiurioso parlandosi di donna, V. Cianpörgna.

Tiro, modello, esemplare, tipo, idea, typus, type, modèle. Tipo, disegno rappresentante la pianta d'edificio, o l'aspetto di territorii; tipo, pianta, typus, plan. Tipografia, V. Stanparia. Tipografo, V. Stanpador.

Tir, il tirare, l'atto del tirare, e anche il colpo; tiro, jactus, ictus, trait. Un tir d'fusii, distanza che misura una palla nell'useire dal moschetto, jactus tormenti bellici, portée. Esse a tir, esser dentro allo spazio, dove arriva il tiro del moschetto e simili; essere sotto il tiro, esse intra jactum, être à la portée. Un tir d'përa, distanza che misura un sasso lanciato dalla mano, un trar di pietra, jactus lapidis, la portée d'un pierre. Esse a tir, esse a bon tir, esser vicino alla conclusione o al termine di checchessia, rem prope absolvisse, rem pene confecisse, être sur le point d'achever quelque chose, mivior, dim. di tinivela, piccolo succhio, I ir da doi, da quatr, da ses cavaj, ec.

si dice di carro o simili tirato da due, da quattro, da sei cavalli, ed anche dei cavalli! medesimi uniti insieme per tirarlo, duo, quatuor, sex equi juges, attelage à deux, a quattre, à six chevaux. Tir, otlesa, giarda fatta altrui insidiosamente, tratto, tiro, atto cattivo , fraus , dolus , techna , mauvais tour, pièce. Fè un tir a un, coglier alcuno insidiosamente in affare, dolis capere, decipere, fallere, faire un mauvais tour. Tir, tir d' memoria, tirada, continuazione o lunghezza continuata di checchessia; e principalmente di strada, buona tirata, tractus, tirade, trait. Da sì a là j' è un bon tir d'memoria, di qui là evvi un buon trotto, longulum iter same est, il y a d'ici dà une bonne traite, un long chemin.

Tirà, part. da tire, V. il verbo. Tirà, disteso, contrario di grinzoso o lento, tirato, extensus, étendu, tendu, qui n'est point ridé, qui n'est pas lache. Turà, figt tenace, avaro, largo come una pina verde, tenax, avarus, crasseux, taquin. Tirà a quatr aguce, persona ben abbigliata, di cosa ben aggiustata, nihil magis compositum, tiré à quatre épingles, fort paré et ajusté.

Tirabala, V. Gavabala.

Tiratorse, borsajuolo, tagliaborse, manticularius, filou, coupeur de bourses.

Tiranossos strumento di ferro fatto a spire ad uso di trarre dal collo delle bottiglie i turaccioli che vi sono molto stretti; rampinetto, tirabussone . . . . . . tire-buchon. Tirabosson, riccio di capelli che discende a spirali; cincinno, cerneechio, capillus in spiram convolutus, boucle de cheveux.

TIRABOT, V. Tirastivai.

Tiracul, abito troppo stretto e meschinoin tutte le proporzion; saltamindosso, contracta vestis, habit affamé.

Tirador, V. Tiralieur.

TIRAFASSOLET, quegli che ruba fazzoletti, pelamantelli, manticularius, filou.

Tinariller, istrumento d'acciajo in uso presso gli orefici che lavorano col cesello per turar lince e disegnare; punteruolo . . . .

Tirafroi, t. di sprezzo, custode delle carceri, carceriere, carceris custos, geolier.

Tiracii, l'atto di trarre numeri, segni, 🕏 altre cose simili a sorte; estrazione.

Tiralieur, tirador, soldato che spesseggia i tiri d'archibugio . . . . tirailleur.

TIRALINEE, tira-righe, stile o strumento d'acciajo con due punte sottilissime che si avvicinano per mezzo d'una vite, ad uso di le due estremità d'una tele o simili per

tirar linee coll'inchiostro; tiralinee. tire-ligne.

Tirator, artefice che tim l'oro in fili; fialoro, qui tenuat gurum ju stamina, tireur dor.

TIRAMANTES, colui che tira i mantici degli organi, folles moyens inflandis organis, soutfleur d'orgues.

Тіва-мерісн, piccola vettura coperta a quattro ruote, ma tirata da un solo carallo . . . demi-fortunc , béthune.

Tiramiola, piccolo strumento da tavola a guisa d'un manico di cucchiajo scanalato, ad uso di cavar midollo dall'ossa tiremoëlle.

TIRAN, principe ingiusto violento e crudele tiranno, tyrannus, tyran. Tiran, per simil. persona ingiusta e crudele; tiraquo, tyrannus, crudelis, iniquus, cruentus, tyran, cruel, barbare, imputoyable.

Tinania, dominazione sovrana ingiusta violenta e crudele; tirannia, tirannide, tyrannis, tyrannie. Kirania, ingiustizia sostenula dalla forza; tirannia, oppressione, violens, immanis dominatus, oppressio, vis, oppression, tyrannie, violence.

Tinant, add. che tira, tirante, traheu, pertrahens, qui tire, qui traîne. Tirani, viscoso, tenace, attaccaticcio, tegnente, tenax, tenace, glutineux, xisqueux, gluint Tirant, teso, tensus, tendu, bande.

TIBANT, sost. corda o simil cosa con qui si tira , tirante , *fimis* , corde , avec laquelle on tire, tirant. Tirant, tirele (plur,), fune ost; scia di cuoio, con che si tu ano carrone o simili, tirella , lorum, trait. Tirant, fettucca che si attacca alle due parti d'uno simb per calzarli più facilmente . .... fire-hote. Tirant, cordellina che si attacca a qualche parte degli abiti per renderli tesi i nastrino, curraces funiculi, thant. Tirant, guinzallo, correggia, striscia di cuoio, forum, lorge. Tirant, fune attaccata alla seghetta; redinan habena, longe.

Tirare, striscia di cuojo colla quale i calmai tengon fermo il loro lavoro sulle ginocchie;

pedale, capestro, pedis educior, tire-pied.
Tiranique, V. Tiradinee.
Tirasse, V. Stirasse, striamento di fere, uncinato, con manico per calzarsi gli strali;

uncino, ... tire-hotte.

Tire, v. att., condurre con forza e muovere alcuna cosa verso se; tirare, trans.

trahere, pertrahere, tirer, amener and, conduire après-soi, monvoir vers soi.

Tire, procurar di allontanare con form

La fira, prov. chi vuol troppo s'espone Ler tutto, chi troppo sofistica non rade, chi troppo s'assottiglia si sca-, il soperchio rompe il coperchio, ab-Eur tensus funiculus, nequid nimis, But rechercher trop ne conclud jamais trop est trop, trop tirer fait rompre. per i cavei, strascinare pei capelli, sus trahere, traîner par les cheveux.

22, rimuovere da sè in un subito checim con forza di braccio, affine per lo li colpire, scagliare, gettare, tirare, we, proijcere, emittere, tirer, lancer,

, V. Man. re, fig. allettare, indurre, allicere, il-, inducere, compellere, engager, at-, allécher, induire, pousser. Avei quai ch'a tira, avere un certo ghiotto, brose allicere, avoir un je ne sais quoi myant.

avec force. Tirè la pera e sconde la

🔌, attrarre, *attrahere*, attirer, tirer a soi. rè, parlandosi d'arco, balestra e simili, pre, emittere, tirer de l'arc, etc.

rè, parlandosi d'arme da fuoco, V. Sparè. rd, parlandosi di canne d'archibugio o Larmi, ridurre la loro superficie a mevole figura e pulimento, tirare, fiferreas aptare étendre, une canne il, calibrer un canon.

ni, parlandosi di misure o di spazio, distendersi, abbracciare spazio, allun-, extendi, occupare, tenere, complecti, idre, porter une certaine longueur, em-

er un certain espace.

🙀 , guadagnare , trar profitto , lucrare, rs, capere, gagner, retirer. D' cost i tiro dosent scila l'an, questo podere ende dugento scudi ogni anno, ex hoc io procipio ducenta scuta singulis annis, re de cette terre deux cents écus de

rd, aver la mira, riguardare, tenindirizzarsi, inclinare, tendere, spectare, udero, tendre, s'adresser, viser, aspirer,

re, in s. neutr. incamminarsi, inviarsi, o, proficisci, iter capere, aliquo conre, tirer, s'acheminer. Da che part ? dove v'avviate? quo contendis, quo apis? de quel côté tirez-vous?

nd a la lotaria, estrarre le polizze d'un , Artiri, fortunos schedas, tirer les

d'une loterie.

da la pila, non perdere alcuna oce di guadagno benchè di minima im- | puiser de l'eau. Tom. II

we, producere, étirer. Chi trop tira | portanza, tirar l'aiuolo, nullam vel levissimam occasionem amiltere, gagner, profiter, faire du gain, tirer profit de tout. Tirè a la pila, ristriguersi, far economia, squartare lo zero, fare lo spilorcio, nimium parce sumptum facere, lésiner.

Tire al taulàss, al segn, tirar al bersa-

glio, al segno, collineare, tirer au blanc.
Tire al vol, cercar di colpire un uccello mentre vola, tirar al volo . . . . tirer en

Tirè a na griva, scoccare l'archibugio contro un tordo, leporem collineare, tollimare, tirer à une grive.

Tirè andarè, ritirare, far volger indietro, amoyere, submoyere, faire reculer, faire retirer en arrière, saire rebrousser chemin.

Tirè an longa, parlandosi di tempo, mandar in lungo, procrastinare, indugiare, por porri, baloccare, morari, moras trahere, tempus ducere, rem deducere, producere, tiren en longueur, trainer, faire durer. Tire añ longa, vivere ancor lungamente benchè ammalato, menarla in lungo, vitam contra spem producere, la faire encore longue.

Tire a pione, aggiustare a piombo, exigere ad perpendiculum, tirer à plomb.

Tire aria, spirare aria, flare, souffler. A tira aria fort, fa vento, spirat aura valentius, le vent tire, il souffle impétueuse-

Tirè a riva, condurre a riva, e fig. condurre al fine, ad ripam deducere, conficere, faire prendre terre, faire approcher du rivage, mener à bout, traîner à sa fin.

Tirè a sort, gettar le sorti, tirare a sorte, sortiri, sortes ducere, tirer au sort.

Tirè a tut, non distinguere il buono dal cattivo, far ogni cosa senz'elezione di bene o di male, miscere sacra profanis, nihil pensi habere, ne faire aucune différence.

Tire a un color, o s'un color, approssimarsi ad un colore, volgere ad un colore, tirare su qualche colore, vergere, desinere in aliquem colorem, tirer sur quelque couleur. Tirè sul bianch, biancheggiare, in colorem subalbidum declinare, albescere, subalbicare, interalbicare, tirer sur le blanc, être blanchâtre. Tirè un poch sul giaun, approssimarsi al color giallo, in luteum colorem languescere, tirer un peu sur le jaune.

· Tire da la part d'un, disendere le parti d'uno, ab aliquo stare, alicujus partes tueri,

defendre quelqu'un.

Tire d'aqua, attigner acqua dal pozzo, aquam e puteo haurire, aquam trahere,

Tirè di causs, parlandosi di muli, cavelli, e simili, scalcheggiare, calcitere, tirar calci, calce percutere, calcitrare, ruer, donner des coups de pieds, regimber. Tirà d' causa, fig. far resistenza a' superiori, ripuguanodi obbedire, resistere, repugnare, obsistere, regimber, refuser, d'obeir, résister. Tirà d' causs all most, esser applicato, suspendi, être pendu.

Tirè d' dnè, esigore, riscontere denari, nummos exigene, excutere, tirer de l'argent, perceyoir de l'argent.

Tirè del doss, andare colle buone, trattar colle buone, comiter se gerere, bonigne tractare, traiter avec douceurs, se poster avec des bonnes manières, condescendre.

Tirè de longo, tirè ananss, proseguive, continuare, non rimuoversi dall'impresa pominciata, pergero, prosegui, ab incepto non desistere, suivre, continues, persévéres, duver.

Tire, da llonga in s. m. dicesi di malattia, di qualche affare a simili, che ca in lungo, protrati i tirer en longueur, tirdri en long.

Tire di pèt i V. Pet.

Tire d' j' arliss, Tire d' viede. V. Rude.

Tire d' prassà, tire dle pire, tiner altrui
de'ciottoli,, dar della ciottolate, tapidibus
petere, saxir incessere aliquem, tirer des
pierres contre quelqu'on.

Tire d' profu, guadagnare, trar profitto
da qualche cosa, ricavar utale, approfittarai,
fructum capere, questum facere subtrari,
gagner, ther profit, profiter, tirer de l'utilité.

Tire drit, contlauare, processuice, seguitar a fave, persere, persequi, insistere, non intermitters y continuer, pour suivae, aller son chemin.

Tire d' sospir , V. Sospire.

Tirè d' spà, giuocare di scherma, giuocare di spada, rudibus batuere, pugnare, præpilatis gladiis digladiari, faire des armes, tirer des armes, se battre. Trè d' spà, in s. metal., limosinare, mendicare, victum ostiatim quæritare, gueuser, mendier.

Tire d' vin, cavar vino della botte, attigner vino, vinum e dolio eximera, tirer

le vin d'un tonnequ.

Tirè fora, trar fuori, estrarre, cavare, elicere, eripere, educere, extrahere, exprimere, arracher, oter, tirer. Tirè fora la spà,'l cotèl, impugnare la spada, il coltello, cavandogli dalla guaina, squainare, cvaginare, distringere, tirer l'épée, mettre l'épée à la main, dégainer le couteau.

Tirè giù, alibassare, demittere, inclinare, nir ses gages. Tirà la paga da soldà, instanta abaisser, baisser, parter en bas, incliner. la paga da soldato, stipendia mereri, mir firè giù contra un, parler male di alcuno, la paye de guerre.

de fama elicijus eletrahine z modire, de decimal de quelquiana Tirbinii, permintere ilax busse, condere, sequelerdis y fampoir. Red giù i inghiottire quelglatirii p absorbers, emglioutirià avalera. Tirò giò hadrvishi in luvolle delle vivinde p dapenichusens, spallare per ropside caperes sensersir. Tirò giù salettire macassia, atrapamento un finore perminte vianto, acciabbatture imprarpropere inquesi incuriose faceres, savuten, imprarpropere inquesi è la diable, travaller qui depèche sompensant

Tirè i brilon, tirèsfultion piet, tirè i consiste, sirè i consist, smorine y bande pulsatà i trittati i trar la calua, tirar al ganzino, tirar le calua, tirar al ganzino, tirar le caliano, tirar al ganzino, tirar le caliano, tirar bannolo gamoiri, decedere y vittan obiente, tirar ses chausses y luisser els guètres manusation, trépasserolors in outroui de outre.

Tirè i canin, fig. amestratsi engrato, pagame d'ingratitudind; das de dalci al vaglin de d'aven mangiato! la! hindaplingratiture aujur de mare, payer d'ingratitude of testing, ellest.

Tirà il so neolo e parlanditi dei contrat a probusavendi l'intragiagni i del, pretto il pari che, si quò pratiraccimente despettiti subtiliment contendere, marchander, timendante qui man peut l'itàclassode l'aventuger, tenn l'en l'en l'aventuge a durant dormine stata la mattira, ad multum mans dormine stata la mattira, ad multum mans dormine stata la grance matinée, dormir bien avant dans le jours.

Tireje suite, stoputsi in griva periodo, ater una paura eccessiva, aventuran timore, aver la hattisoffia, versarisia periodo, in magnum discrimen adduci, gravi meta periode, in celli, être suisi de peur, de finjeut. Tirje suite, vale anche tapinano, stentaria siven, non poter accozzace la sepa col desinare, mar gran parsimonia, miserrimam vitam ager p tirer le disble par la queue, avoir beaucogo de peine a subsister, tirer bisa la course.

Tirè j' orie , V. Orie. Fèsses tirè j'ale farsi pregaramolto, armendersi mal melesia a ciò di che si è richiesto, tirare alle suffarsi stracciare i panni, gravate fucere, granducere animum, se faire tirer. l'oreille, manifaire pas volontiers ce qu'on veut de non-

Tirè la borse ; rubare altrai la hom toglier la horsa ; ramatar le borsa ; cruse nam pertundere, couper la boursa, filoutr

Tire lu conseguenssa, tiran pue conclusere dedurre una conseguenza , aliquida en sicinferre, inférer, concluse, tirenda conséquend

Tire la paga, riscuotere il salario o improvvisione, trakere stipendiami, stipendiami, stipendiami, stipendiami, stipendiami, stipendiami, stipendiami, stipendiamerri, arir la paga da soldato, stipendia mereri, arir la paye de guerre.

Find P-appea a son would , .V. Muha. find the man, y with I grant planyable, is a alleu: qlofmatteg,, aqqof. afinb, ofangali, eri , onarnysi i embeque; tairilya abina...ai, a ant devilindery ghilbis udute folliculia erenjimmentumuhamettoper incibiés accident Birdides applied , ils sucreta , durar fatica plana, manufleulaberanes incasmus slav provinces alcients experiences representation of the dissovante, astroni, a mispolaste, ne-miquosuphoge, interpolary necess, oc-Pira kadusche sugiusmondei, funcialli che tuni il illerent accai gari ibo affir anche ditheo sponten set o line could and makene ncano de giuocatori traendo poi il suona li o ognul chia fie. misstedai oliganto, pa spirit estantias das de chacces talinate de sinde disdess a saif a total design a planting of the property of the contract of th ette, gettur la siertit, mortes ducere, jouer menore possible reiner au count féter. T First traffit, l'interiore de l'une enderté first par communication de l'une de atentin , marchander **, titeledapheriq** quit late loxe one lia mantager, teom l'éril ittempidratide initigologiane. e lagric Trumuch comprehending to the most representation of the matiade, diamir bien avant dans le jon Piedo pido i wisishiya anasan notto pilebzio, mulir metterdi cheschenia tirare un vels. publication planting of market record the sound is so me a address, grant messegs The Urden Signistentire d'attener von guo quidquid septatir, tenter quelqu'un are notice to configurations, assertion of nonstrong a live in serious in sulla infacciata oglio totte le pagine che deve conte-Post the describition between the state of the primary of the prim 🖭 ; empremulte o tirrefola opresen 🔻 Tirê'i siñ y dant un. botal e butelo unt -autr , travastro , stramutare , trasfundere, tire i suur ac sin so entite der esigne aak Tire na icirda, tendere, itirare una fune, Denv tenderé, tirer nune corde. Na corda ્ય tira (cincs.cneutps), corda tesa, funis us, corde qui stire, corde bandée: Tire na prassà pre sfriss, na stafilit, re checebessia per pungere, dare una fianbiasimace, satiraggiare, dir motti punnt, motteggiare, carpere maledico dente, #ledictispinsoceari; verbis asperioribus pera coup de bec.

Al Ties na viga, descrivere una linea, tirar una linea, alteam ducere, tirer une ligne. Bire a righe i tratteligiare, lineas ducere, faire des tratts sur le phipier, hacher (se sono foequents)).

"The na ecopti, thi un colpo di schioppo, tirare, "The tire und archibilitatia, ferreani finalema displosioppo, finnea statula emittere glandes plumbeas, tirer un coup de fusil. "Thinh na stocki, stoccheggiare, dare una statutati, munctim petere gladio, tirer une botte, tirer une estocade, porter un coup de poiguardactivit aleastord, sigue. Stocci."

em l'icè partirel tut, tirar l'aiuelo; maneggiane con industria le cose piètole a fine di ritaranne mantaggio i marre ul sottile dal sottile, mamparcere; parsimontain adhibere, impansimantifica parcerei, métager, économinon; discriba quintessence Tirer parti de tout p fairò dèche des tout bois?

, siffhine ibdose Bodio, transpoldesse l'odio, iran Isili somhahme, collum Aless concitare, gattires librine, cure consol la haine.

Tirèsse ananss, farii avanti, venir jausiani, frocedere, progredi, avancer, venir
sentavanti, approcher, se présenter.

Elrèsse andare, rittrirsi pecotarsi, farsi
indietro, retrocedere, recedere, pedem referre, se retirer, reculenturé loigiter. Tirèsse
attiliare, sing scusarsi del fare una cosa, sugigine il appasione y farsi indietro, recedere,
se retirer, reculera indietro desgrassie,
antime seconame lunga seltiera di disgrazie,
calamitatum secriem secum tratière, trainer

sprindioi une longue suite de malheur.

Tirèsse di dent, tirèsse die sganassà, tenzonare senza rispetto, damene insino ai denti, histiodiarsi, contendere, rixari, jurgane a garrino, vertare y se chanter pouille, san historider.

Tirèsse al pat , pottuire , convenire, accordansi , possissi , convenire, faire un accord , sairemnet convention.

Tirèsse forus d'ambreni, tirèsse fora d'afe, liberarsi , dagli intelighi , spedirsi dagli imbroglii , sfangarsi , usur del pecoreccio , emplimare pre , expedire se re aliqua, evolure se tricis , dégluer , se tirer d'affaire del pecoreccio , expelinare presidente , se tirer d'affaire per , la brasa qui pè , far cosa che sideldi in reconsis presidente.

Tire na prassa que sfriss, na stafili, ... Tiresse la brasa stui pè, sar cosa che checchessia per pungere, dare una fian
in, histomere, satiroggiare, dir motti pun
in, metteggiare, aarpere maledico dente, il pallo sub ginocehio; dannum sibi compu
rare, suo jumento sibi malum arcescere, in mum malum lunam deducere, tirer sur suière piquante, donner un coup de dent, ses gens, agir contre ses propres intérêts.

Tirèsse la porta aprèss, serrar per di fuori,

tirar a sè la porta, extrinsecus ostium claudere, tirer la porte après soi, fermer la

porte par déhors.

Tirėsse'l capùss ant j'eūi, mandar giù la visiera, tirar giù la buffa, non aver alcuna vergogna, por da banda il rispetto, procedere senza verun riguardo, pudorem

Tirèsse sù, ritornare in buono e fiorito stato, nugliorar condizione, levarsi a panca, rizzarsi a panca, ad pristinum fortunæ statum redire, reflorescore, reseurir, V. anche

Arpatesse.

Tirè sù , alzare , extellere , crigere, educore, lever, élever, hausser, exhausser. Tirè sù la vesta , alzare la veste acciò non istrascichi, vestem colligere, lever la robe.

Tire. su, allevare, nutrire, dere, edu-Chilin care, nourrir, élever.

Tire su a caval, dir cose ridicole e impossibili, e volere dar altrui a credere ; per trarne piacere e talvolta utile, levare a cavallo, falsa alicui pro veris imponere, persiller. Tirè sù a caval, scorbacchiare, dar la baia, ludo aliquem facere, railler, se monucr.

Tirè sul ancuso con'l martèl, distendere un metallo sull'incudine colla cortola, appianare, allungare, mettere in fondo, ferrum vel æs malleo distendere, étirer les inétaux sur l'enclume pour les allonger et les

étendre.

Tirè sù 'l fià, si dice quel tirare che si fa del fiato a se, ristringendosi in sè stesso, quando sente grave dolore; succiare, ingemiscere, retirer son halaine par suite de la douleur qu'on éprouve.

Tirè su'l morjël, (ed in modo basso) tirè su merda an castèl, tirar in su il moccio del naso, narium pituitam resorbere, nacum naribus reducere, renister, faire remonter ·la morve dans les narines.

Tirè sù per 'l col, V. Col.

Tirè sù un, vale anche promuoverlo a .qualche grado, o ammaestrarlo in qualche urte o scienza, aliquem extollere, promovere, evehere, avancer, pousser quelqu'un, le former , l'instruire. Tirè sù un , ingannare, dolis capere, duper, tromper.

Tirè un da la sou, tirèlo a so parti, guadagnar alcuno per la sua opinione, condurlo nella sua fazione, tirarlo dalla sua parte, tirarlo dalla sua, aliquem in partes suas trahere, in sententiam suam adducere, sibi adjungere, attirer quelqu'un de son côté, gagner à son parti.

disparte, allontanare, discostar degli al aliquem solum soducere, abducere, tirer personne à part, tirer à l'écart.

Tirè un pè d'lenga, adoperarsi in maniera, ingegnarsi con tutti gli sforsi possibili, stuzzicare i ferruzzi, omnes nervos zzatendere, faire rage des pieds de derriere. ponere, nullam rationem habere, perdre Tirè un pè d' lenga, tapinare, non posses sorte de honte. vitam agere, tirer le diable par la que avoir beaucoup de peine à subsister. A u un pè d' lenga a un, far languire alle was nell'aspettativa di qualche sussidio, durass alicui facescere, faire tirer la langue à que qu'un d'un bied de long.

Tire via, allontanar da se con form violenza alcunhi cosa, respingere, abjiter .

projecere, éloigner, répulser, rejéter. i Tire via in sign. neutri, andaritin, tirsi discedere ; migritre, abire, sen all with at the state of s'enfuir, tirer pays.

Tirene, sost plate V. Thrane sost. Tiner, tiror, piccola cassii congegnata un armadio, in una tavola, in un benc che si tira col mezzo d'un bottone, d' anello, od altra cosa equivalente; casset cassettino, capsula ductilis, tiroir, layet ce.

Tiroserlino, tiroliro, voci adoperate per esprimere una ripetizione vinutile e fas Cidiosa di parole; la favola dell'uccellino, Titornello di canzone, semper eadem cantilerea, turelare.

Tirolino, voce adoperata genericamenate come quella di cosa, e fam. per dire arcano, ingegno, macchina, storia, arcanum, 1984china, machinamentum, secret, engin, machine, histoire. Tiroliro, ritornello di Canzone V, Tiroberliro.
Tiròn, V. Tirèt.

Tisana, bevanda medicinale fatta colla bollitura di corpi vegetali, e talvolta anche di corpi animali o minerali in molt'acqua; tisana, acqua cotta, ptisana, tisaue.

Tisica add. usato talora come sost., animalato di tisi, infetto di tisichezza, tisico, etico, phtisicus, phtisi laborans, étique, pulmonique. Tisich, metaf. parlandosi d'animale e di piante, magro, sparuto, dehole, tisicuzzo, macer, macilentus, debilis, étique, sec, décharné, attenué, maigre, faible.

٠,

5

36

3.

100

30

Tisicocra; etisia, malattia dipendente da suppurazione, od esulcerazione di qualche viscera, e principalmente dei polmoni, h quale induce dimagrimento, consutzione, color pallido e floscezza della cute, tosse e sputo di putredine o di sangue; tisi, tisi-Tirè un da part, tirèlo a spart, tirar in cume, tisichezza, phtisis, tabes, phtise,

comption, pulmonie. Mesa tisicogna, sipi d'tisicogna, cacchessia, malus cors habitus cacheria, enchérie. De ant la bigue:, cominciar ad intisichire, dar nel Die . . . tomber en obarte. sesson, marsson, sost. persona di colore giallo, per malattia, che sembra piena nurulenza, e nell'ultimo grado di tisi; D, impolminato, putrido, pallidus, sious, tabidus, jaune, pulmonique, pourri. Marss add.,12. sig. жисот, dim. di usich, alquanto tisico, si tisico, tisicuzzo, tisicuccio, tabidus, qu'étique. :94 • isse, riordinare i tizzi sul fueco perché lio, abbrucino; attizzare; rattizzare, ad is titionibus ignem excitare, languidum m promovere, attiser, rapprocher les raccommoder le seu. Titse, metas. re, incitare, stimolare, iras acuere, Here, incitare, irritare sucohortari, oquem agacer, firiter, attiser les seu,
e des esprits déjà irrités. asso, Cajo, Senpronio, nomi di persona nel discorso famigliare per significare mle, un tal altro, un certo, quidam, quireir, un quidam, un tel, un tel et un tel. 1880ñ, pezzo di legno corto abbruciato un capo; tizzo, tizzone, titio, torris, Le Tisson ch'a fuma, fumajuolo, titio ws, fumeron. Cove'l tisson, star tultora 10 al fuoco, covar il fuoco, covar la re, assiduum ad focum sedere, garder son, être tojours sur les tisons, avoir urs le nez sur les tisons, garder le coin ieu. Tisson d'infern, sig persona pera che co'suoi discorsi, od esempi eccita lale; tizzone d'inferno; fax belli, Acheis pabulum, tumultus concitator, tison

meost, stuzzicare il fuoco, muovere i mi, motare, prunas et torres, movere ' titiones, torres aliter atque aliter sine struere, tisonner, remuer les tisons sans

Monter, dim. di tisson, piccolo tizzo, oncello, tizzoncino, parvus titto, parvus i, petit tison, bûche allumée.

িলার্ড, t. fam. ragazzo, infante, fanciullo, r, puellus, enfant. Bel titin! bel bamino! venuste pupæ! joli poupon! Titiñ mammella , V. Teta.

'mor, nome o frase che significa in breve nateria d'un libro, d'un' opera, o di cosa; titolo; iscrizione, denominazione, o, inscriptio, titre, inscription, dénoa grado; titulo, dignitalis nota, titulus, nomen, titre distinction éminente. Titol, cognome, cognomen, surnom, nom de famille, nom de la maison. Titol, per vanto, fama, laus, gloria, sama, réputation, crédit, vogue, honneur, estime. Titol, pretesto, colore, motivo, pratextus, color, species, simulatio, titre, prétexte, couleur, excuse, apparence, couverture. Titol, ragione, diritto, clausula per cui si possiede qualche cosa; titolo, jus, titre, droit, raison. Titol, atto o scrittura che dimostra un diritto; titolo, documento, chirographum, tabula, titre, document qui sert de titre. Tuol, benefizio o patrimonio, che dee avere il chierico per essere .ammesso agli ordini sacri; titolo, titulus, titre stitre clérical.

TITOLA, add. usato talora come sost. che ha titolo, titolato, qualificato, titulo insignitus, nomina dignitatis præditus, titré,

qualifié, quira titre.

19qTITUBANT, V. Dubios. \_ Tiruse, nacillare, star ambiguo, non si risolvere, star fra due, titubare, esitare, ondeggiare, titubare, nutare, dubitare, animi pendere, hæsitare, chanceler, vaciller, branler , hésiter , être en balance, être irrésolu, être indécis.

Trvoia, mattone sottile e quadro ad uso principalmente di far pavimenti; quadrello, pianella, laterculus, carreau, tuile plate.

TIVOLE, V. Pianelè. TLAR, V. Tlè.

TLARIR, dime di tle , piccolo telajo, telajetto, parvi cancelli, exigua lignearum regu-

larum compages, petit châssis, petit métier. Teanon, teron, accr. di tlè da fnestra, o da vrera, opera di legname che si affigge al muro, e che riceve l'impannata, o l'invetriata, telajo, armadura, cancelli fenestrales, châssis, châssis dormant (se non s'apre).

Tlaspi, V. Talaspi.

TLE, tlàr, telàr, specie di cornice di legname, in cui si mette, o si racchiude, od anche si sostiene una cosa, telajo . . . chassis. Tlè, term. gen. delle arti, e specialmente dei legnajuoli, quattro pezzi di leguame commessi in quadro, telajo . . . . . châssis. Tlè, strumento di legname di varie foggie . e con molte diverse parti accessorie, nel quale si tesse la tela, od altra stoffa anche a maglia, telajo, fabrilis machina, . métier. Buté sul tlè, intelajare . . . . . monter sur le métier. Tiè, stromento di legname, sul quale si stendono i tessuti per ation. Titol, nome che significa dignità, | ricamarli, trapuntarli, e simili; telajo,

t. de legnajuoli , le parte d'una tavola che ne collega i piedi , e su cui, posa il piano; telujo, telarium, chissis d'une table. The, t. de'parrucchieri, macchinetta composta di due ritti imperniati in un assa ad uso di tessere i capelli; telajo, telarium, châssis., Tiè di quader, legname commesso in quadro, o in altra forma, sul quale si tirano le tele per dipingervi sopra; telajo, textrinum, châssis. The, arness di ferro o di legno, nel quale gli stampatori sermo con viti o zeppedo forme per lo più nel metterle in torchio, telejo,

telarium, biseau. Tle Avrers, o de fuestra, V. Tlaron. The da portunolant, telajo da

soprapporte, . . . . plecard.

Trala, tengja, e meglio, al plur-ituaja, strumento di feno, fatto a foggia di cesoje senza taglio e ricurve all'estremità, per uso di striguere, sonniccane, o trarre checchessia con violenza i tanaglia y forcepu, , tonailles ; pinces. Thaje a vis, stromento col quale i fabbri ed aktri artelici stringono, e tengono fermo il lavoro che hanno fra le mani; morsa, forceps, étau. Traije da manescard, tnaje da svrgie, tanaglie da maniscalco, Jorgupes, tricoises. Tunje da cavagnà, tanaglie di legno, strumento da panierajo . : . . . trestoires , plioir, Traje, strumento per attanagliare, tanaglie, iguitos forcipes q tenailles ardentes. Traja. L. di., fortificazione, opera esteriore costrutta tra due balstioni sulla linea della difesa, e composta di due lati paralelli con una fronte, in enievvi un angolo sientrante, opera a tenaglia.... tenaille. Inuje, aruese da sostener tavole V. Tresp. Tnaja, fig. persona avara, e spilorcia, tenace, pillacchera, tarsia, avarus tenax, sordidus, tuquin, pincemnille. Gave na cosa con le maje, o con le maje d'Nicodemo, ottenere alcuna cosa con grandissimo storzo e violenza, cavare alcuna cosa colle tanaglie, per summani vim obtinere, invituum animum cogere, arracher les mots de la bouche, obtenir quelque chose avec beaucoup de peine. 'N paira il traje a caval an cun, dicesi di chi cavalca male, cavalca, con poco garbo, che sta male in sella, equitans imperitus, equitare nescius, qui pique en latin.

Traià, sost. colpo di tanaglia, per forcipem avulsio, coup de tenailles. Tnaja, tormento che si da talora ai condannati a morte, stringendo loro le carni con tanaglie infocate tanaglia, candentis forcipis pana, tenailles ardentes. Tnajù, dicesi in modo b. stimare, giudicare, reputare, far conto, cic-

telarium, ghassis, Tie dium tavolin, gabia, mali, morsura, puntura, morsus, morsus, coup de dents, ats manger and som plur. M. Technici.

> THALE, tormendere.i condandati stringend loro la carpi con tanaglie, infocate; att glippe, candonti forcipe storquarte, temili

Tuajo, manglar i ayidalmente A. Mhanis TRANSTRA diena di trajary piceola tennelle tappgliette, forficele contitoritami lies, pince TNESA Mischer poresta:, erhal a diretire reipaci che cresce nei boschi midiramidiramilla sie can foglie grandi slunghe dentita, fusti ri gati e rotondi , e lieni rgialti raaltivuta pe orgamento , asoara , diodendoste sgradest tanacelo, atanasia, sanacetum andgare, tatais resa-grea, albero di legan dano attimo d lavogogasomiglienėtain omolės cose, all'elmo con corteccia liscia, foglit-malimoite d tate, iliari piccoli e verdi, bacche sa meccidol detrique à morastrer, e rami sottiliserendesti con oui di via il manico delle liferati; theg lano y fraggiragolo y doto y cellis y metrolé micocoulier australia and a contract to the

Till, v. att nameran sud potestà, aveze in sya mano, rpossodero, it tenere il anere possidere , habere , tenir , posseder , av car en son ponyoir, aroind soi. Edital na chi see a quaicui, fare pervanire un oggetto ad alcuno, natapitare, performidant semicurare, fwire: tenir quelque chose à quelque auffraiimpedire con mano, o concaltre metro che una reservo persona.si muova ; tenere , thit tenere firitendre, tenere, detinere, tenir résenie Noscind ini mi scortie, di due cose altemativamente necessarie, non voler se l'una, nè l'altra, non voler dormire nè sa la guardia, nihil prorsus agere velle, ne déterminer ni pour une chose ni pour une autre, ne vouloir rien faire du tout. In abitare, habitare, occuper, habiter. This pigliare, prendere (ma si usa solo in modero imporativo) uncre, accipere, prendre. Taive la vostra midaja, tenete la medaglia vostra tuum habe., tene, accipe numisma, prenez votre medaille. Tnì, occupare, distenders, occupare, tenere, extendi, tenir, occupe? un espace, s'étendre. Tni chiudere o poter chiudere nella propria capacità, e dicei dei recipienti; comprendere, contenere, completi continere, tenir, contenir.

Tuì, in s. neutro parlandosi delle piant, abbarbicare, allignare, allesicare, continuare la vegetazione, appigliarsi, vivere, radicis agere, prendre racine, s'enraciner. In, per simil. il morso della pulce e d'altri ani- dere, esser d' opinione, habere, existimare, 9

.

أخذ

īe

122

manographicate, orador, tenir fuccire, cere, tenir la banquer tenir banque ouverte. inner , juger , réputer , être . davis sh Ani ; rare, resistent y maheran quies , resister. plan aver inflication values of mer. Valido mintere presidere, schiklem seno y seniti, val-#Land valable jourvourid force, dishingth el caindide della collectioni dibreis terracial che hanna forza diverbattinite le sa, cui di frappotgano al sadde, cote etade - Neverted is famuo, aderire ; tenere; Acrese albertrajetonir! 2 no a 32 32 37

Total balls while vidnos, tener whala, M panole dar cuba transulla, ilianibus suiri Roosuparo y bande spe, iduorne , Okumideir 🖟 atinasuppararioges/comingues anticom

This de la pupa; died il littadel proprio mond an humbinoutener especto, alluguire; Blane Haibana splano madanoviany sallaiter con corteccia liscia, in alla marken altrader Michigandinutal himia, decoin di pudrite This paper pomister property of this infanticient Tantifonter pile skieboogieste ilifantiim intestio rele parrain, ou la matraine. 15ilucion 🖅 a: metet, tenenia (mente ,- ricordarei , man mella mentoria , imengria contro y se water that it is Zhi andure's allontanare, tenere addietro,

were, amoverey éloigner. siel This as dieta, stener in dieta, dar peco · mangiare, parce cibos suppeditare, tenir s filet, faine jeunere or his the his pub And en pena, far che una persona resti - affanno pel dubbio di qualche male accaise; tenere in affanno; tenera in oroce, teciurery tenir en suspensi, faire souffrir. And an penssion y teuer altri in casa sua madogli il vitto, e∴ricevendo un tanto-al Bae, tener-a dozzina ; aliquem pacta mer-

Zevin convictum admittene, tenir en pension. All an redna ; mi an brila, tel an steca, streit, inlant i furniment, tener a freno, er in dovere, cohibere, in officio conwe, contenir, réprimer, mongorer.

Thi ans la corda y tener altrui in dubtener sospeso, tener sulla corda, Micitum habere, ancipitem detinere, tenir au lot, amuser, faire attendre, tenir en haleine. -Ini an stoca, this curt, in streit, this a e streite, tener altruit a stecchetto, parce Facture, tenir au filet, tenir de court. V. whe Thi one redna.... alle arteve un rendeusi mallevadore per imar, spendere ses'abliger pour un autre, tre garant pounequelqu'un.

Thi banca, esercitare l'arte del banchiere, rubanco, metter banco, argentarium ju- oculos, regarder attentirement, fixer

The blance purhitdess di giudici , tener tribunale aperto per ascoltare i litiganti, tener ragione, inpromitribanalis sedere ju tenir les plaids: mo timetta con cabial

Thi bon, 'ent dur, ent yarm', eastendie, di-Austinere, obsidere in thursday tenir derine. tonir bony résister, no pas céder! Tul boh, int ferra, subveid, star spde al macchiene, fermar thiving, non si ebuimmovere, kikil perturbari, neutiquem se movere, so tense ferme, mébranlable, ne se paselira yetu Ini boku tai ferm, ini dury non si lasgiar community ore, sizer costable Lat I non ", should be start that care of late sciarsi persuadero me sudigere, parsacere inci sun princulato pontribunto o inscribilidi else. constantem esse) propositi o aslatem esse in the de seguentes, som issanda, inude rimate que de cadely notes pulme distantification and perturbisions pinces. Traje a vis, stromente columnation "The Boar, resisterely tester butho al nemico. tener la puntiglia, obsistere, loco non etdere, tenir tête une point reculer. Thi bota. eguagliare quantous un altre con cui si gareggia; emulaie, pareggiare, competere, amulari, émuler y touir tête.

Thi botega, aver bottega aperta con merci per servizio del pubblico; tener bottegh, osteria, cauponam exercere, tenir boutique! Tni la botega mesa sard, non appres intell ramente la bottega per festa edultre lengione. stare a sportello .... chômer, fêter, ne pas ouvrir entièrement la boutique. L

Tri capela, si dice di chi nelle conversazioni cicala per tutti gli altri, e cerca di comparir più di tutti nel discorrere; far le carte, tenere il campanello, turtura loquaciorem esse parchita crepitaculum, tenir le dé.

Thi caud, tener caldo, califacere, calorem fovere, tenir chaud.

Thi cont, tener conto, rationem habere, ménager.

Tni da cura conservané con attenzione. ueare d'una còsa con garbo per non isprecarla, riguardare una cosa; aver cura, curare, cura habere, curam conferre, avoir soin جوgarder ou user avec soin , soigner. --

Tnì da la part d'un, tnì da la soa, tener le parti sel'alcuno, proteggere, difendere, seguipe il pastito, ab aliquo esse, stare pro aliquo, partes alicujus defendere, temir pour quelqu'un, tenir le parti de quelqu'un.

Tnì da mont, osservare attentamente, adocchiare + attente prospicere, attentos figere Thi giëugh, tener la posta, tener l'invito, rispondere alle poste, conditionem accipere, tenir ieu.

Tul j'eni bass, volgere lo sguardo a terra, tener gli occhi bassi, terram modeste intueri,

tenir les yeux bas.

Thi j'orie drite, star cogli orecchi tesi, star intentissimo per sentire, arrectis auribus adstare, aures arrigere, ouvrir bien les oreilles, écouter attentivement.

Tnì la bacheta drita, righè drit, operar con giustizia, tener la linea dritta, recte se gerere, æquitatem servare, in officio se continere, tenir la balance juste, marcher droit.

Thi la lenga, thi la berta an such, tener la lingua a freno, frenar la lingua, tacere, non far motto, linguam continere, linguam

temperare, tenir sa langue.

Tnì la strà drita, tener il cammino diritto, recta via progredi, marcher par le droit chemin. Tnì la strà drita, sig. condursi a dovere, star nol retto cammino, clavum rectum tenere, ne claudicare in officio, charrier droit.

Tuì le man a cà, tener a luogo le mani, continere manus, tenir les mains à soi.

Thì 'l fià, thì segrèt, thì sù, tener secreto ciò che si è udito dire, non palesare, ritenere in corpo, tacere, silere aliquid, rem commissam retinere, garder le secret, ne parler de ce qu'on a entendu. Thì 'l fià, ritener il fiato, non respirare, animam comprimere, tenir son haleine.

Tui 'l let, stare in letto per incommodo di salute, in lecto se continere, ægrotare, in lecto decumbere, garder le lit, garder la

chambre.

Tnì'l pè an doe scarpe o an doe stafe, V. Pè.

Tnì mañ, esser complice, consenziente, concorrer nel fatto, porger ajuto, tener mano, tener di mano, tenere il sacco, auxilio adstare, præsidio esse, opem præstare, assentiri, probare, prêter la main, tenir la main. Tant a val col ch'a teñ com col ch'a scortla, V. Scortiè.

Tni nen antel gavdss, V. Desgavassèsse.

Tnisse, appigliarsi con forza ad un sostegno per non cadere o non esser mosso, tenersi, afferrarsi, abbrancarsi, aggavignarsi, appiccarsi, agguantarsi, attenersi, stringere, complecti, manibus arripere, se tenir bien, s'arrêter, s'attacher. Tnisse, fig. moderare la sua passione. trattenersi, ritenersi, contenersi, se continere, se compescere, se abstinere, se retenir, s'abstenir, se contenir, se moderer. A peul nen tnisse da giughè,

non può contenersi dal giuoco, abrineludo non potest, il ne saurait se tonir di jouer. I seù nen lo ch'im tena di compie mostàss, non so che mi tenga di rompen il muso, appena mi trattengo di sfracellari vix teneor quin ejus conteram caput, je se à quoi il tient que je ne lui casse la têtume

Thisse ant'el stat ch'un'è, non ostentame ne fare cose non consentite dalla condisionostra in cui siamo, continere se in supellicula, majores nido pennas non extendere, se tenir dans les bornes de sa conditiona

Thisse ben a caval, star bene in sella tenersi saldamente e con grazia a cavallo-solerter equo insidere, se tenir bien à chevany être ferme et de bonne grace.

Thisse caud, tenersi caldo, sibi a frigo-

cavere, se tenir chaud.

Tnisse con un, tnisse amis, procurare conservare la grazia d'alcuno, tener samicizia, conservarselo amico, ritenersi uno, alieujus amicitiam colere, cum aliquine versari, se conserver l'amitié de que qu'un, se le tenir ami, entretenir l'amitié de

Tnisse da cura, astenersi da tutto ciò che è nocivo alla salute, aversi cura, riguardarsi, valctudini operam dare, valctudini servire, ménager sa santé, se choyer.

Tnisse d'anbon, tnisse fiero, tnisse dur, tnisse pressiòs, tnisse s'la soa, star in sus—siego, tener il capo alto, star sul grave, star con contegno, tener posto, fare lo sputator—do, allacciarsela, andare intero, stare in—tero, se se efferre, caput extollere, gravita—tem ostentare, faire le fier, se tenir sur som quant à soi, marcher d'une air grave, lisse le suffisant, faire le renchéri.

Thisse drit, thisse sù, thisse añ pè; reggersi, stare in piedi, stare, consistere, se tenir debout, se tenir sur ses pieds. Nest podeisse thì drit, non potersi reggere in piedi, hærere vestigio suo non posse, ne pourois se tenir sur ses pieds.

Thisse per noi, ritener per sè, sibi servere retinere, retenir, garder pour soi.

Tnisse per n'om dot, riputarsi savio, existimare doctum, se croire sage:

Thi sul stömi, non vomitare ciò che inghiottito, ritener in corpo, retinere tenir, garder.

Thì, un ant la mania, tenere uns sona nelle sue mani, poterne disporte talento, aver una nella manica, a penes se habere, tenir quelqu'un manche.

TRIVELA, tnivlot, V. Tinivela, Tsos, (termine comune a mo

leble in terro w maschio, masculus, eartion tenonii Estoñ a coa d'irondola, terzo a codendi nondino, securicula, municidate :: tenon à queue, d'aronde. partific inlest. il membo. Tuà verss i handoveri di riconoscenza verso aldiligited, stemuto, devineus, rofficio cepsikie, m M 14 4a) 4d 25 Ny Tenjiment. ...

prenome o giuttosto add. che nota tà o attenenza con relazione alla persona delo singolane; tuo, tua; a, tuum, ton, ta,, tien, tienne. st., il bene, che ti appartiene, il e, il fatto tuo, il tuo, tuum, bona ze opes, le tien. i.

ion o chiuso) V. Tov. To, pron. a usato dopo il verbo interrogando,

z toajin, toaleta N. Tovaja, towaleta.

iña, toccata di strumento diminuito , o, leggiera , pizzicata . . . pincée. , vino eccellente e rinomatissimo, a in un territorio dell'Ungheria occi-, detto favo di miele, vicino alla Jokai i tokai. . . . tokai.

spar, l'atto del toccare, tatto, conoccamento, tactus, tactio, attou-

a, accr. di toch grozzo pezzo, ma-

ustum, gros morceau. n.

(con o aperto), parte di cosa solida, ozzo, brandello, strambello, gherone, ne, frusto, quadra frustum, fran, particula, morceau, bribe, trananteau. Avei'l westi a toch, pì nen tè un toch ansem, avere le vesti lacere, ze tener brano, cascar a brani, vestem habere, avoir ses habits en lams'en aller en loques, tomber par lam-Esse a töch n.esser, ridotto all'estrema , ad incitas redaclum esse, être réduit émité. Andè ciamand'l toch, andar indo ostiatijn victum quæritare, menucher, demander. l'aumône. Lve 'l orte via'l toch, levar i pezzi d'altagliargli i panni addosso, biasimarlo nente, dirne il peggio che si può, e pradelle dietro, rodere i basti, re alicuj per gra hominum traduquem, dente carpere, médire, dire , emporter la pièce, déchirer à bel-'om. II.

ente ai falegnami) pezzo di bosco pochissimo costo e vilissimo pretio emere, in guies che entre nell'incavo d'altro avoir pour une pière de pain , avoir à bon marché. Tut ant un toch, intiero, che non gli manca alcune delle sue parti, integer, perfectus, absolutus y complet. Tut ant un töch, tutto d'un pezzo, in un sol pezzo, indivisus, nulla ex-parte compositus, entier, d'un seul morceau; tout d'une pièce. A tôch, a toch e pson, wavet a pezzi, a brani, a pezzuoli, a spizzico, a minuzzoli, minutatim, frustillatim, particulatim, membratim, frustatine, par pièces, en pièces, pièce à pièce, à brins, brin à brin. A toch e pson, (riferito a tempo) poeo per volta, a più riprese, a volta di cervello pl interrupte, à bâtons rompus, à plusieurs reprises. A bei toch, in tanti pezzi, frustatim, par morceaux. An tanti toch , in mille pezsi , frustillatim, par petis morceaux. Ande a toch, andar a pezzi, o per disunione violenta delle parti, o per consumazione naturale, per partes dissolvi, dilabi, defluere, s'en aller en pièces, aller par pièces. Fà a toch, tajè a toch, ridurre in pezzi, tagliar a pezzi, spezzare, stampanare, fare stracci e pezzuoli d'una cosa, sfracellare, discindere, concidere, conterere, discerpere, couper par morceaux, mettre en pièces. Toch d' bricon, toch d'borich, espressioni usate per svillaneggiare alcuno, pezzo di ribaldo, pezzo d'asino, mastigia, vaurien; maraud, coquin, fripon, gros âne, grosse bête.

Töch, sorta di ricco cappello a piccoli orli, piano al dissopra, ed increspato tutto all'intorno, berrettone, pileus rugatus, toque.

Toch, la porzione che ciascuno dee pagare per un pranzo o altra spesa comune; scotto, collecta, symbola, écot.

Töcн, per tacoñ V.

Toca, (con o chiuso), sost t. di pittura, si dice del modo con cui il pittore indica e distingue il carattere degli oggetti per mezzo di certi tratti di pennello; tocco ... touche. Dè un toch dna cosa, muovere leggiero discorso di qualcosa, dare un tocco, sermonem leviter movere, toucher légèrement.

Toch, tatto, tasto, tactus, le tact, le toucher. Andè al toch, servirsi del tatto in vece della vista per guidarsi, andar al tasto, andar tentone, brancolare, garagollare, palpando incedere, aller à tâtons, en tâtonnant, tûtonner, aller à l'aveuglette.

Toch add., con o chiuso, malsano, guasto, che ha guasti i polmoni, impolminato, pulmonum vitio laborans, pulmonarius, s. Avei na cosa per un toch d' pan, pulmonique, qui a les poulmons affectés. er un tozzo di pane, acquistare con Un po toch, grullo, bacato, valetudinarius,

adversa laborare valetudine, insalubrem esse, être mal sain. Esse toch ant el servel, toch ant el nomine patris, aver un ramo di pazzia, patire un poco di testa, insanire, avoir le cerveau mal timbré.

Toch, wf, tocate, zacate, avv. (anche con o chiuso), voci volgari usate per ischerzo c vaglion subito, tosto, incontanente, statim, illico, repente, d'abord, sur le champ, soudain.

Toch, voce che esprime il suono d'un leggiero colpo; e replicandolo, toch-toch, esprime un romore regolato che si rinnova a tempi eguali; tac, tax, tac. I farēū tochtoch anss le toe spale, ti darò nespole sulle spalle, tax tax erit tergo tuo, on fera tac-tac sur ton dos.

TOCHE, voce che si usa nella frase, Esse a le toche, od in altra consimile, essere in procinto, esser apparecchiato, essere in assetto, in promptu esse, accinctum esse, in procinctu stare, être sur le point de faire, étre tout prêt. Esse a le toche, esser vicino a faruna cosa, star per farla, mancar poco che non si faccia, parum abesse, être près de faire une chose.

Tocut, v. att. accostare l'un corpo all'altro, sicchè le estremità o le superficie si congiungano; toccare, tangere, attingere, contin-gere, toucher. Tochè, esercitare il senso del tatto, toccare, palpare, tangere, pertracture, toucher. Tochè, torre, levar via, adimere, auserre, toucher, ôter, emporter, enlever, retrancher. Toca pa, non toccar niente, abstine manus, ne touche pas. Tochème nen, non mi toccare, ne me attingas, dexteram cohibe, ne me touchez-point, gardez-vous bien de me toucher. Nen ancale a toche'l grass con le man oite, ostentare scrupoli nelle massime, quando la condotta è ben altro che regolare, toccarselo col guanto, religionem affecture, vouloir paraître très scrupulcux. Avèi paura ch' la camisa a n' toca 'l pertus del cul, m. basso camminar ritto ritto per sussiego, andar pettoruto, elatum incedere, se rengorger. Tochè ant'l viv, fig. toccare sul vivo, offendere nella parte più delicata e sensibile, arrecare altrui grandissimo dispiacere con parole o motti pungenti, punger nel vivo, asperioribus conviciis aliquem proscindere, toucher au vif, brocarder, offenser sensiblement. Tochè 'l cantin bon, cader nel discorso che più importa, toccare il tasto, dar nel segno ragionando, rem acu attingere, frapper au but.

maladif, infirme. Esse toch, esser malsano, i toccar quel tasto, non bisogna parlar di quelle cosa, non farne motto, ea de re sermorzem abstine, ne vulnus tangas, c'est une conde qu'il ne faut pas toucher. Tochè, parlandori di bestie, sollecitarle percuotendole, toccare toccar colla sferza, frugare le bestie, ager, flagello agere, toucher, frapper pour fa = se aller, chasser devant soi, presser. Tock affrettare i cavalli, od altro animale da tr sporto o vettura, e per simil. in s. neut affrettarsi, andar frettoloso, properare, age gradum accelerare, se håter, toucher, all plus vîte. Toca carossè, tocca cocchierc age equos auriga, touchez cocher, allo plus vite, touchez fort, touche cocher. T chè, tochè d'passagi, discorrere brevementa superficialmente, accennare, leviter prestra gere, breviter attingere, toucher, glisse\_ parler incidemment.

Tochè con man, certificarsi, chiarircertiorem fieri, rem certam, compertumç habere, toucher avec le doigt, s'assure tirer un éclaircissement. Fè toche con ma far toccar con mano, apertissime dem strare, persuadere alicui, faire toucher chose au doigt et à l'œil, demontrer cla = zement. Tochè di dnè, ricevere denaro, pig Bis denari (per lo più vendendo la sua maercanzia), toccar danari, accipere pecunicam. toucher de l'argent, faire de l'argent. Tock 'l tanborn, toccar il tamburo, sonar la casu, sonar il tamburo, tympanum quatere, tundere, tympanizare, toucher du tambour, battre la caisse. Tochè bara, toccare il luogo immune nel giuoco di bara rota o di lader ( V. Lader ); toccar bomba, metam carpere, toucher au but. Tochè bara, in s. sig. arrivare in alcun luogo determinato e subilo partirsi, toccar bomba, ad certum locum pervenire et illine statim abire, arriver à un endroit marqué et s'en retourner tout de suite. Tochè di spron, spronare, toccare di sproni, equo calcaria adhibere, épéronner; piquer , appuyer l'épéron. Tochè l' chête, parlandosi di cibo, dare intera soddisfanone, piacere estremamente, toccar l'ugola, admodum placere, plaire infiniment, délecter, recréer, réjouir le cœur, flatter le goût, toucher le cœur, faire grand plaisir. Toche 'l cheir, fig. convincere, compungere, convertire, persuadere, commovere, convertere, toucher le cœur, convaincre, convertir, émouvoir. Tochè 'l cheur, muovere a compassione, commovere, miseratione permovere, attendrir, faire pitié, faire compassion. Toche'l polss, riconoscere il polso colla mano, per A bsogna nen tochè col cantin, non bisogna conoscere la forza ed il movimento, ed ar-

.539

mentarne lo stato di sanità o di malattia; | spectare, toucher, regarder, concerner, comar il polso, tastare il polso, arteriarum num cognoscere, tâter le pouls. Tochè nea un dent, si dice di quelle cose, delle Li si è mangiato scarsamente, e non a età, o quando ad una persona affamata là poco cibo; non averne il suo pieno, averne tocca l'ugola, non toccare un ite, essere una fava in bocca all' orso, ia non palatum rigare, ne pas toucher nœud de la gorge, n'en avoir pas eu ar un dent. Mangiè fin ch'un slo toca, ingiare a crepa pancia, darsene una satolla, re una satolla, ad summum saturari, n donner jusqu'aux gardes. Ai tocrañ anca un cavei, non gli si farà il menomo nno, non gli sarà torto un pelo, incoluis erit, on ne lui touchera pas même un veveu, il ne lui arrivera rien. Tochè la சர், toccar la mano, salutare affettuosaente, dexteras jungere, dexteram dextera muittere, toucher la main, saluer avec des arques d'amitié. Tocheme la mañ e ch'i Don amis, toccatemi la mano e siamo Marici, qua la mano, accipe daque tem, cedo manum, ca la main, donnez main, touchez-là soyons bons amis. Toesse la man, si dice anche dell'unirsi gli osi, impalmarsi, darsi la mano, dexteram xteræ jungere, dexteram dare, donner la nin. Tochè la man, costar caro, valere a occhio, plurimi esse, couter bien cher. ocke la man, far un presente di denaro, ur la palmata, dar la mancia, munus lurri, graisser la pate. Tochè la piota, di-🕦 de' piccoli cagnuoli, ed altri animali omestici, che porgono una zampa, fare mth.... toucher la patte, toucher plat. en tochè di pe tëra, fig. danzare o correre leggiermente, che sembra non si tocchi piedi la terre, correre come un daino, vactue segetis per summa volare gramina, toucher pas des pieds à terre. Nen lassé chè di pe tëra, non tollerare alcun induo, precipitare gli indugi, non dar tanto mpo che uno respiri, non dar tempo al mpo, moras demere, ne pas laisser de répit. loche ben dla chitara, toccar bene di liuto, war bene la chitarra, scire fidibus, fidibus mere eleganter, toucher hien la guitare; per bien. Tochè, t. di pittura toccare, penelleggiare, pingere, toucher, peindre. Un Mader ben toca, pittura ben pennelleggiata, he ha dei buoni tocchi, scienter ac perite inte imago, tableau touché hardiment. bele, in s. neutro appartenere, toccare, pettarsi, riguardare, pertinere, attinere, fait en tombant.

péter. Tochè na cosa a un, cadere in potere altrui, o riguardare altrui per sorte, o per disposizione altrui; toccar in sorte, contingere, sorte obtingere, sorte obvenire, echoir, tomber en partage.

Toche (con e aperto) sost., sorta di acconciatura di capo che è in uso presso le donne volgari, berrettino . . . toquet. Tochè sorta, di berrettino che portano i bambini, pileo-

lus puerilis, toquet.

Tocher, dim di toch, piccolo pezzo, pezzetto, tozzetto, frustulum, petit morceau, petite pièce, loquette, lambeau. Tochèt, giuoco fanciullesco che si fa tirando una noce od un nocciuolo in terra, cui un altro tira pure una noce od un nocciuolo, e cogliendolo vince, altrimenti il primo raccoglie il suo, e lo tira a quello che tiro l'avversario, e così a vicenda sinchè sia colto e vinto; truccino, scutula, rangette. chèt d' prà, d' canp, piccola pezza di prato, di campo, pratulum, agellus, petite pièce de pré, de champ. Tochèt d' grassia di Dio, bel visetto, volto bellino, volto leggiadretto, bel giovanetto, vezzosa donzella, puer pulcherrimus, puella egregia forma. insigni pulchritudine, joli petit minois, jolie petite femme.

Tocuigne, andar al tasto, brancolare, andar tentone, iter prætentare, aller à tâtons. Tochigne, maneggiare, toccar frequentemente una cosa con le mani, brancicare, gualcire, retractare, attrectare, tatonner, chissonner. Tochigne, frugare, frugacchiare, ricercare, rimestare, mescolare, scrutari, perserutari, rimari, fouiller, rechercher, farfouiller.

Toch-toch, V. Toch.

Tocò, quegli che conduce vitelli, porci, ed altri simili animali, condottiere, agitator, celui qui conduit les veaux ou les couchons

Toden, V. Terdöch.

Todeschin, sorta di pane di pasta molle fatto a foggia di piccolo e grosso bastone, panis, pain mollet, flute.

Topo, tolo, tofo, talocia, v. pleb. uomo semplice, balordo, scimunito, babbaccio, tordo, bescio, simplex, rudis, niais, sot, simple, stupide.

Todrös, v. pleb. uomo gosso, ecimunito, pisellone, manico di scopa, tondo di pelo, codex, hebeti ingenio, sot, buche, cruche.

Tor, avv. V. Toch. avv.

Tor, sost. il romore che si fa in cadendo, tonfo, strepitus, fragor, le bruit qu'on , shito lungo che si usa dai dottori università dai Magistrati nei tribunali, toga, robe de magistrat. Toga, spedrappo di seta e d'oro o di argento; gaze, crêpe, étoffe de soie en

ogà, add. vestito di toga, togato, toga-

roio, mjo, canale cilindrico d'argilla, di etallo od altra materia, fatto onde conurvi per entro qualche altro fluido aeriforne; tubo; qualche altro fluido aeriforne; tuyau. o raria tubo; qualche altro fluido aeriforne; tuyau. occia, cannello, condotto, tubus; siphuncannella della pipa, siphuncannella della pipa, siphuncannella tuvan de nino

Tour, roje, v. att. agitare con mestola, culus, tuyau de pipe.

o con mano, e dicesi propriamente di cose liquide, o che tendono al liquido; trame nare, mestare, commiscere, agilare, perminare, messare, commiscere, aguare, permissere, mêler, brouiller. Toire, fig. operar di voglia e con saccenteria; comandare; anministrar checchessia i ingerirsi ; mestare, negotiis se immiscere, se meler, s'ingérer de quelque chose, s'immiscer, pi un joira pi niement, V Sauce

a spussa, V. Spusse.

Torso, pacioch, Suazzabuglio, imbroglio, miscuglio, confusione, permixtio, milaneo, perturbatio, congeries, trice, almigondis, tracas, tripotage, salmigondis, ripopé, confusion, intrigue, embrouillement.

Toird, vantolor, rojan, bastone con V. Pastroc, e pastiss. cui si tramenano le vivande specialmente la polenta; menatojo, mestatojo, rudicula,

Torrier, il tramenare, il mestare, comcuiller, spatule, baton. mixtio, action de remuer, de brouiller.

Tölk, lamiera di ferro distesa in falda sottile, si che possa tagliarsi con forti cesoje a mano, ed imbiancata coll'immersione nello stagno fuso; latta ; ferrum candidum ; fer la stagno fuso; latta ; ferrum candidum ; blanc. Tola neira, la stessa lama sottile di ferro, ma non stagnata; latta nera; ferri bractea, tôle. Tola, facia d'tôla, si dice di chi non si muta di colore per rimproveri di chi non si muta di colore per rimproveri o per esser colto in fallo, sfacciato, sfrontato, senza vergogna, perfricte frontis homo, aw, seum versusua, perji con effronté, impu-cui periit frons, persit duri, effronté, impudent, dévergonde, fameux toupet. Tolk, artelice che lavora in latta, lattajo,

Töles, moneta di Toscana d'argento del valore di lire cinque e centesimi di; talaro, valore di lire cinque e centesnin o, piastra, lentum, morelle leopoldino, scudo di dieci paoli, piastra, dorée, tomate. tollero · · · · livournin , talaro.

di chi tollera, tolleranza, indulgence. Toleranza, della gentia, tolérance, indulgence. la quantità che può mancare all'esattersa delle misure, e principalmente al giusto peso delle monete , senza che si considerino come false v di rifiuto; tolleranza . . . toleranze.

Tolens, permettere una cosa o sopportare. una persona senza averne piacere, ed anzi con ripuguanza; tollerare; comportare; tokrare, sustinere, tolérer, souffrir, support ter. Tolere, soffrire, V. Soporte nel 2. sig. Tour, tasseta, strumento rotondo di latta
o d'altro metallo, o di cristallo, strumento rotondo
mette mercandelieri acciò la candela

mette ne candelieri acciò la candela struggendosi non li guasti; bocciuolo, candela receptaculum, candelabri tubulus, por receptaculum, candelabri tubulus, candelabri tubulus Tötro, töltochè, tölto che, eccetto, eccet

tochè, fuorchè, preter, la manua ma præterquan, excepto quod, à la reserve que,

Toro, V. Todo.
Tow, libro stampato o manoscritto di tanti
Tow, libro stampato, che fanno un giusto fogli insieme legati, che fanno un giusto hormis que. volume, selbene l'opera intiera talora ne contenga più d'uno; tomo, tomus, tome. Tom, parlandosi d'uomo, vale saggio, o astuto, sapiens, vafer, sage, adroit. tomon, dicesi anche d'uom semplice, baggeo, tondo di pelo, rudis , agrestis , simplex , Jatuus, socors, grossier, sot, simple.

Tona, (con o chiuso) sorta di cacio formato recentemente con latte rappigliato insieme e premuto; cacio fresco, caseus recens, fromage frais, fromage blanc. Toma grassa a la fior, cacio fresco col fior di latte fromage frais h la crême, forma di cacio, v. mé. Toma d'formug,

Tonaira, tomèra, la parte di sopra della Forma.

scarpa, tomajo, obstrugulum, empeigne. TOMALIÑA, PEZZA da soldi due e mezzo, due el voloro di contocimi dodoci e morro, due del valore di centesimi dodeci e mezzo, duo solidi cum dimidio, pièce de deux sous et

Towalos, frate di s. Tommaso, frate mis nor osservante, frate zoccolante, frater san-Francisci minoris observantice, recollet. demi. TONATICA, pianta annua erhacea con for glie frastagliate, la quale produce frutti che portano lo stesso nome, rotondi, scanalati, di color rosso carico, polposi, sugosi, acio detti, grossi come piccole mele, adoprati a condinento degli intingoli; pomo dono solanum lycopersicum, lycopersicum lentum, morelle poinine d'amour, poinin

me. Jamei . wa A STATE . STATE . STATE . **D. AND SINTE , DESCRIP** - MINT - COMME. - MILLION - IN MICH.

most als storic space . There THE REAL PROPERTY IN SECURITY where it were the number with the first grade : Brand . Berthus . Charles

Da presenta - prime them. i per cui passa maguaimente e successi. Amena, hea matalha in indu umidi. 🗪 collectricae nella scala musicale : (sincher, metal de permer, ne de Manhaum, D, rocis modes . ton. . India a soi . men homber. Responde a ton, V. Responde. Ton. no della voce che parla, tuono, voce, sonus, som intensio, accent, ton. , modo , maniera , tuono , stile , verso, | us, ratio, ton, manière. Ton aut. o altiero, elatus agendi modus, arrona, verbe haut. Parle a un d'un ton , o d'un von ton, sturar gli orecchi ad , dire ad uno il padre del porro, cani il vespro e l' mattutino , clate loqui, er à quelqu'un de bon ton. Joi parle ton un po trop aut, d'un ton da payoi parlate d'un tuono un po'troppo ¿ satis pro imperio loqueris, superbius

and highly stated assessed the interpret specific or feature. were to the state it is a second to the second to Seemen seem Superiment of service systems the same that the supplement of that the same that the street and second and a second The print of many and in terms I'm the limit of the print A new h. suggern number his . manne h ARGUA " AR " MANNE GRANE AFRICAN " A V SAM l Marie .. a aure il gamet dunità il altraire destinare, angleticente espera-THE DEELT . TO THE PROPERTY . TO STAN . HOWARD

Tomain . Sugar was abidopene e decidor 

Trees, larger iron as separate we wish By & d many , ment a manimum was mann a distant for appropriate the same their description with the 4 hr standars approximate approximate, who will be supported by the same of th , processed from the former all across products, broaders, broader which improved a characteristic in season in second in successful to the contract of the contr there is the a serial section in administration of the series of the ser magner a namer. mount che dia de sense se person de lacre vivi mouste, contacted e mouste more districted and the contraction of the region of the contraction o pare e mente une calle prime : torne merceder à de parade l'évate à le base del ---- too majour on money Isi , meets, constain, amula: best with, in-

make to rocce mel sature all access. a sorm tallione, himmen it'm weathe inner it profe ETTE: LECEN. Troce. 2006: AM. since: Americani, reporter, mentalism problem . Int. qualità d'un sucuo per riguardo (1996, metallibum illulibum, habita della sucum simulativa),

Towners of the secondary and the secondary of the seconda e a tot. fig. non useir de termini, star I di terra, a livello del parimento, per diconvenerale, star in cervello, in egicio secondere in lingula nationalmi, a dividi puno minere, recta pergere, marcher droit, d'ogni altra peuta e chiusuna sumile, mire la baiance juste, se tenir dans son de- ratta, butula, custarana, trappe. Hustarill, tranceso ai banchi dei merevitti, new che u ripiega con mustetti , e a rivolge ma parte soura l'altra unde chindere o das passaggio secondo il hisogno. . . . abattant de compton . Timburit, manuello, 1. Timbi.

Toskiros , V. 714 Philam.

Toxes, and , made, v. neutr. venue da alto a lasso sensa riteguo, partato dal propun peso, o per impulso, cadere, cascare, isedere, ereidere, riere, tamber, chair. Hinde com un pione, endere come un curpo morto, piombare, presipiem de idere, tomber à plomb. Toute may, more demoite in provvisa, cader morto, subita merte abrija, queris, yous la prenez bien sur un haut repentino occumber, tomber mort, montre vous parlez bien d'un ton de maître. de mort subite. Ibube en ters penses mole, bie ton, cangiare stile, mutar modo, cader bocconi, cader colla facela linuanal,

schifo, dello sdegnoso, del ritroso, naso suspendere, despicatus habere, faire le mine, faire la moue, faire la grimace, dédaigner, froncer les sourcils. I fi a torso 'l col, i fichi sono maturissimi, maturrimæ sunt ficus, les figues sont très-mûres. Torsese, torcersi, contorcersi, torqueri, contorqueri, se replier, se tordre. Torsese, dicesi di filo troppo torto che si raggruppa; attorcigliarsi, avvolgersi, implicari, necti, se tortiller, se replier, se muer.

Törse, in s. neutro, mangiare, comedere, manger. Torse, mangiare e bere smoderatamente e con prestezza; sbasoffiare, pacchiare, scustiare, ligurire, vorare, bafrer, tordre, goinfrer, manger goulument.

Torsidor, ordigno col quale si torce la seta: torcitojo, torcular, rouet à tordre la soie. Torsidor, quegli che torce la seta, cioè avvolge le fila addoppiate, torcitore,

qui torquet, celui qui tord.

Tossion (t. dei tintori, e de' setajuoli), strumento di legno di figura cilindrica incastrato da un capo in un muro o a dente in terzo in un palo, e terminato dall'altro da una testata di legno tonda; sopra cui si torce la seta; cavigliatojo . . . . espart.

Torson, chioma di donna raccolta di dietro ed attorcigliata senza intrecciarla, mazzocchio, comæ muliebris pars postica, tignon.

Tönsù, tört, part. di törse, torto, attorto, intorticciato, ritorto, intortus, convolutus, tordu, tors, entortillé, replié. Tört, piegato, contrario di diritto, torto, distortus, contortus, plié, tors, tortu, courbé, tortueux, fait en arc. Fil tort, accia ritorta insieme in più doppi, per lo più per uso di cucire;

refe, filum, linum, fil.

Tönt, ingiustizia, ingiuria, avania, torto, injustitia, injuria, tort, injustice, injure, avanie, tyrannie. J' eu tort, il torto è mio, ho il torto, injuste egi, injuste contendi, j'ai le tort. De tort, giudicare che altri ha torto, dare il torto, giudicare in disfavore, condemnare, donner tort, condamner. Col ch'a la pì tort a crìa pì fort, la più cattiva ruota del carro sempre cigola, chi dovrebbe tacere cinguetta più degli altri, pessimus quisque supra omnes obtundit aures et strepit semper deterior vehiculis rota perstrepit, la plus mauvaise roue du char fait toujours le plus de bruit.

TORTA (con o chiuso) vivanda composta di varie cose battute e mescolate insieme e cotta in teggliia o in tegaine; torta, pulmentuin, placenta, torta, gâteau, tourte. Torta

trosia, il ribrezzo o lo sdegno, far dello | sfojd, spezie di torta fatta di sfoglie di pasta; sfogliata, fogliato, pastillus foliaceus, feuilletage, tourte feuilletée, feuillantine. Torta, modo fam. di negare o di mostrare dispreszo, eli via, oibò, già, zuoche, papa, sest, allez donc.

TORTA ( con o aperto ) tortagna, vermena verde di salcio o di altro albero, la quale attorcigliata serve per legame di viti, fastella, e simili, ritorta, ritortola, stroppella, sprocco, ramusculus retortus, hart, rouette.

TORTAGNA, V. Torta. Тонтева, feuja, vaso di гавне рівно е stagnato di dentro, dove si cuocono torte, migliacci e simili cose; tegghia da torte, sartago, artopta, tourtière.

Torrizit, vaso di vetro rigato spiralmente... per tenervi liquori; bombola, ampulla.

tortilis, tortillet.

TORTORA, uccello del genere del colombe da cui non si scosta, se non per l'incospanza dell'unione de' due sessi; tortora, turturtourterelle. Avvene due specie presso di noi tortora salvaja, o tortora semplicemente; più piccola del colombo, di color rossiccio vinoso sul petto, e bianco sul ventre, con becco bruno ceruleo, piedi rossi ed unghie nere; tortora comune, tortore, tortorella, columba turtur, tourterelle, tourterelle de bois. Tortora domestia, un po' più grom della precedente, tinta nelle parti superiori di bianco rossastro, di color leggermente vinoso sul petto, e con fascia nera sul collo tortora del collare, tortorella indiana, . lombo ridente, columba risoria, tourterelle à collier.

Tortura, tormento che si fa soffrire agli accusati non convinti col vano intento di strappare dalla loro bocca la verità, e che oggidi non è più in uso presso i popoli dvili; tortura, corda, colla, torsio, crutians, quæstio, tormentum, torture, question. De la tortura, butè a la torturà, sottomettere si tormenti, dare la tortura, porre alla tortura, torturare, tormenta admovere, quarere res tormentis, torquere aliquem, donner la torture, appliquer à la question. Col ch' a de la tortura, tortore, giustiziere, tortor, que stionnaire. Dè la tortime, fig. cruciare, segariare, tormentare, vexare, vexer, tourmenter. Butèsse a la tortura, mettersi in gravi difficoltà od in profondo studio per conoscere, ideare o riuscire, applicares per iscesa di testa, nervos in re intendere; ne donner la torture.

Tos, V. Toson, tosonà.

Tosa, t. di scherzo, la morte, mors, libi-

regolare, monaca, monachetta, monialis,

religieuse, nonnain, nonnette.

Tost, tagliar la lana alle pecore, i capelli agli uomini, e simili; tosare, tondere, attondere, detondere, tondre la laine, rogner les cheveux. V. Tosonè. Tosè, bertondè, tagliare sull'estremità in giro ed ugualmente, ritondare, æquare, exequare, detondere, tondre, rogner. Ch' i sia tosà s' mi fas lolì, naodo fam, mi sian tagliate le basette, se io fo tal cosa . . . . je veux être tondu , si je me conduis ainsi, je veux qu'on me tonde je fais telle chose.

Toson, add. usato per lo più come sost. cara è tosato, o ha tonduti i capelli, tosone, de consus, tendu, à qui on a coupé les cheveux. Toson, che ha la zucca scoperta, che ha il capo senza capelli, calvo, zuccone, calvus, qui a la tête tondue, chauve, qui

n a plus de cheveux.

Toson, sost. plur. usato per ischerzo, pelli, coma, capilli, les cheveux. Toson d'or, (Sost s.) ordine di cavalleria istituito da Filippo buono, duca di Borgogna, nel 1429 e si conferisce dall' Austria, e dalla Spagna, e dicesi pure del vello d'oro che ne forma la decorazione; tosone, toson d'oro, vellus azereum, aries aureus, toison d'or, la toison.

Tosonà, che ha i capelli recisi a discreta lu anghezza, si che non gli formano coda; tosato, toso, tonsus, attonsus, detonsus, tondu.

Tosona, levar i capelli della zucca, sco-Par la zucca levandone i capelli, recidere capelli; zucconare, calvare, tondere, retorzdere, tondre, peler la tête. Tosonè, ri-torndare, V. Tosè.

Tess, respirazione forte, frequente, e rurosa, cagionata da umori che irritano la gola, la trachea od i bronchi, e che si cerca spettorare per isputo; tosse, tussis, toux, Thume. Toss seca, toss suita, tosse che non accompagnata da spettorazione; tosse asciutta, were secca, tussis sicca, tussis quæ nihil reolitur, toux sèche, toux ferine, toux sans crachement. Toss asniña, tosse che assale Principalmente i fanciulli, minaccia soffocoione, produce suono simile al ragghiare dell'asino, e porta seco accessi periodici vicini, e vomito perfino di sangue; tosse asinina, tosse soffocativa, pertosse, tussis con-

Tosse, v. neutr., V. Tussi.

.

Tosseta, dim. di toss, tosserella, levis tussis, petit rhume, un peu de toux.

vulciva, morbus cucullatus, pertussis....

lirza, la mort. Tosa, t. di scherzo, religiosa i ross o dulcamara, pianta sermentosa e rampicante con fiori violacei a grappoli, bacche rosse e rotonde, e che masticata dà sapore prima amaro poi dolce, ed è adoprata come rimedio, sebbene contiene qualche principio velenoso; specie di morella, vite selvatica, solatro, strigio, solanum-dulcamara, so-lanum scandens, douce-amère, vigne vierge, vigne de Judée, morelle grimpante.

Tüst, avv. prestamente, con velocità, subito, tosto, cito, statim, illico, celeriter, confestim, vîtement, promptement, sans s'arrêter, sur le champ. Tost, tantost, or ora, fra breve, tosto, brevi, mox, prope, bientôt, tout à l'heure. Tost ch', tostoche. simulac, quam primum, statimac, d'abord

que, des que, aussitôt que.

Tost add. usato nel modo seguente, facia tösta, persona sfacciata, sfrontato, senza vergogna, faccia tosta, perfrictæ frontis homo, effronté, impudent.

Tota, giovanetta di civil condizione, donzella, damigella, nobilis puella, demoiselle.

Total, numero che esprime il valore di più altri numeri presi insieme, sommato, somma, totale, totum, universitas, solidum, le tout, total, totalité.

Totalment, avv., totalmente, affatto, totalmente, omnuio, ex toto, in totum, prorsus, totalement, tout-à-fait.

Torin, dim. di tota, ragazza di civil condizione, donzelletta, donzellina, puellula, petite demoiselle, jeune fille.

Tötista, amante di donzelle, damerino, femminacciolo, vago di damigelle, zerbino, amasius, puellarum assentator, galant des demoiselles, damaret.

Тöто, t. di scherzo, come mascolino di tota, giovanotto, juvenis, jeune homme. Toto, anche in ischerzo, dito, digitus, doigt. Foto, dado d'osso o di legno, segnato con lettere sui quattro lati, con una punta, e perniuzzo per farlo girare, girlo, taxillus, toton. Toto, scimunito, V. Todo.

Тотоя, damigella di alta statura e grosse membra; cresciutoccia, badalona, tarchiata, polputa, grassotta, corpulentior, et habitior fæmina, dondon. V. Madamisloñ.

Tov, to, (con o chiuso), terreno arido sodo, bianchiccio, formato in gran parte di materia calcare di varia grana, leggermente impictrita, e che sostiene la terra coltivabile, tufo, toffo, tophus, tuf.

Tovasa, touja, pannolino bianco per lo più tessuto a opere, per uso di apparecchiar la mensa, tovaglia, mappa, mantile, Tossi, veleno, tossico, V. Velen. Tossi nappe. Tovaja, sciugatojo più lungo dell'orod altro, badinella, tovaglia di barbiere', involucre, touaille.

Tovasia, toajia, dim. di tovaja, piccola tovaglia, tovagliolino, tovaglietta, mappa, petite nappe, serviette. Tovajia, pezzo di panno lino con una buca nel mezro che si mette sul petto de bambini a tavola per guardare i panni dalle brutture, e nettarsi la bocca, bavaglio, linteolum ad os tergendum, bavette. Tovajin, servictin, pezzo di panno lino, che si adopera per nettare i rasoi nel fare la barba, bavaglio, pezzuola · · · . frottoir.

. Tovalèta, toalèta, tavolino o cassetta che. contiene tutti gli oggetti necessarii per l'acconciatura del capo e per procurare la nettezza dellu persona, ed il garbo dell'abbigliamento, toletta, toeletta (v. dell'uso), mensula, abacus, mondus muliebris, toilette. Toalèta, dicesi pure l'atto stesso di acconciarsi il capo, nettarsi la persona ed abbigliarsi, toletta, teeletta . . . toilette. Tovalèta, dicesi da' sarti ed altri artefici un pezzo di drappo inserviente ad avvolgere vesti e cose simili per portarle fuori di casa, invoglia, involto, involucrum, toile pour envelopper les habits.

Tax, sost. ponta, cordoncino formato di più fila impeciate insieme, di cui si servono calzolai, ciabattini ed altri artefici, per cucire i loro lavori, spago, filum pice vel cera illitum, filum piceatum, lignent, chel gros. Dè la tra, dar retta, rationem habere, attendere, avoir égard.

Tra, tera, quantità di cose sparse per terra, copia, multitudo, quantité, multitude, nombre...

Tan, prep. tra, fra, in mezzo, inter, entre, dans, en, parmi, au milieu-sida nombre. Tra carn e. pek, intercutaheo; intercus, entre chair et, cuir, intercutant entre la chair et la peau. Tra carn e pet, mediocremente, V. A mes a mes. Tra cola, an tra cola, in quel mentre, frattanto, in quell' istante, interim, tuno, la dessus len attendant, alors. Tay, 't si e 't no min dabe bio, esitando, nell'incerteur, in dubio; in incerto, animi pendens, indecis; entre le oui et le non, irrésolu. Esse trait si le 'l no V. Si. Tra, pr. stra mi, e mi, tra me stesso, meco stesso, piecum ipse pavec mois même, dans mon gour. Tra nei , tra hoi dois intra noi dugis sensa partecipazione iri, inter yos, de vous à moin Tre san Salvari e la Croseta modo di dire tretto dalla, vicinanza di questo due, chiese nei din-

dinario, e più fino, per uso di barbiere, i torni di Torino, così così; nè buono fiè cattivo, tra il rotto e lo stracifiato, tra barcajuolo e marinaro , *nec bonns nec malus* , nes bene nec male, mediceriter s' tant bien que mal, entre le sat s' et le sest.

TRABAT, V. Crivel. Section of the Trabata, V. Travel.

TRABICET, trapola, luogo fabbricato cominsidia, dentro al quale si precipita a in ganno, trabocchello, trobocchetto, decipilate trébuchet, trappe, chause-trappe. The binet, fig. insidie, inganno, trabocchello, insidie; embûches, piège. Piè un ant it trabicet progliere alla schiacciana, dolis de pere, prendre dans les files. Esse più me el trabicet, rimanere alla schiaccia d'in inddias devenire, donnet dans un piège. Trabick, ordigno per pigliate<sup>10</sup>gli 'ahimali, formato con una pietra b simili cesa grae sestenuta da certi fuscelletti posti in bilio. tra i quali si mette il cibo per allettali, si che tocchi scoccano, e la pietra cade e schiaccia chi v'è somo; "schiaccia, deipula , instilice , muscipula , assommoin tilbuchet. Trabicet, altro ordigno per prefdere animali, formato d'una cassetta de entra l'animalé , e mon può escirne , onde si può prender vivo volendovi i trappela i delipula, trappe, attrapoire pidge !! Trabicit & ordi, sorti di gabbis per prender uccili; ritrois , decipula , nasie à prettere det 🕏 seaux Trabicet de pesse cestella col titil per prender pesci, bertorello, massi, ver culumy hasse hi pêcheri Tristicët, laides bit terraneo coperto da juna la latribotola , delle chi vi passa sopra vi precipiti e peristri grotamente | trabocclietto prescipalem | orbliettes, of the cost is independent to contain

... Transponery addr grave pla del giusto pi e dicesi principalmente delle sionete di but diffit andrewitjestanboodists ; osag omississ the portano al col stanboodists -! Transugant::1800kij' colubethus cullbus cullbus sporta la misura mentre si missirado l' pri , v. att. mapponiadodportaganiuse of Englished it with the state of the second piedi, liprandi, edunquivalente avilient de ormillimetri : cottabta i tre ijile dildi pare de l'arnèse dhe servera minutais quella di sheards, the land of the shear "THE PERSON !! TO P. (BIN) William to the Waller missgare sin generals, went harmones P bucid, vinoutre superare de Anisto de trabacture : castero trabaccatico; projectifica i inpondencia prosidente de castero prosidente old under hercollond upon plet . sat foll me in piedi , piegare or da una parte e

lall'altra, per debulezza od ubbriachezza, parcellare, tentennare, traballare, nutare, racillare, labare, balancer, n'être pas ferme my ses pieds y chanceler comme un ivrogne, aciller, pencher de côté et d'autre.

TRACARR, inghiottir liquidi, e principalnente vino e liquori, fuor di misura ed widamente : tracannare, cioncare, largius ubera, se ingurgitare, chinquer, avaier.

TRACAGNIÑ, V. Trujaldiñ.

Tracacior, terpignèt, t. di seherzo uom pincolo di statura e piuttosto grosso; tangoctio , cazzatello , caramoggio , omiciattolo , forasiepe, nanerello, homuncio, homunculus, pumilo, marmouset, courtand, crapoussin, pahot, magot, bout d'homme, courte-botte. TRACE, espressione fam. tosto, subito, ad un tratto, statim, illico, repente, d'abord. A bsogna nemidi trach (o quatr) fin ch'a rig ant el sach , provi Vi Quatr. Trach, 1969 masata per l'aignificare il suono di cosa regge e dura che si rompe . . ! . .

"Traciola pudim. di tera ( paese ), piccolo plaggio, terricciuola, terretta, villicciuola, **ppjdulum** ; parvus pagus, petit village; bicogue. Opening the se

Jacrous a dicesi per rischerto, di chi abita

n piccoli villaggii i terrazzano , oppidanus, pricola, villagaois, or at alling [Esacor, cadula , rogina , precipizio , elles, winau quades, evensia, excidium, grang in chater-orning précipies, deroute, phrement, Dell madol is rovinancy dare dracolle, mandar in perdizione e mandare mpovina, labefactare, persumdare, evertere, Mines? dissiperto nenversers to a contract to

prando di su la spalla diritta sotto elli optesto deraccial, serve resputitemente, per tuso Ledogeneriola spada senomisimili antracolla, insegna che portano al collo di savalieri Fig. 2 and the supremed of the collars with the collars of the col

ejonta la misura mentre si nuntralios es estas e Unifiede or plante se reintrineipalmithte properties annicon pradire, pradett, iltra-The Antifanthis blipspernidamessramperlidare Principal atticularitactionis verbin inchilusti imperimalietidakt, kteridilanganen P. III. inimen. inimen. jude uoboschrafteastreitreferentiespitespiggi **arendene all'asso, che ula reservamenta y a** Scene, riellire of allere (sodeficents putro in State of State of State of the State of the State of Stat

TRADIMENT, il tradire, il mancare alla fede. infedeltà, tradimento, proditio, tralison, perfidie, tromperie, infidelité. A tradiment, con tradigione, con inganno, maliziosamente, a tradimento, proditorismente, ex insidiis, dolose, fraudulenter, proditorum more, en trahison, traîtreusement, en traître. Mangè 'l pañ a tradiment, mangiar il pane e non guadagnarlo, mangiare il pane a tradimento, non mereri alimenta, ne pas valoir le pain qu'on mange.

TRADISSION, memoria cavata non da scrittura ma da racconto passato di bocca in bocca e da generazione in generazione, tradizione, doctrina a maioribus accepta, traditio, trade de car octar dition. A GOVERNMENT

TRADITOR, che tradisce u traditore, ingani natore, infedele, perfido, dislesle proditor, traitre, infidelle, perfide, fourte, trompeur. Ned esse traditor d' sè messy dursi tutti gli agi, silli amioum! esse , m'êtro pas traftre à son corps , se choyer , navoir grand isoin de sa personne, ne se refuser aucune commodite. Traditor, dicesi anche d'animali dopostici, che nuocono al padrone quando meno pensalo; traditore; insidione; traftic. Traditar, dicesi unche di cossi, di vino di male, e simili che ingannario; ingannatores abe tradisce, insidiosus, perfictiosus trastre. Da traditòrio con atto che inganna'i a tradimento i proditoriamento i dolose, traftreusement. Piè un de truditor, doglicie a tradimento, dolis capere, ob insidiis deprehandere, prendre quelqu'un en traitre.

TRADITORA, traditrice, the 4ft disce, infida, ingannatrice, perfida, infedele proditiva, que predit, trattresse, "Marie , infedele proditiva

TRADE ; trasportare, tradutte, Waducette transvehere; transferre traduire, transféter, Mansporten, emmenere voltarer, porter afflours. Trudde i ridaire le ecritture il ville discousi di una linguatin with altriductradurie. translatanery vertice purelitere, "Interpretable transferft, traduires translater faile tille versions mettre en une antice langue. "TRADUSTIONI, . ib Waspertamento d'ultra l'Hill gualin: un'altra ; & anelte l'opera etti "tha sportata si traduzione ji trisfazione", "titerpres tatio, traduction, wersion in the correction le oui et le non, micheles Valles qui se ile el manarcant, negocialite, trafficante; negocia toon trafiquant, achotiant', toutinetcant. Being and all other and a see see the latter of the latter in the latter hartis disting and the metal to the formula in the commercial in the control in the commercial in the

mercanzie, negoziare, esercitare la mercatura, far traffico, trafficare, mercaturam facere, negotiare, trasiquer, commercer, négocier, faire le commerce, le trasic. Trafichè, maneggiare, administrare, tracture, avoir le soin, avoir le maniement de quelque chose. Trafiche, praticare, frequentare, versari, conversari, frequentare, pratiquer, frequenter.

TRAFILA, strumento d'acciajo bucato con fori di diverse grandezze ad uso di farvi passare a forza le spranghe e le verghe di metallo, che voglionsi ridurre in fila, filiera, trasila, lamina forala ductaria, silière. Trafila, fig. difficoltà, esame rigoroso, excussio, nodus, difficultas, disficulté, examen, filière. Fè passè per la trafila, tormentare, far soffrire, angere, molestia afficere; tourmenter.

TRAFITA, cavicchia di serro, che da una parte ha la testa ritonda, e dall'altra un' apertura, per cui passa una chiavetta, chiavarda, clavus capitatus, boulon, cheville ouvrière.

TRAFUGEE, trasportar nascosamente, trafugare, clam asportare, détourner, dérober,

emporter, soustraire en cachette.

Tragenta, poema drammatico, che rappresenta il carattere e qualche tratto importante della vita di personaggi famosi o favolosi o storici, e per lo più finisce colla morte d'uno di quelli; tragedia, tragedia, tragédie. Tragedia, accidente violento e deplorabile, disastro, catastrofe, sciagusa, tragedia, infortunium, casus, tragediæ, tragédie, aventure sanglante, événement funeste, accident cruel, catastrophe.

Tanguer, passaggio frequente, andata e venuta, tragitto, transitus iteratus, traversée, passage fréquent. Traghèt, seguito, equipaggio, traino, gente, salmeria che alcuno si conduce in viaggio, treno di un esercito, sarcina, impedimenta, train, suite, attirail, équipage. Traghèt, maneggio occulto, rigiro, pratica segreta, negoziato coperto a fine di checchessia, commercio clandestino, clandestinum negotium, manège, détour honteux, commerce caché, complot secret.

TRAGRETE, v. neutr. passar da un luogo all'altro, traghettare, transire, passer d'un endroit à un autre. Traghete, andar e venire con frequenza, ventilare, frequentare, aller et venir souvent. Traghete, in s. att., condurre da un luogo all'altro, trasportare, traghettare, transvehere, ducere, deducere, transporter, voiturer, charier, porter ailleurs. viti, tramite, androne, aditus, trames,

TRAGICE, sost., compositore di tragedie,

tragico, tragicus, poëte tragique.

TRAGICH, agg. di persone o di cose appartenenti a tragedia; tragico, tragicus, tragique. Tragich, fig. doloroso, funesto, orrendo, disastroso, calamitoso, tragico, luttuoso, acerbus, luctuosus, exitialis, funeste,\_ affreux, tragique.

TRAGICOMEDIA, componimento drammatice che rappresenta un tratto importante della vita di personaggi famosi, ed è intrecciate di tragedia e di comedia, senza terminar tra gicamente; tragicommedia ..... tragi-comédica

TRALASSE, lasciar di fare o di dire, tra lasciare, omittere, præterire, quitter, ome

tre, discontinuer.

TRALEVE, rescrivere, trascrivere, copiane uno scritto, un quadro, transcribere, exscribere, pingendo imitari, copier.

TRALIGNE, degenerare, V. Degenere.

TRALUSE, tralusi, v. neutr. trasmettere la luce a traverso di sè come fanno i comi diafani, esser trasparente, tralucere, transucere, interlucere, visum admittere, luire à travers, être transparent, être diaphane, Traluse, apparire sotto un corpo trasparente. trasparire, translucere, parattre à travers quelque chose de transparent. Traluse, per simil., si dice de panni quando cominciano ad esser logori, e spirano, ragnare . . . . être usé, être consumé au point qu'on voit à travers.

TRAMA, sost, filo condotto dalla spolatra le fila alternate dell'orditura nella fabbricazione delle stoffe per riempier la tela, e dicesi pure di quello preparato per tal uso in modo particolare, e meno fino, trama, ripieno, subtemen, subtegmen, trama, trame. Trama, fig. concerto di persone o di conper for del male; maneggio occulto e ingantevole, trama, machinatio, dolus occultus, fran, insidice, perditionis consilium, trame, linesse, malice, complot secret, cahale.
TRAMAJIÑ, V. Trimaj.

TRAME, congiurare, cospirare, machinare, far trattati o pratiche segrete ad altra danno, tramare, machinari, insidias moliri, tramer, conspirer.

TRAMENTAR, intanto, frattanto, mentre, dum, interea, interim, cependant, en at-

tendant

TRAMES SOST. V. Antermès.

TRAMES, prep. fra, tra, in mezzo, into, intra, entre, parini. Tangue, V. Antermesiè.

TRAMIT, spazio di terra tra i filari delle

space, qui est entre deux rayons de vigne. TRAMOGIA, V. Termeusa.

TRAMOLASS, termoldss, agitazione frequente 1 corpo, cagionata da freddo, febbre, pau-, raccapriccio, brivido, tremore, tremito, rror, tremor, rigor, frisson, tremble-mt. Tramolàss, malattia che cagiona tre-

re, V. Termol.

TRAMOLE, termolè, v. neutr. soffrire un' itazione, un durevole scotimento di mema, per effetto di freddo, paura, o malat-; tremare, rabbrividire, tremere, contrescere, horrere, trembler, frissonner. Traviè com na fēūja, tremare assai, tremare, ne i pippioni, tremare come una verga, bbolare, tremare a verga a verga, vehe-:nter trement, totum tremere, tremulo frire quati, totis artibus contremiscere, tremer comme une seuille, grelotter. Tramolè, rmolè, avere quel tremore che hanno i cchi nel capo e nelle mani, avere il palitico, tremolare, tremere seniliter, tremoter, avoir le tremblement de la tête et s\_mains. V. Tranblè.

TRAMOLIR, termolin, che teme assai il =ddo, freddoloso, freddoso, alsiosus, frizis impatiens, froidureux, frileux.

Tramontaña, la parte del cielo opposta al ezzogiorno, e segnata dal polo artico e Ela stella polare, settentrione, tramontana, ziemtrio, septentrion, tramontane, nord. ramontaña, vento di settentrione, vento tentrionale, borea, aquilone, tramontana, Vaio, ventavolo, aquilo, boreas, septemo, tramontane, vent du nord, aquilon, 🗪, borée. Tramontaña, la stella che è ù vicina al polo artico, così detta perchè Pare spesso tra' monti a chi naviga Le coste d'Italia; tramontana, boote, Eulcus, bootes, étoile du nord, étoile Laire, tramontane. Perde la tramontana, ;- conturbarsi in modo, che non si sappiù quel che uno si faccia o si dica, dove dirigersi, smarrirsi, uscir di se, rder la scherma, perdere la tramontana rud se non esse, non uti præsentis animi nsilio, deturbari de mente, mente comoveri, perdre la tramontane, perdre la troubler. Fè perde la tramontana, far rdere la tramontana, conturbare, aliquem rcellere ac perturbare, alicui mentem extere, faire perdre la tramontane.

TRAMONTE, v. neutr. lo scomparire degli ri dal nostro orizzonte, il nascondersi del | e e della luna, e d'ogni altro corpo cee sotto l'orizzonte, tramontare, occidere, se | percelli, vivre dans la crainte.

coucher, disparattre, descendre sous l'horizon. TRAMUD, cambiamento d'abitazione, trasportando de' suoi mobili da un luogo in un altro; sgombramento, supellectilis expor-

tatio, deménagement.

TRAMUDE, scanbie, portar via masserizzie di luogo a luogo per mutar domicilio, sgombrare, scambiare, tramutare, supellectilem alio transferre, commutare sedem et domicilium cum supellectili, déménager, déloger, débarrasser une maison. Tramude, mutar da luogo a luogo, far cambiar luogo, tramutare, permutare, trasmutare, changer d'un lieu à l'autre, faire changer de place. Tramudè'l vin da'n botàl a n' autr, trasvasare, elutiare, de capulare, transfundere, transverser.

Tran, v. adoperata per esprimere il suono del tamburo, come trañ trañ trañ rataplañ . . .

Tranble, v. neutr. soffrire agitazione c scotimento di membro per infermità, soverchio freddo, o paura, tremare, tremere, contremiscere, trembler, frissonner, trembloter. Tranblè com na fēuja, V. Tramolè. Tran-blè per la frev, aver il tremito, aver il brivido della febbre, rabbrividire, tremulo moveri horrore, febrim pati, habere, febri jactari, trembler la fiévre, être dans le frisson de la fiévre, sentir le frisson. Tranblè d' freid, tremar di freddo, dibattere i denti, tremulo quati frigore, horrere frigore, grelotter, trembler de grelot, trembloter. Tranble d' paura, tremare, aver gran paura, pavere, pertimescere, exhorrescere, trembler de peur, craindre, appréliender, avoir grande peur, tressaillir de crainté. Fè tranblè un, far tremare alcuno, magnum alicui timorem, metum, terrorem inficere, faire trembler quelqu'un de peur. Tranble, lo scuotersi di qualunque oggetto, tremare, vacillare, tremere, tremiscere, moveri, va-cillare, trembler, tressaillir. Tranble tut, tranble da la testa ai pe, tremare da capo ai piedi, totis artubus contremiscere, trembler de tout son corps.

TRANCIA, piccola particella di materia tagliata in forma larga e più o meno sottile, fetta, tagliuolo, frustulum, segmen, offula, tranche, rouelle. Trancia, pezzo di corteccia di melarancia cotta nel zuccaro, cortex mali aurei saccharo condita, tranche d'écorce d'o-

range confite, orangeat.

TRANDOL, timore che non succeda qualche cosa pericolosa, terrore, spavento, grande paura, timor anxius, anxia ugritudo, transe. Avei'l trandol, aver la tremarella, timore

spirazione, afa, anelito, anhelatio, anhelitus, respiration fréquente, courte haleine.

TRANFIE, respirar con affanno ripigliando il fiato frequentemente, ansare, anelare, respirar difficilmente, anhelare, haleter, respirer fréquemment, perdre l'haleine, respirer avec peinc.

TRANPÈT, V. Sopanta.

TRANQUIL, add. che non è agitato, quieto, tranquillo, placido, pacatus, tranquillus, quietus, tranquille, calme. Tranquil, agg. di persona d'indole mite, e non collerica, nè commossa da passioni; tranquillo, pacifico, placido, tranquillo animo, placatus, lenis, calme, paisible, tranquille.

TRANQUIL, avv. V. Tranquilment.

Tranquilles, render quieto e tranquillo, calmare, pacificare, sedare, tranquillare, tranquillum reddere, pacare, tranquilliser, calmer, appaiser, pacilier, adoucir, rendre calme, rendre tranquille. Tranquilisèsse, acchetarsi, porsi in pace, quiescere, acquiescere, conquiescere, s'adoucir, se tranquilliser.

Tranquilità, stato di ciò che è in quiete, e libero da turbamento, quiete, pace, tranquillità, riposo, quies, tranquillitas, tran-

quillité, calme.

TRANQUILMENT, tranquil, con tranquillità, senza commozione, tranquilmente, placidamente, sedate, tranquille, placide, tranquillement, paisiblement. Durmi tranquil, fig. non temere, star senza inquietudine, dormire otiose in utramvis aurem, dormir sur se deux oreilles.

Transassion, accordo che si fa tra due o più persone sopra una lite cominciata o che può temersi, ed il cui esito è dubbioso, transazione, transactio, transaction, accord. V. Sentenssa.

Trànsige, comporsi tra le parti per termine d'una lite, o per evitare di sosteuerla; stagliare, transatare, transigere, de lite convenire, litem pactione conficere, transiger, china, che mossa per lo più da acqua, serve faire une transaction.

TRANSIT, passainento, passaggio, transito, transitus, passage. Transit, polizza di tratta, liberi commeatus syngrapha, passavant.

Transite, passai per qualche luogo, transitare ( term. mercant. ) . . . avoir passage, passer.

TRANSONT, estratto d' un discorso o d'una scrittura, transunto, excerptum, excerptio, extrait.

TRANTA, nome numerale che contiene tre decine, trenta, triginta, trente.

Transi , affanno che rende difficile la re- trenta migliaja; trentamila, triginta millia , irazione , afa , anelito , anhelatio , anhe- trentemille. Trantamila, nome inventato da persone semplici per dinotare alcuna favolosa brigata, che vada di notte con lumi accesi: trentainila, tregenda turba maxima, fantôme, spectre, loup-garou des sorciers.

TRANTEÑA, nome che comprende tre decine, considerate insieme come unità, tren-

tina, triginta, triceni, trentaine.

TRANTESIM, agg. d'unità che compie il numero trenta, o di parte che unita a ventinove simili forma un intiero; trentesimo, trigesimo, trigesimus, tricesimus, trentième.

TRAÑ TRAÑ, stile usato per pratica, consuetudine, maniera ordinaria ed antica di trattare, di procedere in certi affari, mos, consuetudo, forma, ratio agendi, cursus rerum, trantran, le cours des affaires, routine.

TRAPA, e meglio al plur. trape, due persi di legno curvi a cui stanno attaccate funicelle tessute a foggia di rete a largi buchi per mettervi entro pagha, fieno, e simili. . . . . . Trapa, trappola, V. Trapola. Trapa, badia fondata 1540 nella diocesi di Seez in Francia in valle solitaria, cupa, poco accessibile, ed ove si segue la regola di san Benedetto colla maggior austerità, in orazione, digiuno, lavoro e continuo silenzio; trappa . . . trape,

TRAONDE, V. Travonde.

TRAPAÑ, succhiello d'acciajo disposto mobilmente entro un piccolo telajo in modo che si fa girare sul suo asse con una corda o striscia di cuojo, e penetrare così nella materia sottoposta che si vuol forare, trapano, foratojo, terebra, trépan à archet. Trapan, istrumento destinato a forare il terreno anche sassoso, e portarne in alto de' sassi, mediante una punta d'acciajo a succhiello, ed un cucchiajo che l'accompagna, infissi in un lungo manico che si fa inuovere con varii ingegni; foraterra, terebra, sonde. Trapañ da canoñ, gran mecad aprire l'anima de' cannoni che sono fun intieri, spingendoli in giro contro un trapano fisso, trapano da trapanare i cannoni, foratojo . . alézoir.

TRAPANE, v. att. forar col trapano, trapanare, terebrare, trépaner. Trapané un canon, trapanare un cannone . . . alizer. Trapane, passar oltre forando, perterebrare, transforare, percer à jour, percer d'un côte à l'autre, trouer. Trapane, sapere o penetrare a fondo, penitus introspicere, creuse. Trapanè, fare l'operazione del trapano, ri-TRANTAMILA, nome numerale che contiene mediare alle fratture e contusioni, ed agli

arlamenti del cranio col mezzo del trapano | colle sue zolle . . . . . . egravillonner. . Trapano), trapanare, calvariam alicui ebra forare, calvam terebra excidere,

paner.

*Trapane* in s. neutr. lo scappare del liore dal vaso che lo contiene; uscendo per tilissima fessura; trupelare, effluere, perunare, emanare, distiller, suinter, s'écouler, sser, pénétrer insensiblement, degoutter. apane, penetrare, stillare, passar adntro alle parti interiori, trapassare, tralare, trasudare, pervadere, permeare, netrare, pénétrer, percer, s'insinuer, ı**nss**uder.

TRAPARO, istrumento di chirurgia, che una specie di succhiello fatto a guisa di ga rotonda, che si muove in giro, e serve perforare le ossa, specialmente del cranio, **Lipano**, terebra, trepanum, trépan. Trapa-, operassion del trapano, operazione di rare il cranio col trapano, operazione del upano, terebratio, trépan.

TRAPASSE, contrapasse, passar davanti senza unarsi, passar oltre, oltrepassare, ire, weterire, passer, passer outre. Trapasse, orire, V. Muri.

TRAPE, trapolè, piè ant la trapola, innnare con alcuna apparenza, o dimostrame di bene; trappolare, giuntare, truffare, bindolare, abburattare, garabullare, agrare, pigliare a mazzacchera, fare una valletta; fallere, decipere, illudere, dolis pere, attraper, tromper, duper, faire aler le goujon, surprendre, fourber, trier, décevoir, charlataner. Trape, piè ant trapola, coglier sul fatto, coglier in igrauti, manifesto scelere deprehendere, traper, prendre en flagrant delit, attraper ir le fait. Lassèsse trape, lasciarsi ingan-

ire, in transennam induci, se laisser attraer, donner dans le panneau.

TRAPETA, e più spesso trapete (plur.), gaccia che si pone alle gambe di varii aniali domestici, e specialmente delle galline, ziò non fuggano, o non possano montare ille suppellettili, geti, pastoja, compedes, itraves, liens. Fe trapeta, fe le trapete, g. impedire che uno conseguisca ciò che esidera; soppiantare, dare il gambetto, re una pedina, intraprendere, impastojare, \*pedimenta injicere, compedes impingere, straver, donner des entraves.

TRAPIANTE, cavar una pianta da un luogo, piantarla in un altro; trapiantare, arbom transferre, transducere, transerere, translanter. Trapiante con la mota d' tera an-

Tom. II.

Trapione, camminare a passi corti e ti-

midamente, muoversi da un luogo all'altro, brucare, cominciar a camminare, dare se in viam, incedere, ingredi iter, marcher, commencer à marcher.

Trapita, religioso della badia della trappa,

trappita . . . . trappiste.

Trapola, trapa, arnese da prender topi, trappola da sorci, muscipula, souricière. Trapola, per simil. ogni cosa atta a prendere insidiosamente qualunque animale; trappola, calappio, decipula, trappe, attrapoire, piège. *Trapola*, fig. insidia, trama, trabocchetto, cavalletta, bindolo, aggiramento, dolus, insidiæ, decipula, att: ape, attrapoire, piège, embûche, embuscade, surprise, artifice, finesses. De unt la trapola, rimaner preso, essere inganuato, decipi, in transennam deduci, donner dans le panneau. Piè ant la trapola, ingannare o coglier sul fatto, V. Trapè. Trapola, buca fatta nei palchi, e coperta per lo più da una cateratta, per la quale si passa per entrare in luoghi superiori, come sarebbe salire per di casa in sul tetto, o per entrare nelle colombaje, botola, tabulatus aditus, fenestrella ductilis, cataracta, trappe. Trapola, cateratta, V. Tonbarèl.

TRAPOLE, ingannare, V. Trape.

TRAPOLIT, asse alquanto flessibile, posta a loggia di piano inclinato, e dalla quale 1 saltatori partono per avere maggiore spinta ne' loro salti . . . . tremplin. V. Trufaldin.

TRAPONE, V. Talpone.

TRAPONTA, straponta, coperta da letto ripiena di bambagia, coltre imbottita, coltrone, lodix crassa, lodix sarta, courtepointe, couverture piquée, lodier. V. Vardon.

TRAPONTE, v. att. lavorare le stoffe con disegni che si formano a forza di punti; lavorar di trapunto, trapuntare, acu pingere,

piquer une étoffe.

Trapontin, strapontin, coperta piccola sottile e leggiera, che per lo più posta sul letto serve a coprir i piedi; copertina, coltroncino, lodicula, couvre-pied. Trapontin, seggiola della carrozza, scannetto, sedile, scamnulum, sedile, strapontin.

TRAPOSE, metter una cosa fuori di suo luogo per lasciarvela provvisoriamente, deporre, porre momentaneamente, ponere ad tempus, relinquere momento temporis, pla-

cer pour un moment, déposer.

TRASCORE, velocemente scorrere, scorrere avanti, trascorrere, transcurrere, evagari, en a la pianta, cavar le piante dalla terra percurrere, passer, s'écouler vitement. Tra-

fini convenevoli, trascorrere, honestatis terminos prætergredi, se laisser transporter, excéder, passer les bornes. Trascore, dare una scorsa superficiale e rapida a libro, paese, ecc. trascorrere, percurrere, parcourir un livre, courir un pays. Trascore. tralasciare, trascorrere; omettere, omittere, præterire, omettre, oublier.

TRASCRIVE, copiare scritture, trascrivere, exscribere, transcribere, transcrire, copier

un écrit, récrire, mettre au net.

Trascunì, che mon prende cura di questa o di quell'altra cosa, che omette ciò che dovrebbe fare, trascurante, trascurato, incuriosus, indiligens, négligent, peu soigneux.

Trascuracine, trascuratessa, V. Negli-

genssa.

TRASCURE, V. Negligentè.

Trasferi, portare da un luogo ad un altro, trasportare, trasserire, transferre, transportare, transférer, transporter. Trasferi, destinare una persona ad un altro impiego, ad altra abitazione; tramutare, traducere, transférer. Trasferisse, andare da un luogo ad un altro, e dicesi principalmente dell'andarvi de'pubblici uffiziali per visita de' luoghi, o per qualche atto legittimo; trasportarsi, trasferirsi, ire, adire, se transporter.

TRASFERTA, il trasportarei in un luogo per visitarlo, o per farvi qualche atto; visita sul luogo, trasferimento, loci inspectio, peragratio, aditio, descente sur les lieux, transport. Trasferta giudissial, visita che si fa dal giudice sul luogo contenzioso per conoscerne co' proprii occhi lo stato, e riconoscere più facilmente l'oggetto delle domande, e delle eccezioni dei litiganti, visita giudiziale . . . . transport de juge, descente sur les lieux.

Trasforme, v. att. mutar la forma, trasfigurare, dar un' altra forma, trasformare, trasfigurare, formam immutare, in aliam ·formam vertere, novam formam inducere, transformare, métamorphoser, transformer.

Trasgreni, v. att. operare contro gli or-·dini ricevuti , violare la legge, disubbidire , trasgredire, violare, infrangere, prætergre-

di, trangresser.
Transgression, disubbedienza ai precetti, trasgressione, provaricatio, violatio, transgression, désobéissance.

TRASPARENT, add. che può essere penetrato dalla luce, in modo che si vedano le cose 'postevi dietro, diafano, trasparente, trans-· lucens, translucidus, diaphane, transparent.

score fig. portarsi con impeto oltre ai con-iluce, ma in modo che le cose poste dietro rimangono indistinte; pellucido, traslucido, pellucidus, translucide. Esse trasparent, V. Traluse.

TRASPABENT, sost. telajo coperto di stoffa o carta pellucida scritta o dipinta, e che si espone la notte con lumi dietro in occasione di feste, o per pubblico avviso . . . transparent. Trasparent, o faussa riga, V\_ Fauss.

TRASPARI, apparire alla vista attraverso un corpo diafano, trasparire, translucere, êtra transparent, être diaphane. Traspari, esse trasparente, V. Traluse.

TRASPIRASSION, esalazione di fluidi animali a traverso i pori della pelle, traspirazione, perspirazione, transpiratio, perspiratio, trans-

spiration cutanée.

TRASPIRE, v. neutr. ed att. esalare il sudore od altri fluidi animali pei pori della pelle, traspirare, exsudare, humores exspirare, exhalare, perspirare, s'exhaler, sortir par la transpiration. Traspire, per simil si dice di cosa occulta, che comincii a fare manifesta; truspirare, patere, manifesture *fieri* , transpirer.

TRASFÜRT, il trasportare, trasporto, trasportamento, exportatio, deportatio, evenio, advectio, translatio, transport, translation -Trasport, strasport, agitazione di mente, impeto di passione, commozione d'anime, trasporto, animi motus, animi impetus, transport, emportement, agitation, émotion, fougue. Trasport d'oblera, trasporto di collera, excandescentia, vehementior iracumlia, fervens animus ab ira, transport de colère-Trasport d'alegressa, trasporto d'allegressa, essura latitia, gestientis animi elatio, animi effusio in letitia, transport de joie.

TRASPORTE, straporte, v. att. portar da un luogo a un altro, far mutar luogo, trasportare, trasserire, transferre, transvehere, evehere, asportare, exportare, transportare, transporter, transférer. Trasportèsee, lassèse trasporte da la passion, da la colera, mont fuor di se stesso per la passione, lasciera trasportare dalla passione, cedere agli impei dell'ira, nimio animi motu concitari, iram precipitem ruore, se laisser aller à la passion, se laisser emporter à la colère.

TRASSA, parte superiore della casa, la quale si lascia scoperta od almeno sperta da una o più parti per meglio godere l'aria o la luce, su cui si può passeggiare, e che è più ampia de' balconi ; terrazzo , galleria scoperta, maniamam, solariam, terrane, Un po trasparent, che da passaggio alla lerie découverte. Trassa, impressione 🗪 Lche cosa lascia passando sopra un'altra, mta, orma, segno, traccia, vestigio, Ligium , trace. Trassa , t. dei cacciatori , ata, od orma di un cervo, od altro anile da caccia sovra il terreno, per cui i ziatori congetturano da quanto tempo sia sato l'animale, e quale strada abbia texo; traccia, pesta, vestigium, trace, piste.

la trassa, V. sotto Fè, tom. I. pag. 1, col. 1. Andè a le trasse, seguitare la ccia, tracciare, vestigia sequi, suivre à la te. Trassa, porsione di polvere, che dal ngo donde s'appiccia il fuoco, si distende r presso a'masti, ed altri strumenti da ogo per iscaricarli; traccia della polvere ... traînée de poudre. Trassa, disegno, phorso, designatio, trace.

Trassament, l'atto di segnare un disegno ı grandi proporzioni, una strada od altri vori o farsi; disegno, abbozzamento, abrumtura, disegnatura, designatio, linearis

Embratio, tracement.

Trant, delineare, disegnare, abbozzare, ombrare, schiccher are il disegno, stendere prime linee, rappresentare con linee, formare, adumbrare, delineare, lineis signare, operis formam lineis describere, mor, ébencher, dessiner.

Trasfulada, bessa, celia, motteggio, jocus iberalis, jocosum dicterium, irrisio, tur-

pinade, bedinage, niche.

Taxerule, motteggiare, uccellare, beffare, arlar furbescamente, mettere in ridicolo, riders, in aliquem ridiculum jacere, illure, turlupiner, se moquer de quelqu'un. unner en ridicule. Trastule, trattenere truji con diletti per lo più vani, e fanciultchi; trastullare, detinere ineptiis, oblectare gis, ampuer, Trastulèsse, prendersi passatupo, trastullarsi, spassarsi, passare il mpo in piacere, oblectari, delectari, se Tanvastisse, V. Stravestisse.

Taar, linea, segno, impressione, tirati permanenti, tratto, linea, trait. Trat d' iuna, tratto di penna, calamo ducta linea, mit de plume. Trat, lunghezza, distanza, paro, tratto, intervallum, via, trait, tappe, intervalle. Trat, fig. atto cattivo buono che si rende altrui; tratto, tiro, kung, trait, bon ou mauvais office. Om wi bel trat, persona di garbo, di nobili aniere, commodis et facillimis moribus , homme de belles manières. Trat tive atto fraudolento, astuzia, tiro, cattivo pto, scortesia, villania, insulto, mala

malice, brusquerie, trait. Fè un trat da ver amis, fare un tratto da sincero amico, portarsi da vero amico, amice agere, ut amicum decet, facere, faire un trait d'ami.

TRATAMENT, accoglienza, trattamento, maniera di trattare, o di portarsi con alcuno; accipiendi ratio, traitement, accueil, réception, manière d'agir avec quelqu'un. Tratament, convito, pasto solenne, mensa squisita, trattamento, lautus et elegans victus, opipara mensa, lautissimum convivium, saliarem in modum epulæ, bonne chère.

TRATAN, intento, frattanto, mentre, interim, interea, cependant, en attendant.

TRATATIVA, accordo che si tenta, e non riesca se non dopo lunghe ed alternative proposte e risposte; trattato, convenzione su qualche affare d'importanza, tractatus, pactio, traité. Tratativa amichevol, accordo che si fa senza intervento di chi può imporlo, trattato amichevole, consentientibus animis res confecta, traité à l'amiable.

Trate, sost, maniera di portarsi con alcuno. tratto, trattamento, mos, institutum, agendiratio, trait, traitement. D'un bel trate, trattoso, d'un bel tratto, urbanus, de belles

manières, poli.

TRATE, v. att. e neutr. ragionare, discorrere, trattare, tractare, agere, sermonem. habere, traiter, parler, raisonner, converser. Tratè d'na cosa, avere una tal cosa per argomento, o soggetto di discorso o scrittura, trattare, agere, tractare, complecti, traiter d'une matière. Tratè, maneggiare, trattare, tractare, contrectare, manier. Trate, adoperarsi per conchiudere qualche negozio, mettersi di inezzo, trattare, praticare, tractare, agere, traiter, négocier, s'entremettre, travailler à l'accommodement de quelque affaire. Trate un bin o mal, portarsi seco amorevolmente o villanamente, trattar bene o male, bene vel male aliquem habere, traiter bien ou mal, user bien ou mal avec quelqu'un. Tratà un da bricon, da lader, dar del briccone, del ladro ad alcuno, aliquem perditunt, aut surem appellare, traiter de coquin, de voleur. Trate un a la bona, trattare alcuno alla buona, riceverlo alla dimestica, avec qualcuno a mensa, metter in tavola nulla più dell'ordinario . . . . traiter quelqu'un à l'aventure du pot. Tratè na fomna, avere con una donna relazioni d'amore, mulierem cognoscere, traiter une femme. Trate, far banchetti, convitare, banchettare, instruere epulas, convivia agitare, banqueter, donner un repas, festiuer. poglienza, fallacia, actus inurbanus, tour, i Tratesse, prender cibo che da moito gusto,

soddisfarsî, epulis sibi blandiri, se régaler. TRATEGE, far tratti su fogli e simili, lineas ducere, faire des traits sur le papier, hacher.

Trateriment, tratteggiare, passatempo, V. Divertiment. Trateniment, stipendio, V. Sti-

Tratzor, colui che prepara e dà da mangiare per mercede; trattore, (v. dell'uso), cuoco, pasticciere, cupedinarius, obsonator, convivator, traiteur.

TRATNI, tener a bada, trattenere, morari, detinere, entretenir, amuser. Tratnì a ciance. tenere altrui a hada con discorsi onde fargli perdere tempo, o sviarne l'attenzione, tenere a dondolo, impastocchiare, vanis verbis lactare, amuser. Tratnisse con un, ragionare, discorrere con alcuno, conversare seco lui, cum aliquo sermonem habere, sermocinari, colloqui, versari, s'entretenir avec quelqu'un. Traini, contenere, tenere, fermare, frenare, comprimere, cohibere, compescere, sustinere, contenir, réprimer, retenir, tenir de court. Tratnisse, temperarsi, astenersi, raffrenar l'appetito di checchessia, se abstincre, se contenir, se contraindre, se tenir, s'empêcher de faire quelque chose. Traini, nudrire, mantenere, sostentare, fare le spese, alere, nutrire, suppeditare victum, entretenir.

TRATNÙ, part. di tratnì, V. il verbo. Trauni , agg. di chi gode uno stipendio senza più esercitare l'impiego corrispondente; giubilato, emeritus, jubilé, en retraite.

TRATROA, antertnica, donna libera che un uomo ha seco e cui fa ogni spesa per amore vizioso; concubina, bella, concubina, concubine.

Tratoria, botega da trateur, luogo ove si fa e si dà da mangiare per mercede, ma non si dà albergo, trattoria (v. dell'uso), osteria, cupediaria officina, le restaurant, restaurateur.

Trav, legno grosso e lungo, che s'adatta negli edifizi per reggere i palchi e i tetti; trave, trabs, trabes, poutre. Trav meistr, trave principale che regge gli altri in qualche macchina, od edifizio, trave maestra, asticciuola, trabes pracipua, maîtresse pièce, sablière. Na busca ai smìa un trav, si dice di chi d'ogni poco di cosa sa gran rumore, ogni bruscolo gli pare un trave, stimar per grandi le cose piccole, sestucam trabem putat, prend des mouches pour des élephans.

Travà, spazio che è fra trave e trave, intertignium, travée. Travà, trabià, ampio ripostiglio che per lo più si lascia negli edi- fabriquer, travailler, polir, persectionec.

sopra il pian terreno, od altrimenti con assi collocati sopra travi per uso di riporvi fieno, paglia, od arnesi di poco valore, tettoja, tabernaculum, auvent, remise, couvert,

TRAVAJ, opera fatta, o che si sa, o de farsi; lavoro, lavorio, fattura, manifattura opus, ouvrage, travail, besogue, maind'œuvre. Travaj d'pont. V. Ricam. Trava dait a inpreisa, lavoro ampio o che comprende opere di diverse specie, dato a farper un certo e determinato prezzo; lavo a cottimo, a pattostucco, opus constitues prætio conventum, ouvrage à prix fait. Traves dait a chi lo fa a pì bon pat, lavoro dello a chi lo fa a minor prezzo . . . . marchés au rabais. Travaj fait a tenp perss, la rete del barbiere, opus in otio, ce qu'on faix pour passer les temps.

TRAVAJA, part. di Travaje, V. il verbe-Travajà, agg. di lavori, che sono arricchità di molti ornamenti, lavorato assai, faitodi tutto punto, fregiato, exornatus, perpolitus, acu pictus, cura elaboratus, façonné, brodé. Travajà divinament, egregiamente lavorato, maxima cura elaboratum, artistement élaboré.

TRAVAJÈ, operare manualmente, o colla mente, spiegandone i concetti con segni estemi, far qualche cosa, impiegarsi in lavori, attendere ad un lavoro, lavorare, occuparsi, adoprarsi, operari, opus sacere, laborare, travailler, agir, s'occuper de quelque chose. Travaje d'pont, V. Brode, piche, traponte Travaje com n'assassin, travaje com un aso, lavorare a mazza e stanga, lavorare di tutta forza, operi insudare, travailler saus relache. Travaje per j'aitr, pescar pel proconsolo, operam et retia perdere, travailler pour les autres. Travajė per nen, travajė a grati, far la festa senza alloro, far alcuna cost a uso, gratis operari, faire quelque choe pour rien. Travaje sot aqua, operar di nuscosto, lavorar di straforo, far fuoco nell'orcio, furtim rem gerere, machinari, occulte agere, agir à la sourdine, travailler sons eau. Travajė un, parlar male d'alcuno quando non è presente, lavorarlo di traforo, chsentem exagitare, accoutrer quelqu'un de toutes pièces, déclirer un absent à bells dents. Travaje la tera, coltivare il terrese, colere agros, labourer, cultiver les champs. Travaje na cosa, fabbricarla, o ridura alla dovuta forma, lavorare qualche com, extruere, construere, perficere, absolvere, fizi rustici sopra la volta delle stalle, o Travajè al causset, travaje al maja, far

ERAVARCER, cavalche, dicesi degli abiti, cui parti passano l'una sopra l'altra; zvalcare, incavalciare, soprapporsi, suponi, se croiser, chevaucher.

FRAVASE, far passare un liquore da un all'altro, travasare, clutriare, transfuns, transvaser.

[RAVÀSS , V. Travoñ.

[ MAVERS, sost., ciò che è obbliquo, non itto, traverso, obliquum, transversum, qui est oblique. Travèrs de di, lundel dito, un dito, digitus transversus, us unguis, un doigt, le travers d'un doigt. i travers di d' viñ, un tantino di vino, iguum vini, un doigt de vin. Travèrs, usa in diverse maniere avverbiali, a trars, per travèrs, d'travèrs, a traverso, r traverso, di traverso, traversalmente, wersone, oblique, transverse, obliquement, : travers en travers, de travers, de biais, e côté, diagonalement, transversalement. Le cose per travèrs, prendere le cose in tivo senso, prendere le cose di traverso, vale interpretari, transverse intelligere, rendre de travers tout ce qu'on dit. Guardè per travèrs, guardar con occlito torvo, guarar hiecamente, torvis oculis intueri, limis culis aspectare, regarder de travers, repader d'une manière qui marque de l'avernon, regarder de mauvais œil. Avèi quaicosa per travèrs, esser di mal umore, tristi coplatione vexari, être bourru. Parlè per drit per travèrs, parlare inconsideratamente, imprudentemente, a casaccio, temere effutire, parler à tort et à travers. Passè travèrs al lei, passar in mezzo alle siamme, per medios mes viam invenire, s'ouvrir un chemin à travers le seu. A travèrs di canp, in mezzo decampi, per medios campos, à travers des thamps. Guarde a travers a na gelosia, Mardar di traverso d'una gelosia, per trancanam adspicere, regarder au travers d'une dousie.

TRAVERSA, sost. qualunque cosa che si mettraverse; traversa, res transversa, tra-, croisillon. Traversa, cosa solida e pistente posta a traverso per riparare, didere o impedire il passo; sbarra, ritegno, mezzo, traversa, lignum, vel aliud transveru, travers, traverse, chose qu'on met à avers. Traversa, pezzo di legno o di rre collocato trasversalmente per corroboune, e fortificarne un altro; traversa, pagulum, traverse, emboiture. Traversa,

zetti, far lavori di maglia . . . . tricoler. i tragetto , traversa , transversum iter, transversus trames, traverse, chemin qui coupe, chemin de traverse. Piè la strà d' traversa, andare pei sentieri che accorciano la strada, andare a riciso, iter contrahere, prendre le chemin plus court. Traversa, per avversità, V. Traversia. Traverse del tlè, catene, traverse, stamajuole . . . . Traversa, t. di giuoco, scommessa, pignus, pari, gageure, traverse. Traversa, fig., ostacolo, impedimento, traversia, impedimentum, traverse, obstacle. Traversa, promozione negata ad uno per far passare in sua vece che vi ha minore diritto, alterius gratia imminutio juris alicui quœsiti, passe-droit.

TRAVEBSE, v. att. passar a traverso, traversare, attraversare, trajicere, traverser, passer à travers, passer d'un côté à l'autre. Traverse, esser a traverso, dividere attraversando, incrocicchiare, intraversare, interesse, partiri, traverser. Traverse, passar al di la, oltrepassare, travalicare, transcen-dere, passer au delà, traverser. Traverse, fig. contrariare, opporsi, impedire, fronteggiare, traversare, obsistere, adversari, obstare, traverser, susciter des obstacles. empêcher le succès de quelque entreprise. Traverse, t. di giuoco, pattuire quel che si debba vincere, o perdere per mantenimento di sua opinione; scommettere, legare, certare, contendere pignore, deponere, dare pignus, parier, gager.
TBAVERSEBA, V. Traversièra.

TRAVERSIA, traversa, disgrazia, avversità, sventura, traversia, ostacolo, infortunium, casus adversus, calamitas, adversa fortuna, traverse, malheur, disgrace, infortune, désastre, malencontre, mauvais succès.

TRAVERSIEBA, o traverscra, agg. femm.

del flauto, V. Fluta.

Traversin, cussin longh, guanciale lungo sul quale si pone il capo nel letto, capezzale, pimaccio, piumaccio, primaccio, cervical, traversin, chevet.

TRAVESTISSE, V. Stravestisse.

TRAVET, dien. di trav, piccolo trave lungo per lo più sei picdi, e riquadrato, travicello, piana, tigillum, trabecula, chevron, poutrelle, lambourde, soliveau.

Traveton, legno simile al travet, ma un po'più grosso; travetta, asser, trabs, tra-

becula, sablière, solive.

Travine, andar barcollone, V. Trabuchè. Travon, accr. di trav, travone (v. dell'uso) ... grosse poutre.

TRAVONDE, traonde, spinger il boccone ada che abbrevia il cammino, scorciatoja, I giù pel gorgozzule, inghiottire, trangugiare,

glutire, deglutire, engloutir, avaler. Tra- in directioni contrarie, dovuta alfa vecchion vonde'l tössi per meisiña, sopportare con pazienza, soffrire per non poter far altro, trangugiarla, œrumnas perferre, injurias concoquere, poculum mæroris haurire, avaler des injures, avaler des poires d'engoisse, comporter, supporter. Fela travonde, V. Fela beive sotto Fè pag. 319 col 1, e fela surbì sotto Surbì.

Tre, nome numerale che seguita immediatamente al due; tre, tres, trois. Tre völte tant, il triplo, tre volte tanto, ter tantum, triplum, trois fois autant, trois fois plus, or-sol. Tre-set, V. Treset. Tre per quatr, modo avv. che denota aversi opinione contraria al fatto od al progetto, di cui tratta il discorso; non e così la cosa, non può darsi, scommetto non esser vero, vi scommetto contro, id forte falsum, fieri nequit, id scilicet ita non est, ça ne sera pas, ça ne peut être. Tre per quatr, t. di musica, tempo impari in cui la misura è composta di tre semiminime; tripla di crome . . . . mesure triple. Tre per eut, tempo impari in cui la battuta è composta di tre crome; tripla di crome . . . trois-huit.

Tresi, V. Terbi.

TREFROI , trafeui , pianta erbacea vivace , ramosa e sottile, radice legnosa, con foglie disposte a tre a tre e siori porporini, la quale si semina per foraggio nei terreni non aridi ; trifoglio , trifolium pratense , trèfle. Trefeui fibrin, pianta vivace che cresce nei laoghi paludosi con radici striscianti, molti gambi forniti di foglic disposte a tre, liscie e d'un bel verde, e vaghi fiori bianchicci, trifoglio acquatico, menyanthes trifoliata, trèfle d'eau, trèfle de marzis, trèfle de castor, menyanthe trifolié. Trefeui cavalin, V. Erba medica sotto Erba.

TREGN, (voce contad.), teren, terra che si coltiva, terreno, suolo, humus, solum,

ager, terroir, terre, V. Tereñ.

TREGUA, treva, sospension d'arme, cessazione temporaria d'ostilità tra due partiti per mutuo accordo, per legge superiore o sospenzione d'armi; tregua, induciæ, ab armis quies, trêve, armistice, suspension d'armes. Tregua, per simil. intermissione di lavoro, rilascio, riposo, tregua, remissio, levatio, levamentum, intermissio, relâche, repos, soulagement, trêve.

TREME, V. Tramolè.

Tremo, specchio che si mette tra due finestre, o sopra un cammino... trumeau.

TREMOL, tramolàss, termolàss, convulsione violenta e durevole agitazione delle membra!

a freddo, o ad infermità, tremore, tremito tremolio, tremor, rigor (se con fredh) tremblement, trémoussement. Tremol, wa more che hanno i vecchi nel capo e nel mani ; parletico . . . . teemblement de I tête et des mains. Tremol , t. di musica vibrazione moltiplice e rapidissima d' stesso suono o di più suoni alternativi 🖎 si succedono quasi fossero un suono solo tremolo.... tremolo.

Tres, tutti i peszi di legname d'una care rozza, d'un carro, e simili; traino, trate, train. Tren, gente e salmeria, che alcuso conduce seco in viaggio, seguito, treno, secina, impedimenta, charinge, fardeau, trin. *Tren* , seguito , equipaggio , treno , livre , familia, comitatus, famulatus, train, mite, equipage. Tren, attrezzi di artiglieria, tiro, instrumenta bellica, machina bellica, trin d'artillerie. Tren , andamento, modo di condurre le cose o sè stesso, regola, agendi ratio, gressus, institutum, vite tenor, allure, train. Tren, corso delle cose, modo, via, rerum cursus, train, cours des affaires. Treit, modo di camminare, andamento, passo, gradus, incessus, train, allure. Bute 'n trei, metter in azione, metter in filo, porre ia esercizio, rem agendam instituere, mettre en train. Butèsse 'n tren a travaje, mettori al lavoro, accingere se operi, se mettre ca train de travailler. L'afe l'é an bon wet, a va d'bon tren, la faccenda va bene innanzi, vi si lavora con gran diligenza, res 🗯 manus succedit, optime procedit, l'affaire est en bon train, la chose va bon train.

TREÑA, pezzo che si unisce al timone dei carri per aggiungervi un secondo ordine di animali da tiro, bilancino . . . . volte, train.

TRENE, v. neutr. indugiare, temporergiare, procrastinare, differre, diem de die trahere, procrastinare, différer, temporise, dilayer, tirer de long, remettre à suit temps.

Treno, vettura sensa rupte, di cui ci serviamo per andar sopra la neve o sopra ilghiaccio, slitta, traha, vehes, trainess. Treno, carro, di cui si servono i contadisi; fatto a similitudine della slitta, ma più rozamente, V. Lesa.

Trent, asta in cima alla quale è fitto un ferro con tre rebbi; forcone, tridente, tridens, fourche à trois dents. Trent de gard 'l lidm, forcella da letame . . . . . tire fiente.

TREATA, colpo dato coli tridente, tridentis

di paglia, fieno, o simili, che può : an tridente; forcata, manipulus,

, strumento triangolare di ferro con i, per uso per lo più di cucina; treppiede, tripes, trépied. Trepè man, arnese con tre piedi, da popra il catino per lavarsi le mani; del cattino, fulcrum pelvis, trépied

அர், danza allegra di più persone, ano in giro tenendosi per le mani; aria breve a strofe e con ritornello, , tripudio, tripudium, branle.

r, sorta di giuoco di carte che si fa ro; tresette . . . . tré-sept, jeu de

, tnaje, arnese a tre o quattro piedi, i pongono le tavole; trespolo, trarum, treteau. Tresp, o trespi a ), cavalletto, fulcimentum, cantheeteau, chevalet.

1, V. Tresp.

ca, sorta di pianta, V. Talaspi. , piccola fossa piena d'acqua, ove il letame a macerare; fogna da sterquilinio, fimetum, fosse où l'on le fumier pour le macérer.

I, V. Terta. a, traditore, ingannatore, infedele, , disleale, proditor, perfidus, per-

, traître , perfide.

, treui, gran vaso per lo più di figura golare, di pietra o di muro, che l'abbeverare il bestiame, od anche cetto d'acqua per uso di lavare, di : la calcina, e per altri usi; truobbeveratojo, beveratojo, pila, aquaunge. V. Treña.

ı, treui, vaso quadrilatero di pietra gno, in cui si da il mangiare a a porci; truogolo, trogolo, alveus, dus, auge.

, V. Tren.

A, criña, la femmina del bestiame **, troja ,** scrofa , porca , *scrofa* , *sus* , truie. Treuja, per simil., femmina o disonesta, lercia, lupa, mulier meretrix, salope, vilaine, cochonne,

, V. Tregua.

, elettuario nerastro formato con ltitudine di sostanze anche eterogeconsiderato come rimedio a molti principalmente come stomachico; theriaca, theriaque. Triaca, conplot,

coup de fourche. Trenta, quella si dice di tre persone molto unite per interesse; triò . . . . trio, cabale, clique. Fè la triaca ansem, far maneggi, V. sotto Fè tom. I, pag. 321, col. 1. Triaca, diconsi per maggior pulizia o per ischerzo, le fecce umane raccolte, fermentate e scomposte per usarle a concime, bottino, ussino, fimus cloacalis, fumier de latrine.

TR

TRIANGOL, figura geometrica che chiude uno spazio formando tre soli angoli, triangolo, triangulus, triangle. Triangol, lima triangolare, triangularis lima, lime à tiers+ point. Triangol, candeliere triangolare dove si pongono le quindeci candele nel tempo degli uffizi della settimana Santa, saetta,

candelabrum, herse.

TRIBAUDETA, suono di campane a festa. scampanata giuliva, æris campani pulsus in numerum, carillon. Tribaudeta, schiamazzo, chiasso, romore, strepito, strepitus, clamor, rumor, carillon, crierie. Fè la tribaudeta su quaicadun, suonare altrui le natiche, dare la picchierella, bussare alcuno di santa ragione, aliquem probe percutere, verberare non perfunctorie, pugnis, et calcibus incursare, battre a double carillon, battre dos et ventre

Tribulassion, afflizione, travaglio, ambascia, dolore, tribolazione, afflictio, angor, dolor, cura, anxietas, molestia, res adversa, affliction, peine d'esprit, tribulation.

Tribulè, v. att. affliggere, travagliere, angosciare, tormentare, accorare, crutciare, vessare, addolorare, tribolare, affannare, amareggiare, molestare, sbatacchiare, dolorem afferre, cruciare, vexure, angere, molestia afficere, exagitare, affliger, tourmenter, harceler, vexer, inquieter, tarabuster, chagriner, importuner. Tribule in s. neutr., far vita stentata, essere tribolato, tribolare, pati, sustinere, patir, souffrir, traîner sa vie.

Tribuna, luogo clevato in una chiesa, ove comunemente si mettono i musici, che cantano e suonano nelle funzioni religiose, ovvero certe persone distinte onde assistano più comodamente al divino servizio; tri-

buna, odaum, tribune.

Transmit, luogo dove seggono i giudici a render ragione, tribunale, tribunal, tribunal. Tribunal, il corpo de'giudici che siede insieme per giudicare, magistrato, magistratas; magistrat, tribunal; cour. Tri-. bunàl d'apèl, tribunale superiore, che stain secondo grado sulle cause già giudicate da un magistrato inferiore, dalle di cui sentenze i litiganti appellano, magistrato superiore, corte di appello, judex superior,

cour d'appel, tribunal d'appel. Tribunal d'comersi, V. Consolato. Tribunal d'prima istanssa, tribunale che giudica in prima via gli affari che non possono portarsi davanti a giudice inferiore, com' è in molti casi presso di noi la prefettura; tribunale di prima istanza, judex primi judicii, tribunal de première instance.

Tribur, tassa che uno stato è obbligato a pagare ad un altro, come in contrassegno di dipendenza, od a titolo di compera della pace; tributo, tributum, tribut. Tribut, contribuzione imposta dal Principe ai sudditi; tributo, imposizione, imposta, tributum, vectigal, tribut, subside, taille.

TRIBUTARI, colui che paga tributo ad un altro, per vivere secolui in pace, o partecipare della di lui protezione, tributario,

tributarius, tributaire.

TRICE-TRACE, voci imitative del rumore che sa chi cammina in zoceoli o con calzari di grosso cuojo tricche tracche . . . . Trichtrach, martello di legno impernato e mobile sopra di un asse, col quale i ragazzi per trastullo fanno rumore nei giorni della passione, taletta, crepitaculum ligneum, tarabat. Trich-trach, gioco, che si fa con due dadi e trenta dame in un tavoliere diviso in due parti, ciascuna delle quali è segnata con piccole divisioni, le une verdi, e le altre bianche, sopra di cui si pongono le dame secondo le regole del gioco; tavola reale, scruporum simul ac tesserarum ludus, trictrac. Trich-trach, chiamasi talora il tavoliere su cui si giuoca; shoraglino, alveus lusorius, damier, tablier. Giughè al trich-trach, giuocare a tavola reale, scrupos ad tesserarum jactum disponere, jouer au tric-trac.

Trico, bastone corto e piccolo; frugone, batacchio, baculus, sudes, gourdin, tricot. Trico, specie di stoffa a maglie formata sul

telajo . . . tricot.

TRICOLÒR, agg. di cosa che è tinta di tre colori a liste o compartimenti, tricolore,

tricolor, tricolore.

Tricolòr, sost. specie d'amaranto, le foglie del quale sono screziate di verde, di giallo e di rosso, amaranthus violaceus, amaranthus tricolor, tricolor, amaranthe tricolor.

Taidro, corso o spazio di tre giorni, triduo, triduum, l'espace de trois jours. Triduo, preghiere che si fanno per tre giorni consecutivi; triduo (v. dell'uso).... oraisons de quarante heures.

Tail, triture, pestare, minuzzare, ridurre in minutissime particelle, terere, conterere, comminuere, dissecare, broyer, briser, ha-

cher, écacher.

Tarola, vegetale comestibile d'edo pore graditissimi, che si trova sottere cipalmente nel Monferrato, ed è f d'una piccola massa carnosa, più 1 rotonda e bruna, senza radici app senza fusto, nè rami nè foglie; tuber, truffe. Trifola neira, specie tufo di colore nerastro, comune in F tartufo nero, tuber cibarium truffe 1 ment dite, truffe comestible. Trifola specie di tartufo bianchiccio e poi gia per lo più liscio, tartufo bianco, bi tuber album, truffe blanche. Trifole, in molti luoghi volgarmente, e tälora per ischerzo la patata, V. Tartifla. 1 gioco di fanciulli che si fa nasconden oggetto da uno dei giocatori, ed im gli altri a cercarlo; il quale scoperto sconde di nuovo, scacciati gli altri, l' ha trovato . . . , . .

Tripolada, salsa con tartufi, o con embamma tuberibus, vel allio com sauce avec des truffes, ou à l'ail.

Trifolau, trifolè colui che va in c tartufi, cercatore di tartufi, subcrum gator, chercheur des truffes.

Tais, add. trito, minuto, sminu pesto, tritus, comminutus, haché, l concassé. Pass trùi, passi piccoli e fre frequens ac minutus incessus, petits pa triju, strada pesta, via battuta, via chemin frayé, chemin battu.

Tril, term. della musica, orname canto o del suono che si forma coll'e una nota molte volte rapidamente, ed nativamente colla nota superiore d'un trillo . . . . trille, cadence.

TRILA, o gala t. del giuoco della

V. Gala e neusa.

TRILE, fare il trillo, trillare, vibri vocem canendo crispare, faire un te

Trilia, pesce di mare che ha testa e ed il corpo tutto di color resato, ed timo per alimento; barbone, barbio di mullo barbato; triglia, mullus bar trigla, mulle rouget, surmulet, n mulet.

Trimas, tondin, rete da pescare uccellare, la quale è composta di t di rete sovrapposti l'uno all'altro, e t la maglia di quel di mezzo non et larghezza d'un pollice, e quella dei la rali è larga circa un mezzo piede, pesce o l'uccello, che da nella rete gendo il telo di mezzo ne' vani di u laterali, viene a formere in esso un di borsa in cui resta preso, tramaglio

em, reticulum, tramail. Trimaj, tramajin, ta di rete per prendere quaglie, alcole, ortolani e pernici; strascino, erpicio, everriculum, tirasse, nappe, traîneau. Lunesta, spazio di tre mesi, trimestre. trimestre. Trimestr, ciò che si paga me in tre mesi, V. Quarte.

Tauca., voce usata nel modo avverbiale vinca, V. sotto D', tom. I, pag. 217, i. Neño d' trinca, affatto nuovo, del provissimo, novissimus, très-

PARALA, term. d'artiglieria, macchina serve al trasporto dei cannoni....

INSCAPILA, t. de' legatori, piccolo rotolo si mette alle due estremità de' libri lezdoli, per tenerne fissi e ben uniti i dissi fogli; capitello . . . . tranchefile. An accafila, modo avverb. azzimato, strebbiato, fazzonato, comptus, paré, orné.

TENCAIRE, bevitor solenne di vino, trinne, bevone, bibax, biberon, grand buyeur,

rogne.

TRUCE, v. att. tagliar in pezzi di discreta rossezza, tagliar le carni cotte che sono in avola; trinciare, scindere, secare, concidere, acidere, trancher, dépecer, découper les viandes à table. Trincè, fig. dir male d'alcuno, rodere i basti, tagliar i panni addesso, absentem exagitare, médire, déchirer quelqu'un à belles dents. Trincè, diminuire, scemare, sminuire, imminuere, detrahere, retrancher. Trincèsse, ristrignersi, diminuire le spese, impensas corripere, sumptum levare, impensam circumcidere, se retrancher, diminuer sa dépense.

Tancera, t. di fortificazione, fossato angogolare aperto con fianchi obbliqui, e rialzo
di terreno per avvicinarsi al luogo che si
modia senza riceverne danno, trincea, trincammento, linee d'approccio, agger, fossa
vallo munita, retranchement, tranchée. Trincamico; difesa, trincea, vallum, tranchée.
Tausceramento, munitio, munimentum, re-

tranchement.

Il August, riparare o difendere con trinperamento, fortificare con trincee, trincerare, einemvallare, fossum et vallum ducere, fass, et vallo munire, retrancher, faire des retranchemens.

TRINCET, Y. Poarin.

Tagent ; v. neutro, here molto vino, pechiare, cioncare, trincare, perpotare, in utling, vini procedere, pergracari, trin-Tom. II

quet, lamper, chinquer, boire heaucoup-Trinchè, parlandosi di latte, sangue, o simili liquori, rappigliarsi in gruni, coagularsi, aggrumarsi, aggrumolarsi, quagliarsi, rappigliarsi, coagulari, cogi, se coaguler, s'engrumeler.

Tanciant, quegli che trincia le vivande servite in tavola, scalco, trinciante, structor, écuyer-tranchant, Trinciant, lo strumento con cui si trinciano le vivande in tavola, coltello trinciante, culter, couteau pour

trancher.

Taiscot, giuoco di pallacorda, e'l luogo ove si giuoca, pilaris lusio, sphæristerium, tripot, jeu de paume, courte paume.

TRINITÀ, ter. teologico col quale si denotano le tre persone divine, cioè il Padre, il Figliuolo e lo Spirito Santo; Trinità, Trinitas, la Trinité. Trinità, festa dedicata al mistero della Trinità, festum SS. Trinitatis, la Trinité, fete de la Trinité. Fior dia tri-

nità, V. Fior e penssè sost.

Tmö, composizione musicale da sonarsi o cantarsi a tre parti simultanee, e dicesi principalmente nella musica istrumentale; triò, terzetto, trium concentus, trio (V. Terssèt). Triö, dicesi pure la seconda parte d'un minuetto o d'altra simile breve composizione, perchè altre volte anche nei quartetti si componeva a tre sole parti; triò.... trio.

TRIONF, pompa con cui si accompagna colui che riportò una vittoria, o che merita splendida ammirazione, e dicesi pure della vittoria stessa; trionfo, triumphus, triomphe. Trionf, sorta di giuoco di carte, trionfetti, trionfini, chartularum lusus, jeu de la triomphe. Trionf, a certi giuochi di carte si è il colore della carta che rimane dopo che se ne è distribuito ai giuocatori il dovuto numero od anche il seme delle carte che deve prevalere agli altri; palo . . . triomphe.

TRIONFÈ, andare in trionfo, essere accompagnato da splendida pompa per ragione di vittoria o di straordinario merito, trionfare, triumphare, triumpher. Trionfè, restar vittorioso, trionfare, vincere, triumphare, triumphum agere, triompher, vaincre. Trionfè, godere, festeggiare, trionfare, lætari, triumphare, exultare, lœtitia gestire, triompher, se réjouir, avoir du plaisir, être bien aise, être ravi de joie. Trionfè, signoreggiare, padroneggiare, comandare, dominari, imperare, triompher, dominer, maîtriser. Trionfè, nel giuoco delle carte vale giuocare del seme che prevale; trionfare...

TRIPA, ('v. pleb.), la parte del corpo

che è tra la bocca dello stomaco, ed il arcare, abbindolare, camuffare, bubl pettignone tanto esterna, quanto interna; | fallere, dolos adhibere, fraudare, ti pancia, ventre, stefano, epa, peccia, trippa, pantex, venter, ventre, tripe. Enpì ben la tripa, mangiare moltissimo, cavar il corpo di grinze, mangiar a crepapelle, ventrem distendere, manger tout son soul, remplir son pourpoint. Tripa, e meglio tripe, (plur.) intestina degli animali; trippa, budella, intestini, exta, intestina, tripes, boyaux, intestins. Tripe, diconsi particolarmente le parti degl' intestini delle bestic grosse, come vitella, bue, e simili, che tratte da loro, e benissimo purgate, servono per vivanda, trippa, busecchia, busecchione, exta, omasum, tripes. Pitanssa d' tripe, lampredotto .... fricassée d'entrailles. Tripa, l'interno molle e flacido di alcune frutta, come poponi e zucche, ove ne sono raccolti i semi; midolla, medulla, moëlle.

TRIPASSA, accr. di tripa, ampio ventre, grossa pancia, trippaccia, trippa grande, immanis venter, gros ventre, bédaine.

TRIFE, venditor di trippe, trippajuolo, intestina vendens, extorum venditor, vendeur de tripes, tripier.

TRIPERA, donna che lava e vende trippe, o ventri di bestie da macello; ventrajuola, trippajuola, cluens et vendens intestina, extorum venditrix, tripière.

TRIPLICHE, rendere una cosa tre volte maggiore, rinterzare, triplicare, atterzare, triplicare, tripler.

TRIPLO, add. di proporzione, usato anche in forza di sost, tre volte maggiore, triplo, triplus, triple.

Tripol, pietra silicea argillosa e ferruginea, leggera, di color bigio-giallastro o rossigno, facilmente friabile, adoperata nel pulire o levigare vetri, pietre e metalli, c per altri usi; tripolo, tripoli, tripela, lapis Samus, tripoli.

Tripos, colui che mangia smoderatamente, pacchione, helluo, bafreur. Tripon, t. di scherno, uomo panciuto, che ha grossa pancia, ventricosus, ventru, pansu, chargé de cuisine.

Tripudi, strepito fatto per allegrezza, gavazza, fracasso, schiamazzo, baccano, chiasso, rombazzo, tripudio, tripudium, clamor inconditus, réjouissante, brujante, éclat de joje , bruit.

Trissaria, truiaria, trocionaria, bararia, treccheria, marioleria, truffa, busbaccheria, dolus, fraus, fallacia, tricherie, tromperie, piperie.

Trisse, trice, trocione, ingannare in fatti d'interesse e con mezzi abbietti; treccare, scontrassatto, rictus, trogi

duper, tromper, attraper.

Trisseur, triceur, trocion, colui cl ganna altrui bassamente nel giuoco altro affare di denaro, e con modi al mariuolo, barattiere, baro, trussatore laciosus, deceptor, fraudator, tric

Trist, afflitto, mesto, malinconioso lente, tristo, tristis, mærens, dolens, t assligé, abattu de chagrin, mélanco Trist, accorto, malizioso, tristo, vafer lidus, fin, rusé, madré. Trist, ca sciagurato, scellerato, tristo, nequam probus, scelestus, flagitiosus, méchant lérat, malin, pervers, mal-faisant. agg. a fanciullo, bizzarro, ostinato, c cioso, discolo, facimale, morosus, perv nequam, puer flagitiosus, emporté, n capricieux, pervers, débauché, diabl petit dragon, mutin, méchant, lutin. a chi, o trist chi, ecc. locuzione minaca guai, tristo, væ, malheur. Trist a c d'ogni crba fass, tristo chi vive per mente, væ illi qui perdite vivit, ma à celui qui vit dans le désordres Ti chi dà scandol, guai a chi dà scan væ illi qui scandulum præbet, malb qui donne du scandale.

Tristessa, inclinazione dell'animo a de afflizione, malinconia, tristezza, attristar mæror, mæstitia, tristitia, tristesse, cl mélancolie, affliction, abattement.

TRIÙN, aggregato di cose trite, t res tritæ, frustula, miettes, chay morceaux. Triùm d'paja, paglione. cio, pagliericcio, palca trita, pail nue paille.

Trivial, volgare, comune, triviale, rozzo, incolto, communi: rulgatus, trivialis, rudis, inculti plat, commun, usé, bas.

Trocios, trocionaria, trocios seur, trissaria, trissè.

Troe , V. Trove.

Trorro, mucchio d'arme e nemici vinti, innalzato dal vinci di battaglia od altrove, ovve presentato in scultura, od i ornamento degli edifizii, e pe di strumenti ed emblemi d scienze, o delle cose che : presentare sotto il compless sensibili ; trofco , trophæw

Trogro, trugno, visac

so suspendere adunco, frontem capere, BOJASSA, pegg. di treuja, t. d'ingiuria, azznina sporca, o disonesta, lercia, guitta, , meretrice, turpissima et sordidissima lier, meretrix, scortum, truie, salope, ine, coquine, femme de mauvaise vie. IROJE, V. Porcacion.

[mourt, torchio da olio, macinatojo, frano, trapetum, factorium, trapetus, moulin huile. Trojet, t. di scherzo, tre, tres, is, Noi trojet, noi tre, nos tres, nous is.

TROJOÑ, V. Porcass, porcacioñ.

TRO-MADAM, giuoco di pallottoline d'avorio di legno, che il giocatore procura di far strare nelle buche a guisa d'arco, segnate on diversi numeri; formate nella macchina he serve a tal giuoco, e che porta lo stesso ome . . . . . . trou-madame.

Trox, strepito fortissimo che accompagna sulmine, e che per lo più è preceduto al lampo; tuono, tonitru, tonnerre. Sciöp troi, strepito di tuono, ingenti fragore mitru, éclat de tonnerre. Segrèt com'l tron, . Segrèt add. Tron, dicesi anche volgarente il sulmine, sulmen, foudre, tonnerre. · tron l'è cascà sù costa tor, questa torre 1 percossa dal fulmine, fulmine tacta est nous, la foudre est tombée sur cette tour, tte tour fut frappée du tonnerre. Pera del vi, pictra che erroneamente si crede da olti cadere dal cielo quando scoppia il fuline, e trovasi nel terreno che ne fu permo; cerauno, ceraunius lapis, pierre de ndre, pierre de tonnerre, céraunias. Trou, mbon, persona o cosa di molto peso, diffiile a muoversi; massa, mole, moles, bloc. roi, è anche una sorte di fungo, agaricus fulis, fungus, boletus, espèce de cham-

faoni, sost. colpo di tuono, strepitus toapo d'arma da fuoco, colpo di fuoco; ictus |

mmenti bellici, coup de feu.

istrumento musicale di suono haro e brillante, fatto d'un tubo d'arnto, o d'ottone ritorto due volte sopra sè mo in spire oblunghe, e senza buchi, n alcuni pezzi di cambio; trombetta, mba chiarina, tromba, buccina, tuba, mpette, (fem.). Tronba, colui che suona autorità pubblica a suon di tromba, tra il piede e il ginocchio dello stivale,

er di mal umore, torcer il muso, bufon- | per liberare al maggior offerente; subastare, are, far cesso, far il ritroso, lo sdegnoso, subhastare, vendre à l'encan, aux enchères. Restè ant la tronba, restare invenduto al-'tum contrahere, rechigner, faire la moue. | l'incanto, emtorem non obtinere, être mis inutilement aux enchères. Dè man a la tronba, divolgare, propalare una cosa, pigliare la tromba, bociare, tuba canere, trompeter, publier à son de trompe, dire tout haut, déclarer une chose, la dire à plusieurs. Tronba parlant, tromba o piuttosto specie d'imbuto retto od elittico, formato di lastra metallica, col quale parlando nell'estremità più ristretta, le parole possono udirsi distintamente in gran lontananza; troniba parlante, porta-voce, buccina vocem transmittens, porte-voix, trompette parlante. Tronba, strumento in forma di tromba, piegato, ma non ritorto, e che si adopera da chi ha l'udito ingrossato perchè lo ajuti, accostandone la bocchetta all'orecchio; tromba . . . . cornet. Tronba, istrumento a foggia di lunga tromba non però ritorto, di cui si servono i ciarlatani per parlare altrui nell'orecchio pianamente, cerbottapa . . . . . cornet pour parler à l'oreille. Tronba marina, istrumento musicale, composto di tre tavole che formano il suo corpo triangolare a foggia di grosso e rozzo mandolino con manico lunghissimo, ed una sola corda di minugia molto grossa, montata su d'un ponticello che sta fermo da una banda e dall'altra è tremolo, e che si suona mediante un archetto con una mano, premendo la corda col pollice a varie lunghezze come può occorrere; tromba marina, tuba, trompette marine. Tronba mariña, o semplic. tronba, meteora acquosa rara su terra, e frequente sul mare, consistente in un'ampia nube che s'innalza come una colonna od un cono rovescio, con rumore strepitoso, pioggia o grandine e lampi, e capace di sommergere, od abbattere navi, alberi e case; tromba, tromba marina, vortex turbineus, turbo marinus, turbo aqueus, præster, columna, trombe. Tronba dl'elefant, prolungazione carnosa del labbro superiore dell'elefante, a foggia di cono lunghissimo, forato da due canali corrispondenti alle narici, e che gli serve di mano, e per eseguire ogni sorta di movimenti e di forze; naso o grugno dell'elefante, proboscide, proboscis, tuba, proboscide, trompe. Tronba, macchina di varie fogge per far salir l'acqua o per altri usi. V. Ponpa. Tronba del poss, del comod, del tromba, trombettiere, bucinator, tubicen, fornel, cannone, tubo, gola, tubus, tuyau, mpettiste. Vende a son d'tronba, vendere tube. Tronba di stivaj, parte che vi è

gamba d'uno stivale, tibia ocrearum, tige. TRONBETA, dim. di tronba, e così chiamasi particolarmente la tromba negli usi cui serve fuori d'orchestra, come per pubblicazioni, guida di cavalleria, e simili; trombetta, (fem.) buccina, trompette (fem.). Tronbeta, eolui che suona la trombetta in un reggimento, o per le pubbliche gride, suonatore di trombetta, trombadore, trombettiere, trombetta (masc.) trombetto, buccinator, tubicen, æneator, trompette (masc.). Tronbeta, quegli che pubblica le leggi od i bandi a suon di troinba; banditore, praco, crieur public, juré-crieur.

TRONBETE, sonare la tromba, pubblicar a suono di tromba, trombettare, tuba canere, buccina denunciare, trompeter, publier à

son de trompe.

TRONBÖLA, V. Tronbon nel 1. signif.

Tronbon, tronbola, istrumento di musica formato di una grossa tromba, il tubo della quale s'accorcia e s'allunga a volontà del sonatore, scorrendone le une sulle altre le parti in cui è diviso, e che serve di basso alla tromba; trombone, tromba, duttile, buccina, ductiles, buba, trombette, posaune. Tronboñ, butòr, giaco, caponàss (nel territorio di caselle), grosso uccello dell'ordine de' trampolieri, e del genere degli aghironi, con becco diritto ed acuto, e piuma in cui domina il fulvo, e che abita ne' canneti e manda nella primavera una voce simile al muggito del toro; torabuso, butauro, trombone, aghirone de canneti, trabucine, ardea stellaris, butor. Tronbon, cosa o persona di grossa mole , V. Tron nell'ultimo signif. Tronbon, dicesi per ischerzo lo spazzacam-pagna, V. Spaciafoss.

TRONCH, fusto degli alberi, pedale, ceppo,

stipite, tronco, truncus, tronc, tige.

Trondone, tondone, correre qua e la camminare velocemente per diversi luoghi abitati, cursitare, properare, courir les rues, courir la ville, arpenter.

TRONE, v. neutr. lo strepitare che fanno le nuvole per lo scoppio del fuoco elettrico, tonare, tuonare, tonare, tonner. Tronè, per simil., romoreggiare, fare strepito, strepere, fremere, tumultum facere, bruire, faire du fracas, faire du bruit, tonner.

Tröxo, seggio elevato ove stanno assisi i Principi nelle solenni funzioni; trono, sedes,

solium, trône, siège royal.

TRONPADI, alicorn, grosso insetto nero che ha sei piedi ed il capo munito di due pinzette o mollette che tengono una tal quale lontana rassomighanza colle corna del cervo, lattuga o d'altra erba sfogliato; torsolo, tor-

cervo volante, lucano cervo, lucanus cerv lucane, taureau-volant, bœuf volant, c

TRONPE, V. Stronpe. TRONPÒR, V. Stronpòr.

Taur (con o aperto) sost. eccesso, sovere troppo, nimietas, nimia copia, superflu supervacuum, redundantia, le trop, ex superflu, ce qui excéde, l'excédant, le plus. Tuti i trop son trop, tuti i trop peso, prov. si dee sture dentro a'ter maini convenevoli, ogni troppo è troppo, ogni troppo si versa, il soverchio rompe il coperchio, ne quid nimis, omne supervacuzem pleno de pectore manat, est modus in rebes, trop est trop, tout excès est condamnable.

TRÖP, add. soverchio, troppo, superfluo, eccessivo, nimius, trop, superflu.

Tröp, avv. troppo, di soverchio, più del convenevole, nimis, nimium, nimiopere, nimio plus, plus æquo, plus saus, extra modum, trop, surabondamment, excessivement, plus qu'il ne faut, avec excès. Trop poch, non abbastanza, troppo poco, non satis, trop peu, pas assez. Trop tard, troppo tardi, serius, tardius, post tempus, apres coup, trop tard. Un po trop, un po'troppo, nimium plusculum, quid nimis, un peu trop plus qui assez. Pà trop, non troppo, non molto, non admodum, pas trop, guère trop.

Trop (con o chiuso) sost, moltitudipo d'animali della medesima specie raduna 🗫 insieme, greggia, mandra, branco, pecudume caterva, troupeau. Trop d'vache, d'bei. quantità di hestie bovine radunate insieme; procojo, proquojo, armento, armentum, grex armentorum, troupeau de vaches, de bœus, troupeau de gros bétail. Trop d'seje, d'erave, d'erin, branco di pecore, di capre, di porci, grex ovillus, caprinus, suillus, troupeau de chèvres, de brébis, de cochons, troupeau de menu bétail. A trop, avv. 2 truppe, a branchi, gregatim, catervatim, conglobatim, acervatim, a troupes, en troupe, par troupe. Trop, moltitudine di gente V. Tropa.

TROPA, soldatesca, milizia, truppe. adunanza di soldati, gente d'arme, militis, milites, copia, troupes. Tropa, moltitudine di gente; frotta, truppa, brigata, banda,

schiera, turba, troupe.

Tropese, v. neutr. usato nella frase proverbiale, tuti i trop tropeso, V. Trop sost.

Tropiòa, V. Stronpòr.

Tross, grosso gambo del cavolo, della

, il grosso del carciofo, girello .d'artichaut.

a le trosse, usasi questo vocaverbo esse, onde esse a le trosse e inseguirlo, essergli alle spalle, prese, incalzarlo, insequi, hæ-, être aux trousses, poursuivre. , uomo o donna forte, gagliardo, nembruto, atticciato, compreso, , fortis, validus, valens, robutosus, fort, membru, robuste,

pecie d'andare del cavallo, che è o comune e'l galoppo, eseguito mbe in aria, e due in terra allo no ma traversalmente, e per simil. a andar rapido degli uomini tra il correre, tretto, succussus, cilus, trot. D'tröt, d'bon tröt, di buon trotto, trottando, velocestamente, celeriter, cito, promvîtement, en diligence. Andè

, camminata , gita , trotto , iter . , projectio, trotte, traite, longue

, correr molto, camminare assai cursare, citatiore gradu procedere, ucoup, trotter long tems.

ande d'tröt, v. neutr., trottare, trotto, succussare, trotter, aller rote, per simil. si dice anche delvale camminare di passo veloce, ando, trottare, celeriter gradi, radu ambulare, trotter, aller au bler le pas. Trotè, far più gite, imminare assai per qualche facttare, cursare, circumcursare, trotbien des pas, faire bien du

A, seggiola più leggiera delle altre no l'addobbo d'una camera . .

voce usata nel modo scherzevole, Fè san trotin, andar qua e là, indo, cursitare, trotter.

, cosa trovata fortunatamente, un o, un felice incontro, res reperentinum bonum, obventio, objecta ouvaille. Fè na boña trovaja, trovare nente qualche cosa, boni aliquid zicisci, faire une bonne trouvaille, rencontre heureuse.

troè, v. att., pervenire a quello zerca, trovare, rinvenire, raccapezmire, reperire, nancisci, trouver.

, thyrsus, trognon, tige. Tross | Chi serca treuva, l'effetto segue la cagione, chi cerca trova, qui quærit invenit, qui cherche trouve. Chi serca treuva, talora dicesi quando ad uno per sua importunità interviene qualche cosa, ch'ei non vorrebbe; chi cerca trova, corvus serpentem, qui cherche trouve. Trovè 'l mort, trovar riposto un gran valsente, una gran somma di denaro; trovar il morto, trovar il buono, trovare il gruzzolo, acervata pecunia nancisci, découvrir le magot. Trovè, incontrare per accidente, o vedere lo stato di una cosa; trovare, offendere, videre, trouver, voir. Ande trove, recarsi a trovare, andar visitare, adire, ad aliquem ire, aller trouver. Trovè a di, censurare, riprendere, biasimare, arguere, corrigere, reprehendere, censurer, reprendre, contrôler, mordre, trouver à redire. Trove a di fin a Dio c ai Sant, trovè a di fin a col ch' a na fane, biasimare che che sia, apporre alle pandette, apporre al sole, cœlum vituperare, trouver à redire à tout. Trovè na scusa, scusarsi, trovar cagione, tor cagione, causam prælexere, s'excuser, trouver un prétexte. Trovè mol, trovè tener, trovè doss, non incontrare difficoltà, andare a vanga, prospere fluere, ex animi sententia procedere, trouver de la facilité, ne point trouver d'obstacles. Trovè d' dificoltà, impuntare, difficultates offendere, rencontrer des obstacles, trouver des difficultés. Trovè la scarpa per *i sö pè*, si dice quando un malvagio si mette alle mani con un peggiore, a carne di lupo zanne di cane, dignum patella operculum invenire, telle viande tel couteau, à bon chat bon rat. Trovè scarpa per i so pe, trovare chi risponda e resista e non abbia paura di bravate, trovar culo a suo naso, mangiar le noci col mallo, novacula in cotem, trouver chaussure à son pied, trouver quelqu'un qui vous rive les clous, trouver qui vous tien tête. Trove 'l cavion, scoprire il miglior mezzo per isviluppare un affare, trovare il punto della questione, trovare il bandolo, ravviare il bandolo, raccapezzare, viam invenire, rationem inire, trouver le nœud d'une affaire, trouver la féve au gateau. Trovè anlupà 'nt na feuja d' coi, trovè sota 'n mon, (dicesi sempre ironicamente) trovare cosa preziosa per accidente, feliciter invenire, in aliquid incidere, trouver sous les pas d'un cheval. Trovè l'uss d'bösch, andar per entrare in un luogo e non potere, trovar l'uscio imprunato, clausa est janua, trouver la porte fermée. Trove, giudicare, stimare, opinare, opi-

nari, judicare, juger, trouver. Trove bon; trovè gram, e simili, provar gusto o di-sgusto in un alimento, trovar buono, trovar cattivo, suavitate cibi capi, cibum fastidire, trouver bon, trouver mauvais. J'ai trová tö viñ boñ, mi piacque il tuo vino, trovai buono il tuo vino, vino tuo delectatus sum, ton vin m'a paru bon, j'ai trouvé bon le vin que tu m'as donné, ton vin me plait. Trove, inventare, scoprire, trovare, invenire, adinvenire, excogitare, inventer, trouver. Trovè un, trovèsse, incontrarsi, abbattersi, trovare, occurrere, obviam ve-nire, rencontrer, s'abattre. Trovèsse ant' j' anbrēūi, trovėsse a carte spörche, trovėsse a mal partì, trovèsse mal arparà, trovarsi a mal porto, trovarsi a cattivi termini, a cattivo partito, veder la mala parata, essere in istato pericoloso, in magnum discrimen adduci, angustiis urgeri, in periculo versari, être dans le besoin, être en peril, se trouver en danger. Trovèsse ansèm, abboccarsi. colloqui, s'aboucher, conférer. Trovèsse ant un post, andar in un luogo, esservi presente, trovarsi, adesse, interesse, se trouver. Trovèsse, sentirsi, essere, trovarsi, esse, se habere, se sentir, se trouver. Trovèsse na cösa, avere una cosa, trovarsela, ha-

, bere, avoir, se trouver.

Taubla, t. ingiurioso, donna malvagia, carogna, robaccia, baldrácca, ciccantona, scortum, vilaine coureuse, coquine. Trubia, rete da prender pesci, verriculum, truble, rets. Trubia, cuitia di rete, rete da testa,

reticulus, coiffe de réseau.

Thuch, giuoco, che si fa su d'una tavola bislunga, esattamente piana ed a livello, con orlo attorno, coperta di panno verde, con piccole palle d'avorio, le quali si cacciano con asticciuole in certi buchi che stanno all'orlo, e nei canti, secondo le leggi del giuoco; trucco, lidus in quo globuli lignei clavis truduntur, billard, Truch, la tavola su cui si fa il giuoco suddetto; trucco . . . . billard. Truch, colpo di biglia o di boccia, con cui si scaccia quella dell'avversario e se ne occupa il luogo, collisus, choc. Fè un truch, V. Truchè. Truch, strano accidente, colpo, casus, res mira, accident. Fè un truch, far un colpo, un tiro, un tratto cattivo, capere, hostiliter agere, faire un coup, un mauvais trait. Truch-atruch, in cambio, del pari, cosa per cosa, una cosa per l'altra, mutuo, pro, loco. troc-pour-troc, troc de gentilhomme. Baratè truch-a-truch, cambiar del pari, cosa per cosa, barattare, permutare, commutare, troquer but-à-but.

TRUCHE, antruche, v. p. ed att., sping. quasi rasentando e per lo più involontarimente, urtare, dar contro; truccare, trus chiare, urgere, impellere, heurter, Thoque toucher rudement. Truchesse, antruches toccarsi con impeto l'un l'altro andando tr carsi, urtarsi, concurrere, Inter se concur rere, contingere se inter se, se heurter choquer. Truche, fig. contraddire, venire in controversia; urtare; adversari, repugnare refragari, contradicere, heurter de front contredire. Truche, fe un truch, ter. del giuoco del trucco o di palla o piastrelle, levar la palla dell'avversario dal luogo dore era con una spinta data colla nostra palla, trueciare, trucchiare, pilam pila trudere, debuter la boule. Truchè, al giuoco dell'oca e simili, cavar uno dal suo luogo, e porvisi in sua vece, trucciare, detrudere, débuter.

TRUFA, trufaria, inganno per carpir denari o per far qualunque guadagno illecito; bararia, baratteria, trufferia, truffa, marioleria; fraus, dolus, tromperie, friponnerie.

TRUFADOR, che truffa, truffatore, barattice, furfatore, giuntatore, mariolo (se nel giuco), fraudator, fripon, trompeur, affronteur, fourbe, filou.

TRUFALDIÑ, tracagniñ, trapoliñ, personaggio di commedia, furbo, basso, ridicolo, trappolino, truffaldino, ridicularius, bagomas, arlequin, crispin, bouffon.

TRUFE, v. att., barare, giuntare, truffare, mariolare (se nel giuoco), decipere, frandure, tromper, duper, fourber.

TRUGNO, V. Trogno.

TRUNA, stanza sotterranea dove si depositano i morti ovvero dove si murano lateralmente i cadaveri che non si vogliono interrare; e dicesi pure d'una cappella sotterranea; sotterranco . . . . crypte, caveau.

ranea; sotterranco . . . . crypte, cavesu.
Truscuiri, rigareul, strumento di legno
trapassato da un regoletto quadro, nel quale
è fermo un ferro a somiglianza di chiodo,
il quale serve per seguare le grossezze tanto
nei legni, che nelle pietre o nei metalli che
si vogliono lavorare ed intagliare; graffietto
. . . . trusquin, rouanne, rouannette.

Trùss, concime macero, e mescolato con terra, terriccio, terricciata, trozzara, fimili,

terreau.

TRUTA, pesce di fiume o d'acqua dolce, del genere del salmone, che ha corpo piuttosto lungo, testa corta, tozza e tondeggiante, la mascella inferiore alquanto più lunga dell'altra ed ottusa, la bocca grande e munita di molte serie di denti acuti, la pelle aspersa di macchie rosse su fondo ceruleo, ed è uno

migliori, principalmente nelle acque dei iti; trota, truta, salmo-fario, truite, te. Piè na truta, mettere inavvertentete i piedi nell'acqua, pedes madefacere, nouiller les pieds.

витол, piccola trota . . . . truiton,

z, o tö, pron. della persona sing. cui irla, usato quasi soltanto dopo il verbo rogativo; tu, tu, tu. Vēūstu o veūsto ' vuoi tu si o no? vis vel non? veuxu ne veux tu pas. A tu per tu, V. A a testa. Stè a tu per tu, non si lasciar chiare dall'avversario in parole, ma ndergli ad ogni minimo che; star a er tu, verbum verbo respondere, tenir , **se reb**équ**er , ne pa**s céder , vouloir la ière.

I-AUTRM, m. famigliare, tolto dal latino, , difficoltà, imbroglio, punto princi-, difficultas, res nodosa et intricata, tu n, point essentiel, nœud de la que-, difficulté d'une affaire. Tu-autem . rabbuffo, bravata che si sa altrui con le minaccevoli, canata, objurgatio, reide, réprimande, saccade. Fè un tu-\*, rampognare, minacciare alteramente periosamente, dare una canata, bravare, **rgare, reprehendere, corripere, répri**der, narguer, faire une mercuriale, algarade, laver la tête.

va, voce latina che significa tromba, rendesi volgarmente per voce, vox, sonora, vox firma, valens, fortis, ra, voix forte, haute, vigoureuse; quante.

MERCOL, escrescenza rotonda di grossezza iocre e piuttosto lunga, che siforma sulle rse parti degli animali o delle piante; rolo, tuberculum, tuberçule.

DERÖSA, tubereūsa, pianta vivace erbache ha la radice a cipolla oblunga, e acute, uno stelo assai alto, ed in molti fiori bianchi a spica a foggia di iti, e di soavissimo odore; tuberoso, inthus indicus tuberosus, polyanthes,

no, cilindro aperto internamente per la nezza dell'asse, e molto più lungo del suo etro, tubo, tubus, tube, tuyau, douille. tt, radice principale della pianta, fittone, eps radix plantæ, racine principale. , tenerume d'osso o cartilagine del piede wallo, che ne nutrisce l'unghia di cui e in sè la radice; tuello . . . os du ried.

Tur, tufòr, tuforàss, V. Söfoch.

Tyre, v. neutr. render odore acuto, e cattivo , male olere , gravem odorem exhalare, exhaler une mauvaise odeur. Tufe, v. n. ed impers. far gran caldo, esservi un calore soffocante, astuare, faire une chaleur étoussante.

Tufere, subito, tuffete, subito, repente, subitement.

Tufòn, tuforàss, V. Söfoch.

Tuguri, casa povera e contadinesca; tugurio, capanna, casupola, casa, tugurium, cabane, hutte, chaumière, cahute.

Tula, albero forestiero introdotto in Europa per ornamento dei boschetti, quasi simile al cipresso; sempre verde con foglie corte, frutti come le pine, e legno resinoso duro, tuja, thuya, tuja, thuya. Tuja dla China, tuja orientale, thuya orientalis, thuya d'orient, thuya de la Chine. Tuja d'America, tuja occidentale, thuya occidentalis, thuya du Canada, arbre de vie.

Tusö , V. Tojö.

Tulipan, pianta della famiglia de giglii che nasce da radice bulbosa ossia da cipolla, con lungo ed unico stelo, e produce un bellissimo siore dello stesso nome, non odoroso, che ha la forma di tazza, è pinto di più colori non costanti, e di cui sono molte specie; tulipano, tulipa, tulipe. Tulipañ a frangia, tulipano che ha le foglie del fiore tagliuzzate; parrucchetto . . . . tulipe panachée. Tulipañ antregh, tulipano che ha . Boña tuba, buona voce, voce gaglin- li petali intieri, trombone . . . . Tulipan, d'odòr, specie di tulipano che fiorisce precoce, ha il gambo corto ed il fiore giallo o rosso, a punta ed odoroso; tulipano odoroso . . . . tulipe odorante.

> Tulipit, bell'albero nativo dell'America settentrionale, che ha legno molle e bianco, atto al lavoro, tronco alto e diritto, foglie quasi rotonde, e fiori ampii di color giallo verdognolo odorosissimi che hanno qualche somiglianza col tulipano; tulipifero, lirio-

dendrum tulipifera, tulipier.

Tumòn, gonfiezza prodotta in qualche parte del corpo, da una cagione qualunque, ma principalmente da accumulazione d'umori; bozza, enfiato, tumore, enfiagione, tumor, tumeur, enflure.

Tumult, confusione rumorosa di molte persone che vanno od operano senz'ordine e senza legge, garbuglio, schiamazzo, trambusto, tumulto, tumultus, tumultuatio, tumulte, vacarme. Tumult, sedizione V. Sedission.

Tuna, baja, celia, burla, besseggia-

mento, trastullo, irrisio, derisio, jocus, barbaro, feroce, pessimus, durissim ludus, niche, raillerie, badinage. Dè la misericors, impitoyable, qui traise tuna, burlare, far celia, corbellare, motteggiare, jocari, deridere, badiner, railler, jouer quelqu'un, se moquer de quelqu'un, faire quelque niche.

Tunisela, paramento del diacono e del suddiacono; tonicella, dalmatica, dalmatica,

dalmatique, tunique.

· Tunn, tupina, stoviglio di terra cotta grossolana con un sol manico per uso di cucina; pignattino, pentolino, pentoletta, testa, scutra, cacabus, petit pot de terre, Tupin d'armogn, V. Ramognon, Tupin, stupido, grossolano, melenso, scioccone, torpidus, habes, ineptus, stupidus, set, souche, cruche, mâchoire. Tupin, specie d'ortolano, ortolano del miglio, V. Predicator.

Turiña , V. Tupiñ. 🕛

Turinà:, quanto contiene un pentolino, pignattino pieno, cacabus vlenus, pleiu un pot-

Turnt, quegli che fa a yende pentolini, ed ogni altra sorta di vasi di terra cotta, pentolajo, vasellajo i stovigliajo, vasajo, fictor, figulus, plastes, vascularius, potier.

Turmer, dim, di tupin, pentolino, pignattino, parva olla, petit pot. Tupinet, taschèt, nani, cassalaso, uccello dell'ordine dei passeri, grosso come la rondipe domestica, con coda più lunga della metà del corpo, con piume quasi sempre irte, di color misto di nerastro, nero, rosso e fulvo; codibugnolo terrestre, ciugallegra codata, parus caudatus, mésange, à longue queuve.

Tunta, moltitudine confusa, turba, frotta, vulgus, turba, caterva:, grex, multitude,

troupe, foule.

Turbas, acconciatura di capo propria dei popoli asiatici, formata di fascie che circondano la testa una o più volte, e dicesi pure d'acconciatura particolare delle donne europee, che ha qualche somiglianza con quella. turbante, pilcus turcicus, turban.

Tursii, vento impetueso che gira sollevando gran polvere; aggiramento di venti, turbine, bufera, girone di vento, mulinello, scione, turbo, vortex, tourbillon, orage de vent, grain de vent, ouragan.

Turca, nome di popolo della setta maomettana, che dal centro dell'Asia venne ad occupare ed opprimere la Grecia; Turco, ottomano, turca, turc, ottoman. Turch, è usato dal volgo come sinonimo di fiero, l crudele, rigido, inflessibile, inesorabile, rigidus, inexorabilis, ferus, sier, crucl, ture, inexorable, rude. Turch e moro, du- involucrum, petit romleau. Turtin, rissimo, irragionevole, senza pietà, spietato, punto, V. Sorgit.

à More, qui ne donne pas de quart use de toute sorte de riguent. Per u per i crin, modo pop, in grande, danza, a ribocco, a fusone, ulegrin tim, copiose, magna pl, i spison, dament.

TURCHIR ;, colore di ciel serenoi, turchino, wavi, colore cilestro i ita neus, bleu de ciel, bleu clair

Tuagia, add. fem. usato anche co e dicesi di vacca infeccada, q. peq 1 disprezzo o di scherzo nanche di de 

Turuot, raso di metalla sasper catenelle e çon coperchio, dovè si a censo per incensare, juribole , inc thuribulum, acerra,, encensoir and

Tubiferabi , colul che melle: funcio siastiche porta il turibole, turiferario thuriféraire.

Tuntupinada, terlupinada, ficini spirito, bisticcio, insipidezzi, zannel dura, illiberalis jocus, plaisanterie fade, turlupinade. Tiurlupinada, in facezia prolungata por deridera altri sione , *derisio* , *irrisio* , **moquerio** ; persiflage.

Turlupine, terlupine provincatt. & facezie di mala grazia, motteggiar bist bergolinare, insulse cavillari i, inf cari, faire des turlupinades, tu Turlupine, burlare! furbescamente mettere in ridicolo, uccellare, moi prosare, sgufare, cuentiare, mucci la baja, farsi besse d'alcuno, irrid tere per jocum, persiller, tourner et se moquer, turlupiner.

Tunni, lavorare corpi duri come avorio, legno, in forma tonda, col mezzo del tornio, lavorare a tor nire, torniare, tornare, detornare, façonner au tour, faire au tour.

Turneuer, istrumento di chirure serve a sospendere il corso del sang arterie, ed a prevenirne o fermarne ragle; tornichetto, tornaquette, tircu

Turnion, torniòr, colui, che tornio, tornitore, torniere, torniajo, torneur.

Tueno, ritorno dell'alternativa. V. Turni, piccolo viluppo, piccok

Turns, avviluppare, inviluppare, av-1 ad ducentos, ils étaient deux cents en tout. Agere, attorniare, ravvolgere, voltolare, molvere, involvere, circumvolvere, cirimplicare, polutare, rouler, entortiller.

Tush, segno che lascia la trottola, persotendo col ferro, buttero, signum ex ferro urbinis, la marque que sait le ser d'un abot en frappant sur quelque chose. Tusà, apo gagliardo che si dà col capo od altro nembro; percossa, plaga, choc.

Two, percossa col pugno, garontolo, regone, puguus, gourmade, coup de poing. liso, capassone, muserno, stupido, stuudus, heles, musard, badaud, lanternier. luo, d'indole scortese e taciturna, sorione, cupo, komo tectus, sournois, opi-

iiitre,

Toul, tusse, respirare con veemenza e rmore forte interrotto in causa d' irritazione ella gola e ne' broachi; tossire, tussire, DESSCT.

Tussa, poër tussia, ossido di zinco, fulijac di metallo condensato in squame aggrupte insieme, di color bigio, dure come s. terra mezza colta, e di superficie granelon, e che si forma nel lavorare alcune misiere di piombo, e nella fusione del bionzo ttaccandosi ai pezzi di terra, che i fonditori rependono per la gola del cammino, ed è moperato come rimedio; tuzia, spodio in puppoli, tutia, tuthia, spodos, tutie, uthie, spode.

Tor, sost. cosa che ha parti ed è consilerata nel complesso di quelle parti; tutto, thun, tout. Tut ven a tai, V. Vnì. Tut o wi, V. Tut-o-neñ. Va'l tut, espressione che i usa in certi giuochi, arrischiando tutto il lenaro in un sol colpo, va il tutto, oninis jaidur alea, va tout. Fè andè 'l tut, arrischiare to il danaro, omnem aleam jacere, faire a tout, hasarder en un seul coup tout argent qu'on a devant soi. Acostumèsse a , afesse a tut, adattarsi ad ogni uso, ad mi genere di vita, ad ogni trattamento; wezzarsi ad ogni cosa, accomodarsi a tutto, maibus assuescere, se faire à tout, se prêa à tout, s'habituer à tout. Da per tut, brunque, in ogni luogo, da per tutto, bique, (se in moto), ubicumque (se in riposo), wocumque, partout, en quelque lieu que ce nt. Nen del tut, nulla del tutto, punto unto, cica, niente affatto, in niun modo, solutamente nulla, nihil omnino, nullo odo, nulla ratione, nullement, absolument, m, en aucune saçon. A l'ero dosènt an

L'ut sta ant el prinsipiè ben, il tutto consiste nell'incominciar bene, chi ben comincia ha la metà dell'opra, summa rei est bene capisse, le tout est de bien commencer. A l'è so tut, è la cosa o la persona che ama sopra ogni altra, non ama altra cosa, hoc unice diligit, in hoc uno acquiescit, c'est son tout, il n'aime que cela. Tut contà e arbatù, considerato tutto insieme, fatti tutti i conti, ogni cosa compensata, in summa, omnibus expensis, le tout ensemble, tout compté et rabattu, l'un portant l'autre, à

tout prendre.

Tur, add. che comprende le parti d'una cosa, niuna eccettuata o la continuità delle cose; tutto, intiero, universus, totus, omnis, cunctus, (se le parti sono raccolte), tout, entier. Tut'l mond, tutti gli uomini, ogni sorta di persone, omnes ad wurm, tout le monde. Destissà la candeila tute le done son parie, prov. che dicesi a riguardo di donne poco belle, ogni cuffia è buona per la notte, quando non ci si vede, la bellezza non ha più prezzo, sublata lucerna nihil interest inter mulieres, tout est bon lorsque la lampe est éteinte. Tut ant un eva, tutto bagnato di sudore, sudore persusus, tout trempé de sueur. Tut mond è pais, V. Pais. Tut quant, tutto quanto, omne quidquid, tout, tout sans exception. Tuti quanti, tutti quanti, quolquot omnes ad unum, tous les hommes. Tut sol, sol e solèt, solo solo, soletto, solus, tout seul, soulet. Tuti i poch fañ 'l pro, prov. la fortuna si fa poco per volta, Roma non fu fatta ad un tratto, a penna a penna l'oca si penna, nemo repente fit summus, vel minimis rebus fortuna conflatur, petit à petit l'oiseau fait son nid, V. Poch. Tut cheur, lut spirit, tut eiii, tutto cuore, tutto spirito, tutt'occhi, pieno di spirito, d'ottimo cuore, occhiuto, summo ingenio præditus, bonam, et benignam mentem habens, oculeus, tout cœur, tout esprit, tout yeux, plein de cœur, plein d'esprit. I son tut vostr, son tutto vostro, son tutto intento a servirvi, sono interamente dedicato ai vostri vantaggi, devotus tibi sum, quodeumque sum tuum est, je suis tout à vous, mon cœur est tout à vous. Tut'l dì, tuta la neuit, durante il giorno, durante la notte, toto die, tota nocte, durant tout le jour, pendant toute la nuit. A tute ore, ad ogni ora, assiduamente, omnibus horis, assidue, à toutes les lieures, Tut i dì, tut i meis, quotidianamente, ogni giorno, in ciascun mese, quotidie, singulis , non eran più di ducento, erant omnino diebus, singulis mensibus, tous les jours,

Tom. II

uterque, l'un et l'autre, tous les deux. Pera lunghesso il mare, thurante il giorne mi tut sol ant od, io era solo in casa, umus domi eram, j'étais tout seul au logis. Tut ant'un toch, tut ant'un pess, tutto d'un pezzo intiero, tutto intiero, indivisus, integen, nulla ex parte compositus, entier, tut ch' i sia pover, benchè povero, per ch' d'un seul morceau. Tut, qualunque, ogni, sia povero, quanta quanta paupertas qui, quisque, tout. Tut om, qualsivoglin mea, tout pouvre que je suis. Con tut ch persona, tutt'uomo, quicumque, quilibet, tout homme, quicouque. A tute mode, in fluas, tout riche que tu sois. ogni maniera, modis omnibus, omnimode. en toutes manières, de toutes façons.

Tur, avv. intieramente, affatto, tutto, omnino, plane, prorsus, peninus, entièrement, tout. Tut curt, in sostanza, in conclusione, in ristretto, in una parola, moolutamente, in poche parole, omnino, peucis, uno verbo, en abrége, en un mot, bref, enfin, à la fin du compte, raillerie à part. Tut curt, tosto, subito, di botto, innmantinenti, illico, statim, tout court. Tut al pi, al pink, ad summum, tout au plus, à tout dire , à tout mettre. Con tut che, ancorche, eziandio che, etsi, quantuis, licet, quoique, bien que, encore que, encore bion que. Con tut lo , per tut lo con tutto ciò, nondimeno, ciò non ostante nihilominus, tamen, cependant, malgré cela. Sul tut, principalmente, soprattutto, potissimum, surtous, principalement. Tut tut, tutto tutto, affatto, prorsus, omnino, toutà-fait, tout entier. An tut e per tut, intieramente, in tutto e per tutto, prorsus, omnino, absolute, entièrement, en tout et par tout, sans exception. Tut ant un colp, tut ant un nen, di punto in bianco, subitamente, ad un tratto, repente, repentinamente, tutto in un tratto, illico, repente, cursim, contento cursu, tout-à-coup, subitement, de but en blanc, soudain. Tut autr, ben diversamente, affatto contrario, ben lungi, tutt'altro, minime, contra, prorsus, longe alius, tout autre chose, bien moins que, bien loin. A l'è tut autr ch'fol, egli è anzi molto sagace, è astuto anzi che no, sagax admodum est, il est tout autre que fou. Tut a fait, V. Tutafait, Tut un, V. Tulun, Tut ant una volta, tutto insieme, nel medesimo tempo, d'un sol colpo, simul, uno eodemque tempore, una simul, conjunctim, tout d'un coup, tout à la fois, en même temps. Tut a l'ingross, a bilanciar tutto, a contrappesare ogni cosa, ogni cosa contala, omnibus computatis, à tout prendre. Tut al long dla riva, lunghesso il lido, secundum litus, tout le long du rivage. Tut | un, poco m' importa, sia come si vog

tous les mois. Tuli doi, amendue, ambo, al longh del mar, tut al longhe del a secundans mare, toto vie, tout le lout la mer y tout le long de four 'A me all tut'l pì, al più al più, ad summum, ut m xime, à tout rompre, tout au plus. C t' sie rich, perchè ricco, ut divitiis circu

TUTAFAIT, pienament, avv. affatte, in ramente, prorsus, pomino, tout-à-fe

pleinement, entièrement.

TUTELA, autorità data dalla legge o ce formemente alla legge, ad un privato prappresentare e difendere la periona di pupillo, ed amministrarite i beli i intelli. tutela, tutelle. Porq'a tutels, per till ceente dall'altrui potere l'Che se l'eggess se, fuori dan'altrili dipendenza, su fin qui ex ephebis excessit, hors de page 1 tala protezione ; Wi Protession.

Tura-sezanz pianta amusa erbacerui vata: ne' giambhi pet, la belleiza de' sudi fi e talora canelle pe suoi semi che lin adore e gusto di pepe, cirimella, guota emuscato', e sono allopititi in varie gi per condimento, nigella , nigella demai nigolla unmine aromatico, nigelle de l mas, nielle, barba de capucin, chevein Venus; hurbicke, toute-opiec, herbe"t épices.

TUTE-TAULE, tute-tavele, grucco che i sul tavolière con dame e dadi, sbaraglia tavola . . . . toute-table. V. Trich-tra

Turusart, giorno della solennità di te i Santi ; Ognissanti , festum omnium Si etorum, la Toussaint.

Tur- net, avv. assolutamente, ad o modo, per forza, a malgrado, velis no per vim, plane, omnino, par force, gré ou de force, absolument.

Turon, colui che esercita la tutela d' pupillo governandone la persona, ed # ministrandone i beni; tutore, tutor, tute

Turnis, colei che esercita la tutela d pupillo; tutrice, cui mandata est filion tutela, tutrice.

Turun, sost. una cosa stessa, lo stes id ipsum, idem prorsus, wuum et ide la même chose, tout-à-fait le même. The avv. tuttavia, nondimeno, egualmente, malgrado, checche ne sia, quidquid tamen, nihilominus, néammoins, cepend malgré cela, quoiqu'il en soit. A l'è

BJ

er arms 📆

P. P. R entre for par , an estima, ett seesa france pientre desde de la deper . 1440 eginsi, kas čes kima o kas. 1 m cui granda sono languata, e curra come; I mai degalli : la livrea, bassa per la quale u se quan injusti, u struge in una finame rapore, is asses meno beare serve conservata undo spirato di vino e condita con aremati per porre in tavale, galicita . . . . on de coq. Ca die cosse, sorta di wax e di tate ; successa . . . Lu ch'a comensor a tense, usa che comincia a fassi ghema, che divien voje, una suracina, una nigrescens, minim qui commence à noircir. L'u pendus, pensulo, una pensilis, moissine. Ca lignenga, uva bianca che matura in luglia; lugliatica, una luliana, raisin qui murit en juillot, jouanen ( nella Provena) Un sulvaja, lambrusca, cambrusca, uriszolo, raverusto, labrusta, lambrusque lambruche. La passolu, uva mascuta di piccoli acini, i quali disseccati al sole zervopo a condimento dei cibi, e d'alcune qualità di pau dolce; ura passa, uva passa sola, uva passa, astaphis, passe, passerille. La tramà, ribes, frutto buono a mangiare e salubre, consistente in granelli acidetti 10ssi o bianchi., prodotti a piccoli e radi grappoli da, un arbusto apinoso dello stesso nome; uva de' frati, ribes, ribes, rubrum, groseille. Us, mana, a ribes (pientu), riben, ribes rubrum , groseiller. Un lucu , arbusto |

n me memor i i grand i pilot ida e e- i se esper grane . respecte . well . receiver. and all the state of the state of the state of the in a feature of proper water have been in order hands when the e destre with a design of a series of the se or or team compared benchmarks a second of the es e scaen - esse como en seión a naça fantastan yangna. , was a sacca as asias per- to pervision. During july de botton. Univer Sich in fiction a program a programma, representative and the second

Lan. I. i amin

h minis do with the strong whiten h hard attile and basein, animate came, e great- formie de trees, e conser repen le thomas, coulde, aprime, garder, within, put it morne companie é mais, como, panto taliado un emb talacione tibilo, e per lo part enhante, a confiners a prosectts per sum els sepellars, rates retulian à maque.

Lami, modi, myane i nyuamhumuti, enderwoose l'altrus vader , uldudon, addresses, o**dasike, jewany, adharp**asike, anasaa Kor tala " equipment " min interreport weren! person personane admini accommon his instrum Aci poies mimi, mu vala uldudua, mas colle anny montresses, embaranes appenda e refuses d'abres. L'es minde, huat inchention and of Angeleum conference provide the me face of the let following Lemps, manuscri-

. if Januara a mininteriore, ultivitiones, whi djentis, abeimanna Moderna , milmi, o Dermissione, the un amount of mone store dà in iscritto ad un religious per mi dare in qualche lucker, e per passare da un convento all'altro i ubbulienea . lienna, commeatus, obédieura.

Umpusar, oblogicate, ubbidiento, automomo, arrendevola, appletto, dichi pirinti, morigarus, obediens, obilmunt.

Ucu , voco forto, impotacen, a profungala

che si manda fuori per essere centito da lungi, 4 servigio , cattivo servigio , duore uffizio, cuına senza distinta terminazione; strido, stridore, mugolamento, gagnolio, stridor, ejulatus, gannitus, hurlement, glapissement, çri.

Ucur, v. neutro, mandare voci alte, sottili ed acute, per farsi sentire di lontano, specialmente nelle vigne in tempo della vendemmia, usando ripetere cinque o eci volte la o chiusa con pronunziare la prima più lunga di tutte le altre; squittire, garrire, clatir.

· Uciai, sost. plur. V. Qciàl.

Uciñ, V. Oviñ. Udì, V. Sentì.

Udienssa, attenzione che si presta a colui che parla, l'udire, l'ascoltare, udienna, ascolto, auditio, l'action d'ouir, d'écouter. Udienssa, l'atto di ricevere ed ascoltare le persone che vogliono parlarci, o che piatiscono davanti il Giudice, ed il tempo che vi si adopra; udienza, auditio, audience. De udienssa, stare ad ascoltare, dare udienza, aures præbere, operam dare sermoni alicujus. prêter l'oreille, prêter attention à ce qu'on dit. De udienssa, si dice propriamente della persone eminenti o di gran distinzione, quando ascoltano chi va loro a parlare; dare udienza, aures præbere, ad colloquium admittere, donner audience. Ciamè udienssa, procurare d'essere ascoltato, chiedere, udienza, fandi copiam petere, demander audience. Avei udienssa, ottenere d'essere ascoltato, avere udienza, audiri, avoir audience. Udienssa, uditori, tutte le persone adunate per ascoltare discorso, poesia, musica o simile; udienza, uditorio, assemblea, auditorium, auditoire, audience. Bela udienssa, grañ udienssa, assemblea numerosa d'ascoltanti, bella udienza, grande udienza, auditorio copioso, frequens cætus auditorum, auditoire nombreux.

Unito, uno de'cinque sentimenti corporei, l'organo del quale è l'orecchio; udito, auditus, l'ouie.

UDITÒR, chi ode, deputato ad ascoltare qualcheduno, o sentirue le proposte; uditore, auditor, auditeur. Uditori, V. Udienssa.

Ur, interjezione di dolore, uh! hui! cheu! ah! hai! ouf!

Urissi, quello che a ciascun si aspetta di fare secondo il suo grado; uflizio, dovere, | carico, osticium, munus, office, devoir, fonction. Bon ufissi, cativ ufissi, disposizione huona, o cattiva che s' induce in administrare in cibo et potu, officier bien

tivo ufizio, officium, opera amica, epera adversa, service, mauvais service, box on mauvais office. Fè bon ufisso, dispene le persone favorevolmente ad altrai vantagio, render servigio, officium conferre, de aliquo bene mereri, rendre un bon office. Ufini, libro ove si contengono la preci da recitari in onore della Beata Vergine, ed altre orazioni; officio, officiuolo, officium Beate Virginis Mariæ, office de la Sainte Vierge, les heures. Ufissi, raccolta di salmi, imi od altre preghiere che si recitano o cantano in onore di Dio o della B. Vergine o dei Santi , o quella parte del brevissio , che si recita da un ecclesiastico negli ordini meri; ore canoniche della Chiesa, uffizio divino officium divinum, office divin. Di l'ufissi corent, recitare o cantare gli uffizii de di non sestivi, far di seria, recitare officius de ca, faire l'office de la férie. Ufissi, ( plur.) mattutino, che si recita nel dop pranzo del mercoledi, giovedi, e venero della settimana Santa, mattetinum, (L. codes siastico), ténebres. Ufissi, piccola cames appartata per uso di leggere, scrivete, conservare scritture; studio, studiolo, sothe cula scriptoria, bureau. Ufissi, luogo desti nato per lavorare nella spedizione de' puls blici affari, uflizio . . . . bureau. Ufissai luogo appartato in una casa, ove si prepa u tutto ció che serve per la mensa, e dove 1 ripone il vasellame, le biancherie da tavola e simili; credenza, bottiglieria, abacus, meres delphica, cella, officina, office. Ufissi d'sira candelina di cera involta a foggia di un un ziuolo . . . .

Urissiàl, sost. quegli che ha uffizio, € dicesi principalmente di chi esercita un pubblico utizio, ufficiale, officiale, uffiziale, minister, officier. Ufissial, dicesi commemente de' militari che hanno gradi dal lugotenente in su, ufficiale, ordinum ductor, officier. Bass ufissial, soldato che ha grado inferiore al luogotenente; basso ufficiale 🧩 optio, bas officier.

Urissial, agg. di ordini, nuove, comnicazioni e simili date o fatte per parte della pubblica autorità, officialis, officiel.

Urissialità, il corpo degli ufficiali militri a

officiales, ministri, les officiers.

Urissie, v. neutro, celebrare nella chiessa gli uffizj divini, uffiziare, sacra facere officier. Utissie ben, far bene il suo uffice a tavola, mangiar bene, laute munus suraltrui a pro d'una persona o contr'essa, faire bien son devoir à table. Ufissiè na persaid, render altrui favorevole ad un affare, o ad una opersona caldamente raccomandandola, preoccupare, disporre a favore, præ-

occupare, prévenir en faveur.

"Usasie, appellazione data per dispregio in Erancia ai seguaci della religione riformata omia della dottrina di Calvino; ugonotto,

culvinista ..... buguenot, calviniste. Joule, eguale, pari, simile, equalis, compar, égal, pareil, semblable, uniforme. Ugual, unito, liscio, pari, piano, aquus, planus, égal, uni, qui n'est point raboteux, qui est de niveau. "Usuar, sest., colui che ha condizione, grado o dirittichon diversi de un'altra per-1999 ; eguale , pari , par , compar , égal , a Paris de Alien

UGUALMERA y Luguaglianza, parità, conformità s'inquatio, requalitas, égalité, con-

ormité, parité, uniformité.

Usualie, w. att. ronder pari, pareggiare, gaugliare, aquare, égaler, rendre égal, Ugualises Ugualie, in s. neutro, andar pari, agguagliare, parem esse, coæzeare, se rundre égal à quelqu'un, être

gel, égaler,

UGUAMSE pegualise, ugualie, v. att., to-Asere le differenze che sono nell'altezza della mperficie; agguegliare, adeguare, render Buale, ridurre al pari, spianare, appianare, render piano, ridurre in piano, æquare, coæquare, complanare, explanare, égaler, égaliser, aplanir, mettre de niveau, rendre fgal , unir.

.UGUALMENT, egualment, egualment, ugualmente, pariter, equaliter, eque, éga-

leme nt.

Usa, agucia, sottil verga metallica che la nama parte è acuta, e termina dall'altra na capo, o con pertugio; ago, spillo, acus, igualle, épingle. Uja da cust, strumento icco Lo e sottile d'acciajo, nel quale s'infila seta, lana o simili per cucire o ricattie ; ago, acus, aiguille. Uja da testa, ttie filo di metallo, corto e acuto da l'es tremità, e dall'altra con un poco di capo do, e che serve per appuntare, V. (Puntè); ill , acicula, épingle. Uja pcita, spilletto, iceeld, camion. Testa d' l'uja, capocchia, di spillo, caput aciculæ, tête d'épin-Cassia dl'uja, foro dell'ago, cruna, Foramen, chas, trou de l'aiguille. Ronpe Sassia dl'uja, scrunare, acus foramen pere, rompre le chas. Stuc dle uje da bocciuolo nel quale si tengono gli aghi, o Tajo, acraum theca, niguillier. V. Agucia

Usi, tije ujoš, uju, canna, camato, o bastoncello, dove è fitta dall'uno de'capi una punta, di cui per lo più si servono i bifolchi per fur mennimere i buoi, pungendoli; pungolo, stimolo, pungello, pungetto, pungitojo, pungigliono, aculeo, ralla, stimulus, aiguillon - aiguillade. Uja, quantità di filo, seta, o simile, che s'infila nella cruna dell'ago per cucire, di lunghema al più di quanto si può distendere il braccio; gugliata, agugliata, filum, aiguillée.

Use, V. Uja.

User, ojèt, piccolo pertugio, che si fa nelle stoffe e specialmente in alcune parti 'degli abiti per passaryi una stringa, un nastro, un cordoncino; occhiello, forapien, fissura, coillet. Ujet, (parlandosi di cavoli, lattughe, ed altre simili piante ), la parte plù interna e più tenera; cuore, torso, cesto, grumolo, garzuolo, caulis, cœur, pomme.

Users, aguerta, fuso di ferro per infilare il cannello ed avvolgervi sopra filo, seta ec., fuso, fusus ferreus, fuseau. Ujeta, ferretto da far calze, ago, acus, aiguille de bas,

fer à tricoter.

Uson, accr. d'uja, grosso ago .... grosse niguille. Ujon, ferro lungo sottile ed appuntato, col quale i doganieri forano panieri e sacchi per tentare se v'è cosa di contrabbando; fuso, fustas, fuseau. Ujon, pungolo, V. Ujà.

Ulora, piaga cagionata da umore acre e maligno; ulcera, ulcus, ulcère, plaie.

Ulcere, cagionare ulcera, ulcerare, ulcerure, ulcus facere, ulcérer.

ULE, mandar fuori certa voce lamentevole, che fa il cane dolendosi; uggiolare, guajolare, guaire, ululare, ejulare, hurler, glapir. Ulè, voce pleb. piangere, specorare, l*flere , ejulare* , pleurer.

ULIAN, uliane, V. Olian, oliane.

ULIVA, albero di poca altezza, di legno duro, sempre verde, che si migliora incomparabilmente colla coltivazione, e diventa prezioso per la bontà e copia de' suoi frutti, i quali ci somministrano olio migliore che tutte le altre frutta ; olivo , ulivo, *olea eu*ropæa, oliva , olivier. Uliva salvaja , oleastro, ulivo selvatico, olea sylvestris, olivier sauvage. Uliva, piccolo frutto ovale, liscio, verdastro a nocciuolo, prodotto dall'albero dello stesso nome; oliva, uliva, oleastro od . olivastro ( se è frutto dell'albero selvaggio ), bliva, olea, olive. Fior d'uliva, bocciolina dell'ulivo, nugnolo.... fleur d'olivier. Racolta dle ulive, raccolta delle olive, olivitas, olivaison, cueillette des olives. Euli d'uliva,

olio, d'alive, oleum olivem, huile d'olives. | lettere, studente d'umanità, hamanarum Uliva, ... colore verdastro , volgente alquanto ab giallo, olivastro, fuscus, colone similis oliven, conteur d'olive. Uliva, dicundi varie cose, some hottoni ecc. che hanno in forma gala grassezza del frutto di tal nome; bottoni all solive ..... boutons an olive. Ulivo immi bi diconsi le castagne cotte nell'acqua collai scorza, succiole, tiglie, castanta etixte châteignes houillies. Canbid l'aqua a le ulive; in bi orinare, pisciare, mejere, mingere, pisser, uriner.

Unviss, ulivaste, di color d'uliva, ulivastne, ulivigno, verde che tende allo scurogita giallo e neriocio, eleaginus, fueus,

colore similis alive, olivatre.

Utrania, che procede più oltre, o che è plu ottre, the à di la, ulteriore, ulterior, ulterieur.

ULTIM, ultimo, pastremus, ultimus, derniet. L'ultimo ad arrivar fu gunba storta, modo di dire it., non vi mancava altri ed eccolo, tu solus aberas, ille unus deerat; il n'y manquait que vous et vous voilà.

Ultimament, recentement, avv. recentemente, ultimamente, proxime, nuperrime,

dernièrement, récemment.

Ustina, der l'ultima mano, ultimare, sinire, absolvera, perficere, finem imponere, finir, achever, mettre fin.

Umañ, add, che compassiona le infelicità del suo simile; benigno, umano, humanus, humain. Uman, che appartiene all' uomo, che non eccede le sorze dell' uomo, umano, humanus, humain.

Umanament, avy. a: modo umano, beniguamente, umanamente, humane, humaniter, benigne, humainement, bénignement. Umanament, per quante l'uomo può o conosce; umanamente, humano more, humainement

· Umanisk , domesticare , addimesticare , render umano, render trattabile, feritatem emollire, ad hunanitatem informare, humaniser , rendre plus traitable, faire devenir plus humain, donner des sentiments conformes à l'humanité. Umanisèsse, addomesticarsi; divenir trattabile, farsi più sociabile, exuere feros mores, feritatem deponere, s'humaniser, se polir, devenir plus humain, se dépouiller des sentiments, et des façons trop austères.

UMANISTA, che professa belle lettere, o lettere umane, umanista, hunanitatis et che studia umane lettere, studente umane concepire o mostrare basso sentimento di se

literarum studiosus; qui dat operam humanioribus literis, humaniste y Etudiant des true of water and twice humanités.

Umasità, virtà che ci rende propenti a compatire e seccorrere alle sventure de nostri simili; umanità ponta, benignità, hanne nitas, lenitas, benignitas, humanitė, bontė, donceur. Umanità, t. di scuola, studio di umane lettere, umanità / hansniores litera, les humanités. أخالين Carried to the Late of

UMECTE , V. Umidl.

· Ump, umirì, add. che contiene minute particelle acquose, e che he umidità, umide. humidus, humectus, humorosus, humide; moite. Tenp umid, tempo unido, tempo carico di vapori acquosi; tempus huniduit; temps humide, air chargé de vapeurs.

Ump sost, ; V: Umidite.

Unini, umecta v. att. umettare, ilautifidire, immollare, fare umido, dare odeaccrescere umore, humectare, madefacte humeeter, mouiller, rendre humidel *Unti*disse, diventor umido, homescere ; shomeeter.

Uмпртъ, umid, qualità di ciò che è асфаоме o-contiene in sè acqua , ovvero la stèssa sò stanza acquosa in istato di vapore o di sodima divisione perché penetrata entro ad altecorpi, umidità, umidore, umidenza, mador humor, humidité, moiteur, l'irumide.

Umn, dimesso, sommesso, umile, mo desto, humilis, abjectus, submissus, sue despiciens, humble, modeste, soumis. Um Z com na stringa, vile, spregevole, avvilito = abbietto, basso, abjectus, vil, avili, rana pant.

UMILIANT, che rende umile, che avvilince che sa rimaner confuso, umiliante, mortalicante, superbiam contundens, humikant mortifiant.

Umiliassion, atto di umiliarei, atto co cui si mostra umiltà, umiliazione, se elemissio, humiliation. Umiliassion, atto che rende altrui umile od avvilito; amiliazione avvilimento, mortificazione, humilitas, dedecus, humiliation, mortification, confusio = -

Umiliata, consorella d'una compagnia religiosa sotto il titolo di santa Elisabetta = umiliata . . . sœur de l'humiliation.

Unicie, umiliare, abhassare, mortificare, far umile, rintuzzar l'orgoglio, deprimere > compescere, altiores spiritus perfringere, arrogantium reprimere, auctoritatem minuere, cruditionis professor, humaniste, celui qui humilier, abaisser, mortifier, rabattre l'orsait bien ses humanités. L'manista, quegli gueil. Umilièsse, abbassarsi, divenir umile,

10131 umiliaesi, superbiam ponere, inse, infra infimos se deprimere. on, humilier son esprit, penser me nt de soi même, se montrer humble. se, cedene, V.-Soturte. same milioslinos semiliosim servitor mettosi, di saluto ; umilissimo servo; Histianus families très humble serdorie n. Committe : m scrain et a , sostanza liquida, prodetta nelicospi ati, od assorbitanda essi ; mmore ; to the series in the second series in the se Mattheway (pluno) i liquidi : del : corpo i come sono il chilo i la linfa i l Lil sangue che però s' intende vola eccettuato da tale denominazione: humores, bumeurs. Umbr., disponaturale, od:accidentale ulel tempee della spirito, relativamente alla illa: tristezza, o:ad altre pessioni; genio, inclinazione, ingenium, mowas, indoles, humeur, penchant, on d'esprit. De ant l'umor, dar nel lar nell'umore, piacere, esser grato, arridere, acceptum esse, plaire, icable. Esse d'bon umòr, essere faacevole, allegra, di bell'umore, , facetum, jucundum, lepidum esse, anjoué, badin. Esse d'cativ umor imòr an saigia da nenit, fare il ore, essere stravagante, fastidioso, nico, tristo, tristibus cogilationibus morosum esse, être de mauvaise , être homme d'humeur importune, uyeux, extravagant, fantasque, bourru, Umòr fait a croch, a granghia, sishetico, umore bislacco, morosum i, humeur fantasque.

iss, peg. d'umòr, indole cattiva e ate, umoraccio, umorazzo, tetricitas, ingenium, perversa indoles, trèshumeur.

π, dim. d'umòr, indole capricciosa, za, morositas, intemperies, humeur. oret, fare il bell'umore, essere fa-, fantastico, umorista, morosis et nis moribus esse, être homme d'hutre emporté, bourru, extravagant, l'humeur.

dd. o sost. numerico, principio della discreta, o numerica e che talora mplicemente per accompagnanome; us, un. Un sol, un solo, unicus, vlus, un seul. Pa un, nessuno; emo, pas une personne. Un, uno, , ognuno, singuli, unusquisque, di, uniforme, semblable.

chacum: Unique esprime pare un nomo indeterminato y un certo, uno, quidam, un, un certaine L'un en Puntry V no e l'altro, amendue posterque à l'an lettel'auties tous les deux ensomble. L'un per l'autr, questo per quelle ( l'uno: in cambio dell'altre, ame pro plio il l'un i pour l'autre il l'un à la place de Kantrello L'un men diamen, della cardeba li cuno megenegliato a collishto , illiono per l'aktiv, considerande ; à duis sinsiemes s'el dicoste abuspeneando il cattino primamporane suminary l'un pour l'autre, l'un par repport à Pautres à duinais, des portantissant condinai a wa z a lúnomisanoty astrav pertianaly z distine tamente. , separatamente ula uno idalia altro ; singillatim, alternis vicibus; our hum y oun seulia la fois. A que como que dopullande, ad man ad man in uno segmendad altre y fily file, deinceps, ordinatim, l'un après l'autie A m'm' à famme una (sottintendende entiva assien, mi ha corbellato, mi he inganalito mi ba fatto una truffeela, mihi dokimi nezil; tragulum in me injecit, il m's joué un tour, il m'a donné d'une; il m'a attrapé. Ma *poch* , we pochèt , alquanto , un wochieb , tantulum, paullulum, un peu ; unt et vi peu, tant soit peu. Un sudoi mode avverb. istantaneamente, stostou in un istanté, sid un tratto, confestim, illica, protiene, statim, sur l'heurs, à l'instant pratisitôte De e thoi (parlandosi di pagamenti), abilenari con-

tanti , prasenti pedunia i sujent descriptanti:
Uni , riuni , : v. att. congicingsità , i unite ; jungare, comjungers, copulare, emir; joindre, conjoindre, liaisonner, hier y astacher, assembler, combiner. Uni , metter d'accordo, accordance, consiliare, unit was a well

Uni., part. V. it verber Uni." Bin unl. combaciante, apte congruent, adamussim adhærens, bien assemblé, joint bout à bout. Bin uni (plur.), amici, uniti di cuore, benevolentia conjuncti, apte concordes, bien unis, bons amis. Uni, agg. di tele o filo ben eguale; ben unito, hecio, eguale, enodis, levis, levatus, uni, on il n'y a point de nœuds, également serré par tout, uni, file égulement. Color uni, colore non variato, colore uniforme, color ubique idem, couleur unie.

Umronne, sost abito distinto di contrassegni eguali o simili per le persone d'una stessa classe, e principalmente pei militari; assisa, sopransegna, symbolum, signum, uniforme, habit uniforme.

Unworme, add. di forma simile, pari iu tutto, simile uniforme, similis, uniusmoor dall'altro, vacillare, ondeggiare, barcollare, nutare, fluctuare, chanceler, vaciller. Vacilè, farneticare, vaneggiare, delirare, anfanare, delirare, desipere, deliramenta loqui, extravaguer, radoter. Vacilè, esser titubante, esser dubbioso, ondeggiare, vacillare, titubare, fluttuare, nutare, titubare, hæsitare, animi pendere, fluctuare, titubare animo, hésiter, être igrésolu.

VACINA, malattia contagiosa originaria della vacca, ed introdotta nell'uomo per inoculazione del flaido vaccino che in quella si svolge, la quale eccita sovr'esso alcune pustole simili alle vajuolose, ma depresse nel centro, e lo preserva dal vajuolo; vajuolo vaccino, vaccina, vacine. Vacina, unore ricavato da certe pustole nate sulle mammelle delle vacche nella detta malattia, o sulle persone cui fu lo stesso umore già inoculato; vaccino, fluido vaccino, vaccinum, vaccin. Vacina, inoculazione del fluido vaccino, V. Vacinassion.

Vacinassion, operazione per mezzo della quale s' injetta nell' uomo una piccolissima quantità di fluido vaccino per procurargli la leggiera infermità della vaccina, e così preservarlo dalla pericolosissima del vajuolo; vaccinazione vaccinatio, vaccination, inoculation de la vaccine.

Vacint, introdurre nel corpo dell'uomo e per lo più nelle braccia con leggiera foratura il fluido vaccino, per eccitargli l'infermità preservatrice del vajuolo; vaccinare . . . . . vacciner, inoculer la vaccine.

Vaciò, campajo, V. Canpè sost.

VADA, modo sogg. od imper. del verbo andè; vada, eat, qu'il aille. Vada com'a veul, vada come vuole, comunque vada l'affare, quemcumque sors tulerit casum, utcumque erit, ad omnem eventum, vogue la galère, arrive ce qui pourra, à tout hasard. Vada, adoprasi a guisa d'interjezione per dare l'approvazione a qualche cosa; vada, tengo, sia, acconsento, sit, esto, à la bonne heure, allons, soit, tope. Vada l'avarissia, non si badi ad economia, non mostriamoci avari, essiundamus, à bas l'avarice.

VAGABOND, add. usato per lo più come sost. persona che va errante per lo mondo, senza dimora certa, nè mestiere, nè salario, nè beni, vivendo scioperatamente non si sa con quali mezzi, vago, vagabondo, vagus, erro,

vagabond.

VAGH, leggiadro, grazioso, vago, vistoso, elegans, venustus, blandus, concinnus, agréable, joli, mignon. Vagh, indefinito, indeterminato, oscuro, incerto, vago, vagus, infinitus, vague, indéfini.

VAGINA, canale membranoso del corpodella donna, che ne congiunge la vulva coll' utero; vagina, vagina, vagin.

VAGRE, V. Guadagnè.

VAI, agg. di quei composti, le parti de a quali non sono congiunte in maniera che sa tocchino, o si stringano insieme per ogna i verso; rado, lento, non fitto, molle, tenui so, rarus, rare, lâche, qui n'est pas tendu, qui n'est pas serré.

Vàr, oai (pronunziato brevissimo), voce con cui si mostra di farsi beffe di ciò che altri dice, o di non prestarvi fede, eh vizz, son carote; logi, fabulæ, tarare, bon, v

donc.

VALLET, parto della vacca, il quale no sa abbia passato l'anno; biracchio, brandello, vitulus, jeune veau. Strop d' vailèt, braden me, vituli, troupeau de veaux. V. Vitèl.

VAILETA, la femmina del vitello; vitella

giovenca, vitula, genisse.

VAINETA, uccelletto cantatore dell' ordinane dei passeri, specie di lodola di colore ollivastro-bruno, con gola e ventre giallastri, e piedi verdastri, e grosso come un passero comune, allodola mattolina, petragnola, corriera, anthus trivialis, anthus arboreus, alouette des bois, pipi des arbres, cujelier, farlouse. Vaineta d'eva, vaieta del giass, vaineta d' montagna, uccello dello stesso genere che il precedente, un po' più grosso, bigio-hruno, con macchie oblunghe e nenstre sul petto giallo, becco nero, e piedi bruni; spipoletta, anthus-aquaticus, pipispipolette, alouette des friches. Vaineta di canp, vaineta del mei, oviña, altro uccllo dello stesso genere, grosso come un passero, di color bruno vario secondo le stagioni, becco bruno, e piedi giallo-verdaști . . . . anthus pratensis, anthus sepiarius, alauda sepiaria, pipi des buissons, slouette-pipi.

Vaine, voce che interroga sur un numero ignoto; quanto? quanti? quot? quanti? combien? Vaire costlo lost? quanto vale quello? quanti valet? combien vaut cela? Vaire erne? quanti v'erano? quot erant! combien de gens y avait-il? Vaire n'onne del meis? a quanti sianno del mese? quanti ne abbiamo del mese? quotus hodie est des mensis? quel quantiene du mois avos nous? Vaire völte? quante volte? quoties! combien de fois? Vaire, avv. di quantiti, molto, guari, multum, admodum, besticuto, guari, multum, admodum, besticuto, guari, vaire, pa vaire, non molto, assai poco, non admodum, parum, paulle-

, peu, tant soit peu, pas trop. Pa vaire sch, poco meno, paullo minus, non ita tam, guère moins. Pa vaire, pa d'vainen d' vaire, non è molto, non di sto, non è gran tempo, non è guari, o tempo fa, nuper, paullo ante, non multum, de puis peu, il n'y a rien, guère.

MAROLA, malattia contagiosa, per cui si mano sulla pelle molte piccole macchie onde, rosse acuminate, che passano alla purazione, e lasciano per lo più un ino indelebile; vajuolo, variola, variole, ite vérole. Vairola, malattia che viene pippioni intorno agli occhi con eruzione pustule quasi simili a quelle del vajuolo, nolo, pustula, éruption de boutons qui nt aux pigeons.

l'Airolà, agg. di persona sulla pelle della de sono rimasti i margini del vajuolo, terato, pien di butteri, pustularum ciricibus repletus; marqué, picoté, gâté

la petite vérole, grêlé.

Inte, vacè, guacè, stare, porsi in agto, insidias tendere, se tenir aux écoutes,
e aux aguets. Vaitè, andar dietro ad
mo senza ch' ei se ne accorga, spiando
diligenza quel ch'ei fa o dove ei va; core, observare, assectari, clam subsequi,
er, observer en cachette les démarches
quelqu'un, loucher. Vaitè, attendere,
aspettando alcuno, opperiri, præstolari,
endre.

TAJANTISA V. Valentisa.

VAL, spazio di terreno o pnese chiuso ladimente da due catene o diramazioni di pti o colli quasi paralelli; valle, vallis, lée, val, vallon. Trist a col osèl ch' a s ant una cativa val, V. Osèl. Val, umento villico fatto di vermene a foggia mpio nicchio, senza sponde sul davanti, on due manichi, e che serve per iscuoe le binde, e sceverarle dalla pula; va->, vassojo, colo, vannus, ventilubrum, a. Sautè d' val añ corbèla, V. Sautè Valada, tutta la valle da un capo all'altro, valle colle abitazioni e gli abitanti; val-, vallata, vallis, vallée.

VALANCA, gran quantità di neve, che si cca dai monti, e cade rovinosamente nelle li; valanga (voce dell'uso), nivium moles nonte decidua, nivium ingens globus e ntis fastigio præceps, lavange, avalanche. lanca d' tëra, scoscendimento di terra nelle e, o in luogo pendio, frana, motta, ruina,

'ALARTIA , V. Valentisa.

Valasan, vasàr, avasàr, voci pop. forse, può essere, può darsi il caso, forte, fortasse, fieri potest, peut être.
Valba, regione di campi, regio, région.

Valba, regione di campi, regio, région.
Valdrapa, gualdrappa, coverta, stragulum, dorsuale, housse, couverture, caparaçon.

Valt, sost. adoperato soltanto in valè-d'-camera, e valè-d'-piè, V.; e vedi anche Valèt.

Valt, v. att. sceverare col vaglio la mondiglia dalle biade; vagliare, excernere, vannere, vanner. Piè d' bren a valè, V. sotto Piè.

VALE-D'-CAMERA, quegli che assiste a' servigii della camera de' principi od altre persone eminenti; cameriere, ajutante di camera, cubicularius minister, valet de chambre.

VALE-D'-PIR, servitore di principi od altre persone eminenti, staffiere, pedissequus, valet

de pied.

Valli, esser di prezzo, costare, valere, valere, constare, coûter, valoir, être d'un certain prix. Valèi la peña, valèi la speisa, meritare la spesa o l'incommodo che costa, salvare la spesa, o l'incommodo, sopportare la spesa, portare la spesa, operæ pretium esse, interesse, referre, juvare, expedire, valoir la peine, être profitable, être expédient. Nen valèi un luin, un fi forà, non essere in verun pregio, non valere un lupino, non valere un pistacchio, terunci non esse, nauci esse, ne valoir pas un poil de chien, un sou, un clou à soufflet, ne valoir pas le ramasser, ne valoir rien. Valèi o nen valèi la böta, dicesi in term. di caccia di un animale che vale o no la carica del fucile necessaria a colpirlo, e per simil. dicesi d'ogni cosa che valga o non valga la pena e la spesa necessaria per acquistarla; sopportare la spesa, non portare la spesa; æquum sumptui est emolumentum, impar sumptui commodum, il vaut bien son coup, le jeu ne vaut pas la chandelle. A val tant or com' a peisa, è di grandissimo valore, è inapprezzabile, è ottimo, vale un mondo, vale tanto oro come pesa, decet auro ex-pendi, il vaut son pesant d'or. A val nen le tripe d'n'anpicà, m. basso e pessimo, non vale una fronda di porro, è uno scellerato, è un surfante, scelestus est, surcifer, nihili valet, il ne vaut rien, c'est un méchant homme, un scélérat. Valèi, essere a sufficienza, bastare, potere, valere, sussicere, suffire, être suffisant, pouvoir, avoir la sorce. Valèi, giovare, essere di prositto, valere, prodesse, proficere, être utile, être proûtable. Valèi, meritare, esser di merito,

VÃ

quel maggior profitto che si può, sar valere una cosa, nosse rebus addere pretium, faire valoir une chose, en savoir tirer parti, tirer du profit de ce que l'on a. Fesse valèi, non si lasciar sopraffare, mostrare la sua | forza, e la sua virtù, farsi valere, virtute sua uti, virtutem suam ostendere, se faire valoir, se faire estimer, soutenir ses droits, faire claquer son fouet. Valèi d' pì, esse mei, valer di meglio, tornar meglio, præstare, satius esse, valoir mieux, être meilleur, être plus utile. Valeisse dna cosa, prevalersi, approfittarsi, avvantaggiarsi, tirar profitto, cavar utile, servirsi, valersi, usare, adoprare, sar uso, commodum capere ex aliqua re, utilitatem percipere, uti, frui, adhibere, se prévaloir, se servir, faire usage.

VALENTISA, vajantisa, valantia, valentigia, valentia, prodezza, azione valorosa, bravura, valore; virtus, prossantia, strenuitas, habilete, valeur, mérite, vaillance, courage, hardiesse, force, vigueur, action valeureuse

VALEBIAÑA, pianta erbacea, di cui sono varie specie, vivaci od annue, coltivate o crescenti spontanee con radice giallastra di tristo odore e di sapore aromatico, adoperata in medicina, massime contro l'epilepsia; valeriana, valeriana, valeriane.

Valat, servitore, fante, famiglio, servus, famulus, valet. Valèt, raguezo che cavalca, reggendo i cavalli spogliati quando corrono al pallio; fantino, puer, valet.

VALETA, dim. di val, piccola valle, val-

letta, vallicula, petite vallée.

VALETUDINARI, add. usato anche in forza di sost. e dicesi di persona di costituzione debole, e sensibile alle minime influenze che ammalano, e perciò quasi sempre inferma; malsano, malaticcio, malescio, valetudinario, valetudinarius, valétudinaire, maladif, grabataire.

VALIANT, valoroso, valente, bravo, prode, strenuus, præstans, sollers, vaillant, brave.

Valis, valisa, mala, sacco per lo più di cuojo, che s'apre per lo lungo, e si porta sulla groppa del cavallo per uso di trasportar robe in viaggio; valigia, bulga, hippopera, valise, bougette. Valisa da corè, mala, tasca per lo più di cuojo, che i corrieri, e postiglioni portano, e dentro alla quale sono rinchiuse le lettere; bolgia, bulga, folliculus, maile.

VALOR, valle grande e spaziosa, vallone,

magna vallis, grande vallée.

VALONEA, ghianda d'uma piccola specie di l di cherdensson, V. Gaseta.

valere, mereri, promereri, mériter, être quercia bistorta con foglie liscie e dentate, digne, Fè valèi na cosa, saperne cavare quel maggior profitto che si può, sar valere quel maggior profitto che si può, sar valere que cus infectorias glans, vallonée, valanède, una cosa, nosse rebus addere pretium, saire velanède.

Valoa, prezzo, pregio, valore, valuta, pretium, valeur, prix. Valòr, prodezza, bravura, valore, coraggio, intrepidezza, virtus, præstantia, virtus bellica, bravoure, valeur, courage, intrépidité, hardiesse.

Valoros, intrepid, che ha valore, che non teme, valoroso, prode, intrepido, strenuus, fortis, vaillant, valeureux, intrépide, brave. Valosca, guscio del fromento, loppa

pula, gluma, balle du blé.

Vals, danza circolare di due persone che quasi abbracciate girano rapidamente; dicesi pure della musica che l'accompagna la quale è a tre tempi e di movimento piuttosto allegro; valzo . . . valse. Balè vals, ballar il valzo . . . valser.

VALUTA, prezzo, valsente, valuta, pretiurez,

prix, valeur.

VALUTE, clare la valuta, stimare, valutare, astimare, estimer, priser, apprécier,

fixer le prix.

VAN, agg. di persona che ama le coe vane, vanaglorioso, leggiero, vano, gloriosus, jactator, levis, vanus, inanis, vain, orgueilleux, superbe, variant, volage, glorieux, girouette. Vañ, agg. a parole, a concetti, e simili, vale inutile, senza sostaza, vano, inutilis, futilis, vain, inutile, qui ne signifie rien. Vañ, debole, lasso, fiacco, lonzo, spossate, debilis, lassus, faible, épuisé, débile, languissant, am force, sans vigueur, flasque, énervé.

VAR, sost. la parte vota, il voto, vacco, vano; inane. le vide. An van, avv. inutilmente, invano, frustra, en vain, inutils

ment, vaine ment.

Vanagloria, orgoglio, burbanza, albest grandigia, vanagloria, boria, vanità, se tosa et inanis gloria, ostentatio, supert juctantia, organil, sotte vanité, vaine gk

Vanagionios, che ha vanagloria, vans rioso, albagioso, gloriosus, inflatus, tosus, glorieux, suffisant, superbe.

VANAÑ, voce de carrettieri per inci cavalli a camminare innanzi, age, he VANGREI libro che contiene la vit dottrina di nostro Signor Gesti Cristo dagli A postoli; e dicesi pure di quell che se ne legge dal sacerdote celebri messa, ovvero in genere della dott segnata dal Redeutore; evangelio, evangelium, évangile. Vangeli di p di cherdenssoñ. V. Gaseta.

o e del Perù, la quale produce fiori serastri e baccelli polposi pieni di miemi d'odore e sapore aromatico grano, coi quali si profuma il cioccolatte; in, vanilla, vanillier. Vanilia, il stesso di detta pianta; vaniglia, vanilla, . Vanilia, piccola pianta erbacea, le glie sono ovate, crespe e pelose, il e fruticoso, ed il fiore a spighe agite a mazzetto, e coltivasi per ornapel suo grato profumo, vainiglia, opium peruvianum, vanille.

mà, amor proprio, vanità, amor sui, s, amour propre, vanité. Vanità, ana, vanità, vanitas, vanité.

'A, aria infocata, calore che esce da fiamına; vampa, ardor, air brûbouffée de chaleur, flamme.

i, colpo che talvolta danno i liquori, o in gran copia con impeto improvsi dice anche degli odori; zastata, o, aspersio, rejaillissement.

se, V. Avanssè.

isoi, avanssoi, V. Avanss.

rack, avantage, v. att. superare, sozare, vantaggiare, superare, excellere, re, antecellere, surpasser, passer, r, avoir l'avantage. Vantage, dar gio, migliorare l'altrui sorte, vantagplurimum facere alicui, potiorem aliconditionem facere, avantager, donner untage. Vantage, in sign. n., e n. pass. rare, acquistare, vantaggiare, profiurifacere, profiter, tirer de l'avantage, ir, gagner.

LAGI, avantagi, utilità, vantaggio, , avantage, bien, profit, milité, ment. Giugadòr d' vantagi, o d' ai, giocatore che s' ingegna di vincere ganni, e con mezzi illeciti; marinolo, giocator di vantaggio, lusor versipellis,

escroc, filon.

'M, arnese con che l'uomo si fa vento one principalmente di sentir fresco tagion calda; ventaglio, rosta, ven-

labellum, éventail.

Alika, armese per lo più usato dalle per farsi vento ; ventaglio , ventiera , flabellum, éventoir, éventail. A vandicesi di albero, o pianta, che steni a guisa di spulliera, viene a formae due ale, a ventaglio . . . en évenfaçon d'ailes.

and, colui che sa i ventagli, sabello-

pifex, éventailliste.

f, v. att. csaltare, magnificare con

uta, pianta modosa e sermentosa del parole, decantare, lodare, celebrare, dar vanto, vantare, jactare, laudare, prædicare, vanter, louer, priser extrémement, célébrer, proner, relever. Vantèsse, gloriarsi, pregiarsi, darsi vanto, magnificare soprammodo le cose sue, gloriari, se jactare, magnopere se prædicare, se efferre sermonibus, se verbis insolentius efferre, se vanter, se glorisier. Vantèsse d' sè na cosa, promettere di far alcuna cosa, vantarsi, prometter di sè, polliceri, se faire fort, se flatter, se promettre.

> Vante, v. neutr. torsi dinanzi agli occhi, uscir di vista altrui in un tratto, dileguarsi, sparire, evanescere, e conspectu evolare, ex hominum oculis se subtrahere, se surripere, disparaître, se dérober, s'évanouir, se dissiper. Vante via, sparire con maggior velocità, e conspectu protinus evolare, s'évader tout-à-coup, disparaître à l'istant. Vante, esalare le parti più sottili, svanire, V. Svanì. Vantè parlandosi del frumento, tralignare, imbastardire, degenerare, de*generare* , dégénérer.

VANTOLE, vantolòr, V. Toirè, toiròr. VANTOSA, vantosè, V. Ventosa, ventosè.

VANTRESCA, V. Ventresca

Varon, corpo liquido e solido ridotto in istato aeriforme dal calore, come il fumo che s' innalza dall'acqua bollente e simili; e quando si parla di macchine a vapòr s'intende sempre di quello dell'acqua bollente; esalazione, vapore, vapor, exhalatio, vapeur.

VARADIÑ, cialtrone, mariuolo, monello, nequam, impudens, coquim, maroutle, po-

lisson.

Vanaña, farfallone, spropositaccio, error, insulsitas, ineptiæ, chose déraisonnable, ab-

surdité, sottise.

Varasso, pianticella vivace montana, che ha un solo gambo rotondo, da cui spuntano inferiormente alcane foglie, e al di sopra grappoli di fiori terdestri o ressoscuri; elleboro bianco, helleborus albus, veratrum, varaire, kellébore blanc.

VARDE, guardare, e prendesi guardin, V. Guarde, e Guarda. Varde, modo imper. nella seconda pers. plut. usato come interjezione; veramente! ebbene! che ch? exquid?

vraiment! voyez!

Vandit, truponte, striscia di cuojo, che i calzolaj cuciono attorno attorno, tra il suolo, ed il tomajo della scarpa, tramezzo . . . . trépoint, première semelle.

VARIABEL, mutabil, add. che si muta fatilmente, che può mutarsi, imtabile, variabile, incostante, inconstans, varius, mutabilis,

defending destantes destantes destantes destantes ander of standard the transfer the transfer to the standard to Capple on promptation first this of sixe pole nova 1. All billiance of the same o an protect in the real of the same of the

ARLAMON , canviament , mail reported the standard of the stand -1 Hota in modo pero che si conosca semore Judes Britists and Transport formati de variante de la company de la com

- 336 (Epsils ) Yaridueux; - 1917 Anthony (Cart, Frinder digerso, multipre diversificare, variate, Schridte, variet, Chimger diversifer, Varie, in s. n., rendersi charces in that qualita, volonta, opinione, variage, cambage, mutare, variage, varies, change, Varie, not istal fermo il un pro-change, varies, not istal fermo il un pro-posito, autas agando, svariate, variate, vistabilem esse, varier, changer, a ette flas - Varie ( essere place différence, valuate ch's spirit ; mittere, varier , differen, etre different ; discinifiable. Farte , wirar colla inche , Taruettare, siot non consume, ex trayaguer, rêver, tadoter, raisonner de travers officiale, andaje d'saltare al idi la ; varrare ( a valicare ( supetate ; sorpassare ; sormdittare "Parliere', "bransifire', gansire', superare', diraversor', partier, passer' au della, franchi.
"Pittle' un Joss, passer' un fosso con' un safto · du una parte all'altra ; saltare vitte fosse - Possetti valtu vansmittere !! Prancier att fore onern, f.m., i suderne, parkethele, aller - welfano / Sareilo ( Witholar) ; wersteolor . mailetion, Limesteins innersylbondup Girky i interior and chomose a filment of substantial design and stantage of the substantial of substantial of substantial of the substantial of aigmoup an amet quant quant of the control of the c dem constance contract of the contract to the contract of the becarrot die cholian, alliennemmuntvenativ sofinitiaidd o anrimidga cagronaigadal lai bhiatanni Toleran overweibu anemantų apalithet yenerim-garojam kim saujant neikrankoto milenintėl stanogal sarusi principal neikrankoto milenintėl stanogal sarusi principal neikranti taraktiora overstanogalista in devina principalista ir patientų.

rese, se voir en grand pérdogragasbifuurle

opinality, and defended discerned a loring della lettera della quale si acrosso di limitagiatori di leguame per tener formo sull'integration del quale si acrosso i sull'integration della leguame per tener formo per tener della constituta della della constituta della loro evacuazioni da farsi in letto per unaggior comorio, padella chambre. As da cadrega, V. Canter, as chambre. Pas da cadrega, V. Canter, Pas diera vas da fior vaso di terra cotto, dove la pongono le piante, grasta, tosto, par l'ille, pot a inettre des plantes, pot i ilenga, l'asta di licrò de piantes, pot i ilenga, l'asta di licrò di l'igno quadrato e l'illeno di l'irra, ove la plantano cedir, arancsi e simili alberi; cassa, cassa l'assa l'igna, chiese. Pas da tior, vano da fiori des fictule, bouquetter. Pas d'Pasti, orcipolo per l'accto, administrato de l'indice; la pisside, l'intensorio, e alcuiti atti vast che servotto miliante ministratione de sacratticati, vasi sacri, sucas ministratione de sacratticati, vasi sacri, sucas ministratione de sacratticati, vasi sacri, sucas ministrazione de' sacramenti, van meri; spesa destination contener who, od altre liquot, bottumel, quanta di botti ; wasa chimbili, Menta it impora dolla, Thember Vide, dicesi theba attitud d'un tratted d'ann chicea combili, considerandone l'ampiezza e le empacitity vene, trasilica, delle implifsimité, vaincente d'al, t. the current the and state errectal qualities. flatifi abinulequesto dudaderaminaril Mas ichie muno gli staropatoria quegli comananti sint oten a saigen against otto, ligasijunast ubq fordid la detta pasta miotta, symulicijado ohimphe pel conneccio, guadorbela Markel attaines les Vasania , quantità discount , i withelliant

Vasca, ricetto murato dall'anquadelle fatto tano, speciale le fatto tano; successor and proposition of the control of the cont est a consolores anni de panto le adeastiche willing installed the property of passellings gold usato dopo d' volto e consituato ad esso pel danger. Et vede, mostrare, insegnare, osten-

manus), ila surminus juli supullass masarias, stilio

Tom. II

se, botte. Vaset da persum, profumino, primo, terzo e quarto caso; voi, a voi, vi, ofumiera, vas odorarium, vase à parms. Vaset, piccolo vaso, dove si mettono in pianticelle per farle vegetare; testo, rasta, vas testaceum, vasculum, pot à fleurs.

VASLOT, t. prov., piccola botte, botticino,

ticello, doliolum, petit tonneau.

Vison, vataron, pezzo di terra spiccata pei campi lavorati; zolla, ghiova, gleba, gazon, motte de terre.

VASSAL, uomo astretto per scelta o per condizione di stato a servire ad un altro, come a suo signore, nella guerra ed in altri doveri per lo più dello stato politico, ed è pare tal nome un titolo inferiore di nobiltà; remllo, alicui subjectus, cliens, fiducia-, vassal.

Visite, nave grossa d'alto bordo con tre aberi e più ordini di vele; vascello, navis,

VANDLA, assortimento di vasi, e piatterle ervigio della tavola; vasellame, vaselmento, credenza, vasa et patinæ pro puis, buffet, vaisselle. Vassèla, V. Botal. Just, sost. V. Guast sost.

molta estensione e molta capacità, vasto. made in eccesso, ampiissimo, late patens,

VISTAMESTE, V. Guastamestè.

YASTITÀ, ampiezza eccedente, vastità, inmu amplitudo, grande étendue, vastité.

MATICALI , uno dei sette colli di Roma 🌃 la gran basilica di san Pietro, ed il pontificio annesso, che presero il da quel colle; e fig. l'autorità ponti-A.e la corte di Roma; vaticano, vati-

I YA TUT, va'l tut, V. Tut sost.

Man, pianta erbacea, alta, ramosa, con gialli, che si coltiva per formare colle 🖛 loglie fresche macinate e manipolate , pasta che serve a tingere in azzurro, **lo, glasto, glastro**, isatis tinctoria, sativa, glastrum, guede pastel. Vaud, detta pasta ridotta a pallottole oblunghe commercio, guado . . . pastel, cocagne, **rée** d'Inde, vouéde.

-Yauda, gran tratto di paese o di terreno **relto , pianura , ca**mpagna , landa , *pla-*

Mes, campus, lande.

Vr., pronome personale, Vedi V.

Tom. II.

vos, vobis, vous, à vous. Unive sichr? verrete voi di certo? venies serio? viendrez vous sans badiner? I veño per feve pias? e contenteve, verrò per farvi piacere e soddisfarvi, veniam quo vobis placeam vosque imo expleam, je viendrais pour vous plaire et vous satisfaire.

Vec, vecia, vecchio, vecchia, V. Vei, veia. Vecet, dim e vezzegg. di Vèc, buon vecchio vecchierello, vecchietto, vetulus, vieillard, bon vieux. Vecèt, vecchio vivace, e di piccola statura; vecchio rubizzo, vecchietto, senex alacer, seniculus, petit vieillard fort vif, vieillard qui est encore vert.

Veceta, vecchiarella, vecchietta, vetula.

mulier, anicula, bonne vieille.

VECIAIA, età avanzatissima dell'animale, e che nell'uomo è tra la virilità e la decrepitezza, vecchiaja, *senecta, senectus*, vieillesse.

Veciàss, veciassa, accr. e pegg. di vèc, o vecia, ed adoprasi in cattivo sentimento; vecchiardo, vecchiarda, malus senex, tristis vetula, méchant vieillard, méchante, vieille

V<sub>E</sub>cioñ , vecioña , accr. di vèc , e vecia , si dice per lo più di persona d'aspetto venerando per antica età; vecchione, vecchiona, ætate confectus, ætate confecta, vieillard, homme respectable par son âge, vieille matrone.

VEDE, comprender con l'occhio l'obbietto illuminato, che ci si para davanti; vedere, videre, cernere, aspicere, inspicere, aspectare, contueri, intueri, voir. Vede, fig. comprendere, conoscere, vedere, scoprire, discernere, perspicere, cognoscere, voir, s'apercevoir, reconnoître, comprendre, découvrir. Vede, considerare, avvertire, por mente, animadvertere, perpendere, considerare, considérer, observer, faire attention, faire réflexion, remarquer. Vede parin e mariña, vede le steile d'mesdì, sentir gran dolore, veder le stelle o le lucciole in pien meriggio, summo dolore affici, angi, acerrimos cruciatus perferre, souffrir bien de la douleur, voir les étoiles en plein midi. Vedsne dle brute, dle neire, aver da soffrire molte ingiurie, inghiottire bocconi amari, molestias plurimas devorare, avaler bien des couleuvres. Vedse mal arparà, vedse a carte sporche, veder la mala parata, conoscere d'essere in termine pericoloso, co-Va, pronome personale plur. (ed anche gnoscere se in magnum discrimen adductum me per uso ) delle persone cui si parla , esse , se voir en grand péril , connoître le **anto dopo** il verbo e congiunto ad esso pel danger. Fè vede, mostrare, insegnare. ostentiere, doore, montrer, enseigner faire voir delle grandi invetriale faire connottre. Fe vede l'bianch per l'Ygomana, V. Fednic actr's mostrar altrui una com per un'altra, Vaonte e solui che fe far vedere il bianco pel nero, spacciar lucciele per lanterne, mostrar la luna ael posto; verbis circumducere, perestigiis, illudere, donner a estendra une, chose pour lautes faire voir le blace, pour le poir, le mede, le diavol ant l'amola sifela vede a un far che succeda alcuna cosa contro l'altrui desiderio i farla sederija pandela i aliquem ple re optata deturbana favera ut res, se, isa habeat, contra aa quis optaverit, la faire voir à quelqu'un. Fe mostra d'yien vede, dissimulare, fice ilei viste di appi vodene, conjuyers, dissimulare, danjunder, faire semblant de ne point voir. Kolei node la fin d'na cosa, aspettare l'esito, d'un affare, enandarla al valio, rem patefactara expectare, on vouloir voir le bout. Neste d'on éur veder volentieri, amare, accarezzare, deligere, in oculis gestare, voir de bon out, Pede d'eativ eur, veder mal voientiers, invik gappytous mitustyken midwe , alto supercitio aspicere, itoin de manyais seil, voir mal rolontes. Men padei, unde un nen modei scri-rio dinte, avera in avantinos , non potere soffrire una persona, odio persequi e bdisse abliggrer , datester, Esse, bed wist , peach per medate, manate, accarement, opposi to, amari, goli , etap bien yu m bien roca. into, amari, post, seser engineering, essere odusto, maltrattato, odio kaberi, invisum esse, être regarde de maurais mil , n'être point nimi, être detesté. Voleila veda con un voler battersi con uno, volerue un ruetolo, vella cum aliquo decertare, velle manus conserere. Youloit ge mesurer à quelqu'un 📜

Venta, corpo duro, fragile, trasperente, formato mediante la fusione dalla, pura salepis od aktrojcospo selciose cop sada o ceneti o materia giverse cha contempto questo od altri alceli selettati, e di qui si labbricano, lastra, que et utenzili di sarie forge ; vatro e na erie forge ; possil da verre; l'effer, , l'plurelle, passe di recutte alse; como Bongopo din jinyekriatom vekri dal Anestre i spegulasia, vitraa lamitudi, funastra jultaea; nitige. Veder da comociaju lente, lens con-delle fingstre od aktionet invottigla, l'estate, Yatelgra z votri "clathri, nitrat "fenestro "bie

Bong , 1544280 , fritrail, through (in ai goods

YEOMARN . V. Fednie.

Vapata, solui che fa lestre o vasella di vetro ; vetrajo ; vitrarius ; vitriar ; veniar ; Vedrie : vedriale ; colui che vende e secopcia il velti, pen finestra, invetriate e il mili , vetnijo, fenestralijim daminarum pronala, laminarum vilegenum dispositor, tibier,

Vanatitite a minerala - natito, e formato an tificialmente, e che tisulta dalla combinizione del ferro, deli ramo o dello ano coll'acido solferico; selfato, vetrissolo, conparosa, vitriolum, sulfate, vitriol, couperine, Vederalt geral solfato di ferro, vetriule verda , vetricolo manicole , depparosa verde, vetriolusi Martis a sulfate, de ter , vitriol de marsi Vedricut bleu, spilato di same, vetripolo turchino, velrinble, di ciero, uztrilune cupei, sulfate de cuivret chapertes bless. l'edraul bianch, solfato di ainco, vetritole bisneo , vareolan album mauffate de zint , vitrol blanc, vitriol de Cosland. Bieli d' ve deseit, liquido che ha qualche nomiglianii coll'olio, ed è un acida potente fortinto colli campanajone stello solfo colliostigeno, acido solforico , olio di vetricle , acido vatriclim, oleum pitriati, atide miliurique, haile de vitriol.

Vegetage, sost, usato percito, più in placorpo che vegeta i pianta, zegetala, plant, vegeta temina ( plur. ), planto, grigétal , w gétaux. ale ni a

Vanerà , v. neutralil evercepe alimettere, v conservarsi che fanno le piante per principi interni, e principalmente per mozzo delle radici, regetare, insita, vintute ali, insita di pulmscere, vágátor. Vegetá fig. vivate qual privo di sensi, esterni, a della fapoltà della nima, vivere a guint di piante, vegetate, plantarum more vilam ducere , végélet.

Veorro-mumbs , agg. d'aqqua in cui i è disciolte una tennissima parto d'acctato di piombo per usi medici i vegeto ininerale... végéto-minémi. Section 15 to 1

(Ym', pec, add, usato (spesso, some s parlando di persona, colui che è nell' dalla regehinja, reselvo, grana distà, atiliapato a pieno di sindi sil sener si grandemi annosus, cetate grandine scholes provide Rigilland aminus. Nat before a voi balle, venchinerin scimitaito, i vetekin ininchina section halosologi francionanda, situati haribil views bon domine acrieux dequalit, with badot , mennisotal Kalorom Klosco gleom # such a vei comili agaid san Boch avei an in copacifica dales, reschiq decempto, and ratule etnactas; senes: ... sachenous lietua , salyeet ium, senex capularis; vieux evune une fin segui di lieus sinporta interna al cappellue, vieux décrepit, vieux hombie fort lo, on atuito al braccio de attraction sulla ieux. Vei schepios, vecchio squadificojo, itustosus sener, vieux saligand i vieux deoutant. Vei prosperde, vecchio rubizeo, ruda viridique senectute vir, vicillardiencore ert. Kei ( in mun. plan) e coll'add: possess ivo ) I me vei , gli satenati', i mien inde iori, majores, les uncettes, ince ancetres. rei, vec, add. che è di più tempo avanti, antrario di auovo, di moderno, di fresco; recchio, antico, vetus, vetustus, priscus, enilis, antiquus, vieux, ancien. Röba veju, ose vecchie e malandate, vecchiume, scenta, picilleries, vieilles bardes, vieux chissons.

Vit, (con e largo), add., vero, V. Ver. Veja, vecia, add. femm. di vei, adonesto come sost, parlando di persone; colei ba d nell'età della vecchinja, vecchia antis, neille seume. Voja bonbonà, veja goregna, reja ch'a l'a l'anima traversà, vecchia idel mepita, che non trova la strada di monire. the ha l'anima per traverso, defecta mu-

Ymil il disimpregnare della vucca, parto, parties, accoucliement de la vache, missibali. Verit, partorire il vitello, situlum onti-

Vitua, strumento di euojo dove si tengono e contervanci di coltelliera. cultri vagina, gulde de contenu, touteliète. Vin, e in alcuni luoghi vir, badil; strumento di ferro con lungo manico di leto simila alla pala che serve per lavovar hima ; vanga, bipalium, beche, louchet.

Vima, serchietto di ferro, e dishua maa, che si mette intorno alle estremità: • loses d'alcumi strumenti; actiocché onch s'aprano, o fendano; ghiera ; annulus; cirt fulna ferrous, sirole, chapa, a minimale

Fint, colpo di sunga frangata detus ipalis, coup de bêche. Vanga, shrord fith colla vanga, vangata, ager bipatia efficient contenersi walla wanga wa wala bethe Silie. ray ib obados,

"Hint, lavorare la terre con vanga, wint program bipalio terram fodure, becken , hit Sugar Backaran picer avec la bôche.

With wel, tela finissima tessata di suta a, velo, velum, voile, crépe, gare. abbigliamento fatto di velo le talora i sela lina, che portano in testa le Mozam; velo, selum, voile de religiouse. Will, uno con cui si cuopre ilitalice; velos stum, voile. Vel, striscia di drappo nero seta cruda gomuneta e molte rada, che

positiona" velte, \$93505 lightly to the popular le devil.

Age' unto ep arden emphis fe missoure mid o' white o' white of a soft while is on white o' wing weigene, d'in createn Jagon che de gonne for tand MI volta Bhatti IP worth del nimit die von the angle of control alien asy

VELA . 'tendar checlegata distesa all'albero della nave riceve il vento per darle moto veta, vetum, carbinus, voile. Feld, liande ruola, V. Bandarola.

Vita, lastra mobile di ferro, che serve a chindere o restringere l'apelitura della Bocca dei camini per regularvi il passaggio dell'aria chateratta con crappe, and an

Vell', bute un att, coprire tou weld, velare, velare, velo divolvere, gazer, voiler, caller, couvrir d'un voile.

Vereite, volete capriccioso ed mefficace velcità, induis boluitas; velcità, volonte

Veren, fosa, soldinza qualtaque che introdotta well economia Hhimale vi e cagione li morte o di crudele l'inferimtà ; quantanque non abbia esteriore qualità mociva; velend tostico, virus; vetendos, tenin, poison virus. Felen , odio, sanza , malignica , Veletto din venil Monte ta bestia milie el velen "motto straemico, malla si"ha bill a temere morti la bestia morto il veleno. post infinice mortem, hibil amplies metuendans, morte la bête mort le ventil e .

PRIERE , univelene , dar il' veleno , avvelendre, venetto linfivere; venetum probert, venieure, empoisonner, donnet du poisoll.

VELENDS, addirche contiene veleno, velenoso, avvelenato attossicuto, withlentus, venewswist Weilmear Crebeneurs in confiction TER , 'neime generico de' canali elasticl' & rantosi che riconducodo al cosce dall'estremità delle artirie il sungue dal'idueste tolli dotto a tutte le parti dell coppe , e confii le arterie from , wenn, wines Pand, si diffe pute di quelle strice ed onde didiversi to lori-o Caltra materia y che vantio serpentis in varie sortei di byni nelle pietre"ccil: vena, vena , veince, mudieres. Fend, strato di minerali, terre o utetalli, lungo e poco spesso, come per lo phù si trovano nelle miniere; filene, vene, vene, vene, vene, vene, copisi, fecondità i abbondunta, vena, copid affluentia, abundantia, vis, veine, abondance, affluence, Veña, voglia-, genio, pro-

methons, odispositions appropriate, polantas, appartie, naturale. deni per arene d'enclores nver una vena di pazzia, agotic, alquanto del SASSOLIDAS PROPERTY BULL POLIT GRAIN de folice PEGRA CARMIETTO LOS SERVIDOS E HORIZADO. PARA LENESE L'ARQUE CARRILLEPARE VAINA CERNIA MES Hanginganithige esser about mus hears fromes guinost everpi reparitismor vidmuno dejrugade office incantividant mycheling anna grant mor sunos sunda mantividant anna grant mor the doucour, the tant noth peu doux, while Attrimente de ruoje , inve si estbano, i soltellu il ali, septe de parte la constante de la cons simile guaina . . . coulisher mutul philippe & semulation bietal a 'de, jeste A cpe Oliannouscoulluss: Audatof andie apstractus

sah, age diffichet der vier tap ighto talerqued veryle magicenario a montiles Parcitor bandicines somethy inchorabites 1911 " BOUNEAU PARON BOUND TO BE SEEN AND THE APPROPRIES - Suffere weeks an extension of distant fortuna and and

- publicht in the intermediate it identities it in a series tensa mostrat in altent per paesas contamnit; ads the orthography and and an ender of det "All studyle" hipplicanichte" bet concedeur in "Rush by Judidian buildishipt" I salidade softe ga-- Ala moreoders, alla troppia a ductioneri in que - support lucere, auchque constitute vendere paper propagation and vendre a l'encas le "Henry and entherity" y chief of unit, of my - Hitto . ut detay . Symplere a spoce . per value vendere allapputon uniquim an numbutum per partes vendere, vendre en detail. A ande rectional vender language money person interest HIM HIL DEZEL AD HABINITAL PET PATTES MENDE-Kerde, A.Kussus, lar, randus distante la Miercantin tritiethe d' Leithere ingigroso's lan Hennin venices, in plenin, wendere nondre en gro. Fenica previstante, interpedie en gro. Fenica per dilazione, il. dempo
distropuntati, applete pe temps, mendere
distropuntati, principal per temps, mendere
distropuntatione, permissi, mendere
distropuntatione, permissione, permiss Merit in the state of the state Besider & Highly 1993 the Jambety M. prezzo orant 114 Vanueration receipe double and gode intent \_#59 44 History 1. Ki input, Hel proposed to a cambio d'offera all'offeracre, far vendate, # . Mere a first para description occidente. Alente ulcissi, venter lives representes l'esta berg de l'esta Agundere pulliffy plurimo perios mendera, tirer vengennee tirer raisco des laire quine

mandas Mésscher, 1-1 centerino dobrigadi, a atrassapat, vendon a buon mensato precide pay, poca presso, male pretio netware,, sta dre a rhon ijmarché unedodse de dominamente. Kandara hota praci block errendere unicesto Americana, att 1 mm parate...dataranioaso 41 houbs -iii.allaylor, armenta la gong che obranga Nursea , versides, se diaste , seenderecisis conside aversione vendere, vendre egudios modes tachan Kanda iginata diquisi vendera a tilis Auno prempi dissolute madere, chendem dale nose, vendegi, ha perjaga viendre, kunun mains mente chase ne nout I Fonds di fro .. rendere merenzie di contrabbandan-bint glie, and appartication tendere became 14, furtim acadoms faire ils sbatts dvena da menda, alabondara (de quilde costs, average an equality mandros any popular Averag a bungalanquadram afficera muhifoli possiders, an every is follows, use diversition of the companies, and a district companies, independent raccouto la comi come de initia in abitat raccontata, vendo come ho companio de la ta nglene, the debite dantauvelle amperel que justins, achabie. Konda sa'i tumpar y idan lalini ad spinodone, elecchamin distar authoralyidar panzane, infinocchiere, \veitdett pincht per pappagallan verbas circumducere, muche foor dere , la surendre à quelqu'un persulantideproperty with experience appropriate the mile and miles march, da forem sopreferation, information dana più di lui ; essen dellei grebien graender anno, aliquem negocitate) nego royanden quelqu'ain, situanementube plus que lui. L'ende ut, tablera pervate da , praderen trabir qualquium ad mi ion shitpe'b meter oupless, and perpensul. of urniting facility mende . declarity muchos, dell Alexe, it stinked topood, be analyticase a (mput, britishes of bookstangers on the control of venderst, facile ad esitand, veladamiles atdibilis enspiréculula que suction des possessifit de boundebit, de unital de bonne rentroite efterffa librie min qualitate anne , expens, f. spotraceumbio iditofica riceruta) dend siftio - venderateo - vindedetti q venghantsi 🕬 centalinente on louisbus laket amountrees attabanorcazione vendententenzalui ocusalei de property altered of stead ... vandantees was

Venerie; contratte der endet ind mehrene professionen in der endet indet in der endet in der end are, vandita, "vendito, attenque", rette si situation à print d'argent pateble volve del sandita; del bande vendu plote del redu incidità broom riplitationel, over bugateriet. general deputation of the second of the seco aversione vender vendre sandvoormod all Varonna ip tempo si vagione di metati property and the property applies applicable butth nose, vendegrabuste | this western , bione William berg Louis Louis Countries Communication कार्यकारातीयम् । त्रीमध्याण्य विक्रिश्तरप्राहणसारीव सूर्वमण्यू कार्यकाराती वार्यकार्यकारातीय सीराजी प्रीत पुरस्ति सर्वा स imminutorie uve the bindry i Ardriffila ore. ing skegetet, i fractus, i la geoloia aoue se nelimbé l'abdumiè y eligis nautere proippratification i san to lo più di mul acquisto, the crather see. there or rational duty bions, shrothernet raccontata, vendo come he compuendo Storage malles of beletichance electrones V an Property of the Cartestant of Contract of the Contract of the Cartestant of the Cart tendangkur, vandangende; obnpend; compelie pankene infinoccionegnis/velifeguanuble per pant Domenien y planproli, white worsers, ford destin, bundredial figurer wants in weneral idella menomenta della panetono estada estebrare Signati Gands Chintory-westerd Drimmed (1964), seems stackers which mastery would reduce the first state of the second se an disconsuplementatole itensiables, which and and the second seco walland administration and and serverne into dell'Altare, il . Frenkelahalequalublissimine Chrysti : Compus schooliesimile Sucou mentito y te sainte venders), facile ad extended shedmines the stienman, , while the surband still inches the mercos provocaments ab diffedinorles , in venérien inelig laxurining quelificationen , Avolupteux The state of the s

of the fight to see seems and the seems to the per od in alle nous generalines : const septer heten be not tal the tal the tal the talk of the test of the test of the talk of t ARP SHARES of selection was easy with the country super bld with chert, ette bolti d'orgiell, alphinatic stationary in blandings are climbed edent othe fully still stand fitters defidelinic ethon Bessind bregater the of the ha Vettar ventafina (V. Iblancos Kantdjina. an West the process of bear , vento hugefiloso e durevole , turbine , bufera ; behtud but-Whates, mires "Ventroffeth 8-6 , 1873 venta, ventavit ventrit; ventria, ventria renewitten (\*) Bisognale (\*) Bisognale (\*) Disogna Bisognava V kasegnara (\*) Bisognava (\*) Bisoguase, bisognato inappriere; phorier, hoof--faller, facto faller their ? factors of the "D Vernitz", white "dicesided brightvorsi the apple coding poster almento, ventoriate, sten-tolare; wester months, wento byttari, this pati, ellometra ar went, badiner to officer "hat gre du went. France: v. latt. Estationate, Consideter agiter 'the hisire, detattre 'hite question. when it lume the process roots che serve per pa-when it lume tiells incerns a candels, sinb-wish months well weching whole stability, was root of the process of the per pa-garde veel or subset, while so colver the indiatop and de passible in all happenent phenio ("Ventoio" wente bhothits", bentoths , Anna (... Addition ... Hangs ... Action ... Hangs ... Ha thank, Visacreon, applicable material the productive of the vente of the productive section of the second of the s

Batt "le selliost" V. Poniose.

le sentose sulla pelle, applicate le contose, applicate le sentose sulla pelle, applicate le coppette, ventosare, cue poudas allmovere, ventouser.

Verroirie, indisposizione per cui si generano incommodi fluidi neriformi nel canale intestinale ; é dicesi dell'acia stessa che per essa si svolge; ventosità, inflatio, inflatus, spiritus, ventositas, ventosité, vents dans le corps, flatuosité.

VENTRAIE, parti interne del corpo dell'animale; intestini, interiora, viscere, frat-taglie, pracordiii, exta, viscera, entrailles, intestins; visceris, fressures.

Ventresca, vantresca, grasso di porco spiccato unitamente alla cotenna, scotennato, arvina, petit fard. Pentresca del ton, la pancia del tonno, tarantella, sorra, thyn-nus murianicus, ventre de thon sale.

Virtucoi, organo membranoso e museoloso del corpo, angiale in forma di cornamusa situato un po embliquamente nella parte superiore dell'abdome tra l'esofage e gl' intestini, e nel quale gli alimenti fanno la loto prima mutazione in chimo; stomaco,

ventricolo, stomachus, ventriculus, ventriculti, estomac, petit ventre.
Ventra, voce adoperata nel modi avverbiali a ta ventira, a la bona ventira, v.
A la ventira De la bona ventira, dar

la ventura, V. Scriboghe.
Venturia, v. Scriboghe. o bruno sparsa di punti di color d'oro, e scoperta per avventura ; onde ha il nome; e dicesi pure d'una gemnia che le rassomi-gha a base di selce, colorata ili varie guise e per lo più in bruho campella, semidialana, ed abbellita di moltissimi punti splendenti 

Vza, vera, vel jadd conforme à clà che esprime, pari alla Verità ; verace ; veritiero, vero, verit ; veritiero, vero , ver a te vel, e velio; veram est, elect vial, il est trai, A l'è neh vera, è falso, falsum est, il n'est pas vrai, il est faux. A l'é ben vera che, è vero che, confesse, amunitto, sit equident fateor, j'avous, j'admett.
VERAMBRT, con verità, in verità, vera-

mente, vere, certe, sane, profecto, viul-ment, en vérité, cortainement.

Perabita aspanda de l'un estibile semplice di non per iscritto, verbale perbo protatts, ventuse fel das lungo di un eccliamento verbal, qui n'est que de vive voix. Proche louge ventus senta diglio, verbal, scrittura nella quale un pubblico official. Ventuse simple, ventuse seclici officiale descrive un fatto che egli ha ridulo name. o ciò che è stato detto o latto tra le pari processo informativo, rei gester acta pre-scripla, proces verbal. Le process verbal, destande un process verbal, distendere na processo informativo, acta legitime describer, dresser procès verbul, verbaliser. "

Verbalment, di viva voce, a bocca, verbalmente, a parole, verbis, verbalement, de

vive voix, de bouche, en paroles.

Verbena', pianta crbacea annua, alta, ramosa, crescente ovunque lungo le strade, con fuglie molto divise e fiori cerulei a miche, medicinale, e celebre presso gli antichi, i quali l'usavano nelle loro cerinhonie religiose; verbena, erba colombida, verbene, rerveine.

Verbighassia, (voce lat.) verbichess, verbigrazia, per esempio, verbi glittia, exten-pli caussa, par exemple.

VERD, add. che è tinto di quel colore che hanno le erbe e le foglie quando sond he sche e nel loro vigore, verde, viridis, vert. Verd, fresco, contrario di secco, verde, viridis, recens, vert, frais. Verd (parlando di piante) che vegeta ancora, che non è morto, verde, viridis; vert. Perd, agg. a vino, V. Vin. Verd, verd colte ma a, verd com na siola, dicesì oltre il senso at-turale di frutto acerbo, indinaturo di bus, orudus, immitis, immaturo, velt, qui n'est pas mur. Verd (parlando di discorsi od azioni), strano, aspro, offensive,

acrior, asperior, vert.
Veno sost. quello de colori primitivi the è sparso generalmente sulle foglie fresche delle piante, e dicesi petre delle materie al trì corpi ; verde', color verde, color viridis, vert, verd. Perd por, specie di colore verde bellissimo, simile in quelle della sine raido, ed inserviente alla pittura; verde porro, color prasinus, porraceus color, vetti de potreau, vert de modtlighe. Fedd delle, veril d'aram; materia coloraute di liel color verde, utile alla pittura, e formata col 🌬 sciate lo lamine di rame nelle visacce, e p begitarie coll'aceto, onde ne risulta un ace di rame; e dicesi pure di quella grunes verdi ché si genora nel rame per umiderra o per contatto di liqueri acidi od untuosi , verdetto secto, verderame, arugo, verdet, vert-de-gris. Perd user, sorte di colore che è il color dell'aria Vernie, add. di parola, di viva voce e e della marina; verdazzurro, malassinus celori

mobalica eram ad franc Rord asur, polor mimerale che si porta di Spagna, e sorre a dipinecire a fresco , o a tempera, verde azcurring ..... Kard term, a tena winda, terre di color verde, buona per dipingere a olio, a fresco, a tempra. . . Fierd eterno. volatura futte sopra un fondo inargentato d argenta in logim con verdecome ben purgato a leggiero, e ridotto a guna di acquerello verde eterno. .. Verd d'acpiment, color verde fatto d'orpimento mescolato con indoce e byone per tingere carte e legnami . . Verd d' pone, colore un verde e gualla, verde guillo, e viridi pallens, veit de pomme. Vord scur, verde pendente allo scuro verda brupq . . . . vert obscut, vert fonce, Ford cinic, verde che tende al chiaro, verde energo, verde chiano, verde gajo, lese mverde di prato, viriditus, vert d'heche. D' eplor verd d'erba, de color verde de ponto,

herbaceus, herbeus, d'un vert d'herbe. Venussa, che tende al verde, verdastro, regulicain, subviridis, vordatre, qui tire sur

Transant, V. Rordsin,
Vernos, nome del famillo verdiccio nelle
Lanciario V. Legnot.
Vernos, necello dell'ordine dei passeri
Lanciario dell'ordine dei passeri grosso come un fringuello romune de color, vertie-olivo volgente in alcune parti al giallastro ed al cenericcio, con coda a forbice e pieds bruno-rossistri, calenzuolo, sigolo, finco verde, verdone, lazia-chloris, verdier. Vardoù, color di verde pieno, verde brune . . . vert fonce.

Venous, rerdestà, nerdiccio, rerdognolo, vendigno, verde chiera, festichino, nibei-

radic, mert gat , up peu vert.

Vancon, quantità di ceba, di germogli, e di piante verdeggianti, vertura, verdura, viretum, verdure. Ferdure, ogni socia d'erhe buone a mangure, camangure, crhaggio, olge, łacharens, herbage, herbes pothyeres.

Ynoughan, rivendugliola d'erle, treccola, achajudist cupa, plesum vendurix, herbides,

scindiscio, purge, verge, baguetin, boissine. Sarche la merga uh'un sopalu, ceccare il proprio danno, in dumitum sumi lancos deduceres fratello, pamer des varges pour se fonetter. Eè passi man frates, frates, podestia unitara por de verges, de la norgada, punire un tompleme, regiona, podestia unitara soldato qui frates, regiona, podestia, recundia, modestiant, modestia, modestia, modestia, soldato que resenue, padeur, Perde la neregora, soldato por resenue, padeur, Perde la neregora, soldator

sheggiare frustare Descuotere con verghe Verga, anello, il em cerchio son è lavorato, ed è sensa pietra testa o ritratto, sensa costone, envirius, i anneque, gerga, especa de bague dont le cercle est égal par tout, jone. L'erga, membro virile, versa. cano penis, perutuan priapus, coles veige, penis, membre vini. Priga d'or pianta wivace erbacca e che presce ne luochi umidi ed ombrosi con gambi rotondi e lisci, loglie lunghe, radice struciante, e flori gialle a spiche, prive d'odore, erba gine daica, virga aurea, solidago, verge d'or,

Venezua l'atte de percuptere con vergbe, flagellazione frusta flagellorum icius, per-bera virgidenia louet fustigation. Ferguila, supplicio in uso presso i militari. frusta, frustura, flagellazione, fustigarium, fustigation. De la vergada, V. Verga.
Venoanti, chiudense, chiuse, stepe, se-

plum, échalier.

Vynomia, perouotere con verga, verghega giure, girgis cædere, funetter avec des verges. Vragaga, dim. di nerga, picciala verga, werghetta, virgula, hoguette, housing, petite werge,

Vanoir, pengine, nich a sost, e diami de found of anche d'homo che visse in contineusa perfetta, vergine, virgo, vierge. Min's wergin, morire colla ghicianda, wrginei pudoris plemeratu flute mori , mouris verge. I in vergin , V. Vin. Sira vergin , vis vargin , V. Sina , wis. Euli wergin , olio che si trae da ulive non riscaldata, olio vergine oleum prima note, flos oles, huile vierge. Fergin, si dine anche di qualsivoglia cosa non adoperata, sergine an . vierge, qui p'a point cie encare employé. Eus ucraie d' na cosa, nga averet avuto parte, vergine di una cosa, inquixum pon fine, conscium non fuisse, avoir les mains nettes de quels que chose,..

Vengmos, s. di scherzo, colni che mem vita celibe, scapolo, sitello, oclebs, escaps rafrinorus culbataire , puceau. Vasara, svergue , V., Smorfia.

Testoune, per impresone dell'anuno intorna a quelle oose che pare ci apportino disonore per letti passati o presenti i vergogna, pudor hapte, vergagae, confusion. Me fratel a mifa, vergogna mi la vergogna nue

la vergogna, pudorem ponere, os perfricuisse, surmonter la honte. Vergogna, disonore, vitupero, biasimo, onta, ignominia, scorno, dedecus, infamia, honte, infamie, opprobre, déshonneur. Vergögna, dicesi a guisa d'esclamazione, alcuno per modo di riprensione, di biasimo; vergogna! arrossite! pudeat, c'est une honte. Vergögne (plur.), part vergognose, V. Vergognòs.

Vengogados, ontos, agg. di persona, vergognoso, confuso, svergognato, pudens, verecundus, pudibundus, honteux. Pover vergognòs, povero che arrossisce u chieder la limosina in pubblico, povero vergognoso, mendicus verecundus, pauvre honteux. Vergognòs, timid, ritròs, timidetto, ritroso, peritoso, verecundus, modestus, honteux, modeste. Vergognòs, ontòs, agg. di azione o di cosa, vituperevole, ontoso, sconcio, disonesto, villano, sozzo, indecente, laido. turpis, inhonestus, probrosus, honteux, fletrissant, déshonorant. Le part vergognose, le vergögne, le parti del corpo che servono alla generazione, parti vergognose, le vergogne, pudenda, les parties naturelles, les

parties honteuses. Vergognosament, ontosament, avv. in modo vituperevole, vergognosamente, vitupe-revolmente, ignominiose, turpiter, honteusement, ignominieusement, deshonnêtement.

· Verificate, dimostrar vero, certificare, veriticare, comprobare, confirmare, vérisier, avérer, assurer, attester, prouver, démontrer, justifier. Verifiche, trovare la verità paragonando; confrontare, verificare, compurare, conferre, recognoscere, vérifier, comparer.

Verna, V. Vrità.

Veritabilment, con verità, veracemente, veramente, vere, reapse, vraiment, véritablement, en esset.

- Verlèra, *verloca*, v. pop. bussa, bacchiata, percossa, batacchiata, ictus, coup. Dè d'verlère , V. Verlochè.

Verlèra, V. Verlèra.

VERLOCHE, dè d' verlère, v. pop. percuotere, zombare, dar busse, batacchiare, bacillo cædere, percutere, fouetter, battre,

Verlopa, V. Varlopa.

Vern, nome generico di tutti gli animali privi di veio sangue, di vertebre e d'ossa, col corpo molle lungo, contrattile ed articolato; e si dice pure comunemente di quelli che sono soltanto per a tempo in tale stato, come sarebbe il filugello; verme, baco, verminosus, vereux, plein de vers, couvert vermis, ver. Verm d' tera, lombris o verm,

propriamente genere di vermi dal corpo cilindrico, munito nelle articolazioni d'acule minutissimi, e che vive ne' terreni non aridipascendosi di terra, senza toccare i vegetali. lombrico, baco terragnolo, verme della terra, lombricus, lombric, ver de terre Verm, boje, vermi che si generano o penetrano non si sa in qual modo nel corpo dell'uomo e d'altri animali, e principalmente negl' intestini, e ne sono di molte specie; vermi intestinali', vermi viscerali, bachi, entocoa, intestina, vers, vers intestinaux, vers intestins, entozoaires, intestina. Verm del cheur, verme intestinale quasi globoo, che si trova talora sopra il fegato, la mila, il cuore od altri visceri dell'uomo; idatide. hydatis, hydatide globuleuse, ver cardiaire. Verm solitàri, verme intestinale di cui sono varie specie, che hanno forma d'un lenghissimo nastro, e vivono anche non selitarie nel canale degli intestini ove sono cagione di gravissimi incommodi; teni, verme solitario, lumbricus latus, tenia, ténia, toenia, ver solitaire, ver plat. Versa dla lenga di cañ, verme intestinale che si mostra talora nella faccia inferiore della lingua dei cani, con una vescica esternache è parte dello stesso verme; idatide, verme vescicolare, hydatis, hydatide, ver sublingual. Verm del formag, bogiatin, larva di diverse specie di mosche le quali vivono nel formaggio finche sono allo stato di verme; le frite del formaggio, mosciolino del cacio, mosillus casei, mosille, ver de fromage. Fè i verm, inverminire, divenir verminoso per corruzione, vermiculari, verminare, se corrompre, engendrer des vers. Gavel verm a un, cavar di bocca altrui una cosa, scavare il sentimento di alcuno, cavar la lepre dal bosco, cavar i calcetti a uno, far casella per apporsi, tirar le calze ad uno, alicujus arcana elicere, aliquid ab aliquo expiscari, tirer les vers du nez à quelqu'un, tirer le secret de quelqu'un en le questionant adroitement. S' i veule gave'l verm selo beive, chi ha ben bevuto dice tutto il suo bene come il suo male, gran traditore si è il desco, la mensa è una dolce colla, in vino veritas, in poculis veritas, le vin fait jaser, le vin fait dire la vérité.

Venmer, dim. di verm, piccolo verme, vermicello, vermicciuolo, vermetto, bacherozzolo, vermiculus, vermisseau, petit ver.

Verminòs, che ha vermini, pieno di vermini, verminoso, cacchionoso. vermiculosus, de vermine, qui grouille de vers.

Vranor, vino at quale si lascio in in
Histore l'ascellio de proportionali disconsideration of the control of The strain age di grano od altra biada che Hyver. resto di un corpo resinoso o bituminoso inciolto "nell'alcool o nell'olio; e the steso stilla superficie dei solidi col pennello, loro e li conserva ; vernice , glutinosa liquorum edifipositio nitorem inducens', rerais. Vernis copal , vernice fornità colla dissoluzione della renas étopale, ed è filit bellu e scolorata delle altre se fana nell'altrolle bell'étere, vertifice respair . . vertifi adutopal, vertilscomposts di zafferano, gomma gotte, ed altie composts di zafferano, gomma gotte, ed altie composts di zafferano gomma gotte, ed altie composts di zafferano per dio di fino o mell'alle 6967, 'dilde' ne risulta una unta che s'as vicina Constant dell'oro il seprece dischere , dollar jatine. Perills south , werner metra , verince nichte affato chispatishte , composed de bis mille if Giudeal e di sitectho cen olis pid-

via, verso, modus, ratio perpudient primebish hiquieral, "marsh were, alodum interact, changer de hote, changmonte gatumelo Pal nte tosa peris beirinke una compotences furla co'deliti inoth isoperare malarisona. eld' bid' conviction and and conviction bid' bils le! Bod' clientla ( s'y 'prondre bion , claire comme il fligit ; prendre une chose que bout rote: Vers, Banda, parted un soul paragular, us, endroit, cote pultuation from , guntag atto, movimento, gestus, actus, mentuly geste. Vers, grido, voce sconcia, clamer,

Was, "prep, che denota vicinanza y ancostamento , indirizzamento di qualcha: partitu verso, versus, erga, versum, vers. du côté. Vers, contro, verso, adversus ; contra l' contre, envers. Vers, in larbre, in accuigna a pro, verso, erga, pro, vers, envers, id la faverilla Pégard, Ferr, intorno, cirra, vérso printiply wirea weeks. Hers seind procure in serial processing with the serial serial processing with the serial processing the serial processing with the serial processing soir, sur le soir.

Vense, voce usata avveibialmente nel medo disiduje: Pichie et verse provene, a ciclo parte q. state of the state of è dentro a vaso, sacco o cosa simile, rovesciandolo, o facendolo traboccare, o spargendolo in altra maniera; versare, spargere, fundere, effundere, spargere, verser,
epancher, faire écouler, répandre. Versè
fiña l'ultima stissa, gocciolare, sgocciolare,
extremam guttulam exhaurire, égoutter. Versè
'l dnè, versare il danajo in una cassa, fare
un pagamento, pecuniam effundere, verser
le numéraire, faire un versement. Versè in
s. n. uscir fuori per troppa pienezza, trahoccare, ridere, diffuere, redundare, effluere, regorger, verser, déborder.

Verse (colla s aspra) sost. luogo chiuso e piantato d'alberi fruttiferi, verziere, pometo, pomarrum, viridarium, verger.

VERSELA, verglietta, vergella, virgula,

baguette, gaule, houssine.

Vensur, soprabbondanza di acqua ne' fiumi cagionata da pioggia o da neve strutta; piena, rovescio, allagamento, inondazione, eluvies, chuvio, crue, débordement.

Verset, dim di vers, e dicesi per lo più de' piccoli periodi in cui sono divisi i capi; versetto, versiculus, verset.

Verseul, bollicina rossa, grossa come un grano d'orzo, che viene sul margine libero esterno od interno delle palpebre, ed addolora gli occhi, massime ne'loro movimenti; orzajuolo, hordcolum, orgelet.

Version, ampio imbuto di legno con tubo di ferro, ad uso d'introdurre il vino nelle botti; piria, pevera, imbottatojo, infundibulum, chantepleure, entonnoir de bois.

VERTIGIRE, indisposizione del cervello per eui il paziente vede gli oggetti intorno a se come se andassero in giro, e crede di girare egli stesso; vertigine, capogiro, scotomia, vertigo, vertige, tournoiement de tête. Ch'a patiss le vertigini, scotomatico, vertiginoso, vertiginosus, vertigineux, qui a des vertiges.

Ventico, capriccio, ghiribizzo, grillo, fantasia, arzigogolo, bizzarria, morositas, animi impetus, cupiditas, commentum, caprice, vertigo, fantaisie, boutade.

VERTOJE , V. Antervuje.

Vervela, varvela, mapa, spranga di lama di ferro da conficcare nelle imposte di uscii o finestre che ha in una delle estremità un anello il quale si mette nell'arpione che regge l' imposta, bandella, lamina ferrea, penture. Vervela desnodà, strumento composto di uno o più anelli e di un'arpione incastrato in essi, per tener insieme le parti di qualsivoglia arnese, di cui si abbia da ripiegare e volgere una parte sopra l'altra, mastietto, ghanghero.... fiche et contre-fiche.

Verver, v. b. capriccio, ticchio, ghiribizzo, grillo, animi impetus, tibido, verve, caprice, fantaisie, vertigo, V. Veso. Ves, sost. torcimento di bocca, ghigno,

Ves, sost. torcimento di bocca, ghigno, gesto ridicolo, atto derisorio, actus irridens, fæda oris distortio, geste de dérision, grimace. Vès, lezio, affettazione, mollities afféterie, minauderie. Vès, voce sconcia Vers

Vès, add. cont. di nuovo o di fresco; vecchio, vetus, inveteratum, vieux. Ves, aggiunto di ciò che per troppo tempo ha perduto sua perfezione; stantio, vieto, vietus, obsoletus, vieux, rance, fort, croupi.

Vesco, prelato di primo ordine nella Chiesa cattolica, successore degli Apostoli, consacrato per lo spirituale governo e la direzione d'una diocesi; vescovo, episcopus, évéque.

Vescovà, dignità del vescovo, vescovado, episcopatus, épiscopat, dignité épiscopale. Vescovà, distretto entro il quale si estende la giurisdizione del vescovo; diocesi, vescovado, diecesis, évêché, diocèse. Vescovà, abitazione del vescovo, vescovado, edes episcopalis, évêché, palais de l'évêque. Vescovad, tribunale del vescovo, curia, vescovado, forum episcopale, curia, for ecclesiastique, le tribunal de l'évêque.

Vrso, sperveso, gigèt, gioja che si manifesta con moti di somma ilarità, e con pensieri fantastici, zurlo, prurito, pizzicore, solletico, frega, fregola, grillo, uzzolo, sosta, diletico, ticchio, ruzzo, tibido, perurius, prolubium, demangeaison, tie, grippe, joie, grande, gaieté, verve. Veso, desiderio smoderato, prurito, ruzzo, tibido, désir immodéré grande envie. Fè passè 'l veso a uñ, cavar il ruzzo di capo ad alcuno, in officio continere, tenir quelqu'un duns son devoir, faire passer l'envie de folàtrer, faire perdre l'envie de quelque chose.

VESPA, insetto di color giallo e nero, più grosso della mosca, assai rassomigliante alla pecchia munito di quattro ali, e d'un pungilione nascosto sull'estremità dell' abdone, con cui spingendolo offende i neunici, vespa,

vespa, guêpe.
Vespe, stanza o nido delle vespe o de'ealabroni, simile a'fiali delle pecchie, vespajo,
nidus vesparum, guêpier, nid de guêpes.
Desvié 'l vespe, irritare chi ti può muocere,
stuzzicare il vespajo, svegliare il can che
dorme, le pecchie, il formiciajo, stuzzicar
il naso dell'orso quando fuma, fumantem
nasum ne tu tentaveris ursi, crabrunes irriture, irriter les frelons, éveiller le chat qui

5q3 VE

Vesra, parte dell'ufficio divino, ossia uella delle sette ore canoniche, che si dice ra nona e compieta verso sera; vespro, veveræ, les vêpres. Vespr Sisilian, strage geerale de Francesi dominatori stranieri nella icilia, accaduta nell'anno 1281, alla quale ervi di segnale il primo tocco di campana, el la seconda festa di Pasqua, e dicesi per unil. di ogni strage grande e improvvisa; espro siciliano, subita strages, clades, suitum excidium, vêpres siciliennes, horible massacre.

VESS, cape, canis, chien. Vess, dicesi più pesso di cane vile, cane spiacevole, canis

wis, vilain chien.

Vessa, pianta erbacea ed annua che si sezina principalmento per foraggio, ed ha accelli che contengono semi rotondi e nericci nde si nutrono i colombi; veccia, vicia, icia sativa, voscenu, vesce. Vessa salvaja, secie di veccia vivace con fiori a spiche, a quale cresce nei luoghi incolti e nei campi, ve danneggia le biade col suo cesto, e mecolandovi il suo seme, veccia selvatica, vicia racca. vesce à épi, vesceron. Vessa del luo, ianta del genere dei funghi, grossa talora ome la testa d'un uomo, rotonda, la di ui pelle serve a far esca, e che è piena i polvere nociva che si disperde quando la ianta è matura; vescia . . . . lycoperdonovista, vesse-loup des bouviers.

VESSA, la femmina del cane, e dicesi er lo più in senso di disprezzo; cagna,

znis, chienne.

Vesse, far una vescia, tirar una coreggia, petezzare, trullare, suppedere, emittere entris flatum, hebetare flatum ventris, esser, lâcher une vesse.

Vessit, inquietare, affliggere, tormentare, raziare, vessare, molestare, vexare, inectari, molestiam afferre, vexer, tourmen-

er, faire de la peine injustement.

Vessia, sacco membranoso muscoloso a orma di pera, posto nell'infima cavità del entre dell'uomo e degli altri mammali, per cevere l'urina, e poi trasmetterla esteriornente; vescica, vesica, vessie. Vessia, memrana, piena d'aria posta sotto la colonna ertebrale di quasi tutti i pesci, corrisponente colla gola o collo stomaco, e pel di ui mezzo possono salire o scendere nell'acqua; escica natatoria, notatojo, membranaceum eris receptaculum, vésicule aérienne, vessie érienne des poissons. Vessia, gonfiamento i pelle, cagionato da cottura, o altra causa he vi attragga umori caldi od acri; vescica, l

boccia, phlyctæna, pustula, bulla, cloche, vessie, enflure, ampoule phlyctène. Vessie, bolla che sa l'acqua quando piove, o quando ella bolle; sonaglio, bolla, bulla, bulle d'eau, bouteille, bouillon.

Vassicant, vissicant, rimedio pastoso che applicato sulla pelle la ulcera, e ne trae gli umori accumulati alzandovi molte vescichette; vescicatorio, vesicatorium, epispasticum,

vésicatoire, épispastique, phénigme.

Vesta, abito, o vestimento da donna; veste, vesta, vestis, amictus, habit, robe. Vesta longa, vesta talàr, vesta da preive, sotans, veste luagu dal collo sino ai piedi, per lo più usata dagli ecclesiastici; sottana, tunica, vestis talaris, vestis ad talos demissa, soutane, habit long. Vesta da camera (se da uomo) guarnacca, guarnaccia, palandrana, veste da camera, lacerna, endromis, robe de chambre. Vesta da camera (se da donna) andrienne . . . andrienne, robe de chambre. Vesta con d'baste, veste tagliata a crescenza, laciniosa vestis, habit long à replis. Vesta picà, veste imbottita, diplos, robe piquée.

Vesteta, dim di vesta, vesta da donna corta e poco ampia, vesticciuola, vesticula,

petite robe.

Vesti, abito da uomo. vestimento, vestito, vestis, vestitus, vestimentum, amicus, indumentum, habit, robe. Vesti d'agher d'seder, vestito troppo leggiero per la stagione, vestis levissima, habit de vinaigre. Vesti frust, vesti strassà, vestimenti vecchi, vesti lacere, sferre, scruta, obsoleta et lacera vestis, guenilles, haillons, chiffons, vieilleries, habit vieux et usé. Vesti da festa, il domenicale, vestis nuptialis, habit du dimanche. Vesti da deul, gramaglia, vestis lugubris, lugubria, habit de deuil.

Vesti, v. att. mettere indosso il vestimento vestire, vestire, induere, vetir, habiller, couvrir d'un habit. Vestisse da sta, vestirsi da festa, conciarsi dal di delle feste, miptialem vestem induere, s'endimancher. Vestisse da vot, vestire abiti tutti quanti d'un sol colore, e portarli costantemente, per voto fattone a Dio; vestirsi a voto, volivam induere vestem, se vouer au blanc. Vestisse com na siola, fasciare il melarancio, frigus multiplici amictu propul-

sare, s'emmitousler, se fourrer.

Vesti, part. di vesti verbo V. Vesti da

angel, nudo, nudus, tout nu.

VESTIARI, luogo dove si serbano le vesti de'religiosi, vestiario . . . vestiaire. Vestiari, la spesa ed il mantenimento del vestire, vestiario, vestito, sumptus in comparandis vestibus, vestiaire, l'entretien des habits. Vestiari, nome collettivo degli abiti e principalmente di quelli da teatro, vesti, vestes, les habits.

Vestibot, parte aperta e coperta d'un edifizio, posta nel primo ingresso, e d'onde si entra nelle camere, nelle sale, o ne'tempii;

vestibolo, vestibulum, vestibule.

Vestiment, e più spesso vestimenta e vestimente (plur) stossa tagliata e cucita in guisa da potersene coprir comodamente la persona; ubito, veste, vestimento, vestitus, indumentum, amictus, habillement, habits. Vestimenta modesta, abito positivo, modestum indumentum, habit modeste. Vestimenta propria, vestimento fiorito, delectu vestis, habit choisi. Le vestimenta san conparì le persone, prov. gli abiti puliti o ricchi danno buona i lea di chi li porta, i panni risanno le s'anghe, ornant vestes et vitia celant, les belles plumes sont les beaux oiseaux.

. Vestission, ceremonia che si usa nel dare l'abito ad un religioso, ad una religiosa; vestizione, monacazione, religiosæ vestis sum-

ptio, vêture.

Vēr, sciocco, bindolone, barbagianni, vappa, bardus, niais, sot. Vēt, membro virile, cazzo, zugo, penis, verge, le membre viril.

Veteran, soldato che esercitò la milizia lungo tempo; veterano, veteranus, vétéran. Veterañ, la persona che dà più lungo tempo esercita un impiego, una professione, veterano, decano, nestore, decanus, antiquus, doyen, vétéran, nestor. Veterañ, scolaro che studia due anni di seguito nella medesima classe; veterano, veteranus, vétéran.

Veterinari, colui che cura la salute degli animali da tiro e bovini; veterinario, vete-

rinarius, vétérinaire.

VETERINARIA, arte di conservar sani, e di guarire gli animali domestici, e specialmente quelli da soma e bovini, veterinaria, mascalcia, ippiatrica, ars veterinaria, veterinaria medicina, la vétérinaire, l'art vétérinaire.

Vetilia, e più spesso vetilie (plur.) baje, bagatelle, bazzecole, giammengole, carabattole, frascherie, fanfaluche, chiappole, inezie, nugæ, tricæ, gerræ, apinæ, ineptiæ, vétilles, bagatelles, choses de rien. Vetilia, sosisticheria, cavillazione, rigiro, cavillatio, sophisma, vétillerie, chicane, raisonnement captieux.

VETILIS, v. neutr. sossisticare, cavillare, litigare con raggiri, far litigare ingiustamente, cavillari, chicaner, vétiller.

Vetrificae, v. att. ridurre a vetro, far

vetro, vetrificare, vitri naturam inducere, vitrifier. Vetrifiche, in s. n. divenir vetro, vitri naturam inducere, se vitrifier.

VETUPE, sucidume, lordura, bruttura, sordes, ordure, saleté. Vetupè, persona lercia e sozza, immundus, spurcus, salope.

Vaūta, volere, desiderio, brama, volonta, voglia, vagliezza, talento, cupiditas, voluntas, desiderium, cupido, volonté, envie, désir, appetit. Veuia mata, voglia grande, gana, libido, inmodica cupiditas, grande envie. Avèi na veuia mata, aver alcuna cosa fitta nell'osso, flagrare cupiditate, miro teneri desiderio, avoir quelque chose dans l'os. Gavesse na venia, soddisfare la voglia, cupiditatem explere, passer son envie. Fè vnì veuia, indur voglia, invogliare, desiderium injicere, inviter, exciter, porter à, donner de l'envie. Venia dla dona gravida, voglia depravata, cui sono soggette le donne incinte, e che fa loro desiderare e mangiare cose non nutrienti o nocive, come calce, carbone ec.; pica, pica, pica malacia, envie de femme grosse, malacie, pica. Avĉi na veŭia da dona gravida, avei veuia del lait d' passera, aver voglie stravaganti ed impossibili a soddisfarsi; aver voglia de'fichi fiori, insolita appetere, avoir des envies de femme grosse. Veuia, per anvia , V.

Vano, sost., il vano, la concavità vacua,

il voto, inane, le vide.

Vaun add., contrario di pieno, che è senza cosa veruna dentro sè; vacuo, voto, vacuus, inanis, vide, creux. Veuid, dicesi d'uomo o bestia che non ha mangiato da lungo tempo, che ha la pancia vota; smilso, digiuno, jejunus, inanis, qui est vide, qui a le ventre vide. Bestia veuida, bestia da soma che non ha carico, bestia vota, scarica, jumentum exoneratum, bête sans charge. Mañ veuide, si dicono quelle di chi non porta regali o denari, mani vote; manus vacuæ, mains vides. Testa veuida, capo voto di cervello, testa senza giudizio, uom dissennato, dicervellato, vecors, amens, cerveau vide, tête vide, fou, stupide.

VĒŪIDB, V. Voidè.

Vi, V. Vis.

Via sostantivo, terreno determinato ed acconcio per uso di trasferirsi da luogo a luogo; via, strada, via, chemin, voie, route. Via, modo, forma, guisa, maniera, mezzo, verso, strada, via, modus, ratio, medium, via, voie, manière, façon, moyen, biais. Esse añ via d'accomodament, esser in via per porsi d'accordo, essere in trattato d'acconcio, d'accomodamento, ad pacis conditio-

mem accedere, être en termes d'accomodenent, être en voie d'accomodement, être pret à s'arranger. Via latea, o strà d'san Giaco, V. Strà.

emmener. Canpèsse via, disperarsi, gettarsi via, de se desperare, spem abjicere, de spe decidere, désespérer, perdre l'espérance. Canpèssse via, eccedere in doni, cortesie e si-

VIA, sost indecl. che si adopera nel moltiplicare, finta, volta, via, vices, fois. Tre via tre fan neuv, tre via tre fan nove....

trois fois trois font neuf.

Via, avv. in sentimento di eccitare o di comandare; su, orsù, via, eja, age, sus, courage. Via, in forza di discacciare; via, agage, fi. Via, su via, va via, in forza di affrettare, andiamo, via, animo, age, macte, agedum, allons, sus, courage. Via, via ld, pare talora che affermi; via sì, così sia, esto, oui, ainsi, à la bonne heure, soit-il. Via via, tosto tosto, immantinente, protinus, d'abord. Via via talora esprime mediocrità di qualità; via via, così così, mediocriter, satis, là là, médiocrement.

VIA, particella riempitiva, che congiunta co'verbi o accresce loro forza, o ne varia in valche parte il significato. Andè via, partirsi, andarsene, andar via, abire, discedere, partir, s'en aller. Andè via fasend (o con altro gerundio) ripetere con continuità e lentamente l'azione che il verbo accenna, star facendo, factitare, faire à petits pas. Butè via, mandar fuori per bocca il cibo o gli umori che sono nello stomaco, vomitare, recere, vomere, evomere, vomir, dégobiller, rendre gorge, rejeter, rendre par la bouche. Canpè via, rimuovere da sè checchessia come inutile, superfluo, dannoso o nojoso; gettar via, abjicere, rejicere, rejeter, rebuter. Canpè via, fig. dare o vender le cose per manco ch'elle non vagliono; gettar via, vili pretio vendere, jeter, vendre à trop bon marché, donner pour un morceau de pain. Canpè via, mandar a male, perdere inutilmente, gettar via, perdere, jeter, perdre inutilement. Dè via, trasferire da sè ad altri il possesso di checchessia per qua-Junque mezzo, e per lo più intendesi per mezzo di donazione, alienare, dar via, donare, alienare, abalienare, aliéner, se défaire de quelque chose, donner. Dè via, vendere, esitare, dar via, vendere, distrahere, débiter, vendre, se défaire. Mandè via, licenziare, mandar via, dimittere, licencier, congédier, donner congé, chasser, renvoyer. Portè via, levar checchessia dal luogo dove era con violepza o prestezza, e anche talora rubare nascostamente; portar via, auferre, arripere, rapere, emporter, enlever, dérober. Porte via, trasportare, o condurre semplicemente; portar via, ducere, ferre, porter, transporter,

emmener. Canpèsse via, disperarsi, gettarsi via, de se desperare, spem abjicere, de spe decidere, désespérer, perdre l'espérance. Canpèssse via, eccedere in doni, cortesie e simili, profundere se, prodiguer. Scapè via, fuggir via, dileguarsi, fuggir con prestezza, in fugam se dare, abire, fugere, s'enfuir; déguerpir, s'évader. Scassè via, discacciare, allontanare, rimuovere, cacciar via, pellere, depellere, chasser, éloigner, écarter. Svachè via, dileguarsi, cessare, passar via, evanescere, cesser, disparoître, se dissiper, s'évanouir.

Vià, prima parte della notte, che si consuma operando o discorrendo, veglia, vegghia, prima aut secunda vigilia noctis, veillée.

Viàt, stradone lungo e dritto per passeggio tra due file d'alberi; viale, ambulacrum, allée.

VIAGE, fè viagi, far viaggio, viaggiare, iter facere, peregre abire, voyager, faire

voyage.

Viagi, l'andar per via, cammino, viaggio, iter, voyage. Fè un viagi e doi servissi, colla stessa operazione condurre a fine due negozii, fare una via e due servigi, duos parietes de eadem fidelia dealbare, faire d'une pierre deux coups. Fè viagi V. Viagè. Viagi, dicesi talora dal volgo per via, fiata, V. Via sost. indecl.

VIANDANT, passagè, colui che va per via, che fa viaggio a piedi, viandante, passeg-

grere, viator, passant.

VIANDERA, porta-viande, arnese composto di vimini con più piani ad uso di portar vivande entro . . . .

VIABA, voce usata nel modo avv a la

viard , V.

VIATICE, il Sacramento dell' Altare che si porta e si dà a' moribondi; Viatico, Sanctum Christi corpus in Viaticum morientibus allatum, le Saint Viatique.

VICARI, colui che tiene il luogo e le veci altrui; vicario, vicarius, vicaire. Vicari, pubblico uffiziale che ha giurisdizione criminale, e civile, per le cose di polizia; vicario, vicarius, lieutenant de police.

Vice-curà, colui che sostiene le veci del curato; vice curato, vicecuratus, (t. eccl.),

secondaire, desservant.

VICE-BE, colui che tiene il luogo del re; vicerè, prorex, vice-roi.

VIDEL, V. Vitèl.

Vido, uomo a cui è morta la moglie; e non si è rimaritato; vedovo, uxore vidua-tus, veuf.

Vidoa, donna cui è morto il marito, e

non si è punto rimaritata; vedova, vidua, veuve. Vidoa, sorta di siore, V. Vidoèla.

VIDOANSSA, vedoanssa, stato dell' nomo o della donna che hanno perduto il consorte e non si sono rimaritati; vedovanza, vedovaggio, vedovezza, viduitas, viduité, veu-

passione od affetto, vedovella, vedovina, vidua, jeune veuve, pauvre veuve. Vidoèla, vidoa, pianta annua ramosa, che coltivasi ne'giardini per la bellezza de' suoi fiori di color rosso scuro pieno, tendente al nero, o di color gridellino, o brizzolati; vedovina, scabiosa, scabiosa atro-purpurea, scabieuse noire-pourpre, veuve, fleur de

VIDOLA, bridola, coriola, pianta vivace che cresce nei campi con fusto rampicante, e foglie a guisa di punta di dardo, vilucchio, convolvulus arvensis, helaine-cissampelos, liseron des champs, liset, lisette,

metallo più o meno minuta, che serve a fermare alcune parti di un arnese insieme come fanno le cavicchie, passandolo nei loro anelli, o per legare la canna dell'archibugio col suo appoggio di legno, copiglia, vi-

tone . . . . goupille.

Vie, star desto in tempo di notte, vegghiare, vigilare, veiller, ne point dormir, s'abstenir de dormir. Viè, consumare la prima parte della nette in operando, o conversando; vegghiare, primam aut secundam vigiliam in agendo impendere, confabulando terere, lucubrare (se nello studio); veiller, passer une partie de la nuit à travailler, ou à s'amuser. Viè tuta la neuit, vegghiare tutta la notte, noctem pervigilare, noctem ducere insomnem, pernoctare, veiller, passer la nuit. Viè senssa pena, vegghiare senza sonno, vigilacem esse, veiller come une lampe. Viè un malavi, assistere un ammalato lungo la notte, assidere totam noctem agroto sollicitando, veiller un malade, veiller la nuit auprès d'un malade.

Viet, bièt, agg. a frutte, e altre simili cose da mangiarsi che essendo troppo mature volgono alla putredine; molle, sopraffatto, strafatto, smaccato, vietus, decoctus, trop mûr, trop fait, mûr plus qu'il ne

faut.

Vieta, dim. di via, piccola via di città, più stretta delle contrade, e cortissima; stradicciuola, stradella, viottola, viuzza stretta, chiassolino, chiassetto, chiassuolo, angiportum, angiportus, ruelle.

Vīkūr, dim. di via, piccola strada, viottolo, sentiero, callis, semita, trames, che-

min étroit, chemin de traverse.

Vigitia, il giorno che produce le feste solenni della Chiesa, e per estensione il Vidotla, vidocita, dim. di vidoa, vedova giorno che ne precede un altro, vigilia, giovane, e si usa tulora per esprimere com- pervigilium, dies pracedens, veille, le jours prétédent. Vigilia, di d'vigilia, giorno in cui per precetto della Chiesa è vietato l'uso delle carni; giorno magro. di nero, des abstinentia; feria esurialis, jour maigre.

VIGNA, cumpo cultivato a viti piantate per ordine, con poca distanza l'una dall'altravigna, vigneto, vinctum, fanalas vincis consitus vinea, vignoble, complant, vigne. Vigna neuva, vigna giovine, novellelo, pastino, novella vitis, novellatum, novelle vigne. Bela vigna poche ue, modo proverh. molti panipani e poch'uva, gran dimostrazioni e pochi effetti, bella apparenza e poa sostanza, multi thyrsigeri paaci vero bacchi, belle montre, et peu de rapport. Piante o VIDON, t. di varie arti, spranghetta di fe na vigna, avvignare, vinetum conserere, planter la vigne. Piante o fe na vigna, avvignare, vinetum conserere, planter la vigne. Piante o fe na vigna, fare di una pratica un indebito lucro continuo, muguere, quæstum dolosum facere, se procurer une vache à lait. Avei i pe ant la vigna, avèi i pè rotond, essere mezz'ubbriaco, esser brillo, esser alticcio, cuticio, vinolentum esse, être à demi-ivre, être entre deux vins. Vigna, prendesi anche per possessione con casa, villa, rus, villa, fundus, prædium, maison de campagne.

Vignaràs, luogo coltivato a vigue, o abbondante di vigne; vignazzo, vigneto, vinetum, vignoble, terre plantée de vignes.

Vignolant, custode e lavoratore della vigna; vignajuolo, vignajo, vinitor, vigneron.

Vigogna, quadrupede ruminante proprio dell'America, del genere del cammello, ma molto più piccolo e senza gobba e coperto d'una lana finissima, morbida e lunga di color cannella chiaro ricercata per la manifattura de'panni, e de'cappelli; vigogna, vicunnia, camelus-vicugna, paco, alpaco, vigogne.

Vigòn, robustezza, forza, gagliardia, vigore, robur nervi, vigor, vigueur. De d'vigor, invigorire, confirmare, roborare,

donner de la force.

Vigoròs, che ha vigore, vigoroso, rigoglioso, validus, vegetus, vigens, vigoureus. Vigoneus, agg. a sorta di pera molto sugia nell'inverno; pera-spina . . . . ouleuse.

E, add. codardo, timido, pauroso, vile, idus, ignavus, lâche, peureux, poltron. , chi non lia sentimento d'opore, vile, ietto, abjectus, vil, lâche. Vil, agg. di ne che merita sprezzo, vile, sprezzabile, ietto, vilis, abjectus, vil, méprisable, ct, bas.

nin, sost. pè dla lucerna, stromento di p in uso per lo più presso i contadini, per rvi fitto il lume col manico; lucerniere, nuchus, lyenuchus, pied d'une lampe, idon. Vilan, sostegno simile a braccio, fatto uscire da muro o simile, serve per enere lume od altro; viticcio. capreoli,

HAÑ, dicesi per disprezzo a contadino; nzone, villano zotico, rupico, gras ma-:, gros rustaud, vilain paysan.

mañ add. scortese, zotico, di rozzi costumi, nile, tanghero, villano, rudis, impolitus, banus, plenus ruris, rustre, incivil, bête, -gracieux, vilain, grossier, impoli, ma-

mania, detto, od atto grossolano ed olgioso; ingiuria, proverbio, villanta, brum, injuria, villenia, déshonnéteté,

ша, voce cont. per vigilia, V. потога, piccolo villaggio, V. Traciola. ита, timidezza, dappocaggine, codardia, h, ignavia, animi remissio, lâcheté, ronnerie. Viltà, azione vile, sprezzabile, ierra, flagilium, factum turpe, bassosse, icté.

mnà, t. cent., riparo fatte di vinchii rte e poli intrecciati, siepe, polafitta, him e viminibus retortis ramusculis vel is contextum, clayonnage, clôture d'osiers le palis.

in, liquore che serve di bevanda ed è mato dal sugo dell'uva sermentato; e si pure del liquore alcoolico pur ferntato che si trae dal sugo d'altri frutti; a, vinum, vin. Aveje'l vin bon, aveje aliv vin, esser brioso, allegro, ovvero sto e hurbero quando si è alterato dal o . . . avoir le vin gai, avoir le vin avais. Beive na copà d'viñ per se bola ba, bere bene prima di mettersi in viagper far buona gamba . . . . faire be de vin, boire un coup pour mieux ther. Bon win fa bon sangh, buon

, tenera, grossa e gialliccia, che si homines, merum recreat vires, le bon vin fait de bon sang. Canbiè 'l viñ, travasare il vino, vinum elutriare, transvaser le vin, soutirer le vin. Conpre'l vin a pinte, imbotar coll'arpione . . . acheter le vin en détail. Ciamé a l'osto s'a la d' bon vin; V. Osto. Chi beiv nen d'vin, che non hee vino, astemio, vini abstemius, abstème, qui ne boit point de vin. Fe la buila 'al vin, deje la conssa, acconciar il vino, vinum adulterare, vino saporem, coloremque medicamentis conciliare, altérer le vin. V. Arcaplè. Mesce'l vin, innacquare il vino, temperarlo con acqua, vinum diluere, vinum'temperare, aqua macerare, vini vim aqua frangere, tremper le vin, baptiser le vin, mettre de l'eau dans le vin. Vin abocant, vin amabil, vino tendente al dolce, vino amabile al gusto, vino abboccato, vinum lene, vinum suave, vin délicat. Vin anbotià, vina chiuso e serbato in bottiglie, vinum in amphoras adservatum, vin serré dans les bonteilles. Vin arcapla, vino che sia patito, e rimesso nei tini con uva nuova; vino incappellato, vetus vinum recentibus uvis infusum, vin remis. Viñ arverss, viñ ch'a la dait ala völta, vino guasto, cercone, vinum eversum, vinum fugiens, vappa, vin tourné, vin gâté, vin qui a tourné. Vin bass, dicesi quando è all'ultimo della botte, vino leno, vinum adentulum, infimi saporis, nullarum virium, vin qui est au bas. Fin bon a lave i pà ai can, vino pessimo, cerboneca, vappa, ripopé. Vià brule, vino dentro cui sì fa hollire a modo del casse varii aromati e si bee caldo . . . . vin brulé. Vin brusch , viñ aire, vino di sepore volgente all' acido, ma non dispiacevole, vino brusco, vino ruvido, vino acido, vinum asperum, acerbum, acidum, vin aigre, vin de deux oreilles. Vin calibrà, vivo che contiene ferro, così preparato per medicamento; vino acciajato, vinum martiale, vin chalybé. Viñ ch'a dà a la testa, vino che fa male al capo, che offusca la mente, vino fumoso, vino che dà alla testa, vinum quod tentat caput, vin qui monte à la tête, vin capiteux, vin qui porte à la tête. Vin ch'a fa pisse, vino diuretico, vino che muove l'orina, vinum diureticum, vin diurétique, vin apéritif. Vin ch'a sa d'mofa, vino che sa di mussa, vinum mucorem redolens, vinum mucidum, vin qui sent le moisi. Viū ch'a l'à pià d'ponta, viñ ch'a raspa, vino che comincia ad inacetirsi, che ha del sapor di riscaldato, vino fa buon sangue, il buon vino giova inforzato, vino fortiguo, vinum acescens, salute, vinum generosum o refecit vin qui a de lévent. Vin ch'a sa d' tregn,

vin qui sent le terroir. Viñ cheuit, V. Mostarda. Vin ciarèt, vino claretto, vinum rubellum, vin clairet. Vin colorì, vino coperto, vinum nigrum, vin couvert. Vin poch colori, pisciancio, pisciarello . . . . vin clairet. Vin da pastegè, vino che può usarsi lungo il pasto, vino comune, vino pasteggiabile, vinum commune, vin d'ordinaire. Vin d'brignete, liquore spiritoso che si forma col sugo delle corbezzole fermentato; albatrino . . . . Viñ d'brignete fig., viñ pcit, vin debole ed agro, vinuccio, villum, vin de prunelles, vin qui est faible et aigre. Viñ d'geneiver, vino di ginepro, o condito con coccole di giuepro, vinum e junipero expressum, genevrette. Vin dla stafa, vino che si bee nella partenza da qualche luogo · · · Viñ d'malvasia, specie di vino assai delicato; malvagla, vinum cretense, malvoisie. Vin, d'pom, liquore da bevanda, formato con sugo di pomi fermentato, sidro, succus e malis mola expressus, cidre. Viñ d'pruss, liquore spiritoso che si fa colle pere, perata . . . . . . Vin d'torc, o torc, semplic. vino spremuto dalle vinacce per mezzo dello strettojo, vino del torchio, mustum circumcidaneum, mustum tortiorum, pressurage, vin de copeau. Vin d' un an, d' doi, d'tre ani, vino di un anno, di due anni, di tre anni, vinum hornum, bimum, tridoimum, vin d'une feuille, de deux, de trois feuilles. Vin ecclent, vino garbo, vino prelibato, vinum nectarcum, vin d'une oreille. Vin furdà, vino misto per inganno con qualche sostanza estranea, vin fatturato, vinum medicatum, vin frelaté. Vin pur, vino preto, merum, vin pur. Vin fiori, vino cui soprannota una specie 'di grume sottile e bianchiccia; vino appenuato, vino fiorito, vinum quod flores habet, vin avec des sleurs. Vin frà, vino in cui sia stato spento un ferro infocato; vino ferrato... . vin ferré. Vin gröss, vino che ha poca limpidità, e molto colore, vino grosso, vino polputo, vinum crassum, vinum nigrum, vin chargé, vin couvert. Viñ mesc, vino adacquato, vinum dilutum, vin trempé. Viñ neir, vin rosso, vin vermiglio, vin nero, vinum rubrum, vin rouge. Viñ passà sla rapa, vino concio colle vinacce . . . . vin passé par la râpe. Viñ passà sle rape, bevanda d'acqua messa sulla vinaccia, acquerello, lora, piquette. Vin picant, vino che in berlo fa frizzar le labbra, e la lingua, | vluo frizzante, vino piccante, vin razzente, tecare, hypothece obstringere, affecter a vinum austerum, vellicans, mordens, vin hypotheque, hypotheques.

vino che ha sapore di terra . . . . . . | piquant , vin qui chatouille le gosier. Vin potent, vino forte, spiritoso, potente, vino generoso, vinum fervidum, vin qui a une bonne seve. Vin pur, vino pretto, merum, vin pur. Vin svani, vino svanito, vinum vapidum, vin éventé. Vin trop fait, vino che per essere stato troppo nel tino sotto i graspi\_ perde il suo gusto e diventa un po'acerbo vino strafatto, vinum decoctum, vin trop fait Vin verd, vino fatto con uve acerbe, vin verde, vino agro, vinum acidum, vin vert vin aigre. Vin vergin, vino che non ha bol lito nel tino; vin vergine, mustum lixivum, protropum, mèregoutte, vin doux, vin qui n'a point cuvé, vin qu'on n'a point sit bouillir dans la cuve, vin bourru.

Vinà, add. del color del vino rosso, avvinato, ad colorem vini rubri vergens, vineux,

couleur de gros vin, pompadour.

VINAGRIE, V. Vinegrie.

VINAPOLA, vino debole, vinello, acquerello, vinucchio, vino di poco corpo, vino inacquito, chiaretta, infirmi saporis vinum, villum, lora, posca, ginguette, piquette, vin trempe.

VINASSA, pegg. di vino, quantità di vino; vino, sugo di vite, vinum, merum, vinum multum, vin, vin gros, le jus de la vigne, le jus de la treille.

VINATA, add. intinto di vino, vinoso, vino-

lentus, musto plenus, vineux.

VINATE, sost. quegli che rivende il vino; vinattiere, vinarius, revendeur de vin, marchand de vin.

Vinatè, v. neutr. svinare, cavare il mosto sermentato dal tino, e lacu mustum educere, essucquer, tirer le moût d'une cuve.

Vinca-pervinca, pianta vivace de boschi, che ha fusto legnoso e rampicante, rami lunghi slessibili, foglie sempre verdi, e bei liori azzurri a campanella con cinque intagli; provinca, vinca, pervenche, violette des sorciers (una specie più piccola).

Vince, superare in qualche cosa colui col quale si contende, vincere, vincere, vain-

cre, surpasser.

Vincit, o vint part. di vince, V. il verbo. VINCOL, vincolo; legame, vinculum, lien. Vincol a ipoteca, vincolo d'ipoteca, vinculum hypothecæ, affectation d'hypothèque.

Vincolà, part da vincole, V. il verbo. Vincolt, v. att. obbligare per patti, o condizioni apposte in modo legittimo, legare, vincolare, obstringere, conditione injungere, obliger, lier, engager par contrat. Vincolè, ipoteca, vincolare con ipoteca, ipoquattro corde di'hudello, e cue si suona con i vezzo, monile aureum, baccatum, collier sichetto formato di crini; violino ..... violon: Modifi, colui che suona del violino, sonator di violino, violinista, fidicen, violon, joueur de violon. Violin tedesch, pane fatto a forma di violino, panis, pain.

эт Рюмный colhi che suona il violino (ma diesi per lo pla di chi suona male per dispreise o per isclicito) fidicen, violon.

\* Violent, colui che fa liett, violini, e simili strumenti musicali da corda; strumentajo . . . . lothier, falseur d'instrumens de musique à cordes.

Violon, dicesi per dispresso d'uom vecchio,

♥. Vei balöta.

Violonisti, istrumento musicale a corde e da areo, che forma il basso del violino, e ne è molto più grosso, e munito pure di quattivo corde di minuge, due delle quali involte di filo metallico, violoncello . . .

violoncelle, basse de violon,

Vionn, tat o pastamola, bell'arbescello comune nelle siepi, ne' boschi cedui, e nei luoghi montagnosi; con corteccia biancastra, legno bianco, rami flessibili, foglie dentate vellose, bisucastre, fiori bianchi odorosi, e bacche nere di cattivo sapore, adoprate, come anche le foglie, in medicina; latana, viburno-lantana, viburmum-lantana, viburnum, viorne, viorne cotonneuse, mancienne, coudre-mancienne.

Viorna, pianta vivace creseente nelle siepi, e nelle macchie con fusti sarmentosi onde si sanno panieyl', fiori bianchicci odorosi, e foglie con cinque punte, molte volte adoperate dai mendicanti per eccitare sulla loro pelle l'apparenza di piaghe compassionevoli; vitalba, cleinatis-vitalba, clématite des haies, herbe aux gueux, viorne des pauvres.

Viosca, add., che ha del vecchio, che comincia ad invecchiare, vecchiccio, vetulus,

qui commence à vieillir.

Viötola, strada piccola e poco frequentata; tragetto, sentieruolo, viottola, callis, semita,

trames, chemin étroit, sentier.

VIPERA, serpe comune nei nostri paesi, lungo, sottile, di color bruno vario, con riga nera lungo il dorso, munito di piastre sul ventre e sulla coda, e il di cui morso è velenoso; vipera, vipera, culuber-berus, vipère.

Vin, giro, circuito, circuitus, orbis, tour, circuit. Vir, rivolgimento attorno al proprio asse; rotazione, gyrus, tournoiement, mouvernent circulaire, rotation, roulement. Fir d' dorin, d' perle, ec., ornamento di una filza di perle, di pallottoline d'oro e simili,

de perles, de bijoux. Vir, breve passeggiata, V. Gir. Vir, venga, V. Veir.

Vira sost gità e ritorno, viaggio, volta, lustratio, concursatio, voyage, tournée.
Virà, part. di virè, V. il verbo. A ogni
man virà, ad ogni tratto, V. Viravolta avv.

VIRABERCHIN, istrumento che serve ad aprir buchi nel legno o nella pietra col mem d'un ferro rotondo che si mette in giro; trapano a mano, terebra, vilebrequin.

Virabonica, baston grosso e corto, batacchio, pillo, frugone, crassior et brevier

sustis, gourdin.

Viratruis, nome del fanello verdiccio mi

colli di Torino , V. *Tarit*i.

Viranati, sorta di giuoco, . V. Giughè. Virander, macchinetta di ferro o di legso con ruote e pesi, la quale serve a girat lo schidione per cuocer l'arrosto; girarrosto, menarrosto, obelotropium, tourne-broche.

VIRASOL, V. Girasol.

VIRAVÖLTA, SOSL. V. Giravõlta.

VIBÀ-VOLTA, viravoltà, ogni man virà, avv. di tanto in tanto, di quando in quando, sovente, spesso, frequentemente, identidem, interdum, aliquando, subinde, crebro, frequenter, de temps en temps, quelque fois,

maintefois, souvent.

Vist, volté, v. neutr. andare o muoversi in giro, girare, ambire, circamire, se mouvoir en rond. Virè com na sotola, girare rapidamente senza mutar sito, muoversi rapidamente in giro, dimenarsi come una trottola, trottolare, ad instar turbinis circumvolvi, tourner comme une toupie. Vire, ande virand, girare, andar passeggiando, anfanare, andar a zonzo, vagari, roder, courir ça et là. Virè a la larga, guardarsi, star canto, girar largo a'canti, cavere, præcavere, prendre garde, se regarder autour. Ai virta fior, dicesi di persona a cui tutte le cose vadan prospere, ha la fortuna pel ciuffetto, prospere utitur fortuna, il est heureux, la fortune lui dit, le sort lui rit, le bonheur lui en veut. Ai vira piche, è perseguitato dal destino, ha la sorte avversa, adversa utitur fortuna, il est malheureux. Virè d'servèl, virè le scatole, aveje la testa ch'vira, ammattire, folleggiere, impazzare, dar nelle girelle, dar b volta al canto, insanire, delirare, extravaguer, devenir fou, affolir. Fire, in s att. piegare o disporre in altra handa, rivolgere, muovere in giro, in gyrum agere, invertere, convertere, torquere, tourner, rouler, replier, mouvoir en rond. Vire, che le donne portano intorno al collo; filza, arvirè o arfilè un sgiaf, girar uno schiafo,

dare un mostaccione, alapam impingere; donner un soufflet. Virè i dent, V. Arvirè. Virè le spale, virè i garèt, volgersi da un'altra parte, andar via, volgere le spalle, terga vertere, tourner le dos, tourner les talons. Virè le spale, virè i garêt, volgersi da un'altra parte, andar via, volgere le spalle, terga vertere, tourner le dos, tourner les talons. Virè le spale, volte le spale, volte i garèt, fig. mostrarsi ingrato, abbandonare, deserere, ab aliquo deficere, tourner le dos, abbandonner, payer d'ingratitude. Virè casaca, voltè casaca, V. Voltè. Virèsse a quaicadun, ricorrere, confugere, recourir, avoir recours, implorer l'aide, la protection. I seu pi neu dov vireme, non so più a qual partito appigliarmi, quo me vertam non habeo, quid consilii capiam nescio, je ne sais plus de quel bois faire flêche, je ne sais de quel côté me tourner. Virèsse, voltèsse, volte casaca, cangiar di parere, mutarsi d'opinione, cambiar pensiero, sententium mutare, revirer de bord, changer d'avis, de sentiment. Virè o dvirè un, rimuovere alcuno dalla sua opinione, svolgerlo, dissuadere, sconsigliare, aliquem e sententia dimovere, dissuader, démouvoir, faire changer d'avis, détourner, déconseiller, faire changer de dessein. Virè o dvirè un, indurre a far qualche cosa, persuadere, flectere. suadere, persuader, gagner, engager. Virè un com un veul, far fare altrui ciò che si vuole, menar per lo naso una persona, fucum facere alicui, alicujus ingenium regere, animum alterius quo libuit flectere, tourner une personne à son gré. Virè la frità, voltè la frità, cangiar discorso, scambiar i dadi, sermonem mutare, varier discours, tourner la médaille, tourner la truie au soin. Virè le carte an man, volte o caubie le carte an man, scambiare le carte in mano, ridire in altro modo quello che si è detto altra volta, immutare, circumvenire, changer les cartes en main. Virè le scatole, parlandosi di vino, guastarsi, corrompersi, incerconire, divenir cercone, vappam fieri, corrumpi, depravari, se tourner, devenir louche, s'aigrir. Fè virè 'l cheur, muovere nausea, nauseare, tædium, creare, satietatem afferre, nauseam movere, fastidium parere, faire bondir le cœur, soulever le cœur, faire vomir. Vire un vesti, rivolgere, rivoltare un abito, vestem invertere, retourner un habit, mettre en déhors ce qui était en dedans.

VIRERA, donna che attende a girare l'asponella filatura de'bozzoli . . . . tourneuse.

VIRGOLA, segno fatto a guisa di piccolo c rovescio, il quale serve a notare una piccola faire de nécessité vertu.

posa nella scrittura, e si tramette nel periodo, virgola, coma , virgula , virgule. Aud le virgole, virgolare, incisis orgitionem distinguere, virguler. Vibòt, V. Virota.

Vibojė, V. Virolė.

Vinola, viroi, girella, rotula, roulette. Virola, cerchietto di ferro o di altra materia, che si mette intorno all'estremità o bocca d'alcuni strumenti, acciocche mon s'aprano o fendano; ghiera, viera, annulus ferreus, circulus ceneus, virole, chape. Viröla, nome che si da a quei pezzi di oriuedo, che ne sostengono degli altri ;virola (t. degli oriuolaj)...assiette.

Vinoik, girolè, girondonè, v. neutr. andare senza mira determinata, andare a zonzo, andar gironi, gironzare, girandolare, nagari, circumire, ureder, tourner, aller et venir sans objet, tournoyer, trotter tout le long du jour. Virolè, in s. att. far gimre per terra, rotolare, rotare, circumagere, rouler, faire courir par terre. Virolèsse, voltelarsi, vertere se, volutari se, rouler, tournoyer, se mouvoir en rond.

Virolon, giro fatto od impresso altrui con grave scessa; giravolta; vertigo, virevolte. VIROTA, strumento di leguo per trastullo de'fanciulli, di figura piramidale all'ingin, e che colla parte superiore s'infila in un'assicella rotonda, bucata, e si fa girare dandole movimento col dito indice, e col pollice...

Virota, sorta di dado segnato con lettere su quattro lati, con punta negli altri due è perniuzzo per farlo girare; girlo . . . toton. Virorola, arnese a foggia di quadrante,

ossia di mostra d'oriuolo a ruote, con cui si

giuoca ad un giuoco di simil nome ... roulette. Virte, abito o disposizione dell'anima, che ci porta a far il bene ed a schivar il male in generale, ovvero soltanto a qualche particolar riguardo; virtu, virtus, vertu. Virtù, valore, eccellenza, buona qualità, virtà, virtus, præstantia, verty, excellence, bonté, supériorité. Virtù, possanza, vigore, forza, virtù, virtus, vis, vertu, force, puissance. Virtà, qualità naturale atta a produrre un effetto, efficacia, possanza, forza, virtu, vis, efficientia, virtus, force, pouvoir, qualité naturelle. Virtà, volg. prendeti anche per arte, mestiero, professione, ars, artificium, métier, art, profession. Ft d'necessità virtà, sar per necessità viò che per altro non si farebbe, cedere al tempo, operar bene per forza di necessità, desperationem in virtutem vertere, tempori inservire, Vintuòs, che ha virtù, valoroso, eccellente, virtuoso, virtute præditus, præstans, excellens, vertueux, sage, de mérite. Chi è virtuòs da pertut treuva da vive, chi à na virtù l'à na cassina ch'ai tenpesta nen ansima, dotti e sapienti dappertutto trovan ricovero, chi ha arte, ha parte, ubique patria virtute prædito, omne solum viro sapienti patria est, qui a un métier trouve du pain par tout. Virtuòs, in forza di sost. si dice d'uomo, o di donna che sappia bene di musica, di ballo, o simili; virtuoso... virtuose.

Vis, vi, pianta legnosa sarmentosa che stende lunghissime braccia con viticci, e produce l'uva; vite, vitis vinifera, vigne. Vis giovo, viticella, vitucula, petite vigne. Fis morta, vite secca, vite morta... étoc. Piorè com na vis, pianger molto e senza clamore, efflere cculos, pleurer à chaudes larmes. Vis vergin, visabie, specie di vite le di cui foglie sono formate di sette fogliette ovali e dentate, e che si stende altissima, ampia e folta con facilità ed eleganza, vitis hederacea, vigne vierge. Vis vergin, diconsi pure alcune altre piante rampicanti simili alla vite nelle foglie e nell'aspetto, ma che non producono frutto edule, come la brionia; vite bianca, vitis alba bryonia, bryone, couleuvrée, vigne blauche: la morella o vite selvatica, solanum dutcamara, vigne de Judée, vigne vierge.

Vis, cilindro di ferro o di metallo quale posta all'intorno un risalto spirale che movendosi in giro sul suo asse penetra con qualche giustezza in un tubo scanalato con spirale corrispondente, onde ambedue servono a fermare un oggetto od avvicinarlo, od a dirigere un movimento; vite, cochlea, vis. Il cilindro si chiama propriamente vis o masc, maschio della vite, cochlea mas, vis mâle: la parte incavata fumela o schēūi, chiocciola, madrevite, cochleæ striatum receptaculum, écrou, vis femelle. Machina per fè le vis, madrevite . . . filière, écrou. Fait a vis, fatto a vite, in modum cochlæe retortus, à vis.

Visa, vista, mostra sembiante, apparenza, dimostrazione, segno esteriore, simulatio, species, forma, semblant, apparence. Fè visa o fè vista d'durmì, far mostra di dormire, far vista di dormire, simulare il sonno, somnum mentiri, faire semblant de dormir, feindre de dormir. Fè visa d'neñ, fè vista d'neñ, fingere di non accorgersi, far vista di non ci hadare, non dar segno di commozione, dissimulare, dissimulare, faire semblant de rien, montrer de l'indifférence, dissimuler.

VISABJE, vis vergin, V. Vis. VIS-A-Di, vale a dire, cioè, idest, nempe, scilicet, nimirum, c'est à dire, savoir.

Vinagi, viso, volto, faccia dell'uomo, aspetto, aria del volto, visus, facies, or, vultus, forma, aspectus, visage, face

VIS-A-VIS, dirimpetto, in faccia, di rincontro, a rincontro, all'incontro, contra,
adversum, e regione, vis-à-vis. Vis-a-vis,
per amore, a riguardo, in favore, pro,
propter, caussa, pour, à l'égard.

Viscandina, insetto alato dell' ordine de scarafaggi, tinto di bel color verde, con sei gambe e torace spinoso che frequenta i vecchi salci e diffonde l'odore della rosa e del muschio, onde si mette nel tabacco, per comunicargli tal odore; moscardina, capricorno rosa, macuba, corambia moschata, callichroma moschata, capricorne musqué.

VISCH, sost sostanza vegetale tenace, estratta dalle bacche o dalla corteccia d'un frutice dello stesso nome, o d'alcuni alben, e serve a pigliare uccelli, od altri animaletti, o ad impeciare altre cose; visco, vischio, pania, viscus, glu, glue. Visch, frutice nodoso, crescente sui rami di varii alberi, come il frassino, l'olmo, il pero, ec. con foglie carnose, fiori gialli, e bacche rotonde dalle quali si trae la pania; vischio, viscum album, gui.

VISCH, part. di vische, infiammato, acceso, accensus, incensus, allumé, enflammé, brilant, embrasé.

Vischt, comunicar fuoco ad un oggetto combustibile; infiainmare, accendere, allumare, appiccar fuoco, accendere, ignem facere, allumer, embraser. Vischè'l sangh, per simil. indur nel sangue soverchio calore, infiainmare il sangue, sanguinem inflammare, enflammer, échauffer le sang. Vischèse, accendersi, infiainmarsi, inflammari, ardesseere, s'enflammer, s'allumer.

Viscos, mucos, viscoso, tenace, mucoso, tenace, glutinosus, viscosus, visqueux, glutineux, muqueux.

Visa, sottoscrivere un atto con dichiarazione d'averlo veduto ed esaminato, rivedere, porre il visto . . . . . viser, examiner une expedition, et mettre dessus vu, visa, ou quelque autre semblable chose. Fisè, attaccar con vite, convolvere, visser.

VISIERA, parte dell'elmo, che cuopre il

Viso; visiera, buccula, visière.

Vision, vista di cosa soprannaturale palesata ad un uomo per volontà divina si nel sonno che nella veglia, visione, apparizione, visum, species, spectrum, vision. Vision, idea d'una cosa concepita dall'immaginazione e che pur si crede aver veduto; e più generalmente pensiero stravagante; visione, imaginazione; visio inanis, somnium, vana species, vision.

Visionani; colui che crede falsamente aver visioni e rivelazioni divine, o che ha idee stravaganti e chimeriche; visionario, vaneggiante, lymphaticus, fanaticus, qui vanis unimum pascit figmentis, visionnaire.

VISITA, l'atto del visitare, visita, visitatio, officiosus ad aliquem aditus, visite. Fè visita, ber visita, aliquem visere, invisere, faire visite, rendre visite. Restitui la visita, visitare chi primo ci ha visitato, restituire la visita, revisere aliquem, rendre la visite. Visita d' sant' Elisabet, visita assai lunga, diutina visitatio, visite fort longue. Visita sul leû t. legale, il trasferirsi de'giudici o de periti in qualche luogo per verificare le qualità in contesa, e farvi qualche atto giudesiale, accesso, inspectio, descente sur les

Visitassion, festa istituita in onore della SS. Vergine in memoria della visita da essa fattu a santa Elisabetta; Visitazione, festa della Visitazione, Visitatio, Visitationis festum, invisentis Virginis Elisabetham festus des, la Visitation de la Vierge, la fête de la Visitation. Visitassion, ordine di monache di cui san Francesco di Sales e l'istitutore; ordine della Visitazione, Visitationis ordo, ordre de la Visitation.

Visitaton, colui che è preposto a far la visita di alcun luogo o monastero per vedere se ogni cosa vi sia, e vi si faccia a dovere; visitatore, inspector, visitator, visiteur.

·Visite, andar a vedere altrui per ufficio di carità, o d'osservanza; visitare, visere, invisere, visitare, visiter. Visite, andar in qualche luogo per veder checchessia; visitare, inspicere, visiter, aller voir quelque chose.

Vissi, abito dell'anima contrario alla virtù, il quale ci porta a fare il male e tralasciare il bene in generale, ovvero soltanto a qualche particolar riguardo; vizio, vitium, vice. Vissi, difetto, mancamento, imperfezione, taeca, magagna, vezzo biasimevole e cattivo, rizio, vituun, menda, mendum, vice, déaut, impersection. Tenp longh meña vissi, prov. lo indugiare cagiona vizio, mora semver nocet, le retardement nuit toujours. 'L luv anbia la pel ma neñ 'l vissi, prov. chi è nalvagio per natura mai non si rimane di nalvagiamente operare, il lupo cangia il

Vissi, nome d'una specie di gracchia detta altrove giöja d'montagna, V. Giöja o Ciöja.

Vissil, chi ha contratto qualche vizio, o qualche difetto; viziato, vitiatus, vicié. *Vissià*, sagace, destro, astuto, viziato, sagax, callidus, astutus, fin, adroit, rusé, madré: Vissia, inclinato, avvezzo, deditus, assuetus, porté, sujet, accoutumé, habitue.

VISSICANT, V. Vessicant.

Vissicurà, vissirè, V. Vicecurà, Vicerè. Vissie, torre a checchessia alcuna buona qualità, e introdurvene una cattiva; guastare, corrompere, magagnare, viziare, vitiare, corrumpere, vicier, gater, dépraver, corrompre, altérer, rendre défectueux.

Vissiòs, add. che ha vizii, che è pien di vizii, vizios6J vitiosus, vitiis deditus, depravatus, vicieux, dépravé, corrompu.

Vissioser, vissioson, dim. ed accr. di vissids, ma si dicono per vezzo o per ischerzo, viziatello, cattivello, improbulus, petit vicieux, petit malin, petit fripon.

Vissola, sorta di ciriegia, visciola, marasca, amarasca, cerasum acidum, mérise. Vissola, albero che produce le visciole, amarasco,

cerasus acidior, mérisier.

Vist, part. di vede, V. il verbo. Vist e pris, vist non vist, modi volgari, che tengono luogo d'avv.; in un istante, ad un tratto, in un batter d'occhio, repente, pro-

tinus, d'abord, en un clin d'œil.

Vista, senso, e facoltà di vedere; vista, voir. Vista, l'atto del vedere; vista, guardo, sguardo, visus, aspectus, intuitus, vue. Giudiche a vista, giudicare colla semplice vista, senza venire ad altro cimento, giudicare a occhio e croce, ex visu judicare, juger à vue de pays. Conosse un d'vista, conoscere alcuno per averlo più volte veduto ma senza relazione con esso, conoscere di vista e senza più, *e facie dignoscere*, connaître à vue. Om d'vista curta, colui che per sua natura non può veder le cose se non d'appresso; corto di vista, miope, balusante, lusciosus, myops, myope. Om d'vista longa, fig. uomo perspicace, d'acuta vista.... A vista d'eŭi, fin dove si stende l'occhio, quod oculorum acie videri potest, tant que la vue se peut étendre, jusqu'où les yeux peuvent appercevoir, à perte de vue. Perde d'vista, non saper più dove si stia una persona od una cosa, oculos de re dejicere, perdre de vue. Perde un d'vista, perder uno di vista, e conspectu suo aliquem amitrelo ma non il vezzo, lupus pilum mutat lere, perdre un homme de vue, cesser de on mentem, le loup mourra dans sa peau. le voir. Nen perde d'vista, vegliare sopra

gelosamente, accurate observare, custodire, oblectare vitam, sumere hilarem dicm, multa observer soigneusement, ne perdre point de bona facere genio, faire la vie, se réjouir, vue. Pont d'vista, punto di vista, scopo, scopus, point de vue. A prima vista, di prima presa, di primo slancio, primo adspectu, du premier coup d'œil, de prime abord, an premier abord. A vista d'osèl. d'alto in basso . . . . à vue d'oiseau. Vista, eitensione di paese che l'occhio può vedere ad un tratto, prospectus, aspectus, une échappée de vue. Vista, apparenza, vista, visum, apparence, déhors. Vista, dimostrazione, mostra, V. Visa. Vista, formola che si appone ad un atto colla propria sottoscrizione, per dichiarare d'averlo veduto ed comminato; vista . . . visa. Butè'l vista, metter il vista . . . donner le visa.

Visri, V. Vesti. Visros, add. elegante, pulito, avvenente, gentile, di hella vista, appariscente, vistoso, elegans, praclarus, venustus, speciosus, visu decorus, formosus, joli, agréable, d'une belle montre, qui fait belle figure.

Vrr, vitman, avv. (voci fr.) presto, tosto, subito, cito, statim, illico, velociter, vite,

vitement, V. Viton.

VITA, unione dell'anima col corpo nell'aomo e negli altri animali, e più generalmente stato in cui gli esseri organizzati esercitano od hanno la facoltà d'esercitare le funzioni proprie della specie; vita, vita, vie. Vita, racconto delle azioni fatte da un uomo o delle cose occorsegli finche visse; vita, rerum gestarum narratio, vie. Vita, modo di vivere, costumi, vita, vita institutum, mores, vie, mours, conduite. Vita, modo di trattarsi, vita; vita, manière de se traiter, de se nourrir vie. Vita, il vitto, victus, alimonia, nourriture, subsistance, vie. Vita, il tempo che si vive, il tempo che passa dalla nascita alla morte; vita coum, vite curriculum, vie. Vita natural durant, pendent soa vita, durante la vita, vivente il tale, nel vivente del tale, in vita sua, quamdiu vixerit, du vivant d'un tel, de son vivant, durant sa vie. Andeine la vita, sot peña dla vita, peña la vita, sotto pena di perder la vita, andarne la vita, esservi pena di morte, ne va la vita, capitis inde periculum imminere, sub capitis pæna, y aller la vie, à peine de la vie, sous peine de la vie. Passè da costa a l'autra vita, passare a miglior vita, uscir plus se soutenir, ne pouvoir plus se soutenir di vita, morire, decedere, e vita migrare, sur ses jambes, n'en pouvoir plus. Saute a la obire diem supremum, mourir, aller de vie vita d'un, investire da vicino altrui per offenà trépas, perdre la vie. Fè la vita, darsi derlo, petere aliquem ad necem, cominus

una cosa, osservare gli andamenti, custodire | vita e tempo, darsi piacere e bel tempo, se divertir. Fè la vita del miclàss, mangi beive e andè a spass, sare vita contenta, comoda e sfaccendata, vivere lieto ed orioso, otiari, tempus terere, se dandiner, perdet son tems. Fe boña vita, vivere lautamente, far vita magna, epulari saliarem in modum, saire bonne chère, saire chère lie. Fè ac vita grama, fè cativa vita, far mala vita, far vita stretta, vivere meschinamente, malam vitam agere, parvo vivere, lénner, vivre chichement, mener une vie misérable, faire maigre chère. Fè na vita da cai, vivere miseramente, menare una vita bestiale, miserrimam ducere vitam, durissime vivere, mener une vie de chien. Fè na vita regolà, vivere regolarmente, far via regolata, certis cibi, potusque legibus since, mener une vie réglée, rangée. De la vie, metter al mondo, partorire, e dicesi pure del padre riguardo a suoi figlii; dar la vita, gignere, edere, procreare; mettre am monde. donner la vie, engendrer. De la vete, fig. mutare l'altrui inquietudine, timore o tormento in tranquillità, sicurezza o piacere, riconfortare, consolare, rimetter l'anima in corpo, reficere, solari, rendre la vie. A la la vita tacà per un fil, è ammalato e sema forza affatto, è agli estremi, la di lui vita non s'attiene più che a un filo, egli è al lumicino, animans agit, sa vie ne tient plus qu'à un filet, il n'a plus qu'an filet de vie. Fin ch'a j'è fià j'è vita, non si dec disperse dell'ammalato finchè egli è vivo, infinchè vi è liato v'è speranza, agroto dum anima est spes est, un malade tant qu'il est en vie espère toujours.

Vita, la statura del corpo, statura, taille, corps, corsage. Vita, il corpo, il torace, thorax, torax, corps. A mesa vita, alla metà del corpo, a mezza vita, medio corpore, à mi corps. Andè drit sla vita, ander in sulla vita, regger hen la persona in andando, portar ben la persona, venuste incedere, videri digna forma, corpore et moto apposito ad venustatem incedere, aller tête levée, se tenir bien, marcher droit, se soutenir comme il faut. Nen podei stè si ans sla vita, non poter sostenersi, non poter reggersi, non poter la vita, pedibus stare non posse, non ultra valere, ne pouveir

attaquer quelq'un à corps prenant, se jeter sur lui. Thisse reid ans la vita, star in petto e in persona, andare intero, stare intero; fixum consistere, immotum hærere, se tenir roide, se tenir comme un pivot. Stè ans la vita, star in sulla persona, star diritto, star colla testa alta, star sopra sè, stare, se tenir droit et la tête haute. Vesti ch'a va ben a la vita, ch'a pia ben la vita, veste ben aggiustata alla vita, ad staturam apposita vestis, robe rangée, habit rangé à la taille, habit juste au corsage.

VITALISSI, sost. contratto per cui si acquista un assegnamento annuo che deve durare cutta la vita, e dicesi pure dell'assegnamento stesso, vitalizio, census ad vita tempus, contrat de rente viagère, rente viagère.

VITALISSI, agg. d'ogni reddito od asségnamento annuale che duri sino al termine della vita, senza passare agli eredi; vitalizio, ad

**vitam** attributus, viager.

VITASSA, mala vita, meschina vita, stretta vita, mala vita, misera vita, vie triste, vie misérable. Vitassa, dicesi di persona di grosse membra; uomo fatticcio, uomo tarchiato, atticciato, maccianghero, homo lucertosus, corpulentus, homme membru, trapu, dodu.

VITEL, vidėl, vailėt, parto della vacca, il quale non abbia passato il secondo anno; vitello, vitulus, veau. Vitèl da un a dol ani, birracchio, vitulus anniculus, veau d'un an. Vitèl da lait, mongana, vitelluccio che poppa ancora, vitello da latte, lattonzolo, lattonzo, mongana, vitello lattante, vitulas lacsugens, vitulas lactens, veau de lait, godinet. Vitèl marin, V. Foca.

VITELA, vidėla, vaileta, giovenca, vitella, junix, juvenca, génisse, taure, jeune vache

qui n'a point porté.

· VITIRA, dim. di vita, corporatura sottile, taglio delicato, gracilis et juncea statura, taille mince, taille fine.

VITMAN, V. Vit.

VITON, vit, uomo di montagna, abitante nelle montagne, montanaro, monticola, montagnard.

Vitoneta, nome della passera selvatica

nella valle di Lanzo, V. Carbonè.

VITURA, comodo o prestura mercenaria li bestie da cavalcare, o da someggiare; rettura, rectura, voiture. Vitura, mercede he si paga per prestatura di bestie da soma di carri; trasporto, vettura, merces pio ectura, voiture, ce qu'on paye pour la oiture, amenage, chariage. Vitura, legno moversi, nel comprendere, vivacità, vivezza, n cui si entra per essere portato, e dicesi | alacritas, vivacité.

aggredi aliquem, prendre quelqu'un au collet, i principalmente di legno chiuso a quattro ruote e tirato da cavalli o da muli; vettura, legno, carrozza, cisium, currus, rheda, voiture, carrosse. V. i nomi di vettura varii secondo la forma, cioè Bastardela, Berliña, Boghè, Biröc, Carössa, Fiacre, Gabriolè, Ghigh, Padoanel, Rolantiña, Sarabañ [ Scorata, Sedia. Vitura cornua, carro, o altra simile vettura tirata da buoi, rheda bobus juncta, subjuncti plaustro boves, car. voiture attelée avec des bœufs.

> Verunin, colui che conduce la vettura, vetturale, vetturino, cisiarius, voiturier, voiturin.

> Viv, sost. parte viva, vivo, vivum, le vif, chair vive. Tochè ant el viv, fig. comznuovere altrui parlando nella parte più senze sibile del cuore; pungere sul vivo, toccare sul vivo, cogliere nel vivo, ferire nel più vivo, (e passivamente) averla in sulla beccatina, ulcus tangere, pectus effodere, graviter commovere, piquer au vif, toucher jusqu'au vif, offenser sensiblement, toucher la grosse corde. Al viv, avv. al naturale, viventi similis, au naturel. 'L viv, parlandosi di colonne di mura, la parte solida e non coperta da ornamenti ; il vivo . . . . le vif , le fût de la colonne.

> Viv, add. che vive, che è in vita, vivo, vivente, *vivus* , vif , vivant , qui est en vie. Viv com na pules, viv com la poër, vivace, di sensi desti, pronto, vispo, brioso, destro, ardito, frugolo, fistolo, alacer, promptus, vif , prompt , três-dégagé , éveillé , alerte . hardi, semillant, remuant. A vira vos, di viva voce, presenzialmente, prasenti sermone, de vive voix, de bouche. Carn viva, carne nuda, carne viva, viva caro, chair vive. Argent viv, V. Argent, mercuri. Pera viva, pietra nuda, roccia, pietra viva, silex vivus, pierre nue, pierre dure, roche vive. Caussiña viva, calce che non è ancora spenta all'aria o nell'acqua; calce viva, calx viva, chaux vive. Brasa viva, carboni accesi, brace fiammeggiante, pruna, carbo rutilans, pruna accensa, charbons vifs, charbons allumés, braise allumée. Colòr viv, colore acceso, color micans, color nitens, couleur vive, forte, éclatante. A viva forssa, a viva forza, sforzatissimamente, per summam vim, forcément, par force, par contrainte, malgré soi.

VIVA, voce d'applauso a checchessia; viva,

jo, vivat, vive, vivat.
VIVACE, add., pronto, vivace, brioso, vivace, alacer, vif, éveillé.
Vivaciti, sost. prontezza nell'operare, nel

soldati; vivandiere, cupedinarius, vivandier. VIVANDERA, moglie del vivandiere, o donna che vende le vivande ai soldati, castrensis suffarranea, quæ cibaria militibus subministrat, vivandière. Vivandèra, cerchio di metallo per porvi i piatti sopra la mensa; trespolo, cerchio, trapesophorus, porte-as-

VIVE, sost. vettovaglia, vittuaria, vitto, viveri, roba necessaria al vivere, cibaria, annona, les vivres, les denrées, les alimens.

Vive, v. neutr. stare in vita, vivere, vivere, vita frui, spirare, spiritum ducere, vivre, être en vie. Vive d'so meste, vivere del suo mestiere, campare delle sue braccia, de arte sua vivere, vivre de son travail, de son métier. Vive di so brass, vive del travai d' soe man, vivere col frutto del proprio lavoro, forbirsi il culo co'suoi cencii, campare delle sue braccia, propria vivere quadra, manuum mercede inopiam tolerare, vivre du travail de ses mains, se servir de son fait sans emprunter d'autrui. Vive da pitöch, stare a stecchetto, parciter vivere, lésiner, vivre mesquinement. Vive d'limosna, vivere d'accatto, reggersi di limosina, mendicando vivere, vivre d'emprunt, vivre d'aumône. Vive sle spale di aitri, vivere a spese altrui ottenedone con importunità pranzi o denari, aliena vivere quadra, vivre a la table d'autrui. Vive d'redit, aver proprie rendite da potersi nutrire, de suo vivere, vivre du sien, vivre de son bien, de ses rentes. Vive a boca ch'veustu, avere ogui desiderabile squisitezza d'alimento, star passuto, vivere basilice, vivre comme coq en pâte. Vive ant el grand, godere abbondanza di ricchezze, nuotare nella roba, affogare nella roba, rebus omnibus affluere, circumsluere copiis, nager en grande eau, être à nage-pataud.

Vivie, piantagione di viti, semenzajo di viti, seminarium vitium, pépinière de vignes. Viviè, luogo ove si allevano pianticelle da trapiantare, semenzajo, vivajo, piantonajo, semnarium, plantarium, pépinière, bâtardière.

Vivote, vivere a stento di quel poco che si guadagna, vivere meschinamente, campare alla meglio che si può, vivattare, miserrime de lucro vivere, vivoter, vivre deberi, convenire, être convenable. petiment.

perto nel ritto da un pelo solto corto serra- dere, evenire, intervenire, supervenire, arto e morbidissimo, dicesi pure d'una stoffa river, avenir. di cotone consimile nell'aspetto; velluto, | In!, arrivare, giungere, comparire, venire,

Vivande, colui che vende le vivande ai sericum villosum, velours. Caminè sul vlu, camminar sulla molle erbetta, molli via inambulare, per mollem viam ambulare. marcher sur le velours, marcher sur une pelouse. Giughè sul vlù, giuocare co'danari vinti . . . . jouer sur le velours , jouer sur son gain. Braje d'vlu, causset d'seda, dicesi in modo b. di persone ricche e distinte, gentiluomini, viri opulenti, divites, potentes, nobiles, hommes riches, puissants, gentilhommes, noblesse.

VLUP, anvlup, moltissima fila di qualunque sorta ravvolte insieme in confusione; viluppo, luffo; complexio, touffe, toupillon. Vlup, molte cose e principalmente panni posti in un fascio ed avvolti insieme; involto, rinvolto, viluppo, involucrum, paquet. Vlup, fig. intrigo, confusione, viluppo, trice, embarras, confusion, affaire épineuse, fait embrouillé.

VLUTÀ, add. che ha la superficie come di velluto, cioè coperta di peli corti, dena, uniti e morbidi; vellutato, villosus, velouté fait à la façon du velours. Vluta, dicesi di fiori o d'altro, il di cui colore è pieno, qual è quello del velluto, vellutato, coloris satur, velouté.

Viura, colui che fa il velluto ed altri drappi di seta, textor sericus, tisserand en soie, veloutier.

Val, venl, v. neutr. trasportarsi da un luogo lontano ad un altro ov'è colui che parla, venire, arrivare, giungere, senire, accedere, venir, arriver. Vni, andare appressandosi da luogo lontano a quello dore si ritrova, colui che ragiona o con chi si ragiona, o di chi si ragiona, venire, venire, venir. Fè vnì, chiamare a se, arcessere, advocare, faire venir, appeller. Fe vni wi magister, far venire un maestro, provvedern d'un maestro, doctorem accire, faire venir un maître. Fè nen autr ch'andé e vni, non far altro che andare e venire, far molte gite, ultro citroque commeare, ne faire que aller et venir, faire la navette. Le disgrassie a veño mai sole, le desgrassie veño sempre conpagnà, le disgrazie non vengono mi sole, ad malum multa se mala aglutinant, nihil semel obesse fortuna contenta est, un malheur ne vient jamais seul.

Vnì, accadere, succedere, intervenire, VLD, drappo di seta spesso e fitto, co- avvenire, venire, capitare, giungere, acci-

607

pervenire, advenire, venir, aborder, arriver, de improviso adesse, survenir, arriver ino-

paraître, comparaître, se présenter.

Vni, derivare, procedere, nascere, aver origine, venire nasci, oriri, exoriri, proficisci, originem ducere, venir, procéder, dériver, naître, descendre, sortir, avoir issue, tirer son origine.

Vni, appartenere, pervenire, esser dovuto, spectare, deberi, convenir, regarder, tou-

cher, appartenir, être du.

Vnì, parlandosi di piante o simili, crescere, nascere, venire, crescere, oriri, venir bien, croître, grossir, profiter.

Vni, parlandosi di biade, esser prodotto, nascere, raccorsene, venire, provenire, naî-

tre, croître, venir, pousser.

Vnì, parlandosi d'alcun malore, sopraggiungere a chi non ne era prima afflitto, assalire, sopravvenire, invadere, aggredi, venir, survenir, attaquer. Ch' a t' veña la pest, (ed in ischerzo) ch'a t'veña la ghenba, modi d'imprecazione, saetta, ti venga il anchero, ti venga il fistolo, dii te perdant, la peste te crêve.

Vnì , parlandosi del prezzo delle cose ; vendersi, costare, valere, stare, valere,

venir, coûter, valoir.

Vnì, parlandosi di liquori che escono dai loro recipienti; venire, stillare, scaturire, stillare, sortir, venir. L viñ a veñ pi neñ, a veh a goss a goss, a ven torbid, il vino **più non stilla** , gocciola soltanto , vien torbido, jam vinum non stillat, guttatim fluit, confusum stillat, le vin ne sort plus, ne vient que goutte à goutte, le vin vient trouble.

Vnì a bon, vnì a mal, riuscir bene, riuscir male, aver buona o cattiva riuscita, prospere vel male succedere, bonum vel malum exitum habere, avoir bon ou mauvais succès, faire bonne ou mauvaise réussite.

Vnì a bon port, venir a buon termine, prospere evenire, feliciter pervenire, venir

à bon port.

Vnì a bot, vnì a but, venir a capo, riuscire ne' suoi disegni, nelle sue braine, provehi ad optatos exitus, voti sui compotem fieri, conata perficere, venir à bout de ses desseins, réussir dans ses entreprises, réussir en venir à son bonneur.

Vnl a ciapete, venir in discordia, in disunione, in rottura, in dissidium venire, in dissentionem adduci, dissidere, venir en désunion, en discorde, en dissension.

Vnì a'dì, vnì a se, vale lo stesso che s dire, fare, dicere, agere, dire, faire.

Vnì adoss, sopravvenire, supercenire, re, se battre à coups de pierres.

pinément, tomber à l'improviste.

Vnì a le curte, a le streite, stringere il trattato per la conclusione, conchiudere, rem concludere, conficere, venir au fait; en venir aux prises.

Vnì a le man, azzuffarsi, combattere, venir alle mani, manus conserere, manus conferre, certare, se battre, en venir aux

mains, en venir aux prises.

Vnì al jube, venire alla ragione, tornar al quia, stare in dovere, in officio se continere, venir à jubé, venir à la raison, retourner au devoir, malgré qu'on en ait. Fe vni al jube, ridurre alla ragione, ad bonam frugem revocare, faire venir à la raison, faire venir à jubé.

Vnì al mond, nascere, venire alla luce, nasci, in vitam introire, in lucem edi,

venir au monde.

Vnì a mañ, tornar comodo alla mano, essere più facile ad adoperarsi a destra o sinistra . . . être comode , être à la main.

Vnì a manch, vnì a manchè, morire, mori, mourir. Vnì a manch, cadere, perdersi, venir meno, mancare, finire, rovinare, deficere, cedere, ruere, ad nihilum redigi, tomber, déchoir, finir, manquer.

Vnì ananss, avanzarsi, procedere, pro-

gredi, s'avancer, aller en avant.

Vni a nen, mancare, ridursi a nulla, deficere, manquer, diminuer, venir à rien.

Vni a neuia, nojare, nauseare, venir a noja, tædere, tædio esse, tædio afficere, ennuyer, dégoûter, déplaire.

Vnì a notissia, sapersi, esser conosciuto, venir a notizia, notum fieri, manifestum fieri, venir à la connoissance, venir aux oreilles.

Vnì an testa, soccorrere, sovvenire, in mentem venire, succurrere, se souvenir, se rappeller. Vnì an testa, nascere il pensiero d'una cosa, venire in mente, venir in pensiero, in mentem venire, animum subire, venir dans l'esprit, avoir la pensée. Fè vnì añ testa, metter in capo, far nascere il pensiero, cogitationem injicere, faire venir la pensée.

Vnì ant le man, dar nelle mani, capitare in potere, in manus incidere, tomber entre

Vnì a paröle, venir a rissa e contesa di parole, verbis contendere, rixari, venir en dispute, en venir aux gros mots, se dire les mots nouveaux, se prendre de paroles.

Vnì a pere, a prassà, combattere co' sassi, cominciare a trar sassi, ad saxa venire, saxis pugnare, en venir aux coups de pier-

Vol. II

insequi, suivre.

Vni a risigh, correr rischio, esser in pericolo, periclitari, être en danger, courir l

Vnì a saveje, arrivare destramente alla notizia d'alcuna cosa; subodorare, aver sentore, subsentire, avoir vent.

Vni a taj, tornar bene, cader opportunamente, venir in buon destro, cader in acconcio, opportune accidere, venir à propos, avoir l'occasion propre. Uni a taj, esser utile, esser convenevole, tornar in concio, esser comodo, giovare, conducere, congruere, être utile, convenir. Tut ven a taj fiña j'onge a plè l'ai, prov. ogni cosa benchè disprezzata giova, qualunque oggetto ha il suo giovamento, d'ogni cosa anche piccola si dee far conto, ogni prun fa siepe, vel minima curanda sunt, vel infima prosunt, tout est bon à quelque chose; tout sert en ménage.

Vnl a temp, vnì al bsögn, venire in concio, venir opportunamente, opportune

advenire, arriver à propos.

Vnì bianch com na pata, impallidire, allibbire, pallescere, exalbescere, blêmir,

Vnì brusch, cominciar ad inacetire, inagrare, acescere, commencer à s'aigrir, de-

venir aigre. Vnì com un fil, filare, filatim fundi, suinter. Vnì con un, accompagnar uno, venir insieme, comitari, itineris comitem esse, venir

avec quelqu'un, l'accompagner.

Vnie mal a un, vnie un svaniment, svenire, cader in deliquio, perdere gli spiriti, trasclare, ambasciare, animo lingui, animo desicere, s'évanouir, désaillir, tomber en syncope, tomber en faiblesse, en défaillance, se pâmer, perdre connaissance.

I'nì fait, riuscire, ottener l'intento, venir fatto, prospere succedere, réussir, parvenir à.

Vni fora, uscire, egredi, exire, sortir. L'an ch' ven, la smana ch' ven, l'anno vegnente, l'anno venturo, la settimana veguente, la prossima settimana, proximo anno, proxima hebdomada, l'année prochaine, la semaine qui vient.

Vnì giù, cadere, venir da alto a basso cadere, ruere; tomber, cheoir, choir. Vni giù, venir a basso, discendere, descendere, desilire, descendre, venir de haut en bas.

Vnì la scuma a la boca, ventre la schiuma alla bocca, sopravvenire rabbia o rancore si che quasi si versi schiuma per bocca, indignari, excandescere, écumer de rage, bel crescimento, novella arbor recto et pro-

Vni aprèss, seguitare, sequi, persequi, écumer de colère. Fè vni la veuia, l'aptit, la saliva an boca, fè uni l'anvia, stuzzicar l'appetito, eccitar la voglia, far venir l'acquolina alla bocca, appetitum excitare, libidinem ciere, salivam movere, aiguiser l'appetit, faire venir l'eau à la bouche, mettre en

Vnì'l cas, accadere l'opportunità o la necessità, contingere, arriver le cas.

Vni le lacrime a j'eui, l'inumidirsi e coprirsi le luci colle lacrime, senza mandarle fuora; imbambolare, commoveri, venir les larmes aux yeux.

Vnì 'l fià, vnì l'odòr, arrivare espertamente alla notizia di una cosa, aver sentore, subodorare, inaudire, subsentire, subolere, avoir quelque indice, avoir le vent de quel-

que chose.

Vnì 'l formag sui macaron, venir il buon destro, accadere opportunamente, venir la Pasqua in domeniea, tempori obvenire, venir tout à propos, arriver comme marée en caréme.

Vnì 'l lait ai gomo, provar rabbia, aver dispetto, fastidire, stomachari, s'estomaquer,

être rebuté de quelque chose.

Vnì malavi, infermarsi, ammalare, in morbum incidere, tomber malade, perdre la santé.

Vnì maire, smagrire, dimagrare, scarnarsi, macie confici, macrescere, devenir maigre, maigrir, perdre son embompoint.

Vni mol, insollare, divenir sollo, molle-

scere, devenir mollasse.

Vnì passaroi, appassire, flacescere, languescere, se faner, se flétrir.

Vni ross, mostrare vergogna, far il viso rosso, arrossire, pudore affici, rubore perfundi, rougir.

Vni su, crescere, allignare, radices agere, crescere, venir bien, prendre racine. Ini sù, salire, ascendere, ascendere, monter, s'élever, venir en haut.

VNO, part. di Vnì, V. il verbo. Tant vni tant andait, quanti ne guadagna tanti ne spende, frustra lucratur, autant gagné, au-

tant perdu.

Vnua, venua, sost. venuta, arrivo, adventus, accessus, venue, arrivée. Vnua, imboccatura di contrada, capo d'una via, exitus viarum, bout d'une vie, issue. Vnha, crescimento di pianta, di bestia o di persona, venuta, incrementum, accretio, venue. Erbo d' bela vnùa, albero alto, e dritto che promette di crescer bene, albero di una bella venuta, pianta che vien bene, che è di arbre grand et droit. Vnùa d'erbo, doppia fila d'alberi che mette capo ad un luogo, viale d'alberi, arborum series, arborum ordo, allée d'arbres, avenue.

Voà, luogo dove un fiume si può varcare per entro dall'uomo o da bestie; guado,

vadum, gué.

Vocabulari, raccolta alfabetica di vocaboli colla spiegazione del loro significato; dizionario, lessico, vocabolario, lexicon, vocabulaire, dictionnaire, lexique.

Vocalisassion, atto di cantare le note sopra

una sola vocale . . . . vocalisation.

Vocalisà, cantare sopra una sola vocale. · · · · vocaliser.

VÖGA, sost. viaggio che si fa per mare, e propriamente la spinta e'l moto che un naviglio riceve dalla forza de'remi; corso, voga, iter, cursus, impulsus, vogue, course. Voga, stima, fama, riputazione in cui viene una persona od una cosa, nomen, celebritas, fama, vogue, crédit, estime. Avèi vöga, esse an voga, esser in uso, esser comunemente seguitato, o approvato, esser in credito, in claritate esse, apud omnes usitatissimum esse, celebrari, florere, in vulgus valere, étre en regne, avoir de la vogue, être en vogue, en crédit, en réputation, avoir cours. Piè voga, cominciar ad essere in uso da molti, cominciar ad essere ricercato o lodato, prender voga, florescere, comencer à avoir de la vogue, prendre faveur.

Vogat, remare, reinigare, vogare; remigare, voguer, ramer. Fè voghè'l pinton, frase pleb., far girare l'orciuolo, cioncare, bere a piena gola, pergræcari, pinter, chin-

quer, lamper.

Voi, pron. della persona plurale cui si parla, voi, vos, vous. Dè del voi, parlare ad una persona sola in seconda persona plurale, cioè come se fossero molte, e si usa colle persone famigliari ed inferiori; dare del voi .... Lo ch'a s'è disse sia tra mi e voi, quanto si è detto resti tra noi, inter nos dictum sit, intra te sit, tecum habeto, de vous à moi, entre nous, sans que la chose que je vous dis, aille plus loin. Voi aitri, vojaitr, voi altri, voi, vos, vous, vous

Voide, svoide, vuide, contrario di riempiere, cavar il contenuto fuor del contenente; votare, evacuare, vacuare, exhaurire, exinanire, deplere, vider, curer, évacuer. Voide, rovesciare, far cadere ciò che è si nutriscono in un cortile o in gabbia pen

zero trunco, arbre d'une belle venue, jeune il liquido contenuto in una bottiglia, in una botte, sgocciolare, ad extremam guttulam exhaurire, égoutter, dégoutter. Voidè, versare da un vaso in un altro, travasare, elutriare, transfundere, transvaser, souti-rer, verser d'un vase dans un autre. Voide 'l sach, voidè 'l barlèt, fig. dire d'una persona tutto quel che un sa o che ha da dire, sgocciolare il barlotto, nihil dicendo prætermittere, dégoiser. Voidè 'l sach anche fig. dire ad altrui senza ritegno tutto ciò che l'uom sa dire tutto quel male che si può dire, votare il sacco, scuotere il sacco, scior la bocca al sacco, scuoter il sacco pei pellicini, virus omne in aliquem evomere, dire le pis qu'on peut de quelqu'un, parler contre quelqu'un sans ménagement. Voidè na cana da fusii, forare una canna d'archibugio, pertugiare, pertundere, terebrare, creuser le canon d'un arquebuse, alézer. Voidè, na cà, portar via masserizie da luogo a luogo, sgomberare, merces et supellectilem alio transferre, vider une maison. Voidè na stanssa, na botega, portar via tutto ciò che sì contiene nell'altrui camera o bottega, rubare, furari, auferre, evacuare, dérober, emporter, enlever tout ce qui est dans une chambre, vider une chambre.

Völ, V. Völi.

Völa, term. di giuoco di carte o di tarocchi, e si dice quando uno de giuocatori fa tutte le basi . . . vole. Vola descuerta, cosa evidente, palese a tutti, cosa manifesta, res manifesta, perspicua, evidens, chose claire, chose manifeste, découverte, visible, évidente.

Volà sost. che dicesi de' colpi di cannone, e per sim, di altri colpi dati con sommo. impeto; scarica, emissio, volée. Volà d'canon, cannonata, tormenti bellici ictus, volée de canon, coup de canon. A la volà, imprudentemente, disavvedutamente, a caso, a casaccio, a vanvera, di volata, inconsiderate, temere, casu, fortuito, à la volée, au hasard, à la boulevue.

Volada, t. di musica, aumento di voce insensibile con cui si passa per molti gradi da una voce ad un'altra molto distante, portamento . . . . port de voix : coulé ( se il passaggio è da una voce superiore ad una inferiore) dicesi un coulé.

Volagi, add. V. Volubil.

Volasa, quantità di polli o d'uccelli che dentro un recipiente, votare, effundere, ingrassarli, o sono uccisi o preparati per renverser, vuider. Voide, far colare tutto alimento; pollaine, altilia, volatile pecus, coheriales aves, volaille. Volaja, pess d' voluja, un pollo, un cappone o simile ucciso o preparato per cibo . . . . volaille.

VOLANT, add. posticcio, adscititius, adscitus, postiche, faux, artificiel. Feii volant, foglio di scrittura o di stampa, che non è attaccato ad alcun altro, carta volante, folium, feuille volante. Canp volant, piccola armata, squadrone di cavalleria che gira per la campagna, per fare scorrerie sul nemico o per espiarne gli andamenti; campo volante, expedita manus, camp volant. Pont volant, ponte fatto di battelli piatti forniti di grosse travi, e coperti di tavolato piano; ponte volante, pons facilis portatu, pont volant. Volant, volubile, V. Volubil.

Volant sost. sorta d'abito senza soppanno per renderlo più leggiero . . . . . volant,

sorte de surtout.

VOLANTIÑA, V. Rolantiña.

Volaria, agg. femm. di farina, V. Fariña. Volàss, piccolo panno, o velo dipinto o scolpito dall'artefice in atto di svolazzare per l'aria, svolazzetto . . . draperie légère qui parait flotter au gré du vent.

VOLASTRE, V. Svolustrè.

Volatia, animali buoni a mangiare, come pernici, beccaccie, conigli, lepri, che si prendano alla caccia; selvaggina, salvaggina, salvaggiume, cacciagione, venatio, escariæ aves, volatille, gibier. Volatia, se parlasi d'uccelli minuti.... aucupium, gibier menu.

volante, volubilis, inconstans, mobilis, levis, l'accusatif. Volèi, aver opinione, giudicare, volage, variable, inconstant, léger. Servel | riputare, sentire, in ea sententia esse, opivolatich, uomo che ha poca stabilità e non | nari, être d'opinion, être d'avis, croire, s fermo discorso, cervel d'oca, ingenium mobile, tête de linotte.

VOLATIL, agg. di corpi che il calore o l'aria riducono in vapori; volatile, volatilis, evanidus, volatil. Sal volatil, sal volatile, sal evanidus, sal dissipabilis, sel volatil.

Volitil sost. uccello, volatile, avis, bestia volatilis, oiseau, volatile.

Volt, v. neutr. trascorrere per l'aria colle ali come fanno gli uccelli, ed alcuni altri animali alati; volare, volare, voler. A l'è volei fè volè n'aso, è una cosa impossibile, è come dare un pugno in cielo, lupum agno eripere postulant, facilius clavam Herculi extorqueas, c'est vouloir prendre la lune avec les dents. Volè, per simil. andare, o passare con grande velocità, volare, volare, properare ocius, voler, courir, aller avec grande rapidité. Volè al socors del so amis, volare in ajuto del suo amico, volare ad

son ami. 'L tenp völa, il tempo passa rapidamente, il tempo vola, tempus advolat, le temps vole. Volè, essere spinto nell'aria con grande velocità, come dicesi de' dardi, volare . . . . . voler. Le frece e le pere volaro, le sacte e le pietre volavano, sagitte ac saxa volabant, les slèches et les pierres volaient. Volè an aria, schizzare, o essere scagliato in aria, come l'opera delle mine, e il sollevarsi della materia mossa dalla mina; volar in aria, erumpere, sauter en l'air , voler Avèi 'l servèl ch' a vola , aver il cervel che voli, aver la mente leggiera e volubile, levis sententiæ esse, levem hominem esse, être une gironette, être inconstant, être volage comme le papillon. Vole, le spargersi una novella o la fama rapidamente, volare, divolgarsi, volare, voler.

Volti, voreje, drizzare le operazioni della volontà a qualche oggetto, aver volontà, aver intenzione, volere, velle, vouloir, avoir intention, se déterminer à. Volèi, ordinare, comandare, prescrivere, velle, præscribere, præcipere, vouloir, commander, exiger avec autorité, ordonner. Cosa veule? cosa volete? quid quaris? que voulez-vous? que cherchez vous? Volèisse, esser dovere, convenire, richiedersi, esser necessario, deberi, conrenire, opus esse, convenir, falloir, importer, être expédient, être à propos, être nécessaire, ou convenable, vouloir. Volei l'acusatie, t. de' gramatici, costruirsi con l'accusativo, VOLATICH, volagi, volubile, instabile, postulare accusativum, se construire arec juger, prétendre. Volèi di, siguificare, significare, vouloir dire, signifier. Volèi ben, amare, bene velle alicui, diligere aliquem, vouloir bien, aimer, avoir de l'affection. Frsse volei bin, procacciarsi la benevolenza, animos ad se trahere, captiver la bienveillance. Volèi mal, odiare, voler male, odio prosequi, vouloir du mal, hair, avoir de la haine. Volèi ben, ammettere, supporre, concedere, admettre, vouloir bien. I veii ben ch'a sia così, io voglio dare che sia così, voglio supporre, voglio concedere che cò sia, ponamus, esto, concedo, transcat, je le veux bien, je veux bien que cela soit, je suppose que cela soit, quand cela semit vrai. Dio veuia, Dio voleissa, maniere esprimenti desiderio, Dio voglia. Dio volesse, utinam, faxit Deus, à Dieu plaise, plut à Dieu. Dio 'n venia, Dio non voglia, quod Deus omen avertat, à Dieu ne plaise. Chi opem ferendam amico, voler au secours de trop veul nen ha, chi tutto vuole nulla

stringe . . . . . qui veut tout avoir , n'a | minat pilam volantem, ce joueur a la volée rien. Chi veul vada, chi veul nen manda, prov. a chi non fa i fatti suoi da sè stesso rade volte gli succedon bene, chi per man d'altri s'imbocca tardi si satolla, non c'è più bel messo che se stesso . . . . . qui s'attend à dîner à l'écuelle d'autrui dîne tard, Volèi e nen podèi, voler ostentare ricchezze quando si è povero, divitias præ paupertate ostentare, faire ostentation de richesses malgré sa pauvreté. Avèi tut lö ch'un veul, aver d'ogni ben di Dio, divitiis affluere, avoir tout ce que l'on désire. Nen volèi ch'a sia dita, non voler ammettere, sostener il contrario, assidue negare, adversari, ne pas vouloir admettre, ne pas vouloir qu'une chose soit.

Volet, piccolo strumento rigirato con penne, che battesi e ribattesi con racchetta onde sostenerlo in aria per gioco; volante, palla impennata, pila plumata, tubulus volatilis lusorius, tubulus pennatus, volant, Giughè al volèt, giuocare al volante, ludere datatim tubulo pennigero, jouer au volant. Volèt, imposta di legno per le finestre,

fenestræ foricula, volet.

Volet, uccello dell'ordine de' trampolieri, specie di beccaccino chiamato anche talora col nome di becassonot, ma dissimile da questo perchè ha il becco metà più corto, minor numero di penne nella coda, colori alquanto diversi sul collo e sul dorso, volo meno rapido, ed è creduto cibo più squisito; piccolo beccaccino; scolopax gallinula, petite bécassine, bécassine sourde.

Voleta, oleta, mestola scavata per trar le piante fuori della terra, e trapiantarle colle sue zolle e barbe . . . . houlette.

Voleur d' pale, V. Procurator d' muraja. Völi, vol, rol, il volare, volo, volatus, vol, volée. D'vol, di volo, in un attimo, in un subito, caldo caldo, extemplo, repente, dans un instant, dans un clin d'œil, en moins de rien. D'vol, vale anche in un colpo solo, senza toccar terra, di posta, volante pila, à la volée. Piè la bala al vol, de a la bala d'vol, dar alla palla di primo tempo, dare avanti che la palla tocchi terra, dar di posta, pilam dum sertur per aera reticulo excipere, geminare pilam volantem, louer de volée, prendre de volée, prendre la balle à la volée, renvoyer la balle avant gu'elle ait touché à terre. *Col giugadòr a* l'è brav al völ, a sa arcassè ben la bala al vol, quel giuocatore è sicuro nel rimet-tere la palla od il pallone di posta, nel

bonne, il a la volée sûre, il est fort adroit à prendre la balle de volée. Vol o voti, moltitudine d'uccelli che volano insieme, branco, brigata, folata, stormo, magna copia avium volantium, grex passerum, volée, bande de oiseaux qui volent.

Volontari, add. che si fa senza esservi costretto, volontario, libero, spontaneo, voluntarius, spontatis, spontaneus, volon-

taire, spontané.

Volontari, sost. soldato che di propria volontà serve alla milizia, volontario, venturiere, voluntarius, volones, (plur.) volontaire. Volontari, colui che lavora in un uffizio senza paga, volontario, voluntarius, volontaire.

Volonte, avv. volontieri, di buona voglia, libenter, libenti animo, volontiers, de bonne volonté, de bon gré, de bon cœur, avec plaisir, sans peine, sans répugnance. Andè volonte com 'l passient a la mort, fare una cosa mal volontieri , audare come la biscia all'incanto, ægro animo facere, faire quelque chose avec répugnance. Volonte, abdondevolmente, copiose, abundanter, af*fluenter* , abondamment , en abondance , à foison.

Volòn, uccellino già forte e pennato, onde potere snidiare, uccelletto atto a volar via dal nido, pullus grandior factus et volando habilis, dru, petit oiseau qui est

prêt à s'envoler du nid.

Vole, quadrupede selvatico del genere del cane, ma distinto per la coda diritta, lunga, folta di peli e con apice sempre scolorato, e per l'uso che si fa della sua fulva pelliccia, grosso come un cane mediocre, astuto, puzzante, sempre in caccia di pollame, d'uccelli, di lepri o di frutta cui si procaccia meno colla forza che coll'astuzia; volpe, vulpes, canis-vulpes, renard. Volp, volpeta, fig. persona astuta, uom malizioso, furbo, astutaccio, volpe, volpicella, vafer, callidus, versutus, renard, rusé, malicieux. Volp veja, volpoň, volpassa. uomo astuto, trincato, putta scodata, gazza che ha pelata la coda, chi lo comprasse per merlo getterebbe i denari, volpaccia, volpone, furbo in chermisi, cauta vulpecula, ad fraudem callidus, vaferrimus, matois, vieux renard, fin merle, fin renard. Le volp a s'consijo, si dice di due astuti che favellino insieme, le volpi si consigliano, callidus callidam consulit, les renards se consultent, les renards sont en consultation. Anche le volp a s'plo, prov. anche gli astuti talora sono ripercuotere di posta, lusor ille optime ge-lingannati, et vulpes in laqueum incidunt, les

plus fins sont attrapés quelquefois. Taña dla volp, volpaja, tana della volpe, vulpis latibulum, renardière. Fè la vos dla volp, schiattire, gagnolare, ululare, glapir.

Volpon, acc. di volp fig. V. Volp.

Voltor, dim. di volp, giovane volpe, piccola volpe, volpicina, volpetta; vulpecula, renardeau. Caud com un volpot, dicesi di persona o di coltri e simili assai calde, calduccio, tepidissimus, chaud, qui a une douce chaleur.

Volsò, part. da volèi; voluto . . . voulu. Beň volsů, amato, caro, ben voluto, carus, acceptus, aimé, cher, chéri. Mal volsù, odiato, mal voluto, invisus, hai, mal voulu, détesté, abhorré.

Volt, giro, girata, giramento, circuitus, dyrus, tour. Volt, volta del canto d'una strada, angolo, flexus, angulus, coin, tournant. Volt, spazio da poter voltare colla carrozza, spatium, tournant. Volt, angolo, canto, angulus, coin. V. Gir, e Vir.

Volta, rivolgimento, volta, conversio, inversio, tour, révolution. De a la volta, parlandosi di vino, incerconire, dar la volta. vappam fieri, corrumpi, depravari, se tourner, se gâter, s'aigrir, devenir louche. Dè a la volta, rovesciare, dar la volta a un vaso, o alla materia contenuta in alcun vaso, spargere, rffundere, verser, renverser. Dè a la volta o dè la volta, ribaltare, subvertere, renverser, faire tomber, faire trébucher. 'L sangh a m'dà a la völta, mi si rivolge il sangue nelle vene, perhorrescere, être saisi d'horreur. Dè a la volta, traballare, barcollare, nutare, fluitare, racillare, vaciller. Dè a la voltu, capovoltare, capovolgere, summum imum pervertere, mettre sans dessus dessous, renverser.

Völta, coperta di stanza o d'altri edifizi più o meno convessa, formata come un arco dilatato in modo che le pietre od i mattoni ond'è costrutta si sostengono gli uni gli altri per la loro disposizione e la loro forma; volta, muro in arco, concameratio, camera, testudo, absis, apsis, voûte. Volta a crosièra, volta sulle seste acute, cogli spigoli o costole di rilievo, volta a crociera . . . . Volta, del forn, cielo del forno...

chapelle.

·Völta, vöta, voce la quale aggiuntole nome numerale, significa determinazione d'atto, ossia le unità cui fu rinnovato l'atto di che si parla; fiata, volta, vicis, fois, coup. Völta per völta, ciascuna volta, volta per volta, toties quotics, subinde, à chaque fois. Una volta, doe volte, una fiata, due paragrafo) volta lunga o stretta come quelle

fiate, semel, bis, une fois, deux fois. Una völta, finalmente, tandem, à la fin, enfin. Una völta, na völta, vale anche un tempo fa, altre volte, già, a tempi andati, quondam, aliquando, olim, jadis, autre fois. A la volta, insieme, nel medesimo tempo, simul, uno eodemque tempore, ensemble, à la fois, en même temps. A le volte, talvolta, talora, tempo per tempo, interdum, quelquesois, par sois. J'aitre volte, altre volte, nei tempi andati, anticamente, tempo fa, alids, olini, antiquitus, superioribus temporibus, autresfois, anciennement, jadis, dans les siècle passés. Per costa volta, per questa volta, modo, nunc, hac vice, à ce coup, pour ce coup. Ancor na völta, n' autra volta, ancor una volta, etiam, iterum, insuper, denuo, encore un coup, encore une fois. N'autra volta, di bel nuoro, da capo, iterum, rursus, dereche, de nouveau. Da na völta a l'autra, d' quand an quand, d' tans an tan, di quando in quando, talora, talvolta, interdum, par fois, quelque fois, de tems à autre, de temps en temps. Na völta a l'an, na volta ogni sent ani, m. di dire rarissimamente, di radissimo, pe' giubilei, per quam raro, trèsrarement, presque jamais. Ant na volla, in un colpo, ad un tratto, uno ictu, dans un seul coup. Na volta tant, una volta tanto, al doppio, duplum, dupliciter, au double.

Voltà, t. di giuoco, la carta che si volta a certi giuochi di carte, quando ciascuno de'giuocatori ha il numero delle carte che

dee avere.

VOLTE, piegare in altra banda, o portare una delle faccie d'un oggetto nel lato in cui ne era un'altra; rivolgere, volgere, voltare, vertere, invertere, convertere, retourner. Volte lo d' sot dsora, volger capo piede, capovolgere, summum imum pervertere, renverser. Volte un, far mutar sentimento ad uno, svolgere, flectere, tourner. Volk casaca, voltesse, cangiar di sentimento, sententiam mutare, changer d'avis, revire de bord. Voltè casaca, voltèsse contra, voltè j'arme contra, passar da un partito all'altro, voltar mantello, rinegare, alterius partibus se adjicere, abjurare, se rebeller, se mutiner, tourner casaque, abjurer, V. Viri. Voltè la frità, V. Frità.

Volte, coprire un edifizio di volta, fabbricare a volta, fare la volta, voltare, for-

nicare, voûter, faire une voûte.

Voltin, dim. di volta, ( nel senso del 2.

anche che si sovrappongono nei muri erture delle porte e delle finestre per re il muro superiore; volta minore, , absis, arceau, petite voûte. Voltin n, cielo del forno . . . . chapelle. oñ, accr. di völta, volta lunga e forte i di mezzo cilindro o consimile, e che ca sopra androni o corridoj di grandi ioni, volta a mezza botte, volto, delumbata, fornix, longue voûte,

BIL, instabil, volagi, volubile, instavolubilis, instabilis, mobilis, inconlevis, variable, inconstant, variant, , leger.

TA, ornamento architettonico prininte usato ne' capitelli dell'ordine jodel composito, e che rappresenta una l'albero attortigliata e voltata in linea ; voluta, voluta, volute.

A, V. Vörva.

sno, specie di malattia V. Miserere. CA sost. malattia formata da una apoossia ammasso di materia corrotta da una membrana e chiusa nel polin altri visceri, e che talora si fa id uscire collo sputo o col vomito; , vomica, vomique.

A, agg. fem. di un frutto o seme

tto nos vömica, V. Nos.

:, gömit, violenta evacuazione per 1, od anche pel naso, delle sostanze te nel ventricolo o nelle intestina tenaturale, sia provocata da sostanze o moti esterni; vomito, vomitus, , vomissement.

k, gomitè, mandar fuori per bocca o gli umori che sono nello stomaco, vomitare, rivedere i conti (per ), far getto, vomere, evomere, dégobiller, rendre gorge, rejeter, par la bouche. Vomite fin le buèle, fina l'anima, vomitare straordina-3, vomitare le budella, vomitar , immodice evomere, animam evoomir avec excès, rendre tripes et dégueuler. Veüja d' vomité, abboie, nausea, soulevement de cœur. itè, provocare il vomito, far vovomitum ciere, vomitum creare, mir, provoquer le vomissement. dle ingiurie, vomitè dle bestemie, e bestemmie, vomitar ingiurie,

stengono le scale, e dicesi pure di fuoco, e siamme, ignem evomere, flammas expellere, vomir des flammes, jeter des flammes.

> Vomitiv, sost. sostanza che introdotta nello stomaco eccita il vomito, e dicesi più specialmente dei rimedii destinati a quello scopo, vomitorio, vomitatorio, vomica, vomitorium, vomitif, vomitoire, émétique.

> Vomitiv, add. che ha virtù e forza di provocare il vomito, vomitivo, vomitorius vomitif, vomitoire, qui provoque le vomis-

sement.

Vomitum, gomitum, materia che si manda fuori nel recere, reciticcio, materia vomitata, vomitio, dégobillis, ce qu'on a vomi. Voreje, V. Volei.

Vorien, briccone, furfante, birbante, ghiottone, barone, cialtrone, birbone, galeone, gagliosso, gogna, forca, mascalzone, mozzorecchi, nequam, perditus, furcifer, erros vaurien, coquin, fripon, gueux, bélitre, escroc, méchant, marousle, maraud, homme de sac et de corde, pendard.

Vönva, völva, il piccolo guscio che copre immediatamente il grano; pula, gluma, loppa, lolla, vigliuolo, acus, gluma, folliculus, apluda, balle gousse du blé.

Vos, suono prodotto dall'animale colla bocca per mezzo dell'aria ripercossa nel gorgozzule, con intenzione di manifestare qualche affetto o qualche idea; voce, vox, voix. Vos bassa, vos pcita, voce fioca, vocula, vox parva, petite voix. Aussè la vos, gridare, sclamare, alzare la voce, vocem tollere, exclamare, lever la voix, crier, clabauder. Avei boña vos, aver buona voce . aver voce sonora e grata, ovverò aver gran voce, voce gagliarda, voce valida valere, esse voce magna, avoir une belle voix, avoir une voix agréable. Avei cativa vos, aver mala voce, pusilla vel mala voce esse, avoir une mauvaise voix. A auta vos, a gran voce, a tutta voce, ad alta voce, con voce sonora, contentione vocis, intentione vocis, contenta voce, à haute voix. A viva vos, a boca, in voce, a bocca, parlando, voce, de vive voix, de bouche. A una vos. unitamente, concordemente, d'accordo, unanimamente, uno ore, una voce, unanimement, tout d'une voix, d'un commun accord. Sot vos, con voce bassa o bassetta, con voce sottomessa, piano, sotto voce, submissa voce, remissiore voce, tout bas, à basse voix, à basse note. Curvi 2s, blasphemias evomere, vomir des la vos, impedire con suono maggiore che vomir des blasphêmes. Vomite seu altri non sia inteso, coprir altrui la voce, gettare fuoco e fiamme, vomitare i pleniori voce clamare, parler si haut, qu'on

n'entend plus les autres voix, faire du bruit pour empêcher que quelqu'un soit entendu. De na vos, chiamare alcuno, appellare aliquem, appeller quelqu'un. Fè la vos del cornajdss, crocidare, fare la voce del corbo, crocire, crocitare, croasser. Fe la vos del frangoi, fringuellare . . . . Fè la vos, parlandosi d'altri animali, V. sotto il verbo Fè. Tnì la vos, tener la voce, tacere, alzare i mazzi, tucere, silere, garder le silence, se taire, ne dire mot. Vos d' popol vos di Dio, prov. di rado la comune fama s'inganna, voce del popolo voce di Dio, fama non temere spargitur, communis hominum consensus raro fallit, la voix du peuple est la voix de Dieu.

Vos prendesi talora per cantatore e cantatrice, voce, cantator, cantatrix, voix. A col concert a j'era ses vos, a quel concerto v'erano sei voci . . . . . il y avait six

voix à ce concert.

Vos umaña, dicesi per simil. del suono dell' organo imitante la voce umana, vox humana, voix humaine.

Fos, parola, vocabolo, voce, verbum, vox, vocabulum, mot, terme.

Vos, fama, rumore, voce, fama, sermo, rumor, bruit, renommée. Avei boña o cativa vos, sig. esser in buono o cattivo concetto, nomen optimum, malam existimationem habere, bene audire, male audire, rumore male flagrare, être en bonne ou mauvaise réputation. Core vos, dirsi da molti, correr voce, parlarsi, esser fama, pubblicarsi, ferri famam, rumorem esse, courir un bruit. Fè core vos, far correr voce, dar voce. rumorem spargere, disseminare, faire courir le bruit, ebruiter. Mi j'ai la vos, j' aitri a l'añ la cros o la nos, prov. sono incolpato di ciò di cui un'altra persona è colpevole. quum quis laudatur ab his culpatur ab aliis. c'est moi qu'on accuse tandis qu'un autre a fait le mal.

l'os, voto, suffragio, voce, suffragium, voix, suffrage. Vos ativa e passiva, dritto o facoltà di eleggere o di essere eletto, voce attiva e passiva, utriusque suffragii jus, voix active et passive. Acci cos an capitol, poter render partito . jus habere ferendi suffragii. avoir voix, avoir droit de souffrage. Avdi vos un capitol, metaf. aver in qualsivoglia negozio autorità, aver voce in capitolo, auctoritate valere, avoir du crédit dans une compagnic. A ci nen d'es an capitol, non avere autorità, nullius auctoritatis esse n'avoir aucun credit. Dè la vos, dar il voto, dar la voce, ferre suffragium, donner sa voix, donner son suffrage.

Vosassa, pegg. di vos, voce ingrata, vociacci incondita vox, grosse voix, vilaine voix.

VOSETA, V. Vosiñ.

Vosin, voseta, dim. di vos, voce piccola vocina, vox parva, exigua vox, vox pu silla, vocula, petite voix.

Voson, accr. di vos, gran voce, vocione, voce gagliarda, vox gravis, magna et plena

vox, grosse voix.

Vösta, pronome o meglio add. possessivo che si riferisce alla secenda persona plur. e dipende dal pronome personale voi, vostro, vester, votre, vôtre (con accento circonfesso quando serve di vero pronome).

Vösta sost ciò che appartiene a voi, il vostro, il vostro avere, vestra bona, vestra opes, le vôtre, votre bien, ce qui est à vous. I vöstr (plur.) i vostri domestici, i vostri familiari, i vostri congiunti, soldates vestri, vestra familia, les vôtres, vos pa-

rens, vos domestiques.

Vot, sost. promessa solenne che si sa a Dio, e dicesi principalmente in plurale parlando delle promesse fatte entrando nello stato monastico; voto, votum, vœu. Fe vot, prometter con voto; religione voti se obstringer, volum suscipere, volum nuncupare, volum vovere, faire un vœu, s'obliger par vœu Vot; immagine che si attacca nelle chiese in segno di voto, o di grazia ricevuta, voto, tabella votiva, tabula votiva, voeu. Pot d' sira, voto di cera, oscilla, vœu. Vot, qualunque altra cosa che si appende nelle chiese o nelle cappelle in seguito a voto, od in segno di grazia ottenuta, come candele, grucce, armi ecc., voto, votum, offrande promise par vœu. Vot, dichiarazione della propria opinione o in voce, o per segui di pallottole o simili: suffragio, voto, suffragium, voix, suffrage, vote. Vot fauss, voto contrario, adversum suffragium, vote contraire. De 'l vot sauss, imbiancare, du di bianco, improbari, adversari, donne la voix contraire.

Vöтa, fiata, volta, V. Võha.

Vote, de 'l vot, dar il voto, votare, ballottare, suffragium serre, donner son suffrage, donner sa voix. Vote, far voto, vovere, promettre par vœu, vouer, V. Amode.

Votty, appartenente a voto, promesso per voto, votivo, votivo, votivo, votif. Messa votiva, messa che si celebra per qualche particolar intenzione, e che non è dell'officio di quel giorno, messa votiva, missa votiva, mest rotive.

Votonve, cuojo, di vitello, corium nile linum, vons, tourné, vens, cuir de vest.

VRERA, chiusura di tela o di carta che si Aque, strd, can gross son tre cativ vsin, . fa all'apertura della finestra, impannata, fe-l nestra cartacea; châssis de toile, ou de pa- signore sono tre cattivi vicini, flumen, via, pier. Tlè d'vrèra, V. Tlè.

Vain, vrinet, succhiello, succhiellino, passatore, verrina, parva terebra, laceret, petite tarière, V. Vriña.

· Vriña, stromento da falegname che serve a far buchi grandi e rotondi, ed è fatto a vite appuntato dall'un de' capi, e dall'altro ha un manico per lo più di legno; succhio, terebra, tarière. Vrina da sebrè, succhio da' bottaj . . . . . barroir. Piantè dle vriñe, piantè d'eurote, V. Piantè.

VRINE, V. Ciavrine. VRINET, V. Prin, vrina.

Varrà, uniformità dell'oggetto coll' intendimento o colle paro!e che lo esprimono, -verità, veritas, verum, vérité. La vrità a l'è com l'éuli, e'a ven sempre al dsora, prov. il vero non si può mai tanto occultare, che o tardi o tosto non si palesi, la verità sta sempre a galla, veritas nunquam latet, la vérité se découvre toujours. Esse la boca dla vrità, essere uomo sincero e veritiero, esser la bocca della verità, ipsius veritatis oraculum esse, être vrai, être sincère, être Saint Jean bouche d'or. An vrità, veramente in verità, certe, sane, profecto, en vérité, certainement, assûrément. A la vrità, invero, per vero, a dir vero, veramente, revera, à la vérité.

VRITABIL, add. vero, sincero, verace, veritiero, germano, verax, ingenuus, veras, véritable. Vritabil, buono, eccellente nel suo genere, præstans, véritable, bon, excellent.

VRITABILMENT, avv. sinceramente, sicuramente, veracemente, veritieramente, vere, VRONE, suonar male, V. Ciavrine.

Vsiñ, sost. colui che ci abita di presso, vicino, vicinus, voisip. Cativ vsiñ cativa matin, prov. e vale che il cattivo vicino ci noja tutto il dì; chi ha'l mal ricino ha 'I mal mattutino, ille male cui vicinus obtigit vir malus, qui a mauvais voisin, a mauvais matin. Bon vsin, bona matin, chi ha buon vicino, ha buon mattino, illi bene ac beate est cui vicinus obligit vir bonus, qui a bon voisin a bon matin, on est heureux quand on a un honnête homme pour voisin. Boñ avocat cativ vsiñ, prov. quando si ha un valente avvocato per vicino, siamo | è eccellente contro le ferite . . . vulneraria soggetti a' litigii, non earet litibus, cui confinis est causidicus, bon avocat mauvais néraire des paysans, anthyllide vulnéraire. voisin, on est sujet à être chicané, quand on a un homme de pratique pour voisin. l'utero, vulva, vulva, vulve.

Tom. II

una via pubblica, un gran fiume ed un gran principes finitimos vexant, un grand chemin, une grande rivière, et un grand seigneur sont trois mauvais voisins. Tratesse tra vsin, conversare spesso coi vicini, vicinos intera *visere*, voisiner.

Vsiñ add. che è poco distante dall'altro, vicino, vicinus, confinis, proximus, propinquus, finitimus, conterminus, voisin, proche, prochain, contigu, limitrophe, lez, ad-

jacent.

avv. di poca distanza sì di tempo VsiR . come di luogo, vicino, accosto; appresso, prope, non longe, près. Da vsiñ, da vicino, prope, de près. Vsiñ, prep. che dinota prossimità e vicinanza di luogo, vicino, prope, juxta, près, auprès, contre, à côté. Vsiñ, circa, intorno, circiter, circum, environ, à l'entour, près. Esse vsid, confinare, conterminare, esser vicino, attingere, contingere, avoisiner. Esse vsiñ a stare per farla, mancar poco ch' altri non faccia, parum abesse, être près de faire quelque chose. La camisa a l'è pì vsiñ che 'l gonel, modo di dire per paragonare due affezioni di cui una prevale a danno dell'altra, o per spiegare che 'l proprio interesse prevale a quello de' più prossimi; stringe più la camicia che la gonnella, tunica pallio propior est, la peau est plus proche que la chemise.

VSINAL, add. vicinale, vicino, vicinus, finitimus, proximus, conterminus, voisin. Vsinaussa, prossimità, propinquità, vicinità, vicinanza, proximitas, propinquitas, vicinitas, proximité, voisinage. Vsinanssa, i vsiñ, gli abitatori della vicinanza, vicinato, vicinanza, propinqui, vicini, proximi, le

Vsinè, v. att. V. Aysine.

Vuide, V. Voide.

voisinage, les voisins.

Vulcan, monte la di cui cima contiene un carattere od una bocca che svolge e vomita con gran forza ad incerti intervalli vampe di fumo e materie roventi solide o rese siquide dal gran calore; vulcano, mons ignifluus, mons vulcanius, volcan.

Vulnebaria, pianta vivace crescente nei prati montuosi con foglie disuguali, fiori in cima al gambo e frutto a buccello, la quale rustica, anthylis vulneraria, vulnéraire, vul-

Vulva, orificio esterno della vagina del-

Zest, pezzetto di scorza di limone o di melarancio consettato ed intriso nello zucchero, mali aurantii corticula, zeste.

ZIBALDOÑ, mescuglio di memorie e d'altre cose scritte, zibaldone, miscellanea, mélange,

ouvrage sur divers sujets.

Zune, ogni sorta d'animali che si prendono alla caccia buoni a mangiare; cacciagione, salvaggina, salvaggiume, caro ferina, venatio, gibier, sauvagine. Zibie fin, cacciagione di piccoli uccelli esquisiti, come allodole, ortolani, passeri e simili; tecellame, uccellagione, sucupium, menu gibier, sauvagine, petits pieds.

Zicun-icutt, avv. tosto, ad un tratto, di botto, caldo caldo, senza dimora, a prima vista, statim, illico, protinus, repente, extemplo, confestim, d'abord, vitement,

sur le champ, sur l'heure.

ZICH-ZACH, voce che denota tortuosità, serpeggiamento come di strade e simili; spinapesce, obliquitas, flexus, zigzag. A zichzach, avv. a strisce serpentine, a spinapesce, tortuosamente, erratico lapsu, en serpentant. Fait a zich-zach, fait a zeda, tortuoso, serpeggiante, flexuosus, sinuosus, multis flexibus, tortueux, tortu, fait à zigzag.

ZILE, sottoveste tonda, senza falde, con due petti e colle tasche in mezzo, giubbettino, farsetto, panciotto, sagulum, torax,

gilet.

ZIMANA, simara, sorta di veste lunga, con bavero intorno al collo; da cui pende una manica lunga e grande, la quale non s'imbraccia ma serve così pendente per ornamento, ed è in uso presso alcuni ecclesiatici, ed alcuni ordini di preti regolari; zimarra, epitogium, simarre.

Zin, zin-zon, voci usate per esprimere il suono degli istrumenti ad arco....

ZINCH, nietallo duro lamelloso, bigio chiaro volgente al ceruleo, e che serve principalmente a formare l'ottone ed il similoro, mescolato col rame in diverse proporzioni; zinco, zincum, zinc. Zinch, l'ossido giallo di zinco, che è sotto forma terrosa o pietrosa, giallamina, calamina, calamina, calamine.

ZINSARA, piccolo ed oblungo insetto a due ali, con alte gambe, munito d'un finissimo pungilione a cinque punte, col quale si rende molesto nella notte, massime nei luoghi campestri, pungendoci dolorosamente, succiando il sangue ed alzando sulla pelle una bozza; zanzara, zenzara, culice, culex pipiens, culex, cousin.

ZINSARRA, arnese per disendersi nel letto dalle zenzare; zenzariere, conopeum, cousinière.

Zinsanin, dim. di zinsara, insetto che è del terzo più piccolo della zenzara comune, zenzavetta, culex pulicaris, petit cousin,

cousin pulicaire.

Ziaistrolla, siribebola, un niente, poco, poca cosa, cosa di poco rilievo, cosa da poco, filaccia, ghiarabaldana, lisca, baja, bagatella, oppido quam parva res, res tam parva, tam nulla, nihilum, quam minimum, titivillitium, un rien, un fétu, rest.

Ziro-ziro, voce con cui si vuole esprimere il suono del violino, e dicesi pure dell'istrumento istesso; violino, lyra, violon.

Zisania, pianta graminea nociva, deta altrimenti leiti o geiti, (V. Leiti); zizzania, loglio, cattivo seme, lolium, zizanium, ivraie. Zisania, fig. dissensione, discordia, scandalo, zizzania, offendiculum, dissention, discorde, zizanie, brouillerie. Semnè ta zisania, commetter male fra le persone, metter discordia, seminar zizzania, discordias serere, brouiller les cartes, semer la zizanie. Zisanie, (plur.), baje, frascherie, bagatelle, fole, nugæ, gerræ, tricæ, apinæ, fabulæ, ineptiæ, bagatelles, babioles, fables.

Zisi, barbisa, uccelletto granivoro dell'ordine dei passeri, del genere dell'ortolano comune, ma più piccolo, fulvo sul dorso, ed in altre parti del corpo, e chiamato zisi dal suono che fa sentire; ortolano delle siepi, emberiza-cirlus, zizi, bruant-zizi, bruant de haie, ortolan des haies.

Zisola, ziribebola, cosa di poco riliero, cosa da poco, un niente un nulla, stringa, lupino, chiarabaldana, lisca, baja, bagatella, nugæ, quisquilia, titivillitium, fétu, zeste, miette, chose de néant. L'è pa na zisola, è un affare di conto, non è una buccia di porro, magni momenti res est; ce n'est pa une bagatelle. La zisola, espressione di sorpresa spiacevole, caspita, cospetto, in verità, pape, apage, papæ, dame.

Zito, silenzio, tacete, zitto, silentium, tace, tacete, silence, st, paix-là, chut, tai-

sez-vous.

Zivola, asivola, erba brusca, pianta vivace con foglie alterne ed acute a guisa di dardo, di sapore acidetto, rinfrescativa, coltivata per uso di tavola, come rimedio, e per estrarne il sale proprio; acetosa, acetosa, rumex-acetosa, oseille, oseille longue, oseille des-prés. Zivola salvaja, pianta d'un altro genere con radici striscianti, foglie divise in tre altre fogliuzze fatte a guisa di

e fiori bianchi, la quale si mangia la precedente, ma è più acida e for-

specialmente il sale d'acetosella che è nmercio; acetosella, oxali-acetosella, e-oseille, alléluia, pain à coucou, à trois feuilles, oseille de bûcheron.

s di babi, rumes, pianta vivace con a cuore, liscie ed acute che eresce

oghi incolti sulle sponde de' rivi e dei , e forma un seme nudo a tre lati,

mostrare alcun fiore colorato, lapazio,

s selvatico, lapathum, rumex aquatiens,

: acutus, patience des marais, patience 

, interjezione usata per esprimere il

e la forza d'un colpo . . . son.

ge, parelle.

Zonsone, fare strepito simile a quello che. fanno le vespe, le pecchie, e simili insetti cose tratte per l'aere con violenza, rombare, ronzare, frullare, stridere, romoreggiare, murmurare, obstrepere, bourdonner. Zonsone a j' orie, fischiare negli orecchi altrui, insinuare segretamente alcuna notizia, insusurrare alicui, insusurrare in aures alicujus, souffler aux oreilles de quelqu'un.

Zon zon, voce esprimente il suono del violoncello o del contrabasso . . . . Zon-zon , romore che fanno pecchie e calabroni e mosconi volando; rembo, pombus, murmur,

bourdonnement.

Fine del Secondo Volume

V. Can. Felice PELLERI Vic. For. e Revis. Arciv.

V. Se ne permette la stampa: ANFOSSI Giud. e Rev. per la Gran Cancelleria. Silot no

## L'EDITORE-TIPOGRAFO

ai cortesissimi Signora Associati

## al Dizionario

PIÉMONTESE-ITALIANO-LATINO-FRANCESE

Ecco ad onta d'ogni sopportata avversità quest' Edizione giunta al sub termine, ed io spero di corrispondere fra non molto agli altri miei relativi impegni. Vi presenterò fra breve la promessa Appendice, la quale sebbene sia ancor lontana da quella perfezione a cui bramerei condurla, nullameno vi proven la mia buona volontà di dimostrarmi grato a' vostri suffragii.

Quando avrete sott'occhio codest'Appendice vi sembrerà forse sorprendente che nel Dizionario, e segnatamente nel primo fascicolo, siansi tralasciati tanti vocaboli, e siano corsi buon numero d'errori di stampa (che in appresso non così spessi vi si riscontrano). Ma se porrete mente che l'esimio Zalli aveva già a' miei tipi affidata la stampa della prima Edizione in ottavo, e che se la morte non l'avesse tolto anzi tempo ai Piemontesi, egli era in grado di perfezionare più che ogni altro la seconda Edizione, per la quale mi aveva già inoltrate alcune memorie, meco conchiuderete voi pure che non mai si poteva supporre esservi chi anelasse a produrre senza mio la seconda stampa, alla quale io mi andava eziandio longisi

isocia

disponendo, conoscendo bensì che da me solo non avrei potuto far cosa che lodevole riuscisse, stante la mia insufficienza. Ma mentre io tranquillo andava considerando como e da chi avrei potuto trovare amico appoggio, avvertito che taluno avvisava a riprodurre ciò che a me solo di diritto doveva essere riserbato, fui costretto mio malgrado a mandare avanti il mio Programma d'associazione, senza aspettare che avessi raccolto sufficiente numero d'Associati e riordinata la prime Edizine, dovetti farmi scheingo dall'inginsta aggressione subject in raprendendo e proseguendo la mia ristamba con tutta fresta e timore. Così operando poteva io forse non errare? Eppure gl' innocenti errori di stampa elle mi credo in dovere di riparare pri coll' errata, quante declamazioni, quanti rimbrotti non mi recarono?... Risoluto però di dare a qualunque costo fine alla mia impresa, tosto invocai (nè fu invano) l'assistenza di varii cultori delle buone lettere, calcai intrepido le avversità, e mi è caro potervi rassegnare, o miei mecenati, il compimento dell'opera. Potrei aggiungere a questa molti attestati di gradimento di personaggi per sapere e per dignità ragguardevolissimi, come ne venne arricchita la prima Edizione tuttochè più difettosa; ma mentre io apprezzo grandemente la somma bontà di coloro che min onerarono, mi reputerò abbastanza avventurato quando sappia che questa seconda Edizione abbia ottenuto i comuni: suffragii, ed in altro imprese mi accordiate pure l'assistenza vostra. E d'altronde se questo mio lavoro va festoso dell' ambita approvazione de' molti, la minor parte della lode (ingenuamente lo paleso) è la mia, chè intiera quasi si debbe ad un amico, il quale con affettuoso disinteresse, e con rara pazienza e varia dottrina, lietamente assunse e durò la fatica di soccorrermi nell' ardua impresa; al quale godo di poter dare pubblica testimonianza dell'incancellabile mia gratitudine per somma sua modestia m'abbia vietato di qui riferire il suo nome.

Dovrei darvi ora, o cortesi Associati, l'elenco dei nomi vostri che promisi di registrare; ma perchè molti me ne fecero il divieto, e molti mi spedirono inesatti i loro titoli, ne differisco la pubblicazione, colla riserva di aggiungerlo all' Appendice, pregando intanto coloro che non si curarono finora di farmi noti i loro titoli, a non imputarne poi l'omessione a mia colpa.

Promisi una 13.º copia gratuita a coloro che raccoglierebbero

12 associati, e l'ebbero.

Promisi una copia del Poema Rodi Salvata ai cento primi associati a questo Dizionario, ed a coloro che ne procurerebbero 12 altri; e tutti la riceveranno. A questo proposito è dover mio l'informarvi che il chiarissimo conte Marenco di Castellamonte avendo avuto agio soltanto a formarne canti sette, il nobil genio del non abbastanza noto accademico Giuseppe Turletti, cui sempre si mostrarono amiche le muse, terminò il Poema con altri cinque canti, così che l'Opera che offro in dono, formerà un tomo in ottavo di facce 350 circa. Per la modestia del vivente Scrittore, m' astengo dal tesserne le lodi, sicuro però che quali apprezzatori del merito, non tarderete, quando ne conoscerete gli scritti, a fargli plauso.

Ma mentre io sarò fedele esecutore delle mie promesse, incessantemente mi si fanno richieste dagli Associati, se a tutti recherò in dono il Poema; sebbene io non sia tenuto oltre la data fede, nullameno per provare il vivo mio desiderio di dimostrarmi a tutti grato, a'quei signori socii esclusi dal diritto di pretenderlo, abbandonerò ancora ogni vantaggio, limitando soltanto ad essi il prezzo del Poema a soldi 25, mentre pei

non associati il prezzo è fissato a ll. 2, c. 50.

Molti poi per timore che questa ristampa non toccasse il fine si astennero dall'associarsi, ed ora che essa è al termine ripetono che io loro la ceda al prezzo d'associazione; di nulla io sono tanto voglioso, quanto di appagare le brame degli amatori di questo Vocabolario; perciò a coloro che lo ritireranno pagandolo in contanti prima che venga alla luce il promesso Poema, sarà rilasciato al prezzo dei primi associati, senza però acquistar loro alcun diritto sul minor prezzo del Poema accordato ai primi iscritti.

Provato il mio disinteresse, che più mi resta? Pregare tutti coloro che si trovano morosi ne' pagamenti a voler corrispondere alle fatiche d'un geloso Editore, il quale mentre costantemente tutto si adopera a sdebitarsi de' suoi impegni, ha bisogno del fatto suo per disimpegnarsi anche onorevolmente cogli altri, senza punto che vengan meno i sensi di riconoscenza e gratitudine con cui dichiara col detto di Cicerone, che Volo et esse et ha-

beri gratus.

# Appendice

# al Tomo Secondo

# M

MA

IVI , V. Me. Maceta , V. Macieta.

MACHUMERT, Machinassion, sost. orditura d'insidie, macchinazione, machinatio, molitio, machinatio, cospirazione, machinatio, molitio, machination, complot, cabale. Machinament V. Machinism (in quest'app.).

MACHINISM, sost. congegnamento di macchine, machinamentum, assemblage de ma-

chines.

\* Macia, sost. Macia sul vestì, frittella, macula vestibus illata, tache sur les habits, Macia su n' eŭi, panno, maglia, albugo, nubecula, taie, leucoma. Macia d' inciostr, sgorbio, scorbio, litura, pâté d'encre.

Maciassa, accresc. di macia, grossa macchia, latum, inquinamentum, grande tache.

MACHENSSA, sost. somma magrezza, macilenza, estenuazione, macies, tabes, grande maigreur.

MACIORLURA, sost. contaminamento di panni con più macchie, imbratto, imbrattatura, inquinamentum, souillure.

MACIOTA, V. Macieta.

Maciura, sost. il macchiare, maculazione, fæditas, inquinatio, souillure, l'action de tacher.

MADURASSION, sost. il maturare; maturazione, stagionamento, maturatio, maturité, maturation (t. di chimica).

MADUBBIVOL, add. che sta maturando; ma-

turante, maturans, mûrissant.

Maroà, Masoè, voci che aggiungono forza all'affermazione, affè, in sede mia, per mia sede, mehercle, ma soi, V. Marblù. Magengu, V. Miengh.

App. II.

# MA

MAGHER, sost. V. Magressa.

MAGINE, seconda pers. plur. dell'imperat. del verbo maginè non usato, la quale si adopera come interjezione di persuasione; oh bella! perchè no? equidem, sans doute, vovez!

MAGIORANSSA, sost. preminenza, maggioranza, primatus, principatus, superiorité,

prééminence.

MAGNATO, sost. ottimate, magnate, primasso, optimas, princeps, magnat, des plus apparents de la ville. V. Magnati.

MAGOLA, sost. V. Macöla.

\* MAINAGI, sost. governo, maneggio, V. Maneg nel 2.º sign.

MAIRESSA, V. Magressa.

MAISINOR, V. Meisinor (in quest' app.). MAISTA', dim. di maja, maglietta, ansula, petite maille.

MALADIOS, add. mal temperato a sanità, cagionevole, cagionoso, ammalaticcio, valetudinarius, caussarius, maladif.

MALAPARÀ, add. V. Mal-parà. MALAPEÑA, avv. V. Malepeña.

MALASIÀ, incominodo, malagevole, dissicilis, laboriosus, mal-aisé, pénible. Mulasià, add. che non è agiato, che ha poca fortuna, malagiato, scarso, inops, egens, mal aisé, qui est mal à son aise.

MALATIS, add. V. Malaviuc.

MALBRÉ, agg. di mantello di cavallo tra bigio e tanè; sauro, fulvus, saure, alezau. MAL-DEVÖT, add. V. Mal-divöt (in q. app.) MALDISENT, add. unaledico, maldicente,

maledicus, obtrecțator, médisant, détracteur.
Mal-DIVOT, Mal-dvot, add. che è senzu

.....

divozione, indivoto, irreligiosus, indévot. in relazione, proponere, suadere, suggéter, Malenkûs , Malerêûsament, V. Malêûrêûs Maléuréus, iment.

Mac-Bût, sost, guardatura che dà segno di collera o di mal-talento, mal occhio, occhio bieco , infesti oculi , mauvais œil.

Mac-ridar, add. che d'altrui non si fida, diffidente, sfiduciato, diffidens, suspiciosus, i méliant, défiant.

Marignament, avv. con malignità, malignamente, malignosamente, muligne, improbe, malignement.

Mariovôs , add. V. Maligu.

MALIGNOVAMENT, avv. V. Malignament, in quest' app.\

Mariacosios, add. V. Midlinconich.

Mativorenta, sost, stato di chi non è mai sano, zinghinaja, indisposizione aliituale, infirmus corpores habitus, manyaise santé, indisposition habituelle.

\* Marissic , v. att. addestrare al male , invariate, corrampere, vatus imbiere, depravare, rendre vicieux, corrompre. Matissie, fare accorto V. Anturin ( nell' app. ).

Maussioset, Malissiosuc, dim. di malissios, alquanto malizioso, maliziosetto, saccentino, umprobulus, un pen malin, petit malicieux,

Mac-meen, to usate nel mode avv. a mal médd, alla cieca, spensieraumite, senza pro , da balardo, temere , in onsulto , etourdunent, inconsiderement, mal-à-propos, V, pure A mat mend prima di A mala pena).

Mon-sisk, v. att. trattar male, travagliare, multratture, malmeanie, verure, male habere , maltraiter , malmener.

With for , dim. di mathich , piecola massa , mucchietto, mucchierello, parsus acereus,

pelit tas.

Malibatawest, Maltratura, sost. il maltrattare, villania, maltrattamento, rezzatio, manyais tradement, vevation.

\* Vixixx, sost. Malea arourea, altea arborea, achescello della famiglia delle malve, molto colivato in Itulia, e che porta fiori i quali non hanno colore costante; malva arbieca, *hibiscus syriacus* , manye cor ochie . ketmac des jardins,

Many evison, sost V. Bismalea well'app.". Marvoreyr, add, che ha mala volosta ve so altru, malevolo, malvoghente, maivolente, malecolus, malveillant, malevole.

🍍 Mx4 , sost. Butë l parti a la mañ, proporre risolutamente un partito, e dicesi per lo piu del separarsi , o di lasciare un impiego , un posto , o smili , porce mnanzi il partito , conditionem offerre, mettre le parte à la main. Buth per le man, suggerire, induare, mettere

mettre à la main. I na butria la man ant el feu, dicesi per sostenere la verità di ciò che si afferma, lo giurerei, sacramento firmarem, je l'affirmerais par serment. V. Man d'opera, . Mañ-fort (ambi in quest' app. ).

Manassa, accr. di man, grossa mano, manaccia, immanis manus, grosse main.

MANCAMENT, sost. trasgredimento, errore, fallo, mancanza, mancamento, lapsus, mendum, faute, erreur.

Manca, sost. comparativo V. Men, sost. ( in quest' app. ),

Wasen, avv. di quantità, meno, minus, moins. V. Men, avv.

MANCSPASSION, sost. V. Emancipassion ( nell'

Myypout, Mandolera, l'albero delle mandorle , V. Mandola ( nel 2.º sign. ).

Waynonia, dim. di mandola, piccola masdorla , mand**orletta,** *parva amygdala* **, pe**tik amande.

Mas-o'-orena, il lavoro dell' artigiano, opera, opera, main d'œuvre. Man d'opera. il prezzo del lavoro, manupretium, prix de la main d'œuvre.

Missonios, Mandragola, V. Petegola. Mayonit, sost, colpo da man diritta verso la manca, marritto, mandiritto, colapha. alapa, coup du plat de la mam, coup donc da côtá droit.

" Mañe , sost. Mañe del cotél , corniedia. capidus, manche de conteau Mañe del violin, dla chitara e simili, collo, manico, manubrum, manche d'instrument

Wesservor, add. atto ad essere manesgiato , trattabile , trattevole , manoso . manegecvole, maneggiabile, tractabilis, 'ma-

Mangaiuna , sost, il maneggiare , maneggiamento, contrectatio, mamement,

Mayeuvak, v. neutr. fare i movimentinecessarii per guidare un vascello od altra micclima in moto, manovrare, ministrare, manouvrer. Manéfiere, fare le evoluzioni unlitari, campeggiare, squadronare ad potiainstitui e rereitationibus , mamenvrer. Fe , mancherè : far fare gli esercizii inditari, " armis milites exercere, faire manaume. Ma té l'erè , fig. far pratiché per musire a n e vio, e dicesi per lo più in mala parte. for nameggi, lavorar sott argus, subsidere, management.

Mi seront, Man-forta . assist ma che u de altrat, e principalne ....lla giudiza. active see coiso, mano, and 🕠 nain-fale. the chore, v. att. vi is orno dellanimale, difettare, magagnare, vitiare, infi-

cere, gâter, vicier.

MANGANEL, dim. di mango, piccolo mangano, manganella, . . . . petite calandre. Mange, sost. l'alimento, il cibo, il man-

giare, cibus, epule, les alimens, le manger. Mangiarët, vivanda fatta per aguzzare l'appetito, manicaretto, borbottino, bramangiere, pulpamentum, ragoût, saupiquet.

Manoilass, V. Mangion (in quest'app.). \* Mangion, fig. uoino che voloptieri e vilmente piglia quel d'altri, piluccone, poppatore, affamato, eruscator, furux, escroc, escroqueur.

MANGIURA, sost. il mangiare, mangiamento,

comestura, l'action de manger.

MANIABIL, add. V. Manegeivol (in q. app.). MAMPATURE, v. att. far opere di manifattura, fabbricare, manufacta conficere, manufacturer.

Manifestament, avv. chiaramente, apertamente, manifestamente, aperte, clare, manifeste, manifestement, clairement.

Maniña, dim. o vezz. di mañ, piccola mano, mano gentile, manina, manuccia, manino,

manicula, menotte, petite main.

Maniñe, specie di fungo composto di molti rami molli bianchi cilindrici, che s'intrecciano insieme, ed è commestibile; clavaria coralloide, ditola, clavaria coralloides, menotte, ganteline, barbe de bouc, bouquimbarbe, tripette, cheveline, pieds-de-coq.

Mampolaire, sost. colui che manipola, mestatore, manipolatore, manu conficiens,

celui qui fait une manipulation.

Manset, Mansot, dim. di mans, vitello giovane e piccolo, bradetto, biracchio, vitulus anniculus, petit veau.

Mantilass, accr. e pegg. di mantil, tovaglia grossolana, tovagliaccia, vilis mappa,

mauvaise nappe.

Mantlàss, accr. di mantel, ampio mantello, tabarrone, ingens pallium, grand manteau. Mantluss, cattivo mantello, tabarraccio, mantellaccio, centunculus, vile pallium, mauvais manteau, vieux manteau.

Mantle, v. att. coprire col mantello, mantellare, ammantellare, pallio induere, couvrir

d'un manteau. V. Anmantlè.

MANTLURA, sost. il coprire od il modo di coprire col mantello, ammantatura, tegumentum, l'action de couvrir d'un manteau.

MANTONIÑ, dim o vezz. di mantoñ, piccolo mento, bel mento, lepidum mentum, petit

menton, joli menton.

Maraschin, sost. liquore spiritoso per bevanda, e delicatissimo, formato con ciriegie cessarie al loro servizio; marinerla, res na-

selvatiche od amarasche, e zucchero; maraschino, amaraschino, . . . . marasquin.

MARAVIOSAMENT, avv. V. Mirabilment. MARBRADA, pianta biennale V. Giulicha

( nell' app. ). MARCAND, Marcanda V. Marcant, Mar-

canta ( in quest' app. ).

MARCANT, add. che è fatto per dar segno positivo di qualche cosa, che chiama ad evidente conseguenza o desta l'attenzione; segnalato, notevole, notabilis, remarquable, marquant.

MARCANTA, marcanda, donna che esercita la mercatura; mercantessa, mercatantessa,

negotiatrix, marchande.

MARCANTIL, add. che appartiene alla mercatura, conforme a ciò che si vende comumemente; mercantesco, mercantevole, marcantile, mercatorius, marchand, de merchand.

MARCANTUC, Marcantuss, dim. e disprezz. di marcant, mercatante di poco credito, mercatantuolo, mercantuzzo, mercator trio-

boli, petit marchand.

\* MARCE, v. neutr. Marcè a quat ganbe, andare carponi, andare in quattro, repere, reptare, marcher à quatre pattes.

MARCHETA, dim. di marca, piccolo segno, segnetto, segnaletto, parvum signum, notula,

petit signe, petite marque.

MARCHETARIA, sost. commettitura di legnami a lavoro di tarsia, intarsiatura, tessellatum opus, vermiculatum opus, marque-

MARCIADA, sost. il camminare a lungo, viaggio, camminata, amvulatio, longue pro-

menade, trotte. V. Marcia.

Marende, v. neutr. far merenda, merendare, merendam sumere, goûter.

MARENDIÑA, V. Marendöla.

Marionio, t. di sprezzo per significare uomo mal fatto e disadatto, o ruvido ed ignorante, V. Macaco, Paisanàss.

Margine, fig. quel tanto che sopravanza a ciò che è necessario per un'operazione, ed in che la volontà può spaziare; campo, tempo e luogo, altum, latum, marge.

MARGINE, v. att. scrivere in margine, postillare, in ora libri adnotare, apostiller.

Margoliña, sost. pianta di cui sono molte specie, una fra le quali ricercata per gli uccelli domestici; centonchio, alsine, morgellina, centunculus, morgeline, alsine, V. Erba povrogna sotto Erba.

MARINARIA, sost. le navi o mercantili o da guerra di uno stato e tutte le cose ne-

valis, marine. Marinaria, arte del marinaro, marineria, nautica, ars nautica, marine, navigation.

Marisaña, V. Marssaña.

\* MARIURA t. di cucina, mistura d'ova battute e cacio grattugiato, con cui si condiscono alcune minestre, condimentum pultis ex ovis, apprêt de la soupe.

MARLIPÒ, specie di salvia, V. Merlipò. MARMITÀ, sost. V. Raminà, nel 1. sign. MARMITONASS, accr. e pegg. di marmiton, guatteraccio, vilissimus lixa, vilain marmiton.

MARMITONÖT, Marmitonuc, dim. di marmiton, guatterino, parvux lixa, petit marmiton, galopin.

MARMOREGE, V. Marmorisè.

Maroña, sost. frutto del castagno coltivato, · marrone, castanea major, marron.

MARONE, sost colui che fa cuocere e vende le castagne, succiolajo (se le vende lessate), bruciatajo, caldarrostajo (se arrostite), castanearum coctarum venditor, •crieur de châtaignes.

\* Marosse, fig. mezzano di matrimonii, ammogliatore, paraninfo, pronubus, nuptiarum conciliator, qui se mêle à faire des

mariages, paranymplie.

MARPUGNAÑ, arbusto montano indigeno sempre verde, che ha foglie ovali-acute, e fiori piccoli cui succedono bacche di bel colore scarlatto; rusco aculeato, pugnitopo, ruscus aculeatus, fragon piquant, petit houx, houx-frelon, brusque, myrte épineux.

\* Marss, add. parlandosi di letaine, ben maturo, sinaltito, concoctus, pourri. Marss, t. di giuoco, che ha perduto la partita doppia, marcio, geminata jactura victus, capot.

MARSSARIA, Marssögna, sost. umor putrido, marcia, marciume, tabes, pus, sanies, pus, bourbillon, pourriture.

Manssuri sost. mucchio di denari, peculio, gruzzolo, peculium, magot, tas d'argent.

MARSSURA, sost. l'imputridire, il marcire, marcigione, ammarcimento, putris confectio, MARTA, sost. V. Martora.

MARTIÑA, voce usata nella frase fam. cantè martina, derivata da un giuoço che si pratica nelle stalle; far attendere prima di aprire la porta, extra januas remorari, saire attendre déhors.

Masarà, add. guasto, corrotto, malassetto,

corruptus, detritus, gâté, dérangé.

Mascassa, mascoña, pegg. di masca, vecchia maliarda, stregaccia, stregona, vilis saga, méchante sorcière.

MASCH, sost. V. Mascon.

MASCHETA, dim. e vezz. di masca, maharda, furba, cata et callida mulier, enchanteresse, friponne, femme rusée.

MASCIÖT, dim. e vezz. di masc, piccolo maschio, maschiotto, mas, homuncio, petit

MASCOÑA, V. Mascassa (in quest'app.). MASCARTA, Mascriña, dim. o vezz. di mascra, piccola o gentil maschera, mascheretta, mascherina, lepida larva, petit masque, joli masque.

MASINURA, sost. il macinare, macinamento.

molitura, tritus, broyement.

Maslura; sost. l'uccidere le bestie per carne, macellamento, laniatio, l'action d'égorger les animaux, boucherie.

Masnoi, sost. talora usato per disprezzo, ragazzo, ragazzaccio, puerulus, puellus, enfant, jeune garçon, qui fait des enfantillages.

MASNOJABIA, sost. moltitudine di fanciulli, fanciullaja, puerorum multitudo, pueri, quantité d'ensans. V. Masnojada.

MASNOID, add. da fanciullo, puerile, fanciullesco, puerilis, puéril, enfantin.

Massacuia, agg. d' uomo che opera grossolanamente, V. Guastameste, e Paisanass. Massachèr, strage V. Massacri.

MASSACRURA, SOSt. V. Massacri.

Massfloña, accr. di massela, grossa mascella, mascellone, grandis gena, grosse joue.
Massimament, V. Massima.

MASSOCAIRE, sost. colui che percuote con mazza, mazzicatore, malleator, qui frappe à coups de massue.

Massöca, sost. pezzetto di legno rotondo cui si legano le chiavi per non perderle; materozzolo, .... morceau de bois au quel on attache un trousseau de cless. V. Marsöch.

Massoche, v. att. percuoter con mazza, mazzicare, clava percutere, frapper à coups de massue.

Massocola, sost. piccola mazza, mazzero, clava, petite massue, bâton noueux.

MASSOLET, sost. dim. V. Masset, e Massoret. \* Massonaria, sost. setta dei liberi muratori . . . franc-maçonnerie. V. Franc-masson.

Mastinass, accr. di mastin; uomo ostinatissimo, caparbiaccio, cerebrosus, durus, capito, très-obstiné, très-opiniâtre, têtu.

Mastrogne, v. att. V. Mastroje.

MASTROGNURA, Mastrojura, sost. il masticare di chi non ha denti, biasciamento, ciborum attritus, l'action de mâchonner. V. Cifogn. (nell'app.).

MATAMENT, avv. mattamente, pazzamente, dementer, insane, follement, en fou.

MATARIÑ, V. Matarèl.

MATASSINADA, sost. giuoco o rappresentazione fatta da saltatori, mattaccinata, mimorum ludus, mattassinade, matassins.

MATERIALITÀ, sost. astratto di materia, materialità, materialitas, materialité. Materialità, fig. rozzezza, ottusità, materialità, inscitia, ruditas, grossièreté, ignorance.

\* MATISE, agg. di frutti, primaticcio, præ-

coquus, præcox, précoce, hâtif.

MATRIMONIAL, add. relativo al matrimonio, matrimoniale, conjugialis, matrimonial,

conjugal.

MEADIA, pianticella vivace, che porta in mezzo ad alcune foglie stese sul terreno, uno o più gambi, ciascuno de' quali ha in cima dodici piccoli ma bei fiorellini, meadia,

dodecatheon mendia, giroselle de Virginie.
\* Medicae, v. att. Mediche na feria, curare un taglio, medicare una ferita, curare

vulnus, mederi vulneri, panser.

Мерісній, diin. di medich, medico molto giovane, o colui che studia tuttora la medicina sotto i professori; medicuccio, medichino, juvenis medicus, medicinæ studens, jeune médecin, étudiant de médecine.

MEDICURA, sost. il medicare, medicazione, medicatura, cura, medicatio, curatio, application des remèdes, cure, traitement.

Мертиси, agg. d'aria pregna d'effluvii putridi ovvero altri corpi nocivi alla respirazione ed alla salute; mesitico, corrotto, pernicioso, mortifero, mephiticus, exitialis, méphitique, pernicieux.

Meinage, Meinagera, Meinagi, V. Mainagè, Mainagèra, Mainàgi e Manëg nel

sign.

Meisin, V Maisin.

MEISMOR, maisinor, sost. medico non approvato, medico che segue la sola pratica, empirico, empiricus, empirique.

Melà, add. V. Mla.

MELOÑ, Meloña, V. Mloñ, Mloña.

MEMIÑ, sost. V. Mimiñ.

Men, manch, sost. di paragone, la quantità più piccola, ciò che importa più poco, il meno, minus, quod minus est, le moins.

Menagi, V. Mainagi (posto per errore prima di Mainagè e Mainagèra). Messer, sost. V. Menbro.

MENBRASSÙ, add. V. Menbrù.

Menbröt, dim. di menber o menbro, piccolo membro, membretto, membrolino, membricciuolo, parvum membrum, petit membre.

Mendicassion, sost. il chieder limosina, mendicazione, mendicatio, mendicimonium, l'action de mendier.

Mendica, sost. colui che mendica, pezzente, mendico, mendicus, mendiant.

Meno, a meno che, V. Salvant (in quest'

Menssa, la superficie dell'altare, mensa,

mensa, table.

Mentre, avv. di tempo, nel tempo, mentre, dum, tandis, pendant. Ant el mentre, antramentre, frattanto, intanto, mentre, interea, interim, dum, en attendant, cependant.

Menù, sost. od add. V. Mnu.

Meprisant, add. che sprezza altrui, schernitore, spregiatore, contemptor, fastidiosus, dédaigneux, méprisant.

Mercorela, V. Marcorelia.

\* MERDA, sost. Merda d' rañe, o lentia d' aqua, V. Lentia.

Mendonoт. sost. picciol fanciullo, rabacchino, rabacchinolo, pupus, pupulus, marmouset, petit poupon.

Menidional, add. posto verso mezzodi; australe, meridionale, meridianus, austri-

nus, méridional, austral.

Meritament, avv. a ragione, giustamente, meritevolmente, meritamente, merito, jure, a juste titre, justement, dûment.

\* Merla, fig. donna astuta, donna accorta, cata et callida mulier, femme rusée, matoise.

. Mes-A-mes, avv. ne ben ne male, mediocremente, modice, mediocriter, médiocrement, tellement quellement. Mes-a-mes, adoprasi anche come add., mediocre, mediocris, médiocre.

Mesc, add. confuso con sostanza d'altra specie; misto, mescolato, mischiato, mixtus, admixtus, mêlé, mixtionné. Neñ mesc, puro, immisto, meracus, pur, sans mêlange.

MESCHINAJA, sost. V. Povraja.

Meschinör, sost. od add V. Povrët.

MESCIADA, SOST. V. Mescia.

Mesciade, v. att. confusamente ravvolgere insieme, abbatuffolare, rabbatuffolare, perturbare, miscere, mettre pêle-méle, mettre sans dessus-dessous.

Messa, sost. modo di vestire, acconciamento, vestium modus, vestitus, ajustement, mise, accoutrement (in cattiva parte).

MESSONAIRE, SOSL. V. Messonor. MESSONOIRA, SOSL. V. Messonera. MESSONURA, sost. V. Messon.

Mes-sophan, t. di mus. voce che succede in grado d'acutezza al soprano, e sta tra questo ed il contralto; mezzo-soprano... bas-dessus, second-dessus.

\* METAL, sost. Metal d'vos, qualità sonora

della voce; metallo di voce . . . . timbre.
Metamorose, v. att. V. Trasforme.

Midajā, Midajolu, dim di midaja, piccola medaglia, medaglietta, minus nu-misma, petite médaille.

Mir, sost, nome numerale di somma che arriva al mille; migliajo, mille, millier.

MIGNARDISA, varietà di garofano, garofano di color gridellino, dianthus moschatus, cellet-mignardise.

MILANTA, sost. innumerevoli silate, millanta, innumera, un nombre infini.

MILANTADOR, sost. colui che vanta sè stesso senza modo; vantatore, millantatore, gloriosus, jactator, vantard, présomptueux, glorieux.

MILANTE, v. neutr. V. Milantèsse.

Mile, sost. num. V. Mila.

Millas, sost. specie di torta, migliaccio, polenta, sorte de gâteau.

Millione, v. att. o neutr. V. Miore.

\* Mina, sost. Avèi la mina, aver aspetto, aver cera, sembrare, videri, sembler, paraître.
Mincion, escl. di sorpresa; capperi, caspita, papæ, dame, peste, parbleu.

MINCIONADA, mincionura, sost. burla, berta, motteggio, irrisione, minchionatura,

irrisio, illusio, raillerie, moquerie.

Mincionaire, sost. colui che corbella, corbellatore, minchiena ore, schernitore, beilatore, beffardo, derisor, irrisor, moqueur, railleur, goguenard, gausseur.

Mincionura, sost. V. Mincionada (in q. app.) Minorassion; sost. diminuzione, scemamerto, minoranza, extenuatio, imminutio,

diminution, amoindrissement.

Minore, v. neutr. menomare, minimare, diminuire, scemare, minorare, minuere,

extenuare, diminuer, amoindrir, reduire.
Mins (dal fr.) add. sottile, esile, minuto,
exilis, tenuis, minutus, mince, délié.

MINUTAMENT, avv. in modo preciso, e sotto tutti i particolari; punto per punto, puntualmente, minuto, particolarmente, minute, minutatim, point par point, en détail, particulièrement.

Miore, add. pien di midollo, midolloso, medullosus, moëlleux, rempli de moëlle.

MIOPE, add. che non vede distintamente se non gli oggetti vicini; corto di vista, miope, myops, myope.

Miopism, sost. disetto di chi non ci vede se non da vicino, cortezza di vista, luscitio,

myopie.

Misculio, sost. mescolanza confusa, scompigliume, miscuglio, congeries, permixtio, melange confus, brouillamini.

MISTERIOSAMENT, avv. con mistero, figuratamente, misteriosamente, mystice, mysticricusement. Misteriosament, furtivamente, V. Nascondioñ.

MISTERLANDA, voce usata nel modo ave. A la misterlanda, che equivale a la mi-

stansluta; V. Mistansluta.

Mitigativo, add. atto a mitigare, lenitivo, mitigativo, mitigatorius, leniendi vim habens, lénitif, adoucissent.

MLONET, dim. di mton, popone piccolo, poponeino, exiguus pepo, petit melon.

\* MNESTRE, sost. colui che fa o dispensa la minestra; minestrajo, qui juscula conficit vel dispensat, celui qui fait la soupe, on en fait la distribution.

MNESTRETA , V. Mnestriña.

Möca, sost. smorsia, visaccio, fada vultus distortio, grimace. Fè la möca, mostrar schiso, sar bocchi, sar le boccacce, os depravare, os ducere, saire la grimace. V. Pocio.

Mocajà, V. Moncajà.

Mocks, acer. di moch, sost. lunga moccolaja, ellychnii cunctatum recisamentum, gros champignon de chandelle.

Moderato, add. che ha moderazione, moderato, temperato, moderatus, temperatus,

modéré, retenu, tempérant.

Moderatament, avv. con moderazione, moderatamente, temperatamente, temperature etc, moderate, moderate, avec réserve.

Modul, sost. misura arbitraria usata per regulare le proporzioni d'un ordine architetonico; modulo, modulus, module. Modul, forma che si prende ad esempio; modello, modano, modulo, exemplar, typus, modèle.

Modulassion, sost, arte di condurre in varii modi con grazia e correzione si l'armonia che il canto; modulazione, modulatio, modulation.

MOLAIRE, sost. V. Moleta.

Molassò, add. che è alquanto molle e non dovrebbe esserlo; molliccico, molliccio, vincido, floscio, molliculus, mollior, mollet, mollasse.

MOLIFICANT, add. atto a mollificare, a rammorbidare, mollitivo, mollificativo, molliendi vim habens, émollient.

MOLIFICASSION, sost. il mollificare, mollificamento, mollificazione, mollimentum, amollissement, adoucissement.

Monacil, add. che è relativo a monaci, od a monasterii; monacale, monastico. monasticus, monacal, monastique.

Monacates, v. neutr. p. farsi monaca, monacare, sacro nimbo initiari, prendre le voile, se faire religieuse.

7

Monta, sost. V. Moneda.

Monfrina, corenta, sost. danza di carattere allegro e semplice, che si balla con musica a due tempi in terzine, ha origine nel Monferrato, ed è usata in Piemonte e nella Lombardia; dicesi pure della musica medesima che l'accompagna; monferrina, ... monferrine.

Mositorial, sost. od a modo d'add. letere monitoriaj, lettere d'un superiore ecclesia-stico, colle quali impone a chiunque abbia notizie d'un fatto, di svelarle sotto pena d'incorrere nelle cessure ecclesiastiche; monitorio, lettere monitoriali, ecclesiastica comminatio, monitoire, lettres monitoires, lettres monitoriales.

Mönölögö, sost. V. Sölilöquiö (in q. app.).

Monsò (colla s aspra), Mont e quasi

moint, part. di monse, V. il verbo.

Montacòn, sost. luogo rialto fatto per comodità di montare a cavallo; cavalcatojo, montatojo, equitis anabathrum, montoir.

Montagnassa, accr. o pegg. di montagna, monte ampio od ertissimo, montagnaccia, ingens mons, mons præruptus, grosse montagne, montagne escarpée.

MONTAGNETA, dim. di montagna, piccola montagna, montagnuola, monticulus, collis, petite montagne, colline.

Montagnès, montès, di montagna, montano, montuoso, montagnoso, montanus, montosus, montagneux, montueux.

MONTANBANCH, SOSt. V. Ciarlutañ.

Monton, sost. mucchio, monte, monzicchio, cumulus, acervus, monceau, tas, amas. A monton, in grande abbondanza, a josa, a barelle, a monti, assuita, abunde, a soison, en grande quantité.

Montòs, add. V. Montagnòs (in q. app.). Montùra, sost. bestia che si cavalca, ca-

valcatura, jumentum, monture.

Moratoria, sost. dilazione che si concede dall'autorità sovrana ad un debitore per pagare i suoi debiti o soddisfare altro impegno; indugio, mora, remise, delai.

Morbaña, add. fem. V. Gata.

Morbinessa, sost, qualità di ciò che è molle e piacevole al tatto; morbidezza, mollitudo, mollities, souplesse, mollesse, flexibilité, morbidesse (in t. di pittura).

Moron, gelso, V. Mor.

Morsigadura, Morsiwa, sost V. Mordiura.

Moasight, v. att. V. Mörde.

Mört, part. Reste mort, restare attonito, obstupere, attonito hærere animo, être surpris, être frappé demeurer ébahi.

MORTALET, sost. V. Mortrèt.

Mortis D'AQUA, acqua stagnante, aqua reses, eau dormante.

Moscassa, V. Moscon nel 1. sign.

Moscheta, V. Moschin, sost. nel 1. sign.
Mostassada, sost. colpo che si da urtando
col mostaccio in qualche cosa o persona;
oris ictus, coup donné avec le visage. Mostassada, mostassà, ripulsa ricevuta e dataci con maniera sgarbata; nasata, repulsa,
camouilet, rebuffade.

Mostruosità, sost. straordinaria deformità, mostruosità, monstrum, portentum, mon-

struosité.

Mostraura, sost. il mostrare, mostramento, mostra, additamento, monstratio, indicium, montre, indication. Mostrura, aminaestramento, addottrinamento, præceptio, instructio, instructio, enseignement.

Мотл (con o aperta), sost. V. Motura. Мотесе, v. att. dar la berta, berteggiare, motteggiare, irridere, cavillari, railler, plaisanter, gausser, goguenarder.

MOTONIN, Motonot, dim. di moton, piccolo montone, montoncino, montoncello, aries junior, petit mouton. V. Motonet.

Msson, Mssonaire, ecc. V. Messon, ecc. (in quest'app.).

MUANDE, sost. plut. V. Mudande.

MUDASSE, v. neutr. mutare spesso, scambiettare, sæpius mutare, changer souvent.

Mudassion, sost. spessa mutazione, scambietto, frequens mutatio, changement fréquent. Mudassion, mutazione semplice, V. Canbiament (nell'app.).

MUFA, sost. V. Mofa, Musi sost.

Muci, sost, la voce del bestiame bovino, mugghiamento, muggito, mugitus, mugissement, beuglement.

Mulet, mulot, dim. di mul, mulo piccolo, muletto, parvus mulus, petit mulet.
Muliña-cafe, sost. V. sotto Muliñ.

Mulöt, V. Mulët (in quest'app.). Multiplica, sost. V. Moltiplicassion.

MURAJASSA, Muràss, accr. e pegg. di muraja e di mur, muraccio, ingens murus, vitiosus paries, mur épais, manvaise muraille. V. Murajoñ.

Muscis, avv. miseramente, scarsamente, meschinamente, misere, parce, restricte,

chétivement, chichement.

\* Musica, sost. Ogni sort d' musica musicorom, ogni sorta di roba di vario genere; res cujuscumque notæ, toute sorte de choses.

Musicλι, add. che appartiene od ha relazione alla musica; musicale, musico, musicus, canorus, musical.

MUSICHE, v. neutr. cantar di musica; mu-

sicare, ad harmoniam canere, musice lu- to, musino, vulticulus, petit musem dere, faire de la musique.

Musichie, v. neutr. V. Muse.

Musicografo, sost. macchina inventata dall'esimio meccanico piemontese Masera, adattata la quale ad un piano forte, la musica che vi si suona, rimane scritta con tutte le indicazioni opportune, ed atta ad essere suonata da altra macchina (V. Pantofono in quest'app.); musicografo, macchina di notazione . . .

Musiā, musot, dim. di muso, muset-

\* Muso, sost. Muso d'lion, pianta vivace che cresce nelle muricce e rupi, con fiori grandi purpureo-scuri che imitano il ceso d'un animale; antirrino maggiore, boca di lione, antirrhinum majus, muslier des jardins, musle de veau.

Musör, V. Musiñ (in quest'app.).

MUTABILMENT, avv. mutevolmente, mutabilmente, mutabiliter, avec mutabilité, inconstamment,

MUTINASSION, sost. V. Mutinament.

ARATIV, add. narratorio, narrativo; enarrans, narratif.

NARCIS, V. Genojët (in quest'app.).

NARD, pianta vivace che è una specie di lavanda da foglie larghe, nardo, spigo, lavandula latifolia, aspic, nard, lavande mâle.

Nasada, sost. V. Nacià.

NASAL, agg. di pronunzia che è modificata dal naso e vi si ripercuote, onde riesce sgradevole e cupa, nasale, . . . nasillard, nasard, nasal. Prononssia nasal, pronunzia nasale, vox naso incussa, nasillardise. Nasass, accr. di nas. V. Nasoñ.

NASCOSTAMENT, AVV. V. D' nascondion sotto Nascondion.

Nasët, Nasöt, V. Nasiñ.

NASSIMENT, SOST. V. Nassita.

NAS-TÖRT, pianta annua coltivata negli orti, la quale serve d'ornamento alle insalate, e nella medicina veterinaria; nasturzio, agretto, cerconcello, lepidium sativum, cresson alenois, cresson des jardins, passerage cultivé, nasitor.

NATURAL, AVV. V. Naturalment.

NATURALITÀ, SOST. V. Naturalessa, Naturalisassion.

NAUFRAGANT, sost. colui che naufraga naufrago, naufragante, naufragus, celui qui fait naufrage.

NAUSEA, Nauseant, Nausee, V. Nausia. ecc. \* NAV, sost. Esse ant l'istessa nav, essere

ra, communem habere fortunam, être dans le même cas, courir la même fortune, partager le même sort.

NAVIGAMENT, SOST. V. Navigassion.

NAVIGART, sost. colui che navica, navicatore, navigante, navita, nauta, navigateur.

NEBI SOST. V. Nibi.

NEBIORA, V. Nebiass. NEGASSION , V. Negativa.

NEGATIVAMENT, avv. in modo negativo, del no, negativamente, cum negatione, m-

gando, négativement.

NEGOSSIATOR, sost. colui che tratta con altrui gli affari dello stato o faccende private; negoziatore, agente, negotiator, négociateur.

Neirasso, add. bruno, nericcio, nereg-

giante, nigricans, noirâtre.

Neiręssa, sost. negrezza, nerezza, vajezza, nigritia, nigror, atritas, noirceur. Nën, add. V. Nëir.

Nervassò, add. V. Nervù.

Nervosità, sost. forza nascente da' nervi, robustezza, nervosità, nervositas, force, vigueur.

Nervot, sost. V. Nervel.

\* Netit, v. att. Netiesse i barbis, o la boca, dicesi altrui che lo faccia per deriderlo delle sue fallite speranze; abbandonare la lusinga, restar digiuno, attaccar le voglie all'arpione, sputar la voglia, os sibi sublinere, se passer la plume par le bec.

Netiùba, sost. il nettare, nettatura, netin pari condizione, correre la stessa carric- | tamento, mondamento, ripulimento, purgatio; purificatio, nettoyement, polissure.

Neurall, add. che non si dichiara per alcuna parte, neutrale, medius, nullius partis studiosus, neutre, qui n'épouse aucun parti.

NEUTRALITÀ, sost. stato di chi non si dichiara per alcuna parte, neutralità, animus a partium studio alienus, neutralité.

Neurro, (t. di gram.) agg. di nome che non appartiene al genere maschile nè al femminile, ovvero di verbo che indica un' azione la quale non esce dal suo soggetto, nè in lui rientra; neutro, neuter, neutre. **V.** Neutràl ( in quest' app. ).

NEUVAMENT, avv. in modo nuovo, in foggia singolare, nove, d'une manière neuve. Neŭvament, di nuovo, un'altra volta, nuovamente, iterum, rursus, de nouveau, une autre fois. Neuvament, di nuovo, di fresco, ultimamente, novellamente, recens, nuper, nuperrime, nouvellement, recemment.

NEUVESIM , V. Nono add.

NIAL, sost. uovo che si lascia per segno nel nido delle galline, guardanidio, endice, index, nichet. V. Niai.

Niente-niente, modo avv. V. Tañ-si pöch

(in quest'app.)

NIMIS, V. Inimis.

Nina-nana, canzone con cui si tenta di addormentare i fanciulli; ninna-nanna, canti uncula somnifica, chanson berceuse.

Nissun, V. Gnuñ.

NIVOLETA, nuvoleta, dim. di nivola o nuvola, nuvoletto, nuvoletta, nuvoluzzo, nubecula, petite nuée, petit nuage.

Noassion, t. legale, V. Novassion (in

quest'app. ).

NODARIATO, sost. V. Notariato.

Nodosità, sost. durezza del legno intorno ai nodi; nodosità, nodatio, nœud, durillon de bois. V. Nod.

Nojosada, sost. fastidio, molestia, importunità, fastidium, importunitas, importunité, ennui.

Nojosament, avv. con noja, molestamente, stucchevolmente, nojosamente, moleste, graviter, ennuyeusement, désagréablement.

Nojoset, nojosot, dim. di nojos, alquanto nojoso, gravetto, submolestus, un peu fâcheux, incommode.

Nososità, stato che genera noja, ovvero l'esfetto stesso; fastidio, seccaggine, molestia, fustidium, satietas, tædium, contrainte fâcheuse, ennui.

Nojosöt, V. Nojosèt (in quest' app.). Nomass, pegg. di nom, nome cattivo, appellazione ingiuriosa, nomaccio, malum nomen, vilain nom.

App. II.

Nominassion, V. Nom, Nomina.

Nominativ, add. che nomina, che contiene la descrizione dei nomi; nominativo, nuncupans, nominatif.

Nominativ, sost. primo caso del nome, soggetto d'una proposizione; nominativo, nominativus, nominatif.

Non, usato talora in vece di nen, come

in vist non vist. V. Vist.

Nona, t. di mus. la nota che segue l'ottava, ovvero l'intervallo dissonante di nove gradi ; nona . . . . neuviéme.

Noña (con o stretta ed n nasale), sost. la quinta ora canonica; nona, nona, none. S'a l'è neñ a vespr sarà a noña, o più tardi o più presto, serius ocyus, plus tard ou plutôt, tôt ou tard.

Noranteña, quantità numerata che arriva al numero di novanta; novantena, nonaginta, nonante quatre-vingt-dix...

Normal, agg. di scuola, V. Scola.

Nos, sost. Nos d'India, arboscello nativo delle Indie, coltivato a gran fatica nei giardini d'Europa per ornamento, e che porta foglie simili a quelle del noce, ed ampii siori bianchi a spiche; noce d'India, justicia adathoda, carmantine en arbre, noyer de Ceylan, noyer des Indes.

Noscà, agg di nos; V. Nosù, V. Nonsù.

Notificassion, sost. l'atto di render noto, notificazione, pubblicazione, significatio, notification, signification.

Notomich, e meglio anatomich, add. che riguarda l'anatomia; anatomico, anatomicus, anatomique. Notömich, come sost. V. Notomista (in quest'app.).

Notomisk, v. att. fe l'anotomia, V. Notomia. Notomista, e meglio anatomista, colui che esercita l'anatomia, anatomista, anatomicus, cadaverum sector, anatomiste.

Notoriament, avv. palesemente, notoriamente, manifestamente, palam, publice, aperte, notoirement, publiquement.

Novassion, t. leg. mutazione delle persone o della sostanza d'un contratto in altre persone od in altra sostanza; novazione, novatio, novation.

Noviss, add. V. Neuv add., Novissi add. Nubil, add. che è in età da essere collocate in matrimonio; nubile, nubilis, nubile.

Nuca, sost. V. Gnuca. Nudri, v. att. V. Nuri. NUFIADA, sost. V. Nufià.

NUFIAIRE, sost. colui che fiuta; fiutatore, odorans, flaireur. Nufiaire, che prende molto tabacco, V. Tabachista. Nufiaire,

NU

fig. curioso, fiuta-fatti, curiosus, inquisi- razione, novere, numeratio, numération, calcul. tor, fureteur.

NUFILMENT, sost. odoramento, siuto, odoratio, odoramentum, l'action de slairer. \* Nurit, v. att. detto sempl. in vece di

nusiè d'tabach, V. Tabachè.

\* Numer, sost. Fè numer, esser in un luogo con altre persone senza operar nulla, servir per ripieno, numerum esse, servir à faire nombre.

Numerabil, add. che si può numerare; numerabile, numerabilis, nombrable.

Numeral, add. che riguarda i numeri; numerale, ad numerum pertinens, numéral.

Numerassion, sost. il numerare, e l'arte di esprimere le quantità con numeri; nume-

Numerosament, avv. con buon numero. numerosamente, numerose, en grand nombre,

Nuscà, nuscos, add. che ha muschio, od odore di muscliio; muscato, muscum sapieni; musqué.

Nuscardin, sost confezione che ha per ingrediente il muschio; moscardino . . . . ; muscadin.

Nescos, add. V. Nusca (in quest'app.) NUTRISSANT, add. V. Nurissant.

Nuvolaja, sost. quantità di nuvole; numlata, nuvolaglia, nubium globus, quantité de nuages.

NUVOLESSE, V. Annivolesse.

Nuvoleta, V. Nivoleta (in quest'app.)

. Fè d'ij ö, far atti di stupore, far le | meraviglie, meravigliarsi, demirari, s'étonner. Fè d' ij ö, schernire, dileggiare, rompere in besse, ludibrio habere, irridere, Tailler, bafouer.

Osi (pronunziato brevissimo), V. Vai. \* Oca, sost. Fe l'oca, stare a bada, stare impiccato, inanes trahere moras, ineptire, faire le badaud, badauder, lanterner.

Ocultassion, sost. l'atto di celare una cosa, nascondimento, occultazione, occultatio, recélement.

Oculte, v. att. non lasciar vedere, nascondere, celare, occulture, tegere, condere, occulture, cacher, couvrir, dérober à la vue.

Ofuscassion, sost appannamento, offuscazione, obscuratio, caligo, obscurcissement. \* Oir , add. Fèla oita, far un che di male, farla bella, farla grossa, fare una cosa coll'ulivo, farla marchiana, crassa minerva operari, labi, peccare, saire une belle as-

faire, faire une lourde bévue. \* Out, v. att. condire con olio, inoliare, oleo condire, assaisonner d'huile.

Omass, Omnàss, accr. di om, omaccione, uominaccio, homo procerus, homme grand | zione, ondeggiare, fluctuare, undare, onduler. et gros.

homme posé. Omnèt, parte del cavalletto de tetti V. Omèt.

Onbreg, Onbregiament, sost. il dare agli oggetti dipinti il rilievo colle ombre; ombreggiamento, umbra, ombre.

\* Unda, sost. Onda grössa, fiotto, cavallone, maroso, decumanus fluctus, mouton, vague.

Ondecim, agg. d'unità che viene dopo dieci altre, ovvero di parte la quale con altre dieci uguali forma l'intiero; undecimo, un-

dicesimo, undecimus, onzième. ONDECIM, sost. parte che con altre dieci uguali forma l'intiero; undecimo, undecima pars, onzième partie.

ONDECIMA, sost t. di mus., nota che viene la terza dopo l'ottava, od intervallo di undici gradi; undecima, . . . onzième.

Ondulassion, sost. movimento di cosa che senza scostarsi dal suo centro s'alza e s'abbassa alternativamente nei lembi, come un liquido scosso; ondulazione, undulazione, tremula agitatio, fluctuum ad instar motus, ondulation.

ONDULE, v. neutr. muoversi per ondula-

Ongiàssa, Ongion, accr. d'ongia, unghione, \* Omnèt, per vezzo a giovanetto assennato, ugnone, magnus unguis, gros ongle. Onsennino, consideratus adolescens, jeune giassa, pegg. d'ongia, unglinaccia, desor-

mis unguis, mauvais ongle. V. Grinta. \* OPERA, sost. Operà fota, uno o più volumi d'un libro, cui mancano i rimanenti; esemplare imperfetto, imperfezione ..... défet.

OPIGHATRÈSSE, v. n. V. Antestè, Ostinèsse. On, sost. Or filà, filo di seta su cui è avvolta lama d'oro, oro riccio, oro tirato,

aurum textile, or trait, or frisé.

ORGANDIS, sorta di mussola . . . organdy. ORGANISA, add. che è formato di parti destinate a proprie funzioni vitali ; organizzato, organis instructus, organisé. Organisà, part. d'organisè, V.

Organisassion, sost. maniera con cui un corpo ha in sè disposte quelle fra le proprie parti interne destinate a mantenergli la vita; organizzazione, . . . organisation. Organisassion, ordinamento, ordine, ordinatio, ordre, arrangement, organisation.

ORGANOT, dim. d'organo, piccolo organo, organetto, parvum organum pneumaticum,

petit orgue. V. Organin.

\* Onla, sost. Orie d' gat, giassèa, pianta indigena vivace, che abita i prati, ha foglie ovali, e grandi fiori rossi disposti in pannocchia; licnide dioica, erba nocca, jacea, lychnis dioica, lychnide dioique, robinet, jacée des jardiniers.

simile a null'altro, che è nuovo nel genere venire, provvedere, ovviare, obviam ire, suo; originalità, archetypi nota, originalité. | obsistere, obvier, s'opposer.

Unione, v. att. cagionare, produce, originare, dare origine, ortum prebere, donner origine, causer.

OBJUN, dim. d'oria, piccola orecchia, o parte dell'orecchia, orecchio, auricula,

petite oreille, bout d'oreille.

OR-OR, avv. di tempo, poco tempo fa, poco fa, testè, nuper, nuperrime, il n'y 🛎 pas long-tems, naguère, tantôt.

ORTAGI, sost. V. Ortaja.

ORTASS, pegg. di ört, orto mal coltivato, ortaccio, hortus incultus, hortus inclegans, potager mal cultivé.

OSCA, sost. V. Augherna. OSCURITÀ, SOSL V. Scur sost. Oselia, od asivola, V. Zivola.

Ossi, sost. V. Ossio.

OSTABIB, sost. che frequenta le osterie, taverniere, bettoliero, ganeo, helluo, biberon, pilier de taverne.

Ostria, arbusto fruticoso, ed il suo frutto,

V. Anbruña ( nell'app. ).

OVAL, sost. elissi, figura geometrica piana curvilinea, rappresentata inesattamente dal circuito dell'uovo nella sua lunghezza; elisse, ellisse, ovato, ellipsis, spatium ovalum, ellipse, ovale.

Ovit, v. neutr. andare all' incontro, porre Obiginalità, sost. carattere di ciò che è riparo ad un male che si prevede, pre-

ACHETASS, pactass, accr. di pachët, pachetto di molto volume, pachettaccio, fascis, sarcina, gros paquet.

Pachette, pactè, v. att. fare un pachetto, chiudere in carta a modo di pachetto, affardellare, incartocciare, in fasciculum componere, empaqueter. V. Anpachetè.

PACIABIÑA, V. Paceta, e Papafariña. Paciostre, V. Baciostre (nell'app.), e Sporcantè.

PACTASS, V. Pachetass (in quest'app.). PACTE, v. att. V. Pachete (in quest'app.)

e Anpachetè.

PA-DE-DEÜ, w. fr. danza eseguita da due persone con parti distinte od analoghe; è il duetto della danza; passo a due, . . . pas de deux.

## PA

Padoan, agg. di una specie di gallo V. Gal. PAGADOR, sost. colui che paga, pagatore, qui solvit debita, payeur. Pagator, ufficiale incaricato di pagare gli stipendii, od i debiti del pubblico; pagatore, quæstor civilis, payeur.

Pagingra dim. di pagina, piccola pagina, paginetta, exigua pagina, petite page.
PAGURA, sost. V. Paira.

Paguros, V. Pauros.

PAISANABÍA, sost. V. Paisanada.

Pasi, v. neutr. V, Pail.

Pajos, add. fatto di paglia, od imbrattate di paglia; paglioso, pagliaresco, paleatus, de paille, mêlé avec de la paille.

PALADIÑ, sost dicesi dei principali guerrieri del medio evo, alla vita de quali si accozzarono molte favole; e per ischerzo di- | appannare, nitorem hebetare, obscurare, cesi dei guerrieri distinti; paladino, eroe, heros, paladin, héros.

Palanchin, palo corto e maneggevole da alzar pesi; steccone, ridica, palis.

Palerma, Palermo, V. Palañ.

Palesament, avv. manifestamente, scopertamente, palesemente, palam, in propatulo, aperte, ouvertement, à découvert.

Palese, v. att. svelare, scoprire, palesare, proferre, prodere, edere, decouvrir, déce-

Ier, révéler.

PALETÀ, paltà, sost. quanto contiene la paletta da fuoco, una paletta piena, palata, plenum batillum, pellée, pellerée, pelletée.

Palidët, Palidin, Palidöt, dim. di palid, pallidetto, pallidiccio, suppallido, pallidulus,

subpattidus, un peu pâle, blafard.

Palie, v. att. coprire l'errore o la miseria propria od altrui, inverniciare, velare , palliare, colorare, causum prætendere, pallier, déguiser.

PALPE, v. att. V. Palpege.
PALTA, sost. V. Paleta (in quest'app.) \* Pan, sost. pl. abiti, vestimenti, panni, vestes, vestimenta, habits. Adoprasi quasi unicamente nelle frasi simili alla seguente: Buteve ant i me pan, supponetevi nel mio stato, mettetevi ne'mici panni, eum te esse tinge qui ego sum, fac quæso qui ego sum esse te, mettez-vons à ma place. Pandss, pegg. di pan, cattivo panno, pannaccio, pannus vilis, manvais drap.

\* PAR, sost. Pan cocct, pane tiglioso o minestra di pane reso tiglioso per arte, pa-

nis solidus, pain lourd.

Panass, pegg. di pañ, pane di vile qualita, cattivo pane, malus panis, mauvais pain.

PANAT, sost. pasta che rimane dalle noci, dalle ulive o simili; dopo spremutone l'olio, sansa, sampsa, samsa, sansa, marc.

Panatèna, agg. di un insetto, V. Boja. \* PAS-HANCH. Fe 'l pan bianch, star colle

mani alla cintola, star cortese, desidere, in otio considere, se tenir les bras croisés, ne gien faire.

Pandañ, sost, cosa che ha forme ed aspetto consimili ad un' altra e le sta bene per contrapposto; riscontro, quod apte collocatur adversus, pendant.

Pandoanàss, uom grande e poltrone, disutilaccio, fantone, ciondolone, merendone, lasagnone, iners, homo nauci, homo nihili,

lanternier, dandin.

Pant, nettare, V. Netiè. Panè, offuscare la superficie del vetro o d'altre cose luci-

ternir, offusquer.

Panssass, V. Panssassa, e Pansson.

Panssa-tera, a panssa tera, avv. si dice di cavello che corre colla massima rapidità, a briglia sciolta, sfrenatamente, cursu incitatissimo, ventre-à-terre.

Panssoña, V. Panssasa.
Panssöt, V. Panssèt, e Pansseta.

Panssù, add. V. Panssarù.

Pantanòs, Pantanù, add. fangoso, limeccioso, paludoso, pantanoso, paludosu, cœnosus, marécageux, bourbeux.

Pantorono, sost. macchina inventata dall'esimio meccanico piemontese Masera, la quale applicata ad un piano-forte od organo con musica scritta in modo particolare ( V. Musicografo in quest'app.) ve la eseguiso appuntino col solo girar d'un manubrio; pantofono, suonatutto . . .

PAPAL, add. attenente a Papa; papale, papesco, pontificius, papal. V. A la papala.

PAPA-MOSCHE, pianta vivace nativa della Carolina, i fiori della quale tocchi da un insetto si chiudono, e lo schiacciano; pigliamosche, dionæa muscipula, dionée attrapemouche.

PAPOTURA, sost. morbidezza soverchia usata ad altrui; vezzo, carezza, carezzina, blan-

ditiæ, mignotise, caresse.

PARABEU, pianta annuale che abbonda nei prati, ed è pascolo vantaggioso per procurar latte alle vacche; . . . . melampyrum pratense, mélampyre des prés, blé de vache.

PARACÀR, Parachër, sost. pietre che si piantano all'angolo de' muri e delle porte, o lungo le strade, onde i carri non ne guastino i lembi; pilastrino, piuolo (fior.), paracarro (v. dell'uso), pila viaria, borne.

PARAFORNEL , V. Contrafornel ( nell'app.) PARAFRASE, v. att. ridurre un testo in termini più estesi e più chiari; parafrasare,

latius explicare, paraphraser.

l'anarnasi, sost, dichiarazione d' un testo in termini più lunghi e più chiari; parafcasi, spiegazione, paraphrasis, paraphrase.

Paragonanie, add. che può stare a confronto, comparabile, paragonabile, comparabilis, comparable.

PARAPIEŪVA, pianta annuale . . . digitaria humifuga . . .

PARLATOR, V. Parlador.

Parlatris, sost. fem. donna che parla, favellatrice, parlatrice, mulier loquax, parleuse. Parlatris, donna che parla di troppo, de con alito o con un vapore qualunque; parlatrice, ciarliera, berlinghiera, taccola, garrula . loquacula mulier, caqueteuse, babillarde.

Parle, v. neutr. Parlè an aria, bociare in fallo, parlare senza fondamento, falsos rumores serere, temere loqui, parler en l'air, parler sans fondement.

Parochial, add, appartenente a parocchia ed a paroco, parocchiale, parochialis, pa-

\* Parola, sost. Bone parole, parole graziose che non meritano fede; baggiane, mellita, verba blanda, belles paroles, eau bénite de cour. Fè o dè d' boñe parole, dar buone parole e cattivi fatti, dar baggiane, vendere bossoletti, dar molti baci e pochi quattrini, phaleratis verbis frustrare, verbis ductare, amuser de paroles. Canbiè le parole, conversare, trattenersi, ragionare, colloqui, confabulari, converser, dialoguer, s'entretenir.

PAROLETA, V. Parolina.
PAROLOÑA, V. Parolassa.
PARPOJIÑ, V. Perpojiñ.
PARTER, V. Perter.

Parteta, dim di part, porzioncella, particella, particiuola, particina, particula, partiuncula, parcelle, petite part.

PARTITURA, sost. collezione di tutte le parti d'un componimento musicale scritte l'una sotto l'altra nella stessa pagina, per battuta, e su righi speciali; partitura .... . partition.

\* Pass, sost. D' cost pass, modo avv. subito, immediatamente, sollecitamente, di questo passo, illico, extemplo, sur le champ,

de ce pas, sans délai.

Passagi, sost noleggio che si paga per viaggiare o mandar robe sulle navi; navolo, naulo, navis conductio, naulum, fret, naulage.

Passanù, add. V. Pass add., e Passarin. \* Passe, v. neutr. Dov' a passa la testa passa la resta, prov. usato in senso naturale, o fig. per esprimere che dove va il più può ire il meno; dove va la nave può ire il brigantino, quo majus et minus ibit, où passe la tête peut passer le corps.

Passia, sost. V. Mataria.

Passientement, avv. pazientemente, con pazienza, patienter, toleranter, patienunent.

Passio, sost. racconto evangelico della passione di nostro signor Gesù Cristo, che si legge, si declama o si canta in dialogo nella settimana santa; passio, passione, passio, passion.

PASTEGIABIL, add. che può usarsi a pasto, e per lo più s' intende di vino ; pasteggia- mente , pavide , craintivement , avec peur.

bile, quotidianis epulis aptus, communis, dont on peut faire usage pendant le repas, d'ordinaire.

PASTEL, pianta da tintura V. Vaud.

Pastoralment, avv. a modo de' pastori, pastoralmente, pastorum more, pastorale-,

PASTURAGI, SOSL. V. Pascol.

PATALOCADA, sost. V. Bagianada.

PATARASSET, dim. di pataràss, piccolo cencio, cencerello, exigua lacinia, petit chiffon, mauvais haillon. V. Strassèt.

PATARIA, voce usata nel modo avv. añ aria pataria, alla rinfusa, sparsamente, in aria, dispersum, par ci par là, éparpillé. Andè an aria pataria, essere rovesciato, andare alla peggio, andare alla malora, pessum ire, pessum dari, aller au diable . ruiner de fond en comble, être

éparpillé.

PATÈLA, sost. L'armanach marca patèle, modo proverb. c'è indizio di non passarsela senza toccar busse, il lunario predice tenipesta, e'piove alfin quando si spesso tuona, imminet turbo, le ciel aujourdhui est orageux, l'orage commence à gronder, le tonnerre gronde tant qu'à la fin il tombera. Ant na patèla, tut ant na patèla, in un sol colpo, ad un tratto, uno ictu, tout d'un coup, dans un seul coup Tut ant na patèla, improvvisamente, di subito, repente, tout-à-coup.

PATETICAMENT, avv. in modo patetico, pateticamente, apposite ad commovendos ani-

mos, pathétiquement.

\* Pari, v. neutr. Pati'l mar, mareggiarsi, maris nauseam pati, sousfrir le mal de mer. Patiment, sost. pena, patimento, molestia,

cruciatus, peine, souffrance.

Patine, v. neutr. sdrucciolarsi in piedi sul ghiaccio coi pattini, calopodiorum ope stadium glaciatum decurrere, patiner.

PATIRETE, t. di sprezzo, V. Patiss sost.

(in quest'app.).

Patiss, agg. di cosa logora o fornita di arnesi logori, malcapitato, malconcio, miserabile, meschino, miser, piteux, mesquin. V. Gram.

Pariss, sost. o patirete, t. di sprezzo, pezzente, piccaro, pelapiedi, piescalzo, rastiapavimenti, saccardello, inops, sestertiarius, disetteux, pouilleux, marmiteux, va-nus-pieds, croquant, cancré.

PATOE, sost. V. Patoà.

Ратоля, sost. V. Patoj nel 2. sign.

Paunosament, avv. con paura, paurosa-

Paunoser, dim. di pauros, alquanto pauroso, timidetto, meticulosus, un peu craintif. Paurosèt, ragazzo timido, piccolo pauroso, formidolosus puer, petit peureux.

Pecatuss, dim. di peca, piccola colpa, peccatuzzo, leve peccatum, petit péclié,

petite faute.

Pedantism, sost. qualità di pedante, o modi da pedante, pedanteria, pædagogi mos, grammatistarum ineptiæ, pedantisme.

Pedoch, arnoncola salvaja, V. Arnoncola

( nell'app. ).

Pegiorament, sost. il mutarsi in più cattivo stato, peggioramento, aggravamento, iu pejus mutatio, augmentation de mal,

reugregement.

\* l'ell, sost. Peil d' veja, pianta comune nei luoghi aridi e sabbiosi, che ha foglie ovalı e vellose, ed è vulneraria; pelosella, hieracium pilosella, épervière, piloselle, oreille de souris.

Pella-Lenga, pianta annuale che ha le foglie irte di punte ad ogni vertice, ed è comune nelle siepi e ne' luoghi incolti; aparine, valantia aparine, aparine, gaillet accrochant

Peil-D'-VEJA, V. Peil (in quest'app.).

Peiret, sost., V. Ginestra.

\* Pel, sost. Pel d'oca, dicesi della pelle dell'uomo quando per freddo o timore si copre di minute granella; pelle arricciata, vellis horrens, peau ansérine, peau de poule, chair de poule. Fè vni la pel d' oca, sar fremere, far paura, horrorem concitare, faire frissonner, faire venir la chair de poule.

Pelegriña, mantello con maniche, palaudrano, gabbano, lacerna, endromis, sar-

rau, balandran.

\* Pensse, sost. Pensse cativ, pensiero di danno o di colpa, pensieraccio, mala cogitatio, mauvaise pensée. Pcit pensse, pensse da poch, pensieretto, pensierino, pensieruccio, parva cogitatio, leve consilium, petite pensée. Esse tut ant i so pensse, profondarsi soverchiamente ne' suoi pensieri, · dar beccare all'umore, cogitabundum esse, secum animo cogitare, songer creux.

Pensos, add. V. Penssieros.

\* Pextne, v. att. Pentnè la laña, pettinare la lana, carminare, pectere, carminare, carder, lainer.

Percetisie, add. che si può apprendere coll' intelletto, percettibile, quod percipi potest, perceptible.

Perceròa, sost. riscotitore del pubblico, esattore, exactor, publicanus, exacteur, collecteur, receveur.

Pya-contan, mode avv. all'incoutre, al contrario, contra, e contra, au contraire Per contra, per altra parte, sott'altro aspetto. d'altronde, altrinsecus, aliunde, d'autre part, d'un autre côté.

\* Perde, v. att. Perde s'un negossi, negoziar con discapito, fure il civanzo dicmona ciondolina, jactura sua mercaturam exer-

cere, vendre à perte.

\* Perret, t. di mus., agg. di tempo pari in cui la misura è formata di quattro semiminime o figure equivalenti, e si divide ia quattro parti; ordinario, perfetto, ..... ordinaire, à quatre tems.

Pearice, v. att. tagliare i profili di una stossa o della carta per ridurla a linea retta, o togliere il superfluo e pareggiarlo; rafilare, ritondare, extrema resecure, rogner.

Pericolosament, avv. con pericolo, pericolosamente, periculose, dangereusement,

périlleusement.

Periodicament, avv. secondo un periodo, periodicamente, juxta quamdam periodum,

*periodice*, périodiquement.

Perl, avv. al passeggio, fuor di casa, foris, foras, hors de la maison, déhon. Perli, circa, incirca, intorno, circum, circa, circiter, environ, à peu-près. Esse perle antorn, essere poco più poco meno, batter là, rasentare, circiter agi, hæc circa verti, être a-peu-près cela.

Permute, v. att. V. Canbie.

Perplessità, sost. incertezza, dubbiezza, perplessità, ambiguitas, hæsitatio, perplexité, irrésolution.

Persignin, sost. varietà di pesco, la quale forma un bellissimo arbusto, si copre di molti fiori doppi color di rosa, ma non produce frutti, ed è coltivata per ornamento; pesco nano a fior doppio, amygdali persice species, pêcher nain à fleurs doubles.

Persistent, add. che persiste, che non cangia pensiero, persistente, fermo, persistens, perseverans, ferme, constant.

Pertiassa, accr. di pertia, pertica grande, perticone, longurius, longue perche.

Pertieta, dim. di pertia, piccola pertica; pertichetta, exigua pertica, petite perche.

Pertinacia, sost. V. Ostinassion, Testardaria.

PERTURBATOR, sost. che turba gli altri, perturbatore, turbator, tranquillitatis eversor, perturbateur.

PERTUSASS, accr. di pertus, ampio pertu-

gio, rima, grand trou.

Pervensament, avv. malvagiamente, perversamente, prare, nequiter, sceleste, méchamment, d'une manière perverse.

PESA, sost. quanto si pesa in una sola volta; il pesato, quod simul appenditur,

pesée.

\* Pass, sost. parte di composizione musicale • di scrittura, che può stare da sè, sebbene staccato dal resto; e dicesi pure d'ogni intiera composizione d'ingegno; pezzo, operis pars, opus, morceau, piece. Pess conssertà, dicesi specialmente un pezzo drammatico cantato da più di tre persone, esclusi i cori; pezzo concertato, . . . niorceau concertant. \* Pessa, sost. composizione drammatica 4

commedia o tragedia, fabula, pièce.

Presigne, V. Pessiè.

Pessimament, avv. più che malamente,

pessimamente, pessime, très-mal.

Pest, o Pesta, t che si unisce con un sostantivo ingiurioso, per indicare lo sdegno; maledetto, Dii te perdant, maudit, peste. Pest a l'aso, venga il canchero allo sciocco, Dii perdant bardum, peste soit du butor. Pestilenssial, add. V. Pestifer.

Piaghin, sost. V. Gonfiin nel 2.º art.

Piano, Piano-fort, cenbalo a martel od anche sempl. cenvalo, istrumento della stessa natura del cenbalo propriamente detto o eenbalo a piuma, ma nel quale i suoni sono formati da martelli scoccati contro le corde, e non da penne che le pizzicano; forte-piano, pianoforte, ... piano, forté-piano. Sonador d' piano, pianista, ... pianiste.

PLINTE, v. att. Piantesse fermarsi ben diritto e sodo sulla persona, mettersi in quattro, fermarsi in quattro, præstare, se plan-

ter droit sur ses jambes.

Plasiment, sost. V. Piasi sost., 2 sign. PIATISA, gossaggine, gosseria, insulsitas, ineptiæ, platitude, sottise.

PIATL: NE, sost. plur. V. Piat.

Picio, Picirlo, V. Picirilo. Picoτλ, sost. bezzicatura, rostri ictus,

coup de bec.

\* Рісотв; v. att. dicesi della pelle che dà senso di leggeri ma frequentissime punture, formicolare, frizzare, pizzicare, mordicare,

vellicare, interpungere, picoter.

\* Pie, v. att. Piè an brass, piè an fasse, fig. trappolar uno prevalendosi della sua ignoranza in un negozio; camuffare, appiccar zane, decipere, dolo capere, tromper, duper, prendre au dépourvu. Esse pià an brass, esser fatto il cordovano, decipi, être la dupe. Piè an busia, convincere altrui di menzogna mentre la proferisce, sbugiardare, mendacii coarguere, convaincre de mensonge. Piè soa arvangia, fig. pigliar vendetta o Istare, crustare, incrustare, incruster.

ricambio del male che ci vien fatto, render la pariglia, render coltelli per gualna, par pari referre, rendre la pareille, à beau jeu beau retour.

\* PIRUVA, sost. Le pieuve, pioggie copiose e frequenti, piovitura, effusus imber ac. diutinus, pluies abondantes et fréquentes.

Pikūveta, dim. di pieūva, V. Piuveta. Pioca, voce che si accoppia nel genitivo con altri nomi, per indicare con disprezzo la piccolezza, la miseria; cacastecchi, pillacchera, sordes, pietre, pince-maille. Giengh del pioch, giuoco da spilorcio, ludus avarus, jeu de carottier.

\* Piota, sost. piede dell'animale, zampa, pes, pied, patte. Piöta d' mula, erba vi-

vace , V. Farfara.

Piori, colpo di zampa, zampata, pedis

ictus, coup de patte.

PIRAMIDAL, add. fatto a foggia di piramide, piramidale, pyramidatus, pyramidal.

\* Pissarota, V. Spiciarota.

Pissassa, sost. fem. V. Pissalët.

Pissight, v. att. trarre le voci dagl'istrumenti da arco, facendone risuonare le corde non già coll'arco ma colle dita; pizzicare, sonos nervorum digitis elicere, pincer. V. Pessiè.

\* Pista, il luogo dov'è l'infrantojo, fat-

tojo, factorium, moulin à huile.

PISTROGNÈ, v. att. frequentativo di piste, pestare più e più volte, scalpitare, crebro pedes supplodere, piétiner.

PISTROGNURA, il pestare frequentemente co' piedi, pestlo, tripudium, trépignement.

PITACA, sost. pezzetto di penna o di legno con cui si suonano certi istrumenti, come il mandolino; plettro, plectrum, archet de la Jyre.

\* Pruma, sost. Butè le piume in s. neutr. impennare, impennarsi, pennas emittere,

mettre les plumes.

Piumera, dim. di piuma, piccola penna, pennetta, pennuccia, pinnula, petite plume.

Piumete, varietà di garofani, dianthi species quædam, variété d'œillet.

Римія, pèil folatin, V. Piuma.

\* Placagi, sost. Placagi an marmo, copertura fatta ai muri con marmi sottili ridotti in falde; incrostatura, tectorium, incrustatio, incrustation.

\* Placebo. Piesla a placebo, operare lemtamente, pigliarsela consolato, lento gradu: operari, lente facere, faire une chose à

son aise, travailler lentement.

\* Places, v. att. Placed an marmo, incro-

PLAÑ, v. fam. piacere, diletto, cosa comoda e gradevole, voluptas, jucunditas, charme, plaisir, contentement.

Pletorica, agg. di persona che abbonda d'umori e specialmente di sangue; pletorico,

plethoricus, pléthorique, sanguin.

Plöt, voce usata nei modi mnè 'l plöt o piè 'l plot, partirsi, pigliar puleggio, abire, evadere, s'en aller, s'enfuir, prendre la poudre d'escampette.

PLUVIT, voce usata nel modo avv. a la

pluvit, V.

\* PNASS, sost. Pnass d' volp, erba panà, pianta annuale dell'America settentrionale, ora comune in Europa, utile per la potassa che somministra; erigero del Canadà, erigeron canadense, vergerette du Canada, vergerolle du Canada.

Preli, sost. tirata di pennello, pennellata, penicilli ductus, coup de pinceau.

\* Pö, avv. 'N pö pì 'n pö meñ, poco più poco meno, circa, quasi, quasi, fere, vix differt, prèsque, à peu-près. 'N po pì 'n po men, mediocremente, così così, mediocriter, modice, médiocrement, tant bien que mal.

\* Pö, nome di siume. Portè d'aqua ant pö, portar roba ove già abbonda od è inutile, portar frasconi a Valombrosa, in silvam ligna ferre, porter de l'eau à la rivière.

Росн, avv. 'N poch, (riferito a due avverbi o addiettivi contrarii) separatamente, talora, ora, modo, nunc, tunc, tantôt. ' N poch sù 'n poch giù, or alto or basso, quando alto e quando basso, modo summus modo imus, tantôt haut tantôt bas. Poch poch, alquanto, alcun poco, punto punto, aliquantum, aliquantulum, non nihil, la moindre chose, quelque peu que.

\* Pöca, sost. A l'è mei poch che nen, egli è meglio tale e quale che senza nulla stare, meglio qualche cosa che niente, parum plus est quam nihil, quelque chose vaut mieux

que rien.

Pochettino, dim. di poch, pochettino, pocolino, pauxillum, un petit peu, tant soit peu.

Pöcu-fa, avv. V. Pöch avv.

Pocionota, t. di vezzo, ragazza o donna giovane di belle e gentili forme; bel visetto, puella pulchra, pulchella mulier, joli minois. Poer, sost. Poer d'earbon, V. Carbon.

POETICAMENT, avv. con modo poetico, in poesia, poetevolmente, poeticamente, poetice,

poëtiquement.

Polidura, poliment, sost. l'atto di pulire, di render liscio un corpo, pulitura, pulimento, kvor, pol.tara, poliment, poli.

Pölimañ (v. fr.), avv. con civiltà, con garbo, garbatamente, bellamente, pulitamente, polite, urbane, poliment.

Politicus, v. neutr. discorrere famigliarmente della politica, de publicis negotiis privatim disserere, causer sur la poli-

Pont, sost. Pomè (o pom) d' san-Gioan. varietà del melo, la quale forma un bel arboscello, e serve ad innestare le specie clie si vogliono conservar piccole; ..... malus paradisiaca, paradis.

Pontà, add. segnato con punto; puntato, punctis notatus, ponctué. Pontà, agg. delle note musicali segnate sopra il capo coa puuti oblunghi; onde siano eseguite in mode

spiccato; picchettato . . . piqué.
\* Postege, v. att. mettere alle scritture i punti e le virgole necessarii alla distimione de' periodi e dei loro membri; punteggiare, puntare, puncta appingere, punctis notare, ponctuer.

PONTEGIAMENT, sost. l'arte di formare alcune opere di disegno punteggiandole; punteggiatura, punctis notatio, pointillage.

Pontuassion, sost disposizione de punti e delle virgole nelle scritture per separame i periodi, i membri, le frasi; interpuazione, interpunctio, ponctuation.

\* Porcaria, sost. fig. azione iniqua, inganno, mariuoleria, fraus, dolus, coquinerie.

Porioña, pianta annuale comune negli orti e nei campi, vulneraria, ma principalmente adoperata per rinfrescare gli uccelli di gabhia cui piace moltissimo; morso di gallina, paperina, pizzagallina, alsine, orecchia di topo, alsine media, morgeline des oiscaux, mouron des oiseaux.

Pörta-cöco, sost. vasetto sopra cui a pongono le uova cotte; uovarolo, cochleare,

coquetier.

\* PORTAMENT, sost. modo più naturale e comodo di servirsi delle dita per cavar suono dal piano forte e dagli altri istrumenti; portamento della mano, digitorum organis admotio, position, le doigter.

PORTA-vos, o tronba parlant, V. Tronba. Pos, agg. di pane non fresco, raffermo,

hesternus, rassis.

\* Post, v. att. Posè'l fagot, partorire, parere, eniti, accoucher, enfanter. Posè sul fauss, V. Fauss.

\* Posission, sost. Esse an posission, avere i mezzi, potere, pollere, valere, être ca état, avoir les moyens.

Possession, V. Possess.

Possibilment, avv. per quanto è o sur

possibile, possibilmente, possibiliter, autant que possible, s'il est possible.

Posterius, postérieurement, après, ensuite.

POSTURA, sost. V. Positura.

Povnon, sost. Povron salvaj, pianta vivace indigena, comune nei luoghi argillosi ed umidi e sull'orlo dei boschi, ed i cui frutti trovansi in autunno chiusi entro una vescichetta nota sotto il nome di fiach, e sono sudorifici; fisalide alkekengi, alcachingi, physalis alkekengi, coqueret.

Praticable, add. che può essere praticato, praticabile, qui perfici potest, facilis, praticable. Praticabil; agg. di via per cui si può traghettare, praticabile, pervius, praticable.

PRATICAMENT, avv. in atto pratico, praticamente, actu, par pratique, par usage.

Pascer, sost. comandamento che ci è fatto dalla religione; precetto, præceptum, mandatum, commandement, précepte. Festa d' precèt, V. Festa.

PREDESTINASSION, sost. divino decreto per cui un'anima è destinata alla gloria del cielo già prima ch'essa se lo meriti colle opere; predestinazione, prædestinatio, prédestination.

Paedet, part. di predi V. (in quest'app.).
Paedi, v. att. dir quello che ha da essere,
predire, prænuntiare, futura prædicere,
prédire, prophétiser.

PREDILESSION, sost. amore che si porta a cosa o persona più che ad altra, principalmente quando lo si dovrebbe eguale; predilezione, amor pracipuus, prédilection.

Paedission, sost. il dire ciò che deve accadere, predizione, rerum futurarum præ-

dictio, vaticinatio, prédiction.

PREDOMINE, v. neutr. aver impero od influenza prevalente, predominare, dominari, prævalere, prédominer. Predominè, in s. att. e fig. vincere, superare, vincere, superare, subigere, gagner, subjuguer.

Pregevole, add. che deve aversi in pregio, pregevole, pregiabile, estimatione dignus,

estimable, de prix.

Paregio, sost. qualità per cui si fa stima d'una cosa o d'una persona; pregio, merito, dote, virtus, meritum, mérite, don de la nature, talent.

Pregiudissievol, add. V. Pregiudissidl.
Prelibà, Prelibato, add. eccellente, squisito, prelibato, exquisitus, eximius, excellent, exquis.

Preliminarent, avv. prima di tutto, per preliminare, ante omnia, præludendo, avant tout, par préliminaire.

App. II.

PREMUROSAMENT, avv. con premura, premurosamente, sollicite, diligenter, avec empressement.

Parocupà, prevenù, add. che ha l'opinione formata in favore d'una cosa o d'una persona; preoccupato, informatus, opinione imbutus, prévenu. Preocupà, che ha l'animo occupato da altri pensieri; astratto, pensieroso, in cogitatione defixus, pensif, rêveur.

PREPARATÖRI, add. che serve soltanto a preparare, preparatorio, præparatorius, pré-

paratoire.

Preponderanssa, sost. autorità o forza maggiore, od altra preminenza; preponderanza, præstantia, prééminence, avantage.

PREPONDERANT, add. che ha maggior peso o forza od autorità, prevalente, preponderante, præponderans, prævalens, prépondérant.

Preponderate, v. neutr. avere maggior peso, preponderare, præponderare, peser davantage. Prepondere, fig. aver più forza, prevalere, preponderare, pluris esse, prævalere, prévaloir, l'emporter.

Parrosission, sost. parte indeclinabile del discorso, la quale governa un nome, e ne indica diversi rapporti con altri oggetti; preposizione, præpositio, préposition.

PRESENTABIL, add. che può presentare sè stesso, od essere presentato, offerri dignus,

présentable.

PRESERVASSION, sost. I' atto di difendere di conservare, preservamento, preservazione, remedium, defensio, l'action de préserver, conservation, défense.

PRESIDENTA, sost. fem. moglie d'un pre-

sidente, præsidis uxor, présidente.

\* Pressa, lustro ed apparecchio che si dà alle stoffe per compirne la perfezione; fiore, nitor, presse. apprêt. Lvè la pressa, toglier il lustro, pannis nitorem tollere, décatir.

Pression, sost. I' atto di premere, pressione,

pressio, pressura, pression.

Pressios, add. di gran valore, prezioso, pretiosus, multi pretii, précieux. Pere pressiose, V. Pera. Pressios, agg. di persona V. Sostnu.

Pressiosament, avv. in maniera molto pregiabile, preziosamente, pretiose, sancte, précieusement.

\* PREST, avv. Prest-prest, fra poco tempe, fra brev' ora, jam-jam, brevi, mox, bientôt.

PRETESTE, v. att. allegar pretesti, scusarsi sotto qualche pretesto, fingere, prætexere, prétexter, prendre pour prétexte.

PREVENTIVAMENT, avv. in modo preventivo; preventivamente, ante, prius, pracurrendo,

préalablement.

Parvent, add. e part. V. Preveni, e Preo- | d'avere un'opinione, far professione, mocupà (in quest' app.).

PRIMA, sost. una delle ore canoniche, e parte dell' ufficio; prima, prima, prime.

Primàri, add. che è fra i primi, primario, primarius, antistes, premier, capital, prin-

Primàri, agg. di scuola, V. Scola.

Primassia, sost. preminenza, primato, primatus, principatus, primaute, supériorité.

Primitiv, add. primo, che non ha origine da altro, primitivo, primitivus, primigenius,

PRIMITIVAMENT, avv. in principio, primimitivamente, primitus, ab initio, primitivement, originairement.

\* Prinssipi , sost. *Dal prinssipi al fiñ* , dall'A alla Z; ab ovo ad mala, a capite ad culcem, d'un bout à l'autre.

Prioliña, cannello della botte, V. Ponga. Pais, voce usata nel modo avv. Vist e pris , V. Vist.

Prisma, sost. corpo solido circoscritto da Tdue basi regolari e da varii paralellogrammi, e dicesi principalmente di quello triangolare di cristallo adoprato dai fisici per iscomporre un raggio di luce; prisma, prisma, prisme.

Privilege, v. att. concedere privilegio, esimere dalla legge comune, privilegiare, privilegio donare, accorder des privilèges, exempter de quelque charge.

Probabilità, sost condizione di ciò che verisimilmente debbe accadere, probabilità, verisimilitudo, probabilitas, probabilité, vraisemblance.

Probosside, gruguo dell'elefante, V. Tronba. Procure, v. att. fare ciò che si può perchè una cosa accada, procurare, procacciare, badare, curare, intendere animum, avoir soin, tacher, procurer. Procurèsse, ingegnarsi d'avere, procacciarsi, curare, parare, comparare, faire en sorte d'avoir, se procurer, pourchasser.

Producalità, sost. eccesso nello spendere o nel donare, scialacquamento, prodigalità, prodigentia, dissolution liberalitas, prodigalite, profusion.

Produciosament, avv. per prodigio, maravigliosamente, prodigiosamente, prodigiose, mirum in modum, merveilleusement. Prodigiosament, in numero o quantità infinita, sbracatamente, sommamente, summopere, magnopere, grandement, prodigieusement

PROFERI, v. att. mandar fuori le parole, proferire, proferire, projerre, pronunciare, proferer, prononcer.

sessare, profiteri, fateri, professer.

PROFETICAMENT, avv. annunziando l'avvenire, con ispirito di profezia, prefeticamente, vaticinando, prophétiquement.

PROFETICE, add. the appartiene a profeta od a profezia, profetico, *fatidicus*, v*atici*nus, propheticus, prophétique.

PROPORDAMENT, avv. molto a fondo e fig. molto addentro ad una scienza; profendamente, alte, profunde, profondement.
Profondi, V. Aprofondi.

Profondità, sost. altezza da somuno a imo, profondità, profundum, altitudo, profonder.

PROGETISTA, sost. colui che fa per abitadine molti e spesso stravaganti progetti; progettista, nova semper consilia versas, homme à projets.

Progressione di cose che accrescono sempre, progressione, progressio, progressus, progression.

PROGRESSIV, add. che va avanti, che progredisce o continua, progressivo, progredieu, progressif.

Prolongassion, sost. continuazione d'una cosa che stava per cessare, prolungamento, prolongazione, prorogatio, prolongation, prolongement. V. Prolongh.

Promess, part. di promete, V. il verbo. Promess, che ha dato fede di contrattar matrimonio, fidanzato, sponsus, fiancé.

PROMETIURA, o prometiure V. Promessa. Prometive, v. att. dar moto od incitamento ad un affare, promuovere, muovere, cominciare, incitare, excitare, monvoir, pouser, commencer.

Prontament, avv. senza indugio, spacciatamente, con prontezza, prompte, confestim, promptement.

PRONTITUDINE, V. Prontessa.

Proportione, avv. con proportione, proporzionalmente, proporzionatamente, proportione servata, proportionnément, proportionnellement.

Proposite, v. att. allungare il tempo prima stabilito o concesso, prorogare, prorogare, protrahere, proroger, prolonger le tens.

Prosodia, sost. parte grammaticale d'una lingua, relativa alla lunghezza e brevità delle sillabe, ed alle conseguenti regole che ne risultano per la costruzione de'versi; prosodia, prosodia, prosodie.

PROSSIMITÀ, sost. vicinanza, prossimità, proximitas, propinquitas, proximité, voi-

PROTAGORISTA, sost. il principal personag-Professe, v. att. riconoscere pubblicamente 'gio d'un poema, d'un racconto, o d'esa istoria; protagonista, protagonistes, prota-

PROVE, v. att. Col ch' a l' à provà sa lö ch' a veul di, prov. chi è stato de' consoli sa cosa è l'arte, chi vien dalla fossa sa che cesa è il morto, expertus loquor, mihi usu res venit, je sais combien en vaut l'aune. Provent, V. Provni (in quest' app.).

PROVENIEST, add. che deriva, che nasce, proveguente, derivans, proveniens, prove-

nant, procédant.

Provel, v. neutr. derivare, procedere, provenire, oriri, nasci, provenire, procéder,

provenir, dériver.

Provoca, sost. contesa d'ingegno o di memoria che si fa tra scolari nelle scuole per vincere l'avversario, e salire al suo posto; provocazione, ludus literarius, débat, combat d'école.

\* Рамсній, fig. piccola riprensione, sbrigliatella, lenis reprehensio, petite saccade.

Paucon, acer. di pruca, grossa parrucca, parruccaccia, ingens caliendrum, grande perruque. Prucon, fig. uomo d'avanzata età che porta ampia parrucca, e dicesi per di- pusillus animus, pusillanimité, lacheté, sprezzo di chi è pieno d'antichi pregiudizii; faiblesse.

frannonnolo, senex bardus, vieux badot, homme entiché de vieux préjugés.

Pson, V. Pesson. Pson, nella frase a

töch e pson; V. Töch.

Publicament, avv. in pubblico, a vista d' ognuno, pubblicamente, publice, publicitus, palam, publiquement, en public.

Puerit, add. da fanciullo, fanciullesco,

puerile, puerilis, puérile.

Purrentà, sost. detto od atto che non ha importanza veruna, cosa puerile, puerilità, puerilis agendi ratio, puerilitas, puérilité, enfantillage.

PULIDURA, Puliment V. Polidura (in q. app.). Punission, sost. V. Castigh (nell'app.).

Purament, avv. semplicemente, unicamente, puramente, pure, simpliciter, pu-: rement, tout simplement.

Purgetta, dim. di purge , purge piecola o piacevole, purghetta, facilis purgatio, lenis medica potio, petite purgation,

douce purgation.

Pusilanimità, sost. debolezza d'animo, timidità, pusillanimità, viltà, animi abjectio,

UADERNO, SOST. V. Quaterno. disposte in quadrato per danzare; quadriglia, turma ad saltandum instructa, quadrille.

QUARDORA, o quart d'ora, quarto d'ora, quarta horæ pars, dimidiata semihora, quart d'heure. Pcit quardora, scarso quarto d'ora, quarticello, quarta horæ parte quid minus, petit quart d'heure.

Quaròss, V. Biei (nell'app.).

Quartet, sost. componimento musicale a quattro voci od a quattro istrumenti obbligati; quartetto, . . . quatuor.

QUATORDECM, add. quattordecimo, quat-DUADRILIA, sost. quattro od otto persone tordicesimo, quartusdecimus, quatornème.

QUATORDECIM, sost. la parte che con altre tredici eguali forma l'intero; quattordecimo, quartadecima pars, quatorzième.

QUINTET, sost. componimento musicale a cinque voci od a cinque istrumenti obbligati; quintetto, . . . quintuor, quintette.

QUINTUPLE, Quintupliche, v. att. moltiplicare per cinque, rendere cinque volte maggiore: quintuplicare, quinquies multiplicare, multiplier par cinq.

Quitansse, v. att. fe quitanssa, V. Quitanssa.



\* KABEL, sost. Fè d'rabèl, gavazzare, exul- che ci conviene, ponendo mano in quel tare, gestire, bacchari, faire gogaille. Fè d'rabèl, schiamazzare, V. Tapagè v. neutr. (in quest'app.).

RABIOSAMENT, avv. com rabbia, rabbiosamente, rabide, avec rage, en enragé.

RACOLJIMENT, sost. allontanamento dell'animo dalle cose vane, e dalle distrazioni; raccoglimento, animi applicatio, intentus animus, recueillement.

RADICALMENT, avv. dalla radice, dall'origine, nella parte fondamentale, radical-RADINGÖT, V. Rodingöt.

RAF, voce usata nei modi fam. Rif e raf,

e D'rif o d'raf, V. Rif e raf.

RAFINAGI, sost. operazione per cui si separa dai metalli, e principalmente dall'oro e dall'argento, ogni sostanza eterogenea; affinamento, metallorum purgatio, affinage, affinement.

RAGUALIO, sost. notizia particolarizzata, avviso, ragguaglio, narratio, nuntium, connaissance, rapport. Fè ragualio, dè ragualio V. Ragualiè.

RALENTE, v. att. fare il movimento più lento, ritardare, rallentare, tardare, mo-

derari, ralentir.

RAMASSURA, V. Scovura.

RAVINASSA, accr. di ramiña, gran pentola, pentolona, pentolone, ingens olla, grand pot. RANETA, dim. di rana, piccola rana, ranella, ranuzza, ranunculus, ranula, pe- | giare alla ragione, dimostrare con sodi ratite grenouille. V. anche Ranaböt.

RANPANT, add. V. Ranpañ.

\* Ranssi, add. fig. vecchio, antico, a tutu noto (parlandosi di nuove o di racconti); vetulus, vetus, flaccidus, vicux, passé, qui date de loin.

RAPRESENTABIL, add. che può rappresentarsi, rappresentabile, qui repræsentari potest,

qu'on peut représenter.

RAPRESENTATIV, add. atto a rappresentare, che rappresenta; e dicesi specialmente de' governi in cui la nazione ha parte nelle deliberazioni, esprimendo la sua volontà per mezzo di deputati che la rappresentano; rappresentativo, repræsentans, représentatif.

d'altri; raggranellare, rubacchiare, suffurari, grappiller, ramasser.

RIRAMENT, avv. poco frequentemente, di rado, raramente, raro, minus sepe, ra-

\*Rasca, pianta annuale e parassitica, la quale cresce ne' campi perdendovi presto la radice, s'appoggia alle piante che le stance attorno, e le fa perire assorbendone i mglii; cuscuta, granchierella, strozza-lizo, lino di lepre, cuscuta europæa, cuscute d'Europe, rache, rogne.

RASONABIL, add. conforme alla ragione, convenevole, ragionevole, æquus, justus, raisonnable, convenable. Rasonabil o rasonevol, che intende ragione, che fa uso della ragione, ragionevole, rationalis, rationis

particeps, raisonnable.

RASONABILMENT, avv. in modo ragionevole, ragionatamente, rationaliter, sapienter, rai-

sonnablement.

RASONAMENT, sost. operazione dell'intelletto, per cui si traggono giuste conseguenze dalle verità premesse; dicesi pure del discorso o della scrittura con cui s'esprime tale operazione; ragionamento, argumentatio, ratiocinatio, raisonnement. Rasonament, rassiocinio, facoltà di ragionare, ragionamento, raziocinio, ratio, ratiocinandi vis, raisonnement, raison.

\* Rasone, v. att. render ragione, appeggiouamenti, ragionare, concluse dicere, raisonner. Rasonè un, appagare con ragioni, persuadere, disserendo suadere, raisonner,

persuader.

\* RASONEVOL, add. V. Rasonabil (in quest'app. ).

RASPIÈ, voce usata nel modo avv. d'raspiè, V. sotto D'.

RASSIOCINIÖ, sost. V. Rasonament (in que-

RATAPLAÑ, V. Trañ.

RATIFICA, sost. V. Ratificassion.

\* RAVANELE, pianta, V. Rajano.

RAVSINE, v. att. avvicinare di nuovo, ed accostar maggiormente, sì nel senso nat. che RAPSODIE, v. att. raccogliere qua e la ciò Inel fig.; ravvicinare, rappressare, racco-

raprocher, mettre à la portée.

RECENT, add. che è stato fatto od ebbe luogo di fresco; nuovo, novello, recente, recens, novus, nuperus, récent, houveau, frais, tout chaud.

RECENTEMENT, V. Ultimument.

Rechièsse, arcrièsse, v. n. pass. menar doglianze sulle altrui operazioni che ci riguardauo; dolersi, lagnarsi, refragari, reclamare, se recrier.

REDINIBIL, add. V. Riscatabil.

. Redugöt, V. Rodingöt.

- Rapražň, sost. ultimo periodo d'una strofa, che si ripete in tutte le altre della canzone, e dicesi fig. d'ogni cosa che si replica a sazietà; ritornello, ripetizione, intercalaris versus, refrain.

REGALUC, dim. di regal, piccolo regale, regalaccio, munusculum, petit présent.

\* Regiña, sost. Regiña di prà, pianta perenne, comune ne'luoghi umidi e paludosi, vulneraria e medicinale; ulmaria, spiræa ulmaria, ulmaire, reine des prés, petite barbe de chèvre, ornière, vignette.

REGISTRANT, sost. colui che è posto nei registri delle pubbliche imposte come possessore di beni stabili; che paga la taglia, qui vectigalia solvere tenetur, contribuable.

REGISTRASSION, atto di scrivere una cosa ne' registri, e dicesi specialmente dello inserirle ne' registri pubblici; registrazione, registratura, in acta relatio, enregistrement.

REGNANT, sost. principe sovrano, monarca, regnaute, regnatore, regnator, dominans,

roi, monarque.

\* Regola, sost. An regola, modo avv. benissimo, copiosamente, molto, optime, admodum, multum, bien, comme il faut,

\* Regoul, add. colui che spende con regola e misura, uomo assegnato, parcus, frugi,

économe.

REINTEGRE, v. att. rimettere nel primo essere, riparando i danni o restituendo il tolto; redintegrare, reintegrare, in integrum restituere, reintegrer, remettre en possession. \* Remora, per dilazione, V. Prolongh.

REPLICATAMENT, avv. più volte, replicatamente, iteratamente, iterum alque iterum,

sæpius, itérativement.

RES, voce usata nel mode avv. an res,

V. ( nell'app. ).

RESIDENSSA, sost. il risedere, ed il luogo ove si risiede; residenza, dimora, firma, sedes, résidence, demeure, domicile.

stare, rursum admovere, propius admovere, dente, residens, commorans, résidant, demeurant.

Resinòs, agg. di legno o di piante che contengono ragia; ragioso, resinoso, resinosus, résineux.

RESPIRABIL, add. che serve alla respirazione, respirabile, respirationi aptus, respirable.

RESTANT, SOST. V. Rest.

RESTRISSION, sost. riduzione a misure o termini più stretti; restrizione, modificazione, circumscriptio, restriction, modification.

Retificate, v. att. ricondurre alla linea retta, al giusto, alla verità; rettificare, aggiustare, correggere, ad rectum perducere, rectifier, redresser, corriger. Retifiche, parlandosi di liquidi, ridurli a maggior purezza colla distillazione; rettificare, purgare, detergere, purgare, rectifier, purifier.

RETRIBUSSION, sost. mercede, ricompensa, retribuzione, merces, contributio, salaire, honoraire, récompense, rétribution.

\* Rāūsa, sost. *Rēūsa d' India*, pianta annuale dell'America, coltivata ne'nostri giardini per la bellezza de suoi fiori gialli; tagete aperta, puzzolina, rosa d'India, tagetes patula, taget branchu, taget étalé, petit œillet d'Inde. Reusa d' Natal, pianta vivace, di qualità dubbie riguardo a' suoi, usi medici, e che porta in cima al gambo uno o due fiori prima bianchicci, poi rossigni, poi verdognoli; elleboro nero, melambodi, piede di grifone, helleborus niger, rose de Noël, ellébore à fleurs rouges.

Revoca, V. Rivocassion.

RIAMETE, v. att. ammettere di nuovo, riammettere, rursus admittere, admettre de nouveau.

RIBELE, v. att. far che altri ricusi obbe-dienzà al Sovrano; ribellare, sollevar contro, ad rebellionem incitare, porter à la. révolte, soulever. Ribelèsse, negare obbedienza al Sovrano, ribellare, ribellarsi, rebellare, se rebeller, se soulever.

RICAMENT, avv. con ricchezza, alla ricca, riccamente, opulenter, copiose, richement.

RICAY, arcay, sost. separazione o deduzione delle cifre, somme, od idee principali di un conto, d'un libro e simili; spoglio, summarium, summa, sommaire.

RICAVE, areave, gave, v. att. trar frutto,. raccogliere, riscuotere, ricavare, cavare, lucrare, percipere, lucrari, retirer, gagner. Ricave, fig. trarre qualche notizia, o congettura, comprendere, congetturare, ricavare, elicere, exprimere, tirer, déduire. Ricave, fare uno scritto, un disegno, una RESIDENT, add. o sost. che risiede, resi- scoltura imitandone un'altra in tutto; copiare, trarre, exscribere, exprimere, imitari,

. tirer copie, copier.

RICERCA, sost. l'atto di procurarsi cogniziome di cosa ignota, o del luogo dov' è una cosa nota; ricerca, inquisitio, disquisitio; recherche.

RICEST, part. di ricede, V. il verbo. RICIAMÈ, V. Arciamè.

RICORDE, v. att. V. Arcorde.

RICORDI, sost. V. Arcord (nell'app.).

RICOREST, sost. V. Suplicant (in q. app.).
RICORS, sost. rappresentanza che si fa ai
magistrati od al principe per ottenere giustizia o grazia; ricorso, memoriale, libellus
supplex, requête, pétition.

Ricoven, ricovero, sost. luego di sicurezza o di ritiro, ricovero, rifugio, asilo, pro-

fugium, asylum, refuge.

Ricovena, arcovrè, dar asilo, dar ricovero, profugium præstare, donner asile. Risoverèsse, ricoverare, riparare, ridursi, confugere, profugere, se refugier, se sauver.

RICHER, v. att. dar conforto, dar nuove forze, confortare, ricreare, reficere, recrea-

re, resovere, recréer, délasser.

Rident, add. che ride, od è inclinato al riso, ridente, hilaris, ridens, riant. Rident, fig. ameno, gradevole all'occhio, amænus,

jucundus, riant, agréable.

RIDECLISE, butè añ ridicol, V. Ridicol.

\*\*RIDUE, v. att. operare una mutazione su d'
una cosa o quantità, o nella forma o nell'estensione od in altre qualità estrinseche,
senza alterazione essenziale; ridurre, riducere,
redigere, reduire. Ridue, diminuire, ridurre, eircuncidere, minuere, réduire, diminuer. Ridue, scrivere per uno o più istrumenti un pezzo di musica composto per uno
o più altri o per le voci; ridurre, adattare,
... réduire, arranger. Ridue na frassion,
dare ad una frazione un'espressione più piccola, senza che ne unuti il valore; schisare.
numerorum particulas ad exiguum signum
revocare, réduire une fraction.

\*Ridussion, sost. Ridussion d'frassion, schiso, particulæ numerorum ad minus si-

gnun deductio, réduction.

\*Rig, v. neutr. Cherpè d'rie, ridere smoderatamente, rompersi a ridere, risu disrumpi, rire à gorge déployée. Tuti na rio, egli è l'oca, vulgi fabula est, il est la fable du public. Un ch' a rij sempre, ridone, risor, cachinno, rieur, qui aime à rire.

RIEPILOGASSION, sost. V. Epilogö. RIEPILOGUÈ, v. att. V. Epiloghè. RIEPILÖGÖ, sost. V. Epilogö. RIEBRÌ, V. Arportè, Spionè. Rirocitase, v. neutr. para securi in luego di salvezza, rifuggire, ricoverari, ripurari, confugere, refugere ad aliquem, se réfugier.

RIGADOR, sost colui che fa professione di

rigare la carta, . . . régleur.

RIGADURA, rigura, sost. modo con cui la carta le stoffe od altre cose sono rigate; . . . réglure.

Rigagi, sost, complesso delle liste paralelle che fannosi ai panni, alla carta, o si trevane su altri oggetti, righe, striscie, linearum

series adjuncte, raies.

RIGHETA, dim. di riga, piccola riga, righetta, lineola, petite ligne. Righeta, piccolo rigo, amussis parva, petite règle.

Rigorismo, sost. morale eccessivamente evera, rigorismo, in doctrina morum nimis

severitas, rigorisme.

RIGORISTA, sost. colui che professa manime morali eccessivamente austere; rigorist,

rigidus doctor, rigoriste.

Riconòs, add. che usa rigore, rigoreso, severo, severus, austerus, rigoureux, austère. Rigoròs, agg. di cosa che ha rigore, aspro, rigoroso, durus, acerbus, rigide, dur. Invern rigoròs, inverno freddissimo e lungo, inverno rigido, acris hiems, hiver fâcheux, hiver rigoureux.

RIGOROSAMENT, avv. con rigore, rigorosamente, severamente, austere, severe, dari-

ter, rigoureusement, sévèrement

\*RIGUARD, sost. D' riguard, importante, riguardevole, ragguardevole, speciabilis, insignis, remarcable, considérable, distingué.

RIGUARDANT, concernent, part. che riguarda, che spetta, spettante, riguardante, concernente, spectans, pertinens, regardant, concernant, touchaut.

RIGUARDE, risguarde, concerne, v. att. appartenere, riguardare, concernere, pertinere, spectare, attinere, concerner, appartenir, regarder.

RIGURA, V. Rigadura (in quest' app.). RILEV, sost. osservazione da altri transdata, V. Osservassion. Rilev, la parte che si rileva, V. Arlev.

RILEVE, v. att. fare un'osservazione, far osservare; notare, animadvertere, remar-

quer. V. Arleve.

RIMEDIABL; add. capace di rimedio, rimediabile, sanabilis, cui remedium adhiberipotest, guérissable, à quoi on peut remédier.

RIMESSION, sost. V. Remission.

RINCHERSSE, Rincresse, v. neutr. imperadar dispiacere, recar rammarico, rincrescere, spiacere, tædere, molestia afficere, fâcher, déplaire, dauser du regret.

. RIBCRESSIMENT, sost. dispiacere, fastidio, rabilis, reverentia dignus, spectabilis, resperammarico, rincrescimento, molestia, dolor, chagrin, déplaisir, mécontentement, regret.

RINDOBIAMENT, Rindobiura, V. Rindobia. - RINGRASSIAMENT, sost. l'acto di esprimere con parole od altrimenti la gratitudine; ringraziamento, gratiarum actio, remerciment

RINGBASSIE, v. att. render grazie, esprimere la gratitudine del cuore, ringraziare, gratias agere, habere grates, remercier, rendre graces.

Rinomà, arnomà, add. che è in fama, celebre, rinomato, celebratus, celeber, re-

nommé, celèbre.

Rinovassion, sost. l'atto di tornare a fare o dire; rinnovazione, rinnovamento, rinnovellamento, renovațio, redintegratio, renouvellement.

Rinove, v. att. fare o dire un'altra volta; far nuovamente, rinnovare, rinnovellare, renovare, repetere, renouveller.

: Rinfrövero, sost. V. Rinpröc.

RIORDINAMENT, sost. il porce di nuovo in ordine, introduzione di nuovo ordinamento, riordinamento, nova rerum ordinatio, nouveau réglement, nouvelle organisation.

RIORDINE, v. att. mettere nuovamente in ordine, riordinare, rassettare, rursus componere, reconcinnare, remettre en ordre, rajuster.

RIPARABIL, add. che può ripararsi, riparabile, rimediabile, reparabilis, réparable.

RIPARTITAMENT, avv. con acconcia divisione, ripartitamente, distribute, distributim, en partageant, avec une juste distribution.

RIPETIBIL, agg. di spesa fatta per conto d'altri, o per conto nostro, e di cui si può ottenere la restituzione; che può ricuperarsi, recuperandus, reconvrable.

RIPBEISA, sost. il rimettersi a sare, ripresa, iterata sumptio, iteratio, reprise, renouvel-

lement.

RIPUGNANT, add. clre ripugna, che fa ribrezzo, ripugnante, repugnans, qui répu-

gne, contraire.

Ris, sost. Ris dle muraje, pianta perenne, di genere prossimo a quello delle semprevive, specie di sedo, sedum dasyphyllum, espèce d'orpin.

RISGUARDE, v. att. V. Riguarde (in q. app.). RISGUARDEVOL, add. V. Riguardevol

Risot, sost. dim. di ris, e dicesi di riso cotto e condito, conditæ oryzæ pulmentum, ris préparé, ris assaisonné.

RISPETABIL, add. che merita rispetto o riguardo, rispettabile, ragguardevole, vene- l

ctable.

RISPETOSAMENT, avv. con rispetto, rispettosamente, reverenter, respectueusement.

RISPLENDENT, add. che ha splendore, splendente, risplendente, splendens, fulgens, coruscans, brillant, resplendissant.

RISULTÀ, Risultato, sost ciò che ne segue dalle cose fatte, ciò che risulta, risultamento, effetto, summa, effectus, résultat,

produit, effet.

RITEÑE, v. att. tenere indietro, trattenere, non dare, ritenere, tenere, retinere, garder, retenir. Riteñe, tenere a mente, por mente, ritenere, memoria custodire, attendere, rctenir, garder dans sa mémoire.

RITENSSION, sost. l'atto di tenere indietro una cosa; ritenzione, retentio, retention.

Ritenssion d'urina, V. Urina.

\* Ritir, luogo d'educazione e di convitto per le fanciulle, domus instituendis puellis constituta, pensionnat.

RITIRATESSA, sost. inclinazione od abito a star ritirato, ritiratezza, frequentia fuga; recessus, solitudo, amour de la retraite, éloignement du monde.

Ritratin, dim. di rürat, piccolo ritratto, ritrattino, imaguncula, petit portrait.

Riumon, sost. avvicinamento di cose o persone non destinate a star sempre insieme; riunione, conjunctio, conventus, réunion. V. anche Radunanssa e Union.

Rivalist, v. meutr. contrastare con altri nella precininenza delle opere, o delle qualità gareggiare, æmulari, concertare, rivaliser.

RIVALITA, sost. concorrenza, emulazione, rivalità, *æmulatio*, rivalité

RIVERBER, sost. V. Riverb.

Rolman, (v. fr.) sost. particolar unaniera di suonare i timpani od il tamburo, consistente nel celere movimento alternativo delle due bacchette, battendo due colpi con caduna; rollo , rollando (voci dell'uso musicale), . . . . . roulement.

Romansa, Romanssa, sost. canzone di carattere semplice ingenuo commovente, il cui soggetto é ordinariamente una storia amorosa o tragica; dicesi pure dell'aria di simil carattere che si canta su quella; romanza, cantiuncula, romance.

Romansesch, add. che tiene del romanzo, od è proprio al romanzo, romanzesco, fabulosus, fabulæ struendæ concinnus, roma-

nesque.

ROMANSSA V. Romansa (in quest'app.). Romitagi, V. Armitagi (in quest' app.). Roncament, sost. lavoratura di terreno S . .

6 . . . . . 5.6 1 1/3 1

non coltivato; scasso, divelto, inculti soli rosso carico, rubrica, purpurissum, gros rouge. eultio, pastinatio, défrichement. "Ronpa-scatole, V. Ronpaciap.

\* Rospe, dronpe, v. att. mescolare leggermente un liquido con piecola quantità d'altro liquido; tagliare, dirompere, aspergere, mêler légérement, couper légérement. Ronpe, riscaldare alquanto un liquido, vix calefacere, chausser légérement.

Roskūl, V. Orsēūl.

Rossass, pegg. di ross, color rosso spiacevole, | sièreté.

Rossessa, sost. qualità o stato di ciò che è di color rosso; rossezza, rubor, rougeur. rousseur.

RUSTICAMENT, avv. con modo rustico, rusticamente, villanamente, rustica, acerbe, rustiquement, grossièrement, rudement,

RUSTICHESSA, sost. indole o modi villani. zotichezza, rustichezza, rusticità, rusticitas, rusticana asperitas, rusticité, gro-

San-silvesta, dicesi di chi arriva l'ultimo

Sanssion, confermazione data dal Principe ad un ordine od altro atto, ovvero memo per cui ne assicura l'eseguimento; sanzione, confermazione, sanctio, sanction, confir-

Sanssione, v. att. confermare un ordine od un atto con autorità sovrana; sancire, sancire, sanctionner.

\* SANT, sost. A onor d' che sant? perchè? per qu'al cagione? a che pro? cur? quare? pourquoi?

Sarcasm, sost. motteggio amaro ed oltraggioso, sarcasmo, amarulentus jocus, sarcasme.

Sarieta, pianta annuale, V. Srea. Sassietà; sost. intero soddisfacimento dell' appetito o d'altro desiderio; sazictà, satollamento, satietas, saturitas, satiété, rassasiement, assouvissement.

SATELITE, sost. persona armata che accompagna altrui, satellite, cagnotto, satelles, suppôt, satellite. Satelite, pianeta minore che gira attorno ad un maggiore, satellite, satelles, satellite.

SATI, v. att. addensare, render fitto, premere, comprimere, densare, fouler, serrer, presser.

Sauri, V. Savuri.

\* SAUT, t. di mus. passaggio da un suono all'altro con intervallo disgiunto ossia non minore di due gradi; salto, . . . . saut.

\* SAUTE, v. neutr. perdere la carica, l'impiego, officio cadere, perdre l'emploi,

ACERDOTAL, add. appartenente al sacerdozio, sacerdotale, sacerdotalis, sacerdotal. Lo troppo tardi, perchè la sesta di quel santo "Sachamentale, add. attenente a sacramenti, si celebra l'ultimo di dell'anno; a talotta e dicesi pure delle formole o parole che si cadesse la gragnuola, sero venis, vous udebbono usare di necessità in alcuni atti; | rivez après coup. sacramentale, sacramentalis, sacramental.

"SACRIFICATOR, sost. ministro del culto il quale è destinato a fare i sacrisizii; sacrisicatore, immolator, sacrificulus, sacrificateur. "SAGRIMANT, add. che cagiona pena, affan-Moso, tormentoso, penoso, molestus, gravis,

¹ chagrinant.

" Salvant, salvo, meno, prep. salvo, eccetto, eccettuato, fuorchè, toltone, præter, extra, Excepté, sauf, hormis, a cela près. Salvant the, salvo che, a meno che, cong. eccetto che, fuor che, quando non, se non, nisi, sine, à moins que.

Salvessa, sost. salute, scampo, salvezza, 'sattus, incolumitas, salut, conservation.

" \* Salvia, sost. Salvia arborea, pianta vivace, erbacea, nativa della Siberia, la quale porta fiori purpurei sulla lunghezza dei gambi; slomide tuberosa, phlomis tuberosa, phlomis tubéreux.

SALVO, V. Salvant (in quest' app.). San, per senssa nel modo avv. San fasson, V. sotto Sirimonia.

San-fassoñ V. Sirimönia.

SAN-MARTIÑ, giorno 11 di novembre, in cui termina per consuctudine l'anno di locazione dei beni, cdifizii e servizii rurali, onde la frase: Fe san-martin, abbandonare iun alloggio, sgombrare, sloggiare, tramutare, ædes mutare, supellectilem alio exportare, déménager, changer de logement, emporter son sac et ses quilles.



aliquem abradere, faire sauter sa charge à quelqu'un, donner une entorse.

Saviessa, sost. cognizione ed adempimento de' doveri, saviezza, prudentia, sapientia,

sagesse.

SBAGE, v. att. V. Pontalè ( nel 1. sign.). SBAGIAMENT, sost., tutti i sostegni che si pongono ad una cosa e principalmente agli edifizii, onde non cadano; puntello, puntellamento, suffulcrum, étayement.

SBALURDIMENT, sost. perdita del sentimento, marrimento, sbalordimento, animi stupor,

étourdissement.

SBANDE, v. att. separare uomini riuniti, cacciarli loutani gli uni dagli altri, dissipare, sbandare, dissipare, dissolvere, disperser. Sbandesse, disperdersi, sbandarsi, dilabi, discedere, se débander, se disperser.

Spernufie, V. Sbesie (nel 2.0 signis.).

Sbilanss, sost. eccesso di spesa a fronte de' redditi, sbilancio, imparitas census, déficit.

SHLANSSE, v. att. eccedere il reddito colla spesa, togliere l'equilibrio tra l'entrata e l'uscita, sbilanciare, fare un disavanzo, impares proventus facere expensis, mettre à découvert, excéder en dépense.

Sports, sost. pagamento, sborso, solutio, pecuniæ numeratio, déboursement, payement.

SPROACIURA, anbroaciura, imbrodolamento, imbrattatura, imbrattamento, macchia, inquinamentum, macula, souillure, salissure. \* Scala, sost. piccolo pezzo di legno o d'altro che si mette sotto checchesia per assicurarne la fermezza; bietta, cuncolus, cale.

Scaleta, dim. di scaja, piccola scaglia, scaglietta, scagliuola, squamula, petite

écaille.

Scalvi, v. att. V. Scarve.

SCANDEVOL, add. reciproco, vicendevole, ecambievole, mutuus, mutuel, réciproque. Scanciura, scanfura, sost. l'atto di canecllare, o la cosa cancellata; cancellatura, cassazione, frego, litura, effacure.

Scandalosament, avv. con iscandalo, scandalosamente, pessimo exemplo, exempla

nequitiæ præbendo, scandaleusement.

Scause, v. att. evitare un colpo scostandosi, e fig. isfuggire ad un danno; scansare, schivare, declinare, vitare, éviter, esquiver. SCAPINADA, V. Tapinada.

Scapit, descapit, sost. danno, perdita, scapito, detrimentum, jactura, perte, dom-

perdere, scapitare, andarne col peggio, App. II.

altrui l'impiego, scavalcare, scavallare, officio i mam imminuere, perdre, mettre du sien Scarpentura, desbrinura, sost. incompostezza della chioma, capo scarmigliato, scompigliamento de' capelli, passi capilli. turbata coma, coiffure dérangée, tête echevelée.

Scarpison, sost. l'atto di calcar altrui coi piedi camminando , scalpitamento , concul-

catio, l'action de fouler aux pieds.

SCARPISURA, sost. segno o bruttura che rimane per lo scalpitamento, conculcationis. signum, marque qui reste sur une chose foulée aux pieds.

SCARSAMENT, avv. con scarsità, scarsamente, parciter, præparce, mesquinement, modi-

quement.

Scarslia, pianta annuale del genere delle lenticchie, buona per foraggio, ma di cuisono nocivi i semi nel pane; ervo, ervum ervilia, ervum hirsutum , ers.

Scarslin, pianta, V. Brot ( nell'app. ). Scarsot, dim di scars, alquanto scarso, scarsetto, parcior, un peu manquant, petit Scaussagat, sost. mascalzone, scalzagatte,

scalzacane, furcifer, gredin.

Scherss, sost. trastullo, scherzo, jocus, lusio, badinage, niche. Scherss, movimento o direzione che si allontana affatto da ognimodo usato o comune, giro, rigiro, sinuosità, flexus, anfractus, diverticulum, détour, mouvement extraordinaire. Scherse, scherse, d' natura, oggetto mostruoso, non però orrido; scherzo di natura, meraviglia, monstrum, production monstrueuse, phénomene, prodige. Scherss, opera d'ingegno breve, di stile leggiero gajo, e brillante; scherzo, . . . caprice.

Sciairment, sost. spiegazione d'una cosa oscura, schiarimento, dichiarazione, explicatio, explanatio, éclaircissement, explication.

Scianca, part. di scianche, V. il verbo. Sciancà, agg. di persona che ha gli abitilaceri; logoro, consumtus, tritus, en lam-: beaux. Sciancà com un verm, logoro come. un bruco, bruco-bruco, miserrimus, cui male est lateri, male pedibus, mal en or-. dre, très-pauvre.

Sciapapere, voce usata nella frase, st 'l' scapape e fare ogni sorta di minacce per venire ad un fine; sare il diavolo e peggio, infuriare, debacchari, diablasser.

SCIAPLE; v. att. V. Sciape.

Sciavitù, sost. stato e condizione di chi di contro natura in assoluto potere altrui; schin-SCAPITE, descapite, v. neutr. riportar danno, vitù, servitus, captivitas, esclavage, servage. \* Scierar, pianta perenne, specie di genmettersi del suo, jacturam facere, sum- zinna, gentiana acaulis, espèce de gentiane.

Sciorgrison, sost. V. Sciurgnison.

Sconusicà, sost. persona separata dalla comunione de' sedeli, scomunicato, ab ecclesiæ communione repulsus, excommunié. Scomunicà, part. V. Scomunichè.

Scoress, add. incoerente, disunito, sconnesso, disjunctus, solutus, sans liaison, sans

connexion.

Sconfisso, Sconossu, add. V. Incognit. \* Scosgiune, v. att. Scongiure le nebie, fig. mangiare e bere assai il mattino a buon'ora, incantare le nebbie, opipare, jentare, faire

un excellent dejeuner. T. SCONPARI, V. Spari.

Sconsuma, t. prov. numero di gente adunata, o che cammina di conserva; frotta, comitiva, codazzo, caterva, foule, suite, multitude.

SCONTR, sost. V. Incontr.

Scoratia, sost. picciula corsa, scorserella; scorribandola, excursus, petite course, trotte.

Scoad, pianta perenne medicinale, che abhonda nei luoghi paludosi, ed ha odore forte prossimo a quello dell'aglio, e sapore amaro; teucrio acquatico, teucrium scordium, germandrée aquatique.

Sconer, add. che pecca contro le regole elementari d'un'arte, e dicesi principalmente degli scritti che errano di gramatica; incorretto, scorretto, mendosus, mal correct,

pen correct.

Scoretament, avv. in maniera scorretta, con errori, scorrettamente, mendose, d'une manière peu correcte.

- Sconon , add. V. Scorior.

Scorrose, descorpore, v. att. separare una cosa dal corpo cui era unita, e dicesi principalmente di stabili o di patrimonii; scorporare, smembrare, sortem imminuere, ab asse detrahere, démembrer.

Scorsa, sost. viaggio fatto ad un luogo senza intenzione di fermavvisi; scorsa, gita, andata, itio, iter, trotte, course. Pcita scorsa, scorserella, brevis excursus, petite course, petite tournée. De na scorsa a 'n liber, a un scrit, leggere con prestezza, date una scorsa, excurrere, donner un coup d'œil, parcourir.

\* SCRITURA, sost. Esse andarè d' scrittura, non essere molto innanzi in alcuna scienza od arte, essere ignorante, uon sapere l'abbici, studiare il perorone, prima rudimenta

non nosse, ne savoir ni a ni h.

· Schivassk, v. att. scrivere molto ed inutilmente, scrivacchiare, multa inania literis mandare, barbouiller du papier.

altra roba con inganno; truffa, baratteria, giunteria, gherminella, fraus, dolus, escequerie.

Schocoff, accr. di scrock, e vale lo stem;

V. Scröch.

SCRUPOLOSAMENT, 2VV. con iscrupolo, scrupolosamente, scrupulose, anxia cum religio-

ne, scrupuleusement.

\* Scaussi, part. Le sane scrussie dure pi ch' le bone, prov. talora vive più un infermiccio che un sano, basta più una com sessa che una salda, viribus parum firmis longior est vita quam bene constituto, un pot cassé dure plus long-tems qu'un neul.

\* Scume , v. att. trarre il miglior brodo della pentola, e per simil. prender per sè la miglior parte; schiumare la pentola, ssiorare, portar via il migliore nella peutola, trarre gli occhi alla pentola, optima seligere, écuiner la marmite, écrêmer.

Scurità, sost. V. Scur, sost.

Scusable, add. che merita scusa, scusabile, perdonabile, venia dignus, excusabilis, ignoscendus, excusable, pardonnable.

\* SṛṇĒR, fig. sciocco, scioccone, bietolone, serfedocco, stultus, insulsus, pauvre bère,

grand sot, nigaud, cruche.

SECAGINE, SOSL. V. Secada. SECATOR, SOST. V. Secabale.

\* Seconda, sost. t. di mus. nota che segue immediamente un'altra nota di nome diverso, ovvero intervallo dissonante di due gradi; seconda,... seconde.

SECONDARI, add. che tiene il secondo luogo, che non è principale, secondario, accessorio, secundarius, secondaire, accessoire.

Secondariament, avv. in secondo luogo, secondamente, secundo loco, secundo, en second lieu, secondement, deuxiémement.

Sede, soat. luogo ove trovasi stabilmente una cosa o persona; sede, residenza, sedes,

siège, résidence.

Sede, v. neutr. dicesi de' magistrati quando tengono le adunanze; sedere, forum 19nere, audire causas, siéger, tenir ses audiences.

Sedissios, sost. che cagiona o tenta di provocar sedizioni, sedizioso, seditiosus, factio-

sus, séditieux, factieux.

Sedussion, sost. l'atto di disporre o strascinare altrui al male, seduzione, corrusione, seductio, séduction, subornation.

\* Segn, sost. Segn dla giöstra, quintam, chintana, meta, quintaine, faquin.

SEGNALESSE, v. neutr. p., distinguersi, rendersi illustre, segnalarsi, nobiliuare se, SCROCARIA, sost. il trarre altrui denaro od | nomen suum vulgare, se distinguer, se signaler

bus viduare, depopulari, arboribus exina-¿Stranbaria, cosa nuova e strana, strafizzeca, nire, dépeupler.

Sproporssion, desproporssion, sost. mancanza di proporzione, disproporzione, sproporzione, non conveniens commensuum re-

sponsus, disproportion.

SPROPORSSIONA, desproporssiona add. che non ha proporzione, sproporzionato; proportione carens, disproportionné. Sproporssiona, eccessivo, smodato, smisurato, immodicus, démesuré,

Spropositon, accr. di sproposit, grosso sproposito, spropositone, farfallone, marrone, error, lapsus, lourde faute, grosse bêtise.

\* Spussi, v. neutr. Ch'a comenssa a spusse, parlando delle carni che cominciano a guastarsi, stracco, putescens, qui commence à

STANPILIA, sost. piccolo marchio in metallo, destinato a seguare sulla carta una parola •d altro oggetto, impronta, typus, estampille. STANSSIASSA, Stanssion, accr. di stanssa,

camera ampiissima, stanzone, camerone, magnum conclave, grande chambre.

\* STE, v neutr. essere possibile, essere ragionevole, stare, fieri posse, constare, decere, stare, se pouvoir, être possible. Ste an sl'onestà, contentarsi del poco, esser discreto, leccare e non mordere, tonders at non deglubere, se contenter d'un profit honnête. Ste ant la banbasiña, stare con tutti gli agi, stare in barba di micio, habere se molliter, avoir ses aises.

STELETA, sost. lunga scheggia di bosco ben lavorata, che serve a tener salde le membra rotte, e ad altri usi; assicella, stecca, assula, ferulæ (plur.); attélle, éclisse. Butè le stelete, sar l'incannucciata, accomodare ferulas membro fracto, mettre un appareil

aux fractures. V. Stleta.

STERNAJ, sost. t. di sprezzo verso un oggetto d' ornamento, cosa inutile, cosa da nulla, bazzecole, crepundia, apinæ, brimborion, babiole.

STIMOLÈ, v. att. V. Sponcionè, nel senso sig Ston, voce usata nel modo avv. a ston

V. ( in quest' app. ).

\* STRA, sost. Stra d'pösta, strada corriera, major via, chemin de poste. Bute fora d'stra, fig. menare fuor di strada, fare che altri erri, traviare, forviare, sviare, a recto tramite deducere, fourvoyer. Butè fora d'stra, fare che colui il quale perseguita un altro scambi la strada, far perdere la traccia, vestigia eludere, dépister, fourvoyer.

STRANBARIA, sost. fantasticheria, capriccio, morosus animi impetus, quinte, bizarrerie.

res insolens et inaudita, étrange nouveauté.

STRANGOLURA, sost. lo strangolare, strozzatura, jugulatio, l'action d'etrangler, jugulation. Strangolura, qualunque ristringimento eccessivo, strozzatura, colli angustia, étranglement.

STRAORDINARIAMENT, avv. in modo straordinario, straordinariamente, extra ordinem, extraordinairement. Straordinariament, smisuratamente, smodatamente, immodice, dé-

mesurément, excessivement.

\* STRASSASACH, pianta annuale che nasce tra le biade, e mette bei fiori d'elegante color ceruleo; fioraliso, battisegola, centaures cyanus, casse-lunette, bluet des blés, barbeau, aubifoin, aubiton.

STRIPLON, sost. V. Stripela.

STRIPLONA, sost. fenim. V. Strassona.

STROPI, sost. V. Stropia.

STRUTURA, sost. forma e proporzione delle parti, e dicesi principalmente del corpo degli animali; struttura, conformazione, compages, structura, structure.

STUPEND, add. maraviglioso, stupendo, mirificus, stupendus, surprenant, merveilleux. Stupend, ottimo, eccellente, stupendo, perfetto, optimus, eximius, exquis, délicieux,

excellent, parfait.

Sturendament, avv. a meraviglia, ottimamente, optime, eximie, parfaitement, à mer-

\*Su, prep. Su le prime, s' le prime, alla prima, a prima giunta, di subito, da principio, primum, primo, principio, d'abord, tout d'abord.

Subaltern, sost. colui che dipende da un altro nella sua carica, subalterno, subordinato, minister secundarius, subalterne, dépendant.

Subentre, Subintre, v. neutr. prendere un carico in vece d'altri che già lo aveva; subentrare, entrare in luogo d'un altro, suecedere, alterius locum occupare, remplacer,

Subitament, avv. V. Subit avv.

Sublime, add. che sembra grande fuor d'ogni paragone; sublime, eccelso, sublimis, excelsus, sublime, éminent.

Subordinà, part. di subordinè, usato anche come sost. V. Subordine (in q app.).

Subordinassion, sost. dipendenza, subordinazione, subjectio, subordination, infério-

rité, dépendance.

Subordine, stabilire la dipendenza, o l'inferiorità di grado d' una persona, o d' una cosa ad un'altra; subordinare, soggettare; subjicere, subordonner, assujettir.

SUCINTAMENT, AVV. V. Sucint avv.

lutus, desidiosus, oisif, désœuvré, fainéant. Spaciatagine, sost. V. Sfrontatagine (in

quest'app. ).

SPARSSE, sfarssela, v. n. ostentar fasto, sfoggiarla, pompeggiare, fastu efferri, piasser,

tre magnifique, être fastueux.

SPERA-CAVÀL, pianta perenne che nasce nei luoghi aridi o sabbiosi, porta baccelli alquanto somiglianti ai ferri da cavallo, e fu creduta capace di sferrare i cavalli che vi camminano sopra; ... hippocrepis comosa, hippocrèpe vivace.

Spenica, add. che ha la forma d'una sfera, sferico, sferale, rotondo, globosus,

sphæralis, sphérique, rond.

SFINIMENT, sost. somma debolezza del corpo umano, languore, languor, imbecillitas, faiblesse extrême, langueur.

SFRONTATAGINE, sost. stacciatezza, tracotanza, petulanza, svergognatezza, impudentia, promecitas, outrecuidance, forfanterie, effron-

terie.

SGANASSON, sost. colui che parla gridando, schiamazzatore, clamator, perstrepens, piailleur, criard.

SGANBASSE, v. neutr. andare e tornare faticosamente, e per lo più inutilmente, correre in fretta qua e là, circumcursare, concursare, trotter, jeter les pas, courir ça et là.

SGANFURA, V. Scanciura (in quest'app.). SGRICIA, Sghiciada, sost. lo schizzettare, schizzetto, schizzo, aspergo, l'action de se-

ringuer.

\*Sonit, t. di mus. scorrere col medesimo dito da un suono all'altro sulla tastiera degli istrumenti da arco o da pizzico; strisciare,

digito reptare, glisser.

Sonoria, sost. moltitudine di signori, i signori d'un luogo, domini, primates, les messieurs. Sgnoria, titolo di maggioranza, signoria, . . . . seigneurie. Sgnoria, agiatezza, ricchezza, condizione civile, divitiæ, opulentia, richesse, opulence, condition, qualité.

SGNORÖT; V. Sgnorët.

Schoros, V. Sgnordss.

SGRANDIMENT, sost. lo aggrandire, aggrandimento, incrementum, augmentum, agrandissement, augmentation.

Sieur, selie, v. att scegliere, trascegliere, cheggere, deligere, seligere, choisir, faire choix.

Sielta, sella, sost. elezione, scelta, delectus, optio, selectio, choix.

SIENTEMENT, avv. con piena cognizione, con saputa, scientemente, scienter, avec connaissance, sciemment.

Siestifica, add. che appartiene alle sciente, o ad una scienza in particolare; scientifico, ad scientiam spectans, scientifique.

Significant, add. che significa, significante, esprimente, significans, significant, significatil.

SIGNIFICASSION, Significato, concetto racchisso nelle parole, significazione, significamento, significato, significatus, sententia, signification, entente.

Significate, v. att. racchiudere un concete, esprimere, significare, significare, exhibere, significare, Significate, far intendere, mandare a dire, avvisare, significare, intimare, denuntiare, significare, donner avis, signifier, notifier.

SILENSSI, Silenssio, sost. lo astenersi dal parlare, silenzio, taciturnità, silentium, silence, taciturnité. Silenssio, detto in mode imperativo (sottintendendo fè), zitto, state cheti, silenzio, sile, silete, tace, tacete, chut, paix, silence.

SILEMSSIOS, add. che osserva per abito il silenzio, che parla poco, silenzioso, tacitume, taciturnus, silencieux, taciturne. Silenssios, agg. di luogo ove non è rumore, V. Chiet,

Tranquil.

SIMETRICE, add. disposto con simmetria, harmonica ratione compositus, symétrique.

Sinsolica, add. ehe esprime una cosa diversa dal suo naturale concetto, simbolico, symbolis exprimens, symbolique.

Sincerament, avv. con sincerità, sinceramente, schiettamente, sincere, candide, aperte, sincèrement, ingénument.

Sincope, t. di mus. nota che procede a contrattempo, sincope, legatura, . . . syncope, ligature.

Singolariszsse, v. neutr. p. uscir della comune, farsi singolare, singolarizzare, singularizzare, ab aliis distingui, se faire remarquer, se singulariser.

\* Siola, sost. Siole salvaje, ai d'lur, pianticella della famiglia dei gigli, con fiori a spiche, gl'inferiori bruni e pendenti, i superiori porporini e diritti, la quale infesta i campi; cipolla canina, hyacinthus comosus, muscari comosum, jacinthe à toupet.

Siölt, add. non più legato da obbligazione, sciolto, solutus, expeditus, libre, dégagé. Siolt, agile, destro, vivace, sciolto, expeditus, alacer, promptus, dégagé, delié, agile.

Sininghera, dim. di siringa, piccolo schizzatojo, schizzetto, schizzettino, parvus clyster, petite seringue.

Sinogras, v. att. piegare una cosa solida ia più maniere, ritorcere, contorquere, tordre à plusieurs reprises. tadino, cittadinanta, civitatis sus, civitas, tolérance. bourgeoisie, droit de cité.

Sitadoña, accr. di sità, gran città, am-

plissima urbs, grande ville.

\* Sitronet, pianta perenne del genere del mughetto, la quale cresce spontanea nelle selve, e porta sui nodi delle radici alcuni impronti simili a quelli d'un sigillo; sigillo di Salomone, cavallaria poligonatum, sceau de Salomon, herbe de la rupture, muguet anguleux.

Šituà, add. posto, collocato, situato, positus, collocatus., situs, sis, situé, placé, assis. V. Situè (in quest app.).

Situassion, sost. condizione d'un luogo relativamente a'quelli che lo circondano od al cielo; situazione, sito, positura, situs, positio, position, assiette, situation. V. Posission.

Situe, v. att. collocare in dato luogo, situare, porre in sito, ponere, situer, placer.

SLANDRIÑA, V. A la slandriña. SLINGERI, V. Lingeri.

SMALTE, v. att. coprire di smalto, dipingere a smalto, smaltare, encaustum induecre, émailler, appliquer l'émail.

SMASINURA, sost. Patto di macinare o polverizzare un corpo bagnandolo leggermente; macinamento, tritus, tritura, broyement.

Smasiura, sost. l'atto di stemperare, stemperamento, tritura, dissolutio, délayement.

SMENBRAMENT, sost. lo smembrare, il separare le parti d'un tutto, smembramento, partium disjunctio, distractio, démembre-

\* Smensseta, semensseta, pianta annuale che cresce spontanea in mezzo al lino, ed è coltivata pel suo seme oleoso e pel filo del suo fusto; alisso, myagrum sativum, caméline, myagre cultivé.

SMENTIA, SOSt. V. Desmentia.

Smenc, sost. vendita di mercanzia, spaccio, esito, venditio, distractio, débit, cours, vente.

SMESURA, add. sterminato, eccessivo, smisurato, immanis, enormis, démesuré, im-

Smörpiassa, pegg. di smörfia, brutta smorfia, fæda oris contorsio, vilaine grimace.

Smöss, part. di smeuve, V. Smovù.

Sodisfait, part. di sodisfe, V. il verbo. Sodisfait, add. V. Content.

Soegnà, part. di soegnè, V. il verbo. Soegnà, agg. di lavoro fatto con ogni diligenza, corretto, forbito, tersus, expolitus, soigné.

Sofenenssa, sost. virtù di tollerare, pazienza,

SITADINANSSA, sost. grado e divitto di cit- sofferenza, tolerantia, patientia, patience,

Sofiete, v. att. coprire con soffitto la parte inferiore del tetto, soffittare, contabulatione tectum inferius munire, plafonner un galetas.

Sorione, v. att. V. Zonzone nel (2.º sign.). Sofistiche, v. att. appigliarsi a sofismi, sottilizzare, cavillare, omnia argumentis prosequi, subtilius disserere, sophistiquer, vétiller.

\* Socet, add. V. Sotopöst (in q. app.). Sogiorn, sost. luogo ove si abita; dimora, soggiorno, sedes, mansio, séjour, demeure. Sogiorn, tempo durante il quale si abita in un luogo, soggiorno, dimora, fermata, com-

moratio, mansio, séjour, demeure. Sognass, accr. e pegg. di seugn, sogni varii e confusi in un sonno inquieto, sogno stravagante, somnia vana, rêvasscrie.

Solchet, dim. di solch, piccolo solco, solchetto, solcello, sulculus, petit sillon.

SOLDANELA, piccola pianta vivace, che cresce sugli altı monti vicino alle nevi perpetuc, soldanella, soldanella ulpina, soldanelle des alpes.

Soldon, accr. di söld, pezza da due soldi oggidi fuori d'uso, ovvero pezza da un soldo di mole maggiore delle altre, as duplex, major as æncus, pièce de deux sous, gros sou.

Solid, agg. di corpo le cui parti sensibilmente resistono a separarsi, al contrario de' liquidi o de' fluidi; sodo, solido, solidus, solide. consistant. Sölid, che non muove, che non cade, saldo, sodo, fermo, firmus, solide, ferme ; stable.

Solidament, avv. con solidità, saldamente, solidamente, firmiter, solide, solidement,

Solidità, sost. stato de' corpi le cui parti non si lasciano facilmente separare, che non sono liquidi nè aeriformi, solidità, soliditas, solidité. Solidità, saldezza, sodezza, fermezza, solidità, firmitas, stabilitas, soliditas, fermeté, solidité.

Solieta, o grassiola, V. Grassiadëi.

Sölllöquiö, mönölögö, discorso di una persona sola, che non è o si suppone non udita da altri; monologo, soliloquio, soliloquium, monologue, soliloque.

Solvibil, bon, add. che può pagare quanto deve, qui solvendo est, debitor idoneus,

solvable.

\* Soma, Somari, sost. operazione aritmetica. per cui si forma di più quantità un numero solo; addizione, il sommare, additio, addition.

Somarise, v. att. V. Some.

testa, animum obdurare, s'entêter, s'obstiner. Testandos, acer. de testard, ostinatissimo, testereccio, inteschiato, capone, capito, pertinax, têtu, très-opiniâtre, obstiné.

TESTATOR, Testatres, sost. colui o colei che su testamento, testatore, testatrice, testator , testatrix , testateur , testatrice.

TESTIMONIE, v. att. V. Atestè ( nell'app. ).

TLT, sost, V. Teit.

Tetro, add. che ha poco lume, oscuro, tenebroso, tetro, teter, ater, tenebricosus, sombre, ténebreux. Tetro, agg. di persona, di carattere, e simili; malinconioso, mestissimo, tristo, cupo, tristis, mastus, sombre, morne, méfancolique.

Timeies, erba d' san-Giusèp, arbusto piccolissimo, o frutice crescente nei luoghi alti, con molti fiori odorosi di color rosso vivissimo; timeles, daphne encorum, lauréole

odorante, thymélée.

Tinassa, accr. di tina, ampio tino, ti-

naccio, ingens lacus, grande cuve.

TINBALA, t. di spr. bescio, babbaccio, stupido, coso, uomo da succiole, codex, supes, benêt, buche, calin.

TIMBRE, v. att. segnare la carta col pubblico marchio, bollare, marchiare, publico

signo notare, timbrer.

TIRADA, sost. scrittura o cicalata molto lunga, lungagnola, longus molestusque sermo, scriptum ad satietatem prolixum, légende, discours ou écrit à perte de vue.

TIRANEGE, Tiranise, v. att. governare con ingiustizia e crudelta, usar tirannia, tiranreggiare, tyrannidem exercere, tyranniser.
Thant, sost. piccolo pezzo del cavalletto de tetti, il quale collega ogni monaco colla

entena o contro-catena; staffa, . . . . lien.
\* Tint, v. att. Tirè la carçta fig. lavorare penosamente e senza interruzione, tirar witto, arduam nec intermissam præstare operam, travailler sans relache.

Tirotzisa, sost. aria tedesca a tre tempi, di movimento moderato, e mista regolarmente di terzine; tirolese, . . . . tyrolienne.

Tinonet, dim. di tiror, cassettino, ar-

mariolum, petit tiroir.

Tirout, v. att. chiamare altrui con titoli di nobiltà ; dar titoli , *honoris titulos præ*bere, donner des titres.

\*Tsi, v. att. Ini da ment, V. sotto A ment, V. I. pag. 16 col. t. Thisse o tachèsse ai branch. V. Tuchè.

Toda, sost, modo di mostrarsi, di vestirsi, di tener le cose che sono relative un oggetto e l'altro, vedere passando, sonalla propria persona, o dicesi principalmente gere passando, per caliginem videre,

montura, andamento, vista, habitus, species, forma, tenue, mine, extérieur, déhors. Gran inua, vesti solenni, abito pom-

poso, insignia, grand costume.

Tolerant, add. che tollera, che ha la virtà della tolleranza; tollerante, tolerans,

sustinens, tolérant, patient.

TONDONE, V. Trondonè.

Tonsunt, v. att. Dè la tonsura V. Tonsura. TORMENT, sost. peca afflittiva del corpo, tormento, supplizio, tormentum, cruciatui, tourment , peine , supplice. Torment , passione d'animo, grave afflizione, tormento, travaglio, angor, dolor, tourment, peim d'esprit, affliction.

TORMENTE, v. att. dar tormento, tormestare, excruciare, cruciare, tourmenter. Tormente, dar pena, affliggere, travagliare, molestia afficere, faire de la peine, chi-

griner , affliger.

Tormento, add. che dà tormento, tormentoso, penace, doloroso, crudele, molestus, cruciabilis, tourmentant, douloureux.

TORTURE, v. att. De la tortura V. Torture. Traciole, sost. V. Traciolin.

TRADOT, part. di tradue V. si verbo.

TRANQUILAMENT , BVV. V. Tranquilment. Trascrission, sost, il copiare scritture ..... transcription. Trascrission, t. leg. rapports compendiato d'un atto traslativo della proprietà di stabili, o d'altri beni succettivi d' spoteca, sopra un pubblico registro del'ufficio di conservazione delle ipoteche nella provincia; trascrizione, transcriptio, tras-

\* TRASPORTE, 'v. att. copiare od eseguire pezzo di musica in tuono diverso da quelle in cui era scritto od eseguito; trasportare,

. . . . transposer.

TRATAT, sost. scrittura che s'aggira sopre qualche parte o punto d'arte o di scienta; trattato, tractatus, commentatio, traté. Traint, accordo che si fa principalmenta per cose d'alto rilievo; trattato, convenzione, pactio, conventum, fedas, traité, accord. V. Tratativa.

\*TRATE, v. att. Trate com un cochie, trattare sprezzevolmente, indignis modis e-

cipere, traiter indignement.

TRAVAJON, acer. di travaj, lavoro lungo o difficile, ardnum opus, ouvrage long & difficile. Travajon, molto lavoro che si mecede, frequens opus, beauconp d'ouvrage.

TRAVEOR , antervede , v. att. vedere in maniera con cui il soldato va vestito; I trevoir. Travede, veder male V. Straude.

\* Tre, n. num. Chi d' tre doc, m. avv. isato anche come add. mediocremente, meliocre, tra il buono e lo stracciato, nè poco nè molto, modice, mediocriter, modicus, ii peu ni prou, entre le zist et le zest. \* TRENT, sost. Benedission del trent, il oncimare un terreno per secondarlo; letaninamento, caluria, stercoratio, funi pabuatio, engrais, amendement.

\* TRIANGOL, sost. istrumento musicale composto d'una semplice stanghetta di ferro iegata a triangolo, che si suona con bachetta dello stesso metallo; triangolo, staffa,

taffetta, . . . triangle.

TRINCIADA, sost. taglio delle vivande in avola, e per simil. qualunque taglio grosolano; trinciatura, cæsura, dépécement.

TRIPUDIÈ, v. neutr. far gran festa, tripuliare, rimboccar d'allegrezza, colleppolare, mæ lætitia exultare, être transporté de plaisir.

\* Tronboñ, acetosa, V. Zivola.

\* Tröp, avv. Che trop, che diao trop, pur trop, escl. di rammarico sopra una cosa vera; pur troppo, ahi troppo, così non fosse, heu nimium, utinam res ita non esset, hélas que trop.

Tumer, albero indigeno che porta fiori bianchi e piccole bacche rotonde e rosse, di cui gli uccelli e specialmente i tordi sono ghiottissimi; sorbo selvatico, sorbus aucuparia, sorbier des oiseleurs, sorbier sauvage, cochène, arbre à grives.

Turcimant, v. att. ingannare in affari di denaro o di giuoco, giuntare, barare,

fraudare, tromper, duper.

\*Tur, sost. Com tut, a modo d'avv. estremamente, sbracatamente, plurimum, valde, summopere, beaucoup, extrêmement, au dernier point.

# UF

A, sost. Ua dla leur, V. Spinau. Ufissiatura, sost. la celebrazione de' divini afficii, uffiziatura, ufficiatura, precatio et acrificatio, service de l'église, fonctions ecclésiastiques.

Ufissiët, Ufissiöt, dim. d'ufissi, picciolo ibro in cui sono le preghiere quotidiane ed vespri; piccolo uffizio, precum libellus, pe-

ites heures.

\* Usa, sost. Anfilè l'uja a uñ, suggerire id uno tutto quanto debbe dire, o preveairlo di quanto debbe sapere; imbeccare, nformare, dicenda insusurrare, scienda subicere, præcomponere, suggérer ce qu'on doit lire, informer, prévenir, mettre sur la route, aire le bec.

ULCERÀ, add. venuto ad ulcera, ridotto n piaga, ulcerato, ulceratus, ulcéré.

ULCERASSION, sost. formazione dell'ulcera, alcerazione, ulceramento, ulceratio, ulcus, alcération.

\* ULIVA, sost. Uliva d'Boemia, arboscello iorestiero da noi coltivato nei giardini pel contrasto che produce la bianchezza delle sue loglie, e per l'odore soave de suoi fiori; olivagno a foglie strette, elæagnus angusti*olia*, chalef à feuilles étroites, olivier de Bohème.

# UL

ULTERIORMENT, avv. in oltre, al di là, ulteriormente, ulterius, en outre, ultérieure-

ULTIMASSION, sost. il termine che si dà ad una cosa, terminazione, compimento, absolutio, confectio, accomplissement, aché-

ULTRONEO, add. che non è ricercato, che si offre da sè, non richiesto, spontaneo, ultroneus, volontaire, qui se présente sans être recherché.

Uмірёт, dim. di umid, alquanto umido, umidetto, umidiccio, humidulus, moite, un peu humide.

UMILMENT, avv. con umiltà, umilmenta,

humiliter, demisse, humblement.

Unicament, avv. soltanto, singolarmenta, unicamente; unice, solum, uniquement, exclusivement.

Unich, add. solo, che non ha altri di sua specie, singolare, unico, unicus, unique, seul. Unich, strano, singolare, extraneus,

Unisono, sost. suono eguale in altezza e gravità ad un altro; unisono, unisonus, u-

Unità, sost. qualità di ciò che non è diviso in più oggetti, ned altri ne ha seco; unità, numerus unius, unité. Unità, ciò che è solo, unità, unus, un, unité.

Mondo, l'universo, universus orbis, le monde entier, l'univers.

UNIVERSAL, add. che appartiene od è relativo a tutti, universale, universus, universel. UNIVERSALMENT, avv. in universale, universalmente, comunemente, universim, u-

USATAMENT, avv. communément, usatamente, vulgo, communiter, communément, pour l'ordinaire.

USUCAPION, sost. ragione di proprietà che s'acquista possedendo, pel tempo fissato dalla legge, una cosa avuta con giusto titolo e buona fede da chi non ne era il padrone; usucapione, usucapio, usucapion.

Usurari, add. che contiene usura, usu-

rajo, fæneratorius, usuraire.

Usurpator, sost. colui che occupa ingiustamente l'altrui, e principalmente i terreni o gli stati; usurpatore, invasor, usurpateur.

UTERO, V. Matris nel 1. signif.
UTILMENT, avv. con vantaggio, utilmente,
utiliter, utilement, avantageusement.

V

# VA

AGABONDAGI, sost. stato di chi non ha domicilio e va pel mondo senza esercitar professione e senza beni di fortuna; vagabondità, vagatio, vagabondage.

\*Val, sost. A val, du val, m. avv. in sito inferiore, all'ingiù, a valle, inferius, deorsum, inférieurement, vers le bas, en aval

VALSUTA, sost. V. Valuta (in quest'app.).
\* VALUTA, sost. oro od argento monetato,
moneta, moneta, monea, argent.

VALUTABIL, add. cui può essere fissato il prezzo, valutabile, cui pretium constitui potest, qu'on peut évaluer.

VANTADA, sost. il vantarsi, vantamento, millanterla, vanterla, gloriatio, jactatio, vanterie, hablerie.

VANTAGIOS, add. utile, profittevole, vantaggioso, utilis, commodus, avantageux, utile.

VANTAGIOSAMENT, avv. con vantaggio, vantaggiosamente, utilmente, utiliter, avantageusement, utilement.

VAPOROS, add. pieno di vapori, vaporoso; vapidus, vaporosus, couvert de vapeurs.

VARIAMENT; avv. in modo vario, con varietà, variamente, diversamente, varie, diverse, diversement.

VARIANT, add. V. Variabil.

Veil, sost. V. Vitel.

Veltă, agg. di carta che imita la bianchezza, l'impasto ed il liscio della più scelta pergamena; velino (v. dell'uso)... vélin.

# VE

Veloce, add. di moto presto, veloce, n-pido, velox, citus, vîte, léger, rapide.

Velocità, sost rapidità, prestezza, velocità, velocitas, celeritas, vélocité, vîtesse

VENDICATIV, add. inclinato alla vendeta, vendicativo, ad ultionem pronus, ultioni promptus, vindicatif.

Vengue, agg. d'una sorta di salice, V. Sales.

Vexos, add. che spetta alle vene, od è pieno di vene, venoso, venosus, veineus.

VENTILASSION, sost. il facile movimento e rinnovamento dell'aria in un luogo determinato chiuso od aperto; ventilazione, ventilatio, ventilation.

VENTILATOR, sost. maechina che serve a rinnovar l'aria ne' luoghi chiusi; ventilatore, ..... ventilateur. Ventilator, maechina con cui si mondano le biade dai corpi leg ieri; ventilabro, ventilabrum, machine à vanner.

\* VENTILE, v. att. introdurre nuova aria in un sito chiuso, rinnovar l'aria, ventilare, éventer, renouveller l'air.

Venc, add. V. Ghere ( nell' app. ).

Verdione, v. att. V. Savate.

Verificassion, sost. atto di riconoscere se una cosa è conforme al vero; verificazione, probatio, confirmatio, verification, preuve.

VERIFICATOR, sost. colui che è preposto a verificar conti o scritture, od altra cosa; verificatore, probator, explorator, verificateur.

VERITABIL, add. V. Vritabil.

VETULA, sost. V. Vetilic nel 2.º sign.

Viager, dim. di viagi, breve viaggio, viaggetto, iter breve, petit voyage.

Viagiator, sost. colui che viaggia, viaggiatore, viator, peregrinus, voyageur.

Viagiatris, sost. fem. colei che viaggia,

viaggiatrice, peregrina, voyageuse. VIBBA, agg. di suono o di movimento for-

temente marcato; vibrato, vibratus, vibrans, poussé avec force, énergique.

. VIBRASSIOÑ, sost ciascuno dei movimenti ondulatorii d'una corda o d'altro corpo sonoro percosso; vibrazione, vibratio, vibramen, vibration.

Vice, parola non mai usata sola, ma che accoppiata ad un sostantivo, significa colui che tien luogo; vice, vices gerens, vicarius,

VICENDA, sost. mutazione di fortuna o di stato, vicenda, vicissitudine, vicissitudo, vicissitude, errement.

Vicendevol, add. V. Reciproco.

Vicendevolment, avv. alternativamente, a vicenda, vicendevolinente, vicissim, invicem,

alternativement, tour-à-tour.

VIDIME, v. att. apporre alla copia d'un atto la dichiarazione che è stata confrontata coll' originale dal pubblico uffiziale cui ciò aspetta, e trovata simile; porre il vidimus,

Vinoör, dim. di vido, e talora usato per affetto, vedovo giovane, vedovello, viduus, uxore orbus, jeune veuf, veuf. VIDOÖTA, V. Vidoeta.

Vісеят, add. che è in vigore (parlandosi delle leggi); vigente, in viridi observantia, vigens, en vigueur.

VIGILANT, add. sollecito, intento, vigilante,

vigilans, sedulus, vigilant, alerte. Vigile, v. neutr. V. Invigilè.

Vignota, dim. di vigna, picciolo campo coltivato a viti, o piccola villa con viti; vignetta, vineola, petit vignoble.

VIGOROSAMENT, avv. con vigore, vigorosamente, gagliardamente, viriliter, strenue, fortiter, vigoureusement, hardiment.

VILANAMENT, avv. con villauia, zoticamente, villanamente, rustice, inurbane, grossière-

ment, vilainement.

VILIPEIS, part. di Vilipende, V. (in q. app.). VILIPENDE, v. att. avere e trattare a vile una persona, vilipendere, avvilire, despicatum habere, nihili pendere, mépriser, vilipender.

VILMENT, avv. con viltà, vilmente, turpiter, ignaviter, lâchement. Vilment, meschina-Isola apertura della bocca, si può pronun-

mente, vilmente, misere, miserabiliter, chétivement, bassement.

\* Viñ, sost. Viñ del fond del botal, fondigliuolo della botte, vinum feculentum, bais-

Vinks, o viā gröss, V. Viā.

Vincita, sost. il restare al di sopra in una contesa o nel giuoco; vincita, vittoria, victoria, victoire. Vincita, guadagno al lotto, vincita, quæstus, gain à la loterie.

Vincitor, sost, colui che vince od ha vinto,

vincitore, victor, vainqueur.

Vinon, accr. di vin, vino spiritoso, vino generoso, vinum fervidum, vin qui a une bonne séve, vin puissant.

VIRIL, add. che attiene ad uomo, e fig. valoroso, di gran forza, maschio, virile, virilis, viril, mâle.

VIRTUOSAMENT, avv. con virtù, virtuosamente, probe, integre, vertueusement.

Viscarola, pianta perenne, dal cui stelo cola rompendolo un sugo lattiginoso, che serve a preparare una pania per pigliare gli uccelli; terracrepolo, radichella, radicchio selvatico, chondrilla juncea, chondrille, chondrille effilée.

\* Vise, v. neutr. avere un intento in un' affare, presiggersi una meta, drizzar le mire, mirare, intendere, spectare, viser, avoir

Visibil, add. che può vedersi, visibile, visibilis, aspectabilis, visible. Visibil, fig. chiaro, evidente, manifesto, clarus, perspicuus, visible, clair, évident.

Vissiosament, avv. con vizio, viziosamente, vitiose, mendose, vicieusement, défectueu-

sement.

\* Vista, sost. A prima vista, modo avv. dicesi del leggere, tradurre, suonare, o cantare ciò che non si è prima studiato nè veduto; a prima vista, primo intuitu, à livre ouvert.

VISUAL, sost. linea che si suppone tirata nello spazio secondo la direzione dell' occhio all' oggetto mirato; linea visuale, oculi ra-

dius, rayon visuel.

VITORIA, sost. vincita, vittoria, victoria, victoire. Portè vitoria, riportar la vittoria, vincere, victoriam consequi, vaincre, remporter la victoire. V. Vincita (in q. app.).

VITORIOS, add. che ha vinto, vittorioso,

victor, victorieux, vainqueur.

VITORIOSAMENT, add. con vittoria, vincendo. vittoriosamente, vincendo, victrici manu, victorieusement, avec avantage.

Vocal, sost. lettera che si pronunzia colla



M

mar sola, e della quale si può prolungare il distinto; volume, tomo, volumen, tomus, suono; vocale, lettera vocale, vocalis, voyelle.

Vocal, add. che appartiene al canto od all' uso della voce; vocale, vocalis, vocal. \* Volada, sost. celere esecuzione di più suoni progressivi sopra una sillaba; volata, volatina, . . . . volatine.

VOLONTÀ, sost. V. Venia.

Volontariament, avv. di proprio volere, volontariamente, sponte, ultro, volontairement, de plein gré.

Volum, sost. grossezza di un corpo, e più esattamente spazio occupato da un corpo a paragone della sua densità; mole, libro o parte di libro, che forma un corpo blanc.

tome, volume.

Volumët, dim. di volum, piccolo tomo, volumetto, exiguum volumen, libellus. petit volume.

Voluminos, add. che occupa molto spazio, che ha molto volume; voluminoso, grosso, crassus, amplus, volumineux, gros.

Votassion, sost atto di deporre o manifestare il voto, che si fa da più insieme. ballottazione, suffragatio, votation.

Vraso, pianta perenne, che trovasi nelle fredde valli dei monti, e le cui radici servono alla medicina; veratro, elleboro bianco, volume, moles, crassitudo, volume. Volum, veratrum album, varaire blanche, hellébore

ZI

ZO

LAIENDA, soet. V. Asienda. nelle frasi seguenti o simili: Añ zo, comando coucher en joue. Añ zo, fig. prento, leste, militare che sa portare lo schioppo orizzon- paratus, pret. Butèsse an zo, sig. allestimi, talmente col calcio vicino alla guancia destra, mettersi all' ordine, accingere se, expedire sul punto di far fuoco; spianate la carabina, se, se préparer, se disposer.

punta, giù, . . . . en joue. Butesse an so, Zo (con o molto stretta) v. fr. usata impostarsi, spianare lo schioppo, . . . .

Fine dell' Appendice al secondo Volume.

### CORRIGE

```
Col. Lin.
      5 » 1 »
                5 capricorno, muschiato,
                                              capricorno mucchiato.
     10 » 1 » 22 drappa,
                                              drappo.
                                              Meleso ·
     13 » 1 » 3 Mleso,
        id. » 7 disastre,
                                             désastre.
     15 " 1 " 35 molva,
                                             malva.
     22 » 1 » 36 bisciarle, biascialare,
                                             biasciarle, biascicarle.
     26 » 2 » 19 agg. persona,
                                             agg. di persona.
     28 » 2 » 43 margnritin,
                                             margaritin.
                                             polilare.
     29 » 1 » 20 policare,
     20 » 2 » 2 MARIÑ,
                                             MARIÑ, SOST.
     30 » 1 » 17 lotrix, culinaria,
                                             lotrix culinaria
        » 2 » 41 in maleficio, deprehendere,
                                             in maleficio deprehendere.
     35 » 2 » 17 golla
     43 » 1 » 10 laria, pinus-laria,
                                             larix, pinus-larix;
     46 » 2 » 31 municipale,
                                             podesteria, municipio; urbis prajectura
    53 » 1 » 44 chiamato
     53 » 2 » 49 fieno maggese ;
                                             fieno maggiengo ( w. dell'uso ), maggiuolo
        id. » 50 prémière recolte ed foin,
                                             première recolte de soin, première
                    prémière
    57 » 2 » 21 ed effetto
                                             od effetto
    64 » 1 » 26 Mojè
                                             Mojè, sost.
        id. » 34 usata
                                             usate
    66 » 1 » 49 estremità di
                                             estremità, di
       id. » 50 mondo
                                             mondo, a capo il mondo, in orinci.
        id. » 55 Jovis,
                                             Jovis, temporibus se accomodare;
    73 » 1 » 29 acervus peculium
                                             acervus, peculium
    73 » 2 » ult. borue
                                             borne
    74 » 2 » 6 sote
                                             sole
    75 » I » I mettono
                                             mettevano
    78 » 1 » 20 (con e chiusa),
                                             (con e chiusa), motera,
       » 2 » 27 montone castrato
                                            montone, castrato 🥃
       id. » 29 Bec
                                             ( si toglie)
    80 » 1 » 48 mute
                                             mutin.
                                            mule,
    80 » 2 » 1 mules
       id.
               2 engelures
                                            engelure
                                            gabbiano,
       id.
              55 cabbiano
    82 » 2 » 33 mode d'esser
                                            mode, d'emer
       id. » 35 e 36 attillata
                                            attillato;
    88 » 1 » 44 carettere
                                            carattere
   104 » 2 » 12 hautbois
                                            bautboïste
  105 » 2 » 43 doñ meta
                                            don meta,
   107 » 1 » 33 a insonne
                                            a isonne, mangiane a bertolotto
       id. » 39 cefo
                                            ufo ;
   112 » 1 » 55 ondata frangente
                                            ondata, frangente,
         2 » 3 malezzato
                                            marezzato,
  115 » 1 » 51 omaro
                                            grosso, dramma
  125 » 1 50 grosso dramana
                                            gros, drachme
       id. 51 gros drachme
. 125 » 2 » 29 petit slûte
                                            petite flute.
» 132 » 1 » 54 planchéter
                                            planchéřer

    134 » 2 » 30 diverse

                                           diverse, pasta reale, pan di spagna
» 135 » 2 » 12 niguaud
                                            nigaud
" 137 " 2 " 12 d'oro pel ciuffo
                                            d'oro, pel ciusto
» 138 » 2 » 12 pavot, rouge
                                            pavot rouge
» 143 » 1 » 48 s'écoater, parler
                                            s'écouter parles.
```

```
Pag. Col. Lin.
 » 144 » 1 » 19 sura
                                                 cura

    149 » 1 » 31 passaggio , passage
    146 » 2 » 5 società , bestiami

                                                passaggio . . . passage.
                                                 società di bestiame,
        id.
                 6 bail, cheptel
                                                 bail à cheptel
  » 151 » 2 » 12 cuchettola
                                                 cutrettola
                30 rosso-fulva
                                                 rosso-fulva; merlo marino, codirosso mag-
                                                    giore,
                44 Passienssa scapolar
                                                 Passienssa, scapolar,
   154 » 2 » 35 monna, pettegola
                                                 monna pettegola
                                                 levis, bardus
         id. 47 levis bardus

    155 » 2 » 42 dir l'orazioni,

                                                 dir l'orazioni della scimmia,
  » 163 » 2 » 16 ayaro
                                                 avaro, largo come una pina verde . . .
                                                   large mais des épaules.
    165 » 2 » 19 un filo in modo
                                                 un filo, in modo
         id.
               20 vibrazioni servono
                                                 vibrazioni, servono
    166 » I » 5 PENETASSION
                                                 Penetrassioñ
   172 » 2 » 26 imbollatojo
                                                 imbottatojo ,
  • 173 » 2 » 33 a passare
                                                 o passare
  » 174 » 2 » 52 reffolle
                                                 raffolle
  » 178 » 1 » 31 piccione con
                                                 piccione, con

    194 » 2 » penult. Pich farsidura ,
    196 » 1 » 16 Fè i pigher
    198 » 2 » 25 dolcre

                                                 Pien, farsidura,
                                                 Fè'l pighër
                                                 specorare, belare, dolere,
    199 » 1 » 48 pievenello,
                                                 piovanello,
         id. » penult, porò
                                                 però
    199 » 2 » 1 coro
                                                 covo
         id. » 3 e 4 salamandra,
                                                 salamandre,
  » 200 » 2 » 44 celia quadra
                                                  celia, quadra, jocus, irrisio, moquerie,
                                                    raillerie.
  » 202 » 1 » 38 grappolo
                                                  grappolo, per mangiarseli, piluccare,
                                                  lamicare;
  n 203 n 2 n 9 lamiccare
  220 » 2 » 48 polichinelle
                                                  polichinel
                                                  taudis , taudion
Posta si dice
  " 221 " 1 " 37 tandis
  228 » 1 » 20 posta si dice

230
2
37
cutrellola gialla
id.
38
39
43
hochequeve

                                                  cutrettola gialla,
                                                  hochequeue

    238 » 1 » 46 presque

                                                  presque
  » 244 » 1 » 6 Propign sost.
                                                  Problem sost, ed agg.
  > 256 » 1 » 11 putanella, meritricula,
                                                  puttanella, meretricula,
  » 259 » т» т coagulare,
                                                  coagularsi ,
   » 26. » 2. » 27 presque
                                                  presque
   263 » 2 » 43 cinque
                                                  cento
   » 26 ( » ) » 40 decimasesta
                                                  decimasettima
          id. » 41 duodecima
                                                  tredecima
   » 282 » 1 » 46 dal
                                                  detta

    285 » 2 » 6 régistre

                                                  registre
          id. » 27 regisre
                                                  registre
          id. » 30 enrégistrer, régistrer
                                                  enregistrer, registrer,
                                                  registre,
Ribes od ua tramà
          id. » 31 régistre
   » 295 » 2 » 48 Ribes, tramà od ua
   » 310 » 1 » 23 charlettes
                                                  attore, pappolata, pippionata,
   » 316 » 2 » 3 attore,

    324 » 2 » 27 piautoni

                                                  puntoni ;
   » 327 » 2 » 15 salcione
                                                  salicone,
                                                  dim. ed accr. -
   » 328 » 2 » 17 dim.
                                                   salamona, salamistra,
   » 335 » 1 » 25 salamana
```

.5

```
Pag.
         Col. Lin.
  n 337 n 2 n 20 che è messo in moto a la che è messo in moto, la
  * 338 * 2 * 47 stesso.
                                                  stesso, saltamindosso,
  * 339 * 1 * ult. s'amenter
                                                  s'ameuter
                                                  grand'mère
  » 340 » 2 » 39 gran-mère
                                                  sperano ; ragnate ,
  * 345 * 1 * 39 sperano ragnare
         id. . 50 tire-lorigot.
                                                  tire-larigot.
  » 35a » t » 8 fragili in odori
                                                  fragili, inodori,
                                                  Scarabojè V. Scarbojè

    354 = 2 = 27 V. Scarabojė

  * 359 * 1 * 2 poiloux sans culotte

* 363 * 1 * 49 Scionscioñ

* 367 * 2 * 14 scolorare, decolorare, co-
                                                  poiloux , sans-culotte
Sciencios
                                                  scolorare, colorem willuere,
                        lorem diluere,
    id. * 17 decolorare , 367 * 1 * 55 banno
                                                  decolorari ,
     369 » 1 » 1 un cavallo, non
                                                  un cavallo non
                                                  piattello concavo

    372 = 1 = 5 e 6 piattello , conchro

                                                  mouillé
    373 * 2 * 43 mouille
                                                  indeterminato

    374 * 1 * 53 indeterminata

    id. * 57 prêt
374 * 2 * 24 che serve
                                                 prêts
                                                 che serve a
                                                  melenso .
         id. » 32 malenso
    376 * 2 * 42 terzanella, soie apprêtée,
                                                  terzanella . . . . soie apprétée
  * 382 * 1 * 4 toit
                                                  toits
  * 384 * 1 * 17 unita
                                                  unità
                                                  uso , servire
    389 * 2 * 42 uso servire
                                                  compellere,
    395 » 1 » 2 complere
         id. » 34 e 35 abbortire
                                                  abortire
  » 397 » 1 » 12 fatuosa
» 398 » 1 » 10 catteritura
                                                  faticosa
                                                 calteritura
         id. > 29 goutte pas
                                                  goutte, pas
                                                  di corteccia bruna, il
  > 408 > 1 > ult. di corteccia, bruna il
                                                 obtartus, cruribus compernis
    409 » 2 » 56 obtortus cruribus compermis
  » 415 » 1 » 36 ridotta
                                                  ridotto
                                                  Sutil
  » 416 » z » 39 Smutl
                                                  grimace
  * 416 * 2 * 14 grimoce
                                                  uccelletto cantatore
  * 417 * 1 * 50 uccelletto, cantatore
  * 418 * 2 * 36 dodo
                                                  dado,
                                                  contignatio proxima

    420 » 2 » 18 e 19 contignatio, proxima

                                                 gravissimum, maximi
         id. . 37 gravissimum maximi
                                                  supporter,

    428 » 1 » 30 sopporter

    429 » 2 » 40 mirus in
                                                  mirus, in
  * 438 * 1 * 45 gazzara
* 449 * 1 * 7 SPLORCIBLA
                                                  gozzatra
                                                  Splorciable
    453 * 1 * 27 contuescere,
                                                  conticascere
  ■ 455 » 2 = 12 sance
                                                  BRUCE
                                                  camminare ; striscie di cuojo ,
    456 * 1 * 11 camminare
    456 » 1 e 2 (in capo di pagina) 80
                                                  strofa
    458 * 2 * 42 stroffa
     477 * 2 * 36 STAVACER .
                                                  STRAVACRÈ,
                                                  spedizione
  485 » 1 » 30 sepedizione

    485 * 2 * 18 chic-chic

                                                  cich-cich
                                                  superstizione, superstitio, superstition.
     490 » 2 » 37 superstizione superstition.
                                                  religiosus, superstitiosus, superstitieus.
         id. » 41 religiosus ..... superstitieux.
                                                  pianta annua
  > 496 × 1 × 16 pianta , annua
                                                  marteau

    497 * 1 * 35 morteau

                                                 poumons

■ 497 » 2 » 14 paumons
```



```
IX.
      Col. Lin.
» 508 » 1 » 54 joje
                                              joie
» 500 » 2 » 22 per
                                              por
  id. » 42 testone
522 » 2 » 31 e 32 essersi, messo
                                              tentone
                                              essersi messo

529 » 1 » 30 aptare étendre, une canne
531 » 2 » 53 pallo

                                              aptare, étendre une canne
                                              palo
n 543 n 2 n 20 trapetum fractorium
                                               trapetum, factorium,
• 543 e 544
                                               I numeri di queste pugine furono duplicati
                                              senza però che sia occorso altro errore
 544 n 2 n 50 in exitio
                                              in exitu
» 547 » 1 » 11 scherzo uom
                                               scherzo, uom
  554 » 2 » 19 les temps
                                              le temps
» 561 » 2 » 35 tuba
                                               unichordum
* 562 * 1 * 26 ductiles, buba, trombette,
                                               ductilis tuba, trombone

    565 » 2 (in capo di pagina) TR

• 566 • 2 • 7 abbondament id. • 15 bréhaigue
                                              abbondamment
                                               bréhaigne
* 576 * 1 * 14 étrille
* 588 * 1 * 54 VERAMENT
                                               étrillé
                                               VERAMENT
■ 596 » 2 » 6 produce
                                               precede
» 597 » 2 » 41 Viñ calibrà
                                               Viñ calibed
                                               oculos,
* 602 * 1 * 19 cculos,
       id. • 30 dutcamara,
                                               dulcamara,
» 606 » 2 » 12 moltissima
                                               moltissime
. 615 » 1 » 45 ille male
                                               illi male est

    615 * 2 * 45 carattere

                                               cratere
       id. » 52 buccello
                                               baccello
       id. » 54 anthylis
                                              anthyllis
» 616 » I » 20 pannocchie
                                               a pannocchie
» 617 » 1 » 13 coqueter
                                               caqueter,
       id. » 18 scurilitas
                                               scurrilitas,
» 617 » 2.». 29 testicules, témoins.
                                               testicules.
       id. » 50 che sono
                                               che non sono
» 618 » 2 » 39 quisquilia
                                              quisquiliæ,
                                               insetti, o cose
» 619 » 2 » 2 e 3 iusetti cose.
```

### FINE DELL'ERRATA CORRIGE DEL SECONDO VOLUME

# ELENCO DEI SIGNORI ASSOCIATI

Alasia, Not. e Seg. di Carmagnola.

Allumello Giuseppe.

Amelio Anastasio, Causidico Collegiato. Appiano Cav. Maggiore nelle R. A. Diret. della Stamperia Reale.

Andreis Prof. nel Coll. di Carmagnola. Aubert D. Giacomo V. Curato a Piobesi. Aubert Giacomo Notajo a Carmagnola. Aurano Luigi, Brig. de' Carab. Reali.

Balbino Gaetano, Librajo in Torino. Balegno Stefano, Q.M. nella Brug. Savoja. Barone di Garzena.

Belli Carlo , *Impiegato al Regio Erario*.

\* Beltramo Carlo.

\* Benisson Avv. Giuseppe Cons. delle Ipoteche. \* Bernardi Felice, Giardiniere di S. M.

Bernardi Luigi, · Capo di Sezione nell' Azienda Generale delle R. Finanze.

Bersani Amedeo Banch. de'Sali e Tabacchi. Bertini Avv. Benedetto Giudice. Bertini Camillo.

Berzana Teodoro Banchiere.

Bessone, Dott. Coll. in Legge, ecc.

Biancotti Domenico Speziale a Carignano. Bima D. Palemone T. Avv. Can. a Asti. Bima D. Gio. Battista Preposto di Costigliole. Binaghi Bartolommeo Brigad. de' Carabinieri Reali alla stazione di Burunzo.

Boerio Giuseppe Not. Segr. di Caluso.

Boggino , Avvocato.

Bogino Carlo, Giardiniere di S. M.

Boglione Giuseppe Esattore di Carmagnola. Bollati Avv. Fortunato.

\* Bollo Alessandro Com. delle R. P. Borial Donato, Notajo, e Cancelliere. Boscasso Felice

Bossi Architetto a Torino.

Botta, Tipografo, e Librajo in Torino. \* Bovio D. Giacomo Can. d' Alba.

Broglia Gio. Francesco, Notajo a Caluso.

Brocero D. Giuseppe.

Brun Giuseppe Librajo in Mondovl. Brun Carlo Fabbricante da panni.

Brusciotti Leonardo Not. e Seg. in Caluso.

\* Caligaris D. Domenico Maestro.

\* Cantone Felice.

\* Capello Conte di S. F. di Torino. Carletti Luigi *Speziale all' Abbadia*.

\* Carlevaris Not. in Carmagnola.

Casalegno Luigi, S. lisp. dell' Ins. e Dem.
\* Casalegno D. Lorenzo Convittore del Santuario di Moretta.

Casalis D. Nicola Prof. in Carmagnola.

\* Cavalli P. Luigi di Torino.

Chiabrera Avv. Paolo

Chiara Vincenzo.

Chiocchio Giuseppe, Ricevidore a Pinerolo.

Cimba Giuseppe, Medico.

' Cominotto Stefano *Nego*z.

Compiano D. Francesco in Saluzzo.

Conzani Conte.

Cornaglia Giacomo Prof. in Carignano.

\* Cotin Giacinto.

Craveri Giuseppe.

Crotti Antonio.

Danna Francesco.

Darlus Gio. Francesco Banchiere.

\* Druetti *Avv.* Biagio *di Caluso*.

Eandi Avv. V. Intendente, e Commissario della Leva a Saluzzo.

Ellena Gio. Battista.

Fagiani Luigi.

Fantonio Lorenzo Segretario dell' Economato. Felix Giuseppe V. D. delle R. P. a Saluzzo. Fernez Carlo Banchiere.

Ferrero, S. E. P. P. e Presidente-capo del R. Consiglio di Comm. in Torino.

\* Filippa Angelo.

Formento, Notajo a Pinerolo.

Forneri Gio. Battista Geometra. \* Forneris V. Curato di Vigone.

Fransoni Mons. Luigi Arcivescovo di Torino Amministratore Apostolico di Fossano e Cancelliere dell' O. S. della SS. Annun.

Gagliardini Medico.

Galetto , Avv.

Galvagno Giuseppe, Speziale.

Galvano, Causidico Collegiato.

Garabiglia , Avv.

Garnero Luigi

Gatti Luigi Attuaro nel Reale Senato.

\* Gatti Veterinario in Carmagnola.

Genova Ignazio Librajo.

Ghighetti Luigi Maggiore nelle R. Armate. Ghighetti D. Giuseppe Can. e P. di Fenile.

Ghighetti Giuseppe.

Ghighetti Innocenzo Commendatore.

Ghighetti Paolo Tip.-Librajo in Pinerolo.

I signori Associati distinti con un asterisco \* sono nel numero dei 100 primi Soscrittori a questa ristampa, epperciò arranno il noto Poema gratis. Coloro poi che non saranno compresi nel presente Elenco tuttocchè Socii, non incolpino l'Editore, ma bensì coloro dai quali ricevettero i sascicoli, e che punto non si curarono di trasmettere al Tipograso i loro nomi.

Giordano Giusoppe, R. Notajo.

Giordano Luigi Capo di Sezione nell'Azienda Generale delle R. Finanze.

Godino Speziale alla Perost. Gondolo, Conte di Riva.

Gravier Gioanni.

Grosso Carlo, Librajo in Torino.

\* Guanto Bartolommeo Negoz.

\* Legiardi D. Francesco Maria, Cancelliere della Curia Vescovile di Saluzzo.

Lobetti Domenico Tipografo.

\* Lomna Luigi Esattore delle Contribusioni. Maffonis H. Notajo.

\* Magnaldi Felice.

Marcellino D. Prof. di Gram. in Pinerolo.

Marietti Tipografo-Librajo a Torino.

Murrongo (volo P. Natair

Mursengo Carlo R. Notajo.

\* Martinetti Giuseppe di Caluso.

\* Martini Francesco.

Menocchio Avv. Luigi di Carmagnola.

Merlo Carlo librajo in Cunco.

\* Monale Monsignore Gaetano Vescovo di Mondovì.

Monaret Direttore della Fonderia Reale.
\* Mongi Not. Segr. della Com. di Piasco.
Morel Claudio Esatt. del Mand. di Pinerolo.

Mosca Cavaliere.

\* Mottura D. Giuseppe V. C. in Monasterolo.

\* Muletti Carlo Esatt. del Mand. di Verzuolo.

\* Mussi D. Giacomo Arcip. della Catt. d'Alba. Musso Ambrogio, Brigadiere de' Carabinieri Reali a Carignano.

\* Nasi Luigi Negoz. in Carmagnola.

\* Nicola Michele di Borgo. Nicolini D. Luigi Can. in Alba.

\* Novarino Giuseppe Brigadiere de' Carabinieri Reali a Torino.

\* Novelli D. Pietro Filippo di Vigone.

Oggero Gioanni.

Oli Carilla II Post

Olivero Cavaliere Camillo di Roccabigliera Giudice del Mand. di Moretta.

\* Ormea *Librajo in Torin*o. Pacotto Gioanni Battista.

P. Costanzo da Ponte Guardiano Cappuccino a Limone.

\* Pagani Angelo impiegato nelle R. Finanze. Papa Cavaliere.

Parato Antonio R. Insin. in Carignano. Paravia Gio. Battista Librajo in Torino. Partiti Sostituito Cancelliere.

\* Pecollo Canonico Felice di Cuneo.

\* Pelleri D. Felice Can. e Vicario Foranco in Carmagnola.

Pelleri Gioanni Not. e Segr. di Carignano.

\* Pesando D. Pictro Giacomo, Canonico della Cattedrale d' Irrea

\* Peyla Avv. Sindaco di Carmagnola.
\* Piano Abb. Can. Arcidiacono in Alba.
Pignatelli Not. Segr. del Comune di Roletto.
\* Pignocchino Bartolommeo Negoziante.
Pilotti D. Gio. Battista, Preposto de Ss.
Filippo, e Giacomo di Verzuolo

Poetti Not. Segr. del Comune di Prarostino. Pomba Giuseppe Tip.-Librajo in Torino. \* Ponza D. Michele Prof. in Torino.

\* Pozzi Avv. ed Intendente Gioachino.
\* Prialis T. Priore e Vic. di Villa-Franca.
Quaglia Federico.

\* Rabbi Aov. ed Intendente di Tormo.
\* Regis Avv. Mastro Uditore e Segretaro
Archivista nella R. Camera de Conti.
Reviglio Giuseppe Ignazio Librajo in Tormo.

Ricca Conte di Castel-Vecchio.

\* Romano Gaspare Insinuat. in Carmagnola. Romano Gioanni Matteo, Ricevidore del R. Demanio in Torino.

Rossi Michele, Geometra

Rovatis Pietro.

\* Rubinetto D. Andrea.

\* Sala D. Bernardo P. a Buttegliera d'Asti. Salvetti Medico Gio. Onorato.

\* Scapini Not. Carlo Felice & Calusso. Serratrice T. Prev. V. F. a Costigliole d'Asti. Sibaldi Felice Carabiniere a Tormo.

Signoretti 2.º Francesco Brigadiere de Ca-

rabinieri R. a Monoatieri.
Simondi Leopoldo, Mastro Uditore, e Segretaro Generale del debito Pubblico.

Sola, Teol. Coll. Prev. e Vic. Foranco di Vigone.

Solaro Carlo *Segr. della R. Pref. di Salu*nzo. Sorba , *Notajo*.

Sosso Domenico.

Tagliaserri Giuseppe.
\* Talento D. Pier Luigi Prof. nel Sem. d'Alba.

\* Teseo Vice Curato di Villa-Franca.
\* Tesio Notajo e Cansilico in Carmagnola.

Tibò D. Domenico Preposto di Venasca.

\* Toja Pietro Segretario e Tesorière della Stamperia Reale di Torino.

Torneri Vittorio Attuaro.
Torretta Alessandro.

\* Traffano Cav. e Giudice del Mandamento di Mondovì.

Vaccarino *Librajo in Torino*.

Vallesi Luigi Impiegato nell' Azienda Cenerale delle R. Finanze.

\* Valperga Giuseppe, Cavaliere idem.

\* Vercellini 1.º Luigi, Brigadiere de' Carabinieri Reali.

\* Vitale Jacob, Negoziante.

\* Zalli, Arciprete di Caramagna.

Zò Stesano, Vermicellajo in Carignano.

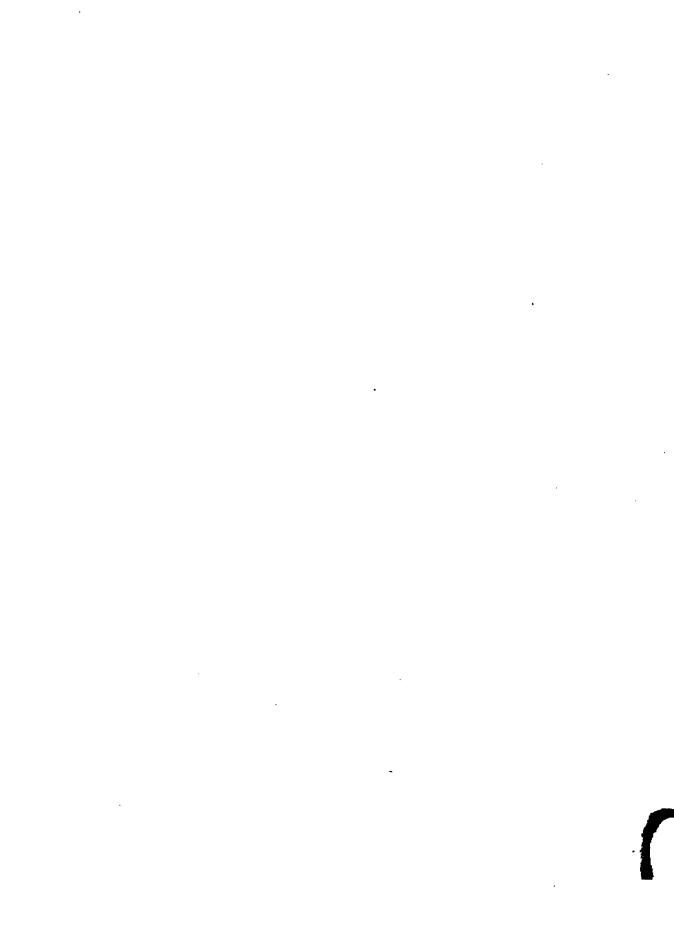





|   | • |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  | , |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   | • |   |  |   |
| • |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   | • |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |



Mary Control

•

.

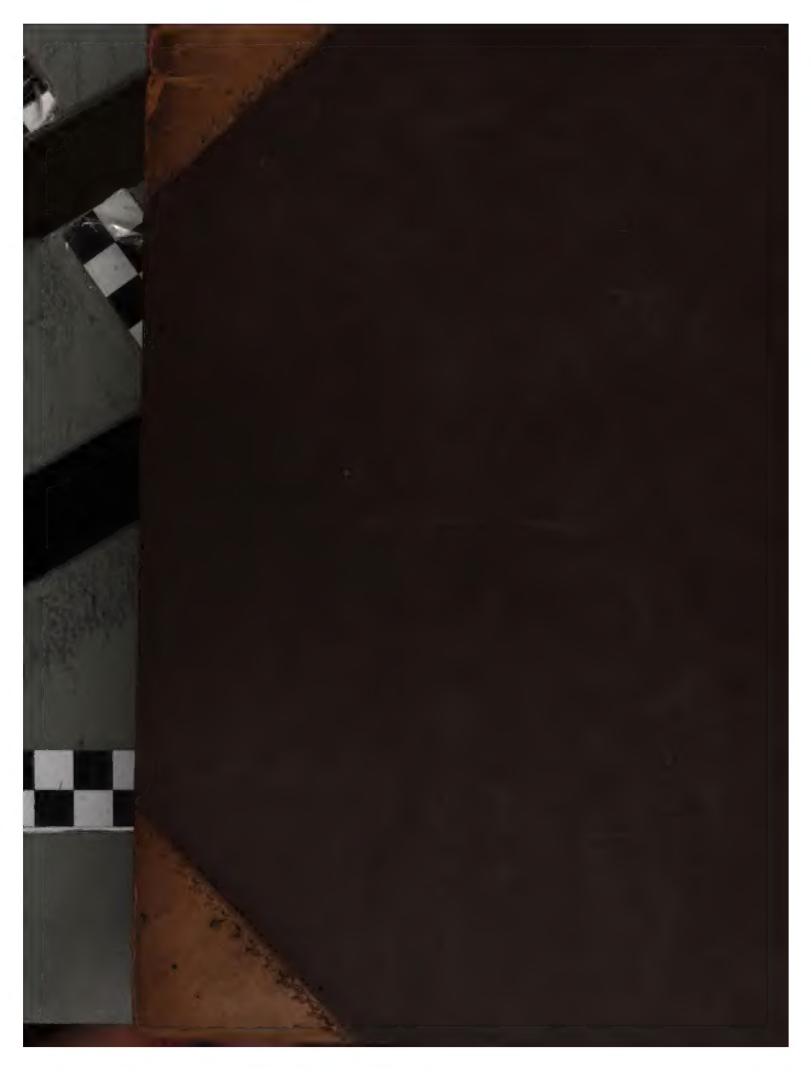